

# ANNALI DEL SACERDOZIO, E DELL' IMPERIO.

## 



## ANNALI

#### DEL SACERDOZIO, E DELL IMPERIO

INTORNO

All'intero Secolo Decimofettimo di Nostra Salute

TOMO PRIMO

Che contiene gl'Avvenimenti dall'Undecimo al Duodecimo Giubileo

DI MONSIGNOR

#### MARCO BATTAGLINI

Vescovo di Nocera, e di Sentino, &c.





#### IN VENEZIA, M. DCCI.

Presso Andrea Poletti.

Con Licenza de Superiori, e Privilegio.

### niti lacidi cara

INCORNA

TOMOLRIMO

DI MOMBILION IN

and the 1.000 such MIM one 5.7

## AL GLORIOSO SAN LUCA EVANGELISTA

MARCO VESCOVO DI NOCERA.

venimenti dell'unico Sacerdozio di Gesù Crifto vero Dio, fotto cui foggiace l'Imperio degl'Uo-mini,

mini, dedico quelli che bò io con imperfezzion compilati, e del Sacerdozio, e dell'Imperio di quest'ultimo Secolo, che pur son discesi da quelli che Voi scriveste nel primo con Verità sì luminosa, che seco ella trasse ogni chiarore di sè medesima sin dal principio del Mondo, per involarne il pregio alle Storie anteriori, ed arricchirne solamente la vostra: E quindi stimo che debba offerirsi à Voi primo, vero, e Divino Istorico, il Volume, che li raccoglie, avanti che facciasi oggetto agli sguardi degli Úomini ,presso quali è rara, se non nemica la medesima Verità; che se essa è l'Anima della Storia, e Voi ne foste il primo Professore, dicevolmente io v'imploro Protettore, e Direttore della mia. Perocchè sendo ogni Storia ò Naturale, ò Umana, ò Divina, ò Politica, è sì rara la sorte della Verità in esse, che nè pur la Naturale, che par la più certa, può vantarsi di baverla, mentre Plinio che ne fù il Principe fù il più diffamato di Bugiardo ; ed Aristotele, Platone, Strabone, Solino, Igino, ed Arato; che I ban diffusamente trattata come in hi negl errori dell'Idolatria, bavendo bar cognito il Creatore, nè pure han scere con verità le cose create, gl frapposto in numerose s Vernà . Così parimei

na, e della Politica, Senofonte, Beroso, Erodoto, Tucidide, Livio, Tacito, Filone, ed Egesippo non sono riusciti men falsi in quel che scrissero de successi delle Monarchie Caldea, Persiana, Greca, e Romana, ripiene di tante bugie, e fole, d per passione, d per ignoranza, discese dall'alto fonte della superstizione de Gentili, che ancor ne temporali avvenimenti si ravvisano nate ad un parto con la Poesia, che hà l'alimento proprio nelle favole. E quindi riconoscendosi da questo calcolo impossibile di baversi Verità nella Storia Naturale, Umana, e Politica, succede esser vera la sola Divina, che scritta da Mosè resta oscura, parlando della massima di tutte le Verità, cioè della venuta del Messia, con oscurità, e confusione, e perciò rimane intutto il Complesso Istorico vera, chiara, e certa la sola Divina dopò l'Incarnazione del Verbo, che Voi con Celeste Spirito intesseste e nel Vangelo, e negl'Atti degli Appostoli. additando nel fior della Vostra eleganza, e nel vero metodo de Vostri racconti, come debbasi ordinare il racconto negl'avvenimenti del Sacerdozio, e dell'Imperio, de quali Voi accoppiaste i Raguagli ne primi tre Capi del Vere Tio: E quindi io fatto indegno seguare i ammaestramenti mi stimo non inde-Vostro Patrocinio, per lustro di ciò che

intorno a medesimi bò io assumo di scrivere. E se la mia inabilità non mi rende capace dell'onore di Discepolo della Vostra Celeste Scuola, imperrino almeno le mie umilisime supplicbe la Vostra Intercessione presso al Padre de lumi, per conseguire un raggio di discernimento del Vero nello scrivere à prositto de Fedeli, ad Istruzione degl'Infedeli, ed Eretici la Verità del Sacerdozio, e le Opere dell'Imperio, che Voi meritaste di conoscere, e di scrivere per lo primo con chiarezza si sublime di Esempio, e con applauso si cospicuo di Gloria. Da Nocera nel di della rimembranza de Vostri Trionsi 18. di Ottobre 1699.

## NOI REFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA.

Avendo veduto per la fede di revifione, & approbazione del Padre
Frà Raimondo Asperti Inquisitore nel
Libro intitolato Annali del Sacerdozio,
e dell' Imperio, intorno all' intero Secolo
decimosettimo di nostra salute, di Monsignor Marco Battaglini, non effervi
cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimenti per attestato del
Segretario nostro niente contro Prencipi, e buoni costumi concediamo licenza ad Andrea Poletti Stampatore,
che possi essere stampato, osservando
gl'ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche
Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. 16. Decembre 1700.

3 Alvise da Mosto Procurator Ref.\* 3 Ferigo Marcello Procurator Ref.\* 4 Girolamo Venier Kav. Procur. Ref.\*

Agostino Gadaldini Segretario.

Sù la riflessione, che il Lettore debba essere discreto, non Indooino, si lascia à lui la correzione di quegli errori, che sono palessi, e dissonanti dalle Concordanze Grammaticali, e si notano i sosseriti discordanti dalla verità, e dintenzione dell'astore, che come Operante terreno non bà la sorza d'operar da lontano sù la Stampa come le caejoni Celessi.

|                                                                                        |                                       | - Errori de                  | ll' Introduzzione              |                                      |                            | -10-1                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                        | Momen                                 | s. lines an col. s.          | di tife azione                 | gda goeth l'                         | atione                     |                                |
|                                                                                        | Names                                 | 3. lines 31 col. s.          | fragellamento<br>expellantións | fragelancese<br>expellanter          |                            |                                |
|                                                                                        | Errori                                | Correzione                   |                                |                                      | Errori                     | Cerrezione                     |
| Ig. in col. 1- lines 43                                                                | de l'entern suffen-<br>viene ;        | des fo l'insiera la-         |                                | col. e lisea co<br>col. 1. lisea co  | # perché                   | rivelantel                     |
| of col. a lines 9                                                                      | Legeurde                              | firence.                     | 115                            | cel. p. lince 4s                     |                            | e presió<br>es acuso           |
|                                                                                        |                                       |                              | 11 . 107                       | col. s. linca so                     | di tel                     | det                            |
| at col. c. litea 6                                                                     | Managional                            | Incluse 2500d                |                                |                                      | Precursors                 | Provecated                     |
| as col. e, lines 32<br>34 col. s, lines so                                             | Prictica                              | Menaschico<br>Paterinina     | 11 269                         | ect. 3. Here d.                      |                            | alte                           |
|                                                                                        |                                       | Terra di Somma               | 11 22                          | 000 I. Hers 18                       | distrizated<br>control     | diffrations                    |
|                                                                                        |                                       |                              |                                |                                      | Nanchiam                   | Confedi                        |
| 34 Col. 1. lines 24                                                                    | Printipal!                            | periouii                     |                                |                                      |                            | Ranchin<br>e quelle che poor   |
| 35 cec. 1- 19009 27                                                                    | Genraretti<br>Serdria.                | Contarytti<br>Sondra         |                                |                                      | piecodene<br>Firvil        | e decident can bate            |
| 16 cut. s. tiera la                                                                    |                                       |                              | 11                             | col. a. Ifree or                     | Fierd                      | Pienel                         |
| 35 cel. a Mees 27<br>35 cel. p. lines 30<br>36 cel. s. lines 24<br>36 cel. c. lines 24 |                                       |                              | 11 116                         | cot s. lines si<br>rot s. lines so   | derrese                    | dicirro                        |
| 36 co. 1. lines 14                                                                     | dee<br>freelieff                      | dette                        | 107                            | cel. j. Here d                       | metit view                 | discourrage<br>dal-attro       |
| 37 cm. 1. 19444 \$                                                                     | brodicegta                            | rpogilanti<br>beremerenta    | 182                            | rat t. eines 9                       | ptrebi                     | pochá                          |
| 38 cel. 1. lines 40<br>38 cel. 1. lines 40                                             |                                       |                              | 11 119                         | cot a liere 19                       | Confoed                    |                                |
|                                                                                        |                                       | colcienze                    |                                |                                      | Tendis<br>eff maters       | Touris affectives              |
| 41 Col a lines 30                                                                      | Zeragoca                              | Tarraspna                    |                                |                                      |                            | COL CEATERO                    |
| \$1 col. a. tiera 11                                                                   | Marrechie (co                         | Markenichi .                 |                                |                                      | noe publice                | DES LOUGES                     |
| er col. a lines to                                                                     | Legatorio<br>Carringi                 | Referendacio                 | 396                            | cel e- liera je                      | en braco (                 |                                |
| er col. s. lines es                                                                    | Cardinati                             |                              | 1 397                          | Col. 1. tjare 48<br>Col. 1. tjare 48 | forgeric<br>inschen        |                                |
| 44 cai t. Hoce to                                                                      | Kelms                                 | Rennes                       |                                |                                      |                            | troveranti                     |
| \$7 col. 1. lines 34                                                                   | Gefrun Stiegerdi<br>Vercorpeli Nodane | fi Cemerino                  |                                |                                      |                            |                                |
| 63 col 1. lieca 11                                                                     |                                       |                              | 7 304                          | col a lines 10                       | L'ame decimo               | Luccoglicado                   |
|                                                                                        |                                       |                              | · 11 - 22                      | cut. a. linca 14                     | de Vercovi                 | L'anno declaren                |
| 75 cel. a. Iloca c4                                                                    | Porei                                 | persio<br>Success            | 1 . 16                         | ens a lines to                       |                            | da" Velcusi                    |
| pr cel. s. lines 14<br>cel. s. lines s                                                 | (abbogs<br>Love)                      | per la fleppotta             |                                |                                      |                            | non G curb                     |
| 101 Ctl. 1. lines 41                                                                   | lacoopp                               |                              | 109                            | col. e- linea en                     | efibuiso                   | percedelle<br>effertien        |
|                                                                                        |                                       |                              | 31e                            | col t- linch to                      | di Lenz                    | di Lux                         |
| 267 col. s. Iltes sa                                                                   | vercufe<br>Dwgenyal                   | ortafie                      |                                |                                      |                            | di Lux                         |
| 113 col. a. liete 9                                                                    | Degenral                              | Bearwal<br>style             | 10                             | cet. t. lires 17                     | lacations                  | la ragione                     |
|                                                                                        | Auffrenancia                          |                              | 318                            | CO - & fires 14                      | CABINE                     | eccitaca.                      |
|                                                                                        | meritatii                             | meritees                     | 11 (2)                         | col a lines 12                       | Vald                       | Sale                           |
| a)6 cot a. lines ja                                                                    | di palizione<br>delidezense           | deposatione<br>desidences    | 1 330                          | col. 1- lives at                     | di firefigne               | qualificaria<br>clientaione    |
| 135 cml p. Horn 35<br>147 cml p. Horn 47                                               | DUNCTION C                            |                              |                                |                                      |                            |                                |
|                                                                                        | per persone<br>Mane Paterrio          | Monte Patriana               |                                |                                      | Bodida                     |                                |
|                                                                                        | ariotando                             | legge                        | 345                            | col. s. fires ga                     | Fragero<br>fi conidatirone | Herricaniana                   |
| seg cot. s. lines \$                                                                   | erictands<br>ergii Stati              | cereurdo                     | 11 35                          | ed a lines ex                        |                            |                                |
| eds cut. z. them to                                                                    | estil aced                            | degri Stati                  | 314                            | gal. S. Hees 57<br>Col. t- Hees A    |                            |                                |
|                                                                                        | degravata .                           |                              |                                |                                      | 'di Condò, c               |                                |
| etta cel s. Jines se<br>set cet 's. lines an                                           |                                       | corregations                 | 11 / 110                       | col. t. lieca 4                      | Angela<br>do feito         | Acaria                         |
| tot cet 's. lines 40                                                                   | Crencesell                            | Crerad                       | 11 23                          | col. 8, 1949 7<br>Col. 8, Here 8     |                            | alfieto<br>estilizado          |
| ega Col. 1. lines jy<br>ega Col. 1. lines ga<br>egil Col. 1 lines 1¢                   | Intele<br>Carsena                     | Catazenz                     |                                |                                      |                            | jo fopraglungefi               |
| raff Col. s. lines to                                                                  |                                       | has reiclets                 |                                |                                      | Nefeet<br>all offendana    |                                |
|                                                                                        | ladite!                               |                              |                                | doi, a since y<br>Coi, a since til   | a offerviring .            | diofervatta                    |
| 200 60L 1. [jere 4]                                                                    | Penvedendo<br>Aediso                  | procedencio<br>Sant'Agrilles |                                |                                      | fi decenn                  | C dirittees                    |
| 204 COL 1. HeCa 42<br>204 COL 1. Hece 42                                               | frag rath                             |                              |                                |                                      |                            |                                |
|                                                                                        | fe me pulsò<br>Eros                   | fe ne perest<br>Freier       | 121                            | co. s. Imra f                        | del tocaterà               |                                |
|                                                                                        |                                       |                              | 319                            | cat. I. lines 9                      | di corpesta                | per rico arenta                |
| are col. s. lines 44                                                                   | Temas<br>Serenifima                   | gl'avectiari<br>feriffiche   |                                |                                      | Decarroft                  |                                |
| ata Col. s. lines 8                                                                    |                                       |                              |                                |                                      | November pat               |                                |
| the col. t. Here to                                                                    | becass .                              | mallare                      |                                |                                      |                            |                                |
| 114 cel 1- ilees 16                                                                    | te/occili                             |                              | 394                            | col. s. lines 46                     | binorala 1                 | Siredo -                       |
| any col. s. lines jo                                                                   | Corist                                | Comunità                     |                                |                                      |                            |                                |
| ate col. 1. tinta 4                                                                    | peece                                 | trees.                       |                                |                                      |                            |                                |
|                                                                                        | del fern :                            | del Guoca                    |                                |                                      | der gediet                 | efeit feidint                  |
|                                                                                        |                                       |                              | 11 49                          | col. 1. liecs e7                     | Cute<br>degrantH           | Cocena                         |
|                                                                                        | shir peropetive                       | da te prerogatira            | 11 - 111                       | cet. a. lione as                     |                            | ni pi'oceli                    |
| a47 cet. 1 lieca 9                                                                     | *pec-volumence                        | A marrie                     | 11 417                         | col. a lines es                      |                            |                                |
| 250 Col s. Nore 22                                                                     |                                       | Avetta                       |                                |                                      |                            | igts adide                     |
|                                                                                        | profetta                              | proteffices                  |                                |                                      | datta dignica              | elei a digeits                 |
| 260 fol- 1. Here er                                                                    | al Cannont                            | cel Carnone                  | 113                            | col. e. lines of                     | ilipettaci                 | sitiems is<br>detir Conversion |
|                                                                                        |                                       |                              |                                |                                      |                            |                                |



### AGLI ANNALI

DEL SACERDOZIO,

#### DELL' IMPERIO

INTRODUZZIONE.



A deliberazione di scrivere la presente Istoria è uscita da quella cagione, che Leggisti danno ad ogni Opera, cioè

dall' unione delle Persone, e delle Cose, dalle quali anche senza contratto nasce talvolta l'obbligazione di tal azione, che opera, età operar anche involontariamente. Perocchè havendo io con l'occasione di stendere l'Istoria Universale de' Concilii raccolte da varie parti numerose notizie soprabbondevoli à quel foggetto, e concernenti gl'avvenimenti Ecclesiastici, e Temporali, è surto in tal mole il loro ri-

masuglio, che da tante cose raunate hò rifentito l'invito di ordinarne à pubblico bene la narrazione: al che sono poi indi concorse ancor le Perfone, che me ne han efibiti gli sti-moli, le quali vivendo in fomma

Tomo Primo.

estimazione di credito nella Repubblica Letteraria, mi han recato il loro configlio fommamente prezzabile senza poterne far rifiuto intatta la venerazione che io rifento per effe. E se bene un Uomo vivo val più di molti morti, frà essi vi è stato uno passato frà morti, che sopra ogni altro vivo hà impresso nel cuor mio gopera. l'efficacia maggiore, come nata dal rispetto che si dee all'acclamata Virtù fua, falita ora in pregio più augusto dopò che la pia morte di lui hà espresse le laudi di ogni Ordine di Persone della nostra Italia; è stato questi il grande, e glorioso Cardinale Gregorio Barbarigo Vescovo di Padova, antico direttore de' miei Studj, a cui parendo come dilombati i Raguagli della Chiefa, se bene scritti con eccellentissimo metodo da i due Padri della Sacra Istoria Cardinale Baronio, e Monfignore Enrico Spondanodenza l'interezza di quelli del Do-

minio Temporale, fi espresse meco più volte intorno alle brame di vedervi accoppiato un tal supplemento, per saggio di cui poteasi tessere un racconto di quei successi moderni, e della Chiefa, e del Principato secolare, che accaduti dopò il loro tempo potean trattarfi da ogni penna fenza taccia di emulare con essi, che per verità sono saliti sì alto, che senza remerità non potrà nelluno Scrittore attentare di gareggiarvi, per intentar poi la massima impresa di ripieliar da capo la Sacra Storia, ed accoppiarla fotto la prode Condotta di Maestri sì chiari a' racconti degl'avvenimenti della profana. Ciò fece il dotto, e pio Cardinale Barbarigo, e con la voce, e con la lettera che faccio regittrar quì fotto pet giustificare il mio ardimento, quando appoggiato a' configli sì venerabili, ed urtato da eccitamenti sì vivi diperione, e di cole hò io affunta la malagevole imprefa di compilar quetti Annali del Secolo in cui vivia-

Mo.

Vero è che nel por la mano al lavoro hò riconofciuto il pefo di tant
applicazione per un fopracarico grantata demente gravofo all'altro di cui è
counte pracciuto à Dio di efpormi nella Cro-

Souf, delle occups piacciuto à Dio di elpormi nella Craprai dell'e pantifilma del Vefcovado, e Autore mi fon più volte inginocchiato à rileggere i giulti rimproveri del Sasiostifilmo Sart'à soffino, quando

leggere i giusti rimproveri del Sapientiffimo Sant'Agoffino, quando scrivendo ad Andace nella Pistola centelima quarantelima confessa ingenuamente, non haver ne pur l'agio discrivere una lunga lettera per corrispondenza di una risposta di urbanità, mentre confitto nelle occupazioni importantiflime delle appartenenze del fuo Velcovato, appena fopravvanzavali tempo per le neceffarie ricreazioni, ò ristori, e del vitto, e del fonno, fenza quali la vita non puol fusfistere, mentre tutti i momenti di lei afforbivanfi dalle inceflanti fatiche del pascere il Gregge che gli era commello: Ad longam quidem Epistolam conscribendam mogis mibi otium quim facultas deeft, occupatiffino scilicet Ecclesiasticis Ceris, à quibus

parvula temporis stilla vix recreant ; e quindi io mifurando sù l'immenfa capacità della gran mente di Agoftino, alla quale era poco pascolo la Cura di un Mondo intero, e sù la riflessione alla brevità pur troppo infelice, ed infreddata di Zelo della mia Testa, ed alla qualità medelima del Vescovato di Ippona Città sì mediocre à quei tempi, che forfe non era la terza parte della mia Diocele, mi sono sì fattamente avvilito, ed infieme compunto, che nello stesso pigliar la penna più volte l'hò abbornita, e quel penfiere che mi fi prefentava giocondo per qualche svagellamento di Studi, mi fi è in momento cangiato in orrido, e spaventevole; tanto più quanto che è ancor più strepitolo il tenore delle rampogne del medefimo Santo Dottore, quando nella Pistola cinquanrefima fetta risponde à Dioscoro. che haveali proposta certa questioncella Scolastica da esaminare, che non riulcivali Armellino da palpar per delizia una tal propofizione di amenità dottrinale, mà uno spaventevole Dragone, che se li affacciaffe per involarli quelle stille di tempo, che per quanto fosse mai spazioso riuscivali angusto per difponere, e far discussione delle gravissime contingenze del Vescovado: Non enim decora facies rerum attingit sensum meum cum cogito Episco. pem Ecclefiafticis curis circumftrepentibus districtum atque distentum repente augli obsurcescentem cebiberi ab bis omnibus quastiunculas uni scholaftico exponere. Mà nondimeno con la riflessione, che anche l'Animo vuol i suoi alleviamenti, diversi da quella occupazione di cui lo carica il debito ancor di ragione divina, e che queita de' Studj maisimamente profittevole a' Proflimi per l'uso della Prudenza, e per riforma de' Costumi è la più innocente, e che la raccolta delle presenti notizie di quest' Opera, el'ordine dato loro è fattura anteriore alla foggezzione nella quale mi hà potto l'ubbidienza a miei Santissimi Benefattori Inno-

cen-

-

cenzio Undecimo, ed Alessandro Ottavo Sommi Pontefici col Vescovato, hò creduto poter dar loro qualche occhiata per riordinarle nel filo in che si trovano, senza rossore anche presso alla severità allegata dal mio gran Maestro Sant' Agostino.

Colla speziosità di questa scusa, che pur varrà à render tollerabili

gl'errori , da' quali forse si sarebbe declinato, se l'ozio havesse dati agi più diffusi che à me tanto occupato restan sì scarsi, mi son posto all'arduo cimento di scrivere gl'Avvenimenti Ecclesiastici , e Temporali del corrente Secolo, e per fauíto principio ad efaminare il metodo che più convenga per istruir ne suoi ordini i fuccessi da tramandare per notizia, e per istruzzione alla poste-Meto- rità, dopò di haver meco stesso discussi quelli che propongono per imi-tabili Vossio, Luciano, Bodino, Varrone, Polibio, Mascardo, Gellio, e Benio gli hò trovati tutti ristretti come in un estratto dalla penna di Cicerone, che nel Libro fecondo dell'Oratore così ne porta l'ammaestramento da Dottore : Queniam in rebus magnis memoriaque dignis confilia primum, deinde acta, poftea eventus expectantibus , & de confiliis fienificari avid Scriptor probet . & in rebus gestis declarari non solum quid actum ac dictum fit , sed etiam quomodo , & etiam de eventu dicatur , & causa explicentur omnes vel casus, vel sapientia, vel temeritatis, bominumque ipsorum non folum res gefta , fed etiam qui fama , & nomine excellant de cuiusque Vita . & natura . Dalle quali parole comprendeli doversi in primo luogo investigare dallo Storico i configli come preparativi dell' Opera, indi l'Opera, poscia l'evento, e fin dell' Opera; e perchè quest'abbozzo non par baftevole ad effigiare un fuccesso con tutte le qualità abili ad istruir chi legge, vuol che intorno a configli dicafi ciò che fi fente, nell' Opera fi portino le circoffanze , nell' avvenimento fi rintracci la cagione, ò di prudenza, ò di temerità, ò di caso, e perchè tutto ciò con-

cerne la materia , la forma , ed il fine, da buon Filosofo vuol Tullio ancora che fi dia conto dell'attore, ò fia efficiente, offervando la condizione, le virtà, ed i difetti de' Soggetti, che nel Teatro Istorico debbon condurfi Interlocutori 3 overo Operai , e rinvengonsi per ciò effenziali le discussioni , le consulte, e discorsi, che sono le basi delle azioni , indi necessarie le descrizioni delle Regioni, de'fiti, e battaglie, non meno che il fine, ò fia stimolo de' configli , mediante il giudizio dello Scrittore medefimo, fenza preterire di recare stampata in parole l'immagine delle Persone , ò chiare per Virtù, overo oscure pet Vizi nel trattamento de' pubblici affari . Tutto ciò che fi hà estratto dagl'infegnamenti di Cicerone, fi ha eftefo con molto miglior lume nella Sacra Storia del nostro Divino Cronista San Luca Evangelista quando nelle prime parole del Proemio del suo Evangelio afferisce di voler ordinare : Narrationem que in nobis complete funt rerum , che in fostanza è la midolla, ed il magisterio del metodo Istorico, a cui addattandosi l'ordine chiaro, netto, andante, difimpacciato, ceffa la confulione, e rimane chi legge ottimamente istrutto, e capace de' successi con tutte le circostanze, che ben fi ravvisano da chi esamina gl'avvenimenti, che indi spiega della Storia Divina lo stesso San Luca , e ne Perfezione siturica Capi del Sagrofanto Vangelo, e nell'omne ne' racconti degl'Atti Appoltolici, di San Ladove e la materia, e la forma, e la cagione, ed il fine, e gl'operanti fono mirabilmente trattati in pratica, molto meglio di quel che Cicerone proponga in Idea, anche esclufa la fubblimità de' fatti fovraumani, e divini che stende, i quali per verità infondono poi spirito mag-giore a racconti; e ben può la chiarezza di efempio così colpicuo foddisfar Paolo Benio, che vuole stesi gl'Annali con sì fatta nudità come le Gazzette de' Novellifti, quando puol haverli confronto nella Storia

degl'Atti Appottolici di ufarfi dal medefimo Divino Scrittore le descrizzioni affai frequenti, e spezialmente ne' due primi capi in condegna espressione dei due gran succesfi dell' Ascensione del Signore al Cielo , e della venuta dello Spirito Santo fopra gl'Appostoli, così le Perorazioni, ò come dicono Dicerie, riuscendo notabili le due di San Pietro nel capo terzo nel Portico di Salomone agl'Ebrei sopra la Divinità di Gesù Critto, e nel capo decimoquinto al Concilio di Gerusalemme sù l'Articolo di esser abolita la Circoncisione : la discusfione, ò confulta dell'affare, e Caufa di San Paolo dinanzi à Felice, come al capo ventelimoquarto : del rapporto di Lettere, come al capo decimoquinto per raguaglio del Decreto di detto Concilio, & al capo ventefimoterzo per avvilo di Claudio Lifia al detto Prefide Felice. I Ritratti del Centurione Cornelio al capo decimo, di Timoteo al capo decimoletto , e di Aquila al capo decim ottavo , con descrizione geografica, ò tipografica della Navigazione del Mar Rodiano. e di Fenicia, come al capo ventunelimo: che anzi fi rinvengono tutte le fuddette parti Istoriche eccellentemente inteffute nell'Opere sed Annali degli Scrittori Gentili, trovandoli in Cornelio Tacito, ed in Livio, che nelle sue Deche non scrive altro che Annali , il neceffario uso de' Colloqui, de' Raziocini, de Configli, de' Ritratti, e delle Descrizzioni . Il che per verità ancora in forma più chiara fi comprova nel meto-titeri- fare squittinio per via dottrinale del Soggetto Iftorico, il quale dividendoli da' Periti in tre parti, cioè d'Informazione, di Trattazione, e di Operazione, certo stà che non può stendersi informazione perfetta di un fatto fenza tutte le circostanze; non può riferirsi il trattamento, ò maneggio di un affare senza la discussione de' Consigli; nè può darsi conto di un'Opera fenza piena con-

tezza dell'Operante nello stato Eco-

nomico, Scolastico, Ecclesiastico, e Politico, a' quali capi riducesi ogni assunto dell'Istoria, che poi indi dee trattarli con gravità di racconto, con soavità di frase, e di varietà, e con utilità di chi legge che dec iftruirli opportunamente.

Sù queste basi poggiasi ogni racconto degl' avvenimenti che hò io pigliaro à stendere, che riguardano ò il Sacerdozio, ò l'Imperio, che se ben diffinti nelle loro appartenenze tanto quanto è il Cielo, e la Terra , nondimeno fono essi gemelli, come accoppiati amendue alla perfona di Gesù Crifto Salvator del Mondo, acciocchè l'Imperio serva di braccio al Sacerdozio per l'eterna falute dell' Anime, per le quali il Regno deve effere perdurabile, e fempiterno; attefocche rivelato il Sacerdozio da Dio nella Legge, ò Unitàde Testamento Vecchio, & istruito sacredo lo fotto nome di Sacerdozio Legale, zio, e rae Levitico, hebbe egli fusittenza lui in tutnella propria maestà accoppiato alla te le Gen-Dignità Regale fino all'Incarnazione del Verbo, mentre allora insieme colla Podestà Regia si estinfe, mancando lo Scettro di Ginda, trasportata l'una , e l'altra dignità nella Persona del Redentore, che come coeterno, e confustanziale al Divin Padre dee perciò effere eterno, come eterna la Chiefa, che egli elesse per Spola. Così ancora i due Sacerdozi dell'antica Legge di Melchiledech, e di Aron furono trasferiti in Cristo, involandone le prerogative al Giudaismo, come divinamente ci ammaestra il Dottor delle Genti nell'intero capo settimo della fua Piftola agl' Ebrei , di maniera che unico, ed eterno il Sacerdozio nell'unica Persona del Messia, Unica è la Cattedra del Maestro, e del Capo Sommo Pontefice, e legittimo l'Impero de Principi Cristiani, come accoppiato al Sacerdozio, il quale hà perciò diritto sì universale sopra ogni Vasfallo dell'Imperio, che à lui foggiacciono i Fedeli per effere retti, e gl'Infedeli per effere convertiti; il

Domi-

Dominio de' quali non può effer legittimo, mà tiranno, come senza Sacerdozio, il quale non potendo in ventà procedere che da Dio medefimo, s'esso ne onorò il solo Popolo Ebreo, e poi ne lo privò, nè pure può pretenderiene ombra da Maomettani, che feguaci della Circoncisione, non posson goder quel che per Divina disposizione sù rapito agl'Ebrei, da' quali essi han origine, se ben insetti di errori, da che ogni altra Setta che non riconosca la Porta, ò per via del Battelimo, ò della Circoncilione, nè pur conosce Dio, mà nelle tenebre dell'Idolatria fono i feguaci fuoi miferabili adoratori del Demonio. Raccoglie dunque forto il proprio Divin Magistero il Sacerdozio di Gesù Cristo, ed i Cristiani Cattolici, e gl'Eretici, e gli Scismatici per pascerli, ed istruirli; e riguar-da gl'Ebrei, i Maomettani, e gl'

Idolatri per convertirli-Riconosciuta per tanto l'Unità Pontefice del Sacerdozio nella persona di Ge-Romano sù Cristo, ed investitone prima nell'agrica delle glorie della di lui Affunzione del Secolo al Cielo San Pietro Principe degli

Appoltoli , è discesa ne Successori l'ampiezza di pascere l'Ovile Crifliano, di sciorre, e di legare nei di lui Successori Romani Pontefici con l'ampiezza della quale nell'aprisfi del Secolo fedea nella Cattedra Appoltolica , mediante le forme Canoniche di Elezzione, ducentesimo trentelimo Papa Clemente Ottavo di questo nome, chiamato prima Ippolito Aldobrandino, delle più nobili Famiglie di Fiorenza, e perciò chiamata da rimotissimi tempi la Famiglia Magnifica fin da nove anni avanti : Principe nel quale gareggiavano la Pietà , la Prudenza, e la Solerzia in un dicevole lume di ogni scienza, e spezialmente della Legale, da' quali pregi, e la Chiesa universale, ed il particolar Vasiallaggio della Santa Sede riconobbero memorabili vantaggi , come per faulto principio delle nostre satiche ci toccherà di

narrare . E come la Divina Providenza fervefi de' mezzi umani ancora per futfistenza, e direzzione delle cose Spirituali, come vediamo ne' Sacramenti sussistenti, & operanti con la materia, e la forma, così volle che la Sedia del Sacerdozio si poggiasse ad una convenevole porzione d'Imperio Temporale, non grande, perchè non fofle solletico dell'umana ambizione non poca, perchè non foggiacesse al disprezzo de' prepotenti, e quindi hà permesso, che, come arredo della sua Sposa, la Chiesa Romana go-Perchè il da il Dominio di molte Terre, per dominio formare una custodia al Sommo Sa- tempetale. cerdote, che lo involi da quegli scherni, ed oltraggi, che gl'Eretici Inimici fuoi gl'inferirebbono, fe fosse il Papa un semplice Prete, ò Abbate Claustrale, come ne ricor-fe un elempio nel Secolo passato, quando i Soldati Luterani di Alemagna affaltarono in Roma il Pontefice Clemente Settimo, per istrozzamento del quale, come di un Nobile Malandrino, recò feco un Capestro intessuto d'oro il Generale Georgio Franspergh, all'empia follia del quale ben forgea l'oftacolo, che dicemmo, concesso da Dio a Papi della Potenza temporale; così ancora riuscirebbe pur troppo fredda l'estimazione de' Vescovi inferiori presso a' Maestrati Secolari , ò a' Baroni poco moderati, se il calore della Potenza Temporale del Vescovo della prima Sede non facesse prezzabile il Sacerdozio nelle

Suffragance. L'Imperio, ò sia il Dominio, ò 6 Governo degl'Uomini si volle pari- Unitadell' menti da Dio unico al Mondo in Imperio de quel tempo della pienezza delle ce vita. lesti grazie, ridotto pacificamente in mano di Augusto Cesare primo Imperatore de' Romani, forfe per contrafegno, che come unico delignavafi l'Ovile, ed unico il Pattore alla seconda venuta del Figliuolo di Dio, così fosse unico in quei pochi anni che furono Teatro della di lui Predicazione, e Miracoli.

3

Vero è poi che per gl'impenetrabili arcani della Providenza Divina si è lo stesso Imperio diviso frà molti Principi quanto all' efercizio della Podestà, ò per miglior reggimento de' fudditi, che in un'ampiezza sterminata di Dominio debbono tal volta per qualità del dominare foggiacere alla rapacità de' Ministri Iontani dalla Corte, e quali che immuni dal ricorfo, ò per premiare con qualche porzione di Dominio varie Famiglie benemerite, overo per castigo de' Rei Cristiani, come certo stà essersi servita la Divina Giuffizia, come di propri Satelliti, de Saraceni, da quali discendono i Maomettani, per condegna vendetta della Scifma de' Greci , e dell' Erefia de' Nettoriani foggettandoli al Dominio tirannico de' Principi Ottomani , e Persiani ; e quindi estinta la porzione dell'Imperio Orientale degenerato in Tirannia fotto agl'Ottomani, rimane intero il Titolo, ed il Diritto Imperiale Sovrano, per ricuperar quegli Stati, all'Imperatore Cristiano, benchè di fatto non domini effo se non pen le Regioni dell'Occidente ; con la tore qual pienezza delle quali prerogative sedea nell'aprirsi del nostro Secolo fuccessore di Carlo Magno, che già ne fù investito per Sentenza di Leone Terzo Sommo Pontefice appunto per effetti della Giuffizia vendicatrice de' Delitti di Religione commesli dagl' Imperatori Greci Eretici Iconoclasti, Ridolfo Secondo di questo nome, il quale nato dalla chiariffima Stirpe degl' Arciduchi di Austria potea ristorare con l'opulenza de' propri Stati la languidezza del Patrimonio Imperiale, che fortopolto à numerole divisioni de' Principi poco più gode che la maestà del Titolo, e le ragioni onorifiche di Sovrano sopra i feudi, che già ne sono separati. Con tutto ciò, come habbiamo detto, essendo unico il Sacerdozio, unico deve effer l'Impero, almeno rifpetto all' Immagine, il quale però godevafi ancora dal medefimo Ridolfo fopra i

Regni d'Ungheria , e di Boemia, Red'Un il governo del quale trovavasi quasi di Rormia che interamente appoggiato a' fuoi fratelli Mattias, e Maflimiliano Arciduchia godendo egli di un placidiffimo ritiro nel Real Palazzo di Praga, dove l'ingresso del Secolo già lo trovò avvanzato al ventesimo quinto anno del fuo Impero.

E.come accennammo, havendo Dio permessa la divisione del Dominjo in altri Principi Fedeli partecipi delle utili prerogative per loro benemerenza, e migliore reggimento de' Vasfalli, hà consentito ancora che ne passasse una parte per pena, e castigo loro ne' Tiranni. Ci conviene fotto lo stesso nome universale dell'Imperio prefiggerci nell' Idea le tre diverse spezie di Dominio, ò fiano diritti di Principato, cioè Regale, che comprende i Rè, e gl'altri Sovrani di illimitata, & affoluta Potenza nel vaffallaggio; di Ariflocrazia, ò fia Dominio degli Ottimati, e Patrizj in Repubblica Nobile ; & in Democrazia , ò fia governo de' Popolari in Comunità Plebea . Così dobbiamo per intera contezza di ogni Dominante sovvenirci esfere per lo contrario l'illegitimo Dominio permello da Dio agli seriedele ufurpatori , ò Infedeli , per caítigo de' Fedeli, parimenti di tre spezie, fotto nome di Principato malo, ò detestabile, cioè di Tirannia, ò Dominio dispotico di un solo; di Oligarchia, ò sia usurpazione della pubblica podestà di pochi Comandanti , e di Democrazia , ò sia di dannato, e d'illegitimo potere di molti ; corrispondendo la tirannia alla sovranità Regale; l'Oligarchia alla podestà Aristocratica, mà abusiva; e la Democrazia, ò sia Combricola di usurpatori alla Repubblica Democratica governante con titolo legitimo.

Rivolgendosi per tanto il presente raguaglio à specificare secondo la riferita idea i Principi che dominavano nell'ingresso del Secolo essendo state le Gallie, che ora comprendonsi sotto nome del Reame

di Francia, le prime, che nella ne-gligenza de Romani Imperatori fi liberassero con l'armi dalla lorosoggezzione, e che si costituirono un Rè particolare fotto l'Impero di Clodoveo, che primiero fotto il valore del vero Sacerdozio di Critto lo godè con titolo di legitimo, mediante il Battelimo ; Veniva do-Re di minato da Enrico Quarto di questo nome, discendente dal Re San Luigi Nono, per mezzo della linea di Roberto Conte di Chiaramonte secondo figlipolo del medefimo Santo, il quale cospicuo per Prudenza civile, e per Virtù militare haveva faputo riscuotere il proprio Reame dalle lagrimevoli oppressioni di quarant'anni di Guerra Civile, e riconoscere ancora gl'errori dell'Eresia di Calvino, nella guale era egli nato, e quindi in un'altiffima estimazione di credito . & in un fioritissimo Stato di Potenza godea per universale consentimento il potto del credito, & arbitrio supremo frà Principi Criftiani . In Ca-Rè di stiglia quel posto che detto Rè Enrico occupava per credito della po-tenza godeasi in effetto dal Rè delle Spagne, e dell'Indie Filippo Terzo di quelto nome, il quale con le forze in pugno ( può dirli di due Mondi ) risplendea negl'anni più floridi spettabile in Prudenza, Giustizia, e Pietà ereditarie da Filippo Secondo, e da Carlo Quinto discendenti dall'Imperiale Famiglia Red Po In Polonia , dove il Dominio ridi Austria di lui Padre , & Avo. fiede appresso la Repubblica de' Magnati con un Capo di spettabile autorità, adornato di fregi, e prerogative Reali, rifplendeva chiaro per molte virtù Sigismondo Terzo, che nato Re ereditario di Svezia fù dall'elezzione di quei Senatori chiamato à quella Corona, la quale portò con più fama, e gloria militare, che con pienezza di Podestà, contrattatali da' Polacchi foprammodo gelofi della di lui forza, e perciò quasi compressa, e quindi poco felice nel Regno elettivo rellò

totalmente infelice nell'ereditario di Svezia , dal di cui Trono lo Rè cacciò l'invasione di Carlo Duca sieria. di Sudermania, che di Zio se li fece Ribelle, e Successore. In Inghilterra, benchè rea della Maestà Redis-Divina con la professione d'una salterra. proterva Erefia, che separavala per la maggior parte dalla Communione della Chiefa, fedea Regina Elisabetta figliuola illegitima dell'empiamente famolo Enrico Ottavo, fuccessa à Maria di lui Sorella predefonța, ed în Scozia à Maria Stuarda di lei Cugina , fatta decapitare dalla stessa Lifabetta: Donna nella quale gareggiavano con molte virtù virili moltiflimi difetti brutali , e di crudeltà , e di odio implacabile alla Chiefa Romana, e di avidità fopra ogni credere acuta di dominare, senza freni, ò circospezioni di competenza, ò di onestà. In Danimarca portava quella Redi Da-Corona infieme con lo Stendardo nimarca. del più appassionato protettore della nuova Setta Luterana Criftiano Quarto figliuolo di Federico Secondo Rè di Dania, e di Norvegia, nell'età fiorita di poco fopra vent' anni . In Scozia allora separata dalla Corona d'Inghilterra impugnava lo Scettro Giacopo Sesto figlinolo di Maria Stuarda, che già diede il proprio fangue fotto la tirannia di Lifaberta di lui Cugina, per autentica della Fede Cattolica, che fu caparra di quello che in larga copia traffe dalle loro vene il fuddetto Rè Giacopo, nella Testa del quale quando paísò allo Scettro d'Inghilterra fu prediletta ogni Setta purché fusfe contraria alla Chiefa Romana. alla quale egli fece e con l'Armi, e colla penna, e collo studio perfidislima persecuzione. In Mosco Gran Da-via, che se bene sorto nome di scoria. Ducato comprende ampiissimi Regni, e di Europa, e di Asia, veneravafi da quel numerofo Vaffallaggio sotto nome di Moscoviti, e di Russi in formale scisma, e divisione dalla Fede Cattolica, Borifio Fedrovizza Godunoù fuccesso

tre anni prima à Teodoro già in età confistente, e matura, e però capace di maturare le fraudi, e le arti perfidiole, che fono connatu-rali alla di lui Nazione, che puol dirli la più celebre nella scisma, e Duca di nella divisione, perchè puol dirsi Saroja inimica di tutti. In Savoja, e nelle circoltanti Regioni del Piemonte governava con titolo di Duca, mà con prerogative che chiamano di Altezza Reale, Carlo Emanuello già pervenuto all'età di quarant' anni dopò venti di Dominio ereditato dal Genitore Emanuello Filiberto, Principe di animo così grande , che le immense , e smilurate Idee dei di lui vasti disegni, come lo portarono in un Teatro all'acclamazioni d'Italia, così cagionarono graviflimi fconvolgimenti alla Pace, e dell'Italia, e dell'Europa. In teri di Fi Fiandra, numerola di Provincie, governavano Alberto Arciduca, & Ifabella Clara di lui Conforte., e figliuola del potentissimo Rè Filippo Secondo delle Spagne, mà con certa speranza di perpetuare nella loro discendenza il Dominio , se

le loro nozze non fossero riuscite infeconde : Principi per altro di spettabile Pietà, e Giustizia, che secero rifplendere entro un' innocente moderazione di animo, e dico-Gran Da- stumi. In Toscana, parte principavranità di potere quegli Stati con le prerogative Ducali, delle quali ne fù investito Francesco de Medici, paffato frà morti fenza prole, Ferdinando già Cardinale, ammirabile per maturità di pruden-

fcana.

za non meno che per chiarezza di Giustizia. Nelle aggiacenti Regio-Dacadi ni della Tofcana, dove la difcefa Modora. dell'Appennino spaziasi in ampia pianura della Lombardia, ò fia Gallia togata, reggeva il Ducato di Modona, e di Reggio con quella Valle, che dicesi Garfagnana, Cesare

d'Este figliuolo dell'ultimo Duca Ducadi di Ferrara . Più settentrionale dominava lo Stato , ò Ducato di Mantova con la Provincia del Monserrato a' piè de' Monti della Savoja Francesco Secondo Gonzaga fenza prole maschile, a' diffetti di cui suppliva la di lui fratellanza nella persona di Ferdinando Cardinale, e Vincenzo; ed intorno alle ripe del gran fiume Pò vivea Duca di Parma, e di Piacenza Duca di Ranuccio Primo Farnele Vallallo della Chiesa Romana, e figliuolo del glorioso Alessandro, il più prode Guerriere del Secolo decorfo. In Lorena, Regione contermina Ducadi frà la Francia, ela Germania, governava con titolo di Duca Carlo Terzo di questo nome, successo in età matura à Francesco suo Padre, e perciò adorno ne' fregi della Reale, & Imperiale prosapia, di Fortezza, Prudenza, e Configlio. Prefiedeva ancora Principe della Principe Transilvania, e delle circostanti maia. Regioni, membri della Corona di Ungheria, Sigilmondo Battori fi-gliuolo di Cristoforo già fratello del Re Stefano di Polonia : E nelle Gia parti più remote dell'Affrica all'Imperio de' Negri, ò sieno Etiopi, ò Abbiffini Sultano Cogefto Sequada, chiamato il Prete Gianni, feguace del nome di Cristo, mà fuori dell' ubbidienza della Chiefa Cattolica

fua Spofa. A tali Principi Comandanti con le prerogative ò Reali , ò Sovrane deve fuccedere il raguaglio della feconda spezie del legittimo Dominio chiamata Aristocrazia, nel di cui ordine, primo e per qualità di Stati, anzi di Regni, e per chia Repubbli-rore di Sapienza, e di Prudenza, ca Veneta e di Giustizia l'universale consentimento del Mondo riconosce il Primato della Repubblica Veneta, infigne, anzi fingolare per fovranità, e per grandezza d'Impero, non meno che per estensione di durata di fopra tredici Secoli, e di faviiffimo, retto, e discreto metodo di governo . Veramente quella per i diritti della di lei Regia Corona do-vrebbe collocarfi nell'ordine de Monarchi, se la divisione proposta per metodo del presente discorso

non le facesse haver questo luogo nella ferie del Reggimento Arittocratico fenza pregiudizio della di lei Reale preminenza. Il di lei Senato composto di Uomini prestantiffimi per zelo della Cattolica Religione, e per incorrotta Sapienza, e Giustizia riconosce per Capo, anche cinto di Reale Corona, il Doge, che in quetto tempo era Marino Grimani, sostituito dall'elezzione à Pafquale Cigogna, Soggetto per eminente eloquenza, bonignità, e prudenza incomparabile. La ca di Gofeconda Repubblica nell' Ordine Aristocratico era già in stato florido , e confittente quella di Genova, opulenta Città a' lidi del Mare Liguítico, il di cui Capo col nome di Doge cambiandoli ogni biennio, rimane per virtù delle patrie Costituzioni terminato il Governo nell'ordine de' Senatori, preffo quali in numero collettivo rifiede l'intera sovranità, e Civile, e Militare, e però non si hà di esso memoria sissa, & individuale rif-Gran petto agl' universali raguagli . Non Maefrodi è improprio di connumerare frà i Regimenti Ariftocratici quello dell'infigne Religione de' Cavalieri dello Spedale di San Giovanni Gerofolimitano, e per il Dominio dell' importante Ifola di Malta, e per il nervo poderofo di forze marittime, con le quali viene infultata la Potenza Ottomana, e mantenuta la libertà del Mare à trafficarvi i Cristiani, Capo della quale con titolo di Gran Maestro era Martino Garzia Aragonefe , Soggetto à cui la prudenza, e moderazione dell'animo raddoppjava le acclamazioni della onorata canizie, fuccesso dianzi già da cinque anni ad Alfonso Vi-

10 Le Repubbliche Democratiche, Repubbliche reflano quafi che incognite alle a Bierel, tre parti del Mondo Afia , Affrica , ed America , riduconfi a due in Europa: la prima delle quali è l'Elvetica , ò fia l'unione , ò confederazione di varie Comunità , compofte di Uomini abigatori delle Val-

gnancurt.

li, nelle quali fovvente fi abbaffano in qualche foave declive, ò pianura le scoscese balze dell' Alpi Rezie, che stendonsi con vasto spazio alla fenarazione dell'Italia dalla Germania, denominata l'Unione fuddetta con nome di Cantoni, parte fussiftenti nell'intera professione dell' antica Religione Cattolica , e parte infetti delle perniziofe novità dell'Erefie di Calvino, e di Lutero, infauste reliquie delle miserie del Secolo paffato: Frà le quali Co- E de Grimunità diriggesi con pari metodo soni. Democratico anche la Nazione de Grisoni con titolo di Leghe Grise, stimabile essa pure come i Cantoni Svizzeri, per la fortezza de' siti, e per l'opportunità d'interrompere la comunicazione frà l'Italia, el'Alemagna . L'altra Repubblica De-Repubblimocratica è quella d'Olanda, ò fia landa delle Provincie unite del Belgio, la quale se ben su sorpresa dall' ingresso del nostro Secolo ne' propri principj infetti di manifesta ribellione, e contro il Sacerdozio per l'Eresia, e contro l'Imperio per la fellonia, con la quale eranfi fottratti dall'ubbidienza del loro legittimo Sovrano Rè delle Spagne, nondimeno havendo poi effe confeguito dalla di lui concessione le preeminenze di libertà, conviene inferirfi in questo ruolo la loro Sovranità possente in Mare, & in Terra, come ampiamente famofa in pregiudizio della Cattolica Religione, della quale la Legge fondamentale del di lei nascimento la rende inimica di professione, come il pretetto della libertà della coscienza le metteffe l'armi in mano per machinare la propria ribellione.

A tante forze de' Regni, e Principati Crittini, che fe ben molti fono infetti è di Erefia, è di Scifia, fono però profeffori della Fede di Gesì Critto, fi contrapone la tirannia di quei Princip; è de difecudenti da Saraceni; è fia da Sara già Schiava del Patriara. Abramo, feguono la Legge della Circoncifione nell'universale corruszione, de

Dogmi,

الرحما بالحا

Dogmi, che ne hà fatti l'impostore Maometto, frà quali occupa il primo luogo il Dominatore d'ampissimi Regni, e Provincie dell' Europa, e dell'Asia con nome di Gran Turco, che era Meemet Terzo di questo nome , fattosi celebre per replicate vittorie contro Cristiani, e Persiani, benchè la di lui vita macchiata di lussuria, di ozio, e di altri detestabili vizi, gli apparecchiasse il fine molto diverso da fortunati spazi del principio. Oc-Rè di cupava il fecondo luogo della Setta Maomettana Scha Abbas Rè

di Perlia, e Dominatore non folo dell'antico Regno de' Parti, mà dell'una, e dell'altra Armenia, e di numerose Provincie più interne dell'Asia . Succedono in terzo luo-cam de go seguaci della medesima Setta i Tartari Precopenfi, ò fiano Euro-

pei, confinanti con la Moscovia, e Polonia, il Principe de' quali col nome di Cam, denominavasi Cafil, mà come egli è inseparabilmente confederato con la Potenza Ottomana, è ancora per lo più feguace d'ogni comando, e fortuna Re di della medefima: Come in pari con-

Marocco dizione di Clientolo Ottomano vivea Rè di Marocco in Affrica Principe Amette Seriffo . Non è poi così della gran l'altro Principe della Tartaria mag-Tartaria. giore, che si estende à comprender vaste Provincie dell' Asia Settentrionale fino à terminar con la Cina; perch'egli se ben Maomettano di Religione, è però sì possente per vaffallaggio, e per estensione sterminata di Dominio, che non cede all'Ottomano; mà come di lui poca notizia ne habbiamo in Europa, così neffun fuccesso può estendersi à comprenderlo, se non fosse qualche aggressione da lui intentata sù

la Cina, che à fuo luogo riferiremo . Così ancora gl'altri Principi Rè, e Mo. Maomettani dell' India Orientale, Capo de' quali è quello, che con postenti forze signoreggia frà le ce-

lebri Riviere del Gange, e dell' Indo nella Regione ampia dell' Indostan, con nome di Gran Mogol,

mentre separato da noi per lo Stato, lo è anche per gl'avvenimenti, e siam quindi dispensati di dar conto di lui, e de' Rè minori, che lo circondano come Regoli, ò Porentati inconfiderabili, come tali. Sono anche molti gl'altri Dominanti nell'India frà le tenebre dell'Idolatria, che non possono entrar Soggetti de' nostri racconti, se non per cagione delle Missioni Appostoliche, intorno le quali sarà bastevole il lume che de' loro Stati daremo opportunamente nel darne raguaglio : Come parimente succederà Rè della dei Rè, e Principi della Cina, e Giappone del Giappone, i quali però se bene Idolatri han forze, e Stati d'impor-

tantiflima qualità.

Con tali Potentati, e con tale qualità di Principato mi sono io posto in cuore di stendere i loro le appartenenze del Sacerdozio ; e rapreinte del loro Impero, per l'intera eften non è fuavvenimenti, per ciò che riguarda sione del Secolo decimosettimo di persua nostra Redenzione; che se à qualcuno parrà inutile il mio penfiero, come altri Scrittori habbiano in eccellenza trattata la stessa materia, io antepongo loro per risposta l'arte alla quale hà la Natura destinato il lavoro mirabile delle Api, le quali non producono già il Mele come nascono dai Pometi i Pomi, mà con industria, nè sono semplici raccoglitrici de' fiori sù quali lo trovan disceso, e come potrebbonsi tacciar esse d'inutili , se havestimo noi strumenti da far per noi stessi tanta raccolta, nella maniera che si fà del Sale che raccoglesi con le Pale, così come impiegate in un lavoro, che riuscirebbe tediolo, fe non inutile, vengono le Api non folo ad effere efenti dalla taccia di operatrici nel fuperfluo, mà ad essere encomiate benefattrici del Pubblico, per cui travagliano nel careggio di quel dolce condimento; e quindi se ben le mani di prestantissimi Scrittori hanno sparso ne' loro racconti il mele delle erudizioni per le notizie, e per l'uso

l'uso della prudenza civile in numerofi fiori de' loro Componimenti, con tutto ciò trovali ello sì minutamente diviso in vari luoghi a e carte, che l'adunarlo in uno come pubblico Alveare, e per dir così Promptuario di notizie, con erudizioni facre, e profane, non nmarrà presso a' discreti soggetto alla cenfura di opera o fatica inutile; tanto più che fissando la riflessione sù l'istesso lavoro delle Api, da esse procede il Mele in replicata maniera, e quello che fgorga per sè medefimo da' favi e quello che n'esce quando fieno effi compressi dalle mani, ò lavoro dell' Artefice; e perciò potiam dire, che se dalle Bolle, e Costituzioni Pontificie, e da' Registri degl' Atti della Curia Papale si hà non spremuto il mele delle notizie, ed istruzzioni del Sacerdozio, e dalle memorie degl' Istorici profani , ò da' Mini-stri de' Principi si conseguiscono quelle appartenenti all'Impero, firette indi come favi spremuti al Torchio de' fquittini, discussioni, e rifleffioni del metodo Istorico, ne Igorga quantità più abbondante per l'iftruzzione del viver Criftiano Ecclesiastico, e Civile, che è il fine propotto al mio qual fi fia diffettuolo lavoro; l'anima di cui fendo la Verità, che hò io professato di spiegare con ingenuo candore, queil'importantissimo Articolo haverà parimente le fue opposizioni , come rimanga essa per lo più avvolta ò in tenebre , ò in artifici degl' Uomini , i quali la passione sa soprammodo induttrioli per occultarverità la . E conse non è possibile che io della pro-potelli mai purgare i miei raccon-

raidona fri da quenfa raccia s,dalla quale non mumuni e non i raguagli forticon immuni e non i raguagli fortiche gli Uomini affai rari hanno flefi in fatto proprio ; Così hò io deliberato di [gravarmene con la nota , che faccio nella margine del 
luogo ; ò Autore , d'onde le notizie fi Iono efitatte . Che fe come 
racconta Svetonio al capo terzo.

della Vita dell'Imperatore Tito, era questi sì perito nel contrafare, ò immitare i Caratteri, e le Scritte diogni mano, che fovvente vantavasi di poter fare pubblicamente il falfario : Prefiteri fape fe magnum falfarium effe potuisse : Io altresì potrei innocentemente professare si detestabile mestiere, se quegli Scrittori da' quali hò ricavati i miei raguagli fono falsi, perchè tale riuscirei io pure ; mà come sono essi dal consentimento universale ricevuti per veridici , e fono io un Testimonio, che incontinenti adduco l'Autore del mio detto, penfo rimanere foprabbondevolmente giustificato, e di potere invitare chi legge à pascere la propria curiosità, ed erudizione ne' feguenti Annali , non punto scaduto dal credito che mi hà differito nelle passate Opere, o che spero mantenermi intatto nelle future.

Copia della Lettera della gloriofa memoria del Signor Cardinale Gregorio Barbarigo, della quale fi fa menzione nel numero primo della fuddetta Introduzzione,

All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Monsignore Battaglini Vescovo di Nocera.

Llustrissimo, e Reverendissimo Signore . Resto singolarmente obbligato, e contento al cortele racconto che V. S. Illustrissima mi fà della distribuzione del tempo, che à lei è prezioso, spendendolo così bene, e godo, che possa toccarne una porzione all'Utile Pubblico. Il mio pensiere circa la grand'Opera dello Spondano era di accrescerlo di tutta l'Istoria Profana, e ciò perchè à chi lo legge è molto manchevole per intendere i fatti dell' Istoria Ecclesiastica, mezzi, e diminuiti i mentre che fuccedendo un fatto per esempio nella Provincia in Francia, che vada frà le cofe Ecclesiastiche, non havendosene il filo delle cose antecedenti, è im-· poffi-

possibile rammenarine; oltre che al Opera ferviebbe anche à quelli i quali vogliono leggere l'Itloria Profana. Bilognarebbe poi per mio credere finita fino alli tempi pretint; che anzi, per lar elpenenza se riefec, stenderne un Tomo del Secolo corrente nella nottra lingua, per ringgiar poi da capo l'impreta tanto in tanto le sua noncazioni di quello che il Baronio y ô non ha veduco; ò hà men veduros, con le scule, e disfeté della Verità Cartolica. Vi si potrobbero aggiungere

le Genealogie de i Principi, e loro Cafe per maggior lume dell' Iflora. Ecco apero à V. S. Illustrifima un bel Campo per travagliara
al Ben pubblico della Chiefa, in
dichiarazione del difcorfo, che fiacemmo in Roma quando hebbi la
foruna di vels-fia; è afficurando
ad di moi defideno di fervirla mi
raffermo. Di V. S. 'Illustriffimo,
Dal Trello 7. Sterembre i 1900.
Afficzionatiffimo per fervirla empec di tutro cuore

G. Cardinale Barbarigo,



## NNA

#### Del Sacerdozio, e dell'Imperio.

#### Anno 1601.

#### SOMMARIO.

1 Claulura del Giubileo eclebratofi in Roma. 2 Diffensione di Saluzzo fra il Rè di Francia,

ed il Duca di Savela . Legazione del Cardinale Aldobrandino.

3 Viuggio del Legato . Perdite di Savoia , e Congresso in Lombardia . 4 Udienza bayuta dal Rè . Qualità del Lega-

to . Sue Cautele nel negozi 5 Soffiane frà Deputati per la Pase . Efficacia del Legato, e pratefie. 6 Progetto d'agginflamento. Difficultà per la de-

molizione del Forte di Santa Catterina.

7 Altra difficultà di Savoia. Capitoli della Pace. 8 Negoziato d'Erminio Valenti per la Ratifica-

o Regozato a Demono y anteri per la Reinjea-zione in Savona, ed in Milano. 9 Ilhanza del Legato al Rè per la pubblicazione del Concilio di Trento, e reintegrazione del Gefaiti . 10 Ilhanza del Rè el Legato per la Difpenfa del Matrimonio della Sorella.

11 Ambasciata in Roma del Re di Persia. 12 Canonizazione del Beato Raimondo di Pena

fort; Bolle di non alienarfi i Beni della Chiefa . to altri.

13 Contença de principii della Guerra di Ungberia frà gl' Auftriaci , e Tarchi.

14 Attacco, e Conquista di Albareale fatta da-gl' Austriaci. 15 Vano attentato di recuperar Canissa, e morte

del Duea di Mercurio. 16 Conferenza di Ratisbona frà Cattolici , ed Ere-

17 Ambasciatori Veneti , in Francia , ed Inviato

Ottomano al Rè Eurico Quarto. 18 Islanza de Riformati Francescani al Re sudetto di effer ricevuti in Francia.

10 Nascita del Delfino Luiri XIII. Nunciatura

Apostolica per portarli le fasce. 20 Morse, e qualità della Regina Luigia Vedova d'Enrico Terzo.

21 Dispareri della Corte di Spana con l'Amba-sciasor Francese concordato dal Papa.

22 Armata novale di Spagna courre gl' Algerini .
23 Altra Armata à soccosso de Cattolici d'Der-nia, ma inutile . Nascita di Ama selia del Ri Filippo.

24 Notizia della Ribellione di Olanda , e governo degli Arciducbi in Fiandra, e loro qua-

15 Site, e principio dell'Affedio d'Oftenda. 26 Notizia dello flavo di Portogallo, e forte del finto Rè Schaffiano. 27 Ribellione della Suzzia contro il Rè Siglimondo

28 Disparere del Papa con la Repubblica Veneta intorno all Esame del nuovo Patriarca di Venezia. 29 Qualità della Reina Elisabetta d'Inghisterra. Disposeri frà Gesiati, e Preti secolori efiliati

tutti da quel Regno. 10 Ambasciata di Francia alla detta Rezina. 31 Finezza di Rispetto , che detta Reina praticò

all Ambasciator Birone.
32 Stato della Religione in Moscovia. Unione di ofa d' Cristiani contre il Turco.

Confusioni del Governo Octomano, e Ribellione dello Serivano 34 Guerra contro i Perfiani fotto il commando del Cicala.

35 Stato de' Principi d' Affrica . 36 Stato della Religione Cristiana nell'Indie Orien-

ANNO 160i

Prefi il Secolo decimefettimo di nostra Salute dal chiudimento delle Porte sante del Giubileo universale di Roma, perocchè se bene per disofizione de' Pontefici dovean serrarfi nella

Vigilia di Natale, contuttociò forpreso dopo il mezzo Decembre dell'Anno scorso il Pontefice Clemente Ottavo da i dolori della Podagra, e Chiragra, e defiderofo di compire tanta Impresa col più sestevole, e maeftofo apparato, come havea nel decorfo dell'Anno con magnificenza pari al fuo legio de' Cardinali, s'avviò alla Bafilica Va-Tomo Primo.

grande, e pio Cuore, fatti accogliere i Pel-ANNO legrini con ogni più splendido trattamen- 1601 to, ecoi più vivi argomenti di quell'im- En Claum mensa Carità, di che su aspersa ogni ope viu. ra del suo memorabile Pontificato, volle differire la funzione, ad effetto che la maestà della sua presenza raddoppiasse la pompa, e quindi stabilì il giorno decimoterzo di Gennaio à far ciò che erasi appuntato di fare nelle preterite Intimazioni. Precedu-

to per intanto il di fudetto da tutti gl'ordini del Clero, della Prelatura, del Sacro Colticana

"ANNO ticana deputando nell'istesso tempo trè Cardinali Legati , acciocchè in sua vece adempissero alla stessa funzione nell'altre rrè Basiliche Lateranense, Liberiana, e Paolina, come fù eseguito, con ogni più splendida forma di apparato, e con ogni maggior chiarore di pietà, e di spirito. În-di fece partecipi molti altri Regni del Criftianesimo dell'istesso Tesoro del Giubileo universale per l'Anno incominciato, come molti Rè, e Prencipi fi accinfero con atti memorabili di pietà à confeguirlo, rendendofi infigne fopra l'altre la pietà di Ridolfo Cefare, e di Enrico il grande Rè di Francia, che primi nell'ordine de' Fedeli corrifpofero degnamente alla parte d'edificazione, che in ciò aspettavano i minori

Mà intanto che il Papa occupavafi alla

spedizione di tali grazie appartenenti alla

salute dell'Anime non trascurava, che "l'Auttorità de' fuoi paterni Ufficii ponesse in calma un residuo delle passate turbolenze, nelle quali per il decorfo di tant'Anni . eranfi agitati i maggiori Potentati del Crifianefimo: attefocchè fedatefi colla pace di Vervino l'Anno millecinquecentonovantaotto le différenze trà le due Corone, era restata indecisa quella del Marchesato di Saluzzo vertente frà il Rè di Francia Enrico Quarto, e Carlo Emanuello Duca di Savoia . E' questo uno Stato di molte Mátita di Terre posto di quà da i Monti antico Feudo de' Principi del Delfinato, il quale seguendo per lo più la fortuna de' Principati deboli era stato esposto à frequente cangiamento di Signore, e si erano dati i Marchesi, ò Feudatarii di lui à riconoscere ora i Duchi di Savoia ora i Delfini di Vienna,i dritti de' quali restarono indi uniti alla Corona di Francia à seconda delle Vittorie, ò dell'uno, ò dell'altro; perlocchè non mancavano all'una, ed altra parte documenti intorno al possesfo,ravvifandofi tuttavia per viziofo,ed incapace di manutenzione quello, che il Duca attualmente godea, come che egli l'haveva occupato coll'Armi in quel tempo, che la Francia sconvolta dalle lagrimevoli scia-

gure della Guerra Ugonotta, anzi in quel-

lo particolarmente nel quale Enrico Terzo

ne' memorabili Stati di Bles haveva con oc-

cisione de' Signori Cattolici Capi della san-

ta Lega recata la più deplorabile confusione alle cose proprie. Fù per tanto nella Pace di Vervino lasciato intatto quest'Artico-

lo, ò come torbido, ò come meno impor-

rante, rispetto a' massimi frà le due Corone,

e rimesso alla decisione del Papa come ad

Arbitro, e Compromissario. Onde egli af. ANNO funta la difamina della Caufa, deputata una Congregazione à far discussione dell'immensa mole delle scritture, nè potendosi chiarire le di ragione il Possessirio potea comularfi col Petitorio, fu dalle Parti convenuto di dare in deposito all'istesso Pontesice il Marchesato, finche si potesse conoscere à chi nè apparteneva il Dominio; e benchè il Pontefice Clemente fusse lungamente agitato da i dubbii, e da i varii pareri de' Cardinali, se tornasse in decoro della Sede Apostolica l'accettare il deposito, contuttociò essendovisi piegato mal volontieri, si scoprì, effendoviti piegato mai voiontieri, i reopia, Ex Hiter. che il Duca benchè fe ne palefaffe vogliofo, Gatti. Prenon ne haveva pensiere, figurandosi di po- " terlo ottenere dal Rè con investitura a' suoi Figliuoli; perlocchè passò ne' principii dell' Anno millefeicento à Parigi, con speranza di trovare in quella Corte la Grazia, che fosse per lui migliore della Giustizia di Roma, ove havea più à temer, che à sperare. Quì colle più fine Arti, che potesse somministrarli la solerzia del suo alto Giudizio, e colle più umili, e ferventi preghiere, ché potessero concepirsidalla sua fiorita eloquenza, portatane l'altanza ad Enrico, trovò una negativa così costante, che si diè à machinarli contro, mediante la fellonia del Marescial di Birone; perlocche recatesi le cose in punto di prorompere à nuovi strepiti d'Armi, follecito l'animo di Clemente di non mirare altri torbidi nella Pace de' Prencipi Cristiani, delegò colla suprema Potestà di Legato à Latere Pietro Cardinale Aldobrandino suo Nipote, acciocchè passando personalmente à trattar colle Parti desse spirito, ed efficacia agl'Ufficii della Sede Apostolica per sedare ogni turbine,e dando loro cò la viva voce impressione maggiore, ne ristabilisse la Pace.

E di fatto erafi egli mosso da Roma fin dal Settembre dell'Anno antecedente con decoroso accompagnamento d'Huomini chiari per lettere, e per fenno, e dopo havere sodisfatto ad una parte della sua Le ferent gazione di pompa coll'intervenire al matrimonio celebratofi in Fiorenza frà il Rè Enrico Quarto di Francia, e la Principessa Maria de' Medici, profeguì l'altra parte più Le importante del negozio, avviandosi à trovare il medesimo Rè, che per l'ambiguità, e sagacità troppo fina dell'Arti del Duca sudetto era corfo rapidamente all'armi coll' invasione della Savoia, con l'espugnazione di Momigliano, di Ciamberì, e d'altri luoghi de i di lui Stati, à segno che egli diceva

con-

ANNO contentarii, che all'ora, ch'egli per le sue 1601 vittorie potea dirfi Duca di Savoia, che il Duca medefimo fusse il Marchese di Saluzzo, giacchè teneasi tanto forte nel possesso, che ne havea. E come dalla parte del Rè di Spagna Filippo Terzo fi volevan fostenere

le cose cadenti del Duca, che prossimo a' proprii Stati di Milano più deboli dava stimolo à difenderlo per non havere poi à lato più possente vicino, pensò il Legato abboccarli in Tortona col Governator di Milano Conte della Fuentes, da' Configli del quale pigliavano metodo, e direzione le cofe della Corte Cattolica, rispetto a' perturba-menti d'Italia. Trovossi à quest abboccamento anche il Duca, il quale ed ivi, e poi con maggiore (plendore in Torino non preterì di pratticar' ogn'atto del più fino rifpetto, e venerazione al Legato; e se bene non potè egli scoprir molto in questo Congresso circa l'intenzione de' Configlieri, li parve contuttociò di accertarfi che da quella parte defideravafi candidamente la Pace , e pigliò quindi animo di profeguire intrepidamente à trattarla, avanzandofi, mediante il passaggio de' Monti, a Ciamberì, dove trovo la Persona del Rè Enrico accorso à dar calore all'Armi fue co la propria real Prefenza. Esso accolse il Legato con insolita dimostrazione di stima, anzi disceso dall'al-

tezza del punto, del quale per fasto connaturale alla grandezza fon sitenaci i Dominanti, ad ulo d'una militare forprefa, volle trovarsi all'Alloggiamento del Cardinale nel punto medefimo che egli moveasi per andare à prender la fua prima Udienza al

Fù poi questa appuntata per ildì vegnen-

Regio Quartiere.

te, e però portatovisi colle solite sormalità, presentò al Rè i Brevi della sua Commesfione, e si espresse in acconcia, e dicevol maniera intorno a' defiderii del Zio vivistimi di vedere coronato il fine del fuo Pontificato colla gloria di lasciare in Pace le prime Potenze del Gregge Cristiano, com'erasi « ftudiato negl'anni paffati di comporre differenze maggiori, confessando per maggiori delle sue glorie l'havere aggregato al Gregge Cattolico l'Anima della Maestà fua, di che il Rè ne dimostrò un particolare, e gratissimo sentimento esprimendosene con gentili , e benigne parole. Era all' linh del ora il Cardinale nell'erà fopra trent'Anni, e se bene piccolo di statura, poco civile di presenza e poco venusto di volto come toccato dal Vaiolo, e meno aggradevole nel colloquio, come rauco nella voce, che sep-

Marsiglia, il Rè invitò il Legato à passar seco in Lione per onorare le sue Nozze, e profeguirvi i Trattati di Pace. Haveva egli dianzi nell'abboccamento fatto col Duca à Tortona, ed à Torino impetrato, che dalla di lui parte fi nominaffero i Deputati, che dovevano maneggiare con gl'altri del Rè gl'affari della concordia, e perciò giunfero essi pure nell'istessa Città di Ciamberì, & indi seguitarono la Dep Corte à Lione, e furono il Conte Francesco la concede Arconati Milanese, & il Presidente di Alimes, come dalla parte Regia furono nominati il Signore di Sellerì , & il Presidente Giannino, i quali raccoltifi alla prefenza

del Cardinal Legato pensò questi di primo

2

finato fotto il fevero Precettore dalla prudenza, che fuol riuscire il maneggio de' negozii gravi, haveva acquistata tale finezza, emaniera tanto gentile ne maneggi, che non difgiunta da un acuto intendimento delle materie di Stato, ben fapeva pigliare il verso per destramente, ed utilmente maneggiarle. Onde riflettendo, che la Legazione era stata richiesta dal Rè di Spagna, e che questo riguardo poteva insospettire l'animo del Re Enrico, che fusse essa un artificioso, ed ingannevole mezzo, che potesse dirigersi ad allungare le cose, per dar tempo al le machine, ed artificii Spagnuoli, che doveano muoversi coll'intelligenza de'Faziosi, e mal contenti del Regno di Francia, deliberò poggiare il primo paffo del fuo negoziato sù tal punto, che ne togliesse al Rèi fospetti, e perciò espresse seco l'ardente sua brama di follecitudine, e spedizione per poter ritornar presto à Roma, dove l'interesse della sua Casa era sopramodo bisognoso di vigilante affiftenza, per raccogliere gl' emolumenti del cadente Pontificato del Zio à fine di sarla rimanere nello scendere dal dominio con quel lustro, col quale vivevano le Famiglie de' Baroni Romani, all' ordine delle quali trovavasi aggregata per la fuggitiva fortuna dell'Imperio del Papa. e pote bene efficacemente perfuadere il Rè questo motivo, di maniera che restò sincerato, e fereno il fuo animo intornoalle lunghezze di che sospettava. In confirmazione di che nè pur volle egli infifter molto per la sospensione dell'Armi negata dal Rè, come che questa ancora potesse termar il di lui animo nell'accennata fuspicione, e pero uditofi l'arrivo della Regina Spofa à

discorso, contuttociò instrutto di lunga ma-

no dall'eminente solerzia del Zio, e raf-

Tomo Primo.

ANNO tratto ad escludere i dubbii d'esserdeluso,

giacchè l'Arti troppo fagaci del Duca, ò quelle troppo raffinate di Spagna faceano confiderarlo fotto finezze impenfate, con fottigliezze inaudite, e perciò esposto à sentirsi roversciar à dosso un successo, che la prudenza non potesse dianzi discernere. Onde egli fi espresse voler procedere nel maneggio non per conferenza, ma per ferittura, acciocche quel che diceasi sosse detto, e scritto, e sermo, proseguendo poi il suo discorso nell'attestare i desiderii del Papa cos) vivi per la concordia, che quando non fortifle, e rimanesse vano quel Consesso, in cui facea esso tutti gli ssorzi de' suoi Ufficii, e delle sue paterne esortazioni, egli teneasi per giustificato ptesso il mondo, e roversciata la colpa sopra quelli, che ne sossino importuni oftacoli; che del rimanente egli era mezzano per comporre, ritagliare, moderate, pregate, ed impetrare, ma sempre per ben commune delle Parti, cioè per la loro fanta Concordia; furono le prime proposte dei Deputati del Duca la ritenzione del Marchelato, coll'offerta d'un Cambio, ma così vile, che il Legato sdegnò di riferirlo a' Regii; e per lo contrario questi alzando più alto il tuono chiedevano la restituzione di Saluzzo, le spese della Guerra, e la ritenzione di Momigliano per trè Anni, per ravvilar (diceano) in questo tempo, se volcasi dal Duca la Pace, ò la sola Imagine di lei per pochì dì; nelle quali più fi fif-Acuillo del. farono, quando in quei giorni il Rè espugnò

l'uni rge il Forte di Santa Catterina, che il Duca haveva già molt'Anni prima costrutto col nome dell'Infante sua Moglie in total vicinanza della Città di Ginevra, à eus ferviva di molestissimo freno: Onde mirando torbido il Legato l'affare, pensò di rifchiararlo con implorare dal Rè qualche moderazione alle proposte de' suoi ministri; ma sdegnato l'animo Regio dall'arti del Duca non immuni dal fotpetto di concitarli à fedizione i proprii Vaffalli, diè à stentar mol-

to all'efficace lingua del Legato, per impetrare aleuna benchè poca moderazione delle pretefe. Onde dopo i concetti, che gli pareano più appropriati per destare la grandezza, e generolità dell'animo Regio, à recar la gloria della sospirata pace al Zio cadente, síoderò la protesta di riferva di ritornarsene à Roma,giacchè mirava inutili gl' Ufficii suoi, delusa l'espettazione del mondo,e pregiudicato l'onore, ed il decoro della Sede Apostolica, quando instessibile il

cuore di fua Maestà alle suppliche de' mez-

zani dimostrava di pon esferle à grado: al ANNO qual tuono spiacevole all'orecchie del Rè 1601 pigliò agio à maturare le proprie delibera- Progresso di zioni col parere de' fuoi Configlieri fecondo il quale fece successivamente proporre al Legato di lasciare il Marchesato al Duca, e riceverne in cambio lo Stato di Bressa pofto alle sponde del Rodano di là da i Monti. unito à glialtri Stati della fua Corona.

Tale proposta però benchè sodisfacesse al Duca, non piaceva à gli Spagnuoli a'quali con tale cessione toglievasi il commodo della communicazione de' loro Stati, cioè della Borgogna colla Bressa, e di questa con Savoia, Piemonte, e Lombardia; ma à questo pure sù trovato rimedio, riserbandosi il Duca ranto Paese per la Bressa, quanto fuffe baftevole per una commoda, e larga strada da tragittare le milizie immuni da gravezze, e con inibizione di costruirvi Fortezze; anzi per agevolarla fù aggiunto che al Rè si pagasse la somma di centomila Scudi, e rilasciando le Terre di Centale di Damonte, e Rocca Sparviera, ritenesse Castel Dolfino con sette altre Terre stese alle ripe del Rodano insieme col Baliaggio di Gies. Maturandofi dunque queste condizioni per stenderle poi in un foglio, e ricevere nuove facoltà dal Duca, i Deputati del quale teneano di non haverla per tanta robba, fopravenne un molestissimo accidente, che turbò il Legato, infreddò i Trattati, e che sconvolse sul punto della Concordia ogni cofa. Questo su che per la Le parte del Refu ordinato la demolizione del ". Forte di Santa Catterina, conquistato dianzi dall'Armi fue, mentre prevedendo di doverlo restituire, i Genevrini supplicarono perchè si togliesse loro quella molestia. Onde il Legato punto amaramente nell' animo dal vedere che fotto il calore de' fuoi Ufficii gl'impiacabili Inimici della Fede Cattolica acquistassero vantaggio, proruppe in sì acerbe doglianze d'essere ingannato, che l'animo pio del Rè Enrico fi rivoltò à placarlo, condonando à questo conto la fomma delli centomila Scudi, che erafi appuntata di pagarli, abbassandola a rimaner

Parea dunque che l'agitazione del negozio sosse ormai affatto calmata per haver presto in porto à salvamento la bramata concordia, ma ful punto di fegnarfi le Capitolazioni surse novo turbine cagionato da un ordine spedito per Corriere dal Duca di Ottorio del

pago di cinquantamila folamente.

Savoia, rivocando ogni facoltà già concedu- Duca di Sa ta a'fuoi Deputati, con ingionger loro, che cooline

folpen-

ANNO fornendendo la forcrizione attendeffero altr' 1601 ordine,quando à quel punto già non haveffero firmato per scritti il Trattato. Restò à quest'avviso amaramente sorpreso l'animo del Legato, mirando superiore alla vivezza de' fuoi defiderii l'artificio ingannevole del Duca, e prorompendo in acerbe lamentazioni si rivoltò ad impetrare da'Deputati medefimi il lenitivo à tanta acerbità, cioè che non ostante il prefato ordine,si foscrivessero à quanto erasi appuntato, ed implorando con efficacia l'aiuto dell'Ambasciator Cattolico in Francia Gio. Battista Taffi furono effi indotti dalle perfuafioni di

lui à soscriversi à patto, che il Legato per scritta di proprio pugno promettesse, che a mone. il Duca non havelle à sidegno questo passo finale fatto da essi come successivo all'impegnamento già pigliato, non discordando dalla condizione, fotto la quale egli haveva inibita loro la conclusione, cioè di proibirla quando non l'havessero strerra; giacchè stretto dicesi ciò che si è promesso in parola frà le Persone di sede . Fù dunque segnata la Capitolazione forto il giorno diciafette di

Gennaio, che in molti Capitoli conteneva in fostanza, che persuesi il Rè Cristianissimo Enrico, e Carlo Emanuello Duca di Savoia dalle Paterne, e Sante infinuazioni del Sommo Pontefice Clemente portate dal Legato Apofiolico Cardinale Aldobrandino suo Nipote, r. Hilly, increndo al Trattato di Vervino cedeva il Du-Loisi de ca al Re i Pacfi , e le fignorie della Breffa, Beuge, e Vervino, e Territorii loro fino alla

Corrente del Rodano & anco di là la Torra di Aire con sei ivi contigue ; Parimenti cedeva i proprii dritti fopra la Barenia, e Baliaggio di Gies, restituendoli l'occupato da lui nel Dolfinato, promettendoli la demolizione del Forte di Beudufin , e di più lo sborlo di centomila scudi . Per la parte del Rè lasciava al Duca il Marchelato di Saluzzo con le Terre di Centale Damonte, e Rocca Sparviera, restituendo tutti i Luogbi occupati dall'Armi (ue fin dall' Anno millecinquecentott antotto confenten-

do alla riferba fattafi dal Duca del Ponte di Geffi con'i Luogbi, che si comprendono frà la riviera, e la montagna, detta il gran Credo, ed oltre il Rodano la Terra di Negracomba fino all'uscirne della Borgogna Contea, nel qual tratto di Pacfe, non baverebbe potuto il Duca inalgar Fortezze, o imporre aggravii; e che frà lo spazio d'un mese le partiratificassero privatamente tale Concordia per farlo poi indi folememente, comprendendo tutti i Principi confederati per fignificazione d'onore dell'una e l'altra parte, estendendo-

visi à nominare il Papa, la Repubblica Ve. ANNO neta, il Gran Duca di Toscana, li Duchi di Modena, il Contestabil Colonna, il Du-

ca di Bracciano, e quello di Sermoneta. Firmata colla foscrizione de' Deputati,e Francesi, e Savoiardi avanti il Cardinal Legato questa Concordia in Lione, spedi egli Ex = colle celerità delle Poste Erminio Valenti Bentivol. fuo Segretario unitamente coll'Arcivefcovo di Bari Nuncio à Torino, à fin di procurare la follecita ratificazione del Duca; ma come egli ne era ambiguo per fortrarfi dagli stimoli, che riceveva, e dall'onestà di corrispondere alle operazioni del Legato, ed alle minaccie dell'indignazione del Rè Enrico, che si sarebbe tenuto altamente delufo, allegava venire allacciata la libertà del fuo arbitrio dalla necessaria dependenza dei Unicidei voleri della Corte Cattolica, dalle forze della quale riconosceva unicamente la prefervazione delle fue ragioni, ed il capitale di sostenerle, e vendicarle da ogni oppresfione: Onde fu forza che il Valenti passasfe à Milano à far gl'Ufficii medefimi con quel Governatore Conte della Fuentes, ed quità di era egli per verità ben fornito di fagacità , e di lingua à far questa parte; perocchè se bene era egli nato nella Terra di Trevi Diocesi di Spoleto, era però dotato di nobil presenza, di dolcezza nel tratto, e di pari folerzia nel maneggio, accompagnata con quell'indicibile pregio di qualità che la Corte chiama difinvoltura, che è il mezzo frà l'infolenza, e la modeftia; onde da queste doti restava come sepolta la scarsa cognizione, che egli haveva delle Lettere, compensara coll'informazione esattissima degl' affari, e delle qualità delle Persone frà le quali agiravanti; Onde egli fi studiò di pregare il Fuentes à rappresentare al Rè Filippo non doversi disprezzare la sorte conquistata nella Concordia per liberar l'Italia da i Francesi, i quali turono sempre se bene poslessori di poco, cupidi di molto, ed impazienti dell'angustie del Marchesato di Sa- E- Ro luzzo, farebbonfi allargati con pregiudizii de Stati vicini; quando per l'altra parte quel che il Duca perdeva di la da i Monti non inferiva la gelofia accennata, tanto più che rimanea aperto il paffo alle fue milizie della Borgogna; alle quali espressioni corrispondendo il Fuentes con quell'oscurità di parlare, che fuol effere il linguaggio ordinario de Gran ministri, spinse in Spagna velocemente un Corriere, che in fine riportò " l'approvazione di quella Corte all'intero

stabilimento della Concordia.

ANNO fi, che potea meritare la faviezza della fua condotta in affare sì grande, fù à pigliarne la parte più stimabile dalla lingua del Rè. che ornandolo di altissime landi protestò tempre maggiore il fuo rispetto al Pontessi-tario per ce Clemente, chiamato grande in sè stesso.

Geloit . e e prezzabile ancora per le virtù del Nipote. lis di Tet. Onde animato il Cardinale da fegni sì palees col Re fi del Regio gradimento fi avanzò à chiedere due grazie, cioè la pubblicazione del Concilio di Trento per tutta la Francia, e la reintegrazione a'proprii Collegii de'Padri della Compagnia di Gesù, da' quali già molt' anni prima eran stati discacciati per decreto del Parlamento di Parigi; e come il Rè diè buone speranze quanto a questi, così mostrò che il nome del Concilio spavente-

Ex Rifer. vole alla possente Fazione Ugonotta, consi-Gallie. Pr. gliavalo ad havere ogni maggior riferva anche nelle promesse per all'ora; sorse che parevali esser bastevole il freno soave dell' Erefia in ricevere i Gefuiti, che cò le dottrine la impugnano senza il violento de' devin del creti Conciliari. Indi à qualche giorno paf-

Real Lega- fando in vicinanza della Cafa, che il Legato habitava, fece dirli, che la Regina, che era seco voleva vedere il suo Giardino: e sce-Risono del le, Monfignore, habbiamo goduto la visita Legua à del vostro Giardino mà con del vostro Giardino mà con la visita ne quella della vostra Santa Persona; e poco dopo il Cardinale per la via di Avigno-

ne si ricondusse à Roma, ed il Rè colla Regina à Parigi. E se bene il Rè non su agevolmente inchinevole all'inchiefte del Cardinale, non lasciò contuttociò darli segni della sua confidenza, pregandolo à farsi mezzano col

Pontefice Zio per la caufa della Principessa Ex Line. Catterina di Borbone fua Sorella. Era fta-Cond. de V/ ta essa maritata al Duca di Bar Primogenito della Cafa di Loreno fenza dispensa Apostolica, benche le fosse congionta per fangue in terzo grado, & essendo ella stata educata nella Religione Ugonotta non era perciò capace della dispensa, quando negava l'autorità della Cattedra, che doveva concedergliela; e non ostante tale impedi-mento era il Duca vissuto molto tempo Notation del con essa lei , ed era passato poi à Roma

del col pretesto di pigliare il Giubileo dell'Anno Santo, ed impetrare colla viva voce dal Papa la fudetta dispensa, e ben era stato validamente appoggiato dagl'Ufficii del Rè à questo fine, havendone data la cura al Cardinale di Ossat suo ministro nella Cor-

Duca era fcommunicato per l'Incesto , l'asfoluzione non haveva luogo se non emendavasi; e se la Principessa perseverava nelle fue Erefie, tenendo per vana l'Autorità della Sede Apostolica non poreva chiederne la grazia; e però fù deliberato di dar agio, che ella fi ravvedesse de' suoi errori, e che si movesse da Roma Serafino Olivario Razzalio Uditore della Ruota per essere ad istruirla; di che non sodissacendosi il Duca, fece una fecreta promessa al Pontefice di renunziare la Moglie Eretica, e deteflando il peccato commesso lo supplicò dell'assoluzione per conseguimento del Giubileo, come Clemente fu presto à concedergliela. Rammaricavafi per tanto altamente il Rè di questa perversa forma di trattare, dalla quale riconosceva, che non era altrimenti lo scrupulo della Coscienza, che moyeva il Duca à chiedere la dispensa, che non voleva, ma la cupidità di liberarfi dalla Moglie, che per la sterilità gli era molesta, quando al dubbio di haverla Cattolica, mediante la spedizione del Serafino erasi infreddato nell'inchiefta della Difpenfa, come per l'altra parte il Matrimonio del Rè con una florida Giovine defraudavalo di quell'alta speranza, che era stata il principale eccitamento delle fue Nozze della fuccessione alla Corona, e veniva quindi efacerbato il Cuor Regio dal vederfi in punto di esserli rimandata à Casa la Sorella stata tanti mesicon un finto Marito, contingenza spiacevole alle Persone del volgo, non che ad un Rè di tanta estimazione, e potenza. Onde frà primi negozii, che il

Nozze incestuose, e di concedergli la Dif-

pensa di rimanere nel matrimonio, accordarono i Cardinali, e Teologi deputati dal

Papa ad efaminarne gl'Articoli, che nno era sì conne so coll'altro, che non rendeanfi ad alcun patto divifibili; perocchè fe il

come feguì nell'Anno vegnente. Quindi proseguendo noi il ragguaglio de-

gl'avvenimenti di Roma in quest'Anno,ivi En Accel.

Cardinale Aldohrandino intavolò col Zio

dopo il suo rirorno sù questo; e per quan-

to egli fi studiasse di rappresentare vive, ed

efficaci le premure del Rè,tanto il Papa ha-

vendo à fronte l'opposizione del senso della Congregazione deputata, e l'ostinazione

della Principessa nell'Erefia, non potè per

allora piegarfi ad altro, che à commetter-

ne nuovo esame à più numerosa Consulta,

ANNO Persia, che mirava con acerbo, e livido 1601 fentimento i progressi della Casa Ottomana, ò come troppo ptosperi, e però poco Rises accommodati à fare a' fuoi Stati buona vici-Persana in nanza, è come Eretico della sua Religio-

ne; attefocchè non havendo il falso Profeta Maometto per la propria imperizia di scrivere se non dettate molte Cedole separate, e scritte per mano d'un Giudeo, raccolte sinalmente dopo la sua morte da varii Ze-En 52/00 lanti di quella fuperstizione , apparirono così confuse, che molti plicandosi prima le opinioni, ed interpretazioni del Testo, indi le Sette, gl'Almiranti Arabi, che furono

es (an D). i primi Principi di quella Credenza fignoreggiarono con poco prosperi avvenimenti di pace per le numerofe dissensioni della Religione; onde fuccesso à quel luogo à mezzo il Secolo settimo di nostra salute, Muavia, che pretendeasi soprammodo zelante della purità della dottrina Moresca, volle che tutti i Sarrapi della Legge conveniffero come in un Concilio celebrato nella Città di Damasco. Ivi fatto recare sopra ducento fome da Cammello tutte le scritture, ed interpretazioni della Legge Maomettana, rinchiuse sei de' più accreditati Dottori . cioè Mulfin, Boai, Buora, Anocci, Afsermich, e David, con ordine, che fatte per essi quattro Interpretazioni del Testo, il rimanente fi gettalse à fiume, come fù fatto; onde da else uscirono quattro Sette, dette di Melich, degl'Alof, degl'Alambeli, e de Buoaniti, dandosi gl'Africani à seguire la prima; l'Arabia, la feconda; l'Armenia e la Perfia la terza; e l'Egitto la quatta. E comecchè di queste quattro Regioni niuna hà fondato l'Impero libero, e poderofo,che la Perfiana, per quefta cagione emulando quei Rè per creditaria avversione la prepotenza Ottomana, fempre garreggiò feco nell'odio implacabile, reputandolo Eretico, e chiamandolo flagello di Dio, posto al mondo, Inimico di tutto il mondo, e per defolare il resto del mondo; e perciò havendo inteso il sudetto Rè le Guerre, che paísavano frà il Gran Turco Meemet Terzo, ed i Principi Christiani nell'Ungheria, e quanto stimolo ne provasse il zelante cuore di Clemente, indirizzò à lui un'Ambalciata fostenuta da un Persiano, e da un Inglese, la quale ricevuta solennemente entro il mese d'Aprile con sontuosità d'ingresso nell'Alma Città, con splendidezza di trattamento, e con adempimento di tutti i gradi del rispetto e della Macstà del Ponte-

fice, benignamente li raccolfe, fentendo da

effi la relazione, che gli fecero, come il lo. ANNO ro Rè, debellata l'Armenia, foggiogati i Giorgiani, i Mingreli, e Circassi, e tratti à fua divozione molti ministri Turchi delle aggiacenti Provincie dell'Asia, partecipatali la speranza di dar crollo maggiore à quella Potenza, che doveasi abborrire da tutti, perchè di tuttii Viventi era ella Nemica;e quindi supplicavano lui dell'affistenza,e della continuazione del fervore, acciocchè i Principi Christiani uniti di concerto urtassero quel Colosso, che tutto il Mondo opprimeva coll'ombra. Mà fu presagio della vanità di questa Legazione la vanità Dissessesse de' medefimi Legati, i quali emulandofi frà essi per la preminenza al cavalcare nella stelsa prima funzione, nè potendo concordarli la mezzanità dello stesso Pontefice,fù forza farli abitare, e cavalcare feparatamente, più per riguardo di non mancare a' rispetti della ragione delle Genti, che per la speranza di minimo profitto, essendosi fempre mai ofservato, che variabile il Perfiano fecondo le contingenze del fuo intereffe, quando puole l'avanza, fenza punto di legge alla focietà di quei Principi, ch'egli invita ad unirsi seco alla Guerra: Ondei sudetti Ambasciatori ricevuta non poca somma di denaro dalla foprabbondevole pierà di Clemente, l'Inglese prosegui di ritornare in Perfia, ed il Perfiano fi avviò in Spagna allo flesso fine, benchè tutto andasse à voto, non essendo uscito da quest'Ambasciata altro di propizio, se non che trè Persiani di lor comitiva inftrniti nella fede cattolica riceverono il Battefimo con nobil pompa dalle Santiffime mani dell'istesso Pontefice.

Nonlasciava egli frà tanto di dare alla posterità documenti più memorabili dell'alta applicazione ed al reggimento della Chiefa rispetto alla grand'importanza spirituale, ed al regolamento del Patrimonio della medema, con provvedere alla Polizia, ed Economia del fuo Stato; e perciò divulgò una Bolla del quarto giorno di Luglio, confermativa d'altra di Sifto Quinto, di non alienarfi da' Sudditi della Sede Apostolica i Beni, Feu. a' dessite di, Terre, ò Fortezze a' stranieri, aggiunta a' Trasgressori con altre, anche la pena della Confifcazione . Indi permife a' Sacerdoti Cappuccini di udire le Confessioni de' Laici, Conte con permissione del loro Generale; imponendo con altra Bolla, che per sfuggire i pretesti delle nullità, che tanto frequenti allogavansi nelle prosessioni de' Regolari, non fi ricevessero Novizii se non ne' Monasterii, e sinnde' ke luoghi specialmente a ciò destinati, ed ivi sot-

ANNO to i Superiori loro, con alcune prescritte forme, e fotto feyeri Macstri, ed in non men fevera disciplina passassero l'Anno della loro provazione, per poter indi ammetterfi alla folenne Professione. Mà sopra questi particolari provvedimenti fu più celebre quello, che lo stesso Pontefice pigliò in aumento della Fede Cattolica, ed in onore, e gloria di Dio, moltiplicando a' Fedeli gl'Intercessori, mediante la folenne Canonizazione del Beato Raimondo di Pegnaforte. Era vissuto egli Religioso dell'Ordine Domenicano ne tempi di Gregorio Nono Pontefice, e dopo haver sostenute le cariche di Cappellano del Palazzo Apostolico, e di sommo Penitenziere, erafi dato all'eroica imprefa di redimere gli fchiavi Fedeli dalle mani de' Mori, cooperando con San Pietro Nolasco alla fondazione di quell'Ordine, che hà per quarto voto quello di darfi fchiavo per la redenzione del Proffimo. Onde con questi meriti, col chiaror di numeroli prodigii, anche colla refurrezione de' morti, difaminata la Caufa colle folite folennità, col voto del Sacro Collegio de' Cardinali, de' Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi dimoranti in Curia, rocedè nel festivo di dell'Ottava di Pasqua Clemente alla folenne Canonizazione. Onde avviandosi alla Basilica di S. Pietro, preceduto da tutti gli ordini della Prelatura alle replicate Inflanze dell'Imperator Ridolfo, e di mulgare il decreto della di lui ascrizione frà i Santi, e dell'Indizione della fua Festa per il fettimo di Gennaio. Confessa il Santo Papa nella Bolla, che ne (pedì, d'essersi sentito intenerire il Cuore non fenza profusione di lagrime, quando all'Altare era in punto di recitare l'Orazione per implorare da Dio gl' aiuti, mediante il merito del Santo, riflettendo che il medesimo Raimondo haveva occupato le due cariche, che egli da Prelato, e da Cardinale haveva efercitate, cioè di Cappellano del Sacro Palazzo, ò fia d'Auditore di Rora, e di maggiore Penitenziere; e che

Filippo Terzo Rè delle Spagne, procedè à pro er opera fua erafi instituita la folennità dela Nunziata della Beata Vergine, della quade il Papa medefimo fu fempre divotifimo. Sufficeut indi alla divulgazione del Decreto

mondo di Pegnaforte il rimbombo delle Artiglierie di Caftel Sant' Angelo, e di tutte le

campane di Roma, con numerofi fuochi di

giora, ed imposta così la venerazione de' Santi, impose anche Clemente il più severo

castigo de' Rei maggiori, cioè di quelli, che

senza essere infigniti de Sacri Caratteri eser-

citassero le funzioni Sacerdotali, volendo ANNO che si consegnassero alle pene capitali del Foro fecolare per Bolla del primo giorno di De-

In Germania le cofe fotto Ridolfo Secondo benchè posassero in silenzio, comecchè egli per la fua placida natura amasse più la quiere, che il negozio, contuttociò, comecchè era vigorofa la Guerra d'Ungheria, non po- origina tea dirfi fenza affari di rilevanza la Corte Imperiale: perchè se bene egli ne lasciava la direzione à gl'Arciduchi Mattias, e Massimiliano fuoi Fratelli, contuttociò lo strepito delle Armi Turchesche era sì poderoso, che rifvegliava anco i più lontani, ed eccitava gli stimoli ne Cuori più placidi. E cornecchè delle Guerre medefime converrà farne diffufi racconti , non fia fpiacevole aprirne dinanzi i principii . L'Ungheria fioritiffimo Es Sas Regno alle sponde del Danubio per l'ubertà del proprio fuolo, per la ricchezza delle fue miniere, e per la ferocità, e valore de fuoi Abitanti fù il primo oggetto delle vogliedel Gran Sultano Solimano primo; il quale, cer- Sico di Uncando i pretesti, per poter senza violare il diritto d'alcuno appagare la fua cupidigia, pigliò destro di querelarsi : che havendo mandato un proprio Ministro ad esigere i Tribu-Es da ti accordati, folse stato oltraggiato in vendetta di quel che Selino Padre di Solimano haveva fatto, con molto maggiore ignominia a' Deputati d'Ungheria; così ancora, perchè havelsero con indegnità di trattamento ricevoto altro Messo, che havea loro spedito per parteciparli la propria Assunzione al Trono: onde corfo rapidamente all'Armi fin dall' Anno millecinquecentoventiuno havevaoccupato Belgrado celebre emporio di quelle Regioni, posto all'imboccatura del fiume Savo nel Danubio, detto dagl'Antichi Albagreca, ed ancora Tauruno. Era reftato fuecessivamente estinto miseramente in Battaglia l'Anno millecinquecentoventisei il Rè Ludovico fenza figliuoli; e quindi fattofi luogo alla forceffione di Anna di lui Sorella, e moglie l'Arciduca Ferdinando d'Austria, e Fratello dell'Imperatore Carlo Quinto, viddeli Solimano forgere contro un Competitore sì possente, giacchè dagli Stati del Re-Papale di riverirfi per Santo il Beato Raiono fù nelle forme solite eletto Rè; e perciò

stimolato ad aumentare gli storzi, dove ve-

dea crescere gl'oftacoli, proseguendo le otti-

lità, haveva fatto riguardevoli conquifte,

ed espugnara la Real Città di Buda, correvano perciò baccanti le falangi Turchef-

che per tutto il Regno, ed efibirono all'Ar-

mi Austriache frequenti occasioni di render-

ANNO fi infigni, durante la vita di tre Sultani Suc-1601 cessori di Solimano, come avvenne nell'Anno corrente, nel quale fù attentata da essi la recuperazione della nobile Città d'Alba Reale

Militava in quella Guerra con permissione del suo Rè di Francia, Enrico di Lorena Duca di Mercurio, il quale havendo dinanzi fatto sforzo per foccorrere l'afsediata Piazza di Canifsa ne reftò defraudato per lo ftrabocchevole impero dell'Armata Ortomana, che sboccandoli fopra come un imperuofo Torrente, non fù possibile di frenarla; onde ritiratofene attendeva ad ingelofire il Nemico col fuo Campo di diciotto mila Combattenti , mà più coll'alto concetto , ehè della fua Prudenza, accortezza, e valore ne

haveano i Commandanti dell'Efercito Ottomano, e lo stesso Gran Sultano Meemet Terzo, il quale considerando detro Duca di Nazione à sè confidente, sece proporli un colloquio con uno de' fuoi Bassà, per divisare qualche progetto di Pace; e seguita la Conferenza nell'aprirfi la Campagna di quest'Anno, fù proposto dal Turco la restituzione di Canifsa in cambio con Giavarino; mà replicando il Duca di tenere ordine da Cefare, e dagl'Arciduchi d'ascoltare i progetti di pace , non d'alienare le migliori Piazze del Regno, fù disciolto il Colloquio senz' altro effetto, che di havere scoperta la debolezza de' Nemici , il che diè lena ad intraprendere all'Armi Cefaree qualche memorabile imprefa; e quindi pofta la mira ad Albareale, per coptirne il diffegno fù fatto pre-

correr voce di cimentarfi alla recuperazione

di Buda, facendo marciare à quella volta

qualche squadrone di Gente, perlocchè in-

gelolito il Commandante Ottomano la guar-

nì d'altre milizie, anzi fece trasportare in \* 4 Al- Albareale il migliore de' fuoi mobili. Siede Albareale in mezzo alla pianura come un angolo del Triangolo con Buda, e con Strigonia, ed è posta in tale sito, che da una parte la Palude, che riftagna la fiancheggia coi fanghi, ed acque basse, e dall'altra, che rimane scoperta trovasi eccellentemente sortificara, compresi entro le sortificazioni gli stessi Borghi: E'chiara per il Sepolero de i Rè Ungheri, per opulenza; e fertilità del fuo fuolo, onde il Duca deliberò di fare i fuoi a sforzi dalla parte della Palude, mà perdelu-

Fine der quello degl'Assediati attaccarla da ambédue le parti; edata la cura del primo attacco à i Borghi, e particolarmente à quello di. Sommarerra al Signor di Theli fuo Tenente generale, benchè trovasse resistenza tanto Tomo Primo .

fe ne impatronì con profperità di fuccesso; ANNO onde ivi alzare le Batterie incontro la Porta 1601 detra di Giavarino, pareva che dovesse farsa nel luogo stesso lo sforzo maggiore, e perciò ivi gl'Assediati raddoppiavano la disesa ben profusa di sangue dall'una, e dall'altra parte. Mà intanto il Duca farto recare quantità di legname, e particolarmente di gran fasci, di tralci, e di rami, e fassi fece riempire la Palude fopraponendovi tavole, graticci, ed altre cose abili à rassodare il Terreno, e fattovi tragittare con felicità fei pezzi di Cannone, erettayi la Batteria cominciò à fulminare il muro dalla parte detta de' Danchinecchi, il quale lasciaro debole sù la fiducia di essere tortificaro dalla Palude, viddesi la sera fatto tanto fracasso, che aprì un largo commodo di sormontare la breccia. Ito la mattina il Duca à personalmentericonoscerla, e trovato il foiso ancor profondo, ordinò, che mentre le schiere approfilmavansi à darli l'assalto, le donne, ed i serventi del Campo portassero fascine, ed altri ingombri per appianarlo; e dato una scarica al Cannone per farne allontanar i difenfori, s'avanzarono i Francesi, che trovara relistenza convenne superarla col sangue, e soccorsi successivamente da altre schiere, che il Duca faceva avanzare, de' quali perdutine forse mille de' più valorosi, dopo il terzo tentativo convenne a' difenfori di piegare, rimanendo ò fugati, ò prigioni, ò trucidati . Entrati dunque i vittoriofi Griftiani, Che il Bassà, ed altri principali rinchiusi in una re forte Cafa, yennero a patti di renderfi alla Persona del Duca, che passato personalmente ad accettarli coll'impegnamento della fua parola, gli ricevè prigionieri di Guerra, inviandoli al proprio Padiglione. Havevano i Turchi nel disperato dolore dell'assalto profondatelemine, e forro il Baloardo, che riguarda Giavarino, e fotro la Chiefa Cattedrale; e veduto irreparabil la perdita, accese le miccie alle mine nel mentre che il Duca con principali Offiziali stavasi in Chiesa intentoà render à Dio le debite grazie della Vittoria, scoppiò la mina del Baloardo con total ruina del medemo; ed appena usciti i Cristiani di Chiefa fcoppiò ancor l'altra, defolando interamente quella fabbrica fenza danno d'alcuno, mà coll'utile, che sfafciato il gran muro, scoprirono le Croci, i Candelieri, gl'Incensieri, ed un Calice, che i Cristiani nella primiera occupazione d'essa Città havevano in quel tempo nascosto; e però pigliando il Duca questo fatto per solennità di Vittoria, e per proprio avvenimento, che la Croce fe-

polta dagl'Infedeli tornava da sè stessa à farsi

adora-

si giornalmente con larghe profusioni di fangue, furono forzati à ritirarii. Non hebbe però questo fine propiziol'attentato, che lo flesso Arciduca volle indi fare per ricuperare Camilla; perlocchè sentendosi forte da' validi ajuti (peditigli dal Pontefice

pereffi; mà inquietati dalle vigorofe fortite,

che per ordine dell'Arciduca Mattias facevan-

cs. Clemente forto la Condotta di Gio: Francenofa vane. fco Aldobrandino fuo Nipote, affiftito da Vincenzo Duca di Mantova, al quale per l'Eminenza del grado dovevafi il primiero Commando; perlocchè convenne all'Arciduca non chiamarvi il Duca di Mercurio, anzi dicono aver rifiutate le offerte fattedel fuo fer-Jesses vizio, senza il quale avanzate le Genti di

Armi, le qualipiù tofto erano affuefatte à deliziare nelle pompe della Corte, che à travagliare fra stenti della Campagna, e piegando la stagione all'Autunno, accostatesi lentamente alla fortezza, piantati li Padiglioni, fopravennero sì rigorofo il freddo, sì dirotte le pioggie, così aspre le sortite de' Nemici, che fù forzaritirarfi, mà con maniera sì poco onorevole, che non folo fu gravistima la perdita della Gente perita dal ferro, mà compassionevole il Cafo de' periti dal freddo, a' quali conveniva tagliare le gambe già gelate, e perdute; onde in confusione sì lagrimevole, rotte le strade, il Bagaglio, i Padiglioni, ed il Cannone, anzi gli (teffi foldati infermi, e storpiati furono lasciati in preda alle rapacità, e barbarie Turchesca, cadendo questo sfortunevo-

le avvenimento in gloria del Duca di Mercurio, la Condotta del quale erafi rifiutata; on-

de eglipaffato à Praga, e riverito l'Imperatore s'avviò di ritorno in Francia per chiedere nuovi ajuti di Genteal Rè Enrico e per visita-Menter: re la Santa Casa di Loreto; mà forpreso nella Téand. Città di Bamberga da un'acuta febre, comperata da quei magistrati eretici la facoltà di ci-barfi del Santissimo Viatico, passò nell'Età di cinquantatre annia Vita migliore. Princi-

pedi gran folerzia, Capitano di gran prudenza, e foldato d'invincibil fatica, del quale non sa può più acconciamente (piegarfi le laudi, che col concetto di cui si servi il Santo Vescovo di Genevra Francesco di Sales, che ne' solenni

SACER DOZIO.

funerali fattigli celebrare in Parigi fece l'orazio. ANNO ne funebre, afferendo, che egliera flato buo. 1601 no fecondo la prescrizione di San Paolo, cioè nio verso Dio, sobrio verso sè stesso, e giusto versoil Prossimo.

Queste Fazioni militari, che in Ungheria rendeano celebri le Armi Christiane eran cor- Ex A risposte da non men degniconstitti de' Lette- Spenden rati delle Accademie eretiche, e Cattoliche della Germania, le quali per mezzo de loro Deputati appuntarono un Colloquio nella Cittàdi Ratisbona verso il finedi Novembre, e ne fu Protettore il Duca Massimiliano di Baviera, il quale per l'ereditario, e serventissimo zelo della fua real profapia verfo la Fede a Cattolica condusse i più celebri Dottori delle Università de' suoi Stati, comparendo all'incontro i Confessionisti di Sassonia, di Brandemburgo, e di Vitembergo speditivi da" Principi protestanti sotto l'ombra di Filippo Palatino di Neoburgo, che parimente v'intervenne . Occupò la disputa molti giorni, estesa finoà quatordici sessioni ripiene di lunghe, edifpettofe altercazioni, le quali in fine terminavano inutilmente. La principale proposizione sù quella, come dovessino terminarfi le Controversie di Fede, se col puro, e nudo Testodella Sacra Scrittura, overo coll'ajuto delle Tradizioni Apostoliche, ed Ecclesiastiche, le quali impugnate sempre mai con altistima nausca da' Calvinisti, non poteano in questa Conferenza foffrirfi da' Professori di quella Dottrina, fenza indignazione: pure dal folo Testo del Dottore delle Genti ne surono por-

da a' Teffalonicensi con le parole: State, e sies tenete le tradizioni, che riceveste, ò per lettere, è per discorsi; così nella prima a' Corintii: vi lodo perchè come vi diedi la tradizione tenetene i Precetti, replicando di haver ricevuto dal Signore tutto ciò di che baveva loro fatta tradizione, e ne pare comprendo l'intiera inflruzione; in quella lettera promife loro di disporre del resto in voce quando susse venuto, e scrivendo à Timoteo gl'ingiunec, che bavesse forma alla santa parola, che baveva da lui udita raccomandandoli che ciò che baveva udito da lui l'insegnasse à gl' altri; e come lo stesso Redentore Gesù Christo nulla haveva scritto, mà tutto ciò che apparteneva alla Legge di grazia, detto in voce; così l'Evangelifta San Giovanni al Capo fecondo della fua Epiftola fi espresse di bape-

re più cofe dascrivere, mà di non baver volu-

to farlo per lettera, sperando di venir presto à

trovarli, e parlare con est à bocca, ed à faccia

à faccia. Ma tanta evidenza non convinse

tate numerofe, particolarmente nella fecon- delle Tradi

ANNO gl'Eretici, perchè effi non cercano la Veri-1601 tà, mà la Lode della noyità, e la vangdoria nell'offinazione; e quindi fi riconobbero fempre mai inutili, e vane le difipurazioni checon effi fiano, s'umando coli il Confeffo in nulla, anzi con la conquitta dello fandalo , cagionato dall'altercazioni, ed

inutili, ed improprie.

In Francia godafi colla Pace il colmo delle Benedizioni, perchè pervenutavi da Fiorenza la Reina Maria diè colla fina Graydanza follecito provvedimento à quei difoncio, ci, che erano l'oggetto de penfieri de fizzioni del colo popo per monvarii, benchè effitine

anna louero provenimento que utenze. Niloci ci, che erano l'oggetto de penifici de l'azole turbolenze. Comparte anche el litte le turbolenze. Comparte anche à quella Corte relitiuitali à Parigi nel l'oggiorno di Fontanablo l'Ambaciara della Repubblica veneta, la quale con la fostizione del due se. Noto. qualificati Senatori di quel grand' Ordine, per l'anna l'anche della per penificara di principali.

za, e di facondia ; che furono Leconardo
Donato, e Gio Dolfino, innobo di Rè Enterri rici l'antica corrifpondenza , nudrita faco
di pari leale nell'ardo della Guerra ; e nel
fior della Pace; furono perciò farti accogliere dal meckimo colle più fine dimontizzioni
di titma ; conegual pompa, e fipiendorezia
la fing grandezza, non meno che quella della Repubblica. Ne meno offervabite fiù Ital
tra Ambal Gara che pervenne codi del Sultatra Ambal Gara che pervenne codi del Sulta-

tra Ambaicata en epryenne coa del sutatorio de Turcio Memer I zaro, il quale [podidi il filo proprio Medico Bartolomeo de Cur
"força il (oggetto di rallegardi dell'affunzio
del Re alla Corona, di rinovare l'antica
Amicizia tenuta (empre fila la Francia, e la
Porta, corriforda dal Recon i foliti termini
digradimento, e dicevole urbanità, ranto
digradimento, e dicevole urbanità, ranto
pri voloniteri, quanto che meritata dalla
""""
Perfona dell' linviato, ch' era Cittilano, il

più volontieri, quanto che meritata dalla Persona dell'Inviato, ch'era Ctistiano, il quale indi paísò à fare istanza al Rè pet l'inrerpolizione degl' Ufficii suoi affine d'impetrare una Tregua alla feroce Guerra d'Unghetia, all'urgenza della quale non potea fupplite la vasta mole delle forze Ottomane, distrattedalla ribellione in Asia dello Scrivano, come à fuo luogo diremo. Coprì però il Medico all'uso dell'Arte sua la debolezza del suo Principale coll' indoramento d'una fomma alterigia nelle iftanze, efaggerando, cheil Gran Signore poteva stendere le Persone, e fogli di tutti i Principi Christiani per calpettio de' proprii Cavalli, quando la Francia fi dichiaraffe indifferente. Per corrifpondere il Rè all'urbanità della Confidenza li

partecipò le sue Vittorie, il suo Matrimo-

nio, protestando pronta, ed inviolabile la

buona Amicizia, quando non s'alteraffe per

l'infolenti correrie degl' Algerini , e con ANO l'inofferyanza degl' anichi Capitoli del 1601 Traffico, come corrifpofe parimente al regalo, che gli portò d'un Pugnale, d'una Spada gojellati, con un mazzo di penne d'Airone con reale generofità.

Spedito il ricevimento di queste due Ambasciate applicò il Rè à dar saggi della propria pietà paffando perfonalmente all' Maribel. apertura del Giubileo concesso dal Papa nella Città d'Orleans visitando la Chiesa di Santa Croce, che diroccata quarant'Anni prima dal furore Ugonotto havea egli ristorata, e pomposamente abbellita. Indi ascoltò le Istanze de' Religiosi minori Osfervanti Riformati di S. Francesco, i quali 4 \$ Francesco, allegando per allentato grandemente, e da' Privilegii, e dalle negligenze, ò trascuraggini de Superiori l'antico rigore della Po-vertà ed austerità volute dal Serafico sondatore, essi l'haveano ristretta all'antica offervanza, supplicando perchè si concedessero loro Conventi anche in Francia, ad effetto di rappresentare ad un Regno sì ampio, e pio la vera immagine della Purità 🚁 🗝 di quel Serafino ne' proprii (eguaci . Si dice che fù contrastata l'inclinazione regia ad efaudire tale inchiefta non folo da' ministri di Stato, sempre mai avversi alle novità . mà da' medefimi Religiofi Cappuccini , a' quali spiaceva di perdere il pregio, che fin all'ora godeano d'effer foli , e veri in con imitatori della purità di S. Francesco, e Cappa quindi fi vuole, che per mezzo dell'Avvocato fiscale Servino foffe l'Animo regio ingombtato di molte suspizioni, rappresentandoli, che turbolente lo Stato della Francia per le prave inclinazioni degl'Ugonotti verso li Religiosi, sarebbe un accrescet fomento con moltiplicargli, e giacchè

guifa de' Corpi umani in volere moltiplicare i rimedii per purgarih at uttii cattivi umoti non fi rifanano, mà perifeono. Effer frecia la memoria di Erno Secondo, il quale dopo havere difpacciate Patenti al Cenerale de Francefean di riformare i proclementa de Francefean di riformare i proclementa de la riforma di proposito di di imminenti , problemdo l'introduzione de Religio fi Franieri i, l'etche devova maggiormente riflerteria ill'ora che il nome di riforma eta oddos e gualmente a "rilaciati

per gratia speciale del Cielo erasi trovata

dopo tante defolazioni la Pace, ed allo sta-

to, ed alla Coscienza, doveasi perseyera-

re nello stesso tenore di cose, senza tentar

la fortuna, fovvenendofi della Dottrina del

Principe de' Filosofi, che le Communità à

ANNO Cattolici, che agl'ostinati Eretici. Essersi 1601 approvata la Regola de'Frati Minori dal Generale Concilio di Costanza ( erastato di Laterano) da non potersene alterare un punto senza disordine; esser costante la Repubblica Veneta gloria della Prudenza civile, norma de' saggi reggimenti, Maestra della quiere, di non ammettere ne' fuoi Stati nuove Religioni . Perplesso il Rè per un pezzo da queste ragioni, finalmente come fopra il buono dee sempre sciegliersi il meglio, non volle ricularlo per edificazione de' fuoi Popoli, e giacche n'erano i Religiofi Francescani poco offervanti, non volle rifiutare gl'Offervanti, e Riformati, anzi donò loro il primo Convento in Beaufort come fuccessivamente se ne fondorono al-

E bene fù preludio questo successo delle felicità, che sopravennero alla sua real pro-Na filis del fapia, perocchè la Reina Maria fua Moglie il giorno ventifette Settembre fgravossi del Parto con un Figlio maschio, che riempì tutta la Corte di giubilo, indi la Città di

Parigi, poscia tutto il Reame. Il Rè invocando fopra l'Infante la Benedizione del 4 of Dio degl'Eferciti gli pose in mano la spada augurandoli di poterla stringere à gloria di

lui, à mantenimento della Fede, e della Giustizia, come il Bambino riusci poi eccellente Eroe in ogn'una di queste Virtà cognominato Luigi il Grufto. Volò à Roma per Corriere espresso la nuova, che trovando il Pontefice Clemente alla Villeggiatura di Frascati trovossi parimente srà l'incertezze, se potesse egli sarne sare solenni allegrezze, come che da gran tempo in quà mai era accaduta nascita di Delfino in Francia, e però consultato il Cardinale Tolomeo Gallio stato Segretario di Stato di quattro Papi, nè favendone egli pure il retto, fù ingiunto di vifirare i Regiltri di Maftro di Cerimonie, che parimente nulla portarono. Rinvenne bene il Cardinale d'Otsat nella memoria del Concilio di Trento, che l'Anno millecinquecentoquarantacinque Frà Cornelio Musso Vescovo di Bitonto accennava in un sermone folennizzata con publiche feste, ed in Roma, ed in Trento la nascita del Principe Carlodi Spagna; mà come che tal cofa non rinvenivati ne i Registri di Roma, il Papa non

Nantio à volle far nuova introduzione de' Riti, e perpresente fa ciò pago del Giubilo provato dal fuo Cuore, permife, che le Feste pubbliche si facesfero da' Cardinali, Prencipi, e Baroni affettionati alla Francia; destinò beneun Nunzio straordinario à recare al Delfino le fascie infantili, benedette dalla sua mano. ANNO sciegliendo à questa Legazione Masseo Barberino Arcivescovo di Nazzareth, il quale colla grandezza de' fuoi meriti ingrandì poi anche l'azioni, come anche le azioni fue ingrandiron lui fatto Cardinale, e Papa di grata, e gloriofa memoria col nome d'Ur-

bano Ottavo. Paísò all'altra vita in quest'Anno la Regina Vedovadi Enrico Terzo Alvifia di Loreno, za notare dopoefser vifsutanel mondo nel più alto della Matthei Reggia, edelle (venture. Era ella nata da un Regua Lui-Cadetto della Cafa de' Conti di Vodemont, giaed incontrò, per le bellezze, e grazie, delle quali andò famofa la fua Perfona nel yerdeggiante fiore degl'Anni, la fortuna d'esser Regina di Francia; mà caduta in sospetto di amare più il Cognato del Marito, provò avyerfo il Marito, e perduto per la morte ed il Cognato, edil Marito, fi dièad una vita ripiena di fenfi di Pietà, edi mortificazioni, coprendo fotto il manto reale il Cilizio, e nel divertimento delle danze tenendo la mente fissa alle cose del Cielo; Principessa di rare Virtù, e per Prudenza, e per Coftanza, e per Pictà, e per Pazienza; moderata nelle prosperità, sobria nelle delizie, ammirabile nella memoria de' Pofteri, come fù venerata dalla eftimazione de viventi.

In Spagna nella robuflezza del Giovane Rè Filippo Terzo andaya la monarchia declinando da quella robustezza di forze, che già la se- Propie ce fotro i due preteriti Rè Carlo Quinto, e Pari-Filippo Secondo formidabile all'Universo; e stabilita la Pace con la Corona di Francia, su posterto entroquest' Annoin punto di sconvolgersi, e Corone, per di riaccendersi la Guerra.Dimorava a quella destarratione Corte Ambasciatore per il Rè Enrico il Con- il dell' te Rochepot, i Gentil huomini del quale con un fuo proprio Nipote, allettati dall'uopo di ricercare refrigerii alla bollente stagione, passarono à bagnarsi nelle acque della riviera, che fende i Lati della Città di Madrid; nel tempo, che godeano quel ristoro, una Turba di Spagnuoli pertcherzo, fenza riconofcere la loro qualità, gettò le loro vestimenta nell'acque. I Francesi usciti dal Bagno, date le mani full'Armi, ferironoà colpi di coltello molti Spagnuoli, che passati alla Città asperfi di fangue, fi presentarono a' magistrati à chieder riparo all'oltraggio ricevuto; perlocchè fù da' Ministri della Giustizia sforzata la Cafa dell'Ambafciatore Francese, e condotti i delinquenti alle Carceri, contro i quali istrutto il Processo, senza attendere le doglianze dell'Ambasciatore, e le proteste delle

indignazioni del Rè Enrico, ancora ritenean-

ANNO fi i Carcerati; onde partecipate l'avvenimentoin Francia, protestòil Rè pubblicamente il suo sdegno, e sospese il Commercio srà i proprii Vafsalli, e gli Spagnuoli; richiamò da quella Corte il suo Ambasciatore, e sece credere per efimera la Pace di anzi conclusa . Mà il Pontefice Clemente colla fua paterna vigilanza rattiepidì quest'incendio, esibendo prontala fua mediazione, la quale tuttavia trovò durezze ne' Spagnuoli, i quali volevano fostenere la Cattura per legittima, non ammettendo per immune dal diritto delle Genti altri, che la fola Perfona dell'Ambafciatore, e non i famigliari, quando perdano il rifpetto al Governo locale, con perturbarne la quiete; onde infiftendofi dalla Parte di Francia per la libertà de Carcerati, e da quella di Spagna per la Giuftizia della Carcerazione, il Papatrovò per decente ripiego di chieder ciso in grazia al Rè Filippo i Rei, che non essendoli negata, furono indi trasportati à Roma, ed ivi dallo slesso Clemente fatti

restituir liberi al Conte di Bettunes nuovo Ambasciatore di Francia presso di lui. Non preteriva frattanto lo stesso Rè Filippo di emulare le glorie militari del fuo Competitore Rè Enrico, e se bene non haveva viva nessuna occasione di Guerra per l'accennato stabilimento di Pace, contutto ciò comecchè il Zelo fingolare della fua Regia Stirpe verso la Fede Christiana rendeva-'Alze- lo in ogni tempo Inimico degl'Infedeli, e degli Eretici, da' quali sostenevano aspre vesfazioni la Chiefa, edi Fedeli, volle che la propria Pietà provvedesse à raffrenarli; perlocchè apparecchiata una valida Armata di settanta Galee sotto il Commando di Gio: Andrea Doria lo (ped) in Affrica à danno degl' Algerini, i quali Nemici giurati del Nome Christiano meritavano ogni più rifentita per(ecuzione, quando accoppiando alla superstizione de proprii Errori della Fede, rendeansi prevaricatori della stessa Legge di Natura con i latrocinii a' danni de' Naviganti, e delle Provincie Christiane; ebenchè questa spedizione fosse decretata da Filippo in tempo opportuno, contuttocio, per le lunghezze connaturali alli apparecchi dell' Armate maritime, nelle quali il difetto d'una fola cosa rende inutile il rimanente, non potè intraprendere il viaggio, che nel Mefed Agosto; perlocche avanzata la stagione, non potè il Doria oprar altro à danno degl'Algerini, che tenerli in timore, e come obbligati à coprir le cose proprie dalle fovraftanti sciagure dell'Armi Caltigliane, lasciare in pace le nostre navigazioni, che

pure riusci un non disprezzevol vantaggio. ANNO Dallo stimolo medesimo su parimente eccitato lo stesso Rè Filippo à moversi più poderoso a' danni degl'Eretici d'Ibernia, de Est dante. sia d'Irlanda, Isola, e per sito, e per Popo- sperd. lo confiderabile nel Mar Britannico, raddoppiandoseli nell'Animogli stimoli, oltre à quelli, che sopra ogn'altro risentiva dalla tutela della Fede Cattolica, dall'ereditaria si passione, che dovea portare per gl'insulti re l'iberricevuti da' medelimi Eretici Inglefi dal Rè Filippo Secondo fuo Padre, quando fatto marito della Reina Maria figliuola dell'empiamente celebre Enrico Ottavo era paísato al Governo di quei Regni, e fattone partire con si improprie forme di fedizione, e di vio-lenza, ri petto alla grandezza d'un Monarca, hiji. is. 2 quale egli era; perlocchè il Rè suo figliuolo vivente, entroil Mese di Settembre, in udir la Guerra appiccatafi, nell'istessa Isola d'Ibernia frà la Reina Elifabetta d'Inghilterra successa à Maria, ed i Cattolici di quel Reame, stimo di poter egualmente favorir Che affilia la conservazione della sede, che professava, and Conse e pigliare vendetta degl'oltraggi inseriti al Re fuo Padre attefocche infofferenti gl'Iber- inter nesi del barbaro freno, col quale la Reina voleva imbrigliare le Coscienze, e soggettarle à professare con essa lei una detestabile Apostasia dalla Fede Cattolica, persistendo esti nel fervore, e purità della sede Romana fotto la direzione del Conte. Ugo di Tirenia à Tirone procedevano così ambigue le cofe nel maneggio dell'Armi, che crede il Rè Filippo, che un poderofo foccorfo potesse riftorare i languori della fazione Cattolica, ed innalzar glorioso il Real Padiglione della dottrina Apoltolica in quei popoli; e perciò fatto porre in concio una grande Armata fotto la Condotta di Giovanni dall'Acquila, entro il mese di Settembre, valicò questa à soccorere il Conte; mà ritrovando le cose, che dalla di lui parte piegavano alla perdita, giacchè la vicinanza delle forze di Elifabetta, e più la fortezza, e rifoluzione del di lei Cuore virile, haveva illanguidito il servore de' Cattolici allettati ancor dalla promessa di lasciar loro libero l'esercizio della loro Religione, ricevuto dall'Armi Spagnuole un confiderabile fussidio, restarono questi battuti da gl'Inglesi, e forzati gli Spagnuoli medefimi à rimettere in potere d'Elisabetta quelle Terre, che havevano occupate di confentimento degl'Irlandefi per sostenerne il Possesso; e quindi forzati à partirfene, furono acerbe le querele de' medefimi d'havere ricevuto dal foc-

### ANNALI DEL SACERDOZIO,

ANNO corfo Castigliano ansa alle perdite, quando le Piazze, che sarebbero con più sorte state custodite da essi, date in sede a' Spagnuoli, esti l'havean consegnate à gl'Inimici; per lo qual sfortunevole avvenimento l'istesso Conte Tirenio derelitto dalla fperanza di altro foccorfo fù forzato capitolare con la Regina Elisabetta, che promettendole la dimenticanza delle cose pasfate lo ricevè in grazia con l'intera foggezione dell'Ibernia alla sua Corona. Entro lo stesso mese di Settembre sù fausto il giorno ventidue così alla Spagna, come alla radi Francia, mentre nacque al Rè la figliuola fua primogenita, che chiamata Anna Maria Manrizia, fù dagl'Universali presagi

del Christianesimo destinata Moglie al Del-

fino di Francia, nato cinque giorni dopo, come fegul poi à fuo Tempo. Tali contingenze della Corte di Spagna havevano per appendici altre dipendenti dalla medefima, e rispetto a' Paesi bassi della Fiandra, e rispetto al Regno di Portogallo, tutti dominati dallo stesso Monar-Ps Rete ca, che noi qui foggiungeremo. Precipi-

Bulen But, bellione della Chiefa, mediante l'Erefia, che pigliarono à professare di Calvino, precipitarono anche in quella del Principato temporale, giacchè lo scopo occulto del

Calvinefimo, è la diftruzione dell'Impero Monarchico, alzando il Capo à negare l'ubbidienza al Rè Filippo Secondo Rè di Spagna loro naturale Signore; ed accesa con maniere sì memorabili la Guerra per debellarle, ancora perfifteano offinate, deludendo col nome degli Stati, ò nuova Repubblica d'Olanda l'ampiezza della vafta potenza Castigliana, ed aspirando assai prosfime all'eminente fortuna di fovrane, perchè la principale delle loro querele era l'havere il Principe, straniere di lingua, e di costumi troppo lontano, convenendo loro girar mezza Europa per portarfi nelle urgenze alla Corte di Spagna; pensò il Rè Filippo di toglier tal pretesto, destinandoli un Principe ereditario, e vicino; e perciò, sposata la propria figliuola Isabella Clara all' Arciduca Alberto d'Austria, investl amendue delle Provincie di Fiandra, e gli

Governo di fpedi per governare assoluti Signori gli Stati pacifici, e per domare la Ribellione, e col negozio, e coll'Armi. Mà tenendofi delufi gli Stati, che tal nome havevano assunto i Capi diquella Repubblica, con un matrimonio ravvisato per sterile, per l'età avan-

zata degli sposi, persisterono costanti à co-

prire coll'Armi la loro contumacia, e con-ANNO venne agl'Arciduchi reggere pacificamente una fol parte della Fiandra, ed occuparfi à Platte 16. domar coll'Armi l'altra parte ribelle. Ed bella, e dell' era per verità essa Principessa un compen-Affecto dio di tutte le Virtù, quando la pietà nel candore de coftumi, la maestà nella grandezza del portamento, l'amenita nel tratto imprimeva un invisibile carattere di debito ad offequiarla in chi la mirava, allettato dalla Venustà del volto, e dalla Grazia degl'occhi, che sopra i quarant' Anni d'età rendevanla ancora quella, che fà nel primiero fior de paffati; così rimanea applaufibile il Governo dell'Arciduca, Principe an-

coregli savio, composto, e moderato, e

che mai dalla prattica della Corte erafi in

lui offuscato l'ingenuo candor Alemano.

Convenne dunque à questi novelli Principi di Fiandra profeguire afbramente la Guerra con gl'Olandesi, che memorabile Es Hiller. per i successi preteriti fu tale per quello divel. Hemdell'Anno corrente, nel quale hebbe prin- Metthet cipio nella decadenza della Primavera il 6- Zilinti. famoso Assedio d'Ostenda. E questa una Piazza di moderna fortificazione manuale, Affedio di mà di corrifpondente fortezza anche per 600. fito naturale. Trovast ella posta a' Lidi dell' Oceano, nell'estreme parti della Fiandra, così abbassata, che nell'ore della crescente della marea può dirfi, che il furor dell' Oceano l'ingoia, ed ascondendola difende con sommergere gl'oppugnatori che nell' ore della colma fe le fosfero accostati , confeguendo perciò dall'acque il riftoro con nasconderla, ed il soccorso sempre mai aperto per la via del mare. Indi fiancheggiata di Terrapieno, provveduta di fosse, e di canali, diè a gl'Arciduchi da travagliare Secrete lungamente per espugnarla, e con un mare di l'angue, e con fiumi d'oro profuso frà che le milizie, che accorfero da varie Provincie à questa sì memorabile disesa. Vi pervenne frà i più riguardevoli il Signor di Ciattiglione di Francia con permissione del Rè Enrico, il quale confentl, che egli con grosse bande di due mila Fanti vi si portasie, e per dare argomento di buona vicinan-za à gl'Arciduchi, e per liberare il fuo Stato da quei spiriti gagliardi, che chiamano col nome d'Inezia la Pace, e col cognome di Ozio la pubblica quiere, ed effendo per lo più Ugonotti di fede, reftati mal contenti nella conversione del Rè alla Fede M Cattolica , erano d'ingombro alla quiete 50 de Ci-

del Reame. Datoli principio agl'attacchi

della Piazza, Ciattiglione fu il primo ad

ANNO avanzatíi con temerario ardimento ereditario nella sua Casa, che erasi già fatta celebre per la ribellione al proprio Rè, perlocche colpito da un tiro dell'Artiglieria, morendo per mezzo d'un colpo, contro cui non potè dimostrare la propria bravura, mancò, dolendosi di non lasciar memoria d'haver vendicata la fua morte. Nient'altro fù satto in questa famosa oppugnazione quest'Anno di riguardevole, rimanendo oggetto ne' fuffequenti alle Fazioni, a' Travagli, ed a' Trionfi dell'Armi

Austriache. 26 In Portogallo posavano in quiete le cose nel pacifico reggimento de' Ministri Regii Annal. fotto il dominio del Rè Filippo, avvengacchè morto l'Anno millecinquecentofettantotto il Rè Sebastiano senza prole, e

fuccessoli nel Regno il Cardinale Enrico fuo Zio già vecchio di sessanta sett'Anni, nella fua morte trovandofi ò più vicino. ò più possente il Rè Filippo Secondo di Spagna figliuolo di Elifaberra di lui Sorella, benchè vi fossino altri in egual grado di fuccessione, se ne impadroni, ed intenta quella Nazione à rendersi insigne colla navigazione all'Indie, recava Tefori al Rè, ed utili à sè stessa. Ne altro di notabile può inferirsi in quest' Anno, se non un barlume alle vane speranze di quei Popoli di poter ricuperare li perduti splendori della Reggia, e di climerfi dal molefto giogode' Cattigliani; imperocchè effendo devoluta quella Corona à i Rè di Spagna per l'infelice morte dell'accennato Rè Seba-Red fliano perito nella Guerra Affricana contro

" i Mori, ogni fazioso di quella Regione sognavafi ben spesso il ritorno del Rè; perlocche diè anfa ad un impostore Calabrese, che a' lineamenti del volto, al portamento della Persona, al tuono della voce somigliavafi al defonto ; onde fparfa di lui nelle parti più remote, frà i più vili del volgo la fama, che il Rè Sebastiano vivea. mentre questa faceva i fuoi voli per le bocche d'ognuno, egli à lento passo accostavasi à Portogallo, e dopo havere mezzo incogniro, come fi vergoznafle dell'abbiezione del presente suo stato, girata l'Italia, pervenne due Anni prima nella Città di Venezia, ove fit carcerato ad istanza dell'Ambasciatore Spagnuolo, supponendolo un seduttore di Popolo, perchè susse confegnato in potere del fuo Signore; mà egli allegando, che restato ferito nella battaglia Affricana, punto dal disonore dell' intelicità di quell'impresa erasi fuggito travestito, e dopo haver girato in abito men. ANNO tito varie Provincie dell'Affrica, e dell' Afia, finalmente, se bene mutato di volto dalla feverità de' patimenti fostenuti in viaggi così difastrosi , nondimeno e l'Età, e la statura, e li lineamenti del volto, e più idetti, i fatti, i tratti, e pubblici, e privati fatti con molte Persone ancor viventi in Venezia, che lo giuravano per deffo, potevano muovere la Giustizia del Senato ad onorare della fua Protezione un Rè profugo per restituirlo al suo Tropo. come egli supplicava. E benchè nella solerzia, ed acutezza d'ingegno pochi uguaglino i Senatori Veneti, nondimeno fu tanto ben dipinta l'Immagine di questo falso Rè dal Carcerato, che agitavansi in una totale perplessità, se dovessero trattarlo, ò da Rè ò da Reo; perlocchè si pervenne ad un partito di mezzo, col quale, falva la fede di chi ricorre à quell'Afilo di libertà, decretò il Senato, che si lasciasse libero, ò al pretefo Soglio, è alla meritata pena, purche nel termine di otto giorni uscisse dal Dominio della Repubblica; onde egli avviandosi verso Lisbona, dove già bolliva la sedizione à suo prò, per la via di Firenze tù per ordine del Gran Duca Ferdinando carcerato, e dato in potereal Vice Rè di Napoli. Fù ivi per ordine del medefimo ignominiofamente frustato sopra un giumento, e poscia consegnato fra le catene nella Galera Reale, e schiavo della pena su traportato in Spagna, dove udendofi più vicini i tumulti , che in Portogallo , e con scritti , e con parole machinavasi per ristabilirlo su'l Trono. Mancò di vita, ò naturalmente, ò fraudolentemente che fusse, non havendo del Regno goduto altro che i stenti, che vi si ricercarono per farsi credere Rè in una na na meschina sorte di cenciessendo Siciliano da Taverna per nome Marco Tulla Cafio-

In Polonia le gravi alterazioni degl'Anni passati havevano fatta una tal funesta impressione, che acerbamente agitavasi ancora quell' infigne, e valente Nazione immería in una forzata Guerra; perocchè me elettovi, fin dall'Anno millecinquecentottantafette, in luogo del defunto Rè Stefano Battori, Sigifmondo Terzo di questo Nome Rè di Swezia, e datofi à moderare Raette il Reggimento Polacco con pari fortezza, carrella Regimento

e magnanimità, non difgiunta da quella moderazione, che ricerca lo stato di quella Repubblica, che confidera il Rè più come Capo Aristocratico, che Monarca, fù,

zonio.

gna fin dall'Anno millecinquecentonovan. ANNO

per attendere alla direzione del Regno Elettivo, condotto à perdere il proprio, ed ereditario di Svezia, dove regnando universalmente l'Eresia Luterana, malagevolmente foffrivafi l'Impero di Sigifmondo zelantiflimo della Religione Cattolica . Onde pigliato animo Carlo Duca di Sndermania di lui Zio Paterno, come quel, che era sì ben eretico di politica, che di cofcienza, e professando egualmente per vere le dottrine, e di Lutero, e di Calvino, palefavasi tenero per ogni Religione, e sorsi efibendone il fuo Animo vacuo, attendeva à fimularle tutte colla detestabile taccia di Ateo; perlocchè forto la fperanza di un Principato, che facea per ogni fede, diè ecciramento, ed invito a' faziofi di quel Reame, ed agl' intolleranti d'havere un Principe pio , e Cattolico , di riceverlo per nuovo Rè in luogo di Sigismondo lontano, e perciò governando con maniere corrifpondenti alla larghezza della fua coscienza, che tutti allettava ; e che nulla riconolcèva d'illecito, si stabili in tale credito, ed estimazione appresso quei Popoli Eretici, che potè presentarsi Competitore. al Nipote, e sostenerli contro la Guerra, che in fine fi accese frà esti; e come che gli. Svezzeli pretendevano d'haver ragione fopra la vasta Provincia della Livonia, esfa fù il Campo della Guerra, che con numerofe fazioni fi rinovò in quest'Anno con grandi vittorie de' Polacchi, i quali per contrafegno di trionfo hebbero prigioniere Carlo Figliuolo Baftardo del loro nuovo Rè; e come che le Armi non fi posarono dall'una , e dall'altra parte , così le loro azioni faranno foggette à suffeguenti raguagli'. In Venezia, sede egualmente della pru-

denza, e del fenno, che dell'Impero di gran parte d'Italia, e di alcune Regioni, e Provincie d'Oriente, fioriva in quest'Annola pace; mà non può dirsi pace con ozio, come confondonsi questi termini dal Volgo; attefocchè la faviezza di quel Senato nutre l'ozio più operativo della fatica, e della Guerra, quando in esso coll'altezza della propria Prudenza apre la Scuola per bilanciare i Regni, per tenere in custodia la quiete d'Italia, e per raffrenare le cupidita anche de i Rè, che volessero turbarla,e Ex Presel, per operar sì, che la fua pace fia pace de' Buoni, e fia contrafto alle fmoderate cupidità de' Grandi. Presedea Principe, e Ca-Qualità del po della Repubblica il Doge Marino Gri-Doge Gri- mani, eletto Successore di Pasquale Cico-

28

totto, ed essendo egli per chiarore di sangue delle prime famiglie della Repubblica, e per eccellenza di fenno degno Capo di quel grande, e faggio Confesso, meritò così eccelsi gl'encomi del Vassallaggio, che mai viddesi elezione più applaudita, nè mai Principato più gloriofo del fuo . Era morto il Cardinal Leonardo Priolo Patriarca di quella Città, ed havendo il Senato eletto, secondo il Privilegio, della Reche hà di Patronato in quella Sede, il Sena- pubblica col tore Matteo Zane , la qualità eminente l'elime di lui fatta celebre ne più gravi Negotii ace di Vedella Repubblica destò nella mente del erria. Pontefice Clemente il pensiere di render fingolare la di lui confirmazione nel Patriarcato con una fingolare prerogativa; mà forgea l'oftacolo della Bolla recente, che obbligava ogni Vescovo d'Italia à sottoporfi all'Esame quanto alla Dottrina, avanti al Papa, Cardinali, e Teologi; perlocchè infiftendo il Senato non effer compreso il di lei Presentato al cimento di tale formalità, il Papa, fatto invitare il Zane à definare col Cardinale fuo Nipote, fu indi condotto alla di lui prefenza, dove trovatifi gl' Esaminatori, e Cardinali, interrogatolo da sè stesso intorno alle cose più esfenziali del Vescovato , l'approvò colla pienezza di nna fentenza, che, i Dottori fuori di Venezia fi fanno, mà nel grembo di quella Repubblica nascono tali ; e poscia volle, che ricevesse dalle sue mani Pontificie la facra Unzione nella folenne funzione di confecrarlo Vescovo, come segui con pompa corrispondente, ed alla grandezza del Confecrante, ed alla Virtù del Confecrato, ed alla rarità, e fingolarità in questi tempi dell'azione medesima. In Inghilterra dopo la lagrimevole sov-

versione della Fede Cattolica, e la più lagrimevole introduzione di numerole Sette d'Eretici, sedea Regina Elisabetta figliuola del Rè Enrico Ottavo , la quale abbracciando in carità tutte le Religioni , perprofessava verso la Romana quell'odio che feli 116. a. le dettava il proprio intereffe; perlocchè sendo ella per disposizione de' Sacri Canoni incapace della fuccessione alla Corona, come nata di Matrimonio non legitimo, ne Qualità feguiva, che ella impugnandone i Riti Enfabera raffodaffe il fuo Impero, e ne fu perciò sì abborrente, che mai la Sede Apostolica hebbe avversaria più ostinata, nè i Cattolici persecutrice più implacabile di lei, che per altro ornata di egregie parti, e di Ani-

<sup>10</sup> mo grande, a di fipirito virile, e di cuore intreguiof, fatcebe riudicia una delle chiare Principeffe di quella età, e come ella dilettara fin entre di faque fina età, e come ella dilettara di el vedere il faque fiparto di chian-que non conformavata alle Leggi, che haveta divulgare come capo della Chiefa Anglicana, così nel lumghilitmo fipazio del fio tempo pocè fattame la propria Barbarie, non fenza nuove palme de Matriti; e fe lorica del Carlore del Religione, non dimenso affacciavati fempre mai con letto animo na di nuontrare i pretetti di pereguiarria.
<sup>40</sup> Uno ne jujibi entro quell'Anno per le difiere finonio, pie forterorità i Padri della Com-

rei feels fenfioni, che forfero frà i Padri della Compagnia di Gesù, ed i Sacerdoti fecolari col loro Arciprete, che pretendevano foggetti alla propria Giurifdizione ordinaria in onta de' Privîlegi Papali, che fanno immuni dal foro de' Vescovi, i Regolari: Sono detti Padri, e furono sempre da quel di, che su eretra la loro Compagnia il propugnacolo della Fede Cattolica coll'eccellente perizia deila Dottrina, e colla chiarezza della Prndenza, e con un esattissimo Culto della Pietà, gl'Istromenti più appropriati per dilatare la Religione Cattolica, per vendicarla dagli errori ereticali, e per redimere la fuprema Autorità del Sommo Pontefice da quelle limitazioni, e strettezze, alle quali la foggettano i mali Criftiani contro l'ampiezza del divino Decreto, che per bocca del Redentore la costituì così illimitata, che non può circofcriversi da termine alcuno, quando ella ha la pienezza di sciorre, e di legare sì in Terra come in Cielo. Furono per tanto i Religioli fudetti come difenditori, ed Operarii, e Ministri delegati spezialmente dalla prima Cattedra, fatti immuni dalla foggezione degl Inferiori, ancor con Privilegi più speziali di qualfifia altr'Ordine Regolare, all'uso di tutti gli Oratori, e delegati anche temporali del Principe fovrano, contro quali non possono i Giudici Ordinarii usare della podeltà loro ; Onde pretendendo l'Arciprete d'haverli foggetti, deferitane la querela à Clemente, ne moderò l'autorità, ed ingiongendo e a'Sacerdoti Regolari, e a' Secolari d'operare in fanta Carità per il bene della Fede, ne calmò il turbine; mà le

fendos potute contenere nel prescrittodel filenzio sotto un Impero per islituto e Legge propria sopra ogni credere avverso, concitarono la Regina di bandir tutti i Sacerdosi Cattolici sotto pena di lesa mae-Tomo Primo.

ul du diffensioni erano state sì alte, che non es-

flà con nuovo Editto , e di far fpargere ANNO del fangue con akune barbare efectazioni 1601 fulla vita de' più fervorofi Ecclefiaftici, non fenza lagrime del buon Pontefice, e non fenza gloria di quelli, che firmon fortunati di foftenere per la fanta Fede il martirio.

Frà i fingulti de' Cattolici, che fi rinovarono per le fudette aspre emergenze, comparve in quella Corte un'Ambasciata Cattolica, che die divertimento alla Reg- Par zente. Fù questa del Re Enrico Quarto di Francia, che trovandofi alla vifita de' proprii Confini nella Piazza di Cales, riverito per parte della Regina Elisabetta volle ri- And cambiare il complimento mediante la spe- ca dizione folenne di Armondo Marefeial di falest Birone. Passò dunque egli il Mare, e condortoli à Londra pigliò la sua pubblica Udienza da Elisabetta, accompagnato da uno fcelto numero di Cavalieri Francesi, e da un decorofo, e magnificentissimo treno. Salite le scale del Real Palagio, passò per tre Camere ripiene, e di Dame, e di Cavalieri, e sull'entrare della Camera Reggia fu accolto dalla Regina sedente sul Trono elevato di tre gradini, e presentatale la lettera che era d'un mero complimento, e fatta leggere dal Segretario Cecilio, invitò la Regina Birone à federfi; mà egli non foddisfatto della qualità della feggia troppo vile, e troppo baffa, e conofciuta la fua poca foddisfazione da Elifabetta, lo pigliò per sechi in la mano, e condotto in vicinanza del fuoco fi diè à detestare l'ingratitudine del Rè, che dopo esser stato sociosso da lei, e portato colle forze Inglefi al fuo Trono, fi fosse indi pacificato con gli Spagnuoli fuoi acerbi nemici , & havelle abbandonata la credenza Calvinista, che haveva stabilita nel di lui Regno l'altra colonna fondamentale della propria fuffiftenza; Onde ravvifando Birone, che l'animo della Reina era altamente infocato, nulla rifpose, mà con un riverente filenzio aspettò, che calmandosi come fuole dopo lo sfogo la passione, che ribolle nell'eccesso delle querele, tornasse ella d'onde era partita, cioè alla calma del famigliare colloquio, per fine del quale el-la diffe di rimanere obbligata, come egli erafi pigliata tanta pena di venire à vedere una povera Vecchia, che al Mondo nulla

haveva di migliore, che la stima del Rè, ed

il defiderio di conoscere i Cavalieri del suo

grado.

E come che quest'Ambasciata haveva in fine soddisfatto interamente l'animo della C Regi-

ANNO Regina per la gelosia, che haveva in considerar Enrico pacifico co' fuoi Nemici, così ella impiegò tutta la finezza per rendere all' Ambalciatore i più vivi argomenti del suo Real gradimento. Onde li fece apparec-

chiare fontuofi banchetti, e nobili danze, nelle quali ne pure sdegnò di mescolarsi ella stessa per compimento di pompa; anzi in paffare dalla di lui Abitazione, fatta fermare la Lettica, lo volle vedere. Alla gala di queste pompe, all'eccesso di queste finezze, ed al faggio di tali delizie, accoppiò fuccessivamente la medesima Reina uno strano spettacolo della sua Giustizia; poicchè dopo havere domesticamente ammesto nel proprio Gabinetto l'Amba-

fciator fudetto, fece vederli in un altro molte Teste recise de' primi Personaggi del suo Reame, che havevano tentato di perturbare il suo Reggimento; e sià gl'altri quella del Conte Roberto di Efech, che dal più alto favore della fua grazia, era precipitato poco anzi à lasciate il Capo sul Patibolo entro il mese di Marzo dell'Anno corrente. Era egli foggetto, e per splendori di sangue reale, e per virtù personali meritevole di miglior fine, se la propria ambizione non havesse satto trascurarli il conoscimento della troppo gelosa cautela,

con che la Reina all'uso de Tiranni si reggea, e perciò foggiunse essa à Birone : che il Regno clemente era più lungo, mà più ripieno d'amarezze, e di gelofie, del fevero; il quale se bene haveva qualche rischio di brevità, era però più ficuro, più fereno, e più libero, e che ella defiderava che il Rè Enrico suo Fratello si addottrinasse nella fua fcuola; come, fe ella fosse stata Reina di Francia haverebbe esposte molte più Teste tagliate in Parigi di quelle che vedeansi in Londra. Indi regalato regiamente Birone fu licenziato, ripassando egli in

ancorche si accostasse al fine del suo Regno, come se fosse nel principio. In Moscovia benche il Principe, & il Vasfallaggio professino il Nome, e la fede di Christo, e che siano posti in tal luogo da poter fare un valido contrafto alle due maffime potenze degl'Infedeli, cioè de' Tartari, e de' Turchi, contuttociò lo pertinace Scisma, che li separa dal conoscimento, e

ricognizione del Capo della Chiesa univerfale, anzi la loro volubile fede, ofcurata fempre mai con fallacia di promesse, e con ingannevoli lufinghe nelle loro urgenze, tà

SACERDOZIO. che poco dell'opera loro possa goderne il ri. ANNO manente Gregge Cristiano; che anzi benchè cammini il festo Secolo, che riceverono i Moscoviti la Fede sotto il loro Gran Duca primo Voladimiro, con tuttociò come che questo avvenne nel fior della Potenza Greca, essi per la loro vicinanza pigliarono il Battesimo unitamente à quegli Errori, che non folo li fa Scifmatici, mà Eretici, e per negare la Processione dello Spi-

rito Santo egualmente dal Padre, e dal Figliuolo, e per professare un rituale assai strano. On de separati dal Pontefice Capo della Chiefa Romana, ora vivono forto diffinti Metropolitani; perocchè se bene su anticamente Metropolitano di tutta la Russia l'Arcivescovo di Chiovia, sotto il quale vivevano anche i Moldavi, nondimeno fu poi partita in Russia bianca soggetta all' Arcivescovo di Valdimira, e poi à quello di Mofca, e la Rossa à quel di Leopoli; & havendoil Gran Duca arrogata à sè l'elezione del Metropolita di Mosca, rimangono ora totalmente i Moscoviti distinti da noi, e per separazione di Gerarchia, e per diversita de' Riti, e per formalità d'Errori, che anzi ignorantifimi che fono delle cofe Ecclesiastiche, pochi de'loro Dottori han prattica della Sacra Scrittura, come numerofiffimiancor civilmente educati, appena arrivano à sapere alla mente il Simbolo della Fede. Con tutto ciò facciam menzione di

quella valta, e possente Regione Borisio, ò Quella d fia Borofo, affuntovi fin dall'Anno millecinquecentonovantotto già in età confiftente, e matura, il quale perfido per crudeltà, e per doppiezza, e d'animo ingannevole, e fraudolente non hebbe bisogno di ricercare dalla Nazione questi disetti, che per sè stesfo portava connaturali; e trovandofi in gra-Francia, e rimanendo Elifabetta à travavi fofpezioni da molti Emuli, e Grandi delgliare i Cattolici con tal fervore di rabbia, la fua Corte, non lasciò di pigliare il pretesto della Guerra da farsi col Turco di concerto di tutti i Principi Criftiani pet stringersi con essi in Consederazione, ed Amicizia, come fece co i più validi Ufficii coll'Imperator Ridolfo, per indi poi separarsi, quando le convenienze del proprio interesse l'havesfino perfuafo à farfi in un punto nemico de'

essi come de' Cristiani, riferendo, che in

quest'Anno sedea Gran Duca, ò sia Rè di

Cristiani, e collegatocol Turco. In Turchia regnava con minor fama di quella che haveya prima del Principato Mee- Es San,

met Terzo figliuolo d'Amurat parimente str. de Re-Terzo, che chiamato dalla morte del Padre al retaggio di quell'ampissimo Impero l'Anno

ANNO millecinquecentonovantacinque, già nell' 1601 età di foora trent'Anni, riempì il Mondo d'espettazione, ed il Cristianesimo di timore, che la forrezza, la ferocità ed il viall a gore dell'Animo rimostrato fin all'ora, non havesser havesseroà riuscir sempre più suneste nelle

defolazioni delle Provincie fedeli. Ora fedutofi ful Trono, precipitando nella pigrizia, nell'ozio, nella lussuria, scemò talmente il fervore del fuo fpirito, che fe bene egli non rimife un punto della fua connaturale barbarie, ed avversione a' Cristiani, contuttociò gl'attentati restorono languidi, movendofi fempre a' nostri danni con maggior suo danno, che nostro. In quest'Anno sosteneva egli la Guerra contro l'Imperator Ridolfo in Ungheria, della quale parlammo di fopra, e parleremo diffusamente per l'avvenire; e di più la guerra col Rè di Persia, che maneggiata con fazioni deboli versò più tofto nella diffesa vicendevole, che nell'offesa. Ne gli

mancarono travagli egualmente importanti " delle Guerre civili, perocchè forto in Afia un tale suo Ribelle, chiamato lo Scrivano, forse perche era egli Scrittore, ò Cancelliere, il quale dopo havere conquistato il do-Afii del minio, edelle Provincie, che li fido Mee-

met, e degl'Animi di quei fudditi che seppe render creduli coll'apparente estimazione dell'onesto, e della sua pia mente, quindi si diè à detestare con essi la vita licenziosa, e scioperata del Principe, l'infelicità dell'annona, gli scapitamenti della riputazione dell'Impero Ottomano, e le perdite delle. Provincie; afferendo indegno a' Cuori valorofi, e zelanti della Religione Maomettana il sofferir l'Impero d'un Principe, che n'ofcurava le glorie co' portamenti, e ne deteriorava la condizione con la negligenza; Onde egli elibivali loro pronto di liberar la Regia da sì gravi pregiudizii, e la commune Religione da tanto disonore, e però seguitato prima da' fazioli, indi da' zelanti, & in fine da tutti, ufurpò il denaro dovuto al regio Tesoro, collegatosi col Rè Persiano, andò accostandosi armato à Costantinopoli, la qual Città, allora fearfa di milizia paffata in Ungheria, elibiva speranza e di vittoria, e di un dovizioso saccheggio ; mà entro à quest' Anno non potè egli pervenire se non tre giornate lontano di là; Onde i successi del rimanente rimangono oggetto à i racconti

In Persia, ove come dicemmo si tiene la Religione Maomettana, benchè aggravata di taccia ereticale appreffo i primi Satrapi della Corte Ottomana, dominava il Rè Scha

Abas con ampiezza, e di forze nella fua nu. ANNO merofa Cavalleria, e di estensione di Provincie, colle quali egli copre una gran parte Ex Sanja dell'Asia; e però pretendendo, che i Giorgiani Cristiani benchè con qualche errore di Fede, e proffimial di lui Împero fossino restati pregiudicati da Amurat Padre del Gerra in presente Gran Turco coll'usurpazione di Perso molti loro diritti, erafi collegato con effi; e mossa à gl'Ottomani una Guerra, la quale maneggiata da diversi Capi, o Bassa con improsperi successi, pensò Meemet di cambiar forte col cambiar Capo alla milizia, e però chiamò il Capitano dell'Armata Maritima, per darli la direzione della Terrestre. Era questo il Cicala, Apostata Calabrese che più follecito dell'Interesse, che della Fede , havendola rinegata , meritò l'affinità della Cafa Ottomana, fatto degno delle Nozze d'una delle figlie della medefima; mà diversa la maniera di guerreggiare di Terra da quella del Mare, ove havea travagliato dianzi, egli pure esperimentò poco propizia la forte, ed esposto il di lui operare alle livide interpretazioni de' Ministri invidiofi della Corte, fecero questi credere al Sultano, che fosse insedeltà del Ministro, quel che era sciagura della condotta delle Armi, e però fù chiamato in Costantinopoli per confultare le operazioni della futura

In Affrica, ò deserta dalla grande ampiezza delle sue arene, ò ingombrata dalla dimensione sterminata delle sue montagne, Ex 40 altro Principe non dominava in quest'Anno più proffimo à noi del Serifio. Chiamoffi quello Hamete, ed era fuccesso nel Regno di Marocco l'Anno millecinquecentosettantotto dopo la Battaglia infelice per la morte di tre Rè, uno de quali fù il Rè Sebastiano sudetto di Portogallo, e come unito al suo Regno fignoreggiava ancora à quel di Fessa nella Mauritania; mà comecchè vien separato da noi da un largo tratto di Mare Mediterraneo, null'altro tratta co' nostri Principi, che del Commercio, e Navigazione, come sece quest'Anno, con una spedizione, ed una Ambasciata ad Elisabetta Regina d'Inghilterra, camminando nel rimanente unito, e di Religione, e di Feudo colla Potenza Ottomana . Con essa pure stà perpetuamente collegato l'altro Gran Principe detto il Cam de Tartari Precopensi, il quale in quest'Anno chiamavasi Casis, e movendo le loro correrie, è come vanguardia funesta dell'Esercito Turchesco, ò per com-

mandamento preciso del Sultano, ravvise-C 2

Campagna.

dell'avvenire.

#### SACERDOZIO. ANNALI DEL

ANNO remo li successivi registri allo stesso oggetto, ne' movimenti dell' uno, e dell' altro , cioè a' danni perpetui del Cri-

Nell'India Orientale fignoreggiata da nu-36 merofi Rè, e Principi Idolatri ne nostri tempi vi confeguifce un grandiflimo appoggio la Fede Cristiana, quando una gran parte delle medefime foggiace al dominio della Corona di Portogallo; la quale fignoreggiando al celebre Emporiodi quei Mari, cioè alla famofa Città di Goa, ferve di mirabil fomento all'introduzione della divina parola frà quei Gentili; al qual fine havea \* Baller. il Pontefice Gregorio Decimoterzo permeffo a' foli Padri della Compagnia di Gesti di poter tragittarfi per efercitarvi l'Appostoliche Missioni; mà discernendosi non esser bastevoli Operari per una Vigna fattafi ampia, fi pubblicò colà dentro à quest'Anno la Bolla Papale, che nell'Anno passato haveva di-

Mont all' yulgata il Pontefice Clemente, fotto il duo-

nefe a ke decimo giorno di Decembre, colla quale

ari Men dava facoltà à qualfivoglia Ordine di Rego-

lari Mendicanti, che con permissione de'

loro Superiori Generali potessero valicare

nell'India, ed ivi predicare la parola di Dio,

amministrare i Sagramenti, rimanendo fog. ANNO getti à i Vescovi, ed Ordinarii Locali, acciocchè, come delegati della Sede Appostolica provvedessero per sè medesimi a' disordini minori, incaricando, che poi de' maggiori ne daffero ragguaglio alla Sede Appoftolica, per impetrarne l'Oracolo. Aggiungendogli però un fevero divieto, che qualfifia de medelimi Religioli viandanti all'India non potessero pigliare imbarco per altra parte, che per la via di Portogallo, non mai til per li per quella dell'Ifole Filippine; perocchè se Poroga bene lo stesso Rè Filippo Terzo di Spagna possedeva l'uno, e l'altro Dominio, contuttociò, come quello delle Filippine appartenevafi alla Corona di Castiglia, e quel di Lisbona alla Corona di Portogallo, infisterono i Portoghesi colle più efficaci premure, acciocchè si conservasse colla proibizione sudetta firmata dal Pontificio Decreto, che l'Indie Orientali erano appartenenti alla loro Corona, ò per custodirne intatti i pregi , o per confolarfi nella friacevole foggezione che havevano à i Rè Castigliani, con mantener divife, e feparate le loro ragioni, ancorchè Vassalli della stessa Monarchia.

DECEMBER OF SECURE OF SECU

## Anno 1602.

# O M M A R I O.

- T Collituzione per l'Uniformità del Breviario Ro-
- 2 Proibizione della Confessione Sagramentale per
- 3 Decreto per l'accettazione de Novizii di con-fenso de Vescovi, ed altro intorno d'Francescani
- 4 Condanna delle opere di Carlo Molineo, e suoi errori. Privilegi del Monte della Pietà di Roma, e
- delle Vergini di Santa Catterina. 6 Erezione dell'Università di Ferrara.
- 7 Contesa di precedenza frà i Religiosi Carmeli-tani, ed i Mercenarii.
- 8 Esame, se potesse dispensarsi sopra il Matrimo. nio incessuoso del Duca di Bar.
- 9 Discussione Sopra la Correzzione Gregoriana del Calendario
- 10 Morte de' Cardinali Salviati, e Santa Severina. 11 Proibizione di seguitarsi nelle Scuole Platene, mà Ariflotele, e notizia dell'Ippopotamo.
- 12 Sorpresa di Genevra attentata dal Duca di

ANNO 'Anno fecondo del Secolo viene di-1602 flinto dall'Indizione decimaquinta. Il Pontefice Clemente volle stabilir 13 Perdita fatta da' Crifliani di Alba Reale. 14 Vani tentatroi contro Buda, & occupazione di

Peft. 15 Trassati della Francia per una lega co' Svizzeri persuasa dal Signore di Vicb.

16 Processo, Cattura, e morte del Duca di Birone. 17 Tumulti del Poitti per le Gabelle; e de Cu-

riali in Parigi per le Toffe de loro Salarii. Proibizione de Duelli.

18 Perdita di Grave fatta dagl Auftriaci . Cor-rerie degl Inglefi contro la Spogna . 19 Perdite del Polacció [oftenute da Svezzefi . 20 Perdano concesso dalla Regna d'Ingliterra al Conte di Terone capo del Cattolici d'Irlanda . 21 Decreto del Senato Veneto contro le Chiefe , e

loro fondazioni. 22 Offerte fatte al medesimo Senato das l'Albane-

si , & Agostani , e ristutate . 23 Assurzione di Radulio al Principato di Valachia, e perdita de Alba Giulia

24 Moti di Tranfilvania, eVittoria de' Christiani.

nella Chiefa un perpetuo carattere di quell' ANNO unità, la quale deesi per necessità ammette. 1602 re per conformarfi alla di lei primiera fonda-

ANNO zione satta dal Verbo Incarnato unico Fi-1601 gliuolo di Dio, e ne ricevè l'impulfo dalla de de de l'amplio de l'amplio

e notturni offequii dell'Ore Canoniche, la quale erafi tanto notabilmente alterata. tala del che ogni Regione haveva i Breviatii diverfi dall'altra . Questo nome, che importa lo stesso, che compendio, ò restringimento, fù già introdotto ne' Secoli paffati per alleviamento di quei Chierici che servivano nella Corte Papale, i quali non potendo applicarsi al recitamento di tutto l'intero Salterio Davidico, ottennero per privilegio Pontificio d'abbreviarne la quotidiana lezione, introducendosi perciò l'uso del Breviario, che poi allargato all'uso dell' Università del Clero Secolare, e Regolare, non mancarono le novità d'entrar prestoad alterarlo, col pretesto della particolar divozione di coloro, che mutando à lezioni , ò rubriche , ò feste , prefiggevano da sè medefimi un metodo diverso dal rimanente della Chiesa; e però riconofciuto il disconcio da' Padri del gran. Concilio di Trento, fupplicarono la Sedia Appostolica del provvedimento di una necellaria, e generale uniformità, che indotta per Bolla del Beato Pio Quinto fortì il fuo effetto per poco tempo; mà indi ripullulando l'inconvenevole diversità come prima, fù abolita dalla costituzione di Clemente spedita il decimo giorno di Marzo, nella quale prescrisse, che à tenore d'un Esemplare castigato da più periti Censori, e stampato nel Vaticano, ogni altro dovesse correggers, nè in forma diversa se ne permettelle la riftampa fuora di Roma dagl'Ordinarii, ò Inquifizioni locali in pena della fospensione.

Condanno parimente lo stesso Pontefice, e fi pubblicò quest'anno, l'uso temerario, e fcandalofo introdotto in alcuni luochi del Cristianesimo, d'amministrarsi il Sagramento della Penitenza, ò Confessione che dicefi verbale, à auricolare, per lettera. Imperocchè assottigliandosi le voglie pur troppo strane delle Coscienze, si danno à cercar ciò che è illecito, ò vano, ò che trovato non serve che à novità perniciosa, e non potendo havere i Confessori Iontani, per naufea de' prefenti, ferivevano loro per lettera le proprie colpe, riportandone in risposta l'Assoluzione. Passata questa sentenza alla discussione della prima Cattedra, da quell'adorabile squitinio si rilevò, che l'atto indivisibile della Confessione Sagramentale non potea pratticarsi con tal di. ANNO mensione di tempo, e di luogo, che non potesse dirsi un colloquio verbale, e non un commercio per discorsi Epistolici, aspettando con poco dicevole maniera alla fantità del Sagramento che il messo recasse ne' biglietti responsivi l'Assoluzione dell'esposte colpe: tanto più che richiedendosi nell' atto dello scioglimento la disposizione del Penitente, mediante il di lui dolore, esfendo questa foggetta alla variazione, potea Ferna de darfi il cafo, che in fopravvenire la fenten-per la Co za, si trovasse caduto in altre colpe non gu ispiegate; e sù perquesta ragione ordinato. che in avvenire si celebrassero i giudizii del foro interno con l'immagine de' Criminali del foro esteriore, cioè di vedere agirata la Caufa dinanzi al Giudice dal delinquente, personalmente, non pet Procuratore, nè per lettera, mà per vera Consesfione di propria bocca, e per l'umiltà dovuta in quell'atto, e per la facilità di accettare le ingionte penitenze, e pet rifpondere agl'Interrogatorii intorno alle Circostanze aggravanti de' peccati, e per fare quelle promesse di emenda, e quelle proteste di pentimento, e dolore, senza le quali la

Indi riguardando Clemente allo stato importantissimo de' Regolari, e considerandoli, come la facra milizia che tien cuftodita dagl'attentati delle novità perniciose la Dottrina Cattolica, e la Potestà Pontifi- Tomp. cia, stimò essenziale di regolare in tal forma la loro propagazione, che i Rampolli da inferirli ne Sacri Chiostri fossero di tale lignaggio, che ben poteffero promettere ottimo riulcimento per la vigna Evangelica, e nella pietà Cristiana, e nella Dottrina scolastica, e nella perfezione Religiosa; e come erafi offervato che il disconcio procedeva dalla troppa facilità, che i Superio-Regele ri hayevano in ammettere all' Abito ogni !! 4 chieditore, senza punto d'esame, à ristesfione fe ne fosse egli degno, con decreto Veste fpedito fotto il di diciannove di Maggio volle far un esperimento, cioè di chiamare à sar tale squitinio il giudizio de' Vescovi, come quelli che possono esser più istrutti nelle qualità del nascimento, dell'inclinazione, & educazione de' Giovani che a spirano à professare nelle Religioni Claustrali; e però à riferva di alcune che forse havevano da sè medefime avvedimento baftevole in tale ícelta, ingiunfe a' ricevitori, che fentiflero il parere de' Vescovi nell'ammettere i

Candidati all'Abito; il che forse non ha-

Chiefa non vuole i Rei assoluti .

Ex Ruller. Co Spiden. C.

vendo

ANNO rendo partorito quella felicità, che suppo-1602 neafi, è ito in non ufo con l'evidenza della ragione, che non corrisponde all'espettazione il riuscimento della Gioventù, non perchè si manchi nelle diligenze per discoprire le loro offinazioni, mà perchè impenetrabili i Cuori loro deludono qualfifia più fino esame, e dove si aspettava copiosa raccolta de' frutti per la bella apparenza de' fiori, quali cadendo, ò illanguidendo nel più bel verde, pullulano le spine indegne di deteltabili inclinazioni; & i medelimi Vescovi che tanto si abbagliavano nella scelta de' loro Cherici ancor dopo le più minute perquifizioni, fi conoscono dal fatto convinti impotenti à poter supplire, e dare ajuto a' Regolari in una tanto fallace, e pericolosa disamina. Poscia proseguendo i riflessi sopra lo Stato de' medesimi Regolari non più da scegliersi per il Noviziato, mà per i Prosessi, e Superiori nella Religione, udi le querele Clemente, che i Regolari del Terz'Ordinedi San France(co della Provincia di Dalmazia, e di Capo d'Istria, forse altre volte privilegiati dalla Sede Appoftolica vivevano separati, sottoposti al loto folo Provinciale à cui obbedivano fenza punto riconoscere superiorità del loro Vi-Gree d' cario Generale, con la fequela di que'difordini, che succedono indubitabilmente

co Capo, introducendovi separazione, e costituzione di molti, e però supprimendo per sì importante cagione i Privilegi se vi toffero de' Frati Dalmatini , e di Capo d'Istria, li dichiarò tutti soggetti in un Corpo folo fotto il folo Capo Vicario Generale; così approvando la Riforma de' Minori Offervanti Francescani con la Bolla del settimo dì di Settembre decretò, che come il Serafico fondatore fu per la fublimità della fua eroica perfezione livello d'ogni virrà forse non immitabile persettamente dagl' Uomini, così ogn'uno che nella perfezione de' voti fi accosti à lui, benche si scosti dalla turba d'altri fuoi feguaci che per umana fragilità restino qualche poco indietro in sì ardua carriera, non lasciando questi d'esser figliuoli di tanto Padre benchè non

dallo sconvolgere che si fà un Reggimento

preordinato Monastico, ò sia sotto ad uni-

professori di nuova, e diversa Regola, mà ben veri offervatori di quella che sì perfetta Di senso più acerbo sù la condanna, che

fopradetto Patriarca Serafico.

stanno nell'osfervanza, non possono dirsi

parimenti fi fece per Bolla , di tutte le Ope-ANNO re di Carlo Molineo. Visse costui in mez- 1602 zo al Secolo paffaco Dottore di legge nell' Ess. Bilter. Università di Parigi, di non oscura peri- quità di zia, mà di tenebroso intelletto, e per la Carlo Motini fedizione connaturale al fuo capo, e per il inclinazione alle novità in materia di Dottrina col plaufibile pretesto di Riforma. Incominciò egli il proprio deviamento da quelle due strade che sono insallibili per allargare l'intelletto dalla verità Cattolica, cioè della difesa della libertà della Chiesa Gallicana, e della Redenzione della Podestà Regia da i lacci della Pontificia; perlocchè concitatifi contro i Vescovi più zelanti della Francia, anzi i Senatori più pii del Par- Es Spend lamento fù replicaramente imprigionato, dinali del anzi discacciato dal Regno, mà nulla ap. 267. profitrandoli della correzione, con far peggiore sè stesso sece minore il male che intendea cagionare alla Chiefa di Dio; perocchè divulgando un trattato dell'Origine, progresso, & eccellenza della Monarchia Ex Sadore Francese y'inseri proposizioni che lo palesa- hems. 215rono Eretico formale, poco migliore del El Thomas Maestro che si diè à seguitare, cioè Calvino; in questo folo peggiore, che encomiando, ò la Confessione Augustana, ò la Geneyrina, ò l'Elvetica, mostrando di sentire varie sentenze, e diverse di molte Religioni, chiarl tutti di non haver contratto impegno di professarne nessuna; in dichiarazione di che, non hebbe orrore di dire : effere stato il nascimento del Redentore eguale à quello d'ogni Uomo che nasce di donna : e di più non doversi contare per nulla i meriti dell'Incarnazione , Natività , e fatiche del Signore : e di più per l'odio che haveva al Pontificato Romano nè pure si aftenne di contenderli il pregio della fondazione del Principe degl'Appostoli, asseren-do che non tanto il di lui Cadavere non illustrava il Vaticano, mà che nè pure vivente haveva esso San Pietro valicato dalle spiaggie di Palestina alle Romane. Col merito esecrabile di tante azioni costituito il Molineo infame padre di molte Opere stampate, ben fù degna la Censura: che si havessero per proibite in primo capo come d'Eretico, fotto le pene già comminate totalmente simili à gl'altri che loro sovracontro quei Cattolici, che prevaricando dal debito d'udire gl'ammaestramenti della propria scuola, si deviavano à sentirne, se non à professarne quelli de' Ribelli, segnata la costituzione predetta il ventesimosediede, e con gli scritti, e con l'esempio il

Regolò parimente Clemente con altre

condo giorno d'Agosto.

5

ANNO due Bolle, due infigni luoghi pii della Città di Roma ampliando i loro Privilegi à fine Ex Tem. 1. di costituirli per Base al loro ingrandimento: mentre effendo Roma capo della pietà Cristiana, grandi, e massime debbono esfere l'opere pie, che ivi fi esercitano, come in verità fono per la zelante applicazione de'

Pontefici . Restò dunque confirmato, & esteso à maggiori grandezze il Privilegio che Gregorio Decimoterzo haveva concesso al Monte della Pietà per soccorrere i Poveri con gl'Imprettiti pecuniarii nelle proprie urgenze; il qual pio Istituto era surto già dall'approvazione del Concilio quinto Lateranen-

le sotto Leone Decimo, che permiseancor lecita per somiglianti mutui qualche contribuzione di frutti à titolo di sostentare i Ministri. Si asser) però, desiderarsi, che à tenore del precetto Evangelico i Prestiti fosser gratuiti; e desiderando i Papi che in quello. di Romarisplendesse tanta purità ad effecto di allettare i Ricchi à depolitare le proprie monete à fin di valersene in soccorrere i Poyeri, fi concedè l'immunità da' fequestri fopra i detti depoliti, dando autorità, e giurisdizione al Protettore, aeciocche fussino sicuri, facile la loro efigenza, e più facile an-

cora la spedizione delle cause sopra le differenze che potessero nascere toccante l'interesse di detto insigne luogo pio. L'altro che ricevè dalla beneficenza di Clemente follievo fu il Monastero delle Vergini miserabili chiamato di S. Catterina della Ruota, educandofi in quello le povere donzelle à fine di trovarle decente partito da rimanere con oneste Nozze al mondo; e quindi ingiunse

l'obbligo di dar loro fussidio dotale competente, quando riufcifie vana la forza per costringere à sar ciò i loro parenti, deputando alla tutela del monastero Protettore,

Direttori, e Configlieri.

Drizzando poscia i suoi pensieri suor di Roma, li porto Clemente alla fua Città prediletta di Ferrara, degna non tanto de' senfi del fuo affetto paterno per effere nel primo ordine di quelle dello stato Ecclesiastico, in di Fer quanto per efferfi conquiftata da lui; e perciò volle pareggiarla a quella di Bologna, con i Privilegi dell'Università, e Studio della Dottrina. Impose dunque, che ivi stipendiati i Lettori, si prosessa si le scienze migliori, e dell'una, e dell'altra Legge, e della Teologia, e Filosofia, e che poi raccolti a Collegio i Maestri potessero onorar con

la laurea Dottorale quel foggetti, che con

la propria applicazione l'havessero merita-

ta. E fù ben degno questo pensiere Pontifi-

cio di moltiplicare le occasioni a' giovani di ANNO rendersi abili al trattamento de'Negozii me- 1602 diante la Dottrina; ed'è fama che frà le nobili Idee del prudentiffimo Papa vi fosse ancor quella, che per anche solletica le brame Profese del de l'aggi,cioè,che accoppiandosi con la beneficenza d'aprir molte scuole il giusto rigore di renta fra riformarle, fi rendefse un poco più angusta la porta all'onore del Magistero, che non si fpalancasse con tanta facilità a' chieditori, che talvolta non hanno havuto altro pensier di studiare che quel giorno che domandano d'esser Dottori; e che siccome sono sì varie, e differenti le Presidenze, e Maestrati dove feggono Giusdicenti i Dottori, e di Citrà cospicue,e di terre nobili,ed ignobili villaggi, anzi di cattedre Vescovali, e di Ecclesiastiche dignità, e giudicature inferiori, così i gradi della capacità fossero diversi, e che non sofse degno di decretare supplizii col mero misto Imperio quell'istesso, che presiede al giu-

dizio delle curie pedanee,

Dal regolamento e direzione dell'Università si rinviene stendersi le provisioni Pontificie divulgate per l'ultime in quest'anno fotto il giorno decimoquinto di Novembre alla decisione della differenza che correa frà Er To le due Religioni di S. Maria di Monte Carmelo, e di S. Maria della Mercede per la redenzione delli schiavi. Emulavansi i Religiofi dell'uno, e dell'altr' ordine nella gara della preminenza, contendendo ogn'uno di essi, appartenersi all'ordine loro il luogo più degno; e passata la contesa dalle parole cu alla curia, fi rende ftrepitofa, e nella Con- ", e Mo gregazione preposta alla direzione de Sacri Riti, e nel fupremo deciforio della Sacra Ruota, dove fcialaquavanfi i capitali dell' una, e dell'altra Religione, e quel che più importa disperdeasi il più prezioso capitale della commune carità, non fenza fcandalo di quelli, che attendono da Uomini seguaci della perfezzione, come fono i Religiofi, l'edificazione, non la destruzzione delle virtù. Mà questo è un rincontro della verità, che il più insuperabile punto nella mente degl'Uomini è la gloria, ò la di lei Immagine rapprefentata nella precedenza, ò preminenza nel luogo più degno, mentre vedonfi Uomini raffinati fotto la più fevera cenfura della mo- vista da rale, come sono i Religiosi raffrenare la fiera Cirme delle voluttà, ò fiano diletti, condannare tutti i fenfi ad una fchiavitù puriffima, e trionfando del mondo rimaner poi inetti di fuperare il punto della gloria; mentre ò l'Ambi zione gl'afferra, ò le di lei ministre gl'operimono, e però troncati dalla Pontificia cofti-

tuzio-

ANNO tuzione i fomenti à tanto difordine, stabili 1602 il Papa che i Carmelitani godessero la Pre-

minenza dalli Mercenarii. Agitavasi intanto frà le cure più gravi della Curia Romana l'Istanza del Rè Enrico Quarto di Francia, intorno al Matrimonio già contratto frà la Principessa Cat-

Ex Epilat. monio gia continuo di Bar primogenito della gran Casa de' Duchi di Lorena, che teneasi nullo (come riferimmo l'Anno proffimo)per la Parentela che frà efficorrea in terzo grado ; quindi il Rè premea per mezzo de' fuoi Ministri, e del Cardinale Arnaldo d'Offat che fopravvenisse la difpenfa Appoftolica, à cui era oftacolo la diversa Religione della Principessa pertinace negl'Errori di Calvino, che però non volea lasciare, benchè consideratse in sì grave perturbamento la Cafa del Marito, ed efposta la Prole che fosse nata ad esser sì pregiudicata, che non si riconoscesse legittima; quindi sì Eretica com'era si mosse à portar le sue suppliche allo stesso Papa, che per senso della sua Religione considerava

per tutt'altro che per Vicario di Cristo, scrivendoglene una Lettera con termine di Umilifime fuppliche; e però pressato Clemente da tante parti, fi dispose di fare esaminare il negozio ad una particolare congregazione de Cardinali, e Teologi, che raccolti avanti di lui negl'ultimi giorni di - Giugno, egli stesso propose: se potea concederíi la Grazia di dispensare sopra l'impedimento della Confanguinità frà detti

due Principi, benchè uno dissentisse dalla Religione Cartolica con formale Erefia. Erano questi i Cardinali Ascoli, Mattei, Borghesi, Baronio, Bianchetti, Mantica, Arigoni, Ossat, e San Marcello, e di più Properficio quattro Teologi Regolari. Ad effi difse Clene del Paga, mente di conofcer la convenienza di foddis-

fare al Rè, mà ancora esser grave l'ostacolo che forgea di foddisfare alla Sorella, che negava essere nelle di lui mani quella Chiave, con la Potestà della quale si doveva togliere l'impedimento che rendea illecite le di lei Nozze. Sapere contuttociò, che le leggi hanno per (pirito la discrezione, e quefta il mezzo dell'operare, & in dubbio la

volontà del Legislatore; ch'egli però voleva regolare col prudente metodo di un fano configlio ; e quindi per efigere il lor parere con più chiarezza, propor loro il negozio con distinzione di quattro Articoli. Primo fe il Sommo Pontefice havefse potestà di concedere tal dispensa; Secondo se ciò confentisse l'onore della sua Cattedra; SACERDOZIO,

Terzo fe per togliere gl'inconvenevoli fofse ANNO ciò espediente; Quarto se vi sossero esempi di fimili grazicin altri tempi . Fatto fquitinio nella prima Congregazione tenuta l'ultimo giorno di Agosto, su commune il parere, essere in podestà del Papa il concedere tali dispense per non havere altra resistenza, che quella de' Sacri Canoni, sopra quali egli hà autorità fuprema. Così nel fecondo esame; Se vi fossero cagioni bastevoli per dare impulso alla grazia per i scandali, e mali che potean fuccedere : e fu detto di no; e però fu stabilito, di com-Rificionione mettere ad un Prelato di Francia di conce-contrib der la dispensa nell'unico caso, che la Principelsa lascialse l'Eresia; la quale concesfione reputandofi da Francesi inutile, per conofcere effi infuperabile l'oftinazione della Principessa, raddoppiarono le premure; mà in vano, perchè il Papa diè aperta negativa, non tanto fopra la fentenza della Congregazione, quanto per quella del Cardinale Bellarmino, che dimorando alla fua Chiefa di Capua l'haveva stesa contraria in carta, così comandato dallo fleffo Pontefice.

Passò ancora alla discussione di Clemente

il motivo fatto d'alcuni letterati, e Professori Ex puste de la professoria della pr dell'Aftronomia, di far nuovo efame intorno alla fuffiftenza della correzione del calendario fatta da Gregorio Decimoterzo per determinare la giornata della folennità Pasquale, dalla prefissione della quale piglia indi regola il corfo, e lo stabilimento del tempo per tutto l'Anno; mentre Francesco Vietta Francefehaveya con diversi opuscoli studiato di moftrare non totalmente infallibile la fudetta correzione Gregoriana, quando, dicea egli ripullulava col decorfo degl' anni l'incertezza dell'Equinozio di Primavera per stabilire qual fosfe la prima Luna, dopo il Plenilunio della quale resta fissa nella Domenica la Pasqua. E benchè non fossero disprezzevoli le ragioni di lui, con tutto ciò la refiftenza delle Accademie di Germania, che ancora non havevano accettata la fudetta correzione Gregoriana affacciandofi ad impugnare tale diritto del fommo Sacerdozio, come che appartenesse privativamente all'Imperio, qualicchè fosse contingenza mera fecolare il dar regola agl' Anni, il Papa sospese di nutrirne altro penfiero, da che il disconcionon era per apparire sì presto, come asseriva lo stesso Vietta, non

perchè non li sosse noto che per Decreto del

Imperatore Costantino, la Chiesa havesse

ventefirno Canone del gran Concilio Niceno Ex Labo pubblicato alla prefenza dello stesso grand' elicente.

riconosciuta la propria podestà in simile Arti-

ANNO colo contro i Quartadecimani, e che si sosse data questa cura al Patriarca Alessandrino, non per altra cagione, che per haver Uomini fommamente periti nelle Accademie di Egitto intorno l'Aftrologia, con obbligo di fignificare al Pontefice Romano il Novilunio Vernale, per poi pigliar da effole lettere Paschali, che intimavano al Cristianesimo tutte le feste mobili dell'Anno, con la loro pubblicazione nella folennità dell'Epifania, e cheessendo caduti in eresia i Patriarchi d'Alettandria, erafi e la confulta, e l'ordinazione in tal materia devoluta alla prima

Cattedra del Romano Pontefice. S'involò frattanto alla Chiefa queft' Anno Exolderi. un grande ornamento colla morte accaduta di due Cardinali . La prima fù quella del Cardinale Antonio Maria Salviati il duodecimo giorno di Gennaio; era egli nato in Roma da Lorenzo Salviati Nepote per Sorella di Leone Decimo, e da Costanza Conti, del più eccelso sangue di quel Baronaggio; e per l'eccellenza nella cognizione delle Leggi, e de' Canoni, mandato al Concilio di Trento in grado di Vescovo di San Pol in Francia. e ritornatone benemerito della Chiefa, fu fatto Cherico di Camera, & Ablegato à Carlo Nono Rè di Francia, e poscia eletto per uno de' Prelati della Legazione in quel Regnodel Cardinale Alessandrino, & indi da Gregorio Decimoterzo assunto al Cardinalato col Titolo di Santa Maria in Acquiro, e poscia di Santa Maria della Pace dallo steffo Pontefice, e dal fuccessore Sisto impiegato nella Legazione di Bologna; ed applicando in varie Congregazioni, invecchiato ne' negozii co' sensi sempre più floridi di rettitudine, e con non inferiori di Cristiana Pietà. augumentò lo Spedale di San Giacopo degl' Incutabili , fondò l'altro de' poveri orfani nella Chiefa del fuo primo titolo di Santa Maria in Acquiro, e con yarii Legati alle Basiliche Lateranense, e Liberiana, visitato nell'agonia dal Pontefice Clemente, morì con lutto universale della Corte. Così parimenti mancò di vita Giulio Antonio Santonio Cardinale, detto di Santa Severina del titolodi San Bartolomeo in Ifola, e poi di

Sentia Santa Maria in Traftevere il decimoquarto giorno di Giugno. Fù egli per nascita dalla Città di Casenza, e pigliò il titolo sudetto dall'Arcivescoyado che lungamente governò di S. Severina. Fù di natura foprammodo austera, di sensi rigidi, tenace-dell'antica disciplina Ecclesiastica, e severonelle materie spettanti alla Fede, & al supremo Tribunale dell'Inquifizione, nel quale tenne fomma Tomo Primo .

autorità il di lui voto, che non aspersoin al. ANNO cuna parte da clemenza, mà ripieno dell'intera severità à lui connaturale, ne diede argomenti molto gravi, quando nel Ponteficato di Pio Quinto fuo benefattore trovò accommodato il ferventiffimo zelo di quel Santo Uomo à secondare la rigidezza de i di lui dettami; per altro eccellente canonista, e pasfato pet l'anzianità all'ordine de' Vescovi, governò la Chiefa di Palestina con maniere più tofto seyere, se ben giuste; e quindi la fua morte non eccitò dispiacere universale. mentre la fua vita era formidabile a' meno perfetti, il numero de' quali assorbisce una gran partede' viventi.

Riufcì ancora rigido il Papa contro il fuo folito con la negativa data all'instanza di molti Filosofi svogliati, che domandavano, che nell'Università di Roma, lasciate le Ex 1856. d'Aristotile si statuisse di seguitare quello di Platone, la Dottrina del quale haveva si- Arifot militudine maggiore con la Cristiana . Mà miglior fulla rifleftione, che Origene Adamanzio haveva sù quella traccia inciampato in graviffimi errori di sede, su ingiunto di continuarfi nella scuola d'Aristotile, mentre il nostro intelletto più agevolmente rimane pervertitoda i fimili cheda i contrarii, e quindi effendo più fimile alla verità Cattolica gl'infegnamenti Platonici, benchè poi fian falsi, non portando l'intelletto medefimo alla cognizione se non adombrata, non chiara dell' Unità di Dio, havevano più vigore à sedurre le menti de' Giovani, di quello che havessero gi Aristotelici totalmente Gentili, e contratii alla verità divina, e quindi più chiaramente falfi. Questa curiofità suscitatali in Roma, e decapitata per ordine di Clemente nelle fasce n'hebbe compagna un'altra del trasporto sattosi colà dell'Ippopotamo, che non erafi veduto fin da' tempi de i Cefari. Fù egli portato da Egitto da Federico Zerenghi Chirnrgo da Narni, e Ippopuna fù veduto, che era un animale quasi della grandezza dell'Eletante, mà con curtissime gambe, ogn'una delle quali gira per circonferenza cinque piedi, e co i denti non folo bianchiffimi, mache fregati insieme producono il fuoco; & essendo anfibio vogliono i Medici che habbia infegnato loro l'uso della flebotomia, cioè d'evacuare il sangue superfluodalle vene con loscalpello, ò lancetta, mentre egli in tale oppressione uscito frà sterni ne procaccia le serite per diminuirlo. Co-

sì riferiscono le di lui proprietà i Naturali,

benchè noi non sappiamo se siano poi vere.

ANNO Fù negl'ultimi giorni di quest'Anno la 1602 Religione Cattolica in punto di riceyere un notabil follievo da Carlo Emanuello Duca Ex 100m, di Savoia con l'abbattimento dell'Afilo che

trovano tutti i Ribelli della fede Romana nella Città di Genevra, satta Emporio de' Sito di Gemalcontenti , e Simporio degl'empii . E' ella costrutta nelle estreme parti della Savoia lungo le ripe del lago Lemano, & essendo già foggetta à quei Duchi, e Conti di Moriana, ed al Vescovo Principe, ò Signore utile della medefima coftituitovi da" Metropolitani di Vienna Giudici della stessa Chiefa, da' Papi, e dagl'Imperatori, nel vigor della lite fi fottrafsero i Genevrini dal dominio dell'uno, e dell'altro, e trattato indi il Vescovoper la sopravvenente Eresia non più da Principe mà da Tiranno, fù da fuoi stessi ribelli sbandito con la perdita. & oc-

cupazione di tutti i Beni, che già furono Patrimonio della Chiefa. Trà gl'altri Eroici pensieri che si nutrirono dalla gran mente del di se Duca sudetto, uno su questo d'impadro-

nirfi della stessa Città, e di terminare così la lite, ritenendo per sè i diritti del Reggi. mento secolare, e ricuperando al Vescoyo gli spirituali, & alla Chiesa universale togliendo un dispettoso risugio de' rei maggiori del suo foro; onde appuntate le cose, & introdotto trattato d'aggiustamento con quella Comunità, à fine di coprire il suo difegno, fatto troyare molte truppe in quelle vicinanze vi paísò eglistesso personalmente con la celerità delle Poste, e fatte avanzare nelle più tacite ore dell'oscurissima notte le

schiere più animose sotto la condotta de' Signori Brignoletto, & Attignano penetra-Farma del Tono nella fossa dirizzando alla cortina le scale . Queste erano lavorate con mirabile eccel lenza, perche costrutte di più pezzi uno entrava nell'altro, e dirizzateli polavanli sù la Bale d'un gran cerchio di ferro confic-

cate con molte punte nel terreno. Salirono solue m) tacitamente duecento fanti , e nafcofti ne' Torrioni, ò distesi per terra vollero aspettare il chiarore dell'Aurora ; mà sentiti dal corpo di guardia della Zecca, e satto rumore, rifvegliati i Cittadini accorfero in tanto numero, che oppressi dal gagliardo fuoco delle archibugiategl'Aggressori, e spezzate le scale, cinquantaquattro caderono estinti di ferite, ò dal precipizio nella fossa, rima-

nendone tredeci destinati al supplicio, che di loro pigliarono severamente i Genevrini. Se bene restò senza effetto l'attentato sì ben difegnato dalla mirabile folerzia del Duca, fi riconobbe però ditettuofo nell'efecuzione.

perchè vi mancò la di lui perfonale affiftenza, AN NO mentre l'errore che sconvolse il propizio riuscimento su la dimora degl'Aggressori inutilmente fatta dopo faliti nella Cortina; mentre tali imprese che hanno per principio l'ardimento hanno per anima la follecitudine dell'efecuzione, la quale meglio cammina nelletenebre, che nella luce, quando anche in dubbio la stessa luce puol haversi da fuochi, e lumi accesi, senza framezzarvi ritardamento, che fuol essere la loro sovverfione totale. Riuscito vano l'attentato, il Duca si diè à persuadere a' Cantoni Svizzeri collegati co' Genevrini effer feguito l'infulto senza suo ordine posirivo, e per solo ardire de' fuoi Generali, havendo permeflo il Signore d'Albignì di pratticarlo quando havesse conosciuto che il Maresciallo della Dighiere Commandante Francese in quelle vi-

cinanze profeguisse i suoi disegni per unire Genevra al dominio di quella temuta Corona, e che egli sù l'avviso, che già si cimenraffe, haveva voluto prevenirlo, perchè se bene i Genevrini gl'eran ribelli, e nemici, non rifentiva però nell'Animo per essi quella follecitudine che gl'haverebbe recato il prepotente dominio Francese, pregiudiziale ancora à tutti i Cantoni, come un vicino, ò cerrele de da temerfi, ò da fervirfi; mà in tanto che deserre rimangono in ambiguita quei Comuni ec- no di fria citati da' Genevrini ad effer con effi per una cia.

giusta vendetta contro il Duca , il Rè Enri-

coà cui premeva la confervazione della Pace dentro il proprio Reame, e nelle regioni vicine, pensò cipediente di estinguere le faville di quel fuoco, facendo espressa spedizione del Signor di Vich, che e faggerando la calamità della Guerra, l'impotenza della Nazione à sostenerla dall'impeto delle sorze Savoiarde affifite dalle prepotenti Spagnuole, efponeansi i Cantoni à manisesta perdita della libertà, abbandonata dalla folita difefa della Francia, che attenta ad asciugare le sue piashe non poteva entrare à curar quelle des!" altri, e così restò tutto sopito.

In Germania le Armi Cristiane havevano più strepitoso impiego, perocchè occupate in Ungheria à sostenere la causa comune con sostenere quella Corona in Capo agl' Auftriaci, occupavanti à difender la conquifta fatta l'Anno paffato della Città di Alba Reale, alla recuperazione della quale dirizzavasi tutto lo sforzo dell'Armi Ottomane visa de con vasto potere di cento mila combatten. ti aquartierati in quei contorni, come le Hog. Zuitel Criffiane con quaranta mila foldati trovavansi pronte nella terra di Comar . Inco-

mincia-

ANNO minciaron pet tempo gl'affalti nemici, attaccando con strepitoso romore sotto la Con-

Alta Reale Borgo di Somaterne, ehe cinto dalle fortificazioni esteriori costituiva un buon fianco per difesa della Città da quella parte; e benchè fosse asperso di sangue ogni tentativo per l'una, e per l'altra parte, contutto-ciò eonvenne a' Criftiani di cederlo, e ri-

Che occupa- manere rinchiusi nella sola Città bersagliata da una terribile Batteria, fatta alzar fubito da' nemici nel Borgo fudetto . I fulmini per gl'incellanti tiri cagionarono in tre giorni una breccia sì vasta nella muraglia. che era capace di ricevere un'intiera compagnia di Cavalleria à fronte; mà fupplendo il petto de' difensori alle rovine del mu-

ro, accorfovi lo stesso Governatore Conte Isolano Bolognese avanzatosi col più siorito stuolo di pochi Guerrieri, su così costante la difesa, che se bene il conflitto si estese ad occupar l'intera giornata, & à farsi funesto con la morte de' più valenti, e con la ferira importante dello stesso Governatore, restò inutile l'attentato, che rinovato con più furia il di vegnente dai Turchi, diminuendoli per le morti il prefidio, &c

E poi la Cit- aspettando in vano il vicino soccorso di Comar, le grida tumultuarie de' Soldati di voler cedere, giacchè vedeansi destituti dalle speranze di chi potea loro porgere opportuno aiuto, pofero in necessità il Comandante ferito, & inutile perciò à contenersi, di affentire al trattamento d'aecordo co' Nemiei; e però introdotte le prattiche, nè potuto ottenere di follecitare con un folo avviso l'esercito Cristiano di Comar stabilirono la cessione della Piazza, salve le Persone. 1. e bagaglio particolare, ma non pubblico.

deltà de pri. Mà nel punto ehe già poneanfi in concio le ma del Go cose per la partenza, sormontatesi da' Barbari le breccie abbandonare da' Criftiani intenti à falvare il proprio bagaglio, ufando i Turchi della loro connaturale barbarie affaltarono la Città, o trattandone gl'abitanti da nemici, benehè la Piazza già fosse loro propria, la riempirono di fangue, e di strage, facendo schiavi i migliori, e particolarmente il Governatore Conte Ifolani, à cui negato il ricatto fù poi trasportato in Costantinopoli, rimanendo così Alba Reale perduta, e con essa la sede che i Fedeli heb-bero poca nelle proprie sorze, per più lungamente sostenersi, & hebbero troppa nell'

infedeltà Turchesca, che violando barba-

ramente i patti, occupò la Piazza inondata di sangue.

Erafi però finalmente mosso l'esercito ANNO Austriaco da Comar, e passato à Giavari. 1602 no; e come se fosse dalla parte vincitrice, e non vinta intraprese un attentato superiore alle proprie forze, attaccando la forte, & importante Città di Buda afsaltando la parte inferiore stefa alle ripe del Danubio, dove fatta qualche leggiera impressione con la tente Zappa, mediante la ruina del muro se ne Cristiani de tro Enda impatronirono i Cristiani : mà superato con agevolezza il più faeile, riconobbero per impoffibile di superare il difficile, cioè la Città alta, & il Castello posto nell'eminenza della Collina; mentre travagliati dal Cannone che fulminaya dall'opposta ripa della

riviera dove è costrutto il Borgo, ò sia Terra di Pest, abbandonata come non riuscibile l'impresa del Castello, e Città, si dettero all'espugnazione del medesimo luogo, ehe però costrutti due Ponti à due miglia verso Visgrado, e tragittati all'altra parte Che del fiume quattromila Alemani con le so Petfufficienti manizioni col favore d'un ofcurissima notte del settimo giorno d'Ottobre scalarono le mura di Pest, e se ne impadronirono con la morte di trecento Infedeli che destati dal sonno nel quale giaceano, gl'altri erano accorsi alla difesa: Comandava à quella gente il Duca Carlo Gonzaga di Nivers, e pigliando confidenza da sì propizio

e ritirandoli à quartiere d'Inverno rendè vani gl'insulti de Turchi, che tentarono la ricuperazione di Pest, conservato da' Fedeli per rincontro di non haver fatte quest' anno tutte le perdite, benchè la di lui conquista fosse di poco momento, e di momentaneo trionfo, quando le forze loro haveano eccitata quest'anno un'altissima espettazione nel Cristianesimo di udire storide imprefe, ed acquisti di gloria stabile, e permanente.

In Francia, se bene nella più bellicosa re-

gione del Cristianesimo, non haveasi per la

fuccesso si avanzò all'attaeco del Castello

di Buda; mà riconosciuto nuovamente im-

possibile la riuscita, abbandonò l'impresa,

Pace occasione di emulare le glorie militari altrui; mà rivolto l'animo del Rè Enrico Quarto à risanare con le arti della Pace le piaghe che haveano aperte al proprio Rea-Ex Milus me per quarant' Anni continui le diffenfio-Metalei. ni civili non fenza fomento dell'esterne po- Lega del tenze, giudicò convenevole di rinovare la cue Seis Confederazione è Aleanza sperimentara tante volte profittevole con la nazione Elvetica, ò fiano Svizzeri, e Grisoni, mà

veniva contrastata dallo scredito in cui la

ANNO Corona di Francia era caduta per non haver corrisposto negl'ultimi anni con la contribuzione pecuniaria concordata, e per venir diffuafequelle comunità, e dagli Spagnuoli, e dal Duca di Savoia. Fè dunque appoggiata l'Ambasciata di questo maneggio dal Rè à Domenico Signore di

Uffei del Vich, & indi al Prefidente Silleri, che in-pri condis trodotto à far le sue istanze nella Dieta di Soluvre, diffe, che non era ivi per perfuadere g del Prof. quei Signori à neffuna novità d'imprefa,mà per eccitarli à secondare gl'esempi de' loro generosi Maggiori, i quali havendo conofeiuta foprammodo necessaria l'unione con la Corona di Francia havevano tramandato tale ammaestramento a' Posteri, come base fondamentale del loro Reggimento, e libertà, e come regola dichiarata infallibile

Ed effere non un insegnamento dell'arte, mà un istinto di natura quello, che impone la propria difesa, & apparir men che Uomo quello che la trascura, quando vedesi sì ben pratticata da Bruti. Spezie di parche comune difefa effere le Leghe frà proffimi

da' propizj avvenimenti che ne havevano fecondata l'offervanza, e dagl'infausti,

che ne haveano corretta la trafgressione.

moti. Effere le Colleganze, à Leghe detrate da quattro cagioni, cioè; il motivo di collegarfi ; l'interesse comune di difenderfi; la Potenza accresciuta dall'unione; la coftanza sperimentata, la fede trovata inviolabile, i mezzi propri, e convenienti, la facilità de medefimi, & il commodo degli Stati de Collegati. Ogn'una di queste cagioni efsersi trovata nello stabilirsi la Lega srà la Corona di Francia, e la Nazione Elvetica, & ogn'una essersi indi verificata per co-

mune follieyo, e difefa; non poter ravvifarsi cagione più onesta, e più utile di Collegarsi col Rè Enrico, mentre provedeansi i Cantoni d'un braccio sì possente, che potea coprire con lealtà i loro Stati dagl' infulti de' vicini, quando ogni vicin Principe era loro nemico; considerati dall'Imperatore come membri troppo rilasciati dell'Imperio, dagli Spagnuoli come un offacolo dispettoso

che interrompea il congiungimento dello Stato di Milano agl'altri Dominii della Cafa d'Austria, dal Duca di Savoia parte odiati comeribelli, eparte come difenditori de medefimi ribelli. Fra tanti nemici il folo Rè di Francia effer quello che poteva affacciarfi ad efibir loro una leale difefa, giacchè have-

va comune con esti l'interesse di reprimer nemici sì poffenti. Effer palefe l'accrescimento

tà, mà dell'empietà de' tempi che havevano defolatoil Reame, che tornato all'ora in fiore fotto lo Scettrod'un Rè favio, guerriero,

delle forze dall'haverle unite, mentre il va. ANNO

lore dell'invincibile Cavalleria Francese, e 1602

l'ordine della fua coraggiofa Fanteria au-

mentavafi dalla intrepidezza de' Battaglio-

ni Syizzeri ; fermarfi l'ardore degl'attacchi

Francesi con la costanza de' squadroni Elveti-

chi; Nè potersi dubitare della sede reale,

mentre l'esperimento la potea palesar loro inviolabile, riflettendo che per mezzo di essa

i Cantoni godeano la loro libertà, disesi sem-

pre mai dalla colleganza Francese; che se le

paghe accordate non eran poi flate sì puntuai effere stato il difetto non della Regia volon-

generofo, e giusto, non potea efibire infreddamento di timore, e però sperar lui che l'esempio de' Maggiori , l'utilità , e gloria de' Cantoni, l'invito della natura, lo stimolo del diritto delle genti, il rispetto della conservazione, e la neceffità della difefa poteffe loro additare quella rifoluzione di collegarfi col Rè Enrico, ch'egli era venuto à domandare. Convinsero queste espressioni molti de Denurati tanto de' Svizzeri, quanto de' Grifoni. mà gl'uffizi possenti de' Ministri Austriaci in contrario, & il rimaner creditori delle loro Pensioni non pagate tenea ancora sospeso il fine propizio dell'inchiesta; quando soprayvenendo all'Ambasciadore somma di denaro di Francia da distribuire, trovò che l'oro era più possente della propria eloquenza; e stabilita, erinovata la Lega con gl'antichi Capitoli, furon poi destinati quarantadue Ambascia- contri tori Svizzeri à Parigi per giurarla folenne de di decre

tati del Rè con ogni più fontuofo apparecchio. In fin della menfa comparve il Rè steffo, accompagnato da' Cardinali Gondì, e Gioiola, e fenza permettere che nell'uno fi movesse dal suo luogo si sece portar da bevere, invocando falute col brindefi, gl'Ambasciatori chiamati col nome domestico di Compari ; e fù di tanto valore quest' atto del Rè, che unito alla fomma di quaranta mila ducati fatti loro sborfare, fervì per una fortiffima autentica alla Colleganza conclufa.

mente come fù fatto : banchettari fucceffi- Legavamente nel Palazzo Vescovale da i due

Principi del fangue Condè, è Contì Depu-

Mà fà indi difturbato il giubilo della Corte Reale dallo scoprimento d'una Congiura Ex HO. che si conobbe ordita contro la Persona del 1 Rè, e suoi Stati da Carlo Corrado Marescial Est hues di Birone, Duca, e Pari di Francia, foggetto Es Ham che per valore, e glorie militari havca pochi pari in quel Regno, e per superbia, ar-

roganza.

ANNO roganza, vanità, & ambizione non ne havea neffuno; & havendo renduti notabili fervizi nelle Guerre passate, sperandone in guiderdone il conforzio del Regno con lo stesso Rè, mal soddisfatto delle mercedi più generose che havea conseguite, si diè da molti Anni prima à querelarfi del Rè, à chiamarlo ingrato, perlocchè esi bì eccitamento a' Nemici della Corona di tentar la fua fede, che fu trovata foprammodo vacillante, per parte del Duca di Savoia, in tempo che erano in viso. re le dilui dissensioni colla Francia; quindi

per mezzo di Giacopo di Nocle Signore del-Pani della la Fin conyenne col medefimo, e col Conte di Birose col Fuentes à fomma, che dando il Duca la fua terza figliuola per Moglie à Birone, con doto di cinquecento mila scudi, e della sovranità della Borgogna che teneva in governo, dovesse darli mano per impadronirsi della Provenza, e Delfinato, introducendovi l'Armata Spagnuola forto il comando dello stesfo Birone; mà feguita poi la Concordia, benchè trapellasse all'orecchie del Rèquesto maneggio, lo diffimulò; con tutto ciò parendo à Birone d'esser mal riconosciuto in Pace delle fatiche fostenute in Guerra, tornò à far nuova spedizione al Conte di Fuentes Governature di Milano con fomiglianti progetti per mezzo del Baronedi Lux, del che sidegnato la Fin vennealla refoluzione di rivela-

re il fuccesso alla Corte . Era egli un Uomaccio odiofo per i fuoi tratti , carico di riffe, d'imbrogli, e di raggiri di liti, di debiti, e di fedizione, e però godeva poca grazia del Rè, e quindi per acquistarla si rivoltò à recarli le fudette notizie, ed à fuperare le difficultà che vi crano à giustificarle per vere; sapeva per tanto che Birone conservava una minuta di proprio pugno de' Capitoli stabilitisi a somma, e però abboccatosi seco confidentemente lo pregò di tener viva qualche speranza di vantaggio per lui ancora,

ammonendolo da buon Amico che il conferingua var il foglio di fuo carattere haveva feco pericolo, e che però ritenutafi una copia d'alrra mano, l'originale si abbrugiasse; Birone encomiando il fuo zelo li diè à vedere detta scritta in mano, che con mirabil destrezza cambiando con un altro foglio, questo abbrugiò alla di lui presenza, conservando l'originale, portato fuecessivamente in mano del Rè, che chiamato Birone alla Corte, esaminato amorevolmente à confessarli il seguito, con ficura efibizione di perdono, giungendo la Reale espressione ad afficurarlo, che fràtanti servizi che gli haveva renduti à cofto del proprio sangue alla sua Corona, ha-

verebbe connumerato ancor questo di preser. ANNO vargli la vita con detto (coprimento; mà egli rispondendo con pari insolenza à tanta benigrutà, replicò non effer venuto alla Corte per giustificarsi, mentre in tal bisogno non era la sua Innocenza, mà per veder puniti i fuoi calunniatori, ò per via di Giustizia, ò pervia delle sue armi; perlocchè licenziato freddamente dal Rè fù carcerato nella Bastiglia, & interrogato da' Giudici . rispondendo con temerarie negative li fu efibito il foglio di propria mano havuto dal Signore della Fin, che vedutolo esclamò esser colui uno stregone, e mago, e che però faceya istanza che fosse punito; mà il dilui furore non diminuì il deteftabile reato. del quale convinto con tale evidenza, restò egli condannato ad effer pubblicamente decapitato,i di lui Beni,e feudi incorporati al fifco Reggio eseguendosi così la sentenza l'ultimo giorno di Luglio, nel qual atto si rappresento un conflitto dell'intrepidezza, infolenza del Reo con la dilui vanità e bravura intempeltiva, terminate tutte nel fuo vile sepolcro nella Chiesa di San Paolo; E comecchè il punto delle Congiure è prezzabile presso ogni Dominante, così le Potenze vicine d'Inghilterra, di Scozia, di Spagna, e fin di Savoia fecero paffar ufficio di Congratulazione col Rè di havere con la di lui folerzia liberata la sua Reale Persona, e Stato da' raccontati pericoli.

Fù ançora in questo tempo disturbato il Rè Enrico dalla follevazione della Provincia di Poittà , la quale havendo nelle paffa- Es H te Guerre portato volontieri il peso delle peri Contribuzioni, ò Taglie, ora dimostravafene intollerante, afferendo di haverle fostenute in quel tempo nel quale la necessità facea parer comportabile la defolazione delle Campagne, l'abbrugiamento de' Tempii, & il saccheggio delle Città; così allora volevano abbolito il dazio d'un foldo per lira in ogni contratto di vendita, ilche era foprammodo gravoso, mentre vendendosi per le Fiere, e Mercati molte volte l'istesse mer-ci, la maggior parte del loro valore sgorgava Peick nel Tesoro Reggio; perlocchè principiata qualche follevazione contro gl'Efattori Camerali, temendo il Rè che quel moto haves-· se connessione con la Congiura di Birone si portò cola personalmente, e chiamati nella Città di Potieri gl'Officiali, e Maestrati Sedeni da delle vicine, parlò loro in acconcia maniera nei del travaglio che portava il fuo animo nel dover mantenere gl'aggravii à quei Popoli

prediletti, mà non dovendo servire il de-

ANNO naro che se ne ritraea, nè pet eccesso di lusso, nè per costruzione di Cittadelle, come era accaduto nel Regno degl'Anteceffori, mà folamente per difesa della Patria comune, per fostentamento del decoro della Nazione, e per ficurezza da i perturbamenti degl'esteri Nemici, egli sperava di udir fofferenti i fuoi dilettissimi Vassalli di quel pefo, che la mera necessità della comune salvezza rendea indispensabile; alle quali parole calmandofi il turbine, fece il Rè ritorno à Parigi dove appena pervenuto trovò parimenti alterata la quiete per le querele di un ordine più importante di quel de' Mercanti , cioè de' Curiali , & Avvocati del Foro. Haveano questi nel tempo delle to de follevazioni del Regno alterata notabil-Cuoli in mente la Taffa de ptoprii onorarii , e di

quelli de' Gindici, à segnoche frà l'uno, e l'altro dispendio assorbivasi quasi l'intero capitale della lite, & effendofi per Decreto Regio moderate forfi troppo fenfibilmente dette Tasse sù le dimostrazioni di quelli, 'che tengono che nel poco pagamento degl' h ee. Avvocati si conseguisca il bene al Pubblico di farsi poche Liti, intolleranti di tanta diminuzione i Curiali si diedero ad esaggerare, cercarfi da' Governatori i fomenti all'ignoranza sottraendo i premii della Dottrina per scioglier dalle circospezioni de' Leggisti intendenti il capriccio de' più potenti ad opprimere i Poveri. Non havere la prudenza civile altro ripiego di dare spirito alla ragione del debole à fine di pareggiarla colla potenza del Ricco, se non quella del valore dell'eloquenza Curiale, che ammutolivafi all'estinzione, ò diminuzione de' guadagni: & in riempire il Foro di tali querele si portorono tutti à due à due in numero di trecento sette alla Corte per solennemente rinunziare le loro Cariche; al quale avviso il Rè scrisse al Parlamento una letrera ripiena di gravi fenfi, dichiarando esfer la fua mente che si riformasse l'eccesso delle spese del Foro, imponendotrà tanto "Re agl' Avvocati di ripigliare le proprie incombenze, rimanendo così acquetata la Curia, e soddisfatti con nuova Tassa i Cutiali. E come l'arti della Pace fono opposte à quelle della Guerra, quando in queste si bada alla profusione del sangue Umano, e nella Pace à proibirne, così il Rè Enrico riflettendo, che i particolari combattimenti chiama-

ti Duelli facean perire senza utile pubblico

i Soggetti più valorofi, che confervando la fortezza del proprio cuore nelle urgenze

del Pubblico fervizio posiono nelle Guerre

secar tanto di profitto all'Armi del Principe, AN NO quanto di danno recano alle Case private le morti intempestive de' Duellisti, ne proibi se veramente l'ufo, giacche nello spazio di pochi meli erano periti per quella strada sopra quattro mila Nobili; ma come egli era poi Ex Arrall Principe forte, e generoso, toglica con la comendazione di fua Bocca al valore de'Duellisti il valore a' suoi Decreti, che però restaro quali languidi, & inefficaci.

Di molto maggiore momento erano le Contingenze della gran Monarchia di Spagna, benchè fotto il Rè Filippo Terzo posassero in tranquillità le cose della Corte: imperocchè eglicontinuando nel pio istinto de' fuoi Cattolici maggiori, impugnava con due aspre Guerre gl'Eretici del Settentrione per vendicare dagl'oltraggi, non meno la propria Maestà, che la Cattolica dottrina perseguitata, ed in Olanda da quei già fuoi Ribelli, & in Inghilterra dalla Reina Elifabetta, che se ben ormai infreddara dagl'anni in ogn'altro fentimento , appariva Ex Arrel. però sempre più servente in quello che pro- Ex Canve fesso da' suoi più teneri anni, rabbioso ed insuperabile contro la Religione Cartolica. A 1911 compressione dunque degl'Olandesi havevano le Armi Castigliane attaccata la samosa Cittadella di Ostenda, e datane la cura Es Hilocome vedremo al Generale Ambrogio Spinolà; perlocchè à fine di cagionar diversione à tanta forza, che ptevedeasi poter ben presto superarla, il Conte Maurizio di Nasfau dichiarato Generale di quella nuova Resubblica mosse le sue Armi ad assediare la Piazza di Grave alla Mofa, la quale potè Efento fottomettere finalmente, non oftante che gli Olanda per due mesi continui li convenisse nell'incertezza della Vittoria contrastata dalla valida refistenza de' difenditori, comperarla à prezzo di fangue, e di fudori. Con la Reina poi d'Inghilterra benchè distratta à superare, & a punire una congiura scoperta, hebbe moleftie anche impensate; mentre ardendo come vedemmo l'Anno paffato la Guerra in Irlanda con infausti successi dell' Armi Cattoliche obbligate ad abbandonare quei Lidi, l'Eretiche Inglesi con poderofa Armara si rivoltarono ad insestare le Coste del Regno di Portogallo, allora mem- Es Zina bro della Gorona Cassigliana, dove però le fazioni non sursero molto sopra l'impor-

tanza d'una scorreria, henchè col saccheggio di molti luoghi posti alle riviere della In Polonia peggioti accidenti provò ancora de' sudetti il Rè Sigismondo, il quale

ANNO col braccio della Repubblica, di cui era Rè e Capo, havendo già con propizia forte rintuzzaro l'orgoglio del Duca Carlo fuo Zio, fat-

tofi occupatore della paterna Corona di Assat. Svezia, e riforto dalle rovine nelle quali lo havevano precipitato le rotte dell'Anno passato; in questo rivoltatosi contro l'Esercito de' Polachi esso Carlo, e trovatolo impotente di refifere alla fortuna baccante delle sue armi ricuperò molti luoghi d'importanza , e coltitu) sè medefimo in rale stato di forza, che potè più lungamente resi-

ftere al Rè Nipote come vedremo. 20 In Inghilterra era restato per la partenza de' foccorfi di Spagna sì infelicemente impiegati il partito Cattolico nell'Irlanda grandemente abbattuto, perchè poste in

munut, fuga le Turbe che eranfi fatte feguaci del Conte Ugo di Tirone, ò Tirenia, havea allora la Regina Elifabetta aperta la porta della propria fimulata clemenza, allettando i fuggirivi al perdono; di maniera che, havendo la maggior parte accertata la quiete, era egli reltaro capo fenza feguaci, ed esposto al furore del fisco rabbioso che havea proposte Taglie rilevantissime di denaro per animare i proprii confidenti à tradirlo; perlocchè deliberò egli pure di godere dell'efibito indulto, facendo per mezzo del Signore di Artù suo fratello proporre il fuo ritorno all'ubbidienza del Vice Rèin Dublino. Fà questo molto perplesso à riceverlo in grazia, confiderandolo non folo

implacabile nimico della Religione Riformata, mà Ministro, e del Papa, e del Rè Catrolico; mà darone ragguaglio alla Reina che haveya tanto apparente la mifericordia, quanto nafcosto fotro una perfida fimulazione il veleno di una crudele ed implacabile vendetta, gl'impose di accettarlo, con obbligo di patfar personalmente in Londra; perlocchè egli dopo di haver renduti gl'offequi alla persona del Vice Rè in Dublino apparecchiavasi di passare alla Corte Regia, che fù distratta dalla persezione delle machine difegnate per la di lui perdizione da quei gran fuccessi che rapporteremo nell' Anno vegnente.

In Venezia il Senato provido per la conservazione de' diritti dell'Impero proprio getto quest'Anno i semi delle suture dissenfioni col Sacerdozio, mentre portatali a' fuoi \* Hilm. rifleffi la moltiplicità delle Chiefe, Collegi, Monasteri, ed altri luoghi pii cretti nel fuo Stato, fenti accoppiarfi à tale ragguaglio le querele fiscali, che pregiudicavasi con l'aumento del bene temporale degl' Ecclefiastici quello de' Secolari esclusi perperua. ANNO mente dalla speranza di ricuperare il posfesso di quei fondi che essi occupavano. E se bene non mancarono consigli eccitati dalla Pietà fempre mai connaturale à molti Mekipilek Senatori, che antipofero proceder da Dio vene datore di ogni bene i vantaggi del Pubblico, e del Privato; doversi perciò procurare da' Celesti instussi le benedizioni con l'aumento del Culto della Religione, che confeguivafi nella moltiplicità degl'aiuti Spirituali provenienti dalle fondazioni fudette; e che come la Repubblica havea fatti maggiori progressi col zelo dell'onor di Dio sì esficace, che ad esso cedesse sempre ogni altro riipetto, non doverii, prevaricando dagl' esempii de' maggiori , inibire a' Vassalli le fondazioni de' luoghi Pii, ò Monasterii quasi che loro si ponesse un ostacolo all'esercizio di quella Pietà Cristiana ch'è la base dell'ubbidienza al Sovrano, e che nel timor di Dio reca quello del Principato fopra ogni altro rifpetto possente, alla confervazione della quiete, e tranquillità pubblica; Contuttociò parendo alla maggior parte de' Senatori di effersi fin allora dicevolmente provveduto al decorofo mantenimento del Culto divino, e che ciò che più vi fi fosse impiegato si sarebbe sottratto al di almi co bisogno del Pubblico, ed all'urgenze delle a for famiglie particolari, dalle ricchezze delle alrequali prende vigore la forza del Principe, inclinavano i Configli à statuire universale divieto à gl'acquisti, e fondazioni, delle

golari; mà comecchè i provvedimenti sì univerfali in rigore hanno fempre con essi l'odio di una severità troppo acerba che toglie le speranze di qualche benigno indulto, su abolita la propofizione, concludendofi, che non fosse lecito agl'Ecclesiastici far detta fondazione fenza espressa licenza del Senato, che à questo modo riteneva in mano la podestà bastevole per temperare l'amarezza de' pregiudicati, e l'arbitrio per non ufarla. Dal qual Decreto rifentì poi tanta molestia la Corredi Roma, chela diedeancura alla Repubblica fotto il Ponteficato del

fuccessore di Clemente.

Chiefe, ed Ecclefiastici à Secolari, à Re-

Ricusò ben il medesimo Senato due altre offerte fatteli con espressa spedizione per propris vantaggi . La prima fu quella degl'Albanefi , Popoli che confinanti agli Stati Veneti , mà oppressi dalla tirannia del giogo Turchesco spedirono il Vescovo Zapatense in Venezia, con esporte, che i migliori di quella nazione congregati nella Chiefa di Sant' Alesfan-

ANNO dro non havevano rinvenuto, in un matu-1602 ro fquitinio fatto fopra le loro luttuofe opprefitori altro braccio, che potesse troncar le catene della loro schiavitù, che il Patrocinio Albareti de. della Repubblica, alla quale fi farebbono fog-

6 devid di gettati Vaffalli, se fosse à lei à grado di coprir-forgenne alla Repob-li con la forza della di lei Armata dalla baren gli se- barie delle vendette Ottomane ; mà l'essere

quella desolata Regione senza sortezze, senza ricchezze, e senza rilevante qualità che ne face(se appetibile l'acquifto, col graviffimo cimento di provocarfi contro le prepotenti forze Turchesche, dissuasei Senatori di far più lungo fquitinio dell'efibizione del Vescovo; e in ringraziar lui, e Paolo Ducagini fuo collega, e tutta la Nazione d'intenzione sì favorevole, con espressioni di piena benignità, accompagnate da qualche fuffidio pecuniario, essi Ablegati proseguirono il viaggio, per fare le stesse proposizioni à Roma, ed in Spagna. L'altra offerta fu espressa da' Deputati degl'Abitanti dell' Ifola di Agosta. E l'Agosta una dell'Isole

del Golfo Adrintico, che stendesi come parapetto al continente della terraferma della Dalmazia, dove è costrutta la Città di Raguía, che reliquia dell'antico Epidauro ancor fiorifce con la libertà del governo di Repubblica Aristocratica; e tenendosi 2ggravato quel popolo da' troppo severi trattamenti di lei, voleva cambiar Signore, foggertandofialla Veneta; mà ò la viltàdell' acquisto, ò la riflessione alla dipendenza che Ragufa hà dalla Porta Ottomana, di cui è

Tributaria, fece che il Senato ne rigettafse per allora le istanze

23 In Oriente, oltre a' riferiti fuccessi dell' Armi Ottomane in Ungaria, ripullulò quest' Es. Hiller. Anno la competenza de Pretenfori nel Prin-Zalistitis-a: cipato di Valachia, à cui per ordine dell' Et ex fan Imperator Ridolfo erafi col favore del General Basta assunto il Radulio, che considerato per questo folo capo pur esuberante per

diffidente de' Turchi, e Tartari, questi appoggiavano leistanze di un tal Simeone, accingendosi con valide (chiere à porlo in posfesso del Principato medesimo ancor con la

forza; perlocchè obbligato il Bafta à foftenere la riputazione, e del partito de' Cristiani, e del comandamento Cesareo, apparecchiossi à ricever con militar disciplina l'attentato; e schierata la propria Gente à Con Vim-ria del Ra- Battaglia dove effi dovean paffare per intro-

di' Celini. durfi in Valachia, azzuffatofi co' Tartari e co' Turchi che feco haveano la stessa per-

Vansele sel fona di Simeone, li disordinò, e vinse, rimanendo in potere di lui prigioniere Simeo-

ne: à feconda del qual fucceffo Radulio con ANNO l'Emolo in catene fù flabilito nel Principa- 1602 to. Indi profeguendo la Vittoria affaltò la Città di Zolnock Piazza d'Armi, e ridotto de' Ribelli, e la fottomise; vero è che gl' Ottomani per cambiar forte mutarono attentati, i quali portati col maggior impeto contro Albagiulia, ed invafato da fuprema E de Torch paura il Prefidio, con pretefto che la debo- Albarinia. lezza delle mura non lo coprifie validamente, si diè con somma ignominia ad appuntare le convenzioni per renderla ; mà nel mentre che quelle maturavansi da una parte, dall'altra già abbandonata di cuftodia penetrarono nella Piazza i Gianizzeri, che defolarono ogni Cafa con le ruberie, fecero ftrage sanguinosa degl'inermi, ed occupata l'Artigliaria fu inviata trofeo visibile

ad attestare la vittoria in Constantino-

Corrispose però alla beneficenza del Patrocinio Cefarco il Radulio ne' movimenti, che si suscitarono nella Transilvania, dove niter havendo intrapreso gl'Ottomani di portar al Principato Zechel Mosè, col merito che Elulose di godeva presso di loro nell'esser Nemico, e e Principalità Ribelle di Cefare, cadutali la scritta con- ma. quista di Albagiulia ne l'adornarono del Titolo, e delle Insegne; nè le forze del Generale Basta eran valevoli, come estenuate nelle preterite fazioni à rintuzzarne l'audacia ; perlocchè ritiratofi egli fuori del cimento à Zacmar, fu intrapresa l'Impresa d'opporfeli con intrepidezza militare da Radulio , che accostatosi all'Esercito di Mosè, che già haveva ancora occupate le Piazze di Claudiopoli, e di Cronftat, furiofamente con impenfata aggressione cacciò il Quartiere de' Tartari che militavano ausiliari sotto il Comando di lui, e roversciati per l'importuna fuga che loro convenne di prendere addoffo a' Turchi che alloggiavan nella parte più interiore del Cam. di Radoin po, e confusi questi piegarono addosso a' Siculi, e Transilvani che attorniavano la perfona di Mosè, il quale non punto (marrito dalla impensata sorpresa resistè con bravura, mà non con bastevole vigore, mentre soprafattodalle Schiere di Radulio, restò trucidato con quattro mila de' feguaci, conquistando da' Vincitori il Bagaglio, e centocinquanta bandiere, che mandate alla Corte di Cesare à Praga servirono di nistoro alle narrate sconfitte di Albagiulia. Pre-

trò Trionfante nella Transilvania, dove im-

potenti gl' avanzi de' Tartari , e Turchi

corfo poi il prospero ragguaglio al Basta en-

ANNO disfarti à farli fronte li fconfise; e recupe- cipato vi ristabili la sovranità dell'Impera. ANNO rando felicemente tutte le Piazze del Prin- tore Ridolfo.

### BARCARON DATON DATON DE STONE DE STONE

## Anno 1603.

## OMMARI

pubblica di Lucca concordate dal Papa. . Pene Capitali decretate contro gl' Eretici im

gnatori della Trinità, e della Virginità della Beata Vergine. 3 Unione degl'Ordini di San Masorizio, e Laz-

zaro, e loro Origine, e progressi. 4 Nuovo esame sopra la dispensa Matrin da darsi al Duca di Bar.

Escopi trovati di simili Casi . Parer contrar

del Cardinale Borghese, e savorevole del Cardinale Baronio , e spedizione del Decre-

6 Decisione frà i Domenicani , de Agostiniani inserno all'Abito bianco , ed altre costinuzio-

usierro au Aosto vianto, ca aure cojunta-ui fopra i Regolari, e Confraternic del Perù. 7 Morte de Cardinali Gefualdo, Ruflicucci, Antoniano, Bonvifi, e Mattei. 8 Difpareri frà la Repubblica Veneta, ed i Ragusci per i tuendti dell'Agosta . Promozone del Cardinale Silveltro Aldobrandini .

a Ristrata de Cristian da Pest ; loro difesa di

Strigonia attaccata da Turchi 10 Qualità di Bettem Gabor ; fconfitta ebe riceve Trafilvania.

11 Riformain Spagna de Monaci di San Bafilio: 12 Morte della Regina Maria d'Anstria . Acqui-. fto di Piembino fatte da Spagmoli .

1 Differenze frà il Duca di Modena, e la Re- 13 Paffaggio del Contestabile di Castiglia in Fian dra; suoi detti, e sostegno in Francia 14 Istanze del Papa per il ritorno de Gesuiti in

Francia 15 Pronta risposta del Re, e configlio contrario di

Roni, che non si attende. 16 Opposizioni del Parlamento al decreto del Ge-

suiti, erisoluto parlare del Rè à loro savore.

17 Conventicole degl'Ugonotti chiamata Simodo di Gup. Suoi decreti contro il Papa.

18 Loga de Veneziani co Svizzeri , e Grifoni , contraftata da Spagmueli, e Francesi. 19 Diserdine in Venezia delle Montes. Disparer

col Papa per la Chiefa di Vicenza, & Am-bafciata ivi ricevuta del Rè di Perfia. 20 Morte della Regina Elifabetta d'Imphilterra.
Succeffion di Giacopo avverfo alla Chiefa.
21 Esprefioni del detto Rè poco favorevoli à Roma con gl'Ambasciatori Francesi, e Veneti.

22 Congresso di Londra contro la Religione Catto-

23 Divieto del Rè Giacopo a ladronesci de Cor-

24 Turbolenze della Corte Ottomana . Concordia col Ribelle Scrivano

25 Ambasciate di Meemet in Francia, e Venezia per la Guerra d'Umberia; e sua Morse; e del Re di Fella.

ANNO 'Anno terzo del Secolorimane di-1603 . stinto dall'Indizione prima . Il A Pontefice Clemente era follecito di fopprimere le differenze già nate frà il Duca di Modena Cefare d'Este, e la Repubblica di Lucca. Erano esse già insorte Ex Cla per pretefa violazione de' Confini, che mediante la Valle di Grafagnana rendono lo flato del Duca frontiera à quel de' Luc-Z= Zitieti chesi, e confusa dall'interesse de' paesani la certitudine de termini, hayean rapiti quegl' Armenti, che loro parea effersi col pascolo avanzati ne' termini, che stima, vano lor Patrimonio, correndo i Vaffalli di Modena come più feroci al rifoluto esperimento dell'Armi con fanguinose risse. Stimarono per tanto i Lucchesi di non poter lasciare invendicato l'oltraggio sostenuto da' Vasfali della loro Repubblica, e perciò eletto loro Generale il Senator Lucchesini,

e posto in punto un Esercito di dieci mila Soldati trà Fanti, e Cavalli invafero lo Sta-

to di Modena, occupando nelle prime im-

Tomo Primo .

provise azioni di ostilità il Castellodi Mon- ANNO teperpoli dove fermatifi con provida fortifi- 1603 cazione afferivano ritenerne il poffesso, finchè si esibisse alle loro offese dal Duca convenevole riftoro. Sorprefo egli da sì animofa risoluzione sece marchiare à quella volta Repett del il Principe Alfonfo fuo Primogenito con le Milizie volontarie dello Stato, mà espista la difficoltà di recuperar l'occupato, attac-cò la terra di Monte Fegato del Dominio Lucchese, di maggior importanza, accingendofi poscia all'aisedio formale di Castiglione presidiato con mille, e ducento Fan-ti dal Cavaliere Cesare Bonvisi, uno de primarii Signori della Repubblica, facen Mai 600 do provare nella defolazione della Campa del Go gna una gran porzione della pena dovuta Miline alla tementà, ed inquietudine de' Paesani autori del disconcio; il quale partecipatofi al Governatore di Milano spedi con mirabile celerità Baldassarre Biglia Cavaliere di quella Città con valide forze à rinforzar Castiglione, comecchè reputava oficia la

Macítà

ANNALI DEL.

ANNO Machà del Parrocinio del Re Catolico, 1,

1663 fayore di cui godeano allora i Lucchefi: e
net tempo medelimo fece espreffa fepatico,
ne di Scaramuccia Vifconti à Modena per
imprimer nel Duca la convenienza della
filma dovuta alla Corona, cho dovea importi la raffegnazione a favio voleri, per ma
fepatita concordia. E quindi temendo il
Fapa che tali troblidina fine vififero di allere.

stima dovuta alla Corona, che dovea imporli la raffegnazione a' fuoi voleri, per una spedita concordia . E quindi temendo il Papa che tali torbidi non servissero di allettamento a' Principi firanieri di recarne de' maggiori in Italia, fapendo, che ficcome al la morale fà soccorrere per carità i più deper la boli con merito, così quell'arte di dominare, che dicesi assurdamente Politica, fà dar foccorfo a' bifognosi per interesse, con servizio della propria Ambizione, fecerapprefentare ad ambedue le Parti, la necessità del comune ripolo perfuadere efficacemente da sè stessa la quiete, & il troncamento di ogni contefa; che i discorsi del toro sono molto diverti dalle fazioni militari, mentre in essi ogni cosa agevola l'infocata passione, ed in questa resta malagevole l'esecuzione, fra i principali, del caso non preveduto, della difgrazia non messa in conto, delle sciagure incorse nello stesso punto di conseguire le prosperità: La Guerra non essere Rromento da regnare; mà di acquistare i Regni, al qual effetto richiedonfi molte pertinenze di forze, d'oro, di Genti, di Capitani, e di ampiezza di Stati, ch' egli non conoscea nelle presenti fortune dell'uno, e dell'altro Potentato ; doversi ricorrere all'Armi per ditendere la loro libertà, & il loro decoro, mà nella malagevolezza della loro mediocrità fervire tal deliberazione, per chiamare le Potenze maggiori à fustenerli, per poi va-Jersi della fortuna del vincitore; ò della difgrazia del perditore in utile proprio, & in aggravio de vicini. Haver la Guerra facile l'ingresso, mà più facile il progresso, e cominciata frà Modena, e Lueca, passarebbe à terminare con le possenti Monarchie di Spagna, e di Francia; confiftere l'eccelfo della Prudenza talvolta nel contenersi di far poco, e foffrir molto, regolando in tali forme la cupidità di far opere grandi, e malagevolt, anche con lo (peziolo titolo di difefa, refistendo à cicalecci delle turbe, che ne fono importune chieditrici, e sciocchi configlieri: riconofcer lui con i fenfi di Padre comune essenziale la concordia, sicura, utile , & onorevole ; havefsero tanto di credito a' Configli fuoi, quanto amore ch' egli portava loro, eccitato dalla carità di Padre, ftimolato dall'interesse di Vicino.

A talifignificazioni col favore degl' ufizi de'

minitta Spagnuoli. l'uma e l'altra delle ANNO autripipo alla condocto, che pois inenalma con 1605 le differenze loro i timoni fufcitatifi del perturbamenti d'Irala. Fin la follazza dell' accordo, che folor regola del Confini il Lo. Con 6 nido gli promuturito in altra fimile contrigien. 160za dal Conte della Fieneres, e per quella pare che minante finafecti fi e leggierien dell'indice, priemute le folo Squadre, che riccervanza i conforti prefedit.

Si pubblicò quest'anno Costiruzione Appostolica nel terzo giorno di Febbraio, che riesce ingiuriosa alla memoria di questo Se Ex Batte colo, in cui non versando i Fedeli nel biso. Rom. Ten. gno che hebbero i primi della Chiefa, d'imparare, come debbasi credere, pareva che bastassero le Leggi come debbasi operare; e pure l'Empietà di molti perversi Cristiani col fentire Ereticalmente intorno alla Santiffimà Trinità, all'Incarnazione del Verbo. & alla Verginità di Maria Santiffimà, richiamò il rigore della prima Cattedra ad aggravare le pene che furono già imposte da Concilii Ecumenici all'empietà di Ario, di Pen di for Neftorio, edi Eutiche, edi Macedonio, ingiongendo che tali peryerfi Uomini, come Eretici formali, quando alla paterna monizione, che loro faccafi di ravvederfi, e professare l'integrità della Fede Cattolica in mano a i Vescovi , à agl'Inquisitori non si emendassero, si consegnassero alle Curie Secolari da punirsi con le pene di fuoco; rinovando un tale Decreto il rigore che frà le prime riforme della severità di Paolo Quarto haveva egli con tanta necessità divulgato, e che ora Clemente con maggior necessità per l'em-

pietà degl'Uomini replicava, Ma passando da rigori prescritti a' fcellerati, a' Privilegi dovuti a' benemeriti, con Bolla dei nove di Settembre confermo Es die l'unione de' due Ordini Militari di San Maurizio, e Lazzaro, costituendone gran Maftro il Duca Carlo Emanuello di Savoia; che tanto fervente nelle brame di chiudere l'impura Cloaca dell'Erefia in Genevra ( ben era giochim degno de' migliori rincontri del gradimento, "" estima Pontificia. Fiori fin da tempi di San uro. Bafiliol'Ofpitalità ne' Fedeli, e per provvoderne gl'Infermi s'incominciò à fondar Ofpedali forto la protezione di San Lazzaro, di che rimane ancor oggi autentica nel trovarfene tanti fotro tal nome . Mà demolitati dall'invasione de' Saraceni la memoria della pietà Criftiana in Oriente, ancora questa Loro origirestò colà nel fascio di quella calamità invol-

ta, edifperfa, finchè i nostri Principi, ritentan-

....

ANNO tentando la ricuperazione della Terra Santa,

1603 & introducendovi gl'Ospedali per albergo Ex Span de' Pellegrini, si estesero le cure ancora per 1565.48.16 gl'Infermi , dandosene il carico a' Soldati Three 1th detti Lazzarini, ò fossino Cayalieri di San Lazzaro; come dell'altro della ficurezza, convoglio, ed albergo de Pellegrini fù dato à quelli di San Gio: Gerofolimitano, che crescendo in ampiezza di splendore, e di potenza col Dominio dell'Ifola di Rodi, impetrarono da Innocenzio Ottavo Pontefice la fuppressione dell'Ordine de' Lazzarini, e l'unione de' loro beni alla loro Religione, come ambedue intente alla stessa opera pia di fervire a' Pellegrini, e di propagare la Fede; e perchè tal suppressione, & unione non hebbe luogo in tutte le Provincie del Criftianesimo, restarono in Italia, & in Francia molti loro Ofpedali, di maniera che Pio Quarto Pontefice volle riftabilirlo, fotto lo stesso nome di San Lazzaro, e dismem-

brandolo dal Gerofolimitano, ne costituì Ex Captio. Maestro Giannotro suo Parente, che morto in Vercelli, Gregorio Decimoterzo furrogò à quella dignità Emanuello Filiberto, Duca di Savoia, mediante l'unione di San Maurizio, gl'Ofpedali de' quali erano folamente costrutti in Italia, & in Savoia; e quindi confermando le fudette unioni, reintegrazioni, grazie, e privilegi, Clemente impofe al nuovo gran Mastro sudetto l'obbligo di mantenere due Galere armate, à difesa della Fede Cattolica, in oppressione degl'Eretici, e de Corfari Infedeli

Si rinovaron quest'Anno con miglior fortuna l'Istanze della Principessa Catterina di Borbone maritatafi al Duca di Bar in Lorena per confeguir la dispensa Appostolica. non oftante la fua Erefia : e però parlatofene al Papadal Cardinale d'Offat, à nome del Rè di lei Fratello in forma vigorosa, rifpose: di desiderar sopra ogn'altro le soddisfazioni Regie ; e benchè non havesse

tale occasione per i riguardi alla Principessa, che havendo promesso à lui di farsi Cattolifarif ca, fe il Rè voleva sposarla al Conte di Soisfons, tal offerta fatta in grazia dello sfogo di una sfrenata passione, palesava, che ella sentisse della Fede ciò che il di lei animo sentiva di urile, ò diletrevole, e che per questo capo non poteva inclinare ad efaudirla; tanto più ch'era formidabile il rischio, che fatto valido il matrimonio del Duca di Bar con la Principessa Eretica, i figliuoli che fossero nati haverebbero portato seco l'infezione della Madre, cagionando sì ferale sconcio ancora nella Carrolica Casa di Lore-

na: Replicò il Cardinale, che quel dubbio ANNO correva nel caso dell'incertezza, che sosse 1603 legittima la Ptole, nello Stato ambiguo del Polici del yalor delle Nozze, perchè allora non fi fa- parebbe badato ad haverla Cattolica; mà stabilito con la dispensa il legittimo Matrimonio, si sarebbe fatto obbligo da quei Principi, per seritra da esibirsi in mano di Sua Santità, che i figliuoli da nascere si sarebbero educati nella Religione Cattolica; di che. rimanendo foddisfatto Clemente, permife la nuova discussione della materia, imponendo, che divifa in quindici queftioni Scolastiche, che davan largo campo alle dispute, & alle speculazioni dell'Intelletto, si proponelle nuovamente nella Congregazione deputata, ordinando, che frattanto ficer-

callero elempi fimili. E ben si facilitarono le cose per la diligenza usatasi in far minuta perquisizione di detti esempi ; mentre si rinvenne , che offer Gregorio Decimoterzo haveva generalmente dispensato, che i Cristiani del Regno del Giappone potessero continuare ne Matrimoni contratri con i Mariti . ò Mogli Pagane, e che essendo Darario il Cardinale Contavelli, fimil cafo era stato dispenfato nella Diocese di Como, che anzi speditofi colà persona, fù trovata vivente una delle donne dispensate nella Terra di Sordrio, riuscendo qualificato l'esempio, menrre trovaronsi eseguite le Lettere Appostoliche dall'Arcivescovo di Milano San Carlo Boromeo; e quindi raccoltafi la Congregazione avanti al Papa, de' Consultori Regolari uno folo fu contrario. & il favore

de' susseguenti poco vantaggio partori, per il voto che incontanente diè contro il Cardinale Camillo Borghefi, Soggetto di eminente integrità, e credito, mentre si restrinse à dire, che spogliato il fatto agitato dagl'ornamenti delle belle parole, entro le quali si trasfigurava dali'eloquenza Curiale, come il compratore del Cavallo al mercaro fa trarli di dosso gl'abbigliamenti che lo ricoprono, in fostanza era, che una femmina errante, proterya nell'Erefia, inimica del Papa, che lo afferifee un Demonio, domandava non per stimolo di coscienza, mà per commodo temporale della fua grandezza una Gtazia alla Sede Appostolica, della quale volca goderne gl'effetti, e poi deriderne con fuoi Ministri come ridicola, e superstiziosa la cagione, e però non confentire il decoro che si esaudisse. Sospesi i Colleghi, e molto più

l'animo Pontificio dall'intrepidezza di tan-

to parlare , confortò il contrario il cele-

ANNO bre Cardinale Baronio, afferendo, doverfi-1603 il rigore piegare, con le morali circoftanze Too faro della persona, della cagione, del luogo, e

del tempo; non effer dubbio, che ne primieri Secoli della Chiefa fù conceputo sì ampio il divieto di non sposarsi con le Parenti, che furono illecite le Nozze fino al decimo grado, ristretto poi ultimamente al quarto, e concessa la dispensa con cagioni sì leggiere, che poco più della domanda serve per ottenerla; Così l'altro divieto di non maritarfi le Carroliche con gl'Eretici , fù stabilito da i Concilii di Calcedonia, e di Laodicea con la parola latina Indifcriminatim, cioè non tanto univerfalmente; e quindi rifultare dallo stello corpo de' Canoni la licenza di derogare ne' casi non volgari, come poteva esfere il presente de' Principi Sovrani, della Sorella d'un Rè primogenito della Chiefa, che con le di lei Nozze haveva pacificati due Regnanti vicini, frà quali già ardeva con deplorabile eccidio de'Cristiani la Guerra. Dove anche la discrezione, e benignità Appostolica impetrava qualche cosa per corrispondere con gratitudine della Chiefa verfo la Cattolica Caía di Lorena; doversi riflettere non darfi la dispensa alla Principessa Ugonotta, maal Marito Cattolico, tanto benemerito della Santa Sede, mentre flabilitofi per legittimo il di lui Matrimonio haverebbe più animo di trarne la Moglie dagl'errori dell'Erefia . Non mancare i con-

fronti degl'Esempi passati, e particolarmente d'Uomini soprammodo zelanti, quali furono il Santo Arcivescovo Boromeo, il Pontefice Gregorio; che anzi dovea avvertirfi, che ne'cafi loro trattavafi frà gente Plebea, orafra Principi; la non poteva accadere minimo disturbo alla quiete pubbli-

ca, quà fomma confusione alla pace del Cristianesimo; Là una semminella indocile dimorava dispensata con l'Eretico, quà un gran Principe chieder lo stesso con la Sorella d'un Rè. Fatto applauso dal rimanente de' Cardinali al Voto del Baronio fù per Decreto commeiso al Vescovo di Verduno

la facoltà di assolvere il Duca di Bar dalle

er Cenfure incorfe per l'Incefto con la Parente, dispensandolo poi, acciocchè potesse contrar nuovo Matrimonio con la Principessa Catterina, con condizione, che il Rè. il Duca di Lorena, il Duca di Bar promettessero pet loro lettere pubbliche, di fare istruire la Principessa nella Religione

Cattolica, e di educarvi i figliuoli, come ella fi era efibita all'Ambasciatore Bettunes, & al Papa medefimo. Spedita così favore-

dazio per la divozione di feeglierfi il Sepolcro; condannando ancota fotto il di venti-

volmente la Canfa, non fu fenza difficoltà l'istessa spedizione del Decreto, perchè forfi non foddisfatto il Papa quanto allo ferupolo più arcano della coscienza, non volle darla per Breve, ma convenne stendere il Decreto, e soscritto dai nove Cardinali

difpacciaron il foglio munito da tutti i loro Applicando in tanto il Pontefice al bene delle Religioni Claustrali, ed alla riforma de Regolari impose fine alle differenze, ch' Ex Bullo. eranfi suscitate frà i Domenicani, & Ago- Tem. 1. stiniani con la sua Costituzione del secondo giorno d'Ottobre; palesarono due differenze la massima, che corre frà la morale, e la politica, mentre secondo i prescritti di quelta nelle comunità per ricoprire i difetti de' viziofi, fi prescrive l'Abito uniforme al- Abito bin la moltitudine, acciocchè riesca equivoco, acciocchè riesca equivoco, per render dubbiolo il delitto de particola- Agolinia ri, eche nell'apparenza non possa ravvisarsi qual precifamente fia il delinquente, ò il maggiore, à il minore, al qual fine in Roma rimane equivoco l'Abito del Clero,e della Curia; che la morale zelante della virtù ne' foggetti, che la professano non ammette equivoco nell'apparenza; e quindi vestendo gl'Agostiniani l'Abito bianco come i Domenicani, giacchè l'uno, e l'altr'Ordine difcende dal grand'Agostino, nasceva il disordine, che si pigliassero in cambio; e però determinò Clemente, che l'Abito bianco

fosse il proprio de' Domenicani, e che gl' Agostiniani non potessero usarlo se non nel-

le Case domestiche. Così ancora acciocche Seile, tela differenza dell'Abito accidentale non togliesse il pregio al diritto de' Privilegi de' Resolari a' Carmelitani Scalzi, volle con Bolla delli venti d'Agosto, ch'essi se bene costituiti nell'ultimo Secolo da Santa Terefa, fossero però considerati come Alunni d'uno de' quattro Ordini mendicanti onorati della participazione degli antichi, & ancora della concessione de nuovi Privilegi . Anche l'India, parte tanto timota del Cristianesimo, meritò i riflessi del sudetto Pontefice particolarmente per l'Ecclesiastica economia de' Regolari ; decretando forto il giorno vent'otto di Gennajo, che fosse con-

dannato l'abufo, in pena delle Cenfure, introdotto da' Parochi, e Cherici di cliggere fenerali noi Taffe più rigorofene' funerali di quei Fede fenerali chi li, i di cui cadaveri feppellivanfi nelle Chie- 4º Regole fe de' Frati minori di San Francesco, quasi " che dovessero soggiacere à pagamento di

quattro

ANNO quattro di Luglio chiunque occupaffe , & involasse cose appartenenti a' loro Monasteri, da che la perfetta professione, che facevano della mendicità, parea, che allettalle gl'empi à spogliarsi di quelle cose, alle quali se non potevano havere attaccamen-Chiefe di to per proprietà, dovevano haverne l'ufo,

& il commodo per necessità della vita. Permise ancora per Bolla delli otto di Novembre, che gl'obblighi di tutte le Messe, che fossero imposte al loro Ordine da soddisfarsi nelle Chiefe delle Monache foggette al loro reggimento, potessero adempirsi nelle stesse Chiefe de'loro proprii Conventi. E perchè la nuova Criftianità del Perù nell'Indie Occidentalifioriva in tutti gl'atti della perfezione Cristiana, la Bolla del trentesimo giorno di Luglio approvò l'erezioni satte, e Con da farfi, col confenso degl' Ordinarii, delle Confraternite Laicali forto l'invocazione

del Santissimo nome di Gesù, concedendo a' Confratelli Indulgenze, e Privilegi goduti dalle stelle Confraternite Romane . Et acciocchè l'incircoscritta podestà, che havevano gl'Ordinarii de' luoghi di permettere l'erezione, & introduzione de nuovi Con-In qual case venti de' Monasterii de' Regolari nelle loro numi Diocesi, non pregiudicasse à quelli che già eran fondati, & introdotti, con Decreto del di venticinque di Luglio fù loro imposto, che tali fondazioni, & Istiruzioni non si potessino permettere da essi se non interveniva l'espresso consenso de Superiori di quelle Religioni, che dianzi vi fi trovavano intro-

dotte. In questo mentre morì entro il mese di Febraio il Cardinale Altonio Gefualdo Na-Ex Auralt. politano assunto già al Concistoro da Pio Quarto fuo antico amico, da Vescovo di Morte del Consa ch'egli era, col titolo di Santa Cecilia, Gefalde . & applicato alla discussione delle importanti materie intorno alla Celebrazione del Concilio di Trento, acquistò fama di capace, e perito Canonista, di che ne diè ancora aromento in varie Congregazioni , finchè

7

falito fra' Vescovi, primo di Albano, indi di Porto, ed in fine di Oftia, mancò Decano del sacro Collegio. Lasciò parimente di viente del vere Girolamo Rusticucci da Fano, che Rubeneci di Segretario di Pio Quinto fu ascritto al Senato Appostolico, col titolo di Santa Sufanna, la qual Chiefa li fù sì diletta, che la ornò da Spofa con fabbrica di eccellente struttura; come altresi ornò la Chiesa universale delle di lui virtù, delle quali sece mostra più agevolenel Carico che sostenne

di Vicario Generale del Papa, e di Votan-

te in varie Congregazioni ; passato poscia ANNO al titolo di Santa Maria in Trastevere, poi a' Vescovati di Albano, di Sabina, e di Porto, terminò con fama di degna Creatura del Santissimo Pio i suoi giorni il quattordicelimo di Giugno. Come parimente accadde al Cardinale Silvio Antoniani entro il mese di Settembre. Era egli stato illustrato . 1 nelle tenebre de' Natali fortiti nell' ofcuro luogo di Castelli della Diocese di Penna in Abruzzo, con un raggio di più che umane abilità à comporre con clegante frase i Versi Latini, e Greci all'improviso, e sattone sperimento col Cardinale Alessandro Farnese, che su poi Paolo Terzo nell'atto del dono di un fiore, confeguì felice adito alla Corte, nella quale versando ne' gradi inferiori fin di Musico parimenti eccellente, Clemente Ottavo lo prepofe al dispaccio di Brevi, e Lettere a' Principi, poi alla direzione della sua udienza, che dicesi Maestro di Camera, ed in fine col Cardinalato il terzo giorno di Marzo millecinquecentonovantotto al titolo di San Salvator, del Lauro sostenuto con fama di Pietà, e capacità mediocre negl'affari grandi, come di eccellente intendimento nell'amenità Poetiche. Così ancora hebbe fine la vita del Cardinale Bonvisio Bonvisi Lucchese, salito alla Porpora per i gradi della Prelatura, del Chericato di Camera, del Governo di Viterbo, e del Commissariato dell'Armi Ecclesiastiche in Ungheria, nella spedizione fattavi fotto la Condotta di Gio: Francesco Aldobrandini, nel ritorno del quale fu da Clemente fatto Cardinale Diacono del Titolo di San Vito, e Modesto, indi Prete di San Biagio, poi Arcivescovo di Bari, dove morte immatura il di primo di Sertembre arreltò il corfo alle intraprefe fatiche Pastorali , anche della divina predi-

cazione, ed aprì l'adito al dolore del fuo Popolo, che lo pianse, e per la propria virtà, e per la sorte di mancar nel secondo anno del Vescovato, e nel quarantatre dell'età, mentre gli spazi più estesi sono in fomma teatro vario dagl'applausi de principi in qualifia più fanto Ministero. Anche il Cardinale Girolamo Mattei il di otro di Decembre passò à vita migliore do Menti po esser vissuto cinquantasei anni, e dicia-

lette di Cardinalato, che meritò per haver fervita la Chiefa Cherico, e poi Uditore Generale della Camera, e Cardinale Diacono eletto da Sifto Quinto di Sant'Adriano, che poi cambiò in altri titoli Diaconali, e poi nel Presbiterale di Sant'Adriano,

& Aba-

ANNALI DEL SACERDOZIO.

ANNO C. Abate di Nonantola, adempi ai bene alle 1603 parti quali Vefoovali di quell'infigne Badia, che alle Cardinalizie, con intrepida fortezza, e foiultizia del fino Voto nelle Congregazioni, e fipecialmente in quella fogra la devolucione del Ducato di Ferrara, morendo il di fudetto di accidente improv-

s visio.

Afoltò anora con paterna elemenza il 

\*\*\*\* sime. Papa le querele del Ragusei contro la Re
\*\*\*\* sime. Papa le querele del Ragusei contro la Re
\*\*\*\* sime. Papa le querele del Ragusei contro la 

\*\*\*\* sime. Papa le querele del Ragusei contro la 

\*\*\*torno a' nacori tumulti fuicitati contro il 

loro Dominio dagl' Abitanti dell'Iola dell' 

\*\*torno d'anora per sime la 

\*\*torno dell' sime dell' 

\*\*torno del

Agosta: perocchè se bene come narrammo Anno paffato haveva il Senato declinato dalla rifleffione delle loro offerte, contursociò quest'Anno, essendosi essi tratta la maschera dal viso, e pigliata sussistenza formale la loro palese Sedizione, e Ribelhone dall'ubbidienza di Ragufa; ingiunfe il medefimo Senato à Bernardo Veniero Capitano in Golfo, cherinforzata la propria fouadra di Galere, paffasse à dar caloreagl'Agostani, & à munirei luoghi forti dell'Itola con Prefidj Veneti; perlocche l'Inviato Raguseo esaggerata à Clemente si palese violenza contro la libertà della sua Repubblica, nel somentarle contro la contumacia de' Vaffalli , sperava essa di essere onorata di assistenza, per la reintegrazione delle di lei ragioni dal pio Patrocinio Appostolico, dell'affetto del quale reputavasi degna, per conservarsi il dilei Stato nella parità della Fede Cattolica, benchè circondata da Greci Scifmatici, e qualicchè gemente fotto la Tirannia de' Turchi. Impose per tanto il Papa al Vescovo di Molferra Loffredo Nunzio Appostolico in Venezia d'esortare il Senato alla considerazione,

che la qualità dell'Ifola prefidiata non merirava il cimento à cui esponevasi l'integrità della celebre rettitudine sua, della taccia Seed 196at d'Usurpatore; mentre sendo ella poco più ehe Scoglio, non haveva altro che la commodità de' Porti, de' quali s'endo ripiena la costa della Dalmazia, non ne abbisognava l'Armata Maritima, la quale dominando il Mare, poteva ancora esercitare à bene-placito de Comandanti in tempo di Guerra, ò di Gelofia, il medefimo Impero fopra l'Agosta, soggetta à Ragusa, come se tosse suddita direttamente à Venezia; e che però sperava di havere à contrarne nuovi riguardi di gratitudine verso al Senato medesimo, sottraendo i somenti alla disubbidienza degl'Agostani, e lasciando in pace,

& illefa ne' proprj diritti la Repubblica di ANNO Raguía, che essendo la più picciola, bene 1603 dovea con essa la Veneta, che era la maggiore , usare della propria magnanimità , anzi con la gloria di proteggerla, che con l'impresa d'opprimerla. A tale significazio-ne rispose il Senato non haver per altra cagione imposto al Capitano in Golso, di premunire con gli Stendardi, e Milizie proprie l'Agosta, che per sottrarla dal pericolo al quale volevano esporsi quegl'infieriti Vaffalli, con darfi in potere del Turco; che per altro professando incontaminato il candore della giustizia, haverebbe richiamate le sue Armi quando con valevole promesfa di ragionevoli foddisfazioni foffero quei Paefani fottratti dalle occasioni di far ricorfo ad altre Potenze. Portò indi il Beneffa le medefime doglianze alla Corte di Spagna, mà furon superflue, perchè co' soli ufizi del Papa fà affettato il disconcio. Exolas-Di tanti meriti che Clemente conquistava via Temacol Cristianesimo ne sece parte à Silvestro del Car Aldubrandini fuo Nipote , perchè nella le Stirefin mancanza de' proprii, fosse degno del gra- aido à cui lo innalzò, dichiarandolo, di gran Priore ch'egli era della Religione Gerosolimitana in Roma, Cardinale Diacono del Titolo di San Cefario nel Concittoro del dì diciasette di Settembre, destandosi ogni lingua ad esaltare la Promozione, come di Soggetto capace per nascimento,e per virtù. Altri à tollerarla non biatimevole per riftoro delle perdite satte dalla famiglia Pontificia nella morte di Gio: Francesco Aldobrandini di lui Padre nelle Guerre di Ungheria contro i Turchi. Mà è questa la sorte delle Beneficenze de' Principi, quando possono riferirsi è alla eccitamenti degli stimoh del sangue, ò dell'Interesse, e non della fola Beneficenza de' Beneficati: e per verità il successo verificò il timore, mentre esaltato egli à tanta Dignità in età di sedici anni, i susseguenti non li dettero altra qualità che la perizia di molte famiglie, le quali fecero indi conoscere che la favella era di Giacobbe mà le mani di Esaù, quando aggravatefi le di lui azioni non confonanti aila propria. Vocazione tà forzato andar ramingo in difgrazia de' Papi fuccefiori, ò à Venezia, ò in Piemonte, con poca lode del Benefattore.

In Germania la Caufa maffima del . Crifitancimo, che agitavafa dall' Armi Aufriache per difefa delle minacciate oppreffioni degl'Ottomani in Ungheria, benchè confeguiffe qualche confiderabil vantaggio,

non

ANNO non riusci tale, che potesse recare apertura 1603 d'una Pace thabile ; perchè se bene Moe. met Sultano la desiderava, con tutto ciò all'uso de' Grandi, simulando il contrario, En fante raddoppiò maggiori gl'apparecchi , e lo

strepito, che impresse tanto timore ne Critiani, che tenendo ancora occupato il Borgo, ò sia terra di Pest, deliberarono d'abbandonarlo; e quindi il festo giorno di Settembre, uscirono sei Compagnie di Cavalli, e sei di Fanteria, e senza nè pure asportare l'Artigliaria,nè la Provvisione delle farine parimenti abbandonate, posto il fuoco a' maggiori Edifizii fu fegno al Prefidio di Buda di correre ad impadronirsene fenza contrasto, che anzi moltiplicatesi le Milizie infedeli si accinsero all'Assedio for-

Settembre, rifentendoli con gagliarde fortite il Prefidio Cristiano, poco infisterono i Turchi; mentre in un ritiro che facevano i Ton difensori alla Piazza riusci la sazione tanto fanguinofa, che mortovi il Conte Cafimiro di Noenboc si rinovà il giorno seguente con esperimento più sunesto a' Maometani, restati sconsitti con la schiavità d'un loro Capo, che la pietà de' fedeli volle poi, che si cambiasse col Cadavere del Conte sudetto: perlocchè il decimo giorno d'Ottobre levaron l'Assedio, & uscendone i Cristiani

male della importante Città di Strigonia. la quale attaccata il giorno ventiquattro di

s'impadronirono di Gochenne posto oltre la ripa del Danubio. Nelle riferite vittorie dell' Armi Au-Zuinte striache in Transilvania si aprì l'adito per introdurfi in quella contingenza un Sogget-" to, che ne to indi una gran parte. Fù questo Betlem Gabor, nato da una delle buone Famiglie di quel Principato, e che dallo stato privato seppe rinvenire la strada per sedersi in quel soglio. La di lui Ambizione haveva eccellenti Ministri, audacia più che temeraria, fortezza più che virile, configlio più che fagace, e sopra tutto l'arte sì fina di firmulare, che non puole efibirfi della di lui persona Immagine più viva, che di uno de' Pantomimi dell'antica Roma; perchè se essi negl'aspetti, nelle attitudini, e ne'sembianti, ne' moti, e ne' modi vestivansi delle azioni di chiunque volevano rappresentare, egli intrapreto il conflitto con la fortuna,

non hebbe chi lo superasse nell'avversa in pa-

zienza, in temerità nella profpera, in pron-

ria, senza preservare da queste regole l'inviolabile rifpetto con Dio; mentre nato Cristiano su Scismatico co suoi Greci, Calvini, ANNO sta cò gl'Eretici, quasicchè insedele co' Turchi, alla ferocia de' quali fu ministro contro i Cristiani, che punto non dimostrò di odiare quando odiavali , co Turchi , quando cambiandosi la sorte nell'Armi confortavalo il proprio Interesse di secondarli . Fatti dunque esporre alla Porta Ottomana i penfieri della propria animofità di recuperare la Tranfilvania, quando ne foffe egli investito, hebbe ordine Checher Bassà di assisterlo con Milizie, per tentarne l'impresa; mà per introdurfi al possesso di quel Principato, e nel tentare il guado del fiume Tibifco trenta mila Cavalli, sopraggiunto dal Conted'Ampier con valenti squadred'Aiduchi, colse le genti inimiche sì bene in tempo, che postele in un gran disordine, fu loro uopo di pensare, Critical più alla fnga, che al tragitto del fiume; anzi lo stesso Betlem, da Principe, e Cavaliere che era, fatto per necessità pedone, li convenne, per salvarsi, digittarsi à nuoto nella riviera, valicata però con grandissimo pericolodella fua vita, con diffipazione della fua gente, e con totale scapitamento della sua fama, la quale si restò pregiudicata dallo sciagure in questo primo cimento; egli servendo al tempo fi ritirò, per servirsi poi del tempo medetimo con più propizia congiontura per ingrandirfi, come fra qualche anno vedremo.

In Spagna, quanto alla Chiefa fiorivano le riforme, havendo il Pontefice Clemente Ex Baller. con fua Bolla del fecondo giorno d'Ottobre Ten. preordinata molto diligente quella de' Monaci di San Basilio. Quest' Ordine discendente da sì eccelfo Istitutore, nella persezione Criftiana, e nell'austerità della Penitenza. col pregio fiorito sì lungo tempo in Oriente, si era ridotto ad havere aperti folo due romitorii in Occidente, uno chiamato l'eremo del Tardon nella Diocefe di Cordova, e l'altrodella valle di Galliguillos nella Diocese di Siviglia, fondati da Matteo della Fonte di Almiruete, & in essi secondo l'Istituto Bafiliano dovevano vivere i Professi insolitudine, eai soliti voti di Povertà, Castità, & Ubbidienza, professarne due altri, cioè di non chiedere limosina, e di vivere con le mercedi de' proprj lavori, e di più, che ogni Soggetto dovesse elser Laico, non ammettendo le non quei Sacerdoti che fossero indispensabili per la necessità delle cose spirituali; e perchè per l'unioni e per gl'indulti tezza nelle occasioni, in tolleranza nelle difconfeguiti da' Visitatori Appostolici erafi ficoltà, e quello che infama la di lui memograndemente rilasciata la severità di tanta di-

sciplina, restò riformata dalla sudetta consti-

tuzio-

ANNO ruzione Appoltolica ne' fuoi ordini per l'inte-

1603 ra l'ofservanza.

Alla Corte di Madrid mancò quell'anno di vita Maria figlia del grand'Imperatore Carlo Quinto, Sorella di Filippo Secondo Rè delle Spagne, e Moglie di Massimiliano Secondo Imperatore. Fù ella dotata d'eccelin Mr. lenti prerogative , e fortune, che la fecero fe-

lice Figliuola, Moglie, e Madred'Augusti, efsendo di lei nati i due Imperatori Ridolfo Secondo regnante, e Matria. Mà fu eminente fopra ogni altta quella forte, della quale ella fece conquista da sè medefima con la santità de' suoi costumi, e con l'eccellenza sì eccelfa di Pietà da costituirsi per esempio alle Regine, se bene difficile ad imitarsi . Serenò il disturbo provato dal Rè Filippo per tale accidente il ragguaglio pervenuto da Italia dell'acquisto fatto dalle di lui Armi della Piazza di Piombino, che posta a' lidi del mar Tireno aprivali la comunica-

zione del Reame di Napoli con lo Stato di Milano . Mà se discerneansi impotenti le forze di 12 quella yaita Monarchia ad impedire, che i

fuoi Principi non dessero il necessario tributo alla natura con la morte, l'esperimentava però valevoli, per forzare gl' Uomini in qualche parte à riconoscere la di lei sovranità, la quale veniva sempre più impugnata dalla Repubblica de' Pacsi bassi detta d'Olanda, che già fottrattafi dal di lei Impero. perseverava più ostinata che mai à sostenere con l'Armi in mano la propria contumacia; e comecche l'importanza maggiore dell'impiego di quell' Armi versava nell'espugnazio-

E. HIR.P. ne della famosa Piazza d'Ostenden, noi senza interrompere la relazione, ne uniremo intero il ragguaglio nell'Anno che finalmente cadde abbattuta da tanza forza. Intanto fù dal Rè spedito in Fiandra, per gl'affari che riferiremo poi , in questi giorni il Contestabile di Castiglia Velasco . Si mosse dalla Corte, e traversando la Francia passò colà, e perchè su la qualità di questo Soggetto tanto chiaro per langue quauto sostenuto nel decoro, ò fia nel punto dell'alterigia, riseriremo qualche cosa intorno al suo passaggio fatto memorabile in Francia e per il fasto d'un superbissimo Treno, e per la splendidezza d'un numero(o accompagnamento, e per la gravità del sembiante. Fù dunque fervito d'alloggio à nome del Rè Enrico

nella Città di Bordeos dal Maresciallo d'Ornano, dal quale richiefto: fe le piacevano. set tifente quelle Città sì magnifiche, e popolate, egli rispose, che ne haveya lasciare de maggio-

ri in Spagna fenza comparazione ; e repli. ANNO candoli, che quelle di Francia havevano più gente, il Contestabile disse, che quelle di Spagna havevano più Uomini; e profe-guendo il viaggio verfo Parigi con mostra di poco curarsi di vedere il Rè, pure andò al Lovre per riverirlo, quafi non volendo; come entrò nel Gabbinetto reggio col folito fasto quasi non curante d'entrarvi, con tutto ciò veduto il Rè, si prostrò ne ginocchi, e paísòà visitar la Regina, e dopo à San Germano per vedere il Delfino, confessando che nessuna delle cose magnifiche del Reame haveva meritata maggior riflessione da lui, che l'occhio costante, e grave di quel Reale bambino, facendone indi un gran pronostico all'uso degl'Uomini alteri, i quali sdegnando di considerare le cole presenti, oggetti comuni, e volgari di tutte le menti, sempre s'avvanzano à pre-dir le future. Passò poi egli alla Corte degl' Arciduchi in Fiandra, dove per quest'Anno non altro puol accennarsi di lui, che il

fuo arrivo colà. In Francia correva per bene del Cristiapelimo un affare, se ben molto diverso, importante però al pari del rintuzzamento de Turchi, mentre trattavali della necessaria refistenza all'Eresia Ugonotta, che haveva già con deplorandi fuccessi saccomesso quell'ampio, e florido Reame; e confide-rando il Papa non havervi à tal abbattimento strumento migliore, che la Dottrina, l'esemplarità, & eloquenza de'Religiofi della Compagnia di Gesù, non hebbe penfiere più fisso dopo l'assoluzione data al Rè Enrico, che di farli reintegrare al posses- 2. fo de'loro Collegii, e delle loro Cattedre, dalle quali furono discacciati, anzi esiliati formalmente come rei da tutto il Regno, Dario per Decreto del Parlamento, ingannato dagl'Ugonotti, che gli confideravano nemici Ex Petro troppo possenti della loro Dottrina l'anno stanto millecinquecentonovantaquattro , Quindi havendo Clemente, e con Lettere proprie, e per netto con la voce del Cardinale d'Ofsat e dell'Ambasciatore Bettunes fatte vigorose istanze all' effetto sudetto, sempre con propizie speranze, finalmente incaricò quest'anno ad Innocenzio del Bufalo Vescovo di Camerino suo Nunzio che premese appresso il Rè con la maggiore efficacia; al qual effetto egli rappresentò ad Enrico non chiedere Clemente cofa non totalmente confacevole all'intereffe Reale, con defiderare premunito il fuo

Regno dal valore de Gefuiti, perocchè se esso godeasi in forma di persetta Monarchia,

dover-

ANNO doversi tenere, che di essa sia l'anima l'unità, tanto nella direzione temporale del dominio, quanto nella spirituale delle scienze. perchè tutte confentano nell'Unità della credenza col capo, all'uso del corpo umano. à cui devono ubbidire le membra inferiori; equindi su questo esempio, non poter mai la Francia svellere le turbolenze Civili, se non si estirpavano i Capi, che con varietà della Fede ribellavanfi al Capo della Chiefa . e poi al Capo della Monarchia. L'ambizione de' Nobili farfi Impugnatrice delle Leggi della Sovranità, perchèla forza della Plebe correa armata à sostenere i di lei rei capricci, allettata con la Santità del preteffo di difendere dalle oppressioni la Fede, e la Religione diversa; e quindi esprimersi la necessità, che vi era di riavere i Gesuiti, che con la dottrina, e col yalore dell'eloquenza, potessero propagare con placide persuasioni la Fede Cattolica, i progressi della quale unicamenteabbattono l'Eresia; e da che i passati conflitti havean chiarito, che per dominare le coscienze, l'Armi non erano al caso, convenire d'appigliarfi à quello istituito dal Salvatore, della predicazione, nella quale i Gefuiti eran soprammodo eccellenti: che se fi udivano detrazioni in contrario, effer effe il segno infallibile della Virtù, che non fu mai senza contrasto, quando per altro le di loro opere di pietà erano palefi, il proficto della Gioventù fotto la di loro educazione incontrattabile, e l'onestà de loro costumi celebre; equindi sperare Clemente, che la Regia munificenza, allettata dall'intereffe della conservazione egualmente del suo Regno, edella Fede Cattolica, e dal bene della pia educazione della Gioventù, non havrebbe rifiutato di opporte un muro per la Cafa di Dio al baccante torrente dell'Erefia.

> A queste fignificazioni del Nunzio rispose il Rè con termini soliti della sua buona volontà, d'incontrare il compiacimento Pontificio in un'azione ch'egli conosceva perfetta, mà ch'egli non attentava, per non tornare al rischio di porre in rotta quel Mare che erafi con tanti ftenti ridorto in calma del fuo Reame; veniva perciò differendo la rifolizione intreddandofene il fervore dalle oppolizioni degli Ugonotti, i quali fecero rappresentarle dal di lui favorito Marchese di Ronì, che perfido Eretico era abborrente d'ogni vantaggio della Chiesa Cattolica; d'dise egli dunque; che se il Rè non voleva stimare per veri gl'abusi che i Gesuiti commettevano nelle tre massime incombenze

quale era la Pietà, e Dottrina de' Gefuiri.

della loro professione, cioè dell'Eloquenza, ANNO che impiegavano à sedura i Fedeli ad arricchirli, procurando con frodi le donazioni, e testamenti, con sar credere, che la loro Compagnia fia la Teforiera del Paradifo. defolando le Città per far per sè steffi una Cafa; l'Istruzione della Gioventù, per somentare l'Ignoranza, non comunicando mai a' discepoli l'intero delle dottrine per effere loro foli à professarle in eccellenza; e le Confessioni per machinare negl'arcani di quella Conferenza le fedizioni contro lo Stato; almeno riflettesseal pregiudizio, che giurando i Gefuiti ubbidienza al loro Generale, sempre suddito, à dipendente dal Rè di Spagna, perpetuo inimico della Francia, nel cuore del Regno, nel centro della Reggia, nelle viscere della Corte, si porrarebbe uno stuolo d'Uomini sagacissimi, e Spagnuoli, che con occhi lividi farebbero esploratori de Secreti , relatori alla Corte Castigliana d'ogni cosa di momento, che potesse pregiudicare al Realeservizio, e nelle turbolenze, ò alterazioni della quiete si farebbero portati da fomentatori del popolo, che con l'Ipocrifia, e con l'Eloquenza poteano metter l'Armi in mano alla Plebe, & il coraggio alli più deboli . La Regina Elifabetta donna d'alta capacità haverli sbanditi come rei di lesa Maestà dalle sue rerre, e persuaso fino il Turco, & altri suoi Collegatià fare il simile, e dovere Sua Maestà non piegare tanto alla Pietà, che l'interesse del proprio Stato rimanga pregiudicato. Non fece caso il Rè di tal configlio, distinguendo, che le passioni del Consigliere figuravano le colpe dove non erano, che anzi stomacato della perversità di Ronì, diede ficurezza al Nunzio della reintegrazione de'Gesuiti, e tanto raffermò nella Città di Metz, dove convenne portarfi per le differenze di quei Regii Comandanti col Po-

Vero è che recatosi il regio Decreto della loto Grazia al Parlamento di Parigi, percolo di quei Senarori, che si portorono i Pre- Tanani. fidenti l'ultimo giorno dell'anno à rappre- oppeti fentarli per indubbitabile, la rinoyazione; delle sedate turbulenze del Regno, se i Ge. " fuiti vi tornavano in pace. Effer effi il Cavallo Troiano, introdotto con speziosi, & utili pretesti nelle Cirrà, per indi cagionar loro le desolazioni, come gl'esempi di Po-

lonia, di Germania, e di Roma stessa ne

accertavano, dove una delle loro Case era

polo, à i due deputati della stessa Compagnia di Gesù Ignazio Armandi , e Pietro Coton .

Tomo Primo .

l'citrat-

ANNO l'estratto delle sostanze di molte famiglie, e 1603 Città. Nè servire L'apparente aiuto che danno al Pubblico con tenere aperte le scuole per la Gioventù , perchè da esse ricavano il folo profitto proprio in diffinguere à quel paragone gl'ingegni più sollevati per farli professare il loro illituto, e spogliare le Repubbliche del luftro, ed aiuto de Soggetti

più capaci: Il voto che giurano al Papa di ubbidienza recar seco la contumacia agl'ordini de' Principi fecolari, i quali però allacciano schiavi alle loro voglie con arti sopra-

fine per dominare gli Stati, de' quali fono occulti nemici , non riconoscendo altro Amico, che il proprio interelle, ed ingrandimento . machinato sù la ruina delle famiglie , e dello stato temporale ; perlocchè fopplicavano Sua Maesta ad haver men' Indulgenza per diffimulare sì gravi malori, e z. Maris. più vigilanza per discernere i pericoli de' suoi Rigon del Valsalli, e della fua Corona. Il Rè, afcoltati i Ri laucero. Deputati con fomma patienza, fece loro una eccellente Apologia che noi la rapportaremo fedelmente intera dal registro Francese; disse dunque : Come mi è cara la vostra fedelsà , à Signori , così mi è à buon grado la fignificazione, che me ne fate in quello rincontro, nel quale sets più solleciti dell'interesse del mio Sta-to, di quel che sia Io; mà perche corredissernza frà la discussione de' Processi, e la materia di Stato, che non intendete, così, non vi perturbino i vostri timori . Dite , che i Gesuiti sono ambiziosi, & io sò che giurano di non accettare alcuna dignità del mondo. Vi pare odioso il vocabolo di Gefuita, & io vi dico che è migliore di quello di Francescano , di Giacobino!, ò di Azofiniano , perchè discende dal Maefiro Gesù , quando gl'altri vengono da' seguaci . Afferite, che sono flati faziosi à tempo della Le-2a, mà il Parlamento, anzi il Collegio della Sorbona fono Bati contro dime peggiori di effi. Vi pare d'infamarli con dire , che tirano i Giovani di bello spirito alla loro Compagnia . & io vi dico, che fo la flesso nella scelta de mici soldati, & è ben meglio così, che per la divina Predicazione i Soggesti stano i migliori . Magnificate per immense le loro Ricchezze, e pure, iosò, che in tutto il Regno non banno viù di quindici mila foudi d' Entrata . Esaggerate perniziosa l'ubbidienza, che giurano al Papa, e pure effa non opera, che à farli andare al martirio nelle missioni agl'infedeli, senza che ne rifentano diflurbi gl'altri Stati , ne' quali fono più numerofiche quà, dove saranno teste migliori per contenerli in dovere. Dite che banno arti da infinnarfi mella Grazia de' Principi, d io lo confidero per mie vantaggio come bò pro-

vato ne i due gravi negozii della mia Benedi. ANNO zione, e della Dispensa di mia Sorella, nelle 1603 quali il migliore Avvocato per me è flato un Cardinale Geluita, cioè il Cardinale Toledo: e se mi favoriscono in Roma frà la potenza de Ministri Spagnuoli, cofa faranno qui nelle mie forze? Onde io voglio affolut amente meco i Gesuiti, e dovete baverli voi ancora, se volete godere le voftre cariche, & il credito di Uomini onesti, giacche i soli Ugonotti, e quelli del Clero ignoranti, e scandalosi, ne sono impugna-tori. Forzati i Senatori da questo risoluto parlare assentirono al registro della Grazia, benchè il Senatore Servino infillesse, che almeno si istituisce un Generale Francese separato dall'altrodi Roma; al che il Rè replicò, esser mostruoso dare due capi al bel corpo della Compagnia di Gesù.

Reltò il medefimo Rè Enrico amareggia- 17

to ancora quest'Anno dalla Combricola che fecero gl'Ugonotti nella Città di Gap, chiamata Sinodo, à cui prefiede Daniello Camerio, detro il Metaforista, autore di Setta peggiore di quel che sieno i puri Calvinisti. In questo consesso scrivendo alle Università , e Hora Principi stranieri, ricevendo Ambasciate ca- hiarter gionarono alla Corte quel vivissimo sentimento che fuol dare il timore di vedere i Vafsalli difcoftarfi à poco à poco dall'ubbidienza del Soyrano, e dentro l'ambito dello Stato alzare nuovo ordine di stato, e diverse regole di reggimento. Sollecito per tanto l'Animo'Regio del fine, sece spiare il progresso dell'adunanza con impazienza, mofirando quanto li riuscisero dolorose quell' ore, che li recavano l'incertezza, à cui rimane esposta la quiete d'ogni Principe che comporti ne' fuoi Stati diverfità di Religione, che sempre hà seco diversità di successi egualmente ripieni di novità, e di pericoli. La foftanza delle Seffioni fù di concordar la professione della fede, che sosse uniforme ancora a' Calvinisti d'Inghilterra, di Germania, e di Fiandra; indi successero le provvisioni del Ceremoniale intorno alle Predi- Sinche degli che, e de i pretefi aggravati nelle correzioni, è fiano lettere fulminate da' loro Miniftri. Dipoi sì decretò una supplica al Rè, acciocchè facesse abbolire nel Titolo della loro Setta una parola, istando che si denominasse la Religione Riformata, e non Pretefa Riformataje di più che frà gl'Articoli della loro credenzas inferifse che il Pontefice Romano era il vero Anticrifto, che il Battefimo conferito da Preponenti, cioè da quelli che non

eran ministri, dovesse reiterarsi, proibendo-

si la sontuosità delle sepolture, e de' Tempii,

ANNO inculcado a'Sinodi Provinciali di bene istruire la Gioventir, nelle Accademie delle quali imponeasi, che una ne tosse stata per Provincia. Riferitafi tutta la ferie di quei Decreti al Rè, impose che assolutamente si cancellasse dal registro di quegl'Arti scomu-

nicari turto ciò che toccava la persona del Pontefice Romano, e si avvidde dalla tebolistone Pontence Romano, fare la spaventevole fiera dell'Eresia vi voleva il freno della dottrina de' Gesuiti, e la forza del braccio armato della fua Reale po-

tenza per imbrigliare la di lei enorme petu-In Venezia la Repubblica fu in stato di 18 perturbarfi la Pace che godeva, con entrare in contrasto col Rè di Francia, benchè

egli fommo estimatore de' di lei meriti sublimi ne sfuggisse il cimento. Haveva già Es Perris. egli l'Anno anrecedente stabilita Lega trà gli defimi Comunt strinsero con i Veneti col mezzo di Gio: Battifta Padavino loro Secretario, nella quale il Signore di Vich Ambasciatore del Rè, osservando patti pregiudiziali all'anteriore confederazione, unif. si col Conte della Fuentes Governatore di Milano, à cui parimente era spiacevole, che quello Stato rimanesse in mezzo frà le forze Less de Ve. della Repubblica, e quelle de' Cantoni;

neti co'Can tanto più che questi si obbligavano di dare a' Veneti in caso di bisogno sei mila Fanti, quando ne haveva promeffi fedici mila alla Francia, riconoscendosene impotente il loro Pacíe, quando il bifogno fosse accaduto ad ambedue le Potenze in un tempo medefimo ; mà perche le Istruzioni della Corte prescrivevano al Signore di Vich il non amareggiar la Repubblica, fu stefa la Confederazione di comune foddisfazione, che non fossero tenuti i Grigioni ad assoldar genti per essa, se non in caso che sosse provveduto il bisogno della Francia, estendendofi poi in fostanza allo stringimento

d'una perfetta colleganza fra Veneti, e adried Grigioni, con parto di comune difesa di chiudere vicendevolmente i paffi a' nemici , edi contribuire sei mila Fanti con paghe di durare almeno tre mesi in servizio di Terra. non in Mare, nè in forma di campeggiamenti, mà ne' Presidii; perlocchè passati à Venezia sette Ambasciatori di quella Nazione il giorno decimoquinto di Settembre, introdotti nel maggior Configlio, ivi giurarono l'intera custodia de' Patti stabiliti, bancherrati posciadal Doge, e rassermati nel concetto della Generofità del Senato anche

con splendidi doni . Sdegnò quella conclu. ANNO fione il Governatore di Milano, il quale proibì a' Grigioni l'estrazione delle vettovaglie, & ogni altro commerzio; il che però non fervì à disciogliere la Lega, mà à recare a' Veneti il contento d'haverla fatta, ravvifandola profittevole, quando i diffidenti fe ne infastidivano.

La letizia di questo successo, che recò un chiaro sereno all'agitazioni della Repubblica fi annuvolò per un interno difordine del commerzio, e del traffico, che fono le ba- Ex Flant.

fi, dalle quali forgendo l'opulenza de' fudditi nasce ancor quella della forza del Prin-Monore fillo cipe; mentre havendo l'avidità degl'Uomi- in Vennia. ni empii introdotta alterazione nelle monete più basse, con la falsità delle quali defraudavali manifestamente sopra la metà del prezzo ne' Contratti, e ponevafi infieme tale diffidenza con gl'Esteri da sospenderei Mercati, mentre il valore intrinfeco è quello che rende spendibile in ogni luogo la moneta, e non l'estrinseco del valore datoli da' Principi: Fù per tanto necessario alla Pubblica carità di ripigliare in Zecca le monere adulterate per quel prezzo che valeyano cambiandole in buone. Così ancora forse qualche disparere col Pontefice Clemente, il quale havendo havuta occasione, di riconoscerela sublime virtù del Procuratore el Pa Gio. Delfino in tempo che presso di lui era il si stato Ambasciatore, e desiderando di riconoscerla, ed assieme di provvedere con la di lui elezione al bene della vacante Chiefa di Vicenza, trovò la di lui beneficenza l'offacolo del fevero, & univerfale divieto, che impongono le leggi Venete a' proprii Patrizii della totale incapacità di qual fi fia Grado, Dignità, Grazia, ò Privilegio, che possa difcendere da quel Principe, presso il quale si

le luogo fopra il temporale, fece infiftere presso il Senato dagl'Ufizii del Nunzio Loffredo, perchè l'elezione del Delfino havesse luogo, come a' pieni voti fu ftabilito. Raf-ferenò ancora Venezia la comparsa d'un Ambasciatore, ò sia Inviato dal Rè di Perfia, il quale simulando sempre più viva la propria confidenza co' Principi Cristiani in grazia del proprio interesse di debellare i Turchi, decretò tale fredizione fotto il titolo di raffermare l'antica amicizia con la Repubblica, e di ravvivare il commerzio

fono trovati in qualunque tempo Ambascia-

tori; e parendo al Papa, che il fervigio di Dio

che unicamente moveyalo, dovesse recare li-

mitazione à tanta univerfalità, permettendo

che il bene spirituale havesse il convenevo-

ANNO Mercantile de' Veneti, co' proprii Vaffalli. 1603 Fù l'Inviato sudetto chiamato Feris Beg introdotto in Collegio, dove presentò con la lettera del Rè, anche preziofi regali, esprimendos in non diffimile forma di quella, che ne' sensi sudetti esprimea la lettera, il Tirolo della quale era steso in questa forma colle parole à Caratteri d'oro. Dio immaculate , & altissimo , di poi ; All'Infigne, e gran Principe, Signore di Regioni, e Provinzie, amministratore della Giustizia, della vera regola del governo, cuftode annovevato frà i gran Principi della Gente Cristiana , & di quelli che credono al Meffia , ornato in primo luozo di Gloria, d'onore, e di potenza, colmo di pompa, e di grandezza, e di felicità, al quale tutte quelle cofe fiano perpetue. Così era il Titolo al Senato Veneto steso per complimento da un Rè barbaro, mà riconosciuto sussistente per verità dal consenso de' più Saggi del mondo civile . Fù per tanto l'Inviato fudetto trattato con ogni magnificenza, e nella fontuofità dell' Albergo, e nella preziofità del Regalo, col quale fu rifpedito.

In Inghilterra mancò quest'Anno nella

vita d'Elifabetta Regina un' implacabile

persecutrice della Chiesa Catrolica. Fù ella forpresa nell'età sua di settantacinque anni, e quarantacinque di Regno, da una sì profonda maninconia, che contumace à qual fi fia alleviamento, ò delizia, che puol praticare la Reggia, ben si conobbe procedere dal rimordimento della cofcienza, per le paffate (celeratezze. Ella nacque d'Enrico Ottavo, ed'Anna Bolena di non legittimo matrimonio, quando ancora era cofiante quello del medefimo con Catterina d'Austria. Dal Padre ereditò essa sì bene l'intemperanza come l'ambizione, coi fenfi di cui regnò avida non meno del dominio, che del fangue di quelli che potevano perturbarlo, al qual titolo ella idegnò accopiarsi al Marito per non ammettere Conforte al comando. Protesso grand'avversione a' Cattolici, che ò difeacciò dal Regno, ò trattò con fomma crudeltà, per renderla memorabile; mà comecche ella tollerava l'uso di tutte le altre Religioni, che pur il suo Stato ne numerava ridicole in pace, così die à

credere, che non ne havesse nessuna nel cuore, e che l'odio della Romana fi eccitafle dall'interesse, giacchè da' sacri Canoni veniva esclusa dal Regno, essendo illegittima; nel retto Donna d'eccellente ingegno. d'acuta folerzia, di possente eloquenza, di maniere foave, & affabile, di cuore viri-

vace, che parea nata al trattamento di tut- 1603 tele Arti, edi Pace, e di Guerra! Prima di spirare fu richiesta da'Grandi del Regno della volonta fua intorno al Successore, la quale essa espresse à favore di Giacopo Stuardo Rè di Scozia, Figlinolo di Maria, ch'essa frà le primiere barbarie del fuo Regno haveva fatta morire, rinovando così la memoria dell'empio Imperatore Tiberio degno Mari- del Ra Gua to di questa Regina, se l'Idea potesse ac-copo. cozzate i tempi, come accopia i nomi, če i coftumi, il quale havendo già data morte à Germanico, per gelosia di regnare nella di lui discendenza, poi scelse il successore Caligola; e se furono sì infausti gl'avvenimenti per la Chiefa nel paísato Regno, poco migliori speranze elibì il principio del muovo Rè see qualità. Giacopo felto di quelto nome, atteforchè e vanità egli portava più abilità di Capitano degl' intelletti torbidi, e fediziofi contro la Chiesa Romana, che contro i nemici temporali; mentre nato Cattolico, declinando da' fenfi fantifiimi della Regina fua Madre, fi pofe in Cuore di raffinare sotto un minuto squitinio tutte le dissensioni della Religione, e però contrasse tale svogliatura, che non appagandofi di nefsuna Erefia, ne cercava di nuove, se la generale confusione de' cervelli Inglesi havesse lasciato luogo à rinvenirle, quando essi le havevano ricavate già tutte: mà egli conseguì appunto ciò che hà feco la curiofità esecrabile di voler più sapere, che credere nelle cofe della fede imbevendofi della vanità d'essere il migliore intelletto delle Cattedre, mentre l'adulazione dell'

Anticamera presentava numerosi disputan-

ti . che presto se li davan per vinti , influen-

do quest'ambizione nelle Letture anche del Regno, nel quale volle esset chiamatocon .

recente denominazione Rè della gran Breta-

gna, voglioso che il titolo portasse seco l'odore

della sua erudizione, dalla quale pretende-

va haverlo ricavato; onde fisso nell'appli-

cazione degli studii, & à compor libri contro la Sede Appofiolica, turbo fempre più

lo staro della Religione, e quello insieme

le, di venusta presenza, e di spirito così vi- ANNO

del Governo civile. E ben ne diè vivo argomento al Signore . , di Ronì, il quale essendo passato per parte del Rèdi Francia, può dirfi per il primo Am- En mento basciatore de' Principi stranieri, à signisicare il fuo contento per la di lui afsunzione al Maria IIII Trono, fattolo ricevere con apparato più Ambalit pomposo, che potesse acconsentire la di lui il Re Gipovertà , nella prima udienza che li diede à Grenvich, tutto il discorso su di ringraziamento,

mento, e di lodi del Rè Enrico, della gran-1603 dezza de Spagnuoli, e della Potenza spiritua-

le del Papa, poco approvata dall'Ambascia-rore, come Eretico, meno dal nuovo Rè Giacopo come fiffo nel penfiere d'impuenarla; il quale sentimento spiccò maggiormente palele, quando propostali da Roni la nuoeso va Alleanza con la Francia, fu pronto ad abbracciarla, particolarmente con fecrete condizioni di sostenere gl'Eretici d'Olanda, confentendo effer comune il pericolo per l'eccesso della grandezza Castigliana, nella qua-

le non si danno mai accopiati uso, e mode razione. Ne' medefimi fenfi fi espresse con Pietro Duodo, e Niccolo Molino Ambascia-Ex Pient tori Veneri , i quali raccomandandoli per ordine del Senato, ad istanza del Papa, trattamento più mite verso i Cattolici, heb-Re del bero rifpolla piena di galanti espressioni , framezzate con oscure promesse, e terminate nella detellazione della foverchia potenza di Roma, che importava lo stesso che l'odio a'

Cattolici, compresi sotto l'odio del Papa; con rutto ciò furono più larghe quelle fatte recare al Senato per mezzo del Cavaliere Antonio Staderno fuo Ambafciarore, paffato à Venezia à participare la di lui affunzione,

mà con fallacissimo riuscimento. E di fatto in fine dell'Anno fece racco. 22

gliere nella Città di Londra un Congresso. o sia Assemblea, o Conciliabolo, nel quale presedendo egli, con l'usurpata auttorirà di Capo della Chiefa, vi fece divulgare alcune regole, ò prescrizioni Dogmatiche fino al numero di centoquarant'una, per controlo de la Polizia Ecclesiastica del suo

et a fage. Reame. Base di queste su il riconoscimento, che nel Capo del Re Giacopo Selto, era visibile il Capo della Chiesa Anglicana, la quale non doveva riconoscer Doctori di altra Cattedra, che lui, che pretendeva di essere appunto il primo Dottore dell'Universo ; indi detestando l'autorità , e la persona del Pontefice Romano, esecrabilmente chiamato l'Anticrifto, parimenti vi si rigettò la Cattolica Dottrina, come errante, & i Cattolici vi furono proferitti come rei . Contuttocià abbominando gl' ittetti Calvinisti detti Puritani, come Settarii discordanti dal capriccio, ed interesse del Rè, fi costituì un Rito sommamente strano; perchè approvate per lecite molte ceremonie, e Riti Sagri della Chiefa Cattolica, fù riconosciuro legittimo, e sustistente il metodo del fondamentale Dogma della Regina Elifabetta, detto Anglo-Papillico; Si professo di custodirne le regole,

fenza abbolire il fistema dell'Ecclesiastica ANNO Gerarchia de' Vescovi, e Preti, non per 1603 verità di dottrina, mà per efficacia d'intereffe , mentre la fuffiftenza de' membri faceva indi sussistere non vana la Potenza del Capo della Chiefa Anglicana, cioè il Rè, misto d'Imperio, e di Sacerdozio, il quale raffermando con la fua Regia autorità i prefati decreti, si querelò poscia, per oftentare la fua pretefa crudizione, degl' Errori Papisti, nella versione del Sacro Testo, giudicando peggiore di tutti la divulgata Bibbia in Ginevra, nella quale le note marginali proferifle come parziali, fediziole, e salse, replicando poi lo stello in un nuovo Congresso l'Anno seguente; e quindi con regole sì strane nel reggimento, con manierecorrispondenti à sì detestabile principio , hebbe anco la forte di fcoprire una congiura, e punire i Congiurati Inglefi, che abborrenti di havere uno Scozzefe per Rè, volevano follecitamente liberarfene, benchè i Cattolici non havessero tanta

fortuna. Siamocontuttociò debitori di far Giustizia in queste relazioni alla rettitudine pratticata dal detto Rè Giacopo, nel frenare la Excitatore rapacità de' Corfari, uno de' quali chiama. Nes

to Guglielmo Pers, havendo incontrato à Capo Manilio Gio: Mosto, stato Consolo Cortare Inc Veneto in Egitto, che repatriava con pre- piri con zioso carico sù la Nave Veniera, la sottomife, ponendo in catene il Confolo, e la di lui famiglia, finchè deliberavafi, se do vesse correr la sorte che succede alle prede importanti di chiuder nelle Velei cattivi. ed affogarli nel Mare, per lasciar ivi sepolta, & invendicata l'empietà del delitto; mà aiutandosi esso con promesse, placò l'acerbità del Corfaro à contentarfi dell'intero disposlio, e steso fino ad involarsi la Nave, cedendo à lui la propria ormai inabile al travaglio dell'onde, con la quale fi riduste mendico al Zante. Furono passate dal Segretario Veneto Scaramella per ordine del Senato le più acerbe doglianze al Rè Giacopo, intornoà violenza sì barbara, il quale differente in questo dalla rapacità della Regina Elifabetta, che partecipava ne' Lote di Ri Gia ladronecci de' Cor sari, e che però protegge del Ri

vali , fece carcerar il Pers già pafiato à Londra; mà ripartite le rapine a' fautori, non fu possibile ricuperar l'involato, mancando esso di morte naturale nelle Carceri prima del meritato supplizio; e comecehè il seminario de' Ladronecci, su florido nel preterito Regno, così a' risoluti protesti del

ANNO Re Giacopo di non voler haver ne tolleran-1603 2a, nè diffimulazione di tanta enormiti, si ritirarono moldifimi invecchia in el decelibite melliere alle grandi metropoli del Ladronecio modefimi, Algieri, el Lunisi, on gliendo al Re la gloria di cattigarti; il quale fece anone compensare i danni di quelli, che gli haven rifeniti da Corfari, per quanoi cattifali bro havena forza da ruogiano cientifi loro havena forza da ruo-

rame li valore.

In Oriente, la Corte Ottomana turbava figrandemente, e per l'interne, e per
l'efterne contingenze; precode inditiando à Confini di quel vafto Dominio il Re
di Perfia collegato co Principi Giorgiani,
con valude feinere Affain Cala, perfisifzione Calaberfee, già Cardino di profettione, e Generale dell'Amin mistritine, fair-

to degno di falire per i gradi delle proprie sceleratezze ad esser Marito di una delle Sultane; mà allontanatofi dalla Corte, fi destarono i Rivali, e con artifizii non mai nuovi delle calunnie, incolpando, che la di lui inabilità à comandare all'Armi terre-Rri era anzi fomento alla temerità de' nemici, fù richiamato, e continuando ancora viva la ribellione dello Scrivano, che di Cancelliere che erafi , fattofi protettore degl'oppressi, e disensore de poveri, per la strettezza, che provava la Plebe, haveva occupato molte Terre nell'Afia, e perfisteva sempre vigoroso in onta della vasta Potenza Ottomana, portando le sue correrie, e depredazioni, à tre giorni foli in vicinanza della Reggia, perlocchè parendo alla Milizia Gianizzera, & à quella

nis. or delli Spaì, che la Monarchia rimanesse litte grandemente pregiudicata dalla fofferenza di tante perdite, e di tanta infolenza, ufurpando i foliti pretefti de fediziofi, del pubblico decoro, ò del follievo della Povertà, on fi portorono all'udienza di Meemet, chiedendo con improprie querele i rimedii a' difordini con la morte de' Presidenti, i quali male amministravano il Dominio; equindi foggiacendo il Principe alla forza della temerità de' Vaffalli, fu forzato à far morire il Capigì Agà , quello degl'Eunuchi, & altri. Dal qual atto parendo à Meemet di rimaner vilipefo da' sediziosi, volle per rabbia, che corressero la stessa sorte altri Capi prediletti della Milizia, il che essi impedirono, anzi ricercarono, che fosse alontanata dalla Corte la Sultana, Donna

prepotente, e che ufurpavafi una gran par-

te dell'autorità; per li quali avvenimenti ANNO precipitato Meemet in una profonda maninconia, odiando la Vita, & il Regno, elibì invito ad altri d'infidiarglela; perlocchè eccitato il fuo Figliuolo primogenito Mamut dalla Madre Sultana, cominciò à pratticare i Capi delle Milizie per la propria efaltazione, fenza pigliare quelle grandi mifure di tempo, e di circoftanze, che ricerca un'impresa così tremenda; e quindi scoperta la congiura fu fubito fatta precipitare Fare morinel mare la Madre, strozzare il Figliuolo, e decapitare quattordici altri colpevoli, frà Uomini, e Donne . Intanto lo Scrivano impatronitofi di Burfia, che è l'antica Nicomedia, già Metropoli della Natolia, fece Con trattare il di lui accordo, che fù concluso vano con perdono, e condizione, che passasse come feguì con dodici mila Uomini alla Guerra dell'Ungberia, onorato ancora del governo della Bossina, stimato da esso per la vicinanza alle forze Cristiane.

In tali agitazioni, che accrefeevano la maninconia à Meemet, richiamando quegli spiriti d'umanità, che per altro non era Ex 1096. folito di pratticare, spedì Ambasciatori al Marth. co Rè di Francia, & alla Repubblica Veneta, eir. portando questi nella cortesia i rincontri della debolezza sua; perocchè nella lettera diretta al Re Enrico, chiamavalo, il più Ambalia gloriofo, e magnanimo frà i Principi della steven Nazione del Mefia , pregando , che impedifle, chei fuoi Vasfalli non pigliassero servizio in Ungheria, dove egli teneva viva la Guerra, per umiliare l'Imperatore Ridolfo, troppo potente, e troppo invidioso della Grandezza degl'altri Principi Cristiani. che perciò conveniva, che esso non lo difturbaffe, mentre faceva con fuoi proprii denari il di lui servizio, quale era di diminuirli al lato quella Potenza, che dovea esferli sospetta, e pregiudiziale. Vero è che in tanto crescevano le ragioni de' suoi gravissimi disturbi, perchè le Galere Maltesi occupato Lepanto, e faccomesso, su lasciato in preda alle fiamme, e desolando ancora il male contagioso la sua Reggia, tocco dal medefimo morbo, frà le laidezze fenfuali che lo havevano ammorbato ne' costumi, finìnel Mesedi Decembrei suoi giorni, nel trentefimonono Anno della fua età, e nell'ottavo del suo Impero, nel qua-Tecce le cominciò ad abbaffarfi il fafto Turchesco, riuscito per l'avanti insoffribile, di maniera che la di lui debolezza connumeravasi per assegnamento delle speranze del Cristianesimo, à cui la di lui vita tolse un

tolfe u poco ANNO poco prezzabile inimico. In Affrica morì in contesa con Sequiro primogenito , che ANNO emulando col terzogenito Zidano, riempirono il Regno, e la loro cafa di confusioni, e di sangue, senza però, che il Cristianesimo confeguiffe da loro disconci alleviameto nessuno.

### DECEMBER DE L'ALTERE DE L'ALTERNATION DE L'ALTERNATION DE L'ALTERNATION DE L'ALTERNATION DE L'ALTERNATION DE L

## Anno 1604.

## O M M A R I O.

1 Armamento del Papa, e d'altri Principi d'Isa-

2 Diffsorbo in Roma col Cardinale Farnele . Intro-

duzione della Mlizia Corfa. 3 Riforma del Meffale Romano.

4 Costinuzioni Appostaliche intorno a' Regolari Ciflerciensi , Cruciferi , Carmelati , Agostinimi , Merecnarii ; e regole per eriggere nuove Confra-ternite nelle loro Choefe.

« Concessione de' suffraganci alla Metropolitana di Bologna, con pregindizio delle Civiese di Ferra-ra, e di Rimino, sottoposse à quella di Ra-

6 Islanze al Popa degl' Ambasciatori Francesce . e Spagnuolo per la Promozione di molti Naziona-

li loro al Cardinalato Morte de' Cardmali Soffo, e Tagliavia.

8 Promozione fatta di dicidotto Cardinali, e loro

qualità. 9 Eminente qualità del Cardinale Perona, e suo infrene merito alla famofa disputa con el Eretici Fontanablà.

10 Morte, e qualità del Cardinale d'Offat.

11 Fondazione in Genova delle Monache dette An-

12 Azioni dell' Armi Austriache in Ungberia , e sedrzioni del Bosteai in Transilvania.

'Anno quarto del secolo viene distin-ANNO to con l'Indizione seconda. Il Pon-

1604 A tefice Clemente alterato dagl'avvifi, che per tutta l'Italia adunavanti arma-Ex Rolanti, e che in particolare il Governatore di de Comine Milano Fuentes affoldava tante fquadre, e raunava tanti apparecchi Militari; che i vicini Principi per porre in falvo li proprii Armanesso ti , effendofi ancora l'ifteffa Potenza Spa-

Stati facevano essi pure simili preparamengnuola impadronita della Piazza, e Porto di Piombino, che posta a' Lidi di Toscana, puol effere una porta di qual si sia Potenza straniera, ehe incontanente penetra nelle viscere, e dell'Italia, e dello stesso Stato Pontificio; rivoltò anch' egli l'animo a premunirsi di ditesa, ben sapendo non vi essere al mondo cosa più fallace della speranza, che ehi gode molto di forza fuperiore agli altri habbia indi moderazione di non servirsene per altrui oppressione, e che la tortu-

13 Navigazioni della Francia principiate con utile

della Religione Castolica.

14. Disturbi della Regina di Francia con la Marche-[a di Vermeglie; [na fuga, ed attentati contro

15 Riforma in Francia de' Monaci Benedittini. 16 Morte della Duchelfa di Bar Eretica : e'com-

plimento al Rè del Nunzio Appollolico. 17 Arti del Governatore di Milano per sciogler la Lega de Suizzeri, e Grisoni, e persuasioni in contrario degl' Ambasciatori Francese, e Veneto nella Dieta di Coira, e d'Illant

18 Pericolo dell Italia di effer infettata di Erefia. Privanza del Duca di Lerma col Rè di Spa-

na: sue doglianze contro la Francia. gna: Jue anguanze comro a 1 como.

19 Ufizit del Papa per fedare è dispareri frà le due
Corone per mezzo del Nunzio.

20 Ambasciata in Spagna del Rè di Fessa . 21 Pacetrattata, e conclusa frà la Spagna, el In-ghilterra con suantaggio della sede Castolica.

22 Affedio dell'Esclusa occupata dagl'Olandesi; e di Ostenden superata dagl'Austriaci. 23 Travagli in Ingbilterra d'Cattolici Sacerdoti. 24 Stati di Svezia riconoscomo per Rè Carlo Ribello

del Re Spifmondo. 25 Successione di Acmat primo nel Dominio Turche. sco; sua Impresa sfortunevole contro i Persiani.

na del Principato è, che i confinanti fian ANNO pari di potenza; e tanto più veniva egli 1604 confortato à quelta deliberazione dal chiaro esempio della sapientissima Repubblica Ve-

neta, e dal ripiego che haveva pronto di foccorrere le Armi Cristiane impiegate alle Guerre d'Ungheria, quando sgombrato l'Animo proprio dalle fospezioni dell'altrui Ex Cine prepotenza potesse con sicurezza de'proprii me s Stati recar foccorfo agl'altri, come frattanto fece trasmettere all'Imperatore Ridolfo

per valido foccorfo contro il Turco la fomma di cento mila scudt. E fù ben pronto il caso di valersi delle Milizie, non per interesse di Stato, mà per

vendicare l'attentato, che contro la propria Es Assetti macità Pontificia accadè in quest'Anno per Ciercola. la potenzache usurpavasi in Roma il Cardi- "Cime or nale Odoardo Farnese. Questo Principe ac-" copiando allo splendore della Porpora il rifiello che potca darli la fovranità degli Stati

del Papa.

#### SACER DOZIO, ANNALI DEL

ANNO di Parma, e Piacenza dominati dal Duca fuo 1604 Fratello, hayeva ancora il calore di quella che derivavali dalla vicinanza degli altri Baronali goduti dalla fua casa, di Castro, e

di Ronciglione à poche ore di viaggio dalla Città di Roma, edi più degl'altri in Abruzzo ripieni d'Uomini facinorofi, & arditi; e quindi in tanta aderenza accresciuta dalle sarzialità che molte principali famiglie dela Nobiltà Romana professavano alla Perfona del Cardinale, egli contrasse tale delicatezza d'infastidirsi all'uso de' Grandi della Giustizia, la quale quando non puol farsi da essi come Sovrani, odiano poi, che si faccia fare dal Sovrano con quella indifferenza, e generalità, che appunto è l'anima della stessa Giustizia; e però carcerato un tal Uomo per causa lieve in vicinanza del Palazzo Farnese, alcuni famigliari anche nobili del Cardinale usciti oltraggiorono la Birraria, e toeliendole di mano il carcerato. lo ricoverorono nell' Afilo dello stesso Palazzo, con tanta indienazione del Para, che rotti i freni della fua folita moderazione . diede ordine, che se il Cardinale non faceva confignare i reia' fuoi Maestrati si attaccasse ostilmente il Palazzo, senza minimorispetto alla di lui medefima persona, che à quest'avviso la notte susseguente deliberò di partir di Roma, come fece, accompagnato da molti Nobili armati, e dalle Genti dell'Ambasciatore Cattolico, in figura tale, che se beneera di fuggitivo, era però con tanta forza da refistere à quella del Papa, che si tenne novamente aggravato da quell'istessa fuga, interpretata, non per difesa del fuggitivo, mà per offesa della sua Maestà. Vero è che à sedare il suo sdegno fopravvenne con la celerità delle Poste da Parmail Duca Fratellodel Cardinale, che interponendo ancora l'autorità del Rè Cattolico, con un generale perdono concesso da Clemente, restò in calma questo turbine, che rendeasi terribile per i soliti sospetti, de' quali non vanno mai efenti gl'avvenimen-

tirar l'Armi straniere à Roma, e far d'una eausa privata del foro una causa di Stato. E vedendo il Papa, che tal volta le forze illia Car del governo erano deboli per urtare co' Grandi della Corte, ottenne dalla Repubblica di Genova la facoltà di condurre al fuo foldo settecento Corsi, Milizia forte, & ardita, la quale aquartierata in varii luoghi di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, ha poi prestati rilevanti servizii per far rendere il dovuto rispetto a' Ministri della

ti de' Grandi, cioè che fosse un pretesto per

ANNO Giustizia, e per mantenimento della Pace de' Popoli, mà non senza perturbamento della Pace de' Principi, come à fuo luogo

vedremo. In tanto il Papa rimirando, che nelle preterite alterazioni cagionate dalle moderne Erefie particolarmente di Lutero, e di Ex Battar. Calvino, non folo era stato corrotto il Te-Temas. fto della Sacra Scrittura, mà comecchè da esso fono estratte le parti che compongono la Sacra Liturgia della Messa nel santo Sacrifizio Eucaristico, ancor questa, di maniera che gl'Introiti, i Graduali, le Epiftole, e lo stesso sacrosanto Evangelio, discerneanfi alterati, non folo con deformità tanto difconvenevole all'uniformità del Sacrifizio mà con errori, che potean indi derivareall' integrità della Dottrina Cattolica, che da quei limpidi fonti si estrae, e quindi apparivano molto diversi i Messali recentemente flampatifi, da quelli che già fotto una feveriffima Cenfura haveya procurato che fi divulgaliero la beata memoria del Pontefice Pio Ouinto: Onde Clemente con Bolla del fettimo giorno di Luglio ingiunfe la totale confonanza del Meffale al fuderto esemplare, con decretare pene severe agli stampatori che ne fossero prevaricatori, ò a' poco avveduti Sacerdoti, che se ne servissero.

Preordinò ancora con dieci Bolle entro lo fpazio di quest'Anno molti difordini degl' Ordini Regolari; la fostanza de' quali essen- 7. do la perfezione della vita, comecchè que Ballar. sta non puol fiorire illibata nella frale condizione dell'umanità, conviene però Ache dal Sovrano fi yada riparando alla diffipazione degli spiriti con nuove, e più severe risorme. abili ad infonderne de'migliori . Decretò dunque Clemente fotto il di diciasette di Marzo, che come i Monaci della Congregazione detta di Santa Maria Foliense dell'Ordine Cisterciense di San Bernardo potean Divieno di paffare da quella in altra Religione, così poi non havessero per loro beneplacito il regreffo fenza Pontificia difpensazione, giacchè è opinione comune, che i foggetti i quali escono da una Religione, seconon portino se non i difetti della medesima, non attaccandofi mai alla leggierezza dello spirito fe non il male. Proihi parimente sotto il di crucifei ventitre di Luglio a' Cruciferi qualfifia benchè larga, e nascosta operazione per conseguimento delle Cariche nella Religione: così fotto il dì venticinque di Settembre, che quelli del Monte Carmelo non ricorreffero A. Carmeli per gl'aggravii ricevuti da' loro Superiori or uni, à Ago dinarii in forma alcuna a' Tribunali, ò a' finanti

Giudi.

ANNO Giudici laicali, mà al loro Priore Generale, ò al loro Cardinale Protettore, à all'iftesso Pontefice; come fotto il di ventitre Novembre ingiunfelo à gli Agostiniani ancora. Così fotto il di venticinque di Settembre dichiarò effer l'Ordine degl'Eremiti Scalzi di Sant' Agostino uno de' più stretti della Chiesa, e però non fosse lecito à niuno di quelli Regolari uscime per entrare in un'altro, à riser-

va di quello de Certofini ; indi fotto il di venticinque d'Ottobre approvò i flatuti della Religione di Santa Maria della Mercede per la redenzione delli Schiavi, e la di lei riforma, già stefa nel Capitolo Provinciale celebrato l'Anno passato nella Terra d'Olivar Diocese di Zaragoca; parimente sotto il di ventidue di Decembre prescrisse le forme con le quali il Generale degl'Agostiniani potesse visitare i luoghi , & i Religiosi is Re. della Congregazione della Lombardia, approvando, e confermando l'Istituto della

Congregazione de' Cherici Secolari della Beata Vergine Maria, già istituita da Alesfandro Vescovo di Lucca, decorandola di molti Indulti, e Privilegi; & acciocchè le Confraternite laicali, ò fiano le radunanze de' Fedeli che si uniscono in fratellanza spirituale, per promovere, e pratticare qualche opera della pietà Cristiana, introdotte già nella Chiefa con approvazione del Concilio di Nantes, potessero pratticarsi nelle Chiefe de' Regolari fenza fcomponimento dell'Ecclefiattica polizia, prescrisse con Bolla delli serte Decembre le regole per ben fondarle, con l'autorità, e confenso de' Vescovi Diocesani, e di amministrarle sotto la medefima loro direzione, purchè dello flesso titolo d'una Confraternità, una so-

la ne fuse per luogo, e si aggregassero à

quelle di Roma per la participazione dell'

Indulgenze.

Più memorabile però delle riferite Costituzioni fit quella che apparisce soscritta, e dal Pontefice Clemente, e da tutti i Cardinali del Sacro Collegio il giorno tredici di Decembre; mediante la quale si raffermano alla Chiefa di Bologna le prerogative, & Seffrantel i diritti di Metropolitana, già concessili per fore di special privilegio di Gregorio Decimoterzo, erigendola, da Vescovale che era, in Metropolitana, con assegnarli ancora i proprii suffraganei; mà perchè nella Bolla che se ne spedì à favore del Cardinale Gabbriello Palleotti, che fù il primo ad assumerne l'onore, non fù specificato, che detta Chiesa era Suffraganea di quella di Rayenna, potendofi dubitare, che il Papa conceden-

Tomo Primo .

te l'havesse reputata come esente, e sog- ANNO getta immediatamente alla fanta Sede, 1604 Recarono per tanto l'Arcivescovo, e Comunità di Ravenna le loro querele sopra tanto pregiudizio; ecome l'infigni qualità. che fanno fuperiore la Città di Bologna à qualfifia altra dello Stato Ecclefiastico rendeano inconvenevole lo spogliarla delle prerogative conquistate, deliberò Clemente di fottenerle, ufando della di lui autorità fovrana, che puole sostenere le cose fatte, e con la forza del Principato, e con le ragioni in Grape del Vassallaggio, che parimenti sono sue; pata Zi onde è che sendo la Chiesa di Rimino, come gia fottoposta immediatamente alla fanta Sede, compresa nelle antiche divisioni delle Diocesi entro i confini del Piceno annonario, ò sia del distretto Subburbano; confegul dai Pontefici Luzio Secondo, & Innocenzio Terzo la redenzione dell'usurpazione che sopra di essa eransi arrogati gl' Arcivescovi Ravennati, restituita perciò alla di lei primiera libertà ; e quindi Clemente per accommodare di qualche ristoro la Chiefa di Ravenna, nel voler sostenere le preminenze metropoliche, che à quella di Bologna si erano concedute, le soggetò la sudetta di Rimino, equella di Ferrara in ricambio, la quale parimente haveva valide pretefe di esenzione ; e così ricompensata quella di Ravenna con gl'altrui diritti , asses gnò à quella di Bologna i proprii Suffraganei, cioè i Vescovi di Piacenza, di Parma, di Reggio, di Modona, di Crema, e del Borgo San Donnino; e come poi lo stesso Papa confert l'enunciata Metropolitana Ravennate à Pietro Cardinale Aldobrandini fuo prediletto Nipote, l'alta, e prepotente qualità del provifto potrà fempre va-

Dalla promulgazione delle Leggi, paffando noi à riferire il provvedimento de' Soggetti che debbono custodirle nel reggi mento della Chiefa Univerfale, haveva il Pontefice Clemente preordinate le cose per la promozione de' Cardinali, che i diciotto luoghi vacanti nel facro Collegio facevano preveder numerofa; mà primacchè egli ze n procedesse all'atto di pubblicarla fu grandemente pressato dagl'ufizii dell'Ambasciatore Cattolico, pretendendo, che à corrifpondenza de' Regni, a' quali fignoreggiava il suo Rè, fosse onorato di numero maggio-

lere à i Vescovi di Ferrara, e di Rimino, ò

di ragione per redimere le preminenze per-

dute, ò di conforto se perdute non posso-

no riacquistarle.

re de' Cardinali, che il Cristianissimo, domi-

ANNO natore del folo Reame di Francia; mà l'Am-1604 basciatore Francese Bettunes rappresentò Ugusdianta infoffribile il trattamento difuguale del fuo delle dua Corros se' Rè, che per ereditarie prerogative di Pipla Sage pino, e di Carlo Magno, haveva fempre go-

duto la maggioranza fopra tutti i Principi Cristiani, come primogenito della Chiesa, riconofciuto ancora dà tutti i Padri del Uni forma Concilio di Trento ; nè poterfi allegare di ca della qualche differenza feorfa à prò della Corona 
re Frances: Spagnuola ne casi più recenti delle passate

Promozioni , quando distratti i Francesi dalle calamità della Patria, non poteano badare a' fregi del foloonore, e però havevan potuto i Caftigliani con l'eccesso della Potenza estorcere da' Papi due, e più Capelli per i loro Nazionali, quando a' Francesi appena ne toccava uno , rapito più tofto dalla Grandezza del merito del Promosso, che impetrato dagl'Ufizi del Rè, distratto dalle Guerre civili. Richieder per tanto la ragione, che dovendofi dare autentica a' fatti passati, si chiamasse la Giuslizia, si udisfero le istanze, e si bilanciassero le Ragioni . Il Rè di Spagna goder l'onore

Titoli alla moltiplicazione de' diritti, e doversi per Giustizia trattare del pari il Rè Cristianissimo, quando anche le presenti contingenze fossero ardite d'involarli la maggioranza goduta per benemerenza ereditaria, per autorità della consuetudine de' Sacri Concilii, re de'Sommi Pontefici, prorompendo ancora in alterati protesti, con fervirsi mirabilmente in buon uso dell'Ira, la quale se bene è di disturbo all'animo, in rali casi serve di arma come Guerriera della Ragione; anzi è famache sù i Configli del Cardinale d'Offat foggiungesse l'Ambasciatore al Papa, che costituendosi l'Ovile di

lichifino al numero di fessanta millioni, di questi, quindici n'eran compresi nell'ambito della Francia, e quindi doversi pigliar lo (candaglio per affumere di quella nazione al Cardinalato tanti Soggetti, che à tanta moltitudine haveffe ragionevole corrispondenza. Si piegò per tanto il Papa à non dar ombra di diftinzione in questo tempo, nel quale poteafi veramente fenza scusa stabilir l'esempio sorse con perpetuità di pregiudi-

Cristo dall'Anime, non dagli spazii del ter-

reno, e degli Stati, e livellandosi il Catto-

zio; e quindi de' diciotto Cardinali, due ne promoíse à preghiere di ciascheduna Corona, e nel giorno nono di Giugno li pubblico poi nel Concistoro , come referi ANNO 1604

In tanto che maturavansi le cose per la stessa Promozione, chiuse la Vita il penul- Es ottori rimo giorno di Marzo in Roma il Cardinale .. Towa-Luzio Sasso da Nola benche altri lo dichino Napolitano; il quale frà Prelati della Curia Mone del fotto Giulio Terzo fu impiegato in diversi Cuel Safe-Governi dello Stato, e particolarmente di

Perugia, e poi affunto al Vescovato della Ripa Transona nella Marca, di dove richiamato da Gregorio Decimoterzo, fu Prelato reggente della Penitenziaria, e Vicario della Basilica Lateranense, scaricandolo del Vescovato; & havendo incontra-Tarlierio ta la fodisfazione de' Papi fuccessori portò l'incombenza della Dataria fotto Urbano Settimo, Gregorio Decimoquinto, Innocenzio Nono, e Clemente Ottavo, che lo ascrisse al Concistoro col titolo di San Quirico e Giulita , nell'altezza del qual Grado

continuando con fomma estimazione, e di dottrina, e di sperienza, e di giustizia, particolarmente nel carico di supremo Inquisitore, lasciò compianta la sua memoria, seppellito nella Basilica Lateranense, di haver Cardinali come Rè di Castiglia, non come Conte di Fiandra, ò Duca di riconosciura da lui con Legato di facra su-Milano: non poterfi inferire dalla ferie de' pellettile. Parimenti terminò i fuoi giorni il Cardinale Simone Tagliavia Siciliano fatto già Cardinale da Gregorio Decimoterzo, prima Diacono , indi Prete , col titolo di Santa Maria delle Terme , di Santa Anaflasia, di San Girolamo, di Santa Prassede, e poscia Vescovo d'Albano, e di Sabina; fù egli tenerissimo nella divozione della Beata Vergine , e di San Tommaso di Aquino, & al dispetto di lunga dimora alla Corte, che pur insensibilmente istilla

> co à Palazzo; mancò di vita il ventesimo giorno di Marzo seppellito nella Chiesa della Casa Professa di Sant' Andrea al Quirinale. Soddisfattofi il Papa nell'appuntamento de Soggetti da graduarfi al Concistoro, il Es Oldevifudetto giorno nove di Giugno dichiarò Car- » Tom 4

l'opposto, su inimico capitale della simula-

zione, e quindi amante della verità, è ca-

ro al Pontefice Gregorio, che lo ritenne se-

dinali i feguenti diciotto Soggetti. Serafino Olivario Razalio, che nato nella Città di Pro-Lione, educato in quella di Turs, ne partì le Seration con la più eccellente perizia delle Lettere Greche, e Latine, al luttro delle quali diè fuccessivamente la fostanza delle più importanti, conquistara in quella di Bologna dove confegui le insegne del Dottorato, e po-

scia à preghiere del Rè di Francia Carlo No-

ANNO no assunto da Pio Quarto Uditore di Ruota. Fù la fua Cafa in Roma Ateneo degl' Uomini più illustri, non tanto per la gravità delle scienze che nell'amenità della Poefia, edella Musica; fu poi spedito da Sisto Quinto Nunzio straordinatio per i moti di Francia, e poscia onorato del Patriarcato Alessandrino, ed in finedopo havere feduto tanto tempo nel Tribunale sudetto, assunto al Cardinalato, rimanendo illustre vestigio della di lui dottrina, oc integrità nel volume delle di lui Decifioni fino al numero di mille, e cinquecento. Il fecondo

Del Cardi fu Domenico Ginnafio, nato da Francesco celebre Medico della terra di Caitel Bolognese in Romagna, che dopo gli studii lega-li introdotto da savori del Padre frà serventi Palatini onorato già della Prelatura da Gregorio Decimoterzo, e da Sisto Quinto della Prefidenza della Campagna, e della Città di Fermo per reprimere le ribalderie de fuorufciti, promofse con tale applicazione la pubblica quiete, che eletto Arcivescovo di Manfredonia meritò di essere fpedito Nunzio Appostolico prima à Fio-renza, e poi nelle Spagne, sempre con tale fama d'integrità, e di grandezza di animo unite ad infigne (plendore di Religione, e di Pietà, che ricusò gl'avvanzamenti elibitili col mezzo degl' utizii venali della Curia Romana, come anche ricusò un dono dello íteíso Rè Cartolico, fol perche era trop-

Del Cardi- po preziofo. Il terzo fu Antonio Zappata Baraias, che dopo gli studii in Salamanca fatto Canonico di Toledo, e poi Vescovo di Cadice, rifentendo à mal grado la barbarie di quegl'Abitanti, e di quel Clima, fu trasferito alla Chiefa di Jaen, indi à quella di Pampelona, e poralla Metropolitana di Burgos, nelle quali con liberalissima pietà appart Padre de Poveri . Il quarto fu Filippo Spinelli de' Principi di Cariati, Arcivelcovo di Rodi Velcovo di Policaltro,

Cherico della Camera, Nunzio Appostolico appresso l'Imperatore Ridolfo, indi Vicelegato di Ferrara, e poi Cardinale del ritolo di San Bartolomeo all'Ifola, e Vescovo d'Aversa, nelle quali dignità lagnavasi, che non corrispondendo la strecezza delle Del Conti- fue rendite, fi comprimefse l'ampiezza del nule Conti- fuo animo che rendeali infelice la vita. Il quinto fu Carlo Conti Figliuolo di Torquato Ducadi Poli, e di Violante Farneli, che dopo gli studii nell'università di Perugia, amministrò Prelato il Governo di Viterbo.

indi quello del Ducato di Camerino, e poi

fatto Vescovo d'Ancona l'altro della Pro ANNO vincia dell'Umbria, dove rimangono illuftre memoria della di lui Prefidenza le di lui Costituzioni, chiamate Comitule e poscia Governatore della Marca, e Nunzio stra-'ordinario all'Imperatore; ed havendo fervito il Papa nel viaggio di Ferrara, mandato Vice Legato d'Avignone, fu à suppliche di Ranuzio Duca di Parma suo Congiunto per sangue assunto al titolo di Cardinale di San Grifogono . Il festo sù Bernardo Ma. Del Cantirecchiusco Polacco Vescovo di Luzcho, che distali. venuto à Roma Ambasciatore di Sigismondo Terzo à Sifto Quinto, fù indi Vescovo di Cracovia, poi Arcivescovo di Gnesna, Cardmale del titolo di San Gio: e Paolo; riuscito ancor più chiaro dopo tanta dignità per pietà, e munificenza con Poveri, per foavità de' coftumi fommamente foettabile. Il fettimo fù Carlo Mandruzzi Nipote di Cristoforo, e di Lodovico parimenti Cardi- Del Cardinali, che fatto Vescovo di Trento, con gl' diniti ufizi di Ridolfo Imperatore, fu assunto al Cardinalato . L'ottavo fu Innocenzio del Del Cardi-Bufalo de Cancelieri , Figliuolo di Tom- nile del Bemaso Nobile Romano dell'ordine degli Abbreviatori, e Canonico di San Pietro, che governò le Città di Narni, e di Benevento, risiedè Inquisitore appresso la Religione di Malta, e poscia Governatore di Fermo, fatto Vescovo di Camerino, e Nunzio Appostolico in Francia, meritò nella propria assunzione il titolo di San Tommaso in Parione. Il Nono fu Gio: Delfino prestantissi-

mo Senatore Veneto spedito dalla propria sale Repubblica Ambasciatore à Roma, e conosciuto dal Papa per quel grand'Uomo ch' egli era, ritenendone nel di lui partire impressa la memoria, benche il Senato l'havesse onorato della Porpora Procuratoria.

Collegio. Il Decimo fu Giacomo Sannefio Del Centi-Figliuolo di Barnaba da Beltorte Diocefe di sale Sa Camerino, che dopo haver preseduto al Giudizio delle Caufe Civili dell'Appellazioni in detta Città, venuto à Roma e meritatali la Grazia di Pietro Aldobrandino allora Castellano della Mole Adriana, sù à preghiere di lui onorato del grado di Protonotario, e Legatario Appottolico, e di Canonico di San Pietro, e del Cardinalato col titolo di San Stefano nel Monte Celio. L'undecimo Del Cird. fu Erminio Valenti Figliuolo d'Artilio da sale Vales.

fu defiderato nella Gerarchia Ecclefiaftica.

e precletto Vescovo di Vicenza, come nar-

rammo di fopra, & indi Cardinale del tiro:

lo di San Matteo in Merulana, con l'estima-

zione del più favio, e prudente di tutto il

G 2 Treyi

ANNO Terra dell'Umbria, e di Lavisoni la Geggi di Norcia, che applicato negli anni più finetti al Parconio delle Casie Gwili in Roma, e fattoti depto della confiderazione del Pontrefec Clemente nebo flatto di Cardinale, fù fall medifimo dopo Halustoto et al Pontrificato dato Segretario e al Cardinal Petero fuo Piopee, il transi al Cardinal Petero fuo Piopee, il depto della consultationa della Cardinale Petero fuo Piopee, il depto della consultationa della cardinale della cardinale della cardinale della fatti della fatti della fatti della fatti cardinali della Befilec Vaticana, fù da sudl'ordica fattorna al Surremo

fit da quell'ordine afportato al Supremo Cardinalizio od titolo di Santa Maria Tara De Cacida (Fontina . 11 duodecimò fit Girolamo atta de l'arciva de

benchè oriundo dalla Città di Gubbio, educato nella pietà dal gloriofo Filippo Neri, e nelle lettere da Innocenzio del Bufalo Uditore di Ruota; sede successivamente in quel fupremo Tribunale preelettovi da Gregorio Decimoterzo, e poscia Reggente della Penitenziaria, occupando tutte le ore nell'importanza de' fuoi Ministerii , senza darne nessuna à quei dispendii del tempo. che pure la Corte con la corruzione degl' impieghi più onciti impone per l'adulazione de' Grandi, notato per ciò, d'inurbanità, e negligenza nell'adorazione pretefa da' Nepoti del Papa; Questo difetto conce,uto per il suo verso dall'eccelsa mente di Clemente, li costitul il Grado per falire al Concistoro, mentre egli bramoso di palefarfi grato alla virtù, e riconoscente degl' Uominiapplicati al pubblico bene, non al-

Ucminapplicati al pubblico bene, non alla privata adulazione, feiras dimodi del l'injore lo dichiarò Cardinale del titolo di hocala. San Biagold'l Andlo Il dicentoquaro fix "I'm" refutinando Taverna Nobile Milanefe, che afanto fià I Referendari dalla Signatura, dopo alla Preddenza di molte Città dello Seto Ecclefatillo, feedito Collettore nel Regno di Portogallo, e pofici eletto Governatore di Roma, ne qual uniniattro lavendo dato faggo d'un'incorrota fevertal nel Giudizio Ciminali, al dal quale non

andò esente il primo sangue di Roma ver. ANNO fato per il grave delitto di Onofrio Santa 1604 Croce, fù ad istanza del Cardinale Aldobrandino, per involarlo a' temuti rifentimenti delle gran famiglie Romene, per Giustizia travagliate, fatto Cardinale del titolo di Sant' Eusebio. Il decimoquinto, Del Cardi tino, mà nato nella Città di Monopoli, dove Claudio fuo Padre fedea Governatore. che passato nell'Ordine de' Cappuccini, rendutofi Predicatore, e Teologo di chiara fama, e di più chiara offervanza nella protessione del proprio Istituto, su eletto Predicatore del Palazzo Appostolico, & obbligatoù leguitare il Papa nel viaggio di Ferrara, volle anche nel medefimo palefarfi feguace, e tenace della propria professione, feguitando la Corte à piedi, come parimenti fece nel viaggio del Cardinale Aldobrandinoin Francia; fatto poi Procuratore Generale del proprio Ordine, e poscia Cardinale del titolo di San Pietro nel Monte d'oro . Il decimoletto fu Gio: ò fia Gian- Del Card nettino Doria Genovese, Figliuolo di Gio: nole Doria Andrea Principe di Melfi, e di Zenobia del Caretto de' Marchesi del Finale; egli bavendo nel fiore dell'erà conquistati i frutti più maturi negli studii della Filosofia, e Teologia, sù per le urgenti istanze del Rè Cattolico co'meriti ereditarii della di lui gran famiglia affunto al Cardinalato nell' ordine Diaconale . Il decimofettimo fu Carlo Emanuello Pio Figliuolo d'Enea, e Del Ca di Barbara Turca della primaria Nobiltà di Ferrara, che riconosciuto da Clemente, nella dimora che vi fece, applicato agli ftudii, fù per gratificazione di quella Nobiltà, nella tenera età di dicinove anni dichiarato parimenti Diacono : Gardinale . L'ultimo della Promozione fu Giacomo Davy di Pe- sale Perona nato nel luogo di San Lodo in Normandia entro il Reame di Francia del Nobil fangue di Cretivil, da' Genitori maochiati dell'Erefia di Calvino, e però rifugiati nella Città di Genevra, havendo ne' primi anni confeguita la cognizione delle lettere Greche, e Latine, riusci indi più celebre nell'apprendere le scienze maggiori, col fuffraggio d'una tenacissima memoria, mediante la quale istruito della verità Cattolica, per una minutissima prattica che acquistò nell'Opere de' Santi Padri, potè imbevere così bene la dottrina, che potè farla anco apprendere ad'altri, e particolarmente ad Enrico Spondano Vescovo di Pa-

miers, riuscito primogenito Figlinolo del

p. A. J. Crught

gran Padre della Sacra Istoria Cardinale laronio, e poscia venuto à Roma per promovere l'affoluzione del Rè Enrico Quarto, fù à preghiere del medefimo fatto Vescovodi Eures, indi Arcivescovo di Sens, e

poi Cardinale del titolo di Sant'Agnese. Habbiamo rifervata ultima la Relazio-Es Hit. Pe. ne delle qualità di Giacomo Davy di Perona Vescovo di Eures satto celebre per la disputa con gl'Eretici in Francia. Filippo Plessis Morne pubblicò alle stampe un libro contro il Sacrificio della Meffa, impu-

gnando come superstiziosa la forma de' Ri-

del ti, co' quali la Chiefa Romana ne ordina

Perosa col Profit Ugo la celebrazione, ed infierne l'applicazione, Sarrácio e l'intercessione de Santi, che nell'istesso at-dia Mess. to s'implora. Fù questo parto un'estratto d'infiniti stenti de' Predicanti Ugonotti, i quali s'erano prefissi di collocare conquest' Edizione la loro Dottrina in tal credito, che tutta la Francia dovesse in un momento consentir seconel Calvinismo; Onde parte allettati dalla passione, parte invitati dal-la brama di sostenerlo, ò di consutarlo, mà tutti dalla curiofità di vederlo, fi riempì incontanente ogni parte del Regno, e di applaufi, e di cenfure, e di esecrazioni, secondo il fenso della propria credenza contro il Libro fudetto, e fuo Autore; Frà l'impugnatori vi fu ancora detto Giacomo Davy di Perona Vescovo d'Eures celebre già per la felice condotta dell'importantiffimo affare dell'affoluzione del Rè maneggiato in Roma, e molto, più per la fama della fua profonda Dottrina. Questo gran Prelato pieno di facra, e varia erudizione fi diede all'offervazione, e difamina dell' opera sì minutamente, che vi trovò frà un gran numero d'errori, cinquecento allegazioni falfe, parte della Scrittura, e parte de Santi Padri, le quali costituivano la sostanza, ed il fondamento principale di tutta la dottrina dell'Autore, à cui mancando il capitale dell'autorità addotte, rimanea convinto di falfario. E ben egli ne fece altissimi strepiti all'avviso, che li sopravvenne di questo odioso calcolo fatto dal Vescovo sopra le sue menzogne, e col seguito de' principali aderenti alla ctedenza Ugonotta si presentò al Rè, con acerbe quere-le, che sosse la Religione in cui Sua Maestà era allevata: di cui era stato Protettore, per cui era falito al trono, così vilipefa dalle calunnie de Cattolici, e del Vescovo di Eures, che fosse satta savola del volgo, e foggetta alle decisioni della Corte, e de' Fori, e che l'Opera che havevano compilata con lui i primi Soggetti per scienza, e per ANNO bontà de' costumi che havesse il Regno, so- 1604 stenesse coloi sì fieri dalla malignità, che si chiamasse adulterata nelle Allegazioni , e menzognera nella Dottrina . Il Rè, che ancora nuovo nello Stato pacifico del suo Reame, e che vedeva con gl'occhi proprii lo stato delle coscienze divise nella credenza, e pronte à suscitare muove perturbazioni, fu forzato dalla prudenza à far più cafo di questa dissensione Litteraria per la connessione che havea con l'interesse di Stato, di quel che potea meritare una disputa di scuola, nelle quali si lascia talvolta à bello studio consumare il tempo, ad occupare la mente à quegli ingegni, che per la troppa fortigliezza difimpacciati ingombrarebbono la quiete pubblica, e sovvertirebbono gl'affari gravi , 'ed importanti. E però inchinandosi à placare con benigne parole il Pleffis, fi mostrò pronto à permetterli una conferenza solenne avanti di sè, ove il pubblico giudizio dichiaraffe chi era in errore. A questa notizia il Nunzio del Papa Vescovo allora di Modona s'oppose con serventi proteste, checiò non potea permettersi dal Foro Ecclesiastico, à cui unicamente s'apparteneva di dar giudizio nelle contingenze della Fede, e nelle materie Dogmatiche appartenerne il conoscimento al solo Pontefice Romano per sostentamento della Religione, di cui esso rinovò le querele con tanto vigore, che già la conferenza era quali che esclusa. Mà il Rè lo acquetò con farli conoscere che non doveasi trattare di punto alcuno controverso nella Fede, e nè pure nella Teologia, mà solamente di riconoscere con l'ispezione oculare, se Plessis Autore del Libro havea giustamente, ò falsamente allegati i passi de' Santi Padri, assicurandolo, che fuori di quello riconoscimento che potea farsi da ogni curioso, egli non haverebbe permello che si tosse inoltrata la disputa per ombra alcuna di Religione, con minima usurpazione dell'autorità della Sede Appostolica, che venerava. Accordata per tanto la conferenza in Fontanablò con la soddisfazione del Nunzio, il Rèsi assise ad ascoltarla con i principali Ufiziali della Corona, e con deputare tre Giudici Cattolici, e tre Ugonotti per la decisione, e recognizione de' Libri. Furono scelti nella prima Seffione nove passi della sudetta Opera di Plessis, il primo de quali sù accennato per falso dal Vescovo d'Eures, qualeefpofe, venir dall'Autore citato Scoto al primo delle Sentenze, libro quarto, diftinANNO zione prima, quellone undecima, ove difen1604 de l'impoffibilità di contenerfi fotto alle
fpocie del Pane il Corpo del Signore, per
ron poterlo foffire la quantità, la località, ecircofezizione, attaccate alla natura
d'un yero corpo come fio unello di Ciffor.

non potrelo foffire la quantità, la località, ecircofizione, attracta alla natura d'un vero corpocome fia quellodi Crifiqo. Dimodrià Ufetoro l'errore di Pelfisi d'allegare quella Dottrina per vera, quando scoto la porta per argomento della patre avverfa; e ne da poi la rifopda immediatamente. Onde rello contio fia primo, e come finartiro il Plelfis con tutti fisodi feguad. Il fecondo era finisi al primo d'errore, pigliatoli dal medefino l'agomento per la rifopda del Durando, ibro

e come infariro il rienti cin di cini di cini

Le il ventoro e giopinere ai navet accurate l'altre parole, dalle quali fi dichiaravano le fudette à vantaggio de' Ritt della Chiefa Romana, cicè mu figerizimo pusta le pergière de' Santi, mà poi factimo l'oper bane, e le parti infire, mo fermandeci a' pregiè loro. Il quarto era dello fleffo Griofico no all'Articolo quinto fopra San Matteo,

da dove Plellis deducera, etransfi la falte da pregis progri funça interroji funça interroji funça interroji funça interroji funça interroji funça interroji funça de funçale, si di Penadifi immediatemente dal Sigmen. Il Velevos fue vedere nel libro, whe Plellis haveva musticoli immanente fi dichiara infavore dell'interroji funça funça fi funça fu

ne cei um famo orga. Il quinto tutal san Girolamo fopra Ezecchiello al libro quarto cap, primo ove dice (riportaya nel fuo libro Pleffis ) doctri finere il aconfança in Dio folo, perchè, è maledetto l'Uemo che confida nell'Uemo, henchè fanto, quale poteva fatoure si fleffo, mà mo i figliandi fuoi. Allegò il Vescovo, effere fitato tralaticato il principio di quelto ragionamento di San il principio di quelto ragionamento di San

confide nell'Uomo, benché fante, quale pse tres falture is Hife, an ame i Hife, al Home and the principle oil upotho ragionamento di San Girolamo, quale è: 3- me i famos melliformi, e vogliamo attrudumente confidence in militario porre, le quali non laticiavano correte l'Illazione, cheo fi dovellero celcludere le preghiere de' Santi. Il felto era di San Giril loa addotto da Pellisa al libro primo contro

Giuliano Appoltata, ove dicea egli inferirfi, chei Criftiani mai havevano adorato la Santa Croce. Il Vesoyo mostro esser falsissimo, e ne lo chiari col rincontro oculare del Libro di San Grillo. Il fettimo era ANNO cavato dalla legge degli Imperatori Teodo, foo, e Valentinano, nella quale i digione, non poterti feolipriei (egno della Sansa Groce. Il Veftoron lete riconofere dall' intera lettura del Teflo Imperiale, che probiva lo fediprii, o dipingerti la Croce in teira, accò non folle indecentemente cal-petlata ori piedi, à maggiore none dilei, anon per toglierne la venerazione, & adorazione, chene indigunge la Chiefa. L'otta-

reira, acciò non folfe indecentemente calpettas co jued, à maggiore norme di ei, non per toglierne la venerazione, & adoratione, che ne ingiunge la Chiefa. L'ottavo era di San Bernardo all'Epittola centefima fettuaggimaquarta, que allegava, dirfi, che la Besta Vergire non bà l'igigon di pidi pour in closso delle Girio se et lla fi trosa. Quello non è su omeranta, ma un ternafi Fauer. Il Vectoro diffic che quelle erano principio, e fine d'un dificorto del Santo, variando le parole framezzate, e

erano principio, e fine d'un discordo del Santo, variando le parole framezate, e tacciuteda Plessis, totalimente il fenso, quaie rano. Magosface l'incentric delle gragio, la mediatric di latte, e la replanttric del fenso. L'ultimo cra di Teodoreto nel Salmo centessimo, di dove pigliava Plessis quelle parole: Dio fa quelle, che sipiace, mà le Immagini sono jutte quali piaccione agl'Unini ; Elle bamoni i dimicili

o, di fosfi, mà mo hamo pi festimenti; che più rigime, che quili, che ta dune moperdamo i fosfi, e la ragiane. Dieca il Vefosovo, che Pfelfis havera pigliato la parola d'Immagine per quella d'Idolo, e poi
havera mutilato dal Telho di Tecoloreto
quelle parole, ciul famengini autorate da
fosti parole, viul famengini autorate da
fosti parole parole, viul famengini autorate da
fosti parole per utili ma quella falisti del lime bro di Pfellis, quale trovandoli perditore
in cialicina delle contes, fuel dalla confein cialicina delle contes, fuel dalla confe-

renza pienodi confufone, e di cordoglio da quali opprefici, indi a poti iggiorni cadde in una intermità gravilima a, che levò ba continuazione alla conferenza; la quale fi manifelth glorofa a' Cartolici anche col tacto più infigue, havendo riconofauti gl'errori del Calivinimo uno de Giudici consociato gli controli della conferenza più più di Sono colla Calore Profidente di Chiarres, che abbitrò poi nelle forme folenni l'Erefu.

E ben abbifognava la Chiefa di riflo 10 na le fiue perdite col provvedimento de Sog. F. Colenta, getti fidectti, quando in quei giorni havea minetta. Getti, quando in quei giorni havea minetta. Getti, quei de con la morre del Cardinale Monte, Arnaldo d'Olfar, Soggetto infigne per rer. Paria del titudine di autimo, per candore di fede, per officiale di integrità de coffumi, per paralezza, per

ANNO deltrezza, e per maturità nell'operare non 1604 mai difgiunto dalla diferezione, come leggefi nel volume delle fue Lettere, mirabili per chiarezza dello fille, e fincerità del racconti. Era sell'anno di ofcuri Parenti in

gesi nel volume delle sue Lettere, mirabili per chiarezza dello stile, e sincerità de' racconti. Era egli nato di oscuri Parenti in Francia nel Contado di Armignac nel Villaggio di Caffaniabera, e patlaro a Roma in qualità di vile servente col Signore di Foix, erafi talmente adornato de' più chiari lumi della Filosofia, della Matematica, e delle Leggi, che restato in quella Corte Ministro della Corona nel tempo che il Rè Enrico vacillava egualmente nella Fede Cattolica, e nel possesso del Regno, che poi fermatovisi lo nomino al Vescovato di Reims, indi al Cardinalato, fostenendo egli ogn'una delle dignità con fomma laude, e decoro; morlin età avvanzata, e fu compianta la sua morte dalle lagrime dello stefso Clemente, e della Corte di Roma, che accompagnò il fuo funerale, e sepolero

nella Chiefa nazionale di San Luigi.

Infigne, e celebre emporio dell'Iralia la 
Ez Jone
Gittà di Genova acquiitò in quest'Anno 
nuovi pregi nel culto della pietà, fiuperiore 
"ista alle ricchezze che la rendono coficicua anche frà le migliori dell'Europa, mediante 
base l'filtuzzione fattafi videll'Ordine delle Mo-

l'iffiruzione fattafi ivi dell'Ordine delle Monache dette le Annunziate. Fit già esso fondato fin dall'Anno millequattrocentonovant'otto in Francia dalla Beata Gio: Regina, e confermato, e da Alessandro Sesto, e da Giulio Secondo, e da Leone Decimo Pontefici, e di più ornato de' Privilegii dallo stesso Rè Ludovico Undecimo; l'istituto. del quale havuto per rivelazione divinaconfiste nell'imitazione , e venerazione delle dieci virtù, che nell'Evangelio si comendano della Beata Vergine Maria, cioè Castità, Prudenza, Umiltà, Verità, Devozione, Ubbidienza, Povertà, Pazienza, Carità, e Compassione, fatto soggetto però alla direzione de' Minori Offervanti di San Francesco; e benchè questo di Genova pigliaffe da quello il nome, el'idea, come parimenti fisso nella devozione dell'Annunziata, contuttociò fù diverso per Abito, e per Regole speziali , benchè convenissero. ambedue nell'universale. Ne su sondatrice Maria Vittoria nata nella stessa Città di Genova, chesciolta dai lacci del Matrimonio che la tenevano col marito stretta al secolo, participato dopo la Vedovanza à quell' Arcivescovo il suo pio pensiere, e ricevutone l'approvazione, ricevè anche dalle sue mani l'Abito di veste bianca con lo scapolare, col ferraiolo di color cerulco, e fogget-

tandafi alla profeffione de' voti , & imita. ANNO zione delle virthdella Reina de' Cieli, abiittò sè fleffa, e le feguaci Vergini alla perfezione , & à godere fotto il mite giogo di Crifto quella foavità che non sà dare qualfi-

fia libertà del mondo. In Germania l'Imperator Ridolfo non riceveva dalla Guerra che pur manteneva nell'Ungheria contro gl'Ortomani se non le Ex Zittale molestie, e gli aggravii di tenerla viva, quando per altro occupati i Turchi in quest' Anno à preordinare le cose del loro Reggimento interno fotto il nuovo Sultano, non poterono attentare grand'Imprese, mà solamente tener forti i Presidii dell'Ungheria, per turbarla con frequenti Correrie. Mà in Fellonia del Tranfilvania Stefano. Boltcai de' principali con magnati del Regno, e collegato per sangue ". con Sigifmondo Battori, e con Betlem Gabor per Erefia Calviniana, e tutri tre uniti per lenfo d'una finissima perfidia contro Cefare; andava machinando con lo specioso pretesto di disendere la Religione Cristiana, pretefa riformata, minacciata d'opprefifone da' Turchi, e di violenza dagi Austriaci, e così in evidente urgenza di esser redenta da' Nemici che se le affacciavan sifavversi nell'una, ò nell'altra Credenza, delle quali potea dirfi, ch'essa era risiuto, e perciò pensava di farsi Principe per proteggerla; e come l'ambizione suggerisce per ottimi i mezzi anco empii del dominare, ricorse alla protezione dell'Otromano per confeguire suffraggio alla santa Impresa che haveva per le mani di riscuotere l'Evangelio, e la Fede di Gesù Cristo dalla supposta schiavitù, e del Papa, edi Cesare, mediante la forza di lui, cheè e del nome, e della Religione Cristiana il nemico più implacabile. E ben fù presto l'Ottomano ad efibir favorevole la fua potenza all'Eretico, col pretello di soccorrer gl'oppretsi, di vendicare gl'altrui aggravii, mà in fostanza per fostenere le proprie cose contro, l'Inimico Austriaco, e per machinare con la difesa altrui l'oppressione del diseso, e dell'Impugnatore. A rintuzzare l'orgoglio di questo nuovo ribelle haveva Ridolfo destinato lo feritto Giorgio Basta soldato prode, benchè all'uso de gl'Uomini che escono con la felicità di recente fortuna da' tenebrofi na. gli oppose tali, riconoscendo se medesimi come principio del loro effere luminoso, professano tutto il credito à sè stessi, à alle proprie sentenze tenute irriformabili in meglio, con le quali massime governando l'Armi Ce-

tune-

faree le condusse con non poche fazioni sfor-

ANNALI DEL SACERDOZIO,

ANNO tunevoli come à fuo luogo diremo. In tanto accostatosi egli alla Transilvania la troyò non tanto torbida per la malizia del Bostcai, quanto per la cagione che gli haveva data il Conte di Belgiojofa Cefareo Governatore in Cassovia, che haveva occupato il Castello di Grob di suo Patrimonio, tolto l'uso di un Tempio a' Protestanti, e l'esercizio delle loro ceremonie in molti luoghi, dove eransi stabiliti col patrocinio de' Turchi; perlocchè egli con tre mila Aiduchi tentando di recuperare il Castello sudetto, ed i Cefarei di sostenerlo, anzi vi surono fconfitti, benchè il campo loro fossedi sei mila Tedeschi; perlocchè aumentatasi l'audacia de' fediziofi, s'ingrofsò tanto il partito di Bostcai, che potè sorprendere la stessa

michia dagl'Ungheri, che non vollero batvente det tefric i oro nazionali ribelli, refib fonnili. Sontiali pretra alle lie di fortune, che anraremo più profipere , che meritate , non lavendo quell' Anno fatt altro di memorabile il Baita , che manteneri in una mezzana reputazione contro il dudetto Bolica; che con le fue forze haveva fatta la recitata che di profine di sulla di sulla di sulla di prima dei dipetto del consistenti di sulla di prima di didetto, e con una memorabile foonitta, prima di che didetto da un tale Alimetro Capitano de' prima de Chediced dun tale Alimetro Capitano de'

Città di Cassovia ed uscire ad incontrarsi alla campagna col medesimo Conte Belgioio-

fa, che abbandonato nel fervore della

Villani, nbelli, & cretici, detti Adoni, che armati di Pertiche pretendevano batterfi con l'Efercito Tedefco, il folo afpetto del quale ii roverfcib in una vergognofillma tuga. In Francia il Rè Enrico applicato à render fertile la pace che godea per pubblico E 1800. Ened de fion Reame, occupavafià ravviva-

re il commercio, mediante il commodo

della Navigazione, procurando d'unire inzione fine i fiumi Loira, e Senna per mezzo Den Jeni del canale di Briarè, e la Garonna con l'Aude nella Linguadocca, medianti canali Navigabili ; le quali imprete non riuficite allora, fi fiono poi prefizionate dopo, Mandere m'a con gioria di Maffimiliano di Bettunes, proposibili che nel fini neurore, per opra del quale an-

ntimed cite aliota, in iono più pertezionate dopo;

surio di con giori ai Mallimiliano di Bettune;

corracione, per oppa del qualetani

corracione di cita di controlo di situato di internativa con controlo di situato di internativa con controlo di situato di internativa con controlo di control

Navi del Rè Franceco Primo quella Re. ANNO gone che flended ila lpaga Stettorionale 1604 dell'America, vi trovò un Golfo pieno di molte Ifole, e di unare ai copindi di petic, she allertati i Francefi da quel traffico pose di Giacopo Carrier da San Malo ammiare per la Giacopo Carrier da San Malo ammiare per la comita dell'america il nome antico di Canada, jin quello della rima Burnia univar Francia, fondativi Cattelli, e Pre-fidili baltevoli, e per dicorevo della ferocia del Petfini , e per dicore del none ò tritolo che il delei l'Anno millicinique centorentarore, effitina più muori la Navigno-

de' Pacfani, e per decoro del nome ò triolo che li diede l'Ano millecinquecentorentanove; effinta poi di nuovo la Navigazione fiderta fi ad di Gran ripigliati, e di vicon provecci non folto temporali di rilevane
guadagni delle pelli, con quello delle Lutrie, "
edi Volpi negre, mi con vantaggio della continua della

celebn Emporti dell' ameretto.

Alla felicia et di que d'amerite melle a raAlla felicia et di que d'amerite melle a raCafa Reale, la quale fia épofata gravifimi et
Cafa Reale, la quale fia épofata gravifimi et
cad Bobrac d'Entrangues Marchefe di Veramujle. Havesa et fia goduto nell'intempe,
ranne del Rèi protietio della fias grazia reasa del caracteristica del contraeffe con la Reina
"della contraeffe con la Reina
Maria del Medici, havendone anche havuti
figliuoti; ed effendo altrettanto petulante,
efera, quanto piena di quelle lufinghe che
fogliono-fier proprie alla difionella, havea
ab ben pronti gli fidegui, le incivilia, ele di la figlia della contraeffe con la filia

la Rei, prefocche di la le Parenti videndofi

Rè; prefocche di la le Parenti videndofi

di mezzo sì possente, con allargare le loro

pretensioni à comprendere la tutela d'ogni ribaldo, tenevano in amarezza la Corte, e

forme di reprimere l'audacia di una cattiva

fopra turti la Regina, che colpita da una rivulta cod indega, non fipa fimilarme la patifione, efemdo pervenuta la lingua della Marchefa diril, cheen in in toporere di farla tornare in Italia Principeta de Mucici, ecolucare se fiefas, e il figio con di promo promotia de Re interno al fuo Marchon promotia del Re interno al fuo Marchon e mentione dell'anteriore promotia del Re interno al fuo Marchon e mentione dell'anteriore promotia del Re interno al fuo Marchon e mentione dell'anteriore dell'ante

lingua,

ANNO lingua, el'intemperanza d'una femminuc-1604 cia fua pari ; perlocché prefentatafi Eqricherta al Rè in afpetto corucciolo, difleper atterrilo con una minaccia che flimava terribile : che per falvar la fua vita dalle in-

chetta al Rè in aspetto coruccioso, diste, per atterrirlo con una minaccia che stimava terribile: che per salvar la sua vita dalle insidie della Regina convenivale partirsene dal Regno, da che vi si odiayano à morte quelle persone che ossequiavano la Maestà fua. Il Rè che era già informato della di lei petulanza, in vece delle fmanie nelle quali sperava essa prorompere il di lui animo, lerispose con decorosa brevità, che comendava la rifoluzione, e che le augurava felicità, e buon viaggio; dalla quale risposta non mai creduta possibile, la Marchese concepì tanto sdegno, che partitasi dalla Corte fi diede con Gabriello fuo Padre, col Conte di Overnia suo Fratello ad introdur pratiche con gli Spagnuoli in perturbamento del Regno, ilche fu una delle cagioni delle

differenze inforte quest' Anno tra le due Cocomento come diremo; mà pemerano l'attentacome come diremo; mà pemerano l'attentationi de la come de la la Marchese, il Padre , de la Francillo, con altri Parenti arrestari, e condotti alle carceri, il Processi de e quali hebbe poi il fine che noi riferiremo negl' avvenimenti dell' Anno seguenze.

Mà se il Rè Enrico die occasione di eccitare nel Cristianesimo poca commendazione alla ravvivatasi memoria della propria intemperanza ne' fudetti stravolgimenti , la esibì però di edificazione accopiandosi nel

pio fentimento del Pontefice Clemente per ex-cer-#-11. la riforma della Religione di San Benedetto, secondando le istanze di alcuni Monaci zelanti per la illibata offervanza del di lei primiero Istituto; imperocchè il tempo, come è l'apportatore di ogni nostro vantaggio, così è distruttore d'ogni nuovo bene morale, che insensibilmente riduce alla condizione dell'universale fragilità sottoposta à dissolversi : e quindi la Religione sudetta per l'opulenza delle rendite, e de' Feudi conquistati oltre i monti, donando figura agli Abati di Principi, agevolmente i Monaci la pigliarono di Cortigiani; equindi corrotta la regolar disciplina, non rinvenivasi di lei altro vestigio, che nelle storie de' Secoli passari ; e perciò ragionevolmente bramoso Desiderio da Curia restituirla all' antico metodo dell'offervanza Regolare, chiamati d'Italia da Monte Cassinoalcuni Monaci, perchègli affifteffero à depurare le licenze pigliaresi da' Francesi, stabilirono concordemente la riforma fotto nome della Congregazione de Santi Venne, & Idolfo Vescovi di Verduno, praticandone l'osfer-

Tome Primo .

vanza in un Monaftero profilmo à quella ANNO Citrà, che poi propagata ad altri, e partifosacolarmente à quello di San Mauro, che chiaman San Moro ne controra di Parigi, hà reintegrati i Monaci Benederitini in Francia alla vera Figliuolanza di quel gran Padre, quando nell'allenamento del ripore parean protighi difipatori della forte hauta ni el rande addozono, e fainte

La Morte in quest'Anno che levò da' viventi la Principessa Catrerina Sorella del Rè, e Moglie del Duca di Bar, raffermò En Hiller, per vero, che in fomma ella ci forprende Pent Marall'impensata, non solo perchè ella morì nel fior degl'anni, mà perchè mancò dopo la Vittoria de' recitati contrasti passari l'anno scorso in Roma per la dispensa del di lei Matrimonio, la quale restò perciò quasi superfina. Morì perrinace negl'errori, e nela Teologia, e nella Fisica, e con la falsità pue del Calvinesimo, e con quella di esser Gravida, e perciò di dovere rifiutare tutti i rimedi; e benche dotata di fomma grazia ne' gesti, e nel favellare, se benè impersetta d'un piede, fu Donna d'animo virile, mà d'opinione sì pertinace, che havendo gl'errori connaturali fu sempre essa invincibile. se ben poi invaghitasi del Conte di Soisons, fece credere che l'amore delle cose terrene resolaffe i fenti della fua fede con Dio, quando si protestò pronta di lasciar Calvino se potea confeguirlo per Marito. Vestirasi la Corte à Lutto paísò gl'ufizi di condoglienza col Rè, che amaramente la pianse; il folo Nunzio Appostolico Gasparo Silingardi Vescovo di Modena rimaneva sospeso delle formedi far con esso l'usizio medesimo in dolersi per la morte di persona che era inimica del fuo Principe; onde deliberò d'es- con primere feco doppio il fenso del proprio cor- 11 del doglio, quando gl'altri addoloravanti della lico al Re perdita del corpo della Principessa, ed esso di quella dell'Anima, dal qual complimento forse acerbo il Rè si sottrasse, rispondendo, che per qualche segno dato dalla Sorella in detestazione dell'Eresia, la teneva in

Pettubavali in tanto fempre più per 97 ognjarrei il Ferno della corrispondera fiù le due Corone mentre infolirence il Contre del Brente Corone mentre infolirence il Contre del Brente Corone mentre infolirence il Contre del Brente Corone il Contro del Brente Corone in Collegara finta del Brente Corone in Collegara finta il Re Entro, e la Repubblica Veneta, robe adoptavali for on aucho, e ficopole manifolire del Corone in Collegara finta del Corone il Co

luogo di falute.

and the second

ANNO an Forte nelle effreme parti di quel Ducato 1604 dove dringe fil padfoi na agustie di fito per Berniane dominante l'Ingréfio, e per capionare più primer possenzia del di more in quelle Nazioni, industi fe quatro dei pentiele Comuni che fono de trè Leghe à speuit deputati per seo trattare ne los scioglimento; e per va condit con ogni profusi maniera, e di lustingte, e di doni, el'industi de decinare dallo fabilito, e finis.

Zinduffe à declinare dallo fiabilito, e frinlan des gerficon la Spagna, havuta anova prometbizione di fai demoiria l'incre (actora de l'enbizione di fai demoiria l'incre (actora del vid.
di quale ricevevano per vani rifipetti, o di gelofia, à di difficolà del trafporto delle merci, e vettovaglie, gravifimi incommodi.
Ondeil NE Enrico concitora ò grant'indicalosa, Banzione cectirò la Repubblica ad effer feco
monte per tentare che la motitudine de S'pizzeri.

Ondeil Re Enrico concisto à grand indica Ondeil Re Enrico concisto à grand indica Constante de productor de Repubblica ad effer feco puntar à ger testaure che la molitation de Syizzeri « Venir. C Grifoni fi. perfuadeffe del debto di non mancra della fede data; a quindi nella pubblica Dieta raunatali in Coir rappreientatono gil Ambaístatori loro, che per far consoto della della della della della della della puntaria della fede data; a continuata della puntaria della fede della della della della della puntaria della fede della continuata della della puntaria della fede della della della della della della della puntaria della fede della della

"Sarlosputar giufto, verace, e leale ve ne volevand el noti, e vederiu no Principe ascendiarco in Giuffizzia, e rettirudine, con un col atto contrario di Inquisi permera all'atto cu dell'ellimazione, che con tanto buori, dello colevolte rei gli conquistrat; e quindi faisi colevolte rei gli conquistrat; e quindi faisi colevolte rei gli conquistrat; e quindi faisi fone ferabe al fede, e fe allora mancossife al Rè, Xalia Repubblica, perderebbe quell'attiffino freigo, che li loro glorio maggiori gli havevan trafinesso con la libertà, e con l'Impre che godevano, qualsole fui l'afe

Is nei leipar la tede, is allors managine a Re, & Calla Repubblica, perderebbe quell' altifilmo fregós, the li loro gloriost maggiori l'Improc che goderano, qualitoché fui l'alfegnamento modelimo di eller fedeli agi. Amici non doverli fogettare il giurmanto prelato alle lufinghe del Conte di Fuentes, per non mofrare inferiori e l'Ilmazione di Dio che dell'Uomo. Recare nella condexta delle poppie moto con fannica Romana, e però dover ricordari, che colà non ta cullega pogli forora amita di foligori fe non ta cullega pogli forora amita di foligori fe non

che dovea fărf da 'Criffiani adoratori di Dio vivo, che due volte di propria bocca, & â. Mosê, & agl' Appofloi haveva preferite inviolabili le Convenzioni firmate con l'invocazione del fio nome? Delle due antiche Repubbliche Romana, e Greca rimanere infame, & abbominevole la memoria del la Greca, fe bene tanto chiara per le Dotritne, & arri, & applaudita la Romana

al lato della Fede, e della Religione; e fe

tanto conto fi faceva d'una Deità di faffo,

mana, ridotta ad effere in fomma eftimasionede/Pinicipi tratti à ollegaria feco dal candore profesito nella fede dei patti, e, chiunque la configliate di prirato di quella gioja effere un vero nemico della loro Nasione, affine di porla indiferentia, pepararia dalla Colleganza de' più potenti, per poi devoraria abbandonata che fia dalla Turela degl' antichi Amici Protettori ; ricordarfi, che Gioschi infigre Capitano de' Giodei non volle aderire alle tumulturarie istanze de' fioi. rompendo il trattaro fattoro gi Galb-

violabile la fede delle fue promeffe . Imi-

tare l'eccelsa Repubblica Elvetica la Ro-

bootir infedeli, e pugani, benchè havefie fubodorata la fororfaude, allegando dorerfi più temere l'invocazione del Nome di 
Dio, che feprata le Vittoria. Non vieffere 
error peggiore, che ffinnare effecto di prudenna la riande, c la fimulzione, quando 
l'ufo loro è il formmo dell'imprudenza, eciando in altri diffindenza, de afienzzione, 
che fono il due Minuffi della reparazione depermiti gil Ambalicatori prafarono alla Dietra, fispendo che la moltivudine come di godfolano intendimento vuo efferi ritrata con
groffe funi di canapa, e non con fili di feat
if torfili argonenti ; e quidi perfuish

neà Milano per rivocare i trattari recenti, e per leverare nel l'Interiore de liberazione. Mà il Foences, che haveva alla mano a resonata del proposito del

l'Adunanza, fù deliberata nuova (pedizio-

In ranto alcuni Capi più accreditati del 18 Grifoni, infofterenti delle minaccie, & gar - son, ti che udava il Fuentes, effendo Calvinilli fientesi di religione , pratticarono alcuni Soggetti il religione per qualche followazio e hasqino per e qualche followazio e hasqino e in Italia, dove dimoravano occulti, a di candos effecto di promovere ad un tratto novietatali, che diffospleffro il Fuentes dal proficer di certificati della valunta della proficera di certificati del su universare angifora un

di perturbarii, & unitamente aprifiero un campo alla libertà delle cofcienze di quà da' Monti, per favi liberamente professare l'Eresia. Màè gloria del Rè Enrico, e della Repubblica Veneta l'havere fvelato il maneggio al Pontesce nell'haver dato mano

i fta-

1604

MNNO à stabilir in pace i Popoli Vallesi, che già follevati in armi stavano pronti à moversi per dar principio a' diffegni sudetti, perniziofi non meno allo stato temporale d'Italia, che alla Carrolica Religione, bastando a detti due Principi di royersciare le arti del Fuentes, con impedirli quell'alleanza, che con eccesso delle proprie premute in volerla, palefava troppo av vantaggiofa alla grandezza Caltigliana, fenza ammetter l'usodi quei mezzi, che la pietà dissuade; ed erano in vero quelle cose, nebbie che sorgevano nel sereno della pace che godeasi frà le due Corone, mentre per la parte del Rè Filippo di Spagna pareache i (ofpetti s'ingrofsassero . Questo

Monarca era di costumi sì placidi, e soavi, che lafciava à Francesco di Sandoval Duca di Lerma fuo primo Ministro la libertà di errare sopra la di lui bontà senza pena, e di operare con immentità di premio fenza minimo freno di timore; equindi tirando in sè stesso l'intero della Regia autorità, lasciava il Re apparente immagine del dominio, e foggetto à tutte le querele, ancora à quelle che destavansi unicamente dalle di lui azioni, fenza discernere l'infelicità di dare il meglio di sè stesso, che è la volontà, in pagamento del peggiore d'ogni malore, cheè la

Difterbe frk le due Core-

à militare per l'suoi ribelli d'Olanda, i quali fossero soccorsi anco di denaro dall'Erario Regio; così in opposto il Rè Enrico insistes va per l'abolizione d'una gabella imposta nes gli Stati di Spagna (opra le merci di Francia di trenta per cento, che con vane preghiere non haveva potuto ottenere, e quindi deliberò di sospendere il commercio fra suoi Vaísali con quelli di Spagna, la quale fu più tolto diffimulata dal Rè Filippo, nutrendost però s'empre più la diffidenza, preludio di rottura funelta al Crittianelimo.

Perlocchè sollecito l'animo del Pontefice

teva recare ardimento all'Erefia, dal vede-

fervitù all'altrui voglie; onde il Rè coman-

dato da lui, dolevafi, che pafsafsero i Francefi

non dell'imminenza di tanto pericolo, che po-

re i Capi della Religione Cattolica divifi, incaricò replicatamente al Cardinale del Bufalo suo Nunzio à Parigi, di rappresentare al Rè Enrico l'ardentissimo desiderio, che haveva di veder diffipati i semi delle amari-41 tudini, che corrompevano la buona intel-

ligenza frà le due Corone, comperata con tanti stenti, e pensieri suoi, giacchè pareva, che il Rè Filippo fosse più voglioso della concordia; replicò Clemente gl'ordini, perche il Nunzio raddoppiasse gli storzi degl' ufizi fuoi col Rè Enrico, à cui efficacemente rappresentò : Effer la Pace quel tesoro, ANNO che la Maestà sua haveva trovato seppoko fotto le vaste rovine delle rivoluzioni del Nunio in suo Reame, e secondo il precetto Evange. Francia lico, chi trovail Tesoro lo nasconde, e custodisce, e per utile proprio, e per non mostrarsi sprezzatore delle grazie del Cielo; così dover tenersi cara la gioia sudetta, per utilità de' suoi Stati , migliorati in pochi meli con tanta prosperità, e per gratitudine dovuta al buon Pontefice Clemente,

ch'era stato la guida sedele per fargliela rinyenire. Trovarfi il buon Papa oramai alla morte, nè havere la sua vecchiezza altro follievo, che la memoria d'haver aggregato al suo Gregge la di lui grand'Anima, e quindi bramare di lasciarvela gloriosa, per le passate Vittorie, e per la presente tran-quillità. Dover essere lui il Componitore delle differenze frà Principi Cattolici, e congregarli in santa carità sotto il suo Manto Pontificio, nè dirsi mai Congregazione d'Anime Criftiane, se non dileguavast l'emulazione, e decapitavansi in una leale confidenza i fospetti; supplicarlo per tanto ànon dar più fomenti a dispareri col Rè Cattolico, che il Papa sapeva esser disposto ne' sensi d'una vera fratellanza, secondo quelli della Pace stabilitasi in Veryino. Mostrò il Rè di haver in grado molto distinto l'ufizio del Papa, mà come la sospensione del commercio era proceduta dalle Gabelle imposte dagli Spagnuoli sopra le robbe Francesi, chiedeya, che quelle si abolissero; le quali suppresse per ordine del Rè

zioni, con laude del Papa, con utile de' Vassalli ., e con accrescimento della Pace. In Spagna era pervenuta un'Ambasciata d'un Principe Affricano, chiamato il Rè di Curico, altri dicono di Fessa, à fine di ecci. Member tare il Rè Filippo, non solo ad'haver soco corrispondenza per amicizia , mà per inte Ambilim reise, aprendoli alsai agevole la stradadi in Syan

Filippo si ristabili il commercio frà le Na-

potere col mezzo delle di lui forze, attentar l'impresa d'Algieri, la quale già deluse la vasta Potenza del di Ini Avolo Carlo Quinto ; e come i lidi Affricani (ono sì profiimi agli Spagnuoli, che possono loro cagionare correrie, & infestazioni moleste, così Filippo piegò volontieri à secondare i progetti del Rè Barbaro, e fece perciò ricondurre l'Ambasciatore sopra due poderose Fregate, cariche di Monizioni con Capi di Guerra, & Ingegnieri, benchè poi

non fosse sì sollecito lo scoppio di questo Ηз

ANNO nembo in Affrica, come à suo luogo riferiremo. 21

Riusci ben più propizia l'altra Impresa, che intentò il fudetto Rè Cattolico della Pace con l'Inghilterra ; perocchè il Contestabile di Castiglia, riconoscendo nella sua dimera in Fiandra quanto potesse toglietsi agl'Olandesi di forze, con pacificarsi con zo dell'Ambasciatore Gio: Battista Tassis,

es sper gi'Inglefi , fenza partirfi di là , fece per mez-Ex Estate e del Presidente Ricardotto attaccare il trattato col Rè Giacopo, benchè fi temessero, in il e forse v'intervenissero le opposizioni del Rè di Spa- Rè Enrico, à cui il lustro della gran Potenza Spagnuola non potè piacere sì limpido,

che non ricevesse ombra di qualche contrasto dall'altre. La prima difficoltà nel maneggio s'incontrò nel ricognofcimento delle facoltà, è plenipotenza del Rè di Spagna, nella quale diceati di far trattare con gl' Inglesi senza nominarsi il Rè ; 'ma come egli haveva tutte le cavillazioni nella Teologia, non fece conto di andare à rifufo con la denominazione de' fuoi Popoli, benchè ne fosse capo. Proposero in primo luogo gli Srugnuoli Lega offensiva, e difensiva, mà gl' Inglesi non vollero assentite che alla Pace, con una totale neutralità comune; pureaccordorono la feconda inchiefta fatta loro di non dar foccorfo a' follevati d'Olanda. mentre risposero rilevare più all'interesse della loro Nazione il commercio con essi, che la Pace con Spagna, ch'anzi infiftirono di volere permelloli generalmente il traffi-

co maritimo, che ancor si estendesse all'Indie Occidentali, nellequali gli Spagnuoli per massima fondamentale del proprio reggimento non volevano ammettere altra Nazione, forse perchè riconoscendola più soave ne tratti, quei Popoli pigliassero odio all'asprezza della loro, che in sostanza è Gravità Maeltofa, e riuscendo sopraminodo molesta loro quell'istanza, mà tanto per la voglia, che havean della Pace, fu forza di accordarli . Non così s'uccesse nell' istanza fatta dagli Spagnuoli per la restituzione di alcune terre impegnate da' Ribelli d'Olanda alla Reina Elisabetta, mediante la restituzione del denaro, che anzi la reputarono per ingiuriosa, protestando di re-

fpiacevole fù l'affenso, che convenne dare à gli Spagnuoli, perchè i Vasfalli dell'Inghilterra praticando ne Porti , e Regni di Spagna godeffero la Libertà di coscienza, immuni dal foro della Santa Inquifizione ; e tanto v'infifterono per la dolcez-

stituirle, a chi le haveva loro date. E più

za , e facilità dell'altre concessioni , che ANNO fenza badare all'esaggerazioni de' Spagnuoli asserenti , che ne' loro Regni vi era- Preno ferni occulti, e pestiferi di Religione en l'oscori Maomettana, & Ebraica, e star nascosti i segone Gafinti Cristiani, meditando cose nuove, e adica repressi dal solo rigore del Sant'Osficio; che

se loro concedevati un solo spiraglio di luce con permiffione di qualfifia altra Religione. doversi tenere imminenti le calamità, e confusioni che miravansi nelle Provincie vicine: Pregare gl'Inglesi con la maggiore efficazia, non farli violare la Legge fondamentale della loro Monarchia, la forza della quale stringeasi dalla fede uniforme de' fudditi, e dalla loro carità, e questa non esser mai fincera, senza la totale unità della credenza, negl'Articoli della quale discordando una parte del Vassallaggio, prima procedeva a gare private, poscia à dissensioni Civili, indi in odii capitali frà esfi , ed in fine à machinar trattamenti perniziofi contro il Principato; non poter per tanto il Rè Cattolico udir con pace una pace, che poteva esser per lui ferace di tanti mali, mentre accordandolo con l'Ingbilterra lontana, lo portava al pericolo di distracrlo da' proprii fudditi, e di contondere il reg-

gimento pacifico de proprii Stati. Maforti

gl'Inglesi nella resoluzione di volere la liber-

tà di Coscienza, convenne a' Spagnuoli contentarli del folo vantaggio d'elscrifi renduti Fx Bile benemeriti della Chiefa Cattolica con gli Lhappatasforzi fatti per il di lei vantaggio; e quindi Martani, appuntati gl'Articoli , il Contestabile di o Thank Castiglia paísò poi con sontuoso accompagnamento il Mare, e ricevuto onorevolmente in Londra, si pubblicò la concordia. Cioè : che frà Spagna, e l'Inghisterra si in-la tocc. troduceva Traffico, Amicizia, Commercio e Navigazione libera, per tutti i fudditi d'amendue. Che i Naviganti dell'una, e dell' altra parte poteffero pigliar Porto col nume-

ro di sei Vascelli al più, e fermarvisi pochi giorni, fenza che gl'Inglesi potessero essere ricercati in materia di Fede da alcun Tribunale, rimanendo provveduto con la parola del Rè Brittanico all'infolenze, e scandali desl'Eretici, mediante la promella, che faceva di dar loro ogni più severo castigo. Che rifoetto agli Stati d'Olanda, e Zelanda non intendevafi di rinovare alcuna cofa , restando liberi gl'Inglesi di pratticarvi, trassicarvi, foccorrerli giufto al trattato fatto con effidalla Regina Elilabetta.

Tolto a' follevati d'Olanda il conforto, che loro poteva recare l'inimicizia del Re-

di Spa-

ANNO di Spagna con l'Inghilterra , mediante la riferita Pace, riportarono un'altra maggio-Ex 18/10. re percossa con la perdita della famosa Piaznon p 1 za di Ostenden. Già correva il terzo anno.

Extratago che l'efercito Spagnuolo composto di Veterane milizie di varie nazioni oppugnavala. con raro esempio di costanza, e negli Agresfori, e negli Assediati, per sostenersi à fronte d'un torrente di fuoco, e di una viva mole di ferro, ed in un incessante fulminare d'artigliaria, e di bombe. Solleciti dunque oltremmodo gl'Arciduchi Governatori di Fiandra per il Rè Filippo di vedere il fine di quell'infigne impresa capitarono in un partito impraticabile se non fi fosse allora praticato con felicità, provenuta più da alcune contigenze cafuali, che dall'effetto proprio dello stesso partito; Questo su il dare al Marchese Ambrogio Spinola il pen-

siere d'espugnare la Piazza à sue spese,

Spinola à gettarsi in braccio all'animosi-

corrispondendoli gl'Arciduchi di certa, e determinata fomma di contanti . Ben meritava questa strana risoluzione di negozio di ridurre ad appalto le Vittorie . e le Guerre, come erano intervenute per mare, e per terra nuove ed impensate maniere d'aggressioni, e di combattimenti. Stette tuttavia lungamente perplesso lo

> tàdiquelto grave attentato, màin fine prevalendo nel suo Animo la speranza, e l'appetito di gloria militare al timore, non volle rifiutare un aringo così fingolare per uscirne famolo alla memoria de' posteri , come trionfante in fazione sì memorabile, e come infigne nella grandezza di sì vafto esperimento. Considerò per tanto unitamente con suoi Capitani le forme più proprie che potessero scegliersi per ventre speditamente al fine dell'Impresa, e di comune consentimento si deliberò d'accettare il carico. Gli Stati per contrario riflettevano doversi per necessità applicare ad uno de' due partiti , cioè ò cagionare all'Armi Spagnuole qualche sensibile diversione, ò raccogliere tutto il potere in un atto, e farne uscire un impe-

talmente la forza che parea difugualeà cimento sì fiero, e però prevalfe il pensiero no della diversione, attaccandosi la Piazza dell' che Esclusa conquistara già ne' tempi del Duca o di Parma. Percosse quest'avviso sul vivo l'Arciduca, che volò in quelle vicinanze per dar calore alla costanza degl'Assediati,

to sì grande, e furibondo, che fosse vale-

vole à far decampare l'Inimico, e discioglie-

re l'Assedio. A questo non consentiva to-

quali , lagnandoù di rimanere diminuiti

dalle perdite che facevano nelle fanguinose ANNO

fazioni, ricercavano presente, e valido soccorfo, onde ingiunfe l'Arciduca allo Spinola di lasciare Ostenden, e soccorrere l'Esclufa; e benchè egli contendesse lungamente con efficaci ragioni di eseguirlo, in fine gli convenne di cedere, e tentare di foccorrere gl'Assediati; mà riuscito vano l'esperimento, dopo una sanguinosa fazione l'Esclusa si rende a patti, ed egli tornò al suo primiero impiego di fuperare Oftenden, Raddoppiava il fervore a' Cattolici la perdita dell'Esclusa per sormontare gl'ostacoli d'Ostenden, parendo loro, come soldati Veterani, d'essère in obbligo di versare tutto il fangue per riparare con nuovo acquisto la paliata perdita ; e come tenevali , che gl' Olandeli infolenti per la vittoria corressero à soccorrerla, si disposero li Capi dell'Esercito Spagnuolo à premunire i luoghi che frapponevansi frà l'una, e l'altra Piazza, e poscia raddoppiando il coraggio, e la pazienza, s'accinfero à dat nuovo affalto.. Le quattro Nazioni nelle quali fi dividea tutto il Campo procedevano con sì fervente gara, che esprimevano l'Idea della più essicace emulazione, ed avanzandosi co' lavori, mà con incredibili stenti, s'impadronirono finalmente del fosso, e susseguentemente del primo recinto; mà alle perdite riparavano quei di dentro con nuove opere, restringendo sempre più l'ambito, e conftringendo l'ambito istesso della Piazza tutto opera di fortificazione; e perciò nell'estremità delle linee del perduto recinto ne alzavano un altro con tutte le circoftanze di resolare fortezza, emulandofi l'arte nel costruirlo, e la forza nel disenderlo. Lo Spinola fece raddoppiare gl'attacchi infiftendo con altro impiego delle genti alla parte Vecchia della Terra conosciuta per la più debole, ed ivi rinovando le mine, e gl'assalti, mentre conquistata quella veniva chiuso il Canale per cui i soccorsi penetrayano incesfanti nella Piazza, e dall'altra parte fece parimenti incalzare l'impressione sempre più vigorofa, di maniera che formontato dagl' assalitori anche quel recinto, a' difensori mancava il Terreno di far nuovi ripari, e dimostrandosi troppo gloriosi operarii,quanto mancava la materia al lavoro, tanto erano pronti à supplire col petro a diroccati muri. Mà ridotto l'ambito alla Piazza per le tante ristrettive troppo angusto à difenderfi , il Conte Maurizio di Nassau Generale de' Stati fece intendere a' difensori che

la cedessero. Hayuta essi questa commessio-

ANNO ne pensayano di dargli un'esecuzione più da 1604 Vittoriofi, che da Vinti, imperocchè difegnarono di rompere i Dichi, e gl'Argini, e

convertire una fortezza in uno ftagno per confusione della pertinacia degl'Aggressori . Mà l'interesse di conseguire il commodo al trasporto delle robbe loro li sece lasciare quel gagliardo partito, impetrando nelle Capitolazioni i più onorevoli patti che mai habbia confeguito neisun Prefidio perdente. Uscirono per tanto in numero di due mila, e cinquecento d'Oftenden, e vi entrò l'Arciduca, e lo Spinola con ammira-

zione di vedere diformata la Piazza, eridotta ad un vero Cimiterio d'ossa spolpate. In Inghilterra dalla felicità di questo suc-23 Ex speed. ceffo nel quale il Rè Giacopo haveva potu-

alzare il capo, si rivoltò presto à travagliare Ingiliaria loro le direzioni spirituali de' Sacerdoti, contro quali prescrisse irremissibile la pena capitale con pubblico Editto, se incontanente non se ne partivano, e come di essi molti ritrovavansi carcerati, fattili trasportar sù le Navi, volle che forzatamente ne partiflero, senza ammettere à temperare il rigore di questa legge niuna stilla di quella foavità che pur le Lessi medefime prescrivevan d'indulto secondo il valore delle circostanze, ò delle persone, ò del tempo,

ò del luogo . E raccolto un Congresso de' Sent mile Ministri Anglicani nel luogo d'Amptoncu-Parissi ria, presedendovi egli medesimo, e sentite le querele de' Puritani , ò fiano i veri , e puri Calvinifti , dimostrossi con essi loro poco meno severo che con i Cattolici, contenendoli petò ne' foli termini di censurare per falfa, e dannata la loro Dottrina, se sù la base del Calvinesimo non ammerteansi le

nuove Regole della Chiefa Anglicana. In Svezia erafi frattanto rendutà formi-24 Ex Sport, dabile la forza con la quale Carlo Zio del Rè Sigismondo havea sì bene stabilita la propria perfidia in onta della sovranità del Nipote, che in quett'anno hebbe la sorte

propizia di haverla canonizata come onesta. benchè tale sentenza uscisse da' Giudici di pari iniqui, e perfidi, quanto erano i meriti della causa sudetta; perocchè raccoltisi eli Stati, ò sia l'Adunanza de' Primati del . Regno nella terra di Norcopia, fù con solenne Decreto de' Ribelli riconosciuto Carlo Ribelle per Rè; e per sentenza di tutti i Congregati Eretici costituito Rè loro, che

non haveva merito maggiore che quello ap-

punto dell'Eresia, con la quale hayeva al-

lettate le turbe vogliose dell'impunità . ANNO che all'intemperanze permette l'Eressa Luterana, per sottrarsi dal legittimo dominiodel pio Rè Sigismondo, dichiarando ancora che i dilui Figliuoli, e Posteri s'intendellero chiamati alle ragioni della fuccessio-

ne in perpetua descendenza. In Oriente al defonto Meemet era succeduto nel Dominio Ottomano il di lui Fi- Ex Famel gliuolo Acmat di età sì tenera, che non Biter. Oc forpaffava li fedici anni, e quindi poco poteva temere il Cristianesimo della debolezza del fuo Configlio, se la vasta Potenza di quello Stato non supplisse à qual si sia difetto. Il primo penfiere del di lui reggimento pine alle fu quello di secondare non tanto il costume di Acond

antico, che il Configlio de' proprii Miniftri di fare il donativo alla Milizia nella rile: vante somma di venticinque Zecchini per ogni Gianizzero, e dieci Scudi per ogni Spal; e l'havere havuto un Padre crudele, che nel trucidamento del primogenito lo haveva liberato dal Competitore non desormò secoudo il folito i primi spazi del Dominio con effusione del sangue de' propri Congiunti. Volle però ad iftigazione del primo Visir che uscisse di Corte l'Ava prima Madre già di Meemet, che fù trasportata al Vecchio Serraglio, acciocchè lasciasse libero il campo all'avidità de' Ministri per gl'opulenti provecci che loro poteva consentire di fare l'imbelle età del Sultano . Rivoltato poscia l'animo ad impugnare le luttuose incursioni che a' danni delle Provincie dell'Afia cagio- Speti navano le Vittorie del Rè di Persia, fu scelto Capitanoà condur l'éfercito colà il Bassà Cicala Figliuolo dell'altro di fimil nome; più famolo per l'Appoltalia della fede Criftiana, che per gloria militare; e benchè

egli declinaise dall'occasione esibitali di tanto cimento alla propria riputazione con chiedere quantità di Vettovaglie, edi Monizioni, e di Genti, che non consentiva di dare la debolezza dell'Erario Ottomano, nondimeno forzato alla partenza paísò in Afia, e fermatofi nella Città di Diarberchir, riconobbe le cose sul fattoin molto peggiore stato di quello che gli havevano figurato le relazioni di quelli che lo volevano imbarazzato in quel grave impegno, mentre i Perfiani affediavano la Piazza di Revan, & i Giorgiani quella di Teflis perduta

già l'altra di Tauris col circostante paese di- Es Major strutto à bella posta, perchè non potessero " la defusfistervi le di lui Milizie; perlocchè forza. "". to à cercare regione, più fertile per procacciare gl'alimenti alle proprie squadre, si av-

ANNO vanzò verso Van, dove trovò schierato alla Campagna l'Esercito Persiano, che l'at-

tendeva nella più sfortunevole congiontura per lui, quando indebolita la fua Gente non meno per la stanchezza d'un viaggiosì lungo, che per la fame fostenuta, quale senza le fatiche del viaggio stanca i corpi più di ogni altra fatica, equindi attaccate

le schiere Ottomane in una non prevista confusione, nè pure poterono concepire il Con la fem: pensiere della difesa, di maniera che urtate, e foprafatte, foltennero quaficchè una itrage universale, con la perdita dell'intero bagaglio, e Cannoni . Ne del tutto fu più fortunata la parte, ò sia il residuo di quella. Gente sconfitta, mentre ricoveratasi nella detta Città di Van, e non trovandovi conforto bastevole per sicurezza dell'Asilo, deliberò Cicala di salvarsi col savore delle tenebre notturne, recandocon spedito Mesfaggiere sì funesto ragguaglio alla Porta, con le istanze più vive , perchè Acmat perso-

malco, affine di dare spirito con la sua vici. ANNO na prefenza al languente, e roversciato partito della fortuna Ottomana in Afia. Mà corrotto il di lui animo dall'ozio, e dalla libidine, era incapace dell'impressione della specie dell'onesto, e del decoroso; perlocchè avvilitofi ne' trattenimenti, e delizie del ferraglio, esibì anche fomenti a' Ribelli della Natolia, i quali cagionando più proffime le molestie, piegossi finalmente il di lui animo ad accorreryi personalmente, mà con un viaggio intraprefo per giovanile cu- del baltare. riofità, non per faggia providenza, mentre arrivato nella Città di Burfia vi fi fermò quattro fole giornate, ritornando frettolofamente in Costantinopoli al culto prediletto dell'ozio, fenza haver fatto altro, che dissipare nelle profusioni del viaggio la riputazione, & il denajo, da quale unicamente riceve mantenimento, e vigore la potenza ; che tuttavia non fi estinse in lui , per travaglio del Cristia-

#### nalmente si trasferisse in Aleppo, & in Danefimo. DEFENDED BEFORE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE DEFENDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

# Anno 1605.

## O M M A R I O.

1 Fatiche di Papa Clemente nella discussione delle disputte frà Domenicani, e Gesuiti non decife . Privilegi dello Spedale di Santo Spi-

2 Molatia, e Morte del Papa; suo Ritratto, e riffretto della vita

3 Dissegni de Francesi intorno all'Elezione del ausvo Papa .

A Prattiche in Conclave per efaltare il Cardinal Baronia riufcite vame

5 Negoziati, ed Esaltazione del Cardinale de' Medici chiamatosi Leone Undecimo.

6 Morte, e qualità di Leone Undecimo . 7 Torbidi regoziati del Conclave . Elezione del

Cardinale Burghefe col nome di Paolo Quinto. 8 Pubblicazione del Giubileo. Privilegi concessi di gl' Abbreviatori de' Conclavisti; de' Carmelitani , e de' Minimi .

9 Promozione di dieci Cardinali; eloro qualità. 10 Morte de Cardinali Simoncelli, Zacchia, e

11 Concessione della Festa di Sant'Ubaldo; e Pri-

ulegj del Collegio Mattei. 12 Morte, e qualità di Teodoro Beza empio Cal-

12 Inclinazione dell'Imperatore ad accordarfi col Bostcai impugnata da' Consiglieri , e persuasa

da altri . 14 Assumione farmale di Bostcai al Principato di Transilvania, e dichiarato Rè d'Umberia da

15 Progressi di Bostcai sopra Novigrado, e Visigrado, e il Monte di San Tommafo, e Stri-

gonia: rigettato da Eperies, e Giavarino. 16 Causa della Marchose di Vermeglie in Parigi e condanna de di lei Parenti , ne Beni de

quali presendea la Regna Margherita.

17 Cangrafio degli Ugonosti alla Rocella contro il
Rì, cire usfa Clemenza cal Capo Duca di
Buglione.

18 Nuova Persecuzione contro i Gesuiti difesi dal Nunzio Barberino, che octiene la demolizione

della Piramide già eretta contro di el 19 Protiche degli Spogmoli contro la Cutà di Morfiglia, e dispareri cal loro Ambasciatore in Pa-

20 Azioni militari , mà indifferenti in Fiandra . 21 Riforma dell'Ordine di San' Jago , & crezione d'un Collegio per effo in Combra.

22 Comiura scopertafi, e punita contro il Rè d'In-

22 Sconfista de' Svezzefi fotto Riga. 24 Morte del Patriarea , e Doge di Venezia ; Elezione di Leonardo Donaso.

25 Origine de' diffurbi in Moscovia, occupata da

26 Perdite dell'Ottomano in Afia , fopraffatto dal Re di Perfia , che anima gl'Imperiali alla Guer-

reffi della Fede nell'Indie; Ecliffi memorabili del Sole, e della Luna 28 Morte, e qualità di Uliffe Aldrevandi.

L'An-

ANNO Anno quinto del Secolo viene diffin-1605 to dall'indizione Terza. Fartafi l'empre più strepitola la contenzione furta alcuni Anni prima frà i due preza Sand clariffimi Ordini della Chiefa de' Domenide cari, cani, e Gefuti intorno alla difficile quiftio-Differe fra ne Teologica, degli Aiuri, che dona la Grazia divina all'Anime per la loro eterna falute,

Gefain 4 fu forzato il Pontefice Clemente à commetterne la discussione in molti Consessi di Teologi, indi di Cardinali, & in fine degl'uni, e degl'altri avanti sè medetimo, infiftendo. fi da Domenicani, che la fentenza del Molina dovesse riprovarsi come eretica, quasicchè daffe troppo di forza all'arbitrio umano, e troppo di possanza senza i suffragidella Grazia divina; e proruppe la controversia in sì strepitose sazioni, che bene si riconobbe, che i conflitti degl'intelletti, e degl'ingegni fono anzi più pertinaci di quelli che fi fanno nelle Battaglie campali; dove finalmente il sangue profuso ne reca il termine, che nelle Battaglie delle fcuole per quanto si versi il sangue delle Accademie che sono gl'inchiostri, & i sudori, il constitto sempre più rendefi afpro, per effer corrotto il motivo d'onde procede; mentre allegandosi da ogn'una delle parti efferne il motivo l'amore che portano alla verità per rivelarla a' fedeli 'à folo oggetto della Carità, che fà loro rifentire gl'eccitamenti per rinvenirla, è molto incerto, se presso tutti i disputanti fia effa in quella purità, che la rende fruttifera del bene del Proffimo; & appunto nel cafo della prefente contenzione volava per le boeche della Corte non effer altrimenti prodotta dalla fupposta carità del Profiimo, mà dal prorito di contendere quel ch'erafi fcritto da gli emoli, mentre fostenendo i Gesuiti la sentenza del Molina, furse Melchior Cano, co' Domenicani ad impugnarla con strepitosa sequela di parreggiani per l'una, e per l'altra parte, perlocchè obbligato il Pontefice dalla propria carità ad impiegar molte ore nell'affiftere alle difpute, & à travagliare coll'intelletto in fortili fpeculazioni, contraffe il morbo, che terminò la fua vita, benchènon poteffe terminare la quistione sudetta, lasciata per in-Retter, decifa al Succeffore. Palesò ben effo il di de-"Temo cimo di Febrajo le proprie brame, che l'Of-Privilegio pitale alzato già in Roma da' tempi remoti lla specifica di Cordine di Sant'Agostino, chiamato di Santo Spirito in Sassia, godesse i tempora-

posti , gl'Infermi , e li Sacerdoti , è sieno ANNO Canonici serventi, per la qual cagione lo liberò dalla fuggezione a' Tribunali della Curia, fottoponendolo privatamente à quello del Vicario Generale Pontificio nell'istessa Alma Città, dichiarando, che l'eccellenti opere pie, che in edificazione dell'universo Mondo sottiene l'Ospidale suderto havevano eccitato l'animo fuo à provvederlo fpontaneamente del privilegio sudetto

Funesto accidente sopravvenne indi al Cristianesimo per la perdita, che soce la Chiefa Universale dello stesso Capo, Clemente Ottavo Sommo Pontefice. Fù ofservato che dopo la numerosa promozione di diciotto Cardinali, il suo animo non trasparì più Ex Sorlo così fereno, e giulivo ne' fguardi, e nel volto, come era folito; e si tenne, che portato dall'eccesso dell'autorità, che sopra di Ben lui s'arrogava il Cardinale Aldobrandino fuo Nipote fusie sforzatamente condisceso ad includervi alcuni Soggetti immaturi per l'età, e per li meriti, che poi conoscendone ad animo fedato, e fuori delle presianti istanze del Nipote i difetti, se ne lagnasse tanto internamente, che in fine cadelle malato. Altri confiderarono, che impotente la fua vecchiezza à gravi fatiche di mente, havesse con importuna, e fissa applicazione affiftito alle fottili discrepanze, che habbiam accennate de' Religiofi Domenicani, e Geluiti. Ma qual ne foffe la cagione, certo è, che ne' primi giorni di Febrajo tù forpreso da uno strano sconvolgimento d'umori, che turbandoli ancora le Potenze dell'Anima diede manifestamente in delirio con perdita della memoria, e dell'intelletto di cui era in fanità sì eccellentemente fornito. Era all'hora partito da Roma il Cardinale Aldobrandino à titolo di visitare so Stato Ecclesiastico, e di vedere la sua Chiesa Arcivescovale di Ravenna, ove su sorpreso dall'infelicità di quell'avvifo, e tornandone colla celerità delle Poste, trovò il Zio già in stato disperato, e inabile à fare spedizione di alcun negozio, comerichiedeva il bifogno della fua Cafa, e de' Cardinali fuoi aderenti: E così allongando la pena del vivere, il terzo giorno di Marzo la terminò colla morte. Principe degno, Pontefice Santo, e di cui da gran tempo in quà non era seduto sù la Cattedra Appostolica Uomo nè più composto, nè più grave. Fù di giusta statura, eccedente un poco iu graffezza, di compleffione trà la fanguigna, e la malinconica, di tratto gentile, ed affabile, mà insieme de-

li vantaggi, che fosser valevoli à ben diriggere l'Economia essenziale ad una profusione sì vasta di spese per alimentare i Bambini escorofo, e grave; di moto lento rispetto al

ANNO corpo aggravato dalla Podagra, mà veloce 1605 d'animo, temperato folamente dalla ma-

turità della prudenza, ove richiedeasi anteriore all'oprare il pensare. Era nato dalla Famiglia Aldobrandina delle più nobili di Fiorenza, i moti di cui cacciarono il Padre dalla Patria per dargli commodo di più eccellente fortuna. Paffato perciò egli nello Stato Ecclefialtico fu impiegato nel Governo della Città di Fano, ove nacque questo Figliuolo nominato Ippolito. Questi seguitò la stella prosessione Legale del Padre, assunto egli pure al primo ordine degl' Avvocati di Roma, che si dicono Concistoriali, poscia fatto Auditor di Rota, e Cardinale da Sisto Quinto, indi Legato in Polonia, sostenne sempre in tutto il corso della sua vita privata coll'integrità, colla dottrina, con la prudenza il concetto, che meritaffe d'uscire dall'esser di privato al grado di Sovrano. Fatto poi Papa, e Sovrano, non può diríi quanto ritenesse del privato in ogni fua azione fegreta, per far comparire eccelse quelle, che intentava da Principe. Espresse dalla bocca de' più licenziosi censori la Santità del fuo Pontificato l'uso frequente che riteneva de' digiuni, e delle penitenze, il Sacrifizio quotidiano dell'Altare con profuse lagrime, l'elemosine pubbliche, e private, l'umiltà nelle parole, e ne fatti, accogliendo i Pellegrini, la mensa de' quali nè pure sdegnava in camera propria : il zelo di dilatare la Fede Cattolica frà Barbari, · l'applicazione in ampliare fra Greci il Rito Latino, l'attenzione ad estirpar l'Erefia, ed il pensiere per la riforma de' Regolari, in esecuzione di cui si abbassò più volte à visitare i loro Chiostri, per contenergli nell' osfervanza de' loro Istituti, e per rimoverne l'occasione de scandali. Queste cose che lo coltituivano Pontefice Santo mirabilmente influivano à renderlo Principe degno. Fù sì fissa la sua mente al culto della giustizia, della pace, e dell'abbondanza, che per farle fiorire alla tranquillità dello Stato temporale della Chiesa, legò immobilmente sè stesso ad una perpetua applicazione, all'udienze e private, e pubbliche, quelle per soddissazione de' bisognosi, queste per freno de' fuoi Ministri. Poche ore occupava il suo sonno, pochi momenti la mensa, tutto il tempo gl'affari, la mole de' quali acconciava con la divisione del tempo, che à ciascheduna parte de' negozii assegnava distinto. Nell'amministrazione della Giustizia piegava al severo, bramoso soprammodo, che la raccolta di tante Nazioni, e di Tomo Primo.

genii sì varii che in sè stessa contiene la Città ANNO di Roma vi trovasse col timore della pena 1605 tal freno alle passioni, che per tutti si rendesse una giocondissma stanza. Et ad ogn' una di queste parti suppliva con tant' applicazione, che pareva nutrirfi della fatica, e follevarsi in soccombere al peso di mole sì vasta d'affari. Ciò che lo costituiva degno . e giusto Principe s'accoppiò poi in quattro memorabili imprese, nelle quali apparì al giudizio dell'universo degno Principe, e San-A to Pontefice. La prima fù l'Assoluzione data al Rè Enricodi Francia, havendovi proceduto con tal maniera di gravità, e destrezza, che sostenendo quanto mai si potesse il punto della Maestà Appostolica, seppe con decoro della propria Cattedra far acquifto al Gregge sedele d'un Anima sì grande, ed eroica, che stabilì in pace il Reame di Francia, perturbato da tante calamità. La feconda fu l'affiftere a' pericoli della Religione Christiana nell'Ungheria con larghe profusioni d'oro, e di sangue, con sacrificarli la vita del proprio Nipote. La terza fu l'ingrandimento dello Stato temporale della Chiefa, che in fine serve per base alla Podestà spirituale, coll'importante acquisto di Ferrara, e di Monte San Giovanni, luogo fortissimo nell'estreme parti della Campagna, che folo fece offacolo all'invafione che Carlo Ottavo secedel Regno di Napoli. La quarta fu la Pace (tabilita trà le due Corone dalla sua autorità, ed il mantenimento, che ne procurò poi con indefessa applicazione. La memoria di queste particolari azioni, e delle generali della fua vita pubblica. e privata, costituiscono venerabile il nome di Clemente Ottavo per giusto Principe à Roma, ottimo Padrea' Fedeli, e degno fuccessore nell'Appostolato. Con tutto ciò frà tante virtù non mancò qualche neo dell' umana fragilità ad oscurarne lo splendore. Attesocchè si riconobbe in lui un eccesso sì grande d'affetto a' proprii Parenti, che lo portò non folo à verfare fopra il fuo fangue diluvii inconfiderati di grazie, e d'autorità, mà fi trovò sì ingannato dalle qualità loro, che in fine tardi s'avvidde d'haver da-

to ingiustamente la Porpora à due, uno

ancora Giovinastro imperito, l'altro di vita

così indisciplinata, che obbligò poi lo stesso Pontefice à rigorofe Censure, per la libertà

indecente del suo vivere. E tanto su tenace

il Popolo nel reputare debole Clemente à

resistere all'empito dell'affetto a' Parenti, che divulgò meditarfi da lui l'erezione d'un

nuovo Reame in Barbaria, per lasciarne i

ANNA LI DEL

ANNO fregi fotto nome di Rè di Tunefi nella fili
1607 pe Aldobrandina. E ben trovò Clemente
pronta la Giulitia di Dio à punito per
queff'eccefso d'amore a' finsi Congiunti; impreceche emulando fi fi de'fito an afprilisme gare havevano ridorto la Cafa loro un feminario di Candalofe connenzioni , checerto poi in fine acerbe al Papa l'ultime ore ,
cebe lo revrosfero talmente nell'assimo, che

chiuse la sua vita con un'aperta alienazione di mente. All'avviso della vacanza della Sede Ap-Ex Conta postolica, istruì il Rè di Francia disfusamen-## te il Cardinale di Giojosa, come più anziano, e pratico di fimili contingenze, aprendoli confidentemente il fuo cuore, voglioso d'acquistare quel fregio di gloria civile per colmo della militare, con fareeleggere un fuo parziale al Ponteficato. E come haveva obbligo, e tenerezza d'affetto al buon Clemente, desiderava di rinovarlo in una delle fue Creature, tanto più, che potente il Cardinale Aldobrandino di sopra trenta Voti, era certo che in altri che ne' fuoi aderenti non farebbe agevolmente condifcefo. Professava il Rèobbligazione particolare al Cardinale Cefare Baronio, come quello, che ed in grado di Confessore del Papa haveva grandemente favorita l'istanza della fua Affoluzione, e ch'haveva nell'Iftorie de' fuoi Annali Ecclefiastici ricavata dalle menzogne la verità della benemerenza di " Carlo Magno, di Pipino, e d'altri Rè di Francia colla Chiesa Romana, & i diritti, che havevano nell'Impero, ed in altri Stati d'Italia. Ordinò per tanto, che in questo brandina. Inafpriva poi grandemente gl. ANNO animi de Cardinni l'alteriga de Inedefino 16-57 Aldobrandino, quale non ancorasveduto. Aldobrandino, quale non ancorasveduto. di clérier diefoci della Reggia alla Cai privata, milantava con vata prefunzione di non voier Papa de una Creatura del Zio, le quali voci difrattire di quella ilberrà, che vogiono lavere gi Electroi, fabilismo un morpiono propiono lavere gi Electroi, fabilismo un morpiono propio le filoro di propio di promo di propio di promo di propio le forame di quei meriteroli, che efocia voi presenta di quei presenta

Fù anche importuna la dichiarazione fattadal medefimo Cardinale di volere l'efaltazione del Baronio ; perchè penetrata da' Spagnuoli fecero comparire una lettera del in Vice Rè di Sicilia diretta al facro Collegio. nella quale chiamavafi Istorico mentitore, nemico del Rè Cattolico, e facevafi e inftanza acciò si proibissero i Libri de' suoi si Annali, ne' quali haveya egli impugnato come infussistente il diritto della Monarchia di quel Regno . Il quale ufizio paffato con ferventissime parole anche dell' Ambasciator di Spagna Marchesedi Vigliena, fu poi profeguito dal Cardinale Tolomeo Gallio, e dal Cardinale Francesco d'Avila à nome del Rè Cattolico, in ogni rincontro, che si proponeva l'elezione dello stesso Baronio. Contuttociò i Francesi, ed Aldobrandini niente atterriti da un apparato sì fiero d'oftacoli profeguirono la pratica per tutto il mese di Marzo, onorando con i Voti loro Baronio, i quali però non formontarono mai il numero di trenta, inferiore al bisogno, mentre gl'Elettori erano sessanta. Finalmente insistendo sempre più coflanti à volerlo, deliberarono in varie Congregazioni tenute da comuni fazionarii di raddoppiare tutta la forza per lo penultimo giorno di detto mese, e la prattica si riscaldò tanto, che gl'Avversarii si videro vinti, e però ricorfero à mezzi diverfivi, per tema di non potere superare l'incontro. Fecero per tanto dal Cardinale Agostino Valiero Vescovo di Verona rappresentare al Cardinale Spinelli , che foleva essere il Confidente di Aldobrandino: Quanto fosse un inconvenevole all'onore di Dio, & al fervi- Cardin zio di fanta Chiefa l'elezione di Baronio. Spine Eser egli inetto à tanto peso, ruvido per p natura, incapace, ed indocile; non havere aiuto delle scienze, mentre non era Teologo, nè Leggista, mà puro Copista d'Isto-

rie, nelle quali appariva scrittore aculeato.

Non negarfi esser egli Uomo da bene, di

de fuoi Annali Ecclésafici ricavata dalle menzogne la veria della benemenza di hennemenza di benemenza di Pipino, e d'altri Rè di prime.

Francio collo Chiefa Romana, oè ci dirtir. Rè di prime de la collectiona del chiefa Romana, oè ci dirtir. Che bavevano nell'Impero, ed in altri Stati d'Italia. Ordinò per tanco, che in quello Soggetto fi fidialero le premure polibili, e che poi no ingi calo che no proefle efaltra fi, fi promovelle il Cardinale Alellandro de' Medici, à cui purimente conferva ad fetto , fluma, ed obbligo, per la Pace di Vernon fretta col mezo della fua Lega-Giopia penò d'unifi al Cardinale Aldobrandlo, màcon mai mitirato configio, attricoche, ello meno polfente de' Vot ve viva da arcafari fioldato gergario del Capita-

no, quando stando sù l'indifferenza, pote-

va egli pure fare la sua figura per l'eminen-

za del posto che occupava di Capo della fa-

zione Francele. Tanto più che tale colle-

ganza, immatura nel principio del Concla-

ve, innanzi di scoprire à che termine si po-

netlero le cose, eccitò nell'altre fazioni tale

timore, che s'unirono molti Voti forto tito-

lo d'escludenti, all'unico fine di sar argine

alla prepotente unione Francese, ed Aldo-

fanta, ed ottima cofcienza, mà ricercarfi al Reggimento della Chiefa Univerfale una mente

mente capace d'Impero, non un Cafifta da Contessionario, ò un Salmeggiante da Coro: Non haversi à cercare molto lontani i rincontri della fua inerzia al Governo; efser bastevole il riflettere come haveva governara la fua Cafa dopo d'essere stato col Cardinalato cavato dalla semplicità della Cella; efser appariti i suoi costumiagresti, difficili, iracondi, e quali tirannici; Aggiungersi la diffidenza del Rè Cattolico, contro il volere di cui seguendo l'elezione, potevano cagionarfi gravissimi perturbamenti alla Chiesa; determinare San Tommaso per pecca-

to l'eleggere un buono ad un pubblico Carico, à cui sosse poi per propria inabilità inetto. Nè pure furno valevoli queste ragioni à distogliere i Francesi, ed Aldobrandini dall' impresa d'esaltare Baronio . E ben vero . che il pio Cardinale con profondi folpiri, con vivistimi fegni di dolore si raccomandava egualmente agl'Oppolitori, ed a' Promotori acciò lo lasciassero in pace, conoscendo-

fi inabile a tanto pefo, fupplicandoli con profufe lagrime. Venutofi all'esperimento il giorno sudetto, tutto lo sforzo non partorì a favore di lui più che trentadue Voti. Scopertafi vana l'Efaltazione di Baronio,

poicchè l'altro giorno i Voti à suo savore si trovavano diminuiti, il Cardinale di Giojosa pensando d'haver soddisfatto alla prima parte della sua intenzione, ed alla convenienza con Aldobrandino, di perfiitere quanper to poteali per una fua Creatura, fi rivoltò

el Carline à tentar l'altra, cioè dell'efaltazione del Cardinale di Fiorenza Alessandro de' Medici più riuscibile per esser de' terzi, & indifferenti, à cui non faceano oftacolo le troppe premure de Capi per promoverlo. Regolò questa pratica con più avvedimento dell'altra, attesocchè senza farne motto ad Aldobrandino, ne diede un cenno agl'altri Capi di sazione, cioè à Farnese, ed à Mont'Alto, e vi trovò ottimi rincontri; e però senza nè pur parlarne al sudetto Aldobrandino, ad effetto che non lo sospettasse promotore d'altri Soggetti di fuori della di lui fazione, glielo fece proporre da terza Perfona con particolar folerzia; al che nè pure dissentendo egli , stanco d'agitazione , e d'havere uno de' fuoi, vi acconsentì, sattone anche parola con proprii Collegati, e

perciò si tenne lo stesso primo giorno dell'as-

fare come per conchiulo. Scoprivali però la sua difficultà, e grande, del Cardinale

d'Avila Capo della fazione Spagnuola; mà

credeasi più tosto una repugnanza del suo

particolar genio, che prescrizione de' voleri

del Rè Cattolico, onde senza fargli motto ANNO fi profegul la pratica, accertati i Cardinali 1605 Vassalli di quella Corona dal Cardinale Farnese Parente, e Confidente del Rè, che l'Ambasciatore Vigliena l'haveva posto trà gl'indifferenti, non tenendo alcuna partieolare commissione d'escluderlo. Appuntato il negazio per lo stesso giorno primo d'Aprile,

il Cardinale Aldobrandino voleva differirne l'esecuzione all'indomani per esser tarda l'hora; mà il Cardinale di Giojosa con graspedirlo in quel punto: Gli disse, che ne' del Car gravi negozi , massimamente in quelli , 4. ove concorrevano diversità di rispetti, e di Nazioni, forgevano in un momento fonghi alti come cipressi, e che la serenità limpidiffima d'un Cielo restava in pochi istanti ingombrata da oscurissime nubi : Gl'arditi negozi voler celere (pedizione; corrompere la dimora i frutti d'una bella apertura, che chiusa da qualche impensato accidente recava una perpetua esclusione; Già presentirsi non contento il Capo de' Spagnuoli, poter la notte, che si frapponeva, destare molte turbolenze, e forse accorrere la mattina l'Ambasciator Cattolico, e con la viva voce minacciare i Cardinali Vafsalli , e ritirarli dall'opera degna di fare un Papa Santo, e di fare uscire essi da quella Carcere. Non differise più oltre l'eseguire ciò, che have-

re i Configli la celerità nell'eseguirli . Sollecitato Aldobrandino da queste voci, come era il più possente de' Voti, assentì di stabilire l'elezione in quell'ora; e per ciò datone cenno a'fuoi, fi levò incontinente il rumore per lo Conclave, che il Papa era fatto. Trovavati l'Avila à letto indifposto, mà nel sentirsi vicina la conclusione d'un affare, nel quale egli haveva rifoluto di fare le d'Aril lunghe pratiche per escluderlo, fremendo di sdegno si levò di letto, ed intonando ad ogni Vaffallo di Spagna l'indignazione del

Rè, protestava essergii diffidente il Cardina-

va deliberato l'agio di richiederfi nel matura-

le de Medici; non volere, nè potere confentirvi. Il Cardinale Fatnese vedendo importuno l'oftacolo, gli diffe: e dove era la Prudenza sua? pregandolo à contenersi nella dovuta composizione, dacchè il Torrente erasì impetuolo, che per conto alcuno non potea ripararfi. Contuttociò egli coraggiolamente, e forse ostinaramente esaggerava il torto manifesto, che sacevasi al Rè Cattolico, rimproverando ad altri l'ingratitudine, ad altri la fellonia di coopera-

re contro il fervizio del loro Principe natu-

ANNALI DEL ANNO rale : mà la turba de Cardinali correndo 1605 con impeto alla cella del Cardinale de' Meun dici, con voci festose lo falutò Pontefice, ed avviandolo con incredibil giubilo alla

Cappella in mezzo alla Sala, fe gli prefentò il Cardinale d'Avila, quale non ancora riscosso dall'impeto dello sdegno, che l'haveva preoccupato, e di più forpreso da' ribrezzi del timore di vedersi sovrano il diffidente, e l'offeso, con consiglio indegno del fuo fapere, e della fua canizie, fi fcusò con parole umiliffime, e con voce tremante di havergli fatte pratiche contrarie, mà involontariamente, per gl'ordini, che teneva dal Rè Cattolico. Rispose il Cardinale, che sempre haveva professato d'essere Uomo da bene; non sapere d'havere mai offefoil Rè, òi Vaffalli fuoi, e così haverebbe fatto nella fishlimità di quel Posto, che Iddio gli apparecchiava; e passato in Cappella fu poi con le forme, e folennità confuete

eletto fommo Pontefice col nome di Leone

Undecimo. Mà poco fieftefe il giubilo di questa elezione; mentre appena il buon Principe haveva respirato, astiso sul Soglio, che circa il ventefimo giorno della fua Creazione fu forpreso da un male, quale porto il suo Ponteficato al fine sù lo fteffo principio; onde il ventefimoquinto giorno passò con estremo cordoglio di tutta Roma all'altra vita. Afpettava ragionevolmente il Cristianesimo, e sollievo dal suo reggimento, e folendore dalla chiarezza delle fue qualità, imperocchè fornito eccellentemente di tutte le virtù maggiori, Giustizia, Temperanza, Prudenza, Fortezza, Sincerità, e Zelo ferventissimo della Fede Cattolica, nè oure trovavasi senza le inferiori, Liberalità fingolare, Affabilità manfueta, Eloquenza popolare, Presenza magnifica, e Clemenza accommodata al metro del ragionevole. Fù nel punto estremo del suo male follecitato da potentissimi ufizii a dichiarare Cardinale un Nipote, che haveva educato appresso di lui, e lasciare all'affizione della Corte una Immagine della fua bontà per consolarla; mà egli rimproverando con virile vigore chi tentava di disturbarlo in quel gran passo dalli pensieri dell'Eternità, negò costantemente d'intraprendere tale deliberazione intempeltiva, e morì più gloriofo per non haver voluto Cardinale un Nipote, di quel che fosse stato creandolo, anche dignissimo, anche à letto, frà le larve della morte. E vero che non poteva

egli morire più gloriofo , havendo contri-

buito mirabilmente la celerità del fine del ANNO fuo Principato alla fua fama, mentre afcefo al 1606 Soglio con incredibile applaufo, ne difcefe con innocente successo, e con lo stelso concetto d'illibata Santità, lasciando desmudata l'espettazione, che s'haveva, che in lunghezza di reggimento non fi fuse conservato senza colpa , vaghi i maligni di dare finistre interpretazioni all'opere anche irreprentibili, ed inabile la fragilità umana à farle tali indistintamente.

Entrarono dunque i Cardinali poco dopo d'un mele d'efferne usciti nuovamente 2 4 in Conclave al numero di cinquantanove. e disciogliendos tutti i Collegati, ogni Capo meditò di procedere con più cauti confi-, gli dell'altra volta. Il Giojola con fuoi Cocia Francesi cossituiva una riguardevole parte del Codi quella possente adunanza, superando di molto per le qualità de Soggetti gli Spagouoli, mentre veramente tutti erano Uomini di rara esemplarità, e di prosonda dottrina. Li primi giorni del Conclave paffarono varii, dividendofi i Voti, ed ognuno attendendo à scoprire i disegni degl' Avversarii per dissipargli innanzi di stendere i proprii. Corse qualche speranza per esalrare Bellarmino, mà la rigidezza della fua coscienza, e la qualità dell'Ordine d'onde era uscito li concitarono contro molte oppolizioni, che per niun conto doveanfi alla chiarezza della virtù fua. Li fecondi colpi furono à favore di Sacchi, che rifiutato come troppo fagace, e d'ingegno troppo acuto da Aldobrandino, presto fasciò l'aringo à più fortunata, mà strana carriera. Questa su riservata al Cardinale Domenico Tofoo Soggetto di molte lettere più che di belle, più dipolfo nella fatica, che di finezza nella speculazione, più materiale in somma che intellettuale. Gran Criminalista sopra tutto, raffinatoli in quella professione nel lungo governo di Roma. Fù da principio prevista la fussistenza delle sue speranze, le quali doveano ridurfi all'effetto, reintegrato che fuffe da certa indisposizione, che lo teneva à letto, di doye alzato finalmente in tempo opportuno, che i primi Campioni erano corfi in vano, fi pofe da dovero effo

pure in aringo, Suo promotore doves effe-

re Aldobrandino, di cui era Creatura, e si

dispose di portarlo con ogni più affettuosa

premura, trattandone con gl'altri Capi, e

particolarmente con Mont'Alto, che tutti

affentirono di fecondarlo prontamente a Contrastavano l'elezione di Tosco, Baronio, e Tarugi, in primo luogo stimolati da' che in

rifpet-

ANNO rifpetti della coscienza la quale glielo anteponeva per poco buon Ecclesiastico, tirandone gl'argomenti da certa indecente licenza che haveva nel parlare ofceno, e molto più, che havendo per molti anni goduta la Chiefa di Tivoli, nè pure s'era mai portato à visitarvila Diocese, supponendo, che ciò procedesse da mancanza di zelo nella cura Pastorale . A questi s'unì anche il Cardinale di Sordi, che Religioso di delicata cofcienza, nè pure sapeva accommodarsi ad efaltario alla prima Cattedra, quando in una inferiore haveva dato sì poco faggio della fua applicazione alla falute dell'anime. Onde questi trè, mà principalmente Baronio, protestarono di voler esfer gl'ultimi à consentire nell'elezione di Tosco, che già teneasi stabilita nell'adunanza de' Capi, ove le preghiere d'Aldobrandino, e di molti havevano strappato il consenso di Mont'-Alto, dato però con sembiante sì torbido. che bene faceva temere dell'infausta riuscita, che poi ne fegul. Stavano tutti per av-viarfi alla Cappella per celebrare l'Elezione, e Tosco era trattenuto da due Cardinali, aspettando il cenno con quell'impazienza, che in cali fimili rende inumani i mo-

menti laceratori del Cuore. Mandarono per tanto à ricercare la cagione del ritardamento, etornando il Conclavista portò l'ayviso del totale aggiustamento, e dell'incaminamento pigliato dalla Turba alla Cappella, Mancavano Baronio, e Tarugi, i quali appartati per non confentire all'atto, flarano attendendo quell'opportunità, che si eran prefissi di esser gl'ultimi. Aldobrandino volle tentare di persuadergli, e perciò sece chiamarli; mà vi vennero per rovinare il nesozio. In Sala Ducale incontrarono la Turba. ch'andava all'adorazione di Tosco. Onde Baronio alzò le voci, e li fuspiri, esclamando non voler egli in nessun conto esser se non l'ultimo à quell'atto, che affolutamente protestava per ingiusto, Glish risposto,

che l'Elezione era buona; alle quali parole con la mano, col capo, con cenni, e con sofpiri dissentendo palesemente, tirò à sè il Cardinale di Sordi, che esclamò di meritare gran riflessione le parole intrepide dell' Uomo di Dio, ed abbracciandos con Tarugi duplicarno le voci contro Tosco. Monz'-Alto, che contro cuore erafi unito con Aldobrandino, pigliando pretesto di sentirsi eccitato da queste voci un aspro rimordimento nella coscienza, protestà di recederne, edi voler Baronio, benchè suo diffidente, ed escluso nel passato Conclave, al-

lacciandoli il cuore la libertà del fuo zelan. ANNO te parlare. Allora risonarono confuse le voci di Tosco, e di Baronio, e prendendo unitamente verso la Cappella il cammino, nell' entrare che fecero in Sala regia fi divifero le voci, ed i cuori, piegando i favorevoli di Baronio alla Cappella di Paolo al numero ano di ventidue, equelli di Tosco alla Cappella di Sisto al numero di trentasei. Mà questi per includere erano pochi, gl'altri per escludere erano troppi; e perciò ridotto in palefe divisione il Collegio, ogn'uno persistera nella propria fentenza con raro efempio di costanza. Avvisato Tosco di quest'impenfato successo venne in Sala Regia, alla di cui comparfa fi gridò, ecco il Papa; ed accolto da' Cardinali entrò in Cappella con penfiero di superare quattro degl'Avversarii, e rimanere victoriolo. Giojola con i Franceli feguendo gl'ordini del Rè si erano accostati à Baronio, e seco dimoravano nella Paolina; mà vedendo poi, che quell'atto non era riuscibile, e che poteva bene riuscire l'altro di Tokoà cui hayeva anco promesso, volle partirfi per accedere co'fuoi al medefimo, e terminare follecitamente la contefa; mà fù trattenuto con tale cortese violenza da Mont'Alto, che per quanto si forzasse d'uscirli dallemani non potè, ed in fine per ottenerlo gl'efib) tutti i fuoi voti per ogn'altro Soggetto, esclusone Tosco. Si portò frà tanto Aldobrandino alla Paolina per guadagnare qualche Cardinale almeno de' suoi, e terminare il negozio, mà fù pregato da gliere una delle altre Creature fue, anche che prometteva d'accettarlo, entrandone mallevadore Giojo(a; mà dovendosi maneggiare quest'affare in Cappella, ove persisteva costante Tosco attorniaro da venti Cardinali, non parea praticabile, tanto più che esso fattosi portare ivi un letto, vi si era steso per attendervi il fine agiatamente di corpo, se non d'animo. Mà cessò questa pratica per un gagliardo oftacolo de Spagnuoli, onde si tornò à persistere da ambedue le parti in Tolco, ed in Baronio, divise di sentenza, e di dimora. Vedeasi palesemente che quelta grande, ed infolita divisione dovea terminare in un terzo, e perciò tutti s'ingegnarono di farsi proporre. Si rivoltò la mira al Cardinale Gallio Soggetto di gran merito, Decano del Sacro Collegio,

mai Frances non viacconsentirono, e però

l'affare ancora pendeva indeciso, ritirandofi alcuni Cardinali alle Camere à pigliare ri70

ANNO floro di cibo , e por ternando di nuovo alle 1605 Cappelle . In fine vedendofi Aldobrandino impegnato in un affare feabrofo, capitò nel penfiere di proporre il Cardinale Camillo Borghefe in cui abbondava il meritta, mà www.mancava l'età, fuperando di poco cinquan: tatre anni . Fattone motto a Mont'Alto fi rifervo d'havere il confenso da Giojosa il quale prestandolo francamente, giacchè gli Spagnuoli, e tanti lo bramavano, fù, frà quel gran tumulto calmato à tale proposizione, eletto con le debite forme Pontefice col nome di Paolo Quinto, esaltato con la furia del recitato tumulto, per confusione di quei Sarrapi, che figuranfi l'elezione de' Papi effetto di negoziato, e d'arti monda-

onta delle terrene difforizione, e previsioni, dallo Sprirto Divino.

8 - Il primo penfiero del nuovo Pontefice y. hute. Pado fit quello di procedere ad un tratto, delle procedere ad un tratto, delle procedere ad un tratto, podello Cai tutti i fedell Criffiani per Capodiluo Cai tutti i fedell Criffiani per Capodiluo Cai tutti i fedelle Criffiani per Capodiluo Cai tutti i fedelle Criffiani per Capodiluo Cai tutti i fedelle Potto, utanto l'auto-cai delle cai delle Potto, utanto l'auto-cai delle cai delle Criffiani per Capodiluo delle cai delle Criffiani per Capodiluo delle cai dell

ne, quando essa procede visibilmente, in

activo della Santa Chiefi, ciode de meriti fisprabhondami della Pattine del Signere, e del Santi, in concedere la maggiore Indialgenza, che dicomo Plenaria, in forma di Giubilco, per chi riconoficendo lul Papa interpondeli Giorepe pie di Orzacini, de Elemofina per implorare gi effertti della Divina Miderirordia gene le celetti Infiritzationi à ben portare il pefo del reggimento della Chiefa università e; perche dei forfe ohaveva ne gradi minori della Prelatura occupato il potto di Abbreviavore delle Lettere Appolioliche, detti della maggior predderza, carico dei quali e la freditionne della con-

za, carico de quali è la frestizione della conproduzione efficione delle Grazie de Papi, di merprestadi particoli del producti de presenti di fraccione la trettario poetforo cocrerie progratire la trettazioni poetforo cocrerie progratire a trettazioni poetforo cocrerie progratire a primi producti producti al conrie progratire per riacontro della Benignità
Pontificia quanno d'allertamento , è chi
vuole effercitarii, giacchè il potto è venale,
richiedendovifi norstanto Tabitià perfonate, quanto lo shorfo del prezzo. Onorò
parimente Paolo de folia l'Privilegi i Con-

ical ceanation in nortantio souries péronale, quanto lo shorfé del prezzo. Onorè perimente Palos de foiri Privilegi (Conparimente Palos de foiri Privilegi (Contanti del Conclare ne patreciapano i difigi fervendo i Cardinali: e pecche l'Antecefore Lone Undecimo non haveva potuto ne' momenti del fuo regimento provvedere à dar loro documenti della fui la propria Clementara I folistero de Requiari forto I di vini d'Agolto «, e fentano de Parca de Trata I Religio Carmelirata l'ogglacevano al pa. <sup>1884</sup> i fondiane del divito canonio deve pagarfi al Veforo Dioceton o concede loro Indula to & Efenzione, perchè ne fofero i ludica to e de l'entra canonisteri certi dal tempo di quarant' Anni in quà. Codi preferi reado le Partico que Monterio del Palolia, forto i permo del regimento de l'Pacilia, l'occi d'arminimi d'San Franceico di Paola, fotto i jumo giorno O'Ottobre Hallà, che il foro Capitolo generale ogni fici Anni fi apprile, « che per La non cempo Giornia el la foro Capitolo generale ogni fici Anni fi apprile, « che per La non cempo Giornia el li

aprifie, e. che per tanto tempo durafe il Correttore Generale, el 'Ufficio de Gierrali Coadiurofi ; mà quet del Provinciali per tre Anni ; e de Correttori della Cate , c Conventi particolari per un Anno folo.

Volle poi, che la propria beneficorza falifie daglo ordini inferiori della Chiefa al fublime del Collegio Cardinalizio, accretione supropria di controlo della Chiefa al fublime del Collegio Cardinalizio, accretione sugiorno di correttori della Chiefa al fuporto de

rugia, confeguì poi fenza altra fatica l'eminenza d'ogni merito, non folo dall'efaltazione del Zio al Papato, mà dalla congiuntura di non havere la famiglia Borghese Soggetto appropriato di allillere nel primario ministero del Ponteficato; fù perciònel tempo medelimo mediante l'addozione non folo dichiarato Nipote per Agnazione, ed infignito del cognome, & Armi della famiglia Pontificia, ma ancora della dignità Cardinalizia col titolo di San Gritogono, e con un profluvio di richezze Ecclefiastiche, e di quelle fortune che i Papi possono pur dare fenza loro ignominia, cioè, fenza ricever Colleghi nella suprema Podestà i Nipoti. mentre rispetto à questo su Paolo col novello Cardinale ben mifurato almeno ne' principii . Nel Concistoro poi dell'undecimo Alera Pr

giono di Settembre crevalatri otto Cardina"sella", e furno Ludovio de Torres Figliucio Frenza
di Fernatte Romano, e di Pantafilea Sanguinei, che illuminato dalle cognizioni deotrinali nella Cirtà di Perugia, e di Belogna,
pafso apprefio à Lugia Anivetcovo di Monreale in Sicilia fito Zio, di cut in nelle cai fo-

la

ANNO la di vent'Anni Vicario Generale, e nel ritorno à Roma fatto Canonico della Bafilica di Santa Maria Maggiore, e Prelato della Segnatura, riuscì così accreditato nella Sagra Erudizione, che tù preposto alla correzione del Ceremoniale Romano, & alla revisione del Martirologio, comendato dall' infigne Padre della Sacra Storia Cardinale Baronio, con tanta chiarezza di fama, che potè succedere al Zio nell'ampio Arcivescovato, dove impiegando le ricchezze à follievo de' poveri col merito delle proprie azioni, ecol calore degl'ufizj del Rè Cattolico. fù dichiarato Cardinale del titolo di San Pancrazio, la di cui Chiefa incontanente maestosamente ornò. Il secondo promosso fù Maffeo Barberino Figliuolo di Taddeo Nobile Fiorentino, che dopo di havere dato colla vivacità del proprio ingegno lume à

varie scienze eguale à quello, che da esse ri-cevè col Dottorato nella Città di Pisa, pas-

sato à Roma appresso Francesco suo Zio,

ricco Prelato di beni temporali , quanto il Nipote degli intellettuali, fatto Cherico di Camera, indi Arcivescovo Nazareno, Nunzio due volte in Francia, e con lo splendore di quei meriti, che il mondo ammirò nella maggiore dignità della Chiefa, confeguì per caparra il Cardinalato col titolo di San Pietro in Montorio, e poi di Sant'Onofrio. - Il terzo fu Bartolomeo Farratino Vescoyo della propria Patria Amelia il quale dopo havervi seduto nove Anni, scaricatosi di quel peso sempre grave, benchè di Diocese angusta, su impiegato nelle Giudicature di Roma, dove con fama della più incorrotta rettitudine flabil) sì alto concetto della benemerenza del di lui pubblico fervizio per

lo spazio di trent'Anni, che fatto Cardinale dal comune consentimento della Curia, tale lo dichiarò il Papa, benchè la di luivita terminata poco dopo lo faceffe morire fenza titolo. Il quarto fu Giovanni Garzia Figliuolo di Mario Millini, e di Ortenfia Giacobazii del primo fangue di Roma; Nacque in Fiorenza, ove il Padre viveva efule, ed istruito dal Cardinale Castagna, che poi il mondo adorò Papa col nome di Urbano Settimo, assunto al grado di Ayvocato Concistoriale, e poi al più eminente d'Auditore di Rota, volle Clemente Ottavo, che feguisseil Cardinale Gaerano Legato in Polonia, e poi lui medefimo nel viaggio di Ferrara, e fucceffivamente il Cardinale Aldobrandino nella di lui Legazione in Francia; dai quali ministeri ritornato ricco di concetto

per l'alta prudenza, capacità, e folerzia di-

mostrata, su dal medesimo spedito Nunzio ANNO in Spagna col titolo di Arcivescovo di Ro- 1605 di, e poi affunto al Concistoro coll'altro di Cardinale de Santi quattro Coronati . Il quinto fù Orazio Spinola Nobile Genove- rel en se, e Nipote per Sorella di Gio: Andrea alle S Doria; egli riconobbe Roma per maestra nelle Scienze, che vi apprese, e fatto Prelato Vice Legatodi Bologna, Arcivescovo della Patria, Governatore del Conclave dopo la morte di Clemente, e poscia Vice-Legato di Ferrara dove fece alzare quella Cittadella, hebbe Roma remuneratrice col Cardinalato, col titolo di San Biagio dell'Anello. Il fetto fu Bonifazio Gaetano pel Cuttfigliuolo di Onorato Duca di Sermoneta, e di Agnese Colonna, che assunto al Vescovado di Cassano, governò Preside la Provincia di Romagna, e poi fu inalzato al Cardinalato col titolo di Santa Pudenziana. Il fettimo fu Marcello Lanti figliuolo Del Cardi-di Ludovico, e di Lavinia Maffei; dal pri- nele Laud. mo ordine della pobiltà di Roma nel quale era nato, paísò à quello della Prelatura di Cherico di Camera, & indi al supremo maestrato d'Auditore della Camera, dal quale assunto frà Cardinali, hebbe il titolo de' Santi Quirico, e Giulita. L'ottavo fà Orazio Mattei figliuolo di Muzio, e di Del Centi.
Plaufilla de Fabii parimenti di chiara profa. nale Matei.

titolo di San Pietro, e Marcellino. E bene abbifognava la Chiefa di tali affistenze di nuovi Cardinali, quando la mor- Est. Tes te andava involandole gl'Anziani, mentre mancò dal numero de' viventi il giorno ventesimosecondo di Febraio il Cardinale Girolamo Simoncelli nato nella Città di Orvieto, & affunto alla Diaconia di San Cof- celli. mo, e Damiano dal Pontefice Giulio Ter-20, di cui fu Pronipote per Sorella, havendo il merito per retaggio, non pet conquista, e poscia al titolo Presbiterale di Santa Prisca, e di Santa Maria in Trastevere, & in fineal Vescovadod'Albano, di Frascati, e di Porto con fama di buon Cardinale. Mori ancora il Cardinale Paolo Emilio Zacchia nato nella Diocesi di Sarzana nel Ca- chiastello di Vettiano, e perito nell'una, e nell' altra Legge fù numerato nella Famiglia di Clemente Ottavo, e col favore di Marcellode' Nobili suo Zio materno fatto Cameriere segreto, Commessario della Camera, e Nunzio straordinario in Spagna, e Cardinale Prete del titolo di San Marcello, poi

pia Romana, il quale dopo gli studii nell'

Università di Perugia su ascritto frà Cheri-

ci della Camera, e poscia frà Cardinali col

ANNALI DEL

ANNO Vescovo di Monte Piascone, e per l'eminente perizia de' Canoni Presetto della Congregazione del Concilio; & entrato dopo la morte del Papa nel Conclave con quafi certo capitale di merito d'haverlo propizio per la suprema dignità, convenneli di vederlo conculcato da' contrarii ufizi degl'emuli;

perlocchè eontratta una lenta febbre, in capo à tre mesi hebbe la seppoltura nella sua Chiefa Titolare di San Marcello. Morì an-Del Cond. cora entro il mefe d'Agosto Gio: Francesco nte Bus- Cardinale de' Conti di San Giorgio, e di

Biandrà del titolo di San Clemente nato nella Diocesi di Casale, che in grado di Prelato fù feguace della Legazione del Cardinale Aleslandrino spedito da Pio Quinto in Spagna, Portogallo, & in Francia; di dove ritornato, governò Norcia, Camerino, Bologna, l'Umbria, e due volte la Romagna, e poi l'istessa alma Città di Roma; & affunto da Sifto Quinto al Vescovado di Acqui in Piemonte, ivi dimorò, finchè Clemente Ottavo lo richiamò, decorandolo del Cardinalato, col titolo di San Clemente; & appoggiandoli la Legazione della Marca, e poi della Romagna, e fuccesfivamente di Ferrara, poscia fatto Vescovo di Faenza, con sì illustre cumulo di meriti uscito dal Conclave, portò seco nella contradizione incontrara indisposizione sì grave.che l'obbligò à paffare à i Bagni di Lucca. dove trovò la morte, come lasciò nella me-

moria degl'Uomini quella della Giuftizia ne' reggimenti temporali, e di Pietà negli Spirituali. E se bene erano antichi nella Chiesa di Za Balle, Dio i meriti di S. Ubaldo Vescovo di Gub-"Tou- bio, riposto già da Celestino Terzo nel numero de'Santi, particolarmente rendutafi infigne ne tempi moderni la di lui Interceffio-

Utilio per ne per impetrare da Dio la liberazione degl' invafati da' spiriti maligni, e desiderando il Duca Francesco Maria d'Urbino Signor temporale della detta Città, e l'Abate de' Canonici Regolari Lateranenfi di Sant'Agoftino, frà quali il Santo viffe Professo nella Canonica di Porto in Ravenna, che passas-

se all'Università della Chiesa la notizia de' fatti eroici del medefimo, & il di lui culto, fupplicarono Paolo per la concessione dell' Ufficio, che permife da recitarfi univer-falmente dal Clero Secolare, e Regolare fotto il Rito semplice, segnandone l'Indulto il di ventifei d'Ottobre. Ed havendo il Cardinale Girolamo Mattei eretto fotto l'Invocazione di San Girolamo un Collegio in Roma per i poveri Giovani defiderofi delSACER DOZIO.

lo studio delle Sacre Lettere, e de' Canoni, ANNO restò approvato da Paolo entro il mese di Decembre con molti Privilegi,e con deputare Giudice del medefimo, il Cardinale

Vicario di Roma. Mancò quest'Anno da' vivi uno de' Principali stromenti della sovversione della En Speed Chiefa, cioè Teodoro Beza discepolo di di Contro Calvino, e successore di lui nella Cattedra di Genevra. Hebbe costui gl'impulsi medefimi di separarsi dalla Fede Cartolica, che hebbero quafi tutti gl' Eretici ; imperocchè nato ne' contorni di Parigi, giovane di vagoa (petto, e di bello (pirito, di facondiffima vena nel yerfeggiare, fi pofe à mettere in rima i fenfi del fuo cuore, fporcato ne' bollori della giovent it dalle nefande impudi-

cizie, dalle quali sì bene eccitato l'appetito dell'orrenda libidine, cadde in tale eccesso, che processatone dal Parlamento di Parigi fù forzato refugiarsi in Genevra, dove allora l'Erefia apriva l'impurità ad ogni sceleratezza, e sedeva Calvino Macitro, che colla fua corrotta Dottrina ne allargava l'uso; perlocchè deputò il Beza istruttore delle Lettere greche in Lofanna . Oltre gl'errori Calviniani, insegnò ancora essere Dio autore d'ogni peccato degl' Uomini; si trovò in varie dispute di Religione, e massime in quella di Parigi, sempre con pari petulanza, e sfacciataggine, come tù pari l'odio che li prosessarono i Cattolici, & i Luterani, da' quali in acconcia forma descrivesi per Ateista di mente, per Nerone di mano, e per Epicureo di fenfi. Con questi meriti sedendo Dottore in Genevra, morì nel mese d'Ottobre nell'ottantesimo festo Anno dell'età sua, havendolo negl'ul-

timi due la Giustizia divina condennaro à quella pena, che doverebbe confeguire dai Posteri, cioè ad una perdita totale della memoria, fatto ignorante dopo effere stato Maestro, benchè susse sempre incapace della verità. In Germania l'Imperator Ridolfo veniva più che mai perturbato dalle gravi contingenze dell'Ungheria, dove la guerra era Ex Biles

fempre più pertinace non meno co' Turchi em. la inimici, che con i Vasfalli ribelli, Capo Es dequali il Bostcai scorrendo sempre più vittoriofo le terre della Tranfilvania, fenza che il valore del Generale Imperiale Giorgio Bafta potesse raffrenarlo coll'armi, persuase alla Corte di Praga, che ad effetto di poter meglio applicare à rintuzzare l'orgoglio dell'Ottomano, era convenevole il difimpegno dell'armi, che impiegavansi co' Vasfalli,

ANNO falli, perocchè già trovavasi egli investito el spezie di liti cominciarsi dal poco de' dis ANNO 1605 dell'Infegne del Principato Transilvano da pendij, e poi consumarii l'intero delle faun Chiaus Turco, per ordine della Porta, ed havevalo fregiato col dono di una sciable, della mazza ferrata, e dello stesso dardo per parte del Sultano, che erano i fegni indubitabili dell'impegnamento contratto di fostenerlo, non solo cogli ufizi, mà con denari,e Gente:perlocchè eransi tratti dal Tesoro centomila Cocchini, e trasmessi al Bassa Commandante in Ungheria, alla tutela di cui commendavafi l'esecuzione dell'intraprese deliberazioni à pròdi Boftcai; e quindi se non (dicea il Basta) poteasi haver da' Vasfalli l'ubbidienza con la forza, doversi procurare con la prudenza; mediante qualchera-gionevole accordo, che egli confegliava effenziale, giacchè datone cenno al Boftcai ve lo trovava inchinevole . Quindi proposto nel Confeglio di Cefare quel partito, fu contrario il parere dell'Arciduca Mattia, il quale diffe, non effer soffribile l'abuso, che Bostcai faceva dell'Imperiale Clemenza: "Questa qualità venire ascritta da' morali al Catalogo delle virtù, quando hà seco indivisa la circospezione del decoro, e del giusto, fuori delle quali era poi essa una malatia dell'animo infiacchito, e ridotto dalla tenerezza a' perniciofi languori di non fapere sostenere il proprio grado, e le parti della propria convenienza. Non effervi mezzo più agevole per allettare i fudditi, per dif-

prezzare i Principi, che l'uso smoderato del-

la Clemenza, che si fà refugio per le speranze dell'infelice riuscimento de' loro atten-

tati, e costituisce un capitale per i sedizio-

fi, un fomento per l'iniquità, & un laccio

da porrein servitù i Dominanti; e poter ben

tali riflettioni non render tanto applautibile

la Clemenza, quanto la fanno le voci in-

confiderate del volgo, e de' colpevoli; il lasciarsi impunito il Bostcai in trattar con

esso accordo, del pari costituisce un detesta-

bile esempio, & un possente solletico all'insolenza de' Grandi d'Ungheria, di sare il medefimo, per render quindi più ignominiosa la perdita à pezzi à pezzi di quel Reame, che se anche s'ingoiasse tutto dall'Ottomano effer Principe in fine equale e superiore di forcoalglio za. Mà in contrario persuadendo l'accom-· modamento, parlarono altri, dicendo: esser le Guerre le liti de Principi molto peggiori delle liti de' particolari; in queste eller Giudici Uomini polati, attenti, maturi, e circosperti; in quella la sorte cieca, strana, & istabile, che apre i precipizi, ove credeanti alzati i Campidogli; in ambedue Tomo Primo .

coltà; lograrsi la testa de' litiganti, e perturbarli la quiete. Una fola citazione attaccar la lire, non bastar poi i volumi delle prove per terminarla; un fol ordine dato principiar la Guerra, molti ordini poi non baftar per ben finirla. Due Tiranni del mondo, asprezza, e neceffità, inclinati a lasciar immuni i Principi per renderli selici. non nella guerra forprenderli per i primi per trattarli da schiavi ; ove la forza sostiene il volere convenire d'usarlo, mà se si discerne impotente, doversi lasciare in abbandono i punti troppo delicati. Se Boftcai fuffe Vaffallo ordinario ben procedersi con la severità à punirlo; mà lui effere sì grande per credito, per aderenza, e per potenza, che conveniva prima far discussione, se possa dalle forze Imperiali abbatterfi in un tratto; e se sisà, che i di lui Partegiani sono sparsi per ogni Regione dell'Ungheria, doverti tener tormidabile quella forza che non fi yede, e non può livellarsi con l'occhio, e se di due Inimici la clemenza ne puole umiliare uno, acciocchè la forza possa poi abbatter l'altro, perchè non devesi perdonare al Bostcai, per poi richiamarlo al dovere, re-

pressi che sieno i Turchi?

Fù per tanto feguita con applaufo questa sentenza, e dato ordine al Basta, che ascoltaffe le propofizioni del Ribelle. Egli, che fra tanto era stato assicurato della protezionedella Porta dimandò condizioni sopram- Ex 530 modo strane, cioè d'effere perpetuo Governatore dell'Ungheria, e Tranfilvania; che dell'ungheria fussero discacciati tutti i stranieri dichiarati incapaci d'ogni commando, e fosse libero l'uso d'ogni Religione. Perlocchè ravvisando, che egli cercava le cose impossibili, sh disciolto ogni trattato con Cesare, e fatto il Bolteai totalmente Cliente de' Turchi. Con la loro forza furono chiamati gli Stati della Transilvania; e proposto agli adunati, che egli fusie riconosciuto per legittimo Principe, fù di comune confentimento di- soldimen chiarata legittima la di lui invasione, e riconosciuto da ogn'uno col giuramento per lor de R Signore, come egli fece folenne prometiadi Ungheri mantener libero l'uso delle trè Religioni, Cattolica, Luterana, e Calvinista, che era appunto quella, che egli stesso profesiava. Indi riferitafi à Costantinopoli questa deliberazione, non folo restò confermata come legittima da Acmet, mà considerando, che l'ingrandimento del Ribelle del proprio Inimico, quale era Ridolfo, accresceva la ri-

puta-

ANNO putazione delle proprie Armi, non folo ri-1605 conobbe Boffcai per Principe, mà l'onorò, nel mese di Novembre, con titolo di Rè, e facendoli dare gl'ornamenti Augustali, sece cingerli ancora le tempia con quella Reale Corona, che per funesta memoria delle grandezze Cristiane sparite frà le sciagure d'Ungheria, fù già sì degnamente portata dal Rè Ladislao, eda tanti altri prestantissimi Uomini spettabili per Religione, per Prosapia,

e per gloria militare, e civile, Datofi poi Bostcai carico di tanti onori à Ex les, sit. far correrie sopra il Paese Austriaco, assaltò le Piazze di Vifigrado, e Novigrado, nelle quali puol dirfi, che non troyavafi altro presidio, che la disperazione de' soldati presidiari, destituti non che di monizione, mà di alimenti, anzi di speranze ancor lontane di rimaner soccorsi; così glorioso avbet yanzoffi con le fue squadre ad attaccare il Monte di San Tommaso, dove trovò più

propizio avvenimento, mentre le milizie, che guardavanlo ammutinatefi per difetto delle loro paghe, non folo fi fottraffero dall' ubbidienza del loro Comandante Conte d'Attenghen, mà in vece dell'oro, di cui teneansi creditori dalla Camera Imperiale, vollero il di lui fangue, trucidandolo infie-Con fillonia me con il di lui Luogotenente Richienau, e se Gratiani come tanto delitto richiedea d'effer meffo al coperto dalle ragionevoli irruzioni del

Fisco lo raccommandarono ad un delitto maggiore, & aprirono le porte all'Esercito Turchesco che vi trovò molte monizioni con settanta pezzi di Cannoni, e quindi aumentata la loro alterigia passarono all'assedio della Città di Strigonia, intorno la quale havendo erette le Batterie, doppo tren-Contropol tacinque giorni di dimora fenza fare azione memorabile per superarla, cheil solo insistere ne' suoi contorni , i soldati Austriaci la consegnarono à patti, salve le vite de' difensori con l'Armi, Bandiere, e Bagaglio che ogn'uno havelle potuto feco recare, fenza somieri, condottisi perciò salvià Comar, La cagione di tanta perdita fu l'odio nel quale il Governatore Conte di Ampier era caduto alla milizia prefidiaria, la quale follevatafi lo violentò alla cessione della Piazza, con verificarfi il documento de' morali. che come l'amore è direttore delle Imprese civili, & il timore delle militari, così questo s'intende ben cautelato dagli estremi, ne' quali la regola riesce sul presente confronto fommamente fallace. In così gravi perdite pure non terminò la Campagna senza qualche barlume di felicità per l'Armi Imperiali ; perlocchè dirizzandos le Ottomane all' ANNO impostante Pizzza di Giavarino, non fo Macon de lo restaron deluse, mà colte delle squadre ma a Gia Cefaree in un'imbofcata, restaron disfatte con larga profusione di sangue; come parimente il Bostcai, tentata la Piazza di Eneries la trovò sì validamente difesa dagl'Imperiali, che convenne ritirarli pieno di confusione, edi scorno.

In Francia profeguivafi la caufa contro la Marchese di Vernuglie fatta celebre, e z. Hoster per i sensi della Regina egualmente offesa da Propa per lei, e perquelli del Rè, non tanto offeso da la propagl'ultimi attentati , quanto allacciato da Faler. fuoi primieri amori, ne' bollori de' quali, havendoli come dicemmo estorta di mano una scritta, con la quale, mediante la promiffione di certo matrimonio, denunciavafiche sarebbero legittimi i Figlinoli già nati di lei, e paffato poscia il Rè alle nozze con la Regina Maria, & accadute le gare, che rappresentammo, fra essi, e il Padre della Marchefe Signore d'Entrangues , partecipò all' paties Ambasciator di Spagna la sudetta promessa, son Che supplicandolo d'intercedere alla figliuola la protezione del Rè Filippo, à finedi haver la giuffizia fopra l'anteriorità del di lei matrimonio, dandoli frà tanto ficuro ricovero ne' fuoi Stati. L'Ambasciatore, che haveva per massima quella di tutti i Grandi, di non preterire minima occasione, che possa partorire disconcio a' vicini, fù presto ad asfentire à tale inchiefta, asserendo, che vago il fuo Rè di pigliare difeia degli oppreffi, per i quali voleva che la giustizia fiorisse, non haveva dubio che non fusse per appoggiare le ragioni della Marchese con tutto il concorfo del fuo vafto potere. Fatti per tanto sì notorij Rei i Parenti della Vernughe, pigliatafi informazione dalla Corte, fù giustificato da' testimonii fiscali, che il Conte di Overnia, il Signore di Entrangues havevano con la mezzanità d'un Inglese, detto Morgan, tenute secrete conferenze con l'Ambasciatore di Spagna, e pratiche in pregiudizio del Delfino, vero fuccessore della Corona, e posto il Rè alla necessità d'una Guerra. Questi capi di lesa maestà accrescevansi dall'odio della Regina per oppreffione di colei, che seco voleva contendere da rivale, & emulare da nemica, che metrendole in contesa il Letto del marito, pretendeva cacciarla dal Trono, & escluder dalla successione il proprio Figliuolo. Restarono per tanto li sudetti tre condannati dal Parlamento come Rei di lesa maestà

con pena capitale, e perdita de' Beni; e co-

me

75

ANNO meil fatto contro la Marchefe non era ba-1605 flevolmente dilucidato, fù ordinato la di lei cutlodia, e trasporto in un Monaftero di Religiose di Belmont vicino à Turs,

lei cultodia, ettrafporto in un Monaflero di Religiose di Bellmont visino à Tura, benche poi il Re ufando della propria cledia.

Menta commataffe data pena à gliatri data di mua. Carcere perpetua, come poi dichiarara anche innocente la idudetta Marchefe. Reliò però valida detta fentenza rificato ulla conficizione del Beni del Conte
d'Overraia, alla facceffione del quali pretendendo difirto la Regim Margherita di Vades prima moglie del Re Enrico Querro,
Figilio del Scondo, Sortile del Terzo, F

lois prima moglie del Rè Enrico Quarto, Figliuola del Secondo, Sorella del Terzo, fi En composito con tal congiuntura alla Corte, fen-Repuis o za punto di finarrimento di comparirvi moglie repudiata, Regina decaduta, Sovrana tornata fuddita. Fi fingolare il brio,

che mofthò con la Regina J'amore, che haveva al Ra Fon più fiuo martino, quando di martino propositi del propositi del martino propositi del martino di martino di martino di martino di martino di vita, delifetti, che folleruzaono in lei, intri di vita, difiotti cata di coltuma, ferenti di vita, difiotti cata di coltuma, ferenti di vita, difiotti cata di continua, ferenti di martino di martino

perciò vittoriosa benchè ella donasse poi i medesimi Feudi al Delsino.

Mà tali perturbamenti etano ancora inferiori à quelli, che cagionavano allo Stato, & alla Religione i Congressi troppo frequenti degli Ugonotti, perocchè nel Sinodo celebrato quest'Anno alla Roccella intervenne il Duca di Buglione, il quale vo-Sinede de lendo sovvertir la Pace del Reame, desigii Ugente i ill. Re. derò di esset fatto Capo di quella setta con esse il Signor di Giversac nobilissimo Cavaliere legge il della Cafa di Cognac. Lo rapprefentò per essenziale à tutti gl'adunati, i quali con pieni voti l'elessero per Protettore con promessa di disendere la libertà delle coscienze, sostenere le domande, che si facessero al Rè, & à Maestrati, & in caso di resistenza valerfi della forza per far forgere la caduta reputazione della loro fetta. Penetrò altamente nell'animo del Rè il pericolo di tante no-

wità in quelle Provincie piene d'Ugonotti, Ex rege e perciò delegò Gio Giacopo di Mefine Sidel di la come de Roen à labbricarie il Proceifio, nel dei tatte quale egli procedendo con la lentezza, che di aprai, richiede la prudenza nelle Caufe contro la "Uri" molitudine, per fai foggiacere à patiboli pomoritudine. chi Rei, sei soli di questi pervenuti nelle ANNO forze della Corte sostennero l'ultimo supplicio, divampati ancora dalle fiamme ne Cadaveri, come molti altri restarono infamati con le pubbliche pitture, e capitalmente banditi da tutto il Reame; mà quello, che più importava era di rinvenire le forme per la condegna pena da darsi al Capo, che era il Duca di Buglione, il quale per la propria folerzia haveya sì ben faputo diriger le cose, da non rinvenirsi con qualtisia diligente Fiscale contro di lui ombra di colpa, la quale ancora verificata che fosse, sarebbe riuscito malagevole il punirla, e per l'autorità del di lui partito, e per l'importanza della Piazza di Sedano, che era una Porta per l'introduzione delle forze straniere à petturbare il Reame; onde il Rèse non fusie stato stimolato dalla clemenza tanto, la prudenza confortavaloà dissimulare, equindi fece infinuarli da' fuoi Confidenti, che effendo egli paffato perfonal- Ant del Ra mente à Limoges, era tornato col gusto Begione al

d'havet trovate vane le voci che spatgeva la malignità contro il Duca medefimo, addoslandoli ignominiose calunnie di complicità con quella Turba de' forsennati; bramare perciò di far paffare alla notizia del Pubblico quell'infigne verità, con darli un abbraccio in prospetto di tutta la Corte, e però esortarlo a venirvi sollecitamente per toglier l'occasioni alle maligne interpretazioni della fua assenza. Mà il Duca mifurando con la propria sede fallacissima l'animo altrui, dimorava contumace, e fordo agl'inviti della clemenza Reale, i quali replicati con i termini benigniffimi, che fi risolvesse di lasciarsi abbracciare da un Rè, Che 6 co che voleva effer seco in Sedano non da Padrone, màda Amico, fu forza di rimaner persuaso, e convenire negli Articoli del suo accommodamento col Re; la sostanza del quale fu, che egli fi farebbe dichiarato innocente di tutte le cospirazioni, & attentati paffati, e che paffato il Rè con cinquanta foldati nel Cattello, alle di lui pubbliche suppliche gle l'haverebbe restituito, perdonandoli ancora à tutti gli Aderenti di lui, ancorchè condannati , à contumaci ; onde paffato il Duca à riverire il Rè à Donchery lo accolfe con quella domestichezza, e benignità, che più conveniva, agl'antichi fervizi ricevuti in guerra, che alle recenti provedella di lui intedeltà in pace : che posto all'animo chiaro, e fincero del Rè, un fol

giorno di mezzo frà l'errore e la penitenza

confideravali come accadute centinaia d'An-

K 2 n

ANNALI DEL ANNO niavanti, folito di rifpondere à chi biasimaya l'uso troppo liberale della sua Clomenza: pigliar più mosche un cucchiajo di mele, che dieci Botti d'aceto; e doppo di effere stato fontuofamente trattato in Sedano ne parti accompagnato dal Duca fino à

Moufon. Dopo la partenza del Cardinale del Bufalo dalla Nunziatura era fuccesso Masseo Peretz o Barberino Arcivescovo di Nazaret, stato-Compane vialtra volta con la pompa di portar le faca fee benedette dal Papa al Delfino, e quindi meit con trovolli pronto à rintuzzare le nuove calunnie addoffatefi in una recente perfecuzione contro i Gefuiti. Comparve dunque Appostata di altr'ordine con le celerità delle Poste dalla Città di Chartres per dare avviso, che

un Gesuita di Perpignano veniva per ammazzare il Rè, che trovandoli col Coton in quel punto, forridendo li diffe; fe doveva temere, che fosse egli quel Gesuita? mà interrogato diligentemente dal Capitano degli Arcieri il Relatore fu trovato vario, e bugiardo. Di più fù rappresentato, che per certorincontro d'Inghilterra, detto Pietro Usai per ef Coton havea afficurato quei Cattolici, che tio Barberi- il Rè Enrico farebbe flato loro Protettore, volendo cospirare con essi alla morte del Rè

Giacopo; mà nè pur meritando riflesso da niun Uomo di fenno questa cabbala, fervì per introduzione al Nunzio Barberino fecondo la commeffione, che haveva dal Pontefice Paolo di rappresentare, merita-Con loro rei Gefuiti calunniati qualche grazia, affine di sbracciare la malignità di perturbarli con nuove imputazioni, dalle quali fi defisterebbe quando si vedessero fruttuose a' calunniati, e quindi înpplicò il Rè à fare abolire la Piramide, che ad ignominia del loro nome, & in memoria del loro efilio trova-

ferì il Rè, con supposta complicità, mà con loro palefe Innocenza; lo sfafciamento della quale fù decretato dal Rè incontanente, non oftante i clamori delle Turbe forfennate .: In Spagna il Rè Filippo con l'astrazione dell'animo proprio da qualfifia affare, che

vafi eretta avanti la Cafa di colui, che già

non fosse di pietà Cristiana, non dissentiva però, che i Ministri della sua Monarchia Ex Perofic. non sciegliessero come legittimi i più risoluti (r. Matth. mezzi per togliere coll'inquietudine de' nemici, ovicini l'ostacoloa' maggiori ingran-

Tenudi dimenti della medefima, e su perciò introde gii spo dotta pratica nella Città di Marfiglia con un Burfgha. Nobile di Cafa Merangues, che trafficando sù le speranze di esservi l'anno venente

SACER DOZIO, Confaloniere, haveva deliberato di ricava. ANNO re maggiori emolumenti dalla fellonia, che 1605 dalla retta amministrazione di quella Carica, appresso la quale stà gran parte del rengimento di quella importantissima Piazza. Mà la vanità del suo spirito sece, che comunicaíse il fuo fegreto ad uno fchiavo

delle Galere, che seppe riferiresì propriamente il difegno, che Merangues fu colto, mentre attualmente trattava col Segretario dell'Ambasciatore di Spagna à Parigi, che carcerato infieme con elso portava feco nella piegatura d'una legaccia un Biglietto esprimente tutta la sostanza del tradimen. de convin esprimente tutta la lottanza qui traduucui de congico to di Merangues, che su con atroci suppli dell'accomzi decapitato per fentenza del Parlamento; su-Fù poi la fua Testa mandata à Marsiglia per regolare coll'orridezza del Teschio l'altre Teste, che havesser pensieri perniziosi alla quiete. Furono indi strepitose le querele dell' Ambasciator Cattolico recate al Rè per la retenzione del di lui Segretario: Non poter credermai lui la Complicità di quel Mi- po nistro, e quando vi sosse doversi punire dal s Rè Cattolico fenza pratticarfi violenza co-probio-

sì barbara del diritto delle Genti, pertirare la Spagna à quei rifentimenti, che più convenisero alla reparazione dell'ingiuria fattafi in faccia di tutto il Mondo . Efser questo un secondo argomento dell'innosfervanza del trattato di Vervino conculcato dal Rè Enrico per l'affiftenza de i Ribelli d'Olanda, e con milizia, e con prestito di danaro in onta del Rè Cattolico, che con civile rigore non lasciarebbe invendicati gl'oltraggi , che nel più alto della placidità della pace gl'inferiva l'infedeltà Francele. Recate perciò in una straordinaria Risposados udienza talidoglianze al Rè Enrico, ne ri-Rè Enrico.

portò l'Ambasciatore una fredda risposta, enunciando la colpa palefe del Segretario ; e che se bene gl'Ambasciatori erano Persone Sagre, coperti dal diritto delle Genti, nondimeno se essi, ò loro Ministri sanno per i primi violenza al medefimo, machinando contro lo Stato del Principe appresso il quale rifiedono, perdere il privilegio; custodire lui la Pace di Vervino, benchè toccafse con mano tutto il giorno, che le follevazioni de' fuoi Vafsalli venivano fomentate da Spagna ; nè credere di rompere i

trattati per i foldati, che passavano à militare in Olanda per imparare l'arte della Guerra, senza che esso ve li esorrasse. Credeva bene di effer libero Padrone de'fuoi denari, e di poterli donare, e prestare fenza che altri potessero recarselo ad ingiu-

grazia per quella volta fola. Intanto l'Armi Cattoliche havevano il z. 101m. maggiore impiego nella Fiandra, dove,non oftante le conquifte fatte l'Anno passato di 4 Oftenden , tanto riuscirono soprammodo pefanti alla Monarchia, di maniera che in quest'Anno l'Arciduca Alberto Governa-

tore fece fare à i Ribelli d'Olanda qualche projetto di Pace, che effi infolentemente ricusarono; onde ardendo per ogni parte la guerra con gl'Eserciti alla Campagna surono varie le fazioni sanguinose, benchè riuscissero yane, mentre nessuna di esse tu tale che recasse vantaggi à nessuna delle parti, potendoli però considerare in questo grado quello della fomma reputazione, alla quale fall la prode condotta del Generale Am-

brogio Spinola, il quale, acclamato dal con-

Gli attentati però raccontati, ravvifa-

fentimento universale della fama, sostenne il decoro dell'Armi Cartoliche.

vansi come pensieri de ministri della Monarchia, intrapresi colla mera tolleranza del piissimo Rè Filippo per quella universale condizione de' Regnanti, che godendo l'Impero sopra li Stati, son poi essi soggetti alla tirannia della medelima ragion di Stato, che rende talvolta crudeli i prù mansueti , e sforza i più dimeffi ne' fenfi à protesfare i più altieri; imperocchè riuscendo più conface-vole all'inclinazione di detto Monarca le cure della Religione, portò le sue suppliche al Pontefice Paolo per vedere riformata quella à cui egli prefedea Amministratore per autorità Appostolica, cioè per la militare di San Giacopo della Spada, e di San Benedetto de Avis. Gode la predetta Religione le ragioni parrocchiali in una gran na parte de' Regni di Portogallo, e di Algarve, e particolarmente nelle Diocesi di Lis-"lago bona, di Evora, di Coimbra, e di altre, fiorendovi l'Istituto professato già sotto la regola di Sant'Agostino, e di San Benedetto, con esercitarsi la Cura dell'Anime da' Soggetti Proteffi nell'istelle Religioni, mediante l'approvazione de' Vescovi, & Ordinarii Diecefani; e benchè ne' Conventi della medefima milizia non mancaffero Maestri per la Grammatica, e Teologia, contuttociò allettati molti dalla migliore commodità degli studii nell'Università di Coimbra, e di Evora passayano à dimoratvi con questi titoli, vivendo Ospiti di Case parti-

colari fenza minima offervanza delle regole

prescritte a' Professi del loro Ordine; e pe. ANNO rò à fine di togliere quest'abbuso il pio Rè Amministratore Appostolico flabili l'erezione d'un nuovo Collegio, ò sia Seminarionella detta Città di Coimbra, nel quale dovessero vivere intenti agli studi i Paofesti sudetti, obbligati alla piena offervanza di tutte le Regole, e Costituzioni, giusta la norma che praticavasi col pieno rigore ne' Conventi. Confirmò per tanto il Pontefice la detta Fondazione, e con Bolla delli ventitre d'Agosto pareggiò questo nuovo militare Collegio ne' privilegi à quello che già per Regale fondazione trovavali eretto in detta Università fotto nome di San Paolo. In Inghilterra proseguendo il proprio

Reggimento quel Rè Giacopo con le forme già prescrittesi di somma acerbità co' Cattolici, e poca soavità con gl'Eretici Puritani, esti ne intrapresero di concerto una vendetta altrettanto infelice nel riuscimento, quanto indegna, impropria, e diffentanea dagli ammaestramenti della Chiesa Cattolica. Imperocchè havendo Dio comunicato all'Uomo la fua Legge coll'abboccamento, di cui fece degno Moisè ful Monte Sina, e colla dispensazione del Verbo nella Persona, e predicazione del Redentore, hà prescritto, che sieno totalmente varie, e diverse le maniere dell'ampliazione dell'una, e dell'altra Rivelazione; e quindi come l'antica Mofaica la permife aspersa di sangue de' Nemici in tante stragi, e memorabili Battaglie, così la lascia correre ne'di lei Eretici Maomettani , i progressi de quali sono inastiati col sangue de' Popoli debellati; mà l'altra Legge più persetta data da Gesù Cristo ha fondamenti molto diversi nell'umiltà, e mansuetudine, & in confeguenza la propagazione, & ampliazione, non per via del langue tratto a' Nemici con le stragi, mà col sangue de' medelimi Professori profuso spontanea Congresi Re mente in testimonio della verità ne' marti- d'Ingli rii. Male istruiti per tanto di questa univerfale dottrina i Cattolici Inglesi, giacchè nella Legge antica Ebraica, e nella nuova Cristiana Dio si è unicamente rivelato (essendo come dicemmo i Magmettani, Eretici dell'Ebraifmo, feguaci della Circoncifione, se ben con enormi errori) intentarono nella Città di Londra un'ortenda congiora diretta da Ruberto Catesbio, e da Tommaso Percio attinente al Duca di Nor. tumbria, e da numerofi altri Complici; al quale fine fatti recare 'una gran quantità de Barili di polyere nella parte inferiore della

ANNO Cafa, nella quale folea adunarfi il Parlamen-1605 to, ò altri pubblici Congressi, havean disposto di accenderla nel punto che arrual-

mente celebravasi, per confeguire una ge-nerale strage, e del Rè, e della Moglie, e de' Figlinoli, e di ogni altro, che vi fi trovasse, con quella universalità di desolazione, che il fuoco feco reca per natura. Già erano tutte le cose appuntate per sì orribil tragedia, quando permise Dio, che non fopravivesse sì funesta rimembranza degli attentati de' Cattolici in una sì deplorabile strage, e ruina; e perciò scopertosi il giorno avanti il pericolo, fvanì, terminando ogni apparato in un'orrida mutazione di fce-

Cafilgo de na contro i Colpevoli , straziati nelle forme più severe da' Carnefici, e condennati à profondere il proprio fangue, per estinguer quel fuoco, che troppo acceso d'inumana vendetta ne' loro petti non poterono poi accendere nel zolfo della polvere in abbattimento del Rè avversario. Frà Rei considerati macchiati dalla complicità di sì deteftabil delitto fu personalmente costretto nelle carceri Enrico Garnetto Sacerdote della Compagnia di Gesù, avanzato all'età di fettant'Anni, il quale spontaneamente con-

Morte del chi, e difegni della riferita fceleraggine, fe-Gargetto es condo che haveau deposto in giudizio quelli che lo chiamavan partecipe, e conteste, mà che tale notizia l'haveva egli confeguita negli arcani inviolabili della Consessione Sagramentale, & havendo fatte le parti proprie con ammonire, e dissuadere i Penitenti da tanto barbari, & ingiusti pensieri, il divieto Ecclesiastico di non rompere il sigillo Penitenziale havevalo por impedito di poter dar conto del fatto a' Maestrati, nel quale però teneasi innocente. Fù contuttociò coll'atroce pena di traditore fatto morire, e ben palesò il fuccesso iniqua la di lui condanna, quanto è coftante fentenza, che d'una gocciola del fuo fangue caduta fopra una spica di Grano, se ne formò subito la di lui effigie, coronata con la Croce, e fu fuccessivamente col merito della San-

tità della fua vita anteriore, e con l'auten-

tica di tanto prodigio yenerato da quei Cat-

fessò di havere havuta notizia degli apparec-

tolici per Martire. Non hebbetanta forte un'altro Rè Ere-Es Spen tico nella Svezia, dove Carlo rendendo fempre più pertinace la propria fellonia con-Scoolins de tro il Rè Sigifmondo fuo Nipote, fenza che il lustro della Regale Corona ricevuta l'Anno scorso dagli Stati di quel Reame recasse nessuna reputazione alle sue Armi, ò

bastevole coraggio alle sue schiere, haven. ANNO do posto l'assedio alla Città di Riga nella Livonia, usciti i Polacchi grandemente inferiori di numero, mà più possenti per la giuftizia della caufa che sostenevano, restò egli con i suoi abbattuto, debellato e sconfitto.

In Venezia si estinsero due Lumi di eccelfo splendore cioè il Capo della Repubbli- Es Pla ca. St il Paftore della Chiefa; benchè effendo quell'inclita Repubblica un Sole, per ricchezza di fimili raggi non manchino mai per supplire à quelli che si compiangono spenti. Mancò dunque di vita il Patriarca Marteo Zane dopo haver preseduto à quel- 2-ne . E.o. la Cattedra con servore di zelo corrispon- vendra denre alla maturità della Prudenza , e fù ". dalla Repubblica nominato Succeffore Francesco Vendramino, che essendo il sior del Senato, fà indi Rofa per la foavità dell' odore di preclare operazioni Criftiane fublimato fuccessivamente alle Rose del Vaticano con la Porpora Cardinalizia, come troveremo à fuo luogo più precifo il ragguaglio. Chiuse ancora i suoi giorni dopo havere gloriofamente feduto molt'Anni il Doge Marin Grimani, affunto à tenere il fuo luogo Leonardo Donato, il quale havendo corfo con fommo applaufo l'Aringo de' Dece. Ele più importanti , e malagevoli affari della Deser-Repubblica, ben fu degnamente onorato della Corona, la quale data da quell' Augusto Consesso, non solo è Corona del Principato, mà adornata di gioie d'inestimabil valore, imposta in capo dà Uomini preftantiflimi iu ogni virtù à quelloche è reputato ancor maggioredi effi.

In Moscovia i perturbamenti furono ardui per la refistenza, che trovava in quel Vassallaggio l'odiato dominio di Demetrio, del 1981. mentre l'Anno millecinquecentonovantotto essendo mancato senza Prole il Gran Duca Teodoro lasciò la direzione de' propri Stati à Gernia, ò sia Germana sua Moglie, & al Patriarca de' Russi; mà bramosa essa più di quiete, che di dominio, chiufafi in sallevariori Monasterio diè luogo, che Borisio di lei di Mescora-Fratello, pressoil quale già risedea per amministrazione la somma dell'Imperio, ne confeguisse anche il titolo, e le Insegne medefime con la funzione della Coronazione: Mà perchè il defonto Teodoro haveva un minore Fratello per nome Demetrio, che dato, fecondo che fù supposto, in potere alla Crudeltà della ragion di Stato, fù da Sicarj, fecondo che la fama portò allora, tratto di vita; mà riuscendo graye à quella volubile

ANNO lubile Nazione il dominio dell'occupatore Borisio, saltò suori improvviso Demetrio fuccessivamente alla luce, ò vero, ò finto che fosse, volendo che questo fosse un Monaco per nome Grifca, ò fia Gregoria Strepio, chefimile di volto, e di tratti al trucidato Demetrio, venisse cavato di Cella da' Grandi della Polonia, inimici de' Moscoviti, & apposto Competitore à Borisso, il quale movendofi armato per opprimerlo, li diede involontariamente la vittoria, mentre nel più florido corfo della fua spedizione forpreso da un subito , e fortissimo accidente d'Apoplessia morì, lasciando vacuo l'Impero alla fortuna di Demetrio, che accoppiossi in Marrimonio con la Figliuola del Palatino di Sendomira, che già fu il Condotriere di quella grand'Impresa, nella quale trovò propizia la forte, se egli era il

come vedereno.

In Oriente Avere, oil gl'avvenimenti all'
Armi di Acmat per quel che riguardava la

"" Quera coll'Imperator Risollo in Unghe"" La come disemmo, li provava malagevoli,
"" ta come disemmo, li provava malagevoli,
"" ta come disemmo, li provava malagevoli,
"" to come disemmo, li provava malagevoli,
"" to come disemmo, li provava malagevoli,
"" to come disemmo, la quale com unum
to febber a vanzate entro i Confini dello
Stato Ottomano, d'a nimare dalla debolezza del Configio, che potca dirigere le
forze del Competitore per la di lui giovinez-

vero, per conseguire giuftizia alla fua Cau-

sa, e trovò stupido il Vassallagio, se egli

era finto , benchè in quest'Anno provasse

varia la forte, che già declinando ad ab-

bandonarlo, presto cangiò il suo dominio,

za, restò da lui sconfitto il Bassà di Trabi-4 fonda, & al calore di quella vittoria campale fatto avanzare il fuo Efercito, l'accampò à cingere la Città di Aden, famoliffimo Empono nel feno Arabico, ò sia Mare Eritreo, che già conoscendo importantissimo Solimano, come Porta non meno al traffico, che al dominio dell'Indie Orientali, havea già occupato per tradimento; e non potendo la Piazza ricever foccorfo sì pronto per la lontananza delle forze Ottomane, e per l'immensa dimensione di arene, che la separa dalle Provincie più ssoridedi quella vasta Potenza, cedè alfa presentanea del Rè Persiano, che con titolo di recuperare il suo, non che d'inserir danno al nemico, gloriofamente se ne impadron); anzi allettandolo le prosperità, secondo la cofliruzione umana, d'havere esse per compagni la confidenza, e l'ardimento, deliberò di accoppiare alla guerra effettiva di fangue che facea contro il Sultano, quella del negozio, decretando una spedizione d'un es-

presso Inviato all'Imperatore Ridolfo, per ANNO troncare i trattari, se foise posibile, della concerdia co i Turchi, i prefagi della quale parea che forgessero, e dalla stanchezza degli Austriaci, e dalla contumacia de' Ribelli Ungheri, e dalla diversione à cui soggiacevano le forze dell'Ottomano, distratte dalla Guerra d'Oriente. Passato dunque l'Ablegato Perfiano all'udienza di Ce- Anti fare li rappresentò à nome del proprio Rè, ri di Presa non essere onore dell'Augusta Potenza dell' to a Impero Germanico di ritirarfi dalla Guerra col Turco, dopo immenfe profusioni d'Oro. e di fangue, fenza minimo profitto d'alcuna Impresa; che collo strepito, e con i soccorfi riportati da tutti i Principi. Cristiani haveva riempito il Mondo di fomma espettazione: Quell'opere riuscir eccelse, e degne d'occupar la mente de Potentati, le quali all'accrescimento che recavano della loro reputazione haveano congionto l'utile, e la facilità: Riputazione non haversi più chiara, che persistere in quel cimento, il ritiramento dal quale, dopo le recenti perdite di Strigonia, e le fomentate infolenze del Boftcai era sì ignominiofo, non potendofi (perare mai pace ficura dall'Inimico, quando fi fà con esso, dopo la di lui Virtoria: Facilità non trovarsi più pronta. che far correre le squadre Veterane di Cefare a' danni del Nemico comune tanto de' feguaci del Messia, quanto de' zelanti della Religione Maomettana, in quel tempo, che la fanciullezza di Acmat occupara ne' divertimenti del Serraglio havea le forze languide per moversi à far più validi contrasti alla giustizia dell'Armi del potentissimo Softì, & alla repercussione de gravissimi colpi , che apparecchiavansi di dare nel cuere dello Stato Turchesco le follevazioni prepotenti dell'Afia; equindi ful decoro della reputazione, col mezzo della facilità, non poter mai disperarfi, che il potentissimo Cesare volesse abbandonare una sì fausta opportunità, che apriva il Cielo, di vedere tante Armi cospirare in varie parti del Mondo al suo servizio per debellarli un Avversario, che coll'infedeltà fempre mai pratticata nelle anteriori concordie, ben meritaya di non confeguirne mai alcun altra, se non ridotto à quello stato di debolezza, che non potesse darli spirito di moversi, come sarebbe accaduto, se declinando Ridolfo da' pensieri pacifici continualse ne' guerrieri, unito alla formidabil Potenza del Rè Persiano. Non fecero però grand'apprentione alla Corte Ce-

Conquita di Aden farte da' Perfani

### ANNALI DEL SACERDOZIO.

ANNO farea questi sensi del Persiano, della sincerità del quale si haveva tale concetto da supporla seguace totale del solo interesse proprio.

80

uno entro il Mefe di Ottobre il terribidedi Sole, che inalcuni luoghi perdè l'interode' 70, pusti finoi raggi, fattafi di giorno notte, con numeroli comenti, e pronofici di quelle perfone, che per lo più involti nell'ozio trafcurano le cole prefenti per farfi operai nelle fiuture co' ornonfòti.

La Morte ofcurò quest'Anno, il quarto 28 giorno di Maggio, un lume, che in Italia ha-E. Major veya fommamente illustrata la filosofia natiduiu in turale, con trarre al fepòlero Ulifit Aldrovandi nato di chiaro sangue nella Circà AN NC di Bologna. Fù egli inquisitore sì acuto de. 1605 gli arcani della natura, entro quali il grand' Mo Iddio hà diffufi i rincontri più vifibili dell' desso Onnipotenza fua, che degnamente può chiamarfi il recente Plinio, con tanta maggior preminenza di merito, quanto può dare la verità, di cui fu egli professore leale, à paragone delle menzogne, che già concorfero à render fospette le opere Pliniane, le quali fono superate dall'Aldrovandi in copia, & in eccellenza tale, che può dirfinon haver preterito neffun più recondito avvenimento naturale, senza farne una dogmatica discussione, sostenuta dall'esperienza, contandofi fino al numero di centoventuno i di lui Opuscoli. Morì avvanzato negl'Anni in Patria, che decorata dalle di lui ceneri gloriose, decorò essa il di lui funerale, e memoria con gloriosa rimembranza.

### NOTE THE THE SECOND SECOND

# Anno 1606.

# M M A R I O.

1 Decreto del Papa nella Controversia frà Do-

menicani, e Gesuiti de Auxilius.
2 Rivocazione de Privilogi intorno a pesi Camarali. Proibizione intorno all'Annona, e di non Infeudare; Privilegio de' Curiali, e Guerf. dizione dell'A.C.

3 Morte de Cardinali Davila, Faceboneti, Va. lier, e Farratino.

4 Varie costituzioni Appostoliche incorno i Regolari, Carmelitani, Gejuati, Infermieri, Celeftini, Lateranonfi, Cisterciensi, e Maltesi. 5 Origine de' dissurbi frà il Papa, e la Repub-

blica Veneta. 6 Ufizi del Senato per espresso Ambasciatore al

Papa, che perfiste nella intrapresa sentenza.
7 Monitorio controla Repubblica, e pubblicazione dell' Inserdetto.

Opposizione de Veneti alle Censure; Ragioni per sosteme le loro operazioni.
 Contrarie Ragioni di Roma per sosteme le Cen-

fure.

10 Ufizi della Repubblica presso il Rè di Francia
per impegnarlo contro il Papa.

11 Negoziato del Cardinale di Giojosa à Name del Rè Ewico per l'accordo.

12 Difficoltà nel maneggio intorno la validità delle Cenfure .

13 Altre difficoltà superate, mà non quella della 'Anno festo del Secoloviene distinto dall'Indizione quarta . Il Pon-

ANNO '

1606

A tefice Paolo portando impressa nel-Ex Speed. l'animo la follecitudine della pace degl'Intelletti, che non è di minore momento alla Difficialisme Chiefa di Dio, di quel che sia allo stato la pace de' corpi, deliberò por fine alle strepi-Controvella pace de corp., de la controvella de Augusta tole contenzioni che palsavano trà le fcuole de' Religiosi Domenicani, e de' Padri della Compagnia di Gesù, intorno alla libertà del nostro arbitrio, ò degl'aiuti che Do dà all'Anime nostre di falvarsi . Asferifcono i Domenicani, che Dio dona à quelli che si salvano una grazia efficace, mediante la quale praticando tutte l'opere buone meritorie, fi avviano con certezza all'eterna beatitudine ; ed i Padri della Compagnia sostengono restrignersi troppo la libertà dell'umano arbitrio con l'af-fegnamento della fudetta grazia efficace, e perciò sentono, che doni Dio à tutti tale grazia indifferente, che resti à piacimento di chi la riceve il fervirsene, à segno che di due pari ne' stessi gradi della gra-

zia, uno puol falvarfi, e l'altro dannarfi.

Tomo Primo .

Reintegrazione de Gesuit 14 Trattato, ed accordo frà l'Imperatore, & il Boffcai fatto Principe

15 Pace flobilitafi frà Cesare, & il Turco. 16 Indulti Pontifici a' Cavalieri di San Jago per Soccorrere la Guerra di Olanda, & a Cap-

puccini Spagnosti.

17 Astacco di Rimbergh dall'Armi Cattoliche di-fesa dagl'Olandesi.

18 Perplessi à del Nassai di soccorrerla . Risoluzione degl' Assediati di rendersi , salve le Persone . 19 Assentati degli Spognuoli contro Narbona di Leu-

eate . Viaggio del Marchese Spinola per la Francia. 20 Artidel Re Eurico con gl'Olandesi, e loro diffidenza con effo , che non vogliono per Proset.

21 Travogli de' Cattolici in Ingbilterra, e Scozia; Giuramento che il Rè Giacopo vuole da essi.
22 Debolezza de Cattolici nel prestur detto Giura-

mento; e Condanna ebe ne fà il Papa.

23 Diffurbi in Polonia degl Eretici contro il Rè Sigifmondo. 24 Sollevazioni in Moscovia contro Demetrio. Sua

morte. Esaltazione di Teodoro 25 Ribellione in Afia del Bafsà d'Aleppo. Suoi fe-luci progreffi.

26 Morte, e qualità di Giusto Lipsio.

Queste due sentenze propugnate con sot- ANNO tili argomenti della Teologia speculativa, e dell'autorità de Santi Padri havevano stabilito ogni partito sì fermo nell'infegnarle, e protesfarle, che tal'uno erafi poi ayvanzato à condannare la fentenza degl'avversarj; perlocchè discussa la materia in una speziale Congregazione avanti lo stesso Pontefice Clemente Ottavo, ancora pendeva indecifa, e nella libertà di difenderfi con strepitofi clamori ne' Circoli, e con motteggiamenti poco dicevoli al grado di quei due venerabili, e primari Ordini della Chiefa Onde Paolo che in grado di Cardinale Borghefiera stato uno de Cardinali deputati ad esaminare le sentenze sudette, stabili con fua Bolla, che ambedue non erano disentance da' Dogmi Cattolici, e però potevano difenderfi, permettendo alle fcuole de' Domenicani, ede' Gesuiti, di tenere ogn'una la fentenza propria privatamente, difendendola fenza strepito, e fenza quei perturbamenti ch'etano fcandalofi alla pietà della Chiefa, ed aggradeANNALI DEL

ANNO voli agl' Eretici , che godevano di vedere divisione frà quelle Scuole, che per l'eccellenza della loro Dottrina se gli rapprefentavano unite per formidabili.

E come gl'aggravamenti del Vafsallaggio non poflono abolirfi dalla gene-Ex Parles laggio non possessimo, e pittimo Principe, perchè fono essi il sangue, mediante il quale fussiste in vita il Corpo poe litico, dimostrò il buon Pontefice una pie-

ina attenzione nel regolare i pagamenti in forma tale, che il pretefto de' privilegi, & esenzioni non entrasse à diminuirli à i più pollenti, e ricchi, per caricare indi con il loro scarico à sar pagare la loro porzione a' poveri , e però con Bolla flefa negl' ultimi giorni dell'anno scaduto revocò, & annullò qualfifia efenzione , franchigia, immunità, ò privilegioche fose sta-

to concesso ad ogni ordine di persone da' Papi antecessori, di non concorrere al pagamento delle Tasse, e pesi dovuti alla Camera Appostolica, à riferva di chi li gcdesse per titolo graveso; e così essibrione fendo gemelli col corpo politico il corrandal po civile del pubblico, à fine di provvedere per la fuffiftenza copiosa degl'alimenti per pubblico bene, interdifse con

rifoluto divieto, e fotto feverissime pene, con la Costituzione pubblicatasi il di ventifei d'Agosto , benchè decretata ai ventitre di Decembre dell'anno passato, il trasporto, ò l'estrazione da qualsissa Terra, ò luogo dello Stato Ecclefiastico, ancorche Baronale, i Grani ; le Biade, i Legumi, e gl'Animali, sotto qualsisia pretelto, con totale abolizione degl'indulti, che qualcheduno potesse allegare di ha-

vere per concedimento di Precessori; di-

chiarando di più che fossino rei quegli

ancora che asportassero le cose sudette da i luoghi fottoposti immediatamente alla Santa Sede , à quelli che godonfi da' Baroni in Feudo; E perchè la Costituzione del Beato Pio Quinto di non finembrare lo flato temporale della Chie-Edinmin fa, concedendone le porzioni in nuovi feudi, havealo preservato nella sussistenza fiorida , quando per la tenerezza de Papi verso i propri Nepoti sarebbe ridotto co-

me un tozzo di statua senza braccia, e fenza gambe, Paolo la rinovò, pubblicandoù la Bolla il secondo giorno dell'anno biamo enunciati, Politico, e Civile, essendo l'Alma Città di Roma, la premunì egli con un privilegio spedito l'ottavo

SACER DOZIO. giorno d'Aprile, mediante il quale gl'abi ANNO

tatori di lei, detti Curiali, quanto Forastie 1606 ri, quanto Cittadini, e quanto Roma ni, foscro immuni dagli spogli; se fosfero Ecclesiastici, non tossero soggetti a Tribunali esteri, se vi sossero chiamari per rei, à riferva di quei foli, che obbligati alle residenze delle loro Chiese dimorafsero in Roma, ò con la contumacia all' ubbidienza de' Sagri Canoni, e dell'infreddamento della carità verso le Chiese proprie spose cercasse pretesti di starne lontani, decretando, che degni tali prevaricatori di pena, non potessero à niun patto godere del privilegio fudetto. E come l'Auditore della Camera, è fuccesso in luogo che già tenca per su-se, e sac prema autorità nella Curia il Camer. dell'A.C.

lenzo di Santa Chicía, che ora esso occupa con la fola preminenza onorifica, fece il Pontefice entro il mese di Settembre stendere una Bolla contenente à minuto tutte le facoltà di quel Ministro, estendendosi all'esercizio della Giurisdizione Civile, e Criminale, e dall'efecuzione di tutte le lettere, e decreti Appollolici in qualfifia luogo, ò dello stato, rifpetto al temporale, ò della Chiefa, rifpetto allo spirituale dove essa gode l'esercizio del suo braccio frà Cattolici; perseverando però secondo gl'anteriori privilegi le cause del grande Spedale di Santo Spirito, al giudizio delle quali per Bolla del terro giorno di Luglio restò fissa la deputazione già fatta del Vicario Pon-

In tanto hebbe l'ultimo de' fuoi giorni il Cardinale Francesco d'Avila della Ex Olderifamiglia Musciga, ò Gusman, principa a Toma le nelle Spagne, che Archidiacono di More Toledo, Commessario della Crociata, fu d'Aula per nomina del Rè Cattolico inferito nel Sagro Collegio da Clemente Ottavo, col Titolo di San Silvestro, indi di Santa Croce, e successivamente frà i Generali Inquifitori , nel qual carico con incorrotta severità si rendè celebre più che in prudenza, mancando in Roma il ventesimo giorno di Gennaio, trasportatone il Cadavere in Spagna. Parimenticorfe la flesa forte il Cardinale Antonio Facchenetti Bolognese del Titolo de' SS. quattro Facchenero Coronati, efaltato già da Innocenzio Nono suo Zio, in quel breve spazio, entro il quale con cordoglio della Chiesa su

ristretto il di lui Ponteficaro. Mà con maggior fentimento della medefima fù

ANNO compianta la morte del Cardinale Agostino Valiero Vescovo di Palestina, acca-E del Car- duta il giorno ventitre di Marzo, il quale sendo già stato Collega del samoso Cardinale Navagiero Legaro nel Concilio di Trento, e venuto à Roma con esso, pote da quel gran candelliere porre in prospetto del mondo l'eminenti virtù del fuo Animo, che anelante alla perfezione di ogni studio si applicò nell'erà di trent' anni ad apprendero la lingua Ebraica, & havendo lasciara la Chiesa di Verona il fudetto Cardinale Navagiero, fip dael' Ufizi del Santo Cardinale Borromeo appoggiara al medemo , nella quale impiegando la fublimità de' propri talenti diè piena esecuzione à i Decreti del Concilio Tridentino coll'erezione de' Seminari, con quella degli Spedali coll'introduzione nella fua Città di nuovi Ordini di Religiosi, della Compagnia di Gestì, de' Minimi, e de' Cherici Regolari; per lo che allettato da tali ragguagli Gregorio Decimoterzo lo creò Cardinale , l'anno millecinquecentottantacinque, del Titolo di San Marco, ed appoggiando la Chiefa di Verona ad Alberto Valiero suo Nipote, come Coadiutore impiegò il rimanente della vita nel servizio della Repubblica Cristiana in Roma, che terminò nell'età di settantasei anni lasciando sopra centoventi Opusculi, ne' quali si hà un indubitabile rincontro delle Scienze che professò, e delle varie erudizioni con le quali le fece risplendere . Passò ancora frà morei il primo giorno di Novembre il Cardinale Bartolomeo Farratino, che riferimmo efaltato, morendo nell'età di sessantanove anni, poche fertimane dopo la promozio-

ne, con fama di effere ftato altrettanto avaro nello spendere ciò che godea di opulente Patrimonio, quanto fu con effo lui la natura nel darle spazio sì stretto di godere il Cardinalato. De' Regolari non furono meno copioli

Ex Patter i provvedimenti ufciti in quest'anno, ò per loro riforma, ò per loro ampliazione, concedendosi a' Carmelitani Scalzi di

poter fondare nuovi Conventi, precedendo la fola licenza de' Vescovi Diocesanì, fenza obbligarli à richiedere il consenso a' Religiosi di qual si sia altr' Ordine, che già anteriormente foffe introdotto nel medefimo luogo; imponendo poi generalmente, che ogni Monastero di qual fi fia regola non teneffe maggior numero de' Protetti di quello che, ò l'entrate, ò

le consuete limosine de' fedeli potessero ANNO decentemente mantenere d'alimenti, incaricando a' Superiori Provinciali, e Ge-, nerali l'offervanza di questo Decreto, e Contenti. di quelli del Concilio di Trento , da' quali effoettraeati. Si prefcriffe ancora a' Canonici Regolari Lateranensi la forma Eleticos de per l'elezione de loro Abati Genera-Car li, de' Difinitori, e per la pacifica direzione , & espedizione delle loro Adunanze Generali, chiamate Diete. E perchè le due Congregazioni di Sant' Ambrogio, e di San Barnaba eranfi unire Unione fotto la regola di Sant' Agostino , restò Ambersanitale unione approvata con Bolla delli ventun di Gennajo, e confirmati tutti gl' Ordini, e Decretiche eransi fatti per comune reggimento, anche con la concessione di qualche Privilegio; e perchè la Congregazione de' Gefuati fotto l'ordine di San Girolamo havea per leggi sondamentali l'incapacità ne' suoi Professi en di rimanere infigniti con l'ordine Sacerdotale, fecondo l'ultima Riforma, concedè loro Paolo l'Indulto fotto il di diciotto di Febbrajo, aprendo loro la porta a' Sagri Caratteri nella forma che godefi dall'altre Religioni de Monaci, iltituite nella primitiva Chiefa , le quali parimente incapaci di haver Sacerdoti, per concessione Appostolica ora gl hanno . Parimente la Congregazione de' Monaci Celestini sorto l'ordine di San Benedetto incaminandofi all'aperta divi- Cole fione , quando i Monafteri della Francia teneansi esenti dalla Giurisdizione dell' Abate Generale, furono dichiarati fogpetri con Bolla del di ventinove Aprile. imponendo a' Monaci Francesi di non ricorrere ad altri che al loro Abate Genetale , e di concorrere fotto la di lui presidenza al Capitolo Generale. Di più. che quei Gherici Regolari che diconfi Infer Ministri. degl' infermi, come obbligati à atal fervire i malati ancor di morbo conta. dinegiolo . non poteffero paffare ad altr'ordine, anche de' Certofini, per reputarlo psù firetto, dichiarando ciò illecito fenza dispensazione Pontificia, sotto il di fedici di Maggio . Parimente la Congregazione regolare di Santa Maria Folienle de' Monaci Cisterciensi di San Benedetto ottennero la confirmazione de' pro-

pri Privilegi, estesi ancora à comprendere Cibroles

le Monache di detto Ordine, con la Bols 10

la segnata il decimo giorno d'Ottobre :

così ancora rispetto agli altri Regolari di

ANNALI DEL SACERDOZIO.

ANNO Santa Maria della Redenzione delli fchia-1606 yi riportarono la grazia entro il mese di E de iner Setrembre dell' approvazione de' loro Privilegi ; & in fine per appendice di canh a ciò che de' Regolari dispose il Pontefice

felt ridrea-re al Steme Paolo in quest'anno, rivocò il primo gior-Tribonale- no di Settembre tutte le facoltà datesi a' Superiori di qual si sia Ordine , di as-

fumere la cognizione di quelle cause, che in qual si voglia maniera possono appartenere al Supremo Tribunale della Santa Inquisizione, volendo ch'esso costituito Custode dell'Integrità della Fede Cattolica, ne sia così vigilante, che tutta, & intiera la ragione à lui solo si

renda . E di più che tutte l'Indulgenze in qual si voglia maniera concesse si rivocassero, e si abolissero, concedendone però loro di nuove con metodo più aggiustato, sotto il di ventitre Maggio: E siccome la Religione di San Gio: Gerosolimitano chiamata di Malta, è la pri-Qoulkà de mogenita della Chiefa per la fortuna, co-Gran C et sì fù essa degna delle rissessioni di Paolo,

che con Bolla delli quattro di Decembre ingiunfe al di lei Gran Mastro, e Consiglio, non doversi nella Promozione alla dignità della Gran Croce haver riguardo alla fola anzianità degl'anni, mà bensì alla qualità de' meriti, pet il grado de' quali unicamente i Soggetti dovessero pervenire à quel posto sublime, secondo le dispolizioni degli Statuti della medelima Religione, già che la fola anzianità di tempo potrebbe effere requifito anche alle flatue di matmo.

Preparavali frà tanto uno strepitoso di-Ex Vianti sconcio srà lo stesso Pontefice Paolo, e la Mille Vian. Repubblica Veneta. Haveva già quel Seorgine de nato promulgata una Legge, per la quale de Beni stabili con la compera, ò altra forma di contratti , anche di donazione , e di più di non potere edificare Chiese,

Conventi, Collegi, Monasteri, & altri Ex 70: An- luoghi pii senza espressa licenza del Senato, come già riferimmo; Paolo assunto al Pontificato, zelante foprammodo delle ragioni dell'immunità Ecclefiastica , sentì altamente nell'animo questa promulgazione, e non hebbe inferiore nella cofcienza lo flimolo di richiederne l'abolizione, come soprammodo lesiva della libertà dell' Ordine Chericale, e delle prerogative di Santa Chiefa, e però ne parlò con termini risoluti all' Ambasciatore Veneto tefidente appresso di lui, fin dal mese di ANNO Ottobre dell'anno scorso milleseicento e cipque. Mà in vece di confeguire la Chiefa abolizione delle Leggi pensò di ricevere nuovi aggravi, non folo con la perseveranza trovata nel Senato di sostenere il fatto, mà con nuovi, e reiterati atti di moderno gravame. Ciò fu per-

chè essendo accusato al Tribunale laicale Brandolino Valdemarino Abate di Nervesa, come reo di atroci misfatti, d'omicidi , di veleni , d'incefti , e di ogni altra più orrida sceleratezza, fino di magia, il foro fecolare affunfe la cognizione della Causa, e diede ordine per la cattura dell' Abate, che racchiuso nelle carceri laicali veniva proceffato, con ogni più rifentito rigore . Così ancora riteneva prigione Scipione Saraceno Canonico di Vicenza , perchè havesse lacerati i Sigilli de pubblici Retrori di quella Città, posti alle porte della Cancellaria Vescovale, per conservare intatte le scritture, durante la vedovanza di quella Chiefa, restata in quei giorni senza Vescovo ; e di più di havere sporcata con indecenti lordure la porta d'una Vedova di famiglia nobile, dopò haverla trovata renitente alle fue disoneste compiacenze . Parlò dunque il Papa con tuoni affai più alti, come provocato da questi supposti, e replicati attentati contro la fua dignità à gl'Ambasciatori d'ubble dienza, speditigli dal Senato, non attendendo le scuse che allesò Francesco Contarini, che parlò à nome de' Colleghi, e nel fine dell'anno fignificò con due Brevi alla Repubblica l'estremo suo cordoglio della violata immunità Ecclefiastica in ogn' uno de' casi, esortando i Senato-

me nulla ogni deliberazione pigliata, confegnare i carcerati al foro Ecclefiastico, provvedere alla loro coscienza come incorfi già nelle censure cominate da Sagri Canoni, e Concili contro fimili perturbatori delle ragioni della Chiefa, e dell'ordine Chericale. Volle la Repubblica prima di riceve-

ri con affetto di Padre à retrattare co-

re Lania maggiore nell' impegno , fare Es Piano spedizione d'un Ambasciatore straordina. in. etc. rio al Papa, ad effetto di placarlo, ed informarlo con la strada del rispetto, e lo fece accennare dal Nunzio Appoltolico residente in Venezia Orazio Mattei, quale approvando il ripiego come fommamente decotofo al grado del Pontifi-

cato.

dei Papa.

ANNO cato, sospese di presentare i Brevi, finche conpreciso ordine di Roma, speditoli con la Residenta celerità delle poste, fu forzato consegnarli, in in quei giorni paffato all' altra vita . All' elezione del Successore Leonardo Donato fegul in Senato la discussione di queste due Lettere Appoltoliche, e fù pigliata rifoluzione di perfiftere nel fostenere co-

ftantemente la validità delle Leggi, e delle Catture, ingiungendo all'Ambasciatore Pietro Duodo di supplicare il Pontefice di reftar persuaso, così convenitsi di ragione. Esso dunque pigliata l'udienza rappresentò à Paolo ; Havere il Senato ve con dolore, e maraviglia sentito da Brevi di fua Santità , come effa declinando dall' esempio lodevole di tanti fuoi precessori Pontefici di zelantissima coscienza , ed accurata vigilanza , volesse impugnare le Leggi della Repubblica, che dotata da Dio d'un illimitato potere nel costituirle l'haveva promulgare per fondamento della Pace, e tranquillità del fuo stato, per utile de suoi Vasfalli, e per maggiore aumento della loro quiete. Haver effo per ubhidire a paterni fentimenti della Santità fua affunta la più stretta , e matura disamina delle mencovate leggi, ed haverle trovate confonanti all'equità, al bisogne del suo Stato, e riftrette entro a'limiti dell'autorità, che Dio gl'haveva concessa, con la libertà del Principato, che godeva. Crederle esso venerabili, come stabilite da' fuoi maggiori, Uomini d'infigne pietà, e di rinomata riverenza alla Sede Appostolica , e come li credea ascritti in Cielo frà Beati, così non voleva per conto alcuno denigrare il chiarore della loro fanta memoria, con traviare da precetti che loro havevano lasciati, e con impugnare quei stabilimenti che gli havevano prescritti. Stimar per tanto di haver fatta azione fommamente meritoria feguendo i dettami degli avoli, e provvedendo al bene de' fudditi commeffi da Dio al governo di lui, non che d'effere incorfo in pena, ò censura alcuna, come sperava che sua Santità haverebbe essa pure determinato, quando meglio informata havefle voluto con animo fedato difcutere la quacitò sì altamente nel Pontefice lo sdegno, che vedendosi di più deluso dalla propria

lità delle sue ragioni. Questa risposta ecaspettazione, e dal sostenere il contrario di ciò ch'esso haveva in sentenza, in ma-

reria spirituale di censure, con risolu. ANNO te risposte troncò il filo ad altri nego. 1606 ziati , e fi protesto di voler l'ubbidiendel seaso celenta del Doge Marino Grimani era za dovutali da ogni Rè, e Principe Cattolico in materia spirituale. Onde posto l'affare all'esame d'alcuni

Cardinali, non troyandosi forma d'aggin. Es lucir. stamento per la costanza d'ambe le parti nella fua deliberazione , finalmente il Cogregatiogiorno decimofertimo d'Aprile decretò un monitorio, nel quale prefigeva al Doge, e Repubblica di Venezia il termine di ventiquattro giorni ad abolire le leggi fatte sedi me in pregiudizio degl'Ecclesiastici, ed à con- tie co fegnare i Carcerati al Foro Vescovale. altrimenti dichiaravali incorsi nelle Cenfure Ecclesiastiche , sottoponendo all'interdetto tutte le Città, e Terre del loto Dominio. Non folo entro il termine prefisso la Repubblica non diede segno di riceyerlo, mà fece divulgare alcune Proteste, e Scritture, con le qua Che le pre-li s'impugnava la yalidirà di dette cominazioni, ingiungendo à tutti gl'Ecclefiaftici di qual si voglia Ordine, che come prima celebralsero i Divini Ufizi, reneffero aperti i Sagri Tempi con la consueta solennità delle feste, e che diterifsero totalmente al fenfo de' fuoi Teologi, per comune fentenza de' quali le Cenfure fi giudicavano nulle, ingiuste, e da non fariene alcun minimo conto. Li Padri della Compagnia di Gesù, e li Cappuccini, e Teatini non volendo declinare dall'ubbidienza, che giurarono al Ro- le Sens dimano Pontefice, protestarono la loro di-fini, e pendenza dal Papa di partirfene, come fu recini loro permesso dal Senato, trasferendofi tutti fuori da' luoghi di quel Domi-

Sosteneva la Repubblica la potestà propria di far le leggi per le quali era fuscitata la contesa, ed asseriva d'havere la giurisdizione di conoscere le Cause de' Ragioni det due Ecclesiastici Carcerati , e perciò si se dala Repubblicorno yarie scritture de' suoi Dottori , che in fostanza fi sforzavano di fare apparire essere le due leggi promul-gate di non edificare Chiese senza licenza del Principe, e di non poterfi gl' Ecclesiastici dilatare in acquisti di stabili, meri provvedimenti di cose temporali . e Laiche . Attefocchè stimavasi diretta la proibizione al fondo temporale, ed alle Persone secolari, acciocchè non prestassero nè suolo per nuove fabriche, nè entralsero in contratto con Ecclesiastici,

mà

SACER DOZIO. ANNO mà non sopra le Chiese non ancora fat-

1606 te , è contre gl'Ecclefiastici non ancora possessori de Beni . E quanto alla cognizione delle cause ponevasi per sondamento effere la giurifdizione Ecclefiastica de' Vescovi non proveniente dalla ragione divina, mà da Privilegi de Principi, i quali per riverenza havuta all' Ordine fagro del Clero , l'havevano esentato dal toro fecolare per non accomunarlo ne Giudizi alle Turbe , quando per l'altezza del Carattere ne rimane spiritualmente diflinto. Donde poi dicevasi procedere, che il Principe indulgente poteva restriguere à fuo piacimento l'indulto, maffimamente in quei casi ne' quali l'atrocità del missatto rendea il delinquente indegno di Privilegio, e di esenzione, la qual qualità concorrendo ne' due Ecclefiastici inquisiti, pareva che meritamente fi ritenessero dal foro lecolare, per farli riportare un esemplare, e fevero castigo, di cui manca il foro Ecclefiaftico pitr mite nelle pene, e più rifervato ne' fupplici, frà quali non può decretare l'estremo della vita , lo spavento di cui unicamente suole incuter timore a' fcellerati , e stabilire con credito per infaulto l'esempio del mal fare . A queste riflessioni che allegavanti per fondamento di giustizia si accoppiavano ancora vari indulti de' Sommi Pontefici, e spezialmente di Clemente Settimo , e di Paolo Terzo , i quali in alcuni casi atroci diedero autorità alla Repubblica di Venezia di conoscere le cause, .e punire gli Ecclesiastici, come fe fossero Laici. Tutto ciò ampliato con: grand'apparato di parole, di ragioni scolastiche, Politiche, e Morali tendeva à dimostrare l'equità del procedere della Repubblica, e l'ingruftizia del Decreto Monitorio del Papa . Aggiungevafi di ooi altra confiderazione intoroo alla nulpoi aitra commenzario. l'ordine della ragione, e la susseguente dichiarazione dell'incorfo nelle cenfure parimente nulla, come uscita da serie incompetente di Giudizio. Per graviflima, ed infanabile nullità adducevafi il difetto della citazione, mentre i primi Brevi ortatori erano diretti al Doge Grima-l ni già passato frà morti , ed il monitorio che prefiggeva il termine di ventiquattro giorni, come conteneva in sè la fentenza condannatoria, non potevafi rifolvère in: citazione, mentre esso era spedito per hayer l'ubbidienza in cosa già determinata,

e non per chiamare à dir le ragioni, accid ANNO non dovesse determinarsi . Dalla quale pietefa nullità, ed ingiustizia, deducevano roi i Teologi Veneti, che la fentenza poteva impunemente disprezzarli, come uscita dal capriccio, non dalla mente fana; ed istrutta del Giudice , non preoccupato da paffione, ò incerto della ragione del-

la parte non sentita, nè discussa: Nè inferiore premura dimostravano i Dottori di Roma per vendicare dalle op- Ex Boun posizioni della forza temporale la podestà diretto. fua Ecclefiaftica , e cominciando alla dif. Fondamento cussione della validità del Giudizio l'asseri- rio Papale. vano immune d'ogni vizio di nullità; attesocchè l'esser dirette le prime lettere ortatorie al Doge Grimani, non poteva cagionare in nessun conto alterazione di perfone, mentre non à lui come Doge, mà come ad una parte della Repubblica erano dirizzate, nè richiedevafi citazione particolare à dedurre le proprie ragioni; trattandofi di cofa notoria, mentre tale era la retenzione de' prigioni, e la pubblicazione delle Leggi , ne' quali termini accordano i Legisti non richiedersi citazioni , mà solamente monizione, pontualmente adempiuta nella trasmissione del monitorio ,con la prefissione d'un lento termine ad ubbidire . Così parimenti fostenevasi la giustizia delle Censure, come inflitte condegnamente alla gravità dell' eccesso di ritenere fenza giurifdizione carcerati due Ecelefialtici, essendo la giurisdizione del foro della Chiefa proveniente dalla Ragione divina, quando leggevasi nelle Sagre earte del vecchio Testamento, essere in ogni tempo reftati i Sacerdoti immuni dal foro Laicale, è le Città Sacerdotali esenti dalla curia temporale; pet le quali oscure prescrizioni gl' Imperatori , e Principi Cristiani havevano data, ed osferyata la stessa immunità alle persone di Chiefa con ampliffirni indulti, i quali ricevuti dal comune confentimento di tutti i fedeli, accettati da turti i Confesfi della Chiefa univerfale in reolicati Concilii Generali , firmati con l'autorità delle Bolle de' Sommi Pontefici Vicari di Gesù Cristo , costituivano un' altra ragione delle genti, inviolabile da qual fi fia Potentaro, per irrefragabile depofizione delle medefime Leggi temporali . Tutto ciò confirmarfi chiaramente dall'havere la Repubblica Veneta chiefti indulti a' Ponsefici per conoscere i delitti de' Cherici, & haverli ottenuti , operando tale richieANNO sta una irrevocabile confessione, che ef-

fa non haveva tal podeftà, propria unicamente del Foro Ecclefiattico . Che poi gl'istessi indulti non erano bastevoli per dare giurifdizione alla Repubblica ne' due casi controversi , attesocchè ne' fudetti indulti fi parla delle fole perfone de' Cherici, e non d'altri più eccelsi ne' gradi Ecclefiastici, come erano i Carcerati, uno Abate, e l'altro Canonico. Per la stesia cagione di mancanza di podestà nè pure dicevano poter la Repubblica far leggi, che i beni non passassero negli Ecclefiastici, ò rimanessero essi esclusi dal diritto che loro competeya di fuccedere nell'Enfiteusi, ò altri contratti, e casi, ne quali qualche estinzione di linea apriva loro la fuccessione ne beni stabili; attefocchè ciò era un proibire il corfo della giustizia à favore della Chiesa, à pregiudizio di cui , nè direttamente, nè indirettamente, nè per via palese, nè per via occulta poteva il Principe secolare costituir leggi , e decreti ; e così con diffusa serie di ragioni , di concetti , e di parole sostenevasi la validità, e la giustizia delle censure Pontificie contro la

Repubblica. Mà essa persistendo nell'opinione dife-En Ardain fa da' fuoi Teologi, per neffun conto vol-

de Perofise le dimostrarne stima, anzi sece con pub-

blico Editto dichiarare il tutto nullo, & Discore ingiusto, e meditò di disendersi validadella Repub-latica al Rè mente, in caso che il Papa sacesse segui-di Francia: re a' fulmini spirituali i temporali dell' Armi . Perlocchè portò effa per mezzo del fuo Ambafciatore alla Corte di Francia le più vive doglianze : di venire infultata con ingiustizia dall'Armi spirituali del Sommo Pontefice nella più alta quiete della fua pace, per culto di cui di momento fenza la participazione, ajuandava essa riparando a'disordini del governo civile con falutari provvisionì, e frenando con adequati termini della Giustizia Criminale la baldanza di due Ecclefiaftici, i quali dimenticati della fantità del loro iffituto, havevano con atroci scelleraggini perturbata la quiete de' suoi Vasfalli, e recati al Mondo deteftabili fcandali . Che effa credendo afsolutamente di meritare dà Dio la più alta remunerazione per i penfieri che occupava al rifrenare gli scellerati, & à custodire i Patrimoni delle povere famiglie, ufurpati tal volta con indegni pretefti dall'avidità d'Ecclefiaftici fcoftumati, teneva per fermo di confeguire lo stesso merito appresso

al Pontefice, che capo visibile della Chie ANNO fa doveva in primo luogo godere di ve. 1606 derla fantificata con efempi onesti ne' Religiofi, e mantenuta in quel titolo fagrofanto, che già le accordarono i primi Padri di Autrice, e Cultrice della Giuttizia. Mà essere stata sorpresa la medesima Repubblica con indicibil dolore da' contrari sentimenti di sua Beatitudine, la quale senza punto riflettere all'onestà, ed alla necessità de provvedimenti sudetti erafi concitato contro di lei con la niù risoluta irruzione, che mai potesse praticare con i Settarj d'Inghilterra, ò con gli Scifmatici di Mofcovia; e quando esfa erafi fempre dimostrata figliuola ubbidiente, e benemerita della Sede Appostolica, fattasi propugnacolo all'incursione del comune nemico de' fedeli , in vece di vedere stabilito quel concerto, e quella stima, che doveasi alla sua benemerenza, veniva trattata da Eretica, conculcata la Giuftizia della fua caufa da un furore pieno ugualmente di precipi-zio, e di sdegno. Non consentire l'obbligo ch'essa haveva alla difesa de' suoi poveri Vassalli innocentemente condannati da' Decreti di Roma come rei di Maessà divina, e per ciò apparecchiarfi à palefare all'Universo l'iniquità di quella condanna. Implorare per tanto da Sua Maestà ogni ajuto, e patrocinio, che doveva conferire con altrettanta prontezza, quanto era grande l'interesse che haveva nell' iftessa causa, mentre poteasi poi la Corte di Roma introdurre alla pretenfione di volere l'istessa impunità à i missatti del Clero di Francia, che allora voleva à quello di Venezia. Non faperfi la Repubblica rifolvere à deliberazione alcuna

to, e configlio del Rè Criftianissimo, col quale hebbesempre unito non menol'interesse, che il cuore. Il Rè haveva sen-Rispeta del tite anche le ragioni del Papa, participateli con efficace ragionamento dal Nunzio Barberino, e conservando nel cuore ugualmente gli stimoli della pietà, della gratitudine, e del fuo intereffe, giacchè tutti e tre mirabilmente confentivano à procurare trà le parti qualche concordia, rispose all'Ambasciatore Veneto. Che lo turbava il disconcio inforto trà il Sommo Pontefice, e la Repubblica, bramoso soprammodo della nace frà tutti, e di vedere diferito da ogni

Principe Cattolico il più fino risperto al-

ANNO la Santa Sede . A quefto dovere egil affosó foltramente preflare aiur i pregiudizio di
qual fi fa attro Peternator o, e defiderare
ben di cuore che la generalità di quell' obben de cuore che cuore de la generalità di cuore
per particulari di la generalità di la generalità di procurare
qualche ragionero de accommodamento, al
quale efortava la Repubblica con ogni
maggiore efficacia : Che Glo vi perfuaderebbe il Papa con l'iftefia premura, e che
mandarebbe in Italia Perfonaggio di qual-

lità, e di fenno che potesse à suo nome

raffettare il disconcio , e ristabilir la

à Venezia Francesco Conte de Castro.

E però quanto più il Rè oficravas l'opera de Spagnudi firero ò à fomentare il torbido, che poevano però o à fomentare il torbido, che poevano però o à fomentare di di protitrevole, che ancia di a, tanto più il fenire di monta di a, tanto più il fenire di importante del fine riperto, e gardine verrò la Sede Appollotica, e ferentiale documento del fine riperto, e gardine verrò la Sede Appollotica, e forentiale del segmento del fine riperto, e gardine verrò la Sede Appollotica, e forentiale del segmento del la chiefa, collitrendorii farime in compario della Chiefa, collitrendorii farime in consistenti del segmento del segmento del consistenti del segmento del segment

de Gie putò per tanto suo Ambasciatore straor-

""
diarario per quefto affare al Poereficeri il Cardinale di Giojofa, quale paffato à Roma affunfe il maneggio con la più figgi gia accorterza, e con la più matura atpopula da terazione. Era Francico Cardinale di maturo di Cardinale de Cocupava liogo del più alto favore, con conserva longo del più alto favore, con conserva longo del più alto favore, con conserva la conserva la conserva la conserva la conserva la conserva del più figurate del dell'artinenza che più figurate del dell'artinenza che più figurate del cardinale della Regina Altovita A mifura di tauto fidendi con l'arque Reale, efendodi congiunto in Matrimonio con la Sorella della Regina Altovita A mifura di tauto fidendiore di cardinale della Regina Altovita A mifura di tauto fidendiore di cardinale della Regina della regina

haveva il Cardinale acquistata copia di ANNO rendite Ecclesiastiche, ed in fine l'onore della protezzione del Regno appresso la Sede Apottolica; onde venuto più volte à Roma co i fregi più lúminoli di tante prerogative ci haveva acquistata riputazione si alta che ne godea l'intero appresso ogni ordine di persone. Eccitava ancora venerazione la gravità de' fuoi costumi , e procedendo in ogni azione con posata maturità, tanto più compariva applaudito, quanto che il folito brio della Nazione non portava il fuo procedere fuori di quel maestoso contegno, ove sdrucciolano con non dicevoli furie tal volta gli spiriti troppo servidi. Vero è che per moltrarsi tale ciò che di servido toglieva a' moti dell'operare lo concedeva a' moti del corpo ne' yiaggi a' quali incessantemente inclinava senza riposo. Era per tanto fommamente accommodato à trattamento sì importante, ed il Rè l'eccitò con gli ftimoli più vivi, acciocchè vi si accingesse con ogni maggior premura. Fatta questa deputazione, il Rè in raguagliarne il Papa l'accertò della fua reale affiftenza, mà come la cagione del moto era più tosto una causa da foro che una contesa da campo , lo pregava à voler dare oreochio à qualche ragionevole composizione con la Repubblica, al quale effetto il Cardinale di Giojofa farebbe stato personalmente à farne proposizione in fuo nome.

Accettò il Pontefice l'offerta per non uscire dal sentiere della sua vocazione di Ex Petis Padre comune de' fedeli, e per non tra- 6viare dagl' infegnamenti Cattolici di non "legar. custodire le ragioni della Chiesa all'uso delle milizie con l'Armi infanguinare : E la Repubblica parimenti per non irritare il Rè Cristianissimo già dichiarato favorevole del Papa, e per non aprire qualche opportunità alla prepotenza Spagnuola, che dovesse in fine riuscire funelta à tutti i Potentati d'Italia, i quali fogliono havere il giusto della loro possanza nell' uguaglianza delle forze, che fi mette ad evidentissimo rischio di traboccare per qual-

la fortuna col trattamento dell' Armi per <sup>Osmatia</sup>. In fatto della comma tranquillità i Comma però i la fattimate di Gioyda infratto però i la fattimate di Gioyda infratto dell'internizzio dello patrò a Vicalia gara Piroci diffurence con Isenatori deputati dalla gara Piroci di Repubblica le materie, e difporte pipagrii all'aggiuttamento. Il maggiordi ma la disputtamento. Il maggiordi ma della propositi della gara della garante della maggiordi ma della propositi della garante della propositi della garante della propositi della garante della propositi della propositi della garante della propositi della garante della propositi della

che parte, quando siripone in arbitrio del- sel Carlons

raguo

ANNO vaglio era intorno al rimedio ufato dal 1606 Papa per levare il male, che intorno al male medefimo fatto da' Decreti del Senato; Attefocche per niun conto voleva la Repubblica approvare per giusta, e valida la fentenza delle Censure pronunzia-tele contro, ed il Papa per sostegno dell' Auttorità della propria Cattedra in primo luogo voleva che se le sottomettesse condannando i pareri di quei Teologi che havevano ardito d'impugnarla . Quetta grave difficoltà ferrava la porta ad ogni trattato, e pareva che facesse concepire un infelice pronostico del profeguimento; nondimeno il Cardinale con la maggior premura attendeva ad infinuare il bene. E però eccitando la pietà à fupprimere i dettami della Politica spuntò che le Cen-

per giuste.

Mà quì pure inforse nuova difficoltà, 13 mentre Paolo voleva che si procurasse l'asfoluzione per mezzo d'una folenne, estre-Perefin. pitosa Ambasciata, e che pubblicamente in Roma gl' Ambasciatori Veneti la chiedesiero frà quelle umilissime circostanze, che la Chiefa prescrive a' Penitenti, e la Repubblica non voleva apparire in faccia di tutto il Cristianesimo colpevole . Frà questi due estremi su agevole il conciliare le parti nel mezzo d'un terzo partito chiedendo il Cardinale al Papa le facoltà di suo Legato ad effetto di sopire le differenze . Suffegul à questo primo Articolo il fecondo accordato fenza contrafto, che la Repubblica revocasse per Editto pubblico le proteste, e condanne proferite contro la fentenza del Pa-- pa: in terzo luogo fi affunfe la materia

fure s'ammettessero per stimabili se non

Interior de la filma de la materia l'India de la materia l'India de la Celefalitici accrateri quali Paolore de de la Celefalitica per enitre de la filma de la corre Celefalitica per enitregare l'immunità violata nell'attentato contro IVdine Chericale. A quello parimeni ripuguava il Senato per non dare fomento al concerto differniato che efio fisofica de la contro dell'Autoriatà che non fe gli appatteriera , mà in

Attendade fine it convenne di rimeterer i prigicali Licidate fine il convenne di rimeterer i prigicali mediazori, quali poin pigliafere quella deliberazione che più era loro aggardevole, anche col rimetereri al Papa. Per quarro Articolo fi sfabilito che la Repubblica reinegrarebte tutti gl'Ecclefafitici di qual fi voglia Ordine ne' propri Beni i, li rioverebbe nella fua Graza.

Tomo Primo .

e protezione. Mà qui nacque una dif. ANNO ficolià gardifina montri in tule reince. 166 ficolià gardifina montri in tule reince. 166 ficolià gardifina di considerati a finali fispara di considerati a finali fispara di considerati o di considerati di considerati. Para, 1, il quale fillizado collantemente nel voletti parimenti refliutti al loro Collegi, infanti neggliò di al forre, che per alcuai mesi si renne per totalmente forvertito e, fepiro l'ultimo presido di quell'anno con totale incertezza del di lui citto.

In Germania alla Corte Cesarea residente in Praga trovavasi l'Erario sommamente esausto, & ormai impotente à sostenere più oltre il gravissimo peso delle due Guerre, e col Ribelle Boltcai in Transilvania, e con la formidabile potenza Ottomana nell' Ungheria, & ha-corfo che ravvivalle lo spirito ormai languente alle forze Imperiali : Per il primo Soife 4d il Pontefice Paolo rifpose che l'appren descrito Ce-fione nella quale vaciliava lo Stato della fore. fua Potenza temporale obbligata à sostenere la spirituale, impegnata ne' riferiti avvenimenti con la Repubblica Veneta, toglica al fervor del fuo cuore la forma di accertare con fatti Ridolfo, non essere inferiore il proprio Zelo à quello de' Papi anteceffori per promovere, e sostenere la Caufa contro il nemico comune de' Fedeli ; le quali scuse riportate da ogni altro Coldi abil nelle Corti Cristiane posero l'Imperatore nella necessità di pensare à quaiche assettamento almeno col Bostcai, il quale fendo Uomo di eccellente folerzia sit gl' ajuti della follevazione dell' Afia, che presto riteriremo, considerando di dover perdere l'affistenza della Porta obbligata ad'accorrere colà dove la follecitudine di cose maggiori per l'imminenza di ayvenimenti più funesti chiamava l'intero . ò il grosso, ò la maggior parte delle loro forze, fù presto ad abbracciare i pro-Armete di getti fattili à nome di Cefare : e però Boltos spediti i Deputati con le facoltà opportune alia Corte di Praga ottenne il Perdono, e fatto da Ribelle che egli era legittimo Principe riportò l'Indulto, che la Transilvania con la Valacchia, e Moldayia rimanessero dominate da lui con la fuccessione dopò sua morte de' Figliuoli maschi, e che in Ungheria corresse li-

bero l'uso della Religione, insistendo for-

temente in superar queil' Articolo i De-

and the latest

putati

ANNO putati di lui, per canonizzare col pio pretefto 1606 della cofcienza l'invasione, e la Ribellione nella quale era esso incorso contro il

proprio fovrano. 15 La Concordia minore del Bostcai influì z. tu. ris. poscia à conseguir la maggiore con gl'Ottomani , per la quale si fece volentieri

Trame di mezzano egli stesso sù la ristessione che pofor ed if the in mezzo Principe novello , e debole frà le due gran Potenze Cristiana, e Turca, i Cristiani lo haverebbero riguarda-

to con fensi lividi come loro Ribelle, e li Turchi l'haverebbono odiato come separatofi per proprio intereffe dal loro partito che sì lungamente havealo fostenu-

to, e conferitoli lo spirito da resistere a' nemici Austriaci, e però fatte le più valide parti in Constantinopoli, & appresso i Capi dell' Esercito Ottomano, che trovavali in Ungheria, ottenne che i Plenipotenziari dell' una , e dell'altra parte si raunassero per trattare la Pace, come avvenne entro il mese di Ottobre in vicinanza di Comar , dove dalle loro sesfioni uscì il ventunesimo giorno del mese di Gennaro, la conclusione di una Tre-

gua frà le due Potenze Austriaca, ed Ot-Port della tomana per lo spazio di venti anni proffi-Coccetta · mi stefa in quattordici Articoli, cioè, che Achmet fi dicesse Figliuolo , e Ridolfo Padre , & ambedue Imperatori , e non Re : che il Regno d'Ungheria, e gli Stati d' Aufiria sarebbero preservati dalle correrie de soldati : che il Rè di Spagna baverebbe luogo in quella Concordia fe lo voleffe, come anche i Tartari , & altre Nazioni : che ogni una delle Parti raffrenerebbe i proprj Vaffalli che non recassero danno agli Stati: Che le Piazze, e Fortezze si conservarebbero à chi le godeva, comprendendosi nella Concordia il Bostcai secondo l'accordo stabilitos: che tut-

ti gli schiavi fossero posti in libertà , è cambiati : che le differenze del Confine fi regolassero dal Governatore di Giavarino, e dal Balsa di Buda . Che Sedar Balsa mandarebbe Deputati con doni propri all' Arciduca Mattias , e Ridolfo spedirebbe un Ambasciatore ad Achmet con un dono di valore di duccento mila fiorini d'oro , a' quali corrifponderebbe il Sultano con ricchi presenti. Che si mandarebbono scambievoli Ambasciatori ogni tre anni con riguardevoli presenti . Che i Successori del Regno d'Ungberia entrarebbero in questa Concordia , e che agl' Aufiriaci si sarebbe restituita la Piazza di

Vaccia , & ad Achmet reftarebbe quella

di Strigonia con condizione che quei Vaf-

falli non potessero aggravarsi di più . Tale ANNO fù la fostanza de' Capitoli di questa Con. 1606 cordia , la quale hebbe i suoi applausi , e le fue dilapprovazioni dal Cristianesimo , secondo la condizione dell'imprese grandi , che sono sempre soggette alla varierà de pareri , e delle Censure

In Spagna riusciva ben soprammodo pesante la medesima Guerra contro i Ribelli d'Olanda, ed il Rè Filippo nell' Rom. To. 1. ampiezza de' tesori, che somministravan. li l'inefauste miniere dell'oro trovavasi talvolta riftretto à ricorrere alla miniera del negozio per fpremere fuffidi a' difpendei negozio per ipiennere iuniu, a unipeni di vastifilmi che sostenea, e godendo per sessitati per Indulto Appoltolico l'amministrazione de' ra il Re due Ordini Militari di Gesù Cristo, e ladelto

di San Giacopo della Spada, e di San Benedetto de Avis nel Regno di Portogallo ne' quali per antichi statuti non hà capacità alle Comende , e Priorati nesfun Professo che non sia passato personalmente con due ferventi à portar l'armi contro gl'infedeli nell'Affrica; ottenne dal Pontefice Paolo per Indulto del dì venticinque di Luglio, che chiunque de' Cavalieri fi portalle à militare per cinque anni in qual fi voglia Armata contro gli Eretici dell'Olanda, e Zelanda, godessero la medesima capacità à i gradi della Religione, come se havessero militato contro i Maomettani, i quali fe bene fono peggiori degl' Eretici quanto alla cognizione intellettuale, quanto alla malizia verso la Fede Cattolica sono poi migliori, tollerandone l'uso nelli loro Stati , barbaramente proibito dagl' Eretici più che l'istessa Idolatria del demonio . Altro Indulto ancora concesse sorto il di quinto di Settembre , rifpetto alle Spagne, per i Frati della Congregazione de Cappuccini, permettendoloro in quei Re-

gni l'Erezzioni delle nuove Case, e Fon- Fondette dazione de' Conventi servata la forma de Cappacini Sacri Canoni , e del Concilio di Trento, giacchè la fomma divozione del Rè à quel perfetto Istituto animava gl'abitatori di molti luoghi à chiamarli. Mà se in Spagna segnalavasi il Rè nell' opere di Pietà , nell'Olanda conquistava- ra Histor.

fi applaufi di gloria militare nel famofo parti di applaufi di gloria militare nel famofo parti di di affedio di Rimbergh , ditefa dal Conte farrerasso Enrico Fratello di Maurizio di Nassaù . Comere. Era quella Piazza di fomma importanza Africa di alle correnti fazzioni per l'una, e per l'altra parte, e perciò hayevano guereggiato psù volte ad occuparla , e dopò d'effer

paffata

ANNO paffata molte volte , ò nelle mani de' Cattolici , ò degl' Olandesi , finalmente conoscendo Maurizio l'importanza del di lei sito l'haveva eccellentemente munita, e

Piana.

la faceva custodire con tal vigilanza, e disciplina, che quest'ultima volta non su sì age-Site della vole il fuperarla. Siede Rimbergh sù la finistra ripa del Reno rivolta alla Gheldria ed in mezzo alla corrente dell'Acque, il fiume fà un'Isola quasi dirimpetto alla Terra, e questa parimenti erasi dal Nassaù egregiamente munita, e di bastioni, ed ogn' altra fortificazione, che anzi nella steffa ripa contrapolta del Reno haveva parimente fatto alzare un Trincerone con altro forte militarmente guernito per refiftere alla prima aggreffione, giacchè si prevedeva più feroce da quella parte. Erano concorfi alla Piazza intorno à trecento Cavalli Francesi, e tre mila Fan-

ti di varie nazioni , ed all'intorno aggiravafi il Conte Maurizio, che raccolte da' vicini prefidj molte milizie haveva à fua disposizione sopra à dodici mila Fanti, e tre mila Cavalli, pronto à spingerli al bifogno à traverso degl'assaitori per soccorrere gl'assediati . Per contrario il Marchese Spinola benchè fosse grandemente estenuato di forze nondimeno facendo fupplire ad ogni mancamento l'intrepido coraggio dell'animo , chiamò à participare di quelle farighe il Bucoi, il quale stringendosi col suo reggimento verso Rimbergh dalla parte del Barbante, effo se gli accostò poscia da quella che si rivolta alla Frisia; haveva fatto sabri-care à Rorott un Ponte, che sece al-

lora per l'istessa corrente del Reno av-

vicinare al Campo Cattolico ad effetto di haver libero il tragitto della Ri-

viera, e con la provisione delle oppordie de tune munizioni , e dell'Artigliarie fino da Camoliel fopra trenta pezzi, fi dispose egli all' assalto, e gl'Assediati con pari coraggio à sostenerlo. Il primo moto su contro il Trincerone alzato in riva del Fiume à cui accostandosi con impeto risoluto le schiere Cattoliche non solo vi furno ributtate mà caricate di bel nuovo indi à poco con vigorofa fortita. Nulladimeno lo Spinola animando con l'efempio, e con la voce à nuovo tentativo restò fuperato il Trincerone, sorzati i difensori di ritirarsi al sorte dell'Isola,

il quale perchè veniva dominato dal pri-

furibondo calore da due Mastri di Cam-ANNO po Autunes Spagnuolo, e San Giorgio 1606 Italiano, essendo restato estinto con prove di chiaro valore il Conte di Flessen nobilifilmo Francese. All'espugnazione dell' Ifola ancora fu a' Cattolici favorevole la forte, imperocchè caricati gl'Olandesi con militare disciplina da molte parti prima che spirassero quattro giorni dell'attacco abbandonarono ancor quella, riducendosi alla disesa del Baloardo Reale . che fuccedeva oggetto immediato alla profecuzione degli sforzi nemici, dopò d'havere ssasciato il Ponte , che dava loro la commodità del tragitto al Trincerone perduto . Erafi già il Campo Cattolico eccellentemente munito nel conquistato forte oltre la Riviera, ed attendeva con sì importante vantaggio ad infestare il Baloardo, mediante l'incesfante fcarico di trenta Cannoni . Il funesto principio di questo attacco del Baloardo pronofticò l'infaufto fine della difesa della Piazza, attesocchè il terzo giorno di Settembre restò estinto di colpo di Artigliaria il Governatore Edmondo Scozzefe, che fostenea le parti del fuo carico con gloria tale, che ben valea ad illustrare l'oscurità del suo nascimento ; il qual caso infreddando l'ardore della difeia , forprefi gl'Olandefi da timore di vedere sforzate le fortificazioni , ed esposti à ricever la carica dalla baccante vittoria degl' aggressori meditarono di abbandonare il Baloardo ritirandosi dentro la Terra , non ostante che la nobiltà Francese non solo nutrisse penfieri più generosi , mà nelle sortite si abbassasse à lasciar i Cavalli , vestir le armi, e far la fazzione di vilissimi Fanti, à segno che lo Spinola sidegnando di veder deporre la dignità propria alla Cavalleria Francese, per render più siera la fua offeta protestò, che se superava la Piazza voleva dare una pena convenevole al torto, che riceveva, cioè di fare uscire i Francesi degradati dall'ordine della Cavalleria come vili Fanti à piedi : Rifoluto per tanto di abbandonare il forte fi ritirarono i difensori tragittando tacitamente la corrente dell'acqua, che li

dividea dalla Terra, e poscia incendian-

do le Case di legname, che per abitazione de' foldati fi erano construtte entro il

forte medefimo : lo splendore delle fiam-

mo l'acquisto di questo servi di coperta me sece comprendere allo Spinola la cerper l'offesa di quello, incominciata con tezza di questa seconda parte di vittoria, si fini-

ANNO nel vedería coduto il Baloardo, e però 1606 (ragliandos per tutte le parti i Fanti à forprenderlo l'ottenne con tale cleirià ; ch'ebbero anzi agio di attaccare i nemic non ancora interamente palfari la riviera, i quali percofi alla coda cadenno virtime . « del ferro . e del ("onde. recroipitan")

me, e del firmo, e dell'onde, precipitandone molti nel Reno.

18 Sentita dal Conte Maurizio entro il Katorito breve spazio di quattro giorni la pendra de Forti sidenti relio grandemente addolorato, de oltremodo sollecito di foccorrere la Pizzza, parendoli che pendure le tortificazioni efleriori trimanelle edia in

rece la Piarza, parendoli che perilure le tortificazioni eletrori trianonfici effa in quel debole fiaro, che già l'havera per l'avanzi fiara fogiacere all'igerole efpugnazione d'ogni attentato, benchè altrimenti il conforterifiero, el il valore conociuto delle militire l'azuneti che la difiendevano, e la copia delle provisioni che fapeva havervi fatra rinchiudere; Onde tanto più affetterò di foconorela, mà trata-

fapeva havervi fatta rinchiudere; Onde tanto più afficitò di ficcorrelta, mà tratanto l'affedio procedeva il fretto che muniti cocellentemente g'aggreffori nel loro quartieri fi avvanzavano, e con le mine, e con ogni altro genere di militare oppugnazione all'acquitto delle fortificazioni che che fancheggavano la Terra. Apritono una Tinicira favanterevot dalla quale una Tinicira favanterevot dalla quale

con desolatrice violenza fulminavano tren-

ta Cannoni le Cortine, che cadendo at-

terrate per ogni parte già aprivano fipaziolo fentiero agl'affalti; mà non meno vigorola era la difefa foftenuta con intrepido cuore da tanti Francefi, e Vecon delle transi milizie. Elfi pure profondavano con i de promisi l'acciavano fivochi aria

procsi de nemici, lanciavano fuochi artiniciati, factorano postere ganalini faventofe di piombo, e di faffi, e fupplendo col petro ore manorano i figura darano indizio d'una coltantifima rifoluzione di lafciara prima la via che il difesi. Veno è che ben percedevano maignendo particolamente: le monitoni da guerra, e perciò folicitavano con regione difanze il Naffatà à date lo fiverio a loro firiti inabili, benche tutto di fuoco à fupplica di dietti de materiali. Si avvanzo egli con le feritre fehiere di Cavalleria, e Fanteria al numero di quin-

dici mila alla Terra di Alpen à dieci miglia di Rimbergh . Ivi veuiva grandeperphetia mente agitato da contrarj pareri de fuoi la Matha Capitani , e non meno travagliato dagl' secontra i iftelli fuoi contrarj penfieri, fra quali ondeggiando con acerba perpleffità confide- ANNO reva l'importana della Pizzaz felfer gran1606 de l'obbligo di falvar la vita , e l'onore à tanti Cavallieri Francei, che volontariamente havevano pigliato à milifinime per l'interefic del puno della riquitazione di cui havevano allora neceffità le Provincie unite, mentre efendo quella l'altima fazione di quella campagna, e 
prerandoi atracco di concordia melli faperandoi atracco di concordia melli faderla con felur fuccefo della didici di 
Rimbergh. Dall'altra parte confiderava quanto fofiero avvanuati a' danni della Pazzaz i progeffiti de riemeli, fapeva
la Pazzaz i progeffiti de riemeli, fapeva

verno montava a gran vantaggio il chiuderla con selice successo della difesa di Rimbergh . Dall'altra parte considerava quanto fossero avvanzati a' danni della Piazza i progressi de' nemici ; sapeva che ottimamente già fi erano trincerati; che il tentare di sforzare le loro Trinciere era un cimento fmentito dall'esperienza nelle passate temerità d'altri vani rincontri . Meditava espediente il provocarla à battaglia, mà prevedeva indi malagevole la vittoria, che se non sosse accaduta pienissima, le poche reliquie dell'efercito restando sorti con pertinacia Spagnuola nelle loro fortificazioni tanto non haverebbero abbandonato l'assedio . In fomma frà una molefta incertitudine fi avvanzò per valicare il Reno, edattaccando il quarriere del Velasco sperava poi che gli assediati con vigorosa sortita gli prestassero aiuto. Mà lo Spinola volendo raddoppiare le fue forze con l'unione chiamò à sè il Velasco, & il Povoi si preparò nell'ordinanza à ricevere in battaglia l'empito de' nemici ; perloc-

o voi fi preparò nell'ordinanza à ricevere in hateriglia l'empito de l'ameri; perloco chè il Nafasiù perdendo le fue fiperanze i fi concrene coal ioratano dall'affacialo, e di fiperando con la refedezza di foccorrere o quanto davona o freddezza di foccorrere in contonò a comparate con la cefficie della cottonò a comparate con la cefficie della cottonò a comparate con la cefficie della contrata della propria della contrata della propria della contrata della propria della contrata della propria della contrata della contra

mi giorni d'Ottobre il pressidio ridot-

toà tre mila Fanti, e centocinquanta Cavalli, oltre fettecento feriti, a quali per ciptella convenzione fominifirò lo Spinola i Carri, e le Barche. Vero è che fi scoro un inesorabile nel trattamento della Caval. Inconstituleria. ANNO leria Francese à cui mantenendo in effet-1606 ti la minaccia fatta in parole levò i Cavalli , e volle che faceffero la loro ufcita à piedi in quell'istesso stato al quale s'erano per l'avanti abbaffati nel travagliare il fuo Campo nelle fortite. Ignominia leggiera in effetto, mà riputata grave dal genio della nobiltà Francese, che risentì tanto più la severità di tale trattamento, quanto era solita vedere il suo Rè Enrico ornare d'altissime laudi quei Capitani, e foldati che nel fostenere le parti proprie difendendosi dalle sue Armi fegli erano dimostrati più risoluti avver-

farj. 19 In Francia veniva l'animo del Rè Enrico grandemente perturbato dagl' infulti che contro la propria quiete gli machinavano Ex Profes gl'occulti nemici , infofferențe ogni spirito dustel amatore della Patria che mai non fi stancassero dalla vana riuscita de' passati sempre intentandone di nuovi, Venne dunque in luce un trattato di due Italiani Genovesi di Casa Lucchese mediante le

idio Spagnuolo di Perpignano, che gli affegnaffe alcune milizie col favor delle quali promettevano di farli cadere in potere la Città di Narbona, e la Terra di Leucate, e se ben lo Spagnuolo diè loro orecchio, & efibì largamente non folo gl'aiuti mà l'opulenza de premi, contuttociò mancando la supposta intelligenza che fù doppia, sfumò il trattato, mentre quelli che si credevano seco complici furono i relatori a' ministri Francesi', e così l'impresa non solo non procedè più oltre, mà i due Lucchesi restarono puniti coll'ultimo fupplicio dal Parlamento di Tolofa . E indicibile quanto fi tenefse provocato il Rè Enrico da sì replicati tentativi contro la pace per non lafciarli invendicari , ma ancor più vivo era il sentimento del Configlio Reale che ormai anteponevali per vergognofa la fof-·· ferenza, animandolo a ripigliar l'armi, dal

che egli andava declinando per conforto di quel vasto, & arcano disegno che haveva in capo, per riuscimento del quale ancora le forze del proprio Reame non erano in quel fiore che defideravafi . Diffimulando dunque ogni ingiuria che per parte degli Spagnuoli rifentiva il fuo Stato, fece rendere tutti gl'onori ad Amegiodel brogio Spinola Marchese di Venastro Ge-

Machele per nerale di Fiandra, che traversò la Fran-la Francia cia per portarfi alla Corte di Madrid à fi-

ne di eccitare più poderofi foccorfi, e di ANNO riscaldare le tepide risoluzioni che di là

venivano, che gl'Arciduchi non volevano alterare un punto . Fù ammesso all' udienza del Rè, anzi da questo con militare domestichezza ricevuto alla propria mensa, nella quale il Rè li dimandò che bella impresa attentava di pigliare nell'aprirsi la Primavera, e lo Spinola che lo credeva parziale degl'Olandes, disfe meditare portar la guerra di là dal Reno nella Frisia, al che replicò il Rè non poterli riuscire, mentre di quà, e di là dal Fiume non vi eran fortezze per afficurare il tragitto ; Al che lo Spinola rispose che le Fortezze per sicurezza delle sue truppe le haveva di ferro, e di fpirito, bastandoli l'invitto valore delle sue genti, e che affolutamente haveya così destinato di fare, e ne sperava ottima riuscita. Il Rè pensò subito che ciò sosse un'invenzione, non parendoli verifimile ancora che un Capitano di fenno participasse i suoi disegni prima di eseguirli, e quindi diè ragguaglio in Olanda che poteano star sicuri quell'Anno nella Frisia, mà la finezza della fimulazione fu tale che come fù discorso così fù fatto, mentre tornato poi lo Spinola dalla Corte di Spagna ove il di lui configlio prevalfe ad ogni altro, atialtò nell'aprirfi la stagione la Frifia con impeniate apprelfioni, di modo che il Rè Enrico risapendone il successo difse per ischerzo d'essere stato ingannato con la verità d'un Genovese, quando il rimanente del Mondo ingannava con la bugia.

Non era però da scherzo il pensiere che in fostanza nudriva frà tante simulazioni, e distimulazioni dell'arti Castigliane insidiatrici della di lui pace per togliere la di lui resistenza all'estensione del Dominio del Rè Cattolico nel rimanente dell'Europa, e perchè non potea risentirsi per allora con una guerra formale deliberò di cooperare lo stabilimento della nuova Repubblica d'Olanda, con fare ad essa confeguire una pace nello Stato di quella Potenza, in che trovavasi, ò pure d'intentare la conquista di qualche Piazza di quelle Provincie, come già l'havevano data à gl'Inglesi per sicurezza del denaro prestato , acciocchè augumen Ex me tandosi la Potenza Olandese solse sem-sipre propizia alla Francia, à cui havesse dato in mano detto importante oftaggio: anzi è fama, che il Segretario VilleANNO roi proponesse che si facesse istanza alle 1606 dette Provincie acciocchè dichiaraffero il Rè Enrico loro Protettore, mentre interessandolo così nella loro diffesa accertavasi che non haverebbero concordato co' Spagnuoli in fuo pregiudizio, e che la loro grandezza folle fua propria : mà portate tale inchieste in Olanda non può dirsi quanto se ne insospettissero quei Capi , sapendo che il nome di Protezzione nel vocabolario de Principi altro non importa che il fottometterfi i Protetti , e conciliando loro qualche altro rispetto dagl'altri , essi poi li trattavano da Sudditi, cambiando la speziofità del titolo in affoluto Dominio; & havendo scritto di poi detto Rè una lettera alla Principessa d'Oranges, che nel

visitare le sue frontiere voleva stendersi à vederla personalmente all' Hava, e dimo-Ex Relat rare ivi fuo Ofpite ; gli Stati furono forpresi da questo cenno benchè fosse detto per scherzo, da uno spavento sì gran-Difféens de , che il Rè eseguise il suo pensiere, che per molti giorni furono in una gravissima, e molestissima follecitudine: perlocchè correndo tanta diffidenza frà detti Stati , & il Rè, egli cominciò à risentir molto pefante la molestia di prestar loro foccorfi , giacchè quelli, e di Soldati , e di denari che fin allora haveva fomministrato erano stati gravi , & inutili per lui : fece intendere perciò agl' Olandesi, che si disponessero ad ascolta-re proposizione di Pace da' Spagnuoli, mà nella gravissima suspezione che haveano dal Rè che temevano amico, niente meno del nemico, occultando l'arcano del loro pensiere, risposero non trovarsi in quel fiore di riputzzione, e di stima che desiderasi dagli Uomini saggi . per applicarsi di concerto col proprio onore a' maneggi di Concordia, e però erano forzati à seguitare la Guerra. Onde il Rè foddisfatto di questa risposta seguitò à dar loro foccorfi, benchè infreddato nella primiera confidenza.

Mà fe l'armi Cattoliche fosteneano col 21 fangue i progressi dell'Eresia di quà dal mare , di là ne' lidi contraposti dell'In-\*\* 14 0 1 ghilterra fenza guerra viva venivano i Cattolici severissimamente molestati dagl' Eretici, per gl' Editti che il Rè Giacopo tutto il di pubblicava per loro oppreffione: & effendofi invogliato che il Regno di Scozia, dove egli era nato, profeffaife quella Dottrina che corrompendo

ne di ftato , e col proprio interesse d'illimitato dominio ancor di là dal mondo vi- na Girit del fibile fopra le Anime immortali , propo perche i se il Sistema del governo Economico, e po disciplina Ecclesiastica con quel medesimo na. metodo che erasi già introdotto in Inghilterra; mà refistendo non meno i Cattolici per virtù , che i Ministri Eretici per ostinazione quando i Vescovi vedevano il proprio Ordine decapitato nel perdere il Caro della Monarchia Ecclesiastica diventata mostro con un capo secolare, & i Ministri , ò Predicanti deposti dalle loro Catedre per soggettarli alla potenza inco-gnita a' loro afforismi Calviniani, ed i Cattolici co' Vescovi proruppero à sedizioni sì strepitose, che sù sorzato il Rè di sostenere la protervia de' suoi Editti con la carnificina delle pene facendo verfar fu' patiboli il fangue de' refiftenti a' propri volcri, e cacciandone altri ben numerofi in efilio, fattovi condurre Andrea Nelvino Capo principale, e ritenuto lungamente carcerato nella Torre famofa di Londra . Anzi nè pur quì posaronsi le instancabili speculazioni del sofistico intelletto del medefimo Rè Giacopo nella promulgazione degl' Aforifmi del fuo pretefo Magisterio nella Teologia à cui volle sottoporre ancora i medefimi Cattolici quanto all'Anima, che pur egli tenea per er- gim ranti, e quindi parendoli che il formolazio del giuramento che da essi volle esigere la Reina Elifabetta riformatrice primiera della Religione in quel Reame fosse manchevole in quella parte che riguardava l'ubbidienza al Principato, e la conservazione del Sovrano, ne divulgò un altro steso con rutte le cautele del suo speculativo cervello, che dicea illuminato, e da' chiarori della più fina Dottrina, e da' confronti dell'esperimento nelle preterite congiure contro la di lui persona . Fù per tanto detto Formolario conceputo in quetti fenfi . Che ogni professore della Fede Cattolica fosse astretto à solennemente giurare di riconoscere lo stesso Re Giacopo supremo , e legistimo Re dell' Ingbilterra , e de' Regni anness, professare al medesimo ossequio, ubbidienza, e fedeltà . Il Pontefice Romano non havere sopra di lui , e suoi Regni mini-ma autorità , e particolarmente quella di deporlo, e privarlo per qual fi fia eccesso de diritti, dominj, e sovranità, che per la Regale Corona che portava à lui competevano e molto meno baver podestà di disporre in al-

la Teologia egli mescolava con la Ragio. ANNO

cuna maniera degli Stati , membri , & appartenenze della di lui Reale Giurifdizione, nè di assolvere i propri Vassalli dal vincolo del giuramento, che allacciavali alla sua obbedienza, nè pure col mezzo di qual si sua Cenfura , Scomunica , Maledizione , o fentenza di privazione che potesse decretarseli contro dalla stessa Sede Romana, le quali professavasi con Giuramento di niun valore e totalmente impotenti à togliere quell ubbidienza che à lui Re , & a' suoi Successori in verità preftar si dovea da sudditi , che anzi promettevano di diffenderlo da qual fi fia cofpirazione con ogni dovuta fedeltà . Di più che detellavano di vero cuore come empia, & eretica quella proposizione che i Principi Scomunicati privati dal Papa poteano abbandonarfi da' fuoi Vasfalli ; invaderfi., & occuparfi i loro Stati da qual fi fia Potenza, angi impunemente uccidersi; e finalmente che questo Giuramento fosse coit possente, che nè il Papa , ne qualunque altra Podeftà terrena bavesse forza di scioglierlo, è in qualunque altra maniera di rallentarlo, anche col mezzo di qualunque equivoco, è pretefto, è vero di mentale intenzione di non servarlo, benche palesemente con atto esterno, e cor-

porco fi preftaffe. Per quanto fosse mai dissentanea la forma di questo Giuramento dalla Dottrina I produced. Cattolica , e dalle note prescrizzioni de Al qual gia- Sacri Canoni, tanto credettero i numerofi Cattolici di quel Reame di poterloefibire Cattolici di quel Roman de puè de la quel ci il lon fa de la constante de quel ci il lon fa de la constante de quel che è più sventurevole per porlo in credito, e toglier la nausea che ne potevano havere i più zelanti della Fede Cattolica, fù che affenti à prestarlo, & à canonizarlo per tollerabile Giorgio Blachevello Arciprete coftituito nello stesso Regnod'Inghilterra da Clemente Ottavo superiore, e direttore Ecclefiaftico, il quale fatto oftacolo al medefimo quanto baltava per farfi sforzare, e per rendere minore, ò scusabile, mà non meno vituperabile la fua colpa , e languidezza nella dovuta costanza Sacerdotale; carcerato che fu in Londra prestò il giuramento fudetto con indicibile fcandalo per lo deteftabile esempio che esibì all' Anime commesse alla sua cura . Recatofi pofcia detto formolario à Roma non hebbe à specular tanto à farne squitinio la Curia Pontificia per discernere gl'errori, quanto il Rè Inglese haveva speculato per comporlo , acciocchè li comprendesse tutti in abbattimento della po-

destà Pontificia sopra i Rè , perlocchè ANNO entro il mese d'Ottobre il Pontesce Paolo con lettere Apportoliche dirette à tut- dal Pape ti i Cattolici dell'Inghilterra seriamente gl'ammonì, esser totalmente incompatibile il prestare il giuramento medesimo, con l'integrità della fede Cattolica, co-

me narraremo entro l'anno futuro. In Polonia la fingolare pietà del Rè Sigismondo su autenticata per insigne, me- F. z. z. diante l'odio che si concitò contro da gl' lipe. Ill. s. Eretici , i quali fimulando fentimenti di Netili concarità verso la Patria, che sosse soggetta re il Ri Si ad un Rè di nazione straniero, si diedero à concitare le Turbe intorno all'ignominia che fuccedea alla nobiltà Polacca, la quale stendendosi à contare tante migliaia di patrizi, era poi vituperevole che trà essi non vi fosse uno che sosse degno di portar la corona della Patria, e che sporta. venuto un Forastiere havesse poi il capo così pieno di novità, e di avversione alle giulte inchieste de buoni, che conve-nisse loro sostenere delle ripulse alle più giustificate suppliche. Capo, e cagione del tumulto fu Nicolò Teberdoschi Palatino di Cracovia, il quale sdegnato della negativa havuta dal Rè per il grado di Marciciallo à Nicolò Volichi suo attinente per fangue, si diede à detestare, e le riferite contingenze, e la sospetta confidenza che il Rè nutriva con gl'Austria: Capieni che ci , la potenza presso di lui de Gesuiti , maliegno. e l'onnipotenza (diceasi) di tutti gl'Ecclesiastici , l'arbitrio de' quali innalzavasi tanto da far riputare i Nobili per Plebei, anzi per fehiavi del loro predominio fopra le voglic reali . A secondare le di îni istanze accoppiosi seco Gianusco Duca Ratzuil , Capo del partito Eretico, i quali attifitti da gran numero di mal contenti intimarono il congresso detto il Roccos nella Campagna di Sadomira, che importa lo stello, che un Consesso impugnatore del governo del Rè, ò cenfura delle di lui condotte. Mà contraposto dal partito regio l'aprimento della Dieta in Visclizza, su da essa spedito il Cardinale Macioschi con altri deputati per ammonire i congregati nel Roccos, che temendo la forza si separarono, incaminandoli però verso Janovitz , mà armati, e quindi seguiti dal Rè per ostilmente foggettarli, di che atterniti domandarono perdono, e fu il Rè forzato à dar loro orecchio, & havendo stesi in

alcuni Articoli le loro pretefe dimandaro-

# ANNALI DEL

ANNO no che il Rè le soscrivesse, mà la loro 1006 improprietà era sì temeraria, che nè pur Propositioni rimaneva esente da pregiudizi la Religione Cattolica nella professione della quale era sì fervente Sigifmondo quanto zelante l'inclira Repubblica Polacca à conferyarne il fiore, onde in vece dell'inchiostro per firmare le petizioni de sediziosi

fu necessario versare del sangue, & adoperando il Rè intrepidamente la forza del fuo braccio armato di furono posti in suga i congiurati, diffipato il loro ammutinamento, ò con la fuga, ò con la divisione del loro partito, mentre una parte allettata dalla Clemenza Regia tornò all'ubbi-

dienza prima di rifentire nuova forza come riferiremo. In Moscovia fù molto peggiore, e nel-Extremel la qualità, e negl'effetti deplorabili un'al-1. 6 tra fedizione contro quel regnante Demetrio . Surfe per tanto Teodoro, altri dicon Gio: Sviscio figliaolo di Romano, mà

nato di quella stirpe, che in quella Regione si dicono Boiari, benchè sosse fra esi delle famiglie primarie, & accolti fotto "Gran la fua direzzione tutti quelli che chiarnayanfi aggravati dal reggimento del medefimo, firmarono ne' fuoi ordini una congiura la quale dovesse procedere à deporlo dal Trono come immeritevole di occuparlo, allegando per motivi di sì grande e temeraria deliberazione che esso declinando dagl'antichi sentimenti de' Mosco-Ex 27/16/1 viti che tengono per loro diffidenti , &

inimici tutti gli Uomini del rimanente del Mondo, fi servisse delle milizie Tedesche per la custodia della di lui propria persona, difidando à questo modo con troppa lesione della sede Nazionale di essi, e di più che i Polacchi godessero nella grazia Color for di Demetrio il più alto favore, e che in-pole di De-di la beneficen*c*a si trovasse aperta per gli foli stranieri, e chiufa a' più benemeriti della Nazione; Di più che havesse tenute pratiche col Pontefice Paolo, mediante la persona d'un Religioso per nome Andrea Lavicio, anzi di Alessandro Ranoni Nipote del Nunzio Appostolico in Polonia passato colà à segrete conserenze

con Demetrio, à fine di alterare i Riti della loro Chiefa Rutena, & intentando la distruzzione della Religione volesse poi ancora fottoporre la Patria alla Corona Polacea. Con tali penfieri haverebbero coflituito reo, & inimico della Moscovia ogni Principe che ne havesse goduto il Dominio, con i giustissimi titoli credita-

SACERDOZIO. rj , tanto più dovevano far trattare co ANNO me tale Demetrio supposta notoria invafione di quell'Imperio come fintofi figliuolo dell' Antecessore regnante Gio: Basilide, quando egli era un Monaco Apostata, e scellerato per nome Grisca, ò Gregorio Strepio, figliuolo spurio d'un Monaco Moscovita. Con tali declamazioni animati i fediziofi il giorno decimofettimo di Maggio afsaltata la guardia di Demetrio, 5mm m

e superate le difese del Castello in tempo ch'egli trovayafi in Letto dormendo, & uscitone per armarsi l'impeto de' sediziosi lo atterrì talmente che volontariamente fi precipitò da un'alta finestra del Giardino dove fù egli crudeliffimamente trucidato, e strascinato nel fango; su il di lui cadavere lasciato orrendo spettacolo per molti giorni, dopò quali impetrarono i fuoi famigliari per grazia la seppoltura, mà non fagra, della quale ancora estratto di nuovo, e chiamato per le riferite colpe in giudizio come se appunto vivesse, recate le di lui ossa nel soro su sottoposto à nuova fentenza che canonizzando per giusta la di lui morte condannollo ad essere incenerito col fuoco, e le ceneri medefime sparse all'Aria, e dissipate dal vento. Nè interiore fu la fierezza praticatali contro i Polacchi attinenti à Demetrio, ò per sangue, ò per la confidenza, i quali fostenne- Palace ro dalla furia de' Congiurati, quasi che ge-

neralmente la morte, e la loro ricca fupellettile, òdivampata, ò saccomessa, che cagionò un deplorabile orrore; giacchè era che Den numerofa la comitiva de' Polacchi mede tre no fimi venuti ad accompagnare la Figliuola del Palatino deffinata a Matrimonio sì funesto col sudetto Demetrio; che il volgo volendo immortale , ò redivivo pubblicò come non perito nella ftrage fuderta, mà rifervato à dar pretefto à nuove fedizioni à quella gente, e nazione che vi è tanto proclive, non fù malagevole nella Turba de' Sediziofi trovar il nuovo Principe, mentre che gli haveva potuto moverli al barbaro trucidamento del vero, poteva bene indurli à riconoscere il finto, e quindi su Etitorie

to Gran Duca fatto poi celebre Competitore all' Invasione de' Polacchi accorsi à far vendetta delle crudeità pratticate à strage de' loro Nazionali come vedremo. In Oriente il giovane Acmet Sultano benchè rifentiffe i bollori del proprio foirito bastevole à sostenere la grandezza

lo stesso Teodoro, à Gio: Sviscio riconosciu-

del suo Dominio, con tutto ciò la tene-

ANNO rezza de' fuoi anni ferviva d'invito a' fa-1606 zioli di perturbarli lo Stato, e di porre in Ex Sport rivolta le Provincie; e ripieno di tale fiducia Gambrolato Bassà d'Aleppo negò Bilaction. l'ubbidienza alla Porta, e raunata molta Rib-lliese possente, e ben agguerrita milizia si appa-cirro il Sub-rocchio il recipro del Rib- recchio à resistere alla più possente irruzzione of Aler che poteva venirli contro da Costantinopoli; onde egli per foltenere la fua colpa che dava

fostentamento alla sua recente sortuna. confiderando di non esporre à campo aperto in cimento con le veterane milizie del Prinfe d'Aleppo per incontrarle, e pigliò posto in un luogo forte per sito, e munito per arte come in una ficura imbofcata; e però procedendo la marchia degl'Ottomani, furothe di Tree no così improvisamente assaltati da Gambrolato, che percoffi, confusi, trucidati, e dis-

fipati in un punto medefimo li dettero una victoria fioritissima, rimanendone alcuni prigioni, i quali fottopose à crudelissimi tormenti, per spaventar gl'altri di non portar l'armi contro di lui; e gonfio di ardimento, & accresciuto di forze, e meglio fornito di riputazione, sul sentore havuto che il Bassà di Tripoli fotle suori di quella Città corse rapidamente con le Squadre più valenti à fororenderla, occupandone ad un tratto le Porte, le Piazze, e luoghi più importanti, & in fine tutta intera. Il Bassa della quale spogliato sì impensatamente e del governo. e della grazia del Sovrano dalla Giuftizia del quale potea ben supporte gravemente punita la di lui trascuraggine, si diede ad assoldare sollecitamente genti in quei contorni, e costituito Esercito bastevole da far testa all' usurpatore Gambrolato, se li presentò à fronte per darli una campale battaglia, mà

mila Archibugieri, e tre mila Cavalli, che per altra strada trapassando l'Esercito Tridella de polino fi nascosero al le loro (palle, ò per contraffarli la fuga in caso di perdita, ò per coglierli in mezzo quando fi fosse abbattuto à fronte con Gambrolato; il quale avanzatofi, e fatte le prime scariche sopra i Tripolini mentre ardeva per ogni parte la zuffa larga di fangue rispetto ad essi , uscirono le predette Squadre imboscate percotendo le file, & introducendo una funesta confusione, perì nella strage quella gente che la fuga non falvò ; e quindi fomentata l'alterigia di

Gambrolato, che con un corfo ripieno di pro-

celi come Soldato di confumato sperimento,

accettato l'invito, spedi in primo luogo due

fperità tenea ogni cosa vincibile, s'accostò al. ANNO la possente Città di Damasco capitale della 1606 Soria, e con fomma felicità fe ne fece Pa. Ed scripto drone; e come già haveva in mano la mico. Piazza, e Porto di Tripoli, s'impadronì di una Naye con ricchissimo carico del tributo d'Egitto veleggiava à recarlo alla Porta . Confortollo al profeguimento delle vittorie il Rè di Persia, che con espresso Ambasciatore, e con ricchi doni di armi, e Turbanti ingioj: llati l'onorò del Titolo di Prin- del Rei de cipe della Soria, invitandolo à collegarfi fcco cipe, le proprie che eranocolletizie, si mos- per umiliare la superba testa dell'Ottomano, che inimico egualmente, e de' Maomettani, e de' Cristiani, considerava il rimanente del Mondo non con altri fenfi, che di

haverlo tutto per schiavo. Risentì ancora la Porta gravi daneggiamenti nel Mare, nel quale scorrendo le Galere della Religione di San Stefano incontrates in alcune Navi che portavano un ricco carico in Constantinopoli se ne resero agevolmente Padroni. Chiuse i suoi giorni quest'anno Giusto

Lipsio, mà non la sua memoria, che fatta perpetua dall'eccellenza dell' Erudizione che professò sopravvive sempre più gloriosa . prist. Nacque egli nel Castellodi Iscaro ne'contorni di Bruselles, & educato in Lovanio die- viade qualche timore di aderire agl'errori in materia-di Religione, che allora infettavano quella Regione, mà reintegrata la sua fama con segni di penitenza, ed intera Fede Cattolica meritò gl'inviti del s'ervizio del gran Pontefice Clemente Ottavo, benchè non accettato. Stoico di professione sù costante ad ogni fortuna, fiero, & aspronel fopraciglio; fù ancora disprezzatore severo d'ogni piacere, e sopra tutto abborrì come venefica la mufica, à cui non potevano farfi conformi lo stuono, e la consusione degl' umori che cagionava la fua atra bile, della quale in replicate sue lettere tanto si querela. Ridotto poi nell'età di sessanti nella detta Città di Lovanio Professore delle lettere Umane, e Configliere Arciducale, & Istorico del Rè di Spagna, sostenendo gravi dolori della vicina morte, & animato dagl'affanti à confirmate il Mondo nel concetto che havevasi della sua Filosofica virtù nel fostenerli con pazienza additando con la manol'Immagine del Crocifisso Redentore, rispose che quella era la vera Pazienza che infegnavali di fostenere volentieri la vita dolorofa non meno che la morte vicina, che con

fortezzaChristiana indi sostenne.

## CONCENSION OF THE PERSON OF TH

# Anno 1607.

# MMARIO.

1 Fabbrica del Tempio Vaticano intrapresa dal

Pontefice 2 Erczione della Castedra Arcivescovale di Tonganor Primaziale di Goa nell' Indie; e della vincie d'Olanda Confraternita della Dottrina Cristiana in Ro.

3 Dichiarazione delle fucoltà della Congregazione lopra il buen governo delle Comunità.

4 Diverse costituzioni incorno a' Regulari di San Salvatore, Domenicani, Benedettini, Somafchi .

5 Morte, e qualità de' Cardinali Barono, Gullio, Monopoli, e di Lorena.

6 Promozione di cinque Cordinali. Concilio di Malines approvato dal Papa.

8 Profeguimento della Concordia frà il Papa, e la Repubblica V enera, senza inchiudervi i Gesiati,

à perfuosione del Cardinale di Perona . Concordia firmata col mezzo delle due Corone, ed efecuzione datale.

10 Dispareri frà l'Imperatore Ridolfo, e Mattias suo Fratello. Trattati del Legato Appostolico Cardinale Melimi 11 Morte del Boffcai. Elezione al Principato della

Transilvania del Rogozzi. 12 Violenze degl' Eretici contro i Cattolici in Dona-

stinto dall'Indizione quinta. Il Pon-

I tefice Paolo à tre cose principal-

verda punite per ordine di Cefare dal Duca di Baviera. 'Anno fettimo del Secolo viene di-ANNO

1607

mente applicò l'animo, e primieramente alla fabbrica del Tempio dirizzato nel Vatica-Ex Alrew no 2d onore del Principe degl' Appoltoli Che Problem feil profluvio de' dispendi, che altre volte afforbi quell' eccelfo edifizio, dette pretefto al Fabrica di deviamento tanto lagrimevole dell'Erefiarca Lutero, pigliando indi i motivi di calunniare

l'Indulgenze concesse dal Pontefice Leone Decimo, quasi comperate da i sussidi, chei Fedeli fomministravano all' effetto fuddetto, in questo tempo non diè la fabbrica di Sa Pietro, nè pretello, nè cagione di doglianze, ma bensi di confusione agl' Eretici, mirando un fingolar documento della Cattolica pietà, & un perpetuo rincontro della munificenza Pontificia . Già Giulio Secondo, Gregorio Decimoterzo, e Sisto Quinto, hayean dato principio al maestoso disegno satto prima da Bramante, e poi da Buonarota, il quale riuscendo pure anche angusto all'ampiezza del pio cuore di Paolo, col parere de' Cardinali

concepi idea più vasta, e nobile, e gittato à terra il rimafuglio dell'antica Bafilica eretta

13 Tumulto in Parigi per esazioni Camerali sedato dal Re Enrico.

14 Trattato di Tregna frà il Rè Cattolico , e le Pro-15 Seufo che ne bà il Rè di Francia, che per confielio

di Villeroi lo dissemula. 16 Ufizj dello fleffo Rè congli Stati, per farfi mez-

zano per detta Concordia Lega fragli Stati, ed il Rè di Francia. 18 Profeguimento del Trattato di Tregua , e fue dif-

ficolià. 19 Élezione de Deputati per concluderlo; e quali-tà del Marchefe Ambrogio Spinola.

20 Nuovi tarbidi in Polonia contro il Re, sedati con l'armi, e negozio.

21 Nuovi attentati de' Ribelli sconsitti in Battaglia ; Vantaggi sopra di lui de' Svezzesi. 22 Opposizione del Rè d'Institutora alla proibizione del giuramento de Castolici fatta dal Papa,

softenuta dal Cardinole Bellarmino. 22 Disparere intorno all'esame del Patriarea di Venezia . Regali fatti a' Mediatori della Pace col Papa.

24 Attentato delle Galere di San Stefano contro Ci. pro, non rinfeits

25 Vinorie del Bafsà d'Aleppo comero i Turchi . c (sup accordo con effi .

dal Gran Costantino, da' fondamenti ne al- ANNO zò un altra maggiore, principiando dall'Atrio . ò fia Portico, dalle fontuofe Loggie per benedire il Popolo, e dall'eccelse statue del Redentore, e degl' Appostoli, collocate nella fommità del Prospetto, e per abbellimento, e per invito alla pietà Criftiana di confiderarle esposte custodi alla veduta di tutta la Santa Città. Si perfezionò poi il conceputo difegno in quelt' anno, e ne' fuffeguenti, con accrescimento di maesta, e di pompa negl' ornamenti del sepolero di detti Principi degl' Appostoli come vedremo.

Il secondo capo nell'applicazione di Paolo fù nel dar campi più vasti al corso della Dottrina Cattolica, & agevolezza maggiore all'estirpazione dell'Eresia, anche nelle parti più lontane. Perlocchè dee ripetersi, che nella primiera fondazione della Chiefa, Ex relatio il tenerissimo amore del Redentore verso re Esteri. tutto il genere umano non lasciò alcuna parte della Terra priva de i lumi essenziali della Divina parola, e della fua Incarnazione; Nestria de e quindi toccò in forte all'Appostolo San Mataure Tommafo di valicare nell'India Orientale, & istruire nella Fede Cristiana i Popoli Ma-

1607

ANNO lavarri. Abitano questi un gran tratto de' monti, che forgono dal Mare Indico. & alzandofi in varie colline, apronfi ancora in spaziose Valli, terminando poscia in scoscefi dirupi, attorniati come una Penifola, che scorre da Tramontana à mezzo giorno, circondata dall'onde del Mare. E chiamatoil Promontorio, che mette capoal Canale, che lo divide dal Regno di Zeilano, capo Commorino. Fiorirono per molti fecoli detti Popoli, benchè Vaffalli di Rè, e Principi Gentili, nel culto, e perfetta Religione Cattolica, fenza minima alterazione de dogmi dalla Romana. Mà come la sterminata dimensione, ò di Mare tempestoso, ò di Terra deserta, che si frappone di stentatissimo viaggio ad interrompere il commerzio con Roma, havea quali che introdotto una totale separazione di quelle membra fedeli dal Capo della Chiefa Cattolica, e dal Romano Pontefice, ne' dubbi , ò incertezze della Divina parola, fi rivoltarono gl'Indiani alle confulte del Patriarca di Babilonia, più profiimo alla loro Regione, il quale effendo inferto deglerro-

ri Nestoriani ne imbeve l'Arcidiacono di Meliapor, che è la prima dignità di quella Ex Latt Chiefa, dopò la Velcovale. Petlocche l'ane no millecinquecentonovantanove Alestio Spinda An Menezeo Arcivescovo di Goa, come Metropolita dell'India, raccolfe un Concilio nella Città di Diamper, nel quale chiamato detto Arcidiacono Giorgio, con gl'altri del Clero aderenti à gl'infegnamenti dell'Eretico Patriarca di Babilonia, fù loro proposta la professione della Fede Romana, e la detestazione degl'errori di Nestorio . Fù da effi confessara la Vergine Santissima vera Madre di Dio, con tutti gl'altri Articoli della Cattolica Dottrina, illibata dagl' errori.Il qual fuccesso participato dal fudetto Arcivescovo al Pontefice Paolo, volendo porre rimedio à quel Capo dal quale era uscito il disordine, col ricorso al Patriarca di Babilonia, co(titu) una Sede Arcive(covale nella Città di Conganor, acciocchè quelli che volevano richiamarfi dagl'aggravi del Vescoyo Diocesano, ò cercar risposte a' dub-.bj, ò confulti, havessero pronta, & aperta l'udienza del Metropolitano, nè però privi del terzo ricorfo al Primate, costituito fopra i fudetti , lo stesso Arcivescovo di Goa. Tali pensieri che Paolo nutriva per inella Scoola tegrità della Dottrina Cristiana in sì remon Critima te Regioni havevano eguale formento della Er Brevie di luicarità paterna per i Fedeli, che go-

occhi; e però osservando infreddata in mol. ANNO ti Padri di famiglia, e Pastori di Anime la 1607 zelante cura che dovea loro pungere il cuore per la pia, e fanta educazione de' figliuoli, mediante le necessarie istruzioni della Dottrina Criftiana, essendosene fatto un estratto sommamentechiaro dal gran Cardinale Bellarmino, ad effetto di costituire za Balla un'allettamento, ò foave folletico di farla apprendere a' giovanetti, eresse con Bolla delli fei d'Ottobre una Laicale Confraternità nella stessa Basilica Vaticana, approvando quella Congregazione de Cherici, che già stabilita nella Chiesa di Sant' Agata in Traftevere trovavafi preposta all'istruzione fudetta; Onorò di poi ogni fedele che operaffe in si fanto lavoro, è col Catechifmo, è con Colloqui Sagri, ò con affumere la cura di condurvi i fanciulli, con varie Indulgen-

ze, Grazie, e Privilegi. Il terzo pensiere del medesimo Pontefice fu diretto al buon governo delle Comunità Ex Paller. temporalidello Stato Ecclefiaftico. Impe-faceli delrocchè havendo la folerzia di Clemente Ot. la Congressi tavo conofciuto, che si come le forze del been Gore Principato fi costituiscono vigorose da quelle 100. che hannoi Vasfalli; e che quelle de' Vasfalli fi disperdono, ò dissipano dalla mala amministrazione dell'Università, che si raccoglie collettivamente in un corpo, nel quale si conseriscono i sussidi per ben portare il pefo del pubblico fervizio, e debiti riconofcimenti al Sovrano; sù l'economia, e la faggia direzione de pubblici proventi haveva costituito una Congregazione di Cardinali, cura de' qualifoile di havere fovraintendenza all'economia delle Comunità, facendo loro prescrivere la norma dell'entrata, edell' uscita, e presiedendo al rivedimento de' conti di quelli che le amministrano; dichiarando il confesso sudetto Giudice privativamente quanto ad ogni altra delle caufecivili di dette comunità, come che non trovasi mai la ragione ne conti, se non si rende ad un folo; e confirmando Paolo questi stabilimenti di Clementerispetto anche allo stato Baronale, dichiarò fotto il di ventitre di . Novembre, volere che tutte le incombenze della detta Congregazione fossero intorno al rendimento de' conti , e che ogni altra caufamista, ò con malefizio, ò con qualsissa altro Capo, ò Titolo, appartenesse poi a' Giudici naturali, senza che i Cardinali preposti al buon reggimento delle Comunità si

Oltr'à queste costituzioni non mancò à Paolo, nèil pensiero, nè l'occasione di pub-

ingerissero in este.

deano gl'influssi propizi de' suoi medesimi

#### DEL SACER DOZIO,

ANNALI ANNO blicarne dell'altre intorno a' Regolari, giac-1607 chè essi professori della perfezzione in mez-Ex 84141. zoalla fragilità umana, hanno sempremai necessità di essere risormati ne' scapiramen-Antico pro- a Re- ti che da que la infensibilmente tal volta rigoları. fentono, e giacchè fono essi più simili alle fostanze spirituali, & angeliche, che il rimanente degl'Uomini, foggiacciono ancora più degl'altri à quella colpa, che già fù propria degl'Angeli dichiarari rei per l'ambizione, quando la prevaricazione degli Uomini mondani fù nel fenfomateriale della libidine. Ordinò dunque fotto il di venti di Settembre, che i Canonici della Congregazione di S. Salvatore dell'Ordine di Sanr'Agostino soggiacesseroà gravi pene, se col mezzo de savori temporali, e di protezzioni procurateli con maniere secolari si sacessero strada alle dignità della Religione; così ancora a' Domenicani, che affettassero il conseguimento del Magistero Generale, con tali maniere che dichiaravanti illecite, & indegne. Così

Reple at a' Monaci di Santa Giuftina di Padova dell' ini. Ordine di San Benedetto prescritse sotto il giorno festo d'Aprile le forme del reggimento temporale, e ipirituale de' loro Monasteri, e Congregazioni, con regole fino al numerodi fopra à cinquanta, replicando con Bolla delli ventiquattro d'Agosto la difini-

transia zione che altre volte erafi fatta di una totale immunità de' Religiosi di ogni altro foro

anche Ecclesiastico, dovendo rimanere sog-

getti a' soli loro Superiori Regolari. Confir-

mò parimenti fotto li nove di Novembre la

ileri de nuova Congregazione de Cherici Regolari Somachi. di Somaccha, estendendo loro i Privilegi dell'Ordine mendicante, & onorandola di altre Grazie. Fù essa istituita l'anno millecinquecentotrentuno da un chariffimo Ex freeds, auttore, per fangue, per prudenza, e per pietà; perocchè Girolamo Emiliano prestan-

tissimo Senatore Veneto dopò haver goduto gl'onori più eccelsi di quella Repubblica, ne' quali benchè potesse saziare l'appetito del comando, non potè però trovare l'intera foddisfazione della ragione, che nell'umane grandezze non può haver l'Anima nostra,& essendo stato redento per grazia dell'intercessione di Maria dalla schiavitù de' nemici nella quale era caduto in guerra, abbandonati i fasti consolari si applicò à raccogliere quei meschini orfani a'quali in età tenera eran periri i Genitori, e Parenti nel memorabile flagello del morbo Contagioso, rau-

nandoli in alcuni luoghi per cristianamente istruirli quanto all'Anima, e per sar loro ap-

prendere l'arti meccaniche quanto al corpo,

fe non fossero capaci di migliori applicazio. ANNO ni nelle lettere, e chiamando seco operari altre pie persone si diè forma alla Congregazione prima confirmata da Paolo Terzo l'anno millecinquecentoquaranta, indi da Paolo Quarto à cui fu prediletto l'Emiliano, e poi da Pio Quinto firmata ne' fuoi ordini con la facoltà di professare i tre Voti essenziali di Povertà, Castità, & Obbedienza, e di aprire i Collegi non folo per l'istruzione de' poveri orfani ma de' Professi, dove dovessero vivere Regolari col nome de Cherici di San Majolo di Pavia, che fù il primo Collegio fondato, o di Somascha luogo fra Milano, e Bergamo, dove l'Emiliano in primo visse con molti nobili Laici, e Sacerdoti, terminando l'anno millecinquecentoventi-

fette i fuoi giorni con fama d'incontaminati costumi anzi con chiarore de' prodigi. Mancò quest'anno dal numero de' viventi un'Uomo che mai mancherà dalla memo- Ex Otten ria de' Secoli, giacchè pigliò in sua vita un' contrafto co' fecoli medefimi, raddrizzando Custini l'ordine loro per la notizia Istorica, che trovavafi sconvolta dalla malignità de' bugiardi; fù questi il Cardinale Cesare Baronio naro in debole fortuna ne' contorni di Sora neel'Irpini, acciocchè tutto il pregio de' fuot applauli procedesse da' meriti propri senza punto di bisogno d'haverli ereditari. Venuto à Roma collocò l'eminente erudizione che professava,come una gioia nell'oro, nella pietà im bevutone dall'alto fonte che scatturiva allora sì celebre di San Filippo Neri; al

conforziodi cui ammeffo, fù indi chiamato

à Palazzo Confesiore di Clemente Ottavo,

e poscia dal medesimo assunto al Cardinala-

to; de' fudetti due pregierudizione, e pie-

tà rimangono al Mondo eterni documenti per piena certezza de' Posteri; imperciocchè

della erudizione vi restano i suoi Annali Ec-

clesiastici, che principiando dal nascimento

del Redentore pervengono con disteso, e naturale ordine al duodecimo Secolo di noftra falute, entro a' quali fi vendicano delle sporche menzogne dell'Eresia i Riti Sagri, dell'intercessione de' Santi, della venerazione dell'Immagini Sagre, delle ceremonie della Messa, della Gerarchia Ecclesiastica, del Primato della Chiefa ne'Romani Pontefici, come antiche, ed inserte nelle tradizioni de' Santi Padri. Della pietà rimane viva la memoria, del zelo che s'ammirò in lui serventissimo all'onore di Dio, delle penitenze alle quali fottoponeva il fuo corpo, della munificenza con la quale fovveniva a'

poveri; Onde chiudendo la vita con immu-

Fy Clde

Gallio -

ANNO tabile tenore dell'opere al metodo fudetto meritamente vive nella memoria degl'Uomini dopò sparito dalla luce del Mondo. La Francia si protessò ben grata alla bontà di quell'Uomo, e per. l'ajuto che efibirno i configli fuoi à Clemente Otravo per affolvere il Rè, e tranquillare le sue calamità, e per haver ricavate dalla confusione delle menzogne ne' fuoi Annali la benemerenza de Rè Francesi con la Sede Appostolica, e le ragioni diquella Corona à molti Stati. Fù di gracile, e delicata complessione, di stomaco si debole che nutrivafi à oncie, e poco meno che à dramme, di costumi però ruvidi, talvolta incivili, aspri, e severi, mà regolati dalla protessione d'incorrotta giustizia. L'opera de' suo Annali viene applaudita dall'universale giudizio de' Letterati, frà quali qualcuno vi defiderarebbe stile più acconcio, e frase più eccelsa. All'Avviso della sua morte, il Rè Enrico di Franciavolle testimoniare al Mondo la propria gratitudine, e dolore, ordinandoli à spese della Camera Regia in Parigi una folenne pompa di funerali, ed onorando poi la memoria di tant'Uomo con eccesso d'applausi, come con tutta la verità facciamo noi con eccesso di lode. Pose ancora in lutto la Corte di

Clare Roma la morte del Cardinale Tolomeo Morre del Gallio successa il rerzo giorno di Febbraio. mentre egli era uno de più confumati perfonaggi che havesse per eccellenza di giudizio, e per accorrezza d'ingegno, acquistata in molti anni, ne' quali haveva diretta la Segretaria di Stato fotto quattro Papi, mentre fatto Cardinale da Pio Quarto del Titolo di San Teodoro, poi di Sant' Agata, conquistò insì lunga dimora à Palazzo, anche focto i fuccessori , sì opulenti ricchezze, che porè con esse lasciar restimonio perdurevole della fua pietà nell'erezzione di cinque luoghi pij, e patlato per l'anzianità al Vescovatodi Sabina, di Frascati, di Albano, edi Porto incontrò le proprie preeminenze con la dignità del Decanato del Sagro Collegio, edi Vescovo d'Ostia. Rendè ancora lo spiriro al Creatore il Cardinale Marzati detto di Monopoli enero il mese d'Agosto, nel mentre che in Frascati cercava alleviamento dalla mutazione del Cielo, con chiara

fama, che nell'ampiezza della dignità havese ritenute sempre le austerità della Cella, e della strettezza della mensa, seppol-E del Cardi- to nella Chiefa del di lui Ordine de Cappuccini. Con pari fama di Cristiana perfezzione, moriil Cardinale Carlo di Loreno Terzo di questo nome figliuolo del Duca Car-

lo, e di Claudia Sorella del Rè Enrico Ter. ANNO zo di Francia, entro il mese di Novembre, assunto prima al Vescovaro di Metz, poscia al Cardinalaro nell'ultima promozione da Sifto Quinto, e poi alla Chiefa di Argentina: Principe per fanrità di coftumi, per prudenza, e per zelo fommamente spettabile, che nell'inferma cottituzione del fuo Corpochinse animovirile, pio, e liberale, di cui rimangono illustri vestigi in canci luoghi pii tondati, e ne' doni prezioli alla Santa Casa di Loretto, mancato nell'età flori-

da di quarant'anni. Riparò il Papa rali perdire della Chiefa colla promozione del decimo di di Decem- Ex Oldrichi bre, che recò l'esaltazione à cinque Sogget. 10 Tomti : Il primo fu Francesco Forgatz Magna - Propositione te di Ungheria , Cancelliere del medesimo de Combati Fergini. Regno, ed Arcivescovo di Strigonia, il quale trovò la fua fortuna coel'uffici dell'Imperatore prefio la Santa Sede, per l'urgenza, che stringealo di palefarsi più benetico versogl'Ungheri, per vincere con la Grazia la loro contumacia, che per gratificare i Tedefchi, che li riuscivano più sedeli; e quindi fatto Cardinale nella prefente promozione impiegò il rimanente de' fuoi giorni ed all'opere di fortezza nel refistere agl' Eretici, e di pietà nel ben custodire il suo gregge, e pago di quetti due fregi non cercò il terzo del titolo, ed infegne del Cardinalato, perchè non venne à Roma ad affumerle . Il fecondo fù Francesco della Roc- pel Cultcafocò Francese figliuolo di Carlo Conte di mica Roc Randano, e Fulvia de' Pichi della Mirandola, della Realestirpe di Albret nel Contado di Overnia, discendente dagl'antichi Rè di Navarra; da' Genitori destinato alla vita Ecclefiaftica, col provvedimento di una Badia nella Diocefe di Scialon, negl'albori della giovinezza diè segno co' barlumi di pia liberalità di quell'eccelfo chiarore, che dovea ditondere nell'età proverta l'incomparabile virtù del di lui animo Cristiano, impiegando le rendite parte in ristorar la Chiefa Abbaziale diroccata, ed arta dal furore Ugonotto, e parte nel fovvegno de' Poveri, e delle Donzelle nubili per coprir l'onesta loro con la dicevole custodia del Matrimonio . Fatto indi Vetcovo di Chiaramonte ; passò dopo alla Sede Vescovale di Senlis, e quanto più faliva in prospetrodella Chiefa, tanto più raddoppiava

il luftro delle virtà, che finalmente recero più spicco, quando le preghiere del Rè Enri-

co imperrarono la di lui promozione al Car-

dinalato col titolodi S. Callisto, Il terzo su

ANNO Girolamo Saverio Arragonese, nato nella

Città di Saragozza, e paffato à professare nell'Ordine de' Predicatori, riuscì à maraviglia negli Studi Teologici, ne'quali fatto Maestro, e pubblico Lettore nella nuova Accademia eretta nella medefima Città. meritò con l'onestà del proprio operare dal rettiflimo giudizio del Rè Filippo Secondo un'espressione grandemente favorevole alla di lui capacità, effendo folito di dire che egli era nato per il ben pubblico; e quindi promofia l'iftanza della di lui efaltazione dal fuccessore Filippo Terzo la conseguì applaudita, dopo il carico di lui Contessore, nel

Cardinalato, non havendo la morte fopravenutali poco dopo l'anno, dato spazio di affegnargli il titolo . Il quarto fu Maurizio figliuolo minore di Carlo Emanuello Duca di Savoia, che ereditò nella grandezza del paterno retaggio anche una gran porzione di quelle eccelie virtà, che rendeano il Genitore frà Principi dell'età fua il più cospicuo; e come nato da Catterina d'Austria, sorella del Rè Cattolico, su trasportato à Madrid ad educarsi nella Corte

del Zio. & arricchito di rilevanti entrate Ecclesiastiche ne riusci poi retto distributore verso i Letterati, e nell'età di soli quattordeci anni annoverato al Sacro Collegio col titolo di Diacono Cardinale di Sant' Eu-- ftachio. Il quinto fu Ferdinando Gonzaga figliuolo del Duca di Mantova, il quale coi meriti, che la di lui gran famiglia haveva con la Chiefa Cattolica fu parimenti Colle-

ga al fudetto Principe, affunto al Cardina-lato col titolo della Diaconia di Santa Ma-

ria in Dominica. Presentossi sul terminar di quest'anno alla ricognizione del Sovrano Giudizio del-Es Latte la prima Sede il Concilio Provinciale, celebrato il di diciannove di Luglio dalla quarta Provincia Belgica chiamata di Malines, di Malines Città innalzata alle preminenze Metropolitiche da Paolo Quarto l'anno millecinquecentocinquantanove. E la medefima construtta sù la Riviera di Dola in Fiandra, infignita anche per la qualità della propria Diocefi, che comprende la Regia Terra di Bruselles, non che per le nobilissime Cattedre Vescovali, che le sono suffragance di Gange, di Bolduc, di Roremonda, di Burges, di Anversa, e di Ipri; e presedendole metropolita Mattia Ovio, intimò la Celebrazione del Concilio, allegandone nello stesso Editto la cagione, cioè di haver predetto il Signore, che a' fonnolofi Agricoltori avviene , che l'inimico femini nel fuo Campo di

Grano la Zizania, e quindi conviene la vi. ANNO gilanza, che in miglior forma non puol mantenersi, che con dupplicare le guardie, e moltiplicar le vigilie; il che non riuscendo in forma più fruttuofa, che con l'adunanza de' Concilii, che la Chiefa sù l'esempio de' fantissimi Appostoli praticò s'empre con propizj avvenimenti, ben il Sagro Sinodo di Trento heyevale imposto, ed erasi prat- Intimo ticato dal Cardinale di Granvela suo Preces. ne del 1 fore, finche le deplorabili calamità dell'Eresie, e delle Guerre ne l'haveano sospese; Onde egli ringraziando il Signore di vederle in fine, chiamava i fratelli fuoi Vescovi à seco conferire ciò che havessero osservato bisognevole di correzzione giacchè l'univerfale fcorrezzione di tutte le cofe Sacre, e Profane, efibiva tanto ragionevole timore, che foffino molte. Adunati poi i fudetti Prelati fuffraganei nella Chiefa Metropolitana, rarlo loro Mattias con più fervore, e spirito, eccitandoli ad effere cooperatori del fuo zelo per una fanta riformazione degl'abufi, e costumi. Indi divise le materie tutte da esporfi allo squitinio in ventisci Titoli ; primode' quali fù la professione della Fede Cat-

pendice della facra Solennità, il Banchetto al letto dell'infantata con quella difioluzione di crapula, che consueta al Paese alterava e la falute di lei e ed il cervello degl' astanti , ed aggrayava la coscienza di tutti. Esortayansi ancora i maestrati secolari à non permettere l'efercizio di Mamana à quelle Donne, che non fosser Cattoliche, e perate nel ministrar il Battesimo : che le Penitenze fossino proporzionate, e per medicina, e per vendetta a peccatori. Che la Santissima Eucaristia si conservasse, e portafse a' malati, ed alla pubblica adorazione nelle processioni col possibile decoro: che l'estrema Unzione si havesse per medicina spirituale, e corporale, detestando il costume che chi l'havea pigliata fosse incapace di far tellamento, di ricever riftoro di cibo e di medicamenti: Osservassero i Vescovi le regole prescritte dal Tridentino nel far l'esame de' promovendi agl'ordini ; Così parimenti del Matrimonio da feguire dopo i Proclami, e fuori de'tempi proibiti. La

divina Predicazione foffe il pascoloa' Popoli,

tolica giusta la norma prefissa del Pontefice Pio Quarto; poi de' Sacramenti prescriven- Etra

ta, e decorofa amministrazione; detestan-

dos , che nel Battesimosi pratticasse rea ap-

do ciò, che occorre per la loro decevole, fan. Sag

& ogni giorno festivo obbligando i Parrochi Della fin adapparecchiarlo in facre, ma piane allo-ne

cuzioni

ANNO cuzioni, proibite però a' Regolari fenza licen-1607 za de' Vescovi; così fosse unico il metodo del Carechismo, ò sia degl' insignamenti della Dottrina Cristiana : sosse parimenti unifor-

Dottrina Griffiana: i folie parimenti unitorbotaca mel il Ritoledil Unizio Divino fecondai Braviario Romano. Nonfi permetra a Poveri
di limofiana relle Chiefe in tempode Divinni Ufizi. Nesfian fi tenesfe efence, ni purei
Repolari addi obbligo diolevra le Felle e,
Diguni ordinati da Vescovi, ne di apristi
Felle della Numiziar, e di San Marco Gedeffero nelle firite, o foliennità Pasfquali, o
nella Domenica detta Quagnoso, e la
Dovi to Processione, Raccordari la Ungiuno, e la
Dovi to Processione, Raccordari la venerazione della

"Proceitione . Accordant in venerazione cerke fagre Inmagini , mà infieme dannarfi la retenzione delle profane , e lafeive , tanto ne 'Tempi, quanto nelle cafe de fecolari. "" Abolirí ogni (uperfizione già dannara dalla Bolla di Sifto Quinto ; fi veneraffero, e fi confervaffero adornate le facre Reliquie. Foffe interdetto ad ogni Efortifla di pratti-

"Gen interdetro ad ogan Eloretila di pratritior clar Eloricinia Gena permilione de Vecicovi, a quali ricordavati lobbigo tremendo di dover medir conto al divino Giudicio, e delle iono Anime, e di quelle de' lono Popoli, a qual dovora darea efenipo di armitasiono, e di catti in ogani virti, tanto lovoiacultora dei Decreti del Trindenino, che doveano cultodire, mallimamente con presiicare perà Refila parodia d'Dio, con provvedere alla vedovana adelle Chiefe, ed agi' Alimentide' Parrochi. Coi amonifri Chi-

Anna et vici, e Pretiad haver in mente ed in operatutro do, heper la loro vita ed onetià han preferitto i facr. Canoni, altenendo falali gale, pompe degli abiri focalin, ed al nutri la barba con le ali; E fe fono beneficiari far la faridienza nelle loro Chiefe, confervando loro i beni che hano per Dore. I avigladeno et giovanetti, provvedendo anche degli Accipietti di tabalità, che vi fottero Maesanta, garatta, e cuolo più ne 'Seminari, pell'erresiante, garatta, e cuolo più ne 'Seminari, pell'erresiante, garatta, e cuolo più ne 'Seminari, pell'erre-

nede govinetts, provvedenda anche degirace govinetts, provvedenda anche degirace provinetta de la compania del compania de la compania del compania del compania del consuma del compania del compania

biamo rapportari Approvo poi, dopò la 6. ANNO ferizzione del Mercopolira, e Suffiganel, e 1607 Deputari del Capitoli, il Ponteñez Paolo Armente ogni determinazione loro entro il mefe di biamo dell'anno venturo, con Breve directiono agli itelia fravicciori, e Vettori della Provincia Medinientie, o fia di Malines, dopo haver fentro i veco della Congrazione del conseguio dell'anno venturo, con Breve directione del conseguio dell'anno della conseguio della conse

Era reflato in tanto fospeso il trattato dell' Aggiufamento trail Pontesche Paolo, e la Repubblica di Venezia, per la difficoltà inforta di volervi inclusi i Gesuiti, e rimaneva impotente l'ajuto del tempo ad am realizzamente l'ajuto del tempo ad am realizzamente l'ajuto del tempo ad am reconstructori del socio del

precipirare ogni accordo, prima direintegrare qui Religio dal la lorg grazia. Mà il Rè-Enrico avvifaço di rutro dal Cardinale di Giopós a, e conofecno dalle circoltanze incipio di la la Repubblica, fir ivolto à perfuadore il Pontefico, a corò di contentale di non si si Profosfendere l'Aggiuthamento per cagione de di Prima Gefuiri , e freda con diligenza un Corriere dissotial Cardinale di Perona, a llora dimorante in al Cardinale di Perona, a llora dimorante in Roma, i qualte pastaco all' disenta di Pao-

Roma, il quale passaro all'udienza di Paolo, li parlo à nome Regio, rappresentandoli: havere tutto il Cristianesimo ammirata la costanza del perto Sacerdorale di Sua Beatirudine, in difendere con virile vigore le ragioni della fua Chiefa con un Potentato del primo Ordine, come era la Repubblica di Venezia: richiedere la prudenza che non si esponesse il frutto della saggia risoluzione à corromperfi nella durezza di non pregievole accommodamento. Il disparere nato per contodella Cattura di due Ecclefiastici rimanere, con gloria di Sua Santità, terminato con l'effettiva consegna de' medesimi, tutto il resto parimenti concordarsi à maggior suo decoro; e perciò non dovere l'emergente de' Gesuiti perturbare la concordia già ridotta à compimento, come cofa uscita dopo quelle che diedero motivo al contrafto. Essersi pregiudicati da sè stessi in partirfi da Venezia, lasciando gl'altri Religiofi altamente offesi di tale singolarità, ed il Senato già poco foddisfatto de' loro portamenti, palefemente sdegnato d' haverli veduti sì pronti à disubbidirlo. Esser certo che si offende un Principe nel vedersi separare

dal proprio fentimento un ordine di perso-

ne, quando tant' altri v' aderiscono. I Ge-

fuiti come Uomini grandi havere grand'

-amilia Gazagle

ANNO Emoli, e sostenete grandi calunnie; potersi 1607 bene dar agio di calmarfi quello strepito per ripigliare poi la prattica di reintegrare i Gefuiti ancora alle loro Cafe. Pregare il Papa à diferire in ciò pienamente al configlio del Rè, il quale potea attestarli con successo accaduto alla stessa sua Reale persona, la quale preoccupata già da' clamori de' Popoli contro i detti Religiofi, mai haveva conosciute le doglianze per calunnie esecrabili, se non quando calmato il furore haveva nel più alto filenzio della pace potuto esaminare l'opere loro, trovate Cristiane, pie, e sante, e perciò havere poi pigliata quella deliberazione favorevole per la loro restituzione nel suo Reame, che da principio gli rappresentavano perniziosa, i consigli di tutta la Francia; I Gesuiti opetar degnamente da quello che sono, e quella verità come contraria alla bugia doversi perpetuare col tempo, e chiarire, e le imputazioni come bugie col tempo dileguarfi in fumo; riputare esso più espediente il deporsi da sua Santità l'apparenza d'Avversario con una buona riconciliazione con la Repubblica, per poter poscia in buon rincontro sar riconoscere, che i Gesuiti non sonoquali li decantano i cicalecci inconsiderati del volgo, ò li figura l'iniquo livore de' maligni . Potere impetrare grazia maggiore la mezzanità di fua Beatitudine riconciliata con l'aspetto venerabile di Padre amorofo, che con quello d'inimico idegnato; Non doversi badare a' punti dell' onore che antepongono i cavillofi, mentre il vero onore hà per unica mifura il ben pubblico, e quello che riguarda il privato, è un' Idolo fabbricato da' pazzi, ò dall'interesse, indegno oggetto dell' operare da Principi. Implorare lui quell' arbitrio d'un' onesta dilazione, per poter meglio dirizzare al fine prospero l'affare de' Gesuiti, come appendice alla principale concordia, e configliare la prudenza di leparare gl'affari, quando uno hà tale malagevolezza che ferve all'altro d'ostacolo; Doversi stabilire la Concordia già fermata negl'altri punti, acciocchè l'uti-le per inutile non fi vizj, e l'accefforio non pregiudichi al principale.

Si piegò in qualche parte il Papa à questi zx Port. concetti spiegati con fioritissimo stile dall' eloquenza famosa del Cardinale di Perona, E, Epital eloquenza ianosa pareali grandemente amaro di dovere inghiottire questo boccone, che i Gesuiti benemeriti della Religione Cattolica difesa dalla loro Dottrina, prediletti del suo cuore, scacciati da Venezia per sostenere l'autorità della Sede Appostolica, e

l'onore dello stesso Pontesice Paolo, rima. AN NO nessero poi sbanditi, e perpetuamente spogliati de' propri beni; onde dolendofi col del Peri Cardinale acerbamente si lagnava di una dover colore tanta durezza nel Senato, pregava il Rè, & il Cardinale di Giojofa, e lo stesso Conte it. di Castro Oratore di Spagna à trovare qualcheripiego, chenon lasciasse intaccato sì alto il fuo decoro, come era l'acconfentire così semplicemente à quel gravissimo pregiudizio de predetti Religiosi . E giacchè restava stabilito contro il gusto del Papa, che la Repubblica non fosse obbligata mandare Ambasciatori à Roma per ottenere l'assoluzione delle Cenfure, fù proposto, che per dare qualche ricompensa all'aggravio che fupponeva ricevere Paolo dalla fuddetta efclusione de' Gesuiti, che s'inducesse la Re-Ripier pubblica à spedirli una solenne Ambasciata straordinaria per accertarlo della sua filiale stabilitatiubbidienza. Se bene il Papa restò grandemente foddisfatto di questa proposizione, con tuttociò di mal animo acconfentì alla Concordia, che finalmente accettò poi, ordinando al Cardinale di Giojofa, che l'efeguisse, con participazione del Ministro Spagnuolo de Castro, che pure contribuì ogni migliore ufizio ed efficace à nome del Rè Cattolico. Adempiutesi le predette condizioni di confignar li due prigioni all' Ambafciatore del Rè Criftianifimo, e di levare con pubbliche letrere il pretefto, fi diede mano dal Cardinale di Giojofa à chiudere la grand' opra · Portatofi perciò il Cardinale nel Collegio, che è l'adunanza di venticinque Soggetti degl' ordini principali del Governo, all'udienza del Principe, con espretto fine di soldisfare alle parti (pettanti all' insigne ministero commessogli dal Pontesice, ivi premesse le convenienze, disse : Rallegrarsi con fua Screnità, con la Repubblica, e con tutti li buoni, a' quali ftavano à cuore lo ftudio della Religione, e l'amore della pace, che fossero levate le Censure; al che degnamenteil Principe corrispondendo, & il Cardinale da quel segreto Congresso incaminandos. poi in pubblica forma frà le acclamazioni universali verso il Tempio Patriarcale à render grazie à Dio del quanto difficile tanto glorioso successo, vi celebrò nell'affluenza del Popolo. Così restò terminato questo affare con fomma gloria de' mediatori, i quali per lo zelo che hebbero in maneggiarlo

corrisposero alla propria divozione verso la Sede Appostolica, non meno che all'eredita-In Germania posando in pace immune

ria de' loro Maggiori.

ANNO da' travagli della Guerra Ridolfo Cefare, fù 1607 perturbato da contingenze domestiche per i Es Alesm gravi dispareri che surfero per la divisione

deeli Stati ereditari con l'Arciduca Mattias de carde, de lui Fratello minore, il quale eccitato da alcuni Baroni dell'Ungheria, dove gl'Uomini hanno per impropria la Pace che tengono per lo più esiliata ò con l'armi alla mano, ò con i livori nel cuore, ò con le zizafrà 1 Impe-unore ed il Fratello nie da feminare nell'idea, concitarono sì

grandemente il buono, e pio naturale di Mattias à dolerfi della troppa strettezza con la quale il Fratello trattavalo, incolpando l'eccesso de favoriti e ministri, alla direzzione de' quali fidando Cefare interamente ogni appartenenza dello Sato, e dell' Erario, acciocchè la participazione del Fratello non diminuisse l'auttorità, ed i provecci loro, tenealo come esule dalla Corte, ed escluso da' manezgi più gravi, risentendo ancora ristretto l'assegnamento del Patrimonio confiderato troppo angusto per decoroso sostentamento del proprio Grado; e per veri-

ranella Pietà, e rettitudine, che adornavano l'animo regio dell'Imperatore Ridolfo, traspariva una tale stupidità, e freddezza di cuore, che come inabile à comprendere quanto egli era in sè stesso per fortuna parea; che imarrito cercaffe sè steffo, e nel tepore de' fensi corresse dierro à sè stesso, à cercando altri à sottenere lui stesso, poco si curasse di sè stesso, ò dato in braccio a' favoriti non curando del Fratello, fi accese un gran suoco nella Casa Imperiale. Il Pontefice Paolo stimò perciò proprio l'uso della sua paterna auttorità ad estinguerlo, e però preelesse Legato Appostolico in suo nome à trattar la Concordia il Cardinale Gio. Garzia Millini, il quale passato alla Corte di Praga si

die à rappresentate ad ambedue i Fratelli, che la maniera più agevole di destare il furore Ottomano, che parea sopito dalla Tregua con esso conclusa, era l'aprire la dissensione nella Cafa Cefarea, nella concordia, & unità della quale conteneasi l'intera tutela, e salvezza del Cristianesimo; Non credessero che il Barbaro, & infedele nemico fosse per trascurare un'opportunità cotanto bramata di vedere quell'armi che haveva sperimentate sì coraggiole à rintuzzare le proprie, rivoltate contro sè stesse, trattenuto dal legittimo impedimento della Tregua stabilita; perocchè non havendo egli nè Fede, nè Legge, se non quella, che gl' impone l' interesse del proprio ingrandimento, haverebbe flimato anzi di mancare à sè stessoin trascurare tanta opportunità per la rinovazione Tomo Primo .

della guerra, che per lui farebbe riufcita ANNO fenza difesa, mà somentata di più da i Ri- 1607 belli dell' Ungheria, i quali abborrenti fempremai della ragione, e del giusto dominio Austriaco cercano il tirannico Turche sco per declinare dall'uno, e dall'altro, e non riconoscerne nessuno, non godendo che dellestragi della Patria, delle difunioni, & oppreffioni della Cafa Imperiale. Pregar però esso per nome del Pontefice, per l'unione della medefima; come regolandofi con la di lui prudenza i difpareri fù con ragionevoli propolizioni incaminata à buon fine agevol-

mente la concordia. Efiggeya in tanto il medefimo Imperatore Ridolto, gl'atti della più fina ubbidienza Ex Bilerda Stefano Bostcai costituito, come vedemmo dalla perfidia delle fue arti, Principe della Transilvania; e ben si ravvisò, che non era essa connaturale al suo istinto sempremai contumace, mentre pochi mesi dopò di haverne intrapreso il culto perdèla vita; Morte del & il Principato. Haveva egli proceduto seleso. nelle machine dell' Infedeltà per efaltazione di sè stesso con la direzzione del fuo Cancelliere chiamato Catai, il quale havendo conosciuto al paragone dell'opera valevole la fua testa a portar le Corone dove voleva. meditò di trasferir quella del proprio Padrone fu la fua; e parendoli di havere in mano tutti i fondamenti dello Stato confidenza de' Ministri, Fortezze, Tesoro, e Consiglio, non rinveniva la di lui idea invafata dal furore del dominio altro offacolo che quello di non haver pronta la vacanza del Principato ; e datofi à procurarla, con quell'arti, che non riconosce per indegne benchè infami l'ambizione, fece preffare il veleno al Bostcai suo Signore, che havendone conosciuto evidenti contrasegni, soprafatto dal defiderio di non lasciare invendicata l'atrocità del delitto, nell'applicazione, che si diede à punirlo con la morte del Catai, fù negligente nella follecitudine de' rimedi; che poteyano preservarlo in vita, palesando la perfidia del proprio cuore più pronto alla vendetta per impulso di rabbia, che alla difeía propria per impulfo di natura. Decapitato che fu il Catai, l'opulenza de Beni conficati rendettero più riguardevole la carica che lasciò conserita incontinenti à Gio: Januffio; morendo poco dopo il Bostcai nella Città di Cassovia con altissimo pentimento di esser salito al Trono per i gradi della tellonia verso Cesare suo Sovrano, e per quelli dell'ajuto implorato dagl' infedeli

Ottomani contro l'Imperatore de' fedeli, &

#### ANNALI DEL SACER DOZIO, 106

ANNO esclamando per giustizia di Dio l'inse-1607 licità del fuo breve Dominio , non meno che dell'infausto suo fine, raccomandò agli stati l'elezione d'un Principe

migliore di lui, giacche egli non era stato migliore di quelle arti medefime, che hadel Ragosi, veva adoperate per farsi tale. Raunatisi dunque i Deputati degli flati elessero loro Principe Sigismondo Ragozio, che per ragione di fangue, e della moderazione de' fuoi costumi haveva parti degne di quel grado, se l'infezzione dell'Eresia Calviniana non l'havesse fatto assomigliare alla pravità dell'Antecessore. E benchè questa elezione fosse attentata in pregiudizio delle ragioni fovrane di Ridolfo Cefare, e dell'Arciduca Mattias, a'quali era devoluto il Principato per effer mancato fenza prole il Bostcai, e fosse di ragione non valevole, con turto ciò per la debolezza delle forze, e per

le distrazzioni domestiche, su senza sare oppolizione a' Transilvani tolerata l' elezio-

Diedero bensì i medefimi Principi un degno testimonio del loro santo zelo, e giusti-Ex Speeds, zia nel reprimere con rifoluti, e rigorofi cafighi l'infolenza degl'Eretici nella Città di

ne sudetta.

Infelense de grecorie de Donaverda, costrutta alle Ripe del Danu-Donaveda bio, entroi limiti della Provincia di Svevia, con la libertà di Città Imperiale. Ivi celebravasi la Sagrasonzione delle Litanie maggiori con la processione di San Marco, intervenendovi l'Abbate del Monastero di Santa Croce, la quale incontratafi in una turba d'Eretici, restò l'Abate mal trattato da essi : e quindi l'Imperatore confiderando l'empietà di tanta infolenza per contravenzione a' Capitoli, flabiliti per l'uso della Religione Cattolica, dichiarò detta Città incoría nel bando Imperiale; del qual decreto fattofene esecutore, per servore di zelo sempremai connaturaleà prò della Chiefa alla propria ftiroe Reale, Maffimiliano Duca di Baviera. nel mese di Novembre l'assaltò con poderose forze, e dopò una memorabile strage de Cittadini, che vollero resistere alle di lui Armi, l'occupò, reintegrandone la sua Camera, e Ducato, della quale altre volte era detta Città stata membro, con altissime querele de' Protestanti, che in vano protestorono contro la sudetta giustissima aggres-

fione. In Francia il Rè Enrico occupavasi nella Ex Perfix. formma tranquillità, che godeva il suo Regno ad ordire una gran tela, gli stami della quale troncò poi la parca come vedremo; mà per darle l'incaminamento erafi

dato à raunar monete, à stabilire il credi- ANNO to con gli stranieri, per haver pronti i 1607 foccorsi nel bisogno; e però volle, che in primo luogo fosfero pagati tutti i creditori della Corona, non folo quelli, che l'ha- Ani di Pare veano foccoría di contanti nelle paffate an. del Ra Em gustie, mà quelli che per servizio militare prestato ne rimanevano creditori, à segno che dalla Regia Teforeria furono sborfati in tali pagamenti fino ad ottantafette millioni, la quale rara puntualità stabili un concetto così vivo della gratitudine, e fede del Rè, che ogn'uno protestava di tenere il denaro, & il fangue a nuova disposizione de' fugi voleri con augumento di maggiore ripurazione, quanto havrebbe acquillato dalle Vittorie di molte Battaglie; giacche pare dispensare la ragione di stato a Principi dall'effere offervatori della ragione civile, di rendere ad ogn'u no il fuo; benchè per altro nel cercare fra gl'aggravi del popolo l'opulenza delle fue rendite venisse la di lui fanta intenzione fraudata dalla fagacità de' Ministri; il che sece crederlo per testa molto migliore di pensare alle sorze d'ingrandire sè stesso, e di sollevare i Vassalli, che à trovar le maniere di efeguire i difegni innocentemente . E di fatto havendo proposto i Ministri fiscali di ricuperare un Provento regio chiamato l'entrata dell'Oftello, già impegnato da i Rè nelle turbolenze del Regno, il che toccava gravemente l'interesse di numerose persone, che havevano investito il proprio denaro per soccorrere la Corona ne più urgenti bisogni , benchè qualche parte ne fosse stata rapita da' Creditori nelle calamità delle guerre civili, per questo si cagionò un fuoco ne' pregiudicati da questa ricerca, che assordando le Piazze, ed i fori prorompevano in acerbe doglianze contro i Giudici, & i Ministri, pas. Difente fa fando à portar le loro querele al Prevosto s de' Mercanti , che come Procuratoré del Oficia-Popolo Parigino vendicaffe dall'oppreffione de' fiscali regi le famiglie s'ottoposte alla restituzione di quel, che legitimamente haveano comperato . Passo il Prevolto Mirone all'udienza del Rè, e rappresentando con parole appropriate le istanze de pregiudicati non ottenne dal Rè se non la remissione dell'affare al Magistrato della Regia Tesoreria, à cui parlando Mirone con parole alterate, e con termini impropri, benché inutilmente, tirò il concorfo de folleyati al proprio Palazzo, pigliando ormai apparenza l'istanza di tumulto formale, benchè il Prevosto medesimo cer-

ANNO caffe di addolcire il fentimento acerbo della plebe commossa, le quali notizie portate al Reale Palazzo, insistevano i Ministri Regi, che carcerato Mirone si togliesse al Popolo il Capo, e si reprimesse ne' principi quell' audacia popolare, che ravvivata dalle ceneri de'deplorabili effetti, che altre volte cagionò alla Francia, elibia nuovi timori se non estingucafi nel nascere. Mà il Rè rispose loro

prudentissimamente, che l'arte del dominare non dovea permettere, che l'auttorità varcasse le cose, e le spingesse fin dove potevano giungere, dovendoù rifervare qualche cosa intatta dal potere, per haver la gloria di dire, più potea farfi mà non si è fatto: e che però egli potendo vincere Mirone, e la Turba che l'attorniava con la Clemenza, non volca rinovare le piaghe di Parigi con l'armi ; e giacchè egli vecchio cercava la gloria di terminare la fua vita con la prerogativa di martirio, e di sacrificio del bene Pubblico, egli voleva toglerli questo vantaggio per non effer chiamato da' Faziofi tiranno di chi disendeva gl'oppressi; perlocchè dissimulando il tutto sece sapere a Mirone, che haverebbe à grado di udire le sue scuse, e li giusti motivi del suo operare, ed

egli fubito fatto allontanare le Turbe dalla

fua Cafa fi portò all'udienza Regia, fcufando con umilifiimi termini il passato, protestò inviolabile la sua sede nell'avvenire, & il Rè poscia impose silenzio alla ricerca tanto odiosa dell'entrate dell'Ostello . Nè minore fù il disconcio, è il pericolo à cui esposero la pubblica quiere le perquifizioni intorno alla Paoletta; Importa tur questa un Provento nella Camera Regia, · · · · che si esigge dal prezzo degl'ufizi Curiali, e Giudicature del Regno, le quali efercitandosi ne' tempi più remoti dalla Nobiltà, distratta poscia essa, ò nell'esercizio dell' armi, ò dalla pigrizia nelle fattiche letterarie, ne fù fatto capace il terzo Ordine popolare, che introducendosi ad esercitarle, mediante i Regali a' Favoriti della Corte, insegnorono finalmente a i Rè disar dette cariche formalmente vendibili, e al presente Rè Enrico di farle con nuovo sborso a ncora ereditarie, lasciandosi abbagliare l'Intendimento d'un disordine cotanto insigne, rifentito dalla Curia occupata da Uomini nati non fatti Dottori , collituendo ancora perpetuo nutrimento all'ignoranza, per recare un perpetuo capitale nelle famiglie,

che libera i Soggetti dal pensiere di procac-

ciarfi il merito, e l'abilità : e perchè il primo Appaltatore di questo nuovo Provento fù un Popolare chiamato Paoletto , fer- ANNO yl il di lui nome per contradistinguere un Dazio, che chiamato dell'ignoranza, farebbe obbrobriofo, ed intitolato della Dottrina, sarebbe insieme vergognoso, e falso.

In Spagna non occupava li pensieri del Rè Filippo, e di tuta la Corte, altro affare che quello della concordia ormai de- Mrss fiderata con gl'Olandesi, ò siano Provin-Relation cie unite , le quali dimostrandosi nell'en-Cardino trare di quest'anno allo stesso Rèdi Francia loro confidente grandemente lontane da ogni Trattato con la Corona Cattolica, all'improvifo fi fentì ftabilita una generale sospensione d'armi per otto mesi. Ri Ca Quella fu maneggiata con indicibile fegre des tezza da Gio: Neyen dell' Ordine de' Minori Osservanti di San Francesco. Era egli nativo d' Anyería, če haveva paísati li primi anni della fua gicvinezza in Spagna, que haveva acquistata non mediocre cognizione de' Principali Ministri della Corte, Mane ed introdottofi ancora alla grazia dello ftef- dal Co so Rè Filippo Terzo. Ed in vero era celi Uomo d'eccellente facondia, di cui haveva dato faggio in moltiffime Prediche, d'ingegno versabile, e vivace, e sopra tutto mirabilmente disposto à secondare i geni , le maniere , ed i costumi di tutte le Nazioni , e però grandemente al caso di trattare con la gravità Spagnuola, e con la fuspezione Fiamminga . In questi giorni dimorava egli à Bruselles esercitando la carica di Commissario Generale della sua Religione, che faceva haverli varie corrispondenze in Olanda, medianțe le quali di confentimento dello Spinola, e dell' Arciduca inabile à sopportare più oltre il peso dell'armata, che assorbiva trecentomila scudi il mese, sece sare per mezzo di certo Mercante al Configlio degli Stati dell' Haya come da sè qualché propolizione di pace. Questo trovò la solita negativa in quei Deputati per le ragioni medefime, che l'altre volte havevano allegate, cioè di (degnare, ò reputare ingiuriolo all'

onore delle loro Provincie ogni trattato

à cui non precedesse una formale, e so-

lenne dichiarazione del Rè Cattolico, e

dell'Arciduca, di trattare non esse come

con stati liberi, sopra quali non havevano,

nè pretendevano d'havere minimo Dominio, ò ragione. E se bene questa pro-

testa haveva altre volte ferrata affatto la porta al negozio, nondimeno quella vol-

ta ftanchi gl'Arciduchi , non meno , che

prorompesse in uno sdegno dissipatore di tanti pensieri, di tanti disegni, e di tante speranze, che s'erano appoggiate all'aderenza delle Provincie unite . Havere l'Amore le sue Leggi, ed osservarle l'interesseà puntino pigliando da lui imprestito le sue maniere. Se uno degl'Amanti manca in qualche cosa all'altro, questi non tanto noa fi fdegna, mà li corre dietro per ripigliarlo, e perciò conviene ò foffrire dall'-Amore qualche gelofia, ò dall'emulazio-

ne aspra, e più pregiudiziale Censura. Conofcendo il Rè Enrico quanto foffe fondato fulla base della maturirà il parere di Villeroi applaudito dagl'altri, non tardò più à rifolyersi di spontaneamente affacciarfi per haver parte ne' trattati d'Olanda, diffimulando ogni ingiuria, ed accennando folamente come per ifcherzo il fenfo, che gli havea fatto l'effere stato lasciato allo scu-

ro della trattazione pigliata, e della conchiusa sospensione d'Armi: Fece per tanto · rappresentare a' Deputati dell'Haya:hayere con rammarico fentiti principiati li trattati fenza fua participazione, non folo perchè li pareva poter meritare il fuo Amore tale confidenza, mà ancora perchè conofcendo l'arti fottili de' Ministri Castigliani temea, che il candore Fiammingo rimaneffe esposto à quel ludibrio, che gl'huomini troppo fagaci fanno fare di quelli che non hanno ancora vestita la simulazione, e l'inganno . Che effo instrutto ampiamente dall'esperimento, avvertito da un'esattiffima circofpezione, fornito d'avvedutiffimi Ministri, potea penetrare più di tutti, se nel fondo delle lusinghevoli proposizioni s'ascondesse il veleno dell'inganno, e sotto l'apparenza dell'eccelse moli de' negoziati vi frappiattaffero le machine delle doppiezze de tradimenti; e dell'arti perfidiole, e deteftabili . Questi riguardi haverlo mosfo à participar loro l'inquietudine del fuo animo, ead efibirgh l'affiftenza fua, à fine di provvederli di parte di quelle cautele,

che bisognavano tutte per uscir con onore da' maneggi intentati con la folerzia, e Rifeets fapienza Spagnuola. Dimostrorono li Stati di ricevere in buona parte quell'ufizio, e si scusarono se non havevano chiamato il Rèalla participazione del trattato della fospensione d'Armi , havendolo riputato affare sì leggiere, che non meritaffe la fcorta del suo prudentissimo Consiglio, di cui facevano un altiffimo Capitale nel profeguimento del trattato di Concordia, supplicandolo ad onorare le loro istanze à suo tà, e superando ogni altro di credito nel-

tempo . Tale risposta apriva sì acconcia. ANNO mente la porta a' defider j del Rè, che accer- 1607 tando di buona voglia l'invito su presto à deputar Ambasciatori, che sollecitamente passasser l'af- Ambistie fare in suo nome in Olanda . Elesse per tien di Frittanto à tal Carica tre gravi, ed esperimentati personaggi , cioè Pietro Presidente Giannino, Paolo Sciart Duzenval, ed Elia Placi Signore di Rossì, i quali paffati all'Haya, elibirono gli ufici del Rè coi Deputati, i quali all'espressione che secero de' fenfi Regi con i più umili protesti d'obbligazione, e d'offequio pregarono gl'Ambasciatori ad accertarlo nuovamente, che non per effetto di diffidenza, e di poca stima, havevano effi conchiufa la fospensione d'Armi fenza di lui participazione, folo perchè non era di tale momento, che potesse abbassare la Reale applicazione del fuo animo à confiderarlo; che nel rimanente era ferventissimo il desiderio loro di godere la continuazione dell'Amicizia Regia, come erano altissimi negl'Animi loro gli stimoli delle obbligazioni imposteli per la paffata affiftenza; ed acciocchè potesfero gl' Ambasciatori medesimi liaver più agio di andare fignificando i fensi del Rè alla Repubblica, haveyano deputato per trattar seco Gio: di Barneveld Avvocato Generale d'Olanda , e Deparati di Giacomo Malderio, i quali unitamente con maure ces altri Deputati entraffero fecondo il bifogno in conferenza per dare flabilimento maggiore all'unione degli Stati col Rè Criftianissimo. Fece comprendere questa deputazione, che le Provincie unite applicavano da dovero à stabilire con nuove, e fusfistenti condizioni l'incertezza della consederazione con la Francia, e però gl' Ambasciatori, che tenevano commessione di procurarla non mancarono d'effer folleciti ad abbracciarne la prima :pertura. Faceva le parti principali frà detti Deputati il Barneveld Soggetto , che per ade Qualità del renze, per esperienza, e per facondia tirava à sè il configlio della maggior parte, ed era come un correttivo dell'eccessiva autotità, che usurpavasi sopra l'unione la famiglia di Naffaù ; anzi che emulandofi poi palesemente col Conte Materizio, non folo hebbe cuore di contradirli palesemente in varie contingenze, mà di fare

fuperar contro il di lui volere l'aggiusta-

mento della Tregua con gl'Austriaci. Es-

fo adunque tenendo allora grande Autori-

ANNO le prime fessioni propose con gli Amba-1607 sciatori : Che se pareva al Rè di non essere stretto bastevolmente con le Proin vincie unite col folo vincolo d'affetto, e d'amicizia, che usciva dal genio, e dalla vicinanza, poterfi implorare dalla ra-

gione delle genti qualche più tenace legame, che accoppiando insieme gl'animi, e gl'interessi d'ambe le Parti si coflituisse per base d'una vera, soda, e confistente colleganza. Non esser dubbio che i primi Capi degli Stati erano devotiffimi alla Maestà sua, e seco uniti dal più fincero, e parziale ossequio, mà nella moltitudine non essere possibile d'escludere le teste sceme, sospettose, & ignoranti , ò indocili , con le quali non bastava il solo pretesto dell'amicizia, nome yago , e foggetto à varie fraudi , mà abbifognaroi argomenti più materiali, e termini più stretti entro quali annodata l'unione, non potesse poi vacillare per i cianciumi della Plebe, o per le suspezioni degl' ignoranti. A questo cenno rifpolero gl' Ambalciatori, che il Rè fopra ogni altra virtù professava l'ingenuità di buon Francese, e di vero Principe; che egli dava fegni esteriormente del suo amo-

re alle Provincie unite, perchè così internamente fentivali portato dal genio. e come non haveva à cambiare alcunsentimento, che li dettasse l'interno per esporlo al Pubblico, così sarebbe cordemente convennero : Che frà Enrico olanda. prontissimo ad abbracciare tutti quei partiti , che per infinuazione della ragione delle genti si proponessero per rendere stabile, e costante l'amicizia, ed unio-

ne fua con gli Stati prediletti da lui come Fratelli. Fù incontanente partecipata questa ge-

Ex Relat. nerale proposta, e risposta al Rè per havere i fuoi fentimenti precifi , e come esso inclinava sommamente à stringere la fua confidenza in Olanda, così non fu lento à commettere, che si accettasse il progetto della Lega, che nelle ofcure espressioni dell'Avvocato Barnevelt pareva che apertamente desiderasfero gli Stati . A quella rifoluzione animavanlo l'efortazione fervorofa ed uniforme

del fuo configlio, rappresentandoli, che con fare la Lega sudetta, non tanto ve-Ragioni niva à fortificare la Corona propria d'una 

ni; il quale parea, che dovesse bramarfi con ogni più ardente passione, e per

maneggiarlo per proprio avvantaggio, e ANNO per acquistarsi quel grado di riputazio-ne, che suole poi servire per base all' estimazione, e credito, necessarie dori d'ogni Impero . Mà fopra tutto con tal mezzo veniva à porre in un'estrema ge-

lofia gl' Austriaci , i quali spaventati da vedere sì palesemente assistiti gl'Olandefi dalla Francia haverebbero loro conceduta la Pace, col vantaggio di quelle condizioni , che doveyansi procurare da lei, ad effetto, che gli Stati restassero con tanta potenza da reggersi per sè medesimi, e da porsi in opposizione adequata all'armi Spagnuole. Nè doversi badare all'amarezza, che ne havesse poruto concepire il Rè Filippo, e gl'Arciduchi, mentre questi conoscendosi in termini, da non potere attaccare con alcuno, quando le proprie strettezze inducevanli à perdonare a' loro Ribelli, haverebbero ufata quella diffimulazione, che loro pote-

va prescrivere la prudenza di non concitarfi contro un più possente nimico, e che in ogni caso si farebbero acquietati nel vedere il Rè arbitro del Trattaro di pace, che havevano con gl'istessi Olandesi. E però fù ingiunto con la maggiore celerità agl' Ambasciatori , che procedessero avanti nella Lega, e nello frabilirla con le più vantaggiose convenzioni . Onde tep sema-raunati nuovamente con i Deputati con se Fancia,

Quarto Rè di Francia fi concluderebbe una Lega offenfiva, e difenfiva, per effetto di cui il Rè prometteva in primo luogo d'affiftere, e sedelmente ajutare gli Stati con tutte le forze, per ottenere dal Rè di Spagna una pace, che non folo fosse avvantaggiosa nelle convenzio-

ni , mà ficura nell'offervanza. Che fe fi confeguisse, si obbligava di sarla osservare inviolabilmente, promettendo di moversi ostilmente contro di quelli, che cercassero di perturbarla . A tale effetto fi esibiva di assistervi con dieci mila Fanti assoldati , e mantenuti à proprie spese, fin che il bisogno loro fosse cessato, e fi vedesero ben sicuri , e certi di godere gl'effetti della pace fudetta. Parimente gli Stati restarono per tenore dell'istes-

fa capitolazione obbligati di foccorrere il Rè con cinque mila Fanti à loro spese, e di milizie terrestri, e di mantime con Navi , e Vascelli da guerra ad elezzione del Rè, in tutti i casi, che da qual

fi fosse Potentato fosse egli attaccato den-

ANNO tro à i confini del proprio Reame di 1607 Francia . Tale fu in sostanza il tenore di questa Lega frà il Rè Cristianissimo, e le Provincie unite, che produse rilevantissimi effetti a vantaggio d'ambedue

i Collegati.

18 Era in tanto venuta da Spagna la ra-E. Reis- tificazione rifervata dagl' Arciduchi , e or dagli Stati della fospensione d'armi al "" quale effetto era personalmente passato il Commissario Neyen à quella Corte, attraversando la Francia, e nel ritorno se à Parigi à yedere il Rè, da cui accolto amoreyolmente fentì qualche doglianza fopra l'havere gl' Arciduchi , e le Provincie intrapresi trattati di concordia fenza di lui, dimostrandoli quanto fosse per riuscire malagevole il concluderlasenza la fua mezzanità . Da questo cenno fù poscia creduto universalmente che il Rè per verificare le fue parole s'intendesse segretamente col Conte Maurizio, che con ogni possibile industria dimostrossi poscia sopramodo avverso alla fudetta concordia ; e come la repugnanza del Nassaù procedeva da riguardi del proprio interesse, i provecci di cui

come interamente dipendevano dall'ufo dell'armi in guerra viva, così perfifte poscia costante nella sua sentenza , non oftante che la vedese impugnata dalla maggior parte de' Deputati di tutte le Provincie, e che il Rè Enrico non desiderando altro , che l'essere riconosciuto per quel confidente che era , e degli Stati, e degli Arciduchi, quando fu da effi ricercato à contribuiryi l'opera, ed i Configli fuoi,il facesse con tanto servore, che per comune consentimento di tutto il Mondo, attento in quei tempi all'efitodi questo grand' affare si pubblicò, che senza l'autorità del fuo nome, e l'applicazione del fuo Ambasciatore Giannino, i maneggi si sarebbono disciolti molte volte, come ci toccherà in breve raccontare. Portata per tanto la ratificazione venuta di Spagna alla discussione degli Stati all'Haya, varie furono le difficoltà, che vi trovorono quei Cavillosi cervelli per rigettarla; Cioè, che fosse essa in termini generali , e non si estendesse alla speziale conserma della protesta fatta dagl'Arciduchi intorno alla loro libertà. Che il Rè si fosse sottoscritto con quello stile medessmo, che pratticava nelle spedizioni della sua Corte riguardanti i propri Vaffalli, cioè lo il Re; Che fosse stata in Carta ordinaria, e non per-

gamena, e che fosse sigillata con un pic. ANNO ciolo figillo, e non col maggiore, come fo. 1607 levasi le più importanti spedizioni . Tolerarono in pace gl'Arciduchi la petulanza di tali difficoltà, e fi accommodarono con raro efempio di fofferenza à procurarne un'altra di Spagna, che venuta fu portata all'Haya dallo stesso Neyen, dettando loro la pazienza di non havere per abbominevole la taccia di pufillanimi per effer prudenti . Conteneva questa l'approvazione della dichiarazione fatta dagl'Arciduchi d'havere le Provincie unite per libere. mà con protesta, che in ogni evento, che la Concordia non sortisse fine schice si tenesse poi tale dichiarazione di niun valore. Di più erastesa in lingua Spagnuola, e firmata nel modo confueto della foscrizione del Rè. Nell'esame, che assunfero gli Stati di questa seconda ratificazione non dimostrarono sensi meno insolenti di prima, dichiarandosi di rigettarla come non conforme alla minuta già data da esfi . Ritiene in fomma la moltitudine il costume di trasportare i propri sospetti, e passioni à misurare tutte le azzioni de Savi; che però à tale confronto non stancavasi la pazienza Austriaca. Nondimeno restarono poi persuasi quanto alla lingua, & alla foscrizzione; con gl'esempi di haver così fatto il Rè negl'ultimi trattati di Pace con la Francia, restando dubbios nell' altro della protesta, sopra la quale vollero sentire i pareri di tutte le Provincie, e però licenziarono Neyen con promessa di farli capitare à Brusclles à suo tempo la risposta; la quale su poi data in fostanza, che accetravano gli Stati la ratificazione venuta di Spagna, purchè non si potesse entrare à proporre, non che à trattare, cosa pregiudiziale alla loro libertà, la quale volevano, che si riconoscesse dal Rè Cattolico, e dagl'Arciduchi in ogni tempo, ancorchè da progetti fatti non ne uscrisse Concordia; e perchè di gia era spirato il termine della sospensione d'Armi, fà di comune consentimento prorogata fuffeguentemente fino all'intera conclufione de trattati.

Dimoravano frà tanto all'Hava gl'Ambasciatori Francesi attentamente osservando tutte le prattiche senza preterire mi-siter. nima occasione d'infinuarvisi dentro, e'di procurare ogni palefe argomento della loro confidenza con gli Stati, e della participazione, che havevano nelle loro deli-

116

ANNO no poi tanto più gli Spagnuoli, e gl'in1607 dulfero à confidarii finalmente ed Re Enroussi, rico, quando pervenuti in Olanda i Depuremoni, tati loro fecti per maneggiare la Concordia dell' Arciduar riconobbero con gl'occhi propri la verità di ciò , che divulgava
la fama. I Deputati furnon quattro, fa-

la fama. I Deputati furnon quattro, due Spagnuoli, e due per gl'Arciduchi, aggiungendovifi poi per quinto il Commildio, aggiungendovifi poi per quinto il Commildio, de Neyen. Principale frà tutti fù il Marchefe Ambrogio Spinola foggetto di eminene die una Scittiror Olandefe, cotò, che fole Uomo il di cui nome vien confersato all'immortalità dall'imprefe illuftri fatte in Guerra. Infaiteabile, d'animo fatto dalla natura à fiperare del tenare ogni gran cosà. Immune da' vizi, copòdo di virtia, con lequali ravivò in at fel-

ogni gran cosa. Immune as v125, copofo di virtà, con lequali ravvivò in se fteffo gl'antichi pregi del fuo nobilifimo fangue, fuperando ancora i più riguardevoli Perfonaggi della fua ftirpe. Il fecondo Dede putato per la parte di Spagna fù Gio: Manzinzidor Segretario di Guerra appref-

redegli so agl'Arciduchi, Uomo di scarse mà ingenue, elibere parole, di genio modesto, di matura prudenza, di confumato esperimento, e che tenendosi lontana l'invidia con diffimulare l'autorità, che riteneva. l'usò assai ampiamente immune da quei contrasti, che sogliono perturbar coloro i quali usandone una parte fanno imprudente oftentazione di tutta. Il Terzo Deputato per l'Arciduca era Gio: Ricardotto Prefidente del Configlio fegreto, confumato anch' egli negl'affari gravissimi, da' quali era fempre uscito, e per fortuna, e per propria abilità con felicissimo fine. Il quarto era Ludovico Veretchen Segretario di Stato dell'Arciduca, d'integrità, di sede, e zelo al fervizio del fuo Signore grandemente stimabile. Il quinto pot, che dovea intervenire a'trattati come parziale confidente, e del Rè, e degl'Arciduchi, era il Commissario de' Francescani Neyen, il quale per la pazienza, e per la incommodità de' viaggi erasi fatto memorabile autore del trattato, e perciò ben parea di giustizia, che fosse à parte del progresso, ed era egli come un operajo de' configli dello Spinola, e perciò ben conveniva la deputazione di lui per terminare in questo come i due Principali motori dell'affare medesimo. Questi Deputati si allestirono ful fine di quest' anno per passar poi al principio dell'entrante in Olanda, benchè tal viaggio venisse estremamente ese-

crato da tutti gli Spagnuoli , che dimo-ANNO ravano in Fiandra, i quali mifurando con la vastità de' pensieri Castigliani tutte le cose dell'universo, parea loro, che troppo vilmente si abbassasse la Maestà del loro Monarca à spedire propri Deputati alla Casa de' Rebelli , che con atti di tanta empietà fi erano fottratti dalla fua ubbidienza, ed haveano con infolentiffimi termini sì altamente oltraggiato il suo nome, e la sua Corona; mà la qualità dell'affare, e delle persone con le quali doveasi maneggiare costituiva una necessità sì poderosa, che conveniva à qualunque grandezza umiliarfi à servirla. Non essendo possibile, che il numero de' Deputati Olandesi di qualche centinajo potesse accingersi à trattare suori della propria regione, mentre farebbe riufcito lunghissimo il maneggio, dovendosi ricevere sopra ogni emergente i voti di tante teste sparse per la comunità di tutte le Provincie unite; e pure il bisogno della Pace era pressante ed al Rè, ed all'istesfo Arciduca, uno insofferente di moleftie, e l'altro di dispendi, ed ambedue della forte infelice , che ormai pareva

condurre sfortunevoli tutti i loro atten-In Polonia rappresentavasi frà gravissimi perturbamenti nel Reame un conflit- Ex Sporta. to della fortezza, e clemenza di quel Rè Er Zilie lo Sigifmondo, con la perfidia, e temeri-116.5 tà di quei Nobili, che à pretesto di proteggere la libertà loro, e delle coscienze Eretiche volevano liberar sè medefimi da ogni giogo di Vassallaggio , e rendere schiava la Podestà Regia alla strana voglia de' loro capricci ; attefochè se bene tù nell'anno passato compressa la temerità de' Nobili fediziofi, e sforzata l'adunanza del Roccos à discioglersi, quasi che infruttuosamente, anco con l'uso del braccio armato del Rè, parendo a' medefimi fediziofi di rimanere scherniti, e vilipesi da' note de Magnati, & Ecclesiastici, che supponevano fignoreggiare l'intero arbitrio Regio, fi me il Re Sirivoltarono à follevare à tumulto la Ple. simeodo be più minuta, facendone ridotti delle Taverne edelle Piazze con declamare i luttuosi pregiudizi, che à lei derivava nell'essereescluso il Consiglio della Nobiltà inseriore dal Reggimento del Regno, dall'affiftenza

della quale come compagna nella povertà po-

teano sperarsi influssi migliori all'opulenza dell'Annona; e quindi tumultuariamente

appuntarono un'altro Congresso del Roc-

...

ANNO cos da celebrarfi entro il mese di Mag- meraria che mai la sedizione, si accosto-ANNO gio nella Terra di Jandreovia à poche milia discosta da Cracovia, nel quale prefiedendo il Palatino di Rava furono esposte le medesime cagioni di censurare la condotta del Rè, che prefidiato troppo vigorosamente dalle milizie straniere non lafciava ombra della dovuta libertà alla Repubblica, che infensibilmente andava foggettando per annichilarla affatto, nel toglierle il supremo diritto del Regno elettivo, che egli voleva fare ereditario nella propria discendenza. Perlocchè il Rè convocata nuova Dieta in Varfavia, vi comparve il Maresciallo della Corte Marchefe di Miscoi di Casa Gonzaga, che im-

of nel pugnò l'efibita ferittura à nome de fediziosi, nella quale in sostanza chiedeasi, che ne' Maestrati si ammettessero gl'Eretici, come i Cattolici; che si regolassero con moderazione le Taglie, & impolizioni fifcali; si abbassasse l'autorità Regia, e Senatoria, e quella insieme degl'Ecclesiastici ingiungendosi al Rè, che le dignità sosfero distribuite ad onorare ancora quei Nobili, che per poco savore di fortuna trovayansi decaduti dallo splendore delle ricchezze; e procedendosi dalla Dieta à dar foddisfazione a' fediziofi fu divulgato à nome Regio un Editto, che chi pretendeva allegare gravami da Ministri Regi,

e dalla Repubblica dovesse comparire in Varfavia nel termine di quindici giorni à dedurli, con speranza di conseguire ogni più dicevole provvedimento. Mà gl'adunati del Roccos benchè in vigore delle leggi Polacche non possano dirsi selloni, ò ribelli, mà più tosto Censori del pubblico governo, come gl'Effori della Repubblica Greca, con tutto ciò quando viene aperta la Dieta Generale rimangono fediziosi se con essa non si uniscono, e

per unirsi temevano di rimanere rinchiu-» Edino fi dalle forze Reali entro le mura di Varfavia, e però appigliaronfi alla rifoluzio-ne di appoggiare all'Armi la propria contumacia, avvanzandosi alla temerità di dichiarare per Editto il Rè Sigifmondo decaduto, e privo della Regia dignità, e della Corona, le rendite della quale dovessero depositarsi presso a Tesorieri per dover cedere in utile del fuccessore, intimando frà tanto, che il Rè medefimo in termine di sei settimane dovesse uscire dal Regno fotto pena d'esser reputato come Ribelle dalla Repubblica; e quindi aperta con sì efecrabile sfacciataggine più te-

Tomo Primo .

rono à fomentarla i dispareri insurti srà 1607 l'istesse Milizie Regie, & 1 Nobili del medefimo partito, i quali ancora protestavano di non volersi lordare le mani nel sangue de propri Cittadini; e però persuaso da sì strette urgenze il Rè si appigliò all'uso della clemenza, sacendo espressa spedizione de i due Generali di Polonia, e di Lituania a' sediziosi, i quali introdotti maneggi per una ragionevole Concordia, e temendo di venire in- Che gannati nelle ore più tenebrose della not- il perse te, li troncarono, incaminandoli verso Vi-utelizza per oftilmente attaccarla, al quale arrivo ripigliando il Rè la figura di Sovrano fi diè ad infeguirli col feguito di fopra à venti mila trà Nobili, e foldati, sopraggiungendoli nelle vicinanze di Varfavia, e difponendo le schiere à battaglia per urtarli con ogni più virile vigore : ma mentre ambedue gl'Eserciti stavano à fronte, uscì improvisamente una voce dalle persone più caute, e di configli più moderati, che non poteasi recare spettacolo più giocondo a' nemici della Corona, che di operare la propria distruzzione in azioni ostili frà nazionali, e perciò rifervarono ad altro tempo il cimento, e sedato mà non estinto il rumulto, ogn'una delle parti paísò per allo-

ra a' quartieri. Mà poco durò la calma, mentre il Palatino di Cracovia disapprovando tanta Es leccit. moderazione volle che si ripigliasse il viag- Zittett. gio verso Visclizza, ed arrivando il quarto giorno di Luglio trà le Ville di Gusfova, e di Oranfco con dodici mila No-11 Rè m bili oltre le milizie Cofacche, & Ungare, ci a firme e sentendosi seguitati i sediziosi dall'Esercito Regio fi allargarono in lunghe fila alla Campagna aperta coperti da un folto Bosco alle spalle, ed a' lati dalle Pa ludi, ed il Rè avvanzatofi con tre groffi Battaglioni volle, che il Generale di Polonia Stefano Potofchi, & il Generale di Lituania con la Cavalleria, che dicono Quarciana attaccassero nel tempo medefimo i Ribelli; mà poco refisterono esi , mentre urtati ancora dalle Fanterie Tedesche surono talmente disordinati, che convenne loro di piegare dalla parte dove foprabbondavano come torrente le bande del Potoschi, rivoltaronsialla fuga con abbandonare il Cannone, poco contribuendo à recar loro coraggio le schiere del Battaglione di mezzo, che ha-

118 ANNO vevano attaccato l'istesso squadrone dove 1607 trovavasi la persona del Rè, che soccorfo opportunamente dal Coccovicchio con gente fresca riversò, e dissipò i sediziosi aggreffori, correndo la stessa sorte il corno finistro, il quale vedendo in mano a'Tedeschi l'Artigliatia già da essi conquistata fi precipitarono alla fuga con la perdita di due mila Nobili, di tutto il Bagaglio, e delle Bandiere, in molte delle quali trovosii l'Immagine di San Michele Arcangelo calpestante il Demonio, che allude-

va alla speranza loro di tare il simile, trionfando della Regia podestà infamata con sì deteftabile paragone. Furono ancora molti, che restarono in potere del Rè, à molti de' quali in grazia de' Senatori usò la clemenza, rifervandone altri alle meritate pene della Giuftizia . Si falvarono però il Palatino, & il Razzuil, che perdè parimenti il Bagaglio , nel quale le scritture convincevano la di lui corrifpondenza conaltri nemici della Corona, rimanendo in tal forma depressa mà non estinta la fedizione, che rinovò al Rè le moleftie anche nell'anno venturo; mà approfittandofi della occupazione nella quale il fudet-

fieri, e le forze, pigliò animo Carlo Zio del medefimo usurpatore del Regno di matione de Svezia, il quale dopo alla ceremonia delunia la fua Incoronazione con varie perpletfità fi diede quest'anno finalmente ad invadere la nobiliffima Provincia della Lituania, già Patrimonio de' Cavalieri Teutonici, fatta membro della Corona di Polonia dopò la loro Eresia, & estendendosi à quattrocento miglia di lunghezza in regione opulenta diè commodo alle correrie, e depreda-

zioni de' Syezzefi, repressi poi come vedre-

to Rè Sigismondo doveva fermare i pen-

mo 22 In Inghilterra agitato quel Rè Giacopo non meno dal timore, che poteva cagionare i perturbamenti à fconvolgere il pacifico reggimento di quel Reame, nel quale haveva egli sconvolto in forme sì deplorabili la Religione, nonostante la cenfura fatta al formolario del Giuramento proposto da lui a' Cattolici divulgata già Ex 5924en Panno decorfo dal Pontefice Paolo, raffre-

nando nella speculazione i propri studi, si diede à persuadere à molti del partito Cattolico, che pure inclinarono a darfi Opposition per vinti alla di lui perfuasione, che trattandofi nel detto Giuramento della fola civile ubbidienza potesse prestarsi da-

gli più scrupolosi senza artendersi la

contraria infinuazione del Papa, il qua. ANNO le haveva potuto indurfi da qualche 1607 prepotente perfuafione di perfone pococuranti della Pace frà quei Cattolici, onde lo havessero sedotto à detta Censura, parto non legitimo della fua mente, che verifimilmente non poteva porre, con la condanna sì rigorofa di una fentenza non ancora profeitta da altri, la confusione nelle cofcienze; i quali ragguagli capitati indi in Roma fecero rifolvere il Pontefice Pao- Che le ni lo à decretare nuove lettere , nelle quali ferma con alattestava effere le prime uscite da una grave, e lunga deliberazione, dopò haver consultato, e ben ventilato il tenore del Giuramento proposto, e doversi da ogni Cattolico offervare, e professare al predetto Giuramento quell'abborrimento, che devefi nutrire contro le medefime Erefie. Anzi il Cardinale Roberto Bellarmino come in un Commento delle lettere Appostoliche si diè à sormarne una dottissima Apologia, ò fia difsertazione, che dicono Epistolica, diretra al fudetto Arciprete Giorgio , mostrandoli con l'autorità de Concili de' Santi Padri in quali errori fosfe egli incorfo, approvando un'arto di rea, e condannata Dottrina, di manifesto disprezzo, e pregiudizio della propria fede, e

dell' unico Maestro del Cristianesimo, à cui togliendosi la podestà ne' foggetti abolivasi parimenti il diritto del Pastore conferito dallo stesso Redentore; aggiungendo turte le altre ragioni per le quali fi sostiene da' Teologi la piena podestà del Sommo Pontefice di forzare i Rè à render loro ubbidienza nelle cofe appartenenti alla fede, la violazione delle quali li costituisce rei, e foggetti al foro della Chiefa à cui il Papa prefiede; con tutto ciò il Rè Giacopo, che teneasi benemerito dellescuole, havea notizia de' fudetti due Brevi Pontifici, e della recitata lettera del Bellatmino, fotto 100 finto nome fece divulgare un Libro, che al Re recava in fronte il Titolo, che per tripli- deno. cato nodo vi eran tre Cunj, ò fotle Apo-

logia in difesa del di lui Giuramento di fedeltà, per introduzione alla quale pre-

cedea una diffusa presazione diretta all'

Imperatore, Rè, e Principi Cristiani,

nella quale ammonivali, che ingrandita fuori d'ogni mifura la podestà Papale

tenea ormai in oppressione tutte le Re-

gie del Cristianesimo, e dovere ogn'

uno d'essi richiamare tutti gli spiriti per pefare diligentemente le catene con le

quali Roma rendeva schiava a' propri vo-

ANNO leri con i Pretesti sagrosanti della Religio- ful pensiere, che quanto s'illustra dal So- ANNO 1607 ne la Podestà de' Principi temporali , che

Dio haveva dato loro illimitata ne' proprj Stati: esortarli però ad accoppiarsi ne' fuoi fentimenti con fare accettare, e prestare da' loro Vassalli quel giuramento, che egli haveva conceputo in termini propri, non meno per tutela del fuo interesse, che per la carità verso la confervazione, e tranquillità del Dominio di ogni altro Principe, che intendea dicoprire dall'invasione dell'auttorità Papale, la quale diriggeasi ad opprimerli . Non mancò alla celebre Erudizione del Cardinale Bellarmino il vigore di tintuzzare le fudette opposizioni del Rè Giacopo con nuova, diffusa, e dottiffima

Apologia. In Venezia fu tale il contento del Se-23 Ex Hote. nato per l'afsettamento raccontato de' fuoi gravi disconci col Pontefice Paolo, che dando profusi segni di giubilo de-

45.7.

stò ancora simili sensi nel Vassallaggio egualmente chiaro che il Principe nelni fant la Pietà , e venerazione di Santa Chiefa ; che anzi per parte Pubblica fu dadu cot Page, to al Cardinale di Giojofa contrafegno del gradimento delle di lui operazioni col dono d'una Collana d'oro di sessanta libre di peso, & un' altra simile di

chese di Castro . Mà alle estinte dissenfioni restò viva quella intorno al nuovo Patriarca Vendramino presentato dal Senato per ricevere dal Papa l'aftituzione in quella insigne Cattedra, mentre in turte le forme volle Paolo , che passasse peron a vente fonalmente à Roma per fottoporfi all' esame con le formalità solite à pratticarsi nell'elezzione degl' altri Vescovi, e convenne al Senato per non foggiacere al cimento di nuovi dispareri permetterlo , come poi fuccesse con accrescimento di gloria al Candidato, che presentatofi nel maestoso Teatro del Papa, e de' Cardinali destò in tutti le debite acclamazioni alle degne qualità, che l'adornavano, e lo cottituivano degno Figli-

trenta all' altro Mediatore Spagnuolo Mar-

ria, e di prudenza. 24 In Oriente nè pure erano fereni i giot-Ex Sagreda ni per quella valta Potenza Ottomana , che hà per oggetto di renderli teis As nebrofi ad ogni altro Potentato, giacchè

la base delle sue immense Idee poggiasi

le tutto fosse soggetto al suo Dominio; perocchè avanzandoli le armi Perliane ad infeltare i di lei Confini con saccognettere le Provincie dell'Asia, esibirono allettamento alle Cristiane di tentare la

fortuna in Europa; e quindi le Galere Galer Tefdella Religione di San Stefano di Tof- ene cana ricevuta istruzzione dal Gran Duca, di lei gran Maestro, con sommo secreto, che nè pure i medefimi Professi della facra milizia ne havean contezza, passarono a' Lidi del Regno di Cipro per tentare la sorpresa della Città di Famagosta, à cui fende il·lato maggiore l'acqua del mare Carpazio ; & havendo dianzi fatte pigliare le mifure all' altezza delle mura per costruirne le scale che seco-recavano, sbatcata la Gente nelle più tacite ore della notte, figurandofi di attaccare gl'Abitanti fopiti nel fonno, furono gli stessi Aggressori attaccati da essi, che vigilanti cuftodivano in gran numero la Citrà; con tutto ciò poggiate le scale furono riconosciute per disuguali all' altez-

za delle Cortine, e quindi convenne a' fedeli di ritirarfi con tanta confusione all' imbarco, che molti restarono alla discrezione Turchesca; dal che si rinvenne as-(ai chiaro, che chi fù delegato à riportar le misure della muraglia, participò ancora il disegno agl'infedeli, fatto esso fedele che era, di fede peggiore degl'Infedeli. Fortuna migliore sperimentarono i ci-

menti sempre più vigorosi del Bassà d'Aleppo Gambolato, che con propizi Pro- Es allegat. greili nella Natolia haveya finalmente recata indispensabile la necessità ad Acmet di spedirli contro il nervo maggiore delle fue forze, fotto la condotta del proprio Gran Visir, del quale non tanto haveya fiducia per la qualità di prode Guertiere, che egli era, mà per l'amore, che hayea- Es fi potuto meritarli da quei Vaffalli di Soria, con la rettitudine del governo, che n' haveva esercitato. Ma Gambolato sentendosi sopra un Esercito cotanto poderoso sece trasportare in Persia quasi tutte le uolo di tale Madre, quale è la Repubproprie ricchezze per ivi ritirarfi , quanblica, con la quale non vi è chi possa do la sua Gente ridotta à quaranta mila emulare in chiarezza di Sapienza, di glo-Combattenti dovesse cedere alla prepotenza del Visire assistito da centotrenta, il che recò tanto terrore, che una gran parte degl' Aderenti di Gambolato declinando dal di lui Partito, fiaccostarono al Vifire per metitare col perdono di vestir l'ar-

mi più lodeyolmente à servizio del proprio

## ANNALI DEL SACERDOZIO.

ANNO Signore ; con tutto ciò confidato nel valore de' propri Archibugieri , il Ribelle si ayyanzò incontro all'efercito Ottomano, e trinceratofi in faccia al medefimo con folo intermezzo di due miglia di Campagna, attaccò sì risolutamente la Battaglia, che si vide il Visire assai duro il contrasto, che erafi prefisso agevole di dissipare col so-lo nome della propria Potenza, mentre non folo il primo giorno si versò il sangue in larga copia senza potere confondere, nè roversciare le schiere di Gambolato, mà convenne rinovare il secondo, & il terzo giorno più aspri i Combattimenti, sempre mai accompagnati dalla strage de' suoi , che più numerofi recavano al Ribelle più occasioni di Vittoria; e stavasi ancora in procinto di rinovare il quarto giorno la Battaglia, se non cagionavali molestissima alterazione il raguaglio recato à Gambolato d'effere reftato abbandonato dalle Città di Tripoli, e di Damasco, che conquistate da lui l'anno scorso hayeano in quel tempo giurata fede al Visire, & im- falli.

petrato il perdono; con tutto ciò non fmar. ANNO rito per sì grave mutazione della fua fortuna, nè pur volle precipitare alla fuga, Cheristie benchè le riochezze mandate in Persia po scentiria teffero fervirli di allettamento, anzi ricorfo con fupplichevoli lettere al Vifire implorò gl'effetti della Clemenza del Sultano, protestando il dolore dell'infedeltà passata, il Candore della fedeltà à venire , deponendo l'armi nel rinovarli , e giurarli la fua ubbidienza. Il Vifire, che trovavasi malagevole di superare Gambolato con la forza, configliò ad Achmet di cattivarlo con la clemenza, giacchè la perdita de' Tesori mandati in Persia autenticayano l'ardente brama della propria reintegrazione alla Grazia, e per ciò riportò il perdono de' commessi falli . & il ritorno al proprio governo, ancora per la massima propria degl'Ottomani, di essere larghi, e facili alla profusione del fangue Cristiano, & indulgenti à togliere l'occasione di spargere quello de'Vas-

### AND THE MAIN PARTIES OF THE PARTIES OF THE PARTIES OF THE THE TABLE OF T

## Anno 1608.

## OMMARIO.

1 Ambasciata del Rè del Congo al Papa, e

Morte dell' Ambasciatore in Roma . 2 Canonizzazione di Santa Francesca Romana; estratto del Processo della sua Vita, e Mi-

3 Ambafciata d'Ubbidierza spedita dal Rò di Francia al Papa.

4 Costituzioni Appostoliche interno a' Regolari Azoliniani Mercenarii, Francescani Cisterciensi . Cappuccini , Cavalieri di S. Stefano , e Mona-

5 Promozione di cinque Cardinali, e Morte di cin-

que altri 6 Concordia flabilita dal Legato Appoflolico nella Cafa Imperiale. Coronazione di Mattias Rè

d'Ungberia, ed occupazione della Transilva-nia satta dal Battori. 7 Erezione dell'Ordine de Cavalieri del Monte

Carmelo . Facolsà Pontificie dase al Rè di Francia interno all'altro dello Spirito Santo . 8 Ambasciata in Francia di D. Pietro di Toledo sue proposte, e negoziati per dissuadere il Rè Enrico dulla Lega con gl'Olandesi.

9 Risposte del Rèspiacevoli al Toledo. 10 Repliebe del Toledo avute, e Colloquio senute

dal Rè con poca soddissaziono. 11 Altre risposte, e Motti pumpenti del To-

12 Ambasciata in Francia de' Mori di Spogna in-

ruttuofa. 13 Pareri di alcuni che volevano che la Francia daf-Se ajuto a' detti Mori .

'Anno ottavo del Secolo viene distin-ANNO to dall' Indizione fetta. Il Pontefice ▲ Paolo non potè incontrare occasione più defiderata, e confacevole al fervore In Burois del fuo fantifilmo zelo di propagare la Fede Cattolica di quella, che entro quest' anno accolse con giubilo, e con preludio di progressi maggiori. Fù questa un'Ambasceria, ò sia Anhachen Maggiori. Lu que la la Rè del Congo. Giace il Congo ampio Reame in quella Costa dell'Affrica la quale trovasi alla sinistra nello staccare che si sa dello stretto di Gibiltera ra,nel vastissimo Oceano occidentale, piegando a mezzo giorno. Hail suo cominciamento al Capo delle Vacche in tre gradi, e mezzo dell'Antartico, finisce in quello di Sanra Catterina, allargandosi dalla spiaggia maritima fino al Lago di Acqualarda per lo spazio di seicento miglia, diviso in sei Provincie, abitate da Gente negra, e quasi che ignuda,in vili capanne, numerose però, se bene la Regione sia tanto sterile, che i fagiuoli, & i le-Tomo Primo .

14 Risorma in Francia della Religione di San Do-

15. Origine delle Controversie frà il Fisco Regio, ed il Clero di Francia intorno il diritto della Re-

galia. 16 Ragioni del Clero sopra detto diritto preteso non univerfale nel Renne

17 Avocazione della Caufa al Rè, e decreto provisionale intorno dessa Regalia.

18 Islanza de Spognuoli perebè il Rè di Francia foffe mediatore con gl'Olandefi .

19 Negoziato, e difficoltà nel trattato di Tregua fra Spayna, ed Olanda. Propojezione dell'Ambasciasoro Francese alli sta-ti della Trogna.

21 Opposizioni fattesi al detto Trattato da Zelandesi.

22 Orazione del Presidente Giannino agli Stati per edserli alla Conclusione

23 Diligenze per bavere l'affenso de' Zelandesi. 24 Difficolt à dell'uso libero della Religione Cattolica che non vollero gl'Olandejo

25 Ricognizome fatta fure dal Re Castolico del pro-prio Figliusolo per Successor alla Corona . 26 Nuovi Desturbi in Polonia, concurdati poi frà il Rè , e li Tumultuanti .

27 Fuga del Conte Tirone à Roma perseguitato dal Red Imbilterra. Ambasciata del Re di Scina in Olasda.

28 Paffaggio per il Golfo Veneto della gran Principeffa di Tofcana

20 Ambasciata del Rè di Persia in Sponna per la le. ga contro il Turco. gumi costituiscono il migliore per l'assegnamento dell'Annona. Fù scoperto questo

tratto di Pacse l'anno millequattrocento ottantaquattro da Jacopo Cano Nobile Porto-da. Asee ghese, che valicando per quei Mari in Etio-de Mario pia viapprodò, seco conducendo al ritorno Rema la-dan Mario. alcuni degl'Abitanti di miglior indole, che accolti con benignità dal Rè Gio:, e fatti istruire nella Religione Cristiana, da Idolatri che erano, furono pofera mandati alla Patria, perchè ivi diffeminassero la santità della nuova dottrina , & allettaffero quei Paefani ad abbracciarla, come fù confeguito da propizio avvenimento; mà poi ò per penuria de' Sacerdoti, ò istabilità connatu-

rale all'ignoranza degl'Affricani, vacillarono talmente nella fede acquistata, che quasi rimafe estinta; indi confirmata ancora con una prodigiofa victoria tornò à seppellirsi quafi inticramente l'anno millecinquecentoquarant'otto, nel quale furono ivi mandati Giorgio Vasio con altri tre Compagni,

1608

ANNO che poco però migliorarono i frutti di quel-1608 la Evangelica Vigna quafi spiantata, e defiderando quel Rè di riftabilirla, fpedì fuo oratore Antonio Emanuello Marchefe di Foresta, uno de' principali Baroni del suo Regno à Roma, dove mentre poneva in concio le cose per comparire con dicevole Treno all'Udienza del Papa, à fine di efibirle tributario il Regno del suo Signore, ed impe-

trare spirituali ajuti di Sacerdoti, & altri Operai Evangelici per la Criftiana direzzione di quei Popoli , cadde malato , e quindi fospeso l'adempimento della propria Legazione, discendendo il Pontefice Paolo dalla fubblimità della propria Grandezza per i gradi della elemenza, e manfuetudine Appoítolica, che non riconosce nessun atto d'umiltà, e benignità per inconvenevole, paísò perfonalmente à visitarlo, confolando con le benedizioni Pontificie le molestie della di lui infermità, e disponendolo con gravi, e paterne esortazioni al totale rassegnamento di sè medefimo a'divini voleri, come ravvivati da tanti eccessi di carità gli spiriti del medefimo, fi tentì follevato à fperanze della vita migliore, mentre abbattuti gli spiriti del corpo, spirò l'Anima con i fentimenti di perfetto Cristiano frà i conforti di una vifita così infigne, ad incontrare la morte per i difaggi sostenuti per cagione della Religione nella Città capo della Religione medefima, la quale ereditando il di lui cadavere per documento perpetuo della pietà del Rè del Congo, fu cononorevole depofito infignito con l'Immagine dello stesso Ambasciatore collocato nella famosa Ca-

pella di Santa Maria Maggiore, effendofi indi in altri tempi compita la di lui Legazione, come riferiremo à suo luogo.

Mà più eccellenti pensieri occupavano la Corte Pontificia attenta à far confeguire i Ex Buller. Corte Politicion assessaria di Francesca Romana, Oblata frà le Monache dell'-Ordine di San Benedetto, della Congregadella zione di Monte Olivetto . Nacque ella in-

torno al milletrecentottantaquattro in Roma da legittimo matrimonio di Paolo Bussi, e Jacobella Brosedeschi nobile egualmente per sangue, che per costumi: & ap-

de pena uscita di fanciullezza,nell'undecimo via, anno, cercando i freni al fenfo, propofe di vestir l'Abito Monacale per custodia della propria virginità; forzata indida comandamenti Paterni alle Nozze di Lorenzo Ponziani, rendè più malagevole l'esempio dell'immitazione del fuo accoppiamento. nel quale incontaminato il fiore delle virtù

frà le spine dell'austerità non risentiva se ANNO non il peso coniugale dell'affociazione del 1608 Marito in minima parte follevato da quei

piaceri, e divertimenti, de quali tanto abbifogna la familiare schiavitù de' maritati; anzi stimolando alcune Cittadine all'ingresso della nuova casa delle predette Oblate. istituita da lei, dopò la morte del Marito si presentò a loro piedi per esservi aggregata, fatta luminare maggiore per loro guida nell' umiltà, nella pazienza, nella fortezza del cuore, nell'asprezza, e seventà del trattamento del proprio corpo, co'quali meriti paísò agl'eterni ripofi nel cinquatefimo festo anno dell'età fua; & havendo il Signore operatò prodigi col folo tatto della fua mano, quando fanò dal mal caduco Menico di Tartaglia, e Lelio de' Cinqueper un' Ernia, & Angelella dall' Artridide, che havevala di già storpiata ; di haver già moltiplicato con la benedizione i Pani; di haver tratto dagl'aridi tralci delle viti le uve nel più orrido verno; d'havere, rapita in estafi, patsato à guado le acque fenza nè pure umettarfi le vestimenta : di havere penetrato l'interno di Lorenzo Tucci, e divertitolo dall'orrendo pensiere di uccidere Francesco Sciavi suo Aio; di havere pronofticata la morte subitanea d'un fanciullo totalmente vigorofo, in salute; di essere restato dopò spirato il dì lei cadavere odoroso; d'havere il Signore

col contatto delle di lei vesti moltiplicati i miracoli, e particolarmente di Agostina Angeli da Viterbo, 'che asciugatisi con una parte di dette vesti gl'occhi restò libera dalle fluffioni: di havere dalla morte rivocato Girolamo Speziale dove era condotto dal male contagioso al contatto del lei Velo. che pure rifanò una Paralitica; di havere liberata Maddalena Chierelli, oppressa dalla pefte , e dal tagliamento dell' Arteria cagionatoli dall'imperito Chirurgo, dalla

morte nell'ora, che la di lei madre si presentò al feppolero della Santa à chiederne la grazia; così di havere ancora à Paolo Totti rifanato il figliuolo dall'ulcere, per altro riconosciute infanabili. Sopra tanti meriti, commessa già da Engenio Quarto Papa la caufa al Vescovo d'Osimo suo Vicario, e

da questo al Vescovo di Bovino, & al Priore di Santa Croce in Gerusalemme, indi al Cardinale Alberti, e modernamente a' Cardinali Girolamo Panfilio , e Gio: Garzia Millino, e fuccessivamente adaltri

Auditori di Ruota, e datofi l'adempimento totale non meno alla verità, che alla folennità delle prove, finalmente il giorno venti-

ANNO

ventinove di Maggio seguitando il Voto di trentaquattro Cardinali, di tutti i Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi che trovaronfi prefenti nella Curia, e degl'Uditori di Ruota, Protonotari Appoltolici fu per folenne Decreto del Pontefice Paolo deliberato di ascriversi al Catalogo delle Sante la detta Beata Francesca, concedendo di potersi erigere Tempi in di lei onore, invocare la di lei intercessione presso à Dio, come lo stesso Pontefice sece per lo primo frà le auguste funzioni del Sagrosanto Sacrificio dell'Altare, offerito da lui frà le più maestose pompe, che possa mai apparecchiare la grandezza di Roma, che nel temporale emula quelle dell'altre Reggie, e nello Spiritua-

le, come Capo, tutte le fupera.

E se bene su minore un'atra funziose me che indi fuccesse nell' Autunno, ranto
se su en che indi fuccesse nell' Autunno, ranto
se su esta de la giocondo spertacolo all' Alma
se su come de la pierà del Rè Enrico di Francia, con
l'Ambassicata che foed in riconossimento,
su bibidenza del Capo visibile della Chiashatia- sa Paolo Quinto Somme Pootesse. Fi

questa eseguita con ogni più esquisita forma Redi Free di grandezza, e magnificenza da Carlo Gonzaga Duca di Nivers, che preceduto da un nobilissimo Treno disposto in vaga pompa di fontuofa Cavalcata, fi prefentò dinanzial Papa, che lo accolfe nella Sala Regia, circondato dall'Immagine vifibile della Celeste Gerarchia nel maestoso consesfo del pubblico Concistoro de' Cardinali. Ivi il Gonzaga prostrato ne' ginocchi attestò all'Universo, la figliale offervanza del Rè alla Sede Appottolica, il vero riconoscimento che faceva dello stesso Pontefice per succeffore di San Pietro, e l'offerta della possanza del suo florido Reame à difesa, e decoro di Santa Chiesa. Corrispose il Papa co' termini soliti di gradimento espressi dalla bocca del Segretario de' Prencipi, proteflandofi di benedire quella giornata, nella quale eliggeva in un folo atto di rispetto molti faggi della pietà, e giustizia, e bontà

del Rè suo Primogenito, stimabili come ere-

ditari del Real Sangue di Borbone, più

itimabili come accresciuto ogni suo pregio

dalla qualità delle sue glorie, e dall'altezza

Rifpetto poi all'altrecceingenze del Regnation.
 Jempre più biognofa di ficui l'ambizione de'
Regolari, la quale effendo un vizio dell'intelletto, come questo hà per naturali le
speculazioni, che possono moltiplicarsi in

de' fuoi Trionfi.

spazj immensi, così ella hà per i desideri ANNO allargamenti sì vasti che non possono restringersi nel giro de' Chiostri, ò nell'angustia perilire delle Celle; e però con Decreto del quarto nisal riorno di Luglio inibì a' Frati Eremiti di Sant' Agostino i desideri, e le applicazioni alla conquista delle dignità e dentro e suori della loro Religione, fotto le pene già stabilite rigorofe, mà non mai bastevoli. Onorò poscia di Privilegi l'ordine de' Mercenari, che occupandoli con pericololi viaggi i nelle parti degl'Infedeli per la redenzione de' cattivi, concesse loro facoltà d'assolverli da' voti, non peròfolenm, d'escreitar sopra l'Anime loro le giurifdizioni, e funzioni Parrocchiali, proibendo però loro fotto il fettimo giorno del medelimo mese di ricovere i Professi Cappuccini, ò altri di Regola più stretta. Rinovò ancora sotto il di venticinque del fudetto mese la proibizione à Parrochi dell'Indie di efiggere ne' funerali Tafe de fo di quelli che si eleggono la seppoltura nel- rendi in le Chiese de Frati, e di Monache France. Franceio. scane Tasse maggiori di quelle, che preserive il Sacro Concilio di Trento. Che i Ciftercienti havefsero, limitato fuori d'ogni Feeduleel riguardo, il volere di far nuove fondazioni permete de' Monasteri, à sola riserva del beneplacito degl'Ordinarj: E come non vi fit mai figliuolanza più numerofa di quella che Dio hà data alla purità del Serafico Padre San Francesco, cosi niun'altra hebbe estimazione più grande di lei, mentre suscitati i dubbi che potessero contenderla a' maggiori disprezzatori delle pompe mondane, quali san E fono i Cappuccini, provocò dalla stupidità spirituale de loro sensi i risentimenti, querelandoli con la Sede Appoltolica di venir loro denegato l'alto pregio di figliuolanza; e quindi Paolo decretò fotto il di quindici d'Ottobre che ogni Ordinario de' luoghi difendesse a' Cappuccini quel pregio, che sopra gl'altri feguaci di San Francosco meritavani con l'autherità della vita . Quereloronfi Faceltà del parimente i Conventuali, che il Protettore, dato loro dalla Sede Appoltolica per mera nuli difefa, e confervazione de' loro Privilegi, e del mantenimento in fiore delle loro Regolesfi usurpasse i diritti di Sovrano, con Regole più proprie delle protezioni fecolari, che per lo più tendono alla schiavitù de' protetti, che all'Ecclesiastiche dirette con verità, e candore alla loro libertà; perlocchè Paolo deputando nuovo Protettore il Cardinale Marcello Lanti, gl'ingiunse sotto il dì settimo d'Ottobre, che ogni volta che a' Superiori i foggetti professalsero l'ubbi-

account to brings

ANNALI DEL

ANNO dienza, e che essi bene amministrassero i loro offizi, non s'ingerifse di poi egli in perturbamento delle loro facoltà ordinarie. Ancora a' Regolari più nobili, cioè à Ca-

gi de valieri dell'Ordine di San Stefano di Toscarinovando à loro favore fotto il di diciotto di Giugno i privilegi, e l'esenzioni anche d'immunità del foro; concesse loro da Pio Quarto, dal Beato Pio Quinto, e da Sifto Quinto, come ottimamente benemeriti della Cristiana Religione discsa dal valore delle loro Galere, con la ripreffione delle correrie de' Pirati, con la diversione delle sorze Turchesche impiegate à riparare i danni cagionati loro dagli sbarchi, & aggreffioni delli Cavalieri sudetti, entroil cuore delle stesse Regioni Infedeli; concedendoli però

di poter godere Pensioni Ecclesiastiche sino à quattrocento ducati annui, benchè Coniugati, ò Bigami. Mà quello che concesse per allargamento de' privilegi alla nobile Milizia Totcana restrinse poi rispetto à qua-Indules di lunque altra, è Principella, è Dama che Monderi havesse indulto Appostolico di entrare due volte l'Anno nelle Claufure delle Monache, dichiarando fotto il primo di di Settem-

volendo che tale accesso non potesse replicarfi che una volta fola rispetto à tutti i Mo-1044- nasteri. Così sotto il di sedeci di Luglio mines onorando non meno la persona prediletta del Cardinale Scipsone Borghefi Nipote, & Arciprete della Basilica Lateranense, che la tlessa Basilica, dichiarò quel Capitolo, e

bre che ciò intendevasi conceduto per due

volte in ogni Anno in qualfifia Monaftero.

e nondue volte in ogni uno de' Monasteri,

Clero foggetto alla di lui giurifdizione privata in ogni causa, ò contingenza che potesfe feco havere l'intereffe, ò pregiudizio della medefima Bafilica. Onorò indi Paolo della Porpora cinque

Soggetti nel quarto giorno di Novembre nella Città di Rimino, benchè per discen-Promotione denza Cefenate. Egli riconobbe l'intero efmentre da vilistimi Genitori su applicato à procacciarsi gl'alimenticon l'esercizio della Musica nonsenza qualche lume della scienza Legaleacquistato nella Città di Bologna. e di la passato à Roma, l'astrinse la povertà ad impiegarfi semplice Organista della Chiefa di San Rocco; mà la di lui capacità meritò la rifleffione di Francesco Borghesi, e poi di Orazio, che lo fece ricevere al fervizio di Camillo fuo fratello, allora Auditore

SACERDOZIO, della Camera, che indi efaltato al Pontifi. ANNO cato lo destinò Auditore del Nipote Cardinale, e Canonico della Bafilica Lateranenfe, ed Arcivescovo Nazzareno, su poi col prodigio della fortuna non rara alla Corte di Roma, dove si reput ano più fedeli, e grati i Beneficati tratti dal nulla, con certa idea della creazione, dichiarato Cardinale del titolo di San Bartolomeo all'Ifola, indi Datario, e Vescovo di Cesena, benchè poi non

fosse susseguito tale eccesso di grazie dall' intera foddisfazione di Paolo, pentito di efferne feco flato tanto profuso. Il secondo fu Fabrizio Verallo, figlio di Matteo, edi Del Cardi-Giulia dalla Corbara Gentiluomo Roma- le. no, e Nipote dell'altro Cardinale dell'istesto cognome. Reftò egli dopò gli studi nel Collegio Romano, e nell'università di Perugia ascritto frà Canonici nella Basilica Vaticana,e frà Prelati della Curia, e mandato Inquisitore à Malta, indi Nunzio Appostolico alli Svizzeri, e con l'estimazione degl'Uffiziche godea appresso il Papa la spet-

tabile virtù del Cardinale Millino parente del medefimo, afsunto al Cardinalato, col titolo di Sant'Agostino . Il terzo sù Gio: Battifla Lenio parimenti nobile Romano Del Cardi Vescovo di Mileto, rendutosi apprezzabile per l'attinenza del fangue, che congiungevalo al Cardinale Borghese con la previfione, e confidenza di haverlo sedele nell' impresa del Conclave, su dal Zio assunto al Senato Cardinalizio col titolo di San Sifto, e poscia al Vescovato di Ferrara. Il pel cardiquarto fù Lanfranco Margozio uscito non sale. fisa da qual luogo del Contado di Parma, nè fi sa da qual'ordine di fortuna; ma datofi à servire nella Cortedel Cardinale Cintio

tario, lo portò con tanta eccellenza, che l'espressione de concetti della di lui penna non puol essere nè più propria, nè più decorola, ne più sostenuta; e quindi sendo Cameriere, e Segretario di Clemente, l'univerfale applauso della Corte lorendè prezzabile anche al successore Paolo, che in esso pose la confidenza più arcana della Cifra, e gl'argomenti più splendidi della sua munificenza, creandolo Cardinale del titolo di S. Califto, e Vescovodi Viterbo. Il quinto Del Carello fù Luigi Capponi nobile Fiorentino figlio di 🔐 Francesco, e di Ludovica Machiavelli, eletto Tesoriere Generale ne' brevi giorni del

Aldobrandino, e falito al carico di Segre-

Pontificato di Leone undecimo, e con l'infallibile contrafegno d'haver meritata l'estimazione di quel grand'Uomo, non meno che per il felice riuscimento della di lui capa-

ANNO
cità ell'efperimento della di lui incorrottati
tiodi
minifirzzione, fu da Paolo dichiratto
Cardinale Dacenoce littodio di Agata, en
Legato di Bolega, de Arciveforo di RaLegato di Bolega, de Arciveforo di RaEgato di Bolega, de Arciveforo di RaFigleri, foonvolgevala morte, mentre nel
figleri, foonvolgevala morte, mentre nel
figleri, foonvolgevala morte, mentre nel
formation de Genario perde feli il Cardinale
menti di Genario perde feli il Cardinale
demmo al Collegio de Clemente Ortavo,
il quale dopò di havere con regia munificenza iondato ti Collegio de Celiuri in Lublica
za iondato ti Collegio de Celiuri in Lublica.

il quale dopò di havere con regia munificenza fondato il Collegio de' Gesuiti in Lublino, passato al Vescovato di Cracovia, ed alla Chiefa Primaziale di Gnefna, non diede inferiori argomenti della fua Pietà nel provvedimentode' Poveri con l'erezione de fpedali, nella difeía delle vedove, ed in ogni altra più infigne opera di zelante Prelato, ricevendo il fepolero nella stessa sua Chiefa ele Cardi- Cattedrale. Hebbe parimente fine la vita del Cardinale Afcanio Colonna Figliuolo di Marc' Antonio Duca di Paliano , il giorno diciasette di Marzo. Fù egli aggregato al Sacro Collegio da Sisto Quinto l'anno millecinquecentottantafei , e fà delle doti del di lui animo incorrotto testimonio il gran Cardinale Agostino Valier, che lo encomia, di giusto, costante, e di erudi-

to; paísò dalla Diaconia di Santa Maria à

quella di Sant' Eustachio, poi sià Preti al

titolo di Santa Prudenziana, indi di Santa

Croce, ed in fine al Vescovato di Palestri-

na; e fatto Erede il Capitolo Lateranense,

in quella Basilica su sotterrato con qualche

voce, che la vita non fosse incontaminata

da' peccatifenfuali, come fu pia la morte; la quale più innocente troncò il vivere del Del Cardinale Francesco Tarugi da Monte Pul-nie Tarugi: ciano entro il mese di Giugno: Era egli attinente per sangue al Pontefice Giulio Terzo, e fatto discepolo del gran Padre della perfezione Criftiana San Filippo Neri, fece forto tanto Maestro sì eccelsi progressi in ogni virtù, che rifiutando per umiltà di ascendere al Sacerdozio, vi fu forzato da positivo precetto del Beato Pio Quinto, che parimente volleche fervisse nella Legazione il Cardinale Alesiandrino suo Nipote, dalla quale tornando illibato da quei difetti, che la pratica-di tante Corti potea efibirli di professare, ritornò frà Sacerdoti Filippini, da' quali ricavato nuovamente per ordine di Clemente Ottavo, & impiegato nella Segretaria della Congregazione de' Vescovi, su forzato à soggettarsial pesodella Chiesa Arcivescova-

le di Avignone, e poscia esaltato al Cardi-

nalato col titolo di San Barrolomeo all'Ifo-

la, e poi di Santa Maria Sopraminervanel- ANNO la feconda promozione del millecinquecen- 1608 tonovantalei; edopò haveredata l'elecuzio-ne a' Decreti del Tridentino, particolarmente intorno alla Claufura delle Monache, finalmente volle ritornare frà Padri dell'Oratorio, dove morì, e rimanè sepolto con fama d'effer vissuto con innocente vita, e mancato con fanta morte. Paísò ancora da questa vita l'otravo giorno di Settembre il Cardinale Girolamo Saverio, che già pel cardinarrammo esaltato nella terza Promozione sale Savier di Paolo Quinto, dopò haver goduto un fol'anno il Cardinalato nel feffantefimo fecondo dell'età fua nella Città di Valliadolid. Così ancora chiuse i suoi giorni il Cardinale Alfonfo Vifcontt il decimonono giorno di Settembre, che nato del primo Sangue di Milano, passato Collettore in Portogallo per ordine di Gregorio Decimoterzo , a e poi da Sisto Quinto fatto Uditore della ". Camera, spedito Nunzio all'Imperatore Ridolfo, e poi Vescovo di Cervia, Nunzio ordinario in Spagna, e dopo da Clemente Ottavo mandato in Transilvania per incitare quel Principe alla Guerra contro i Turchi, e di più condotto feco nel viaggio di Ferrara, e mandatoà ricevere, a'Confini dellostato Ecclesiastico, Margherita d'Austria. destinata Sposa del Rè di Spagna, nel viaggio, che da Germania la condusse al Marito, fù dichiarato Cardinale nella quarta Promozione del millecinquecentonovantotto col titolo di San Gio: della Porta Latina, e poi di San Sisto; indi da Paolo Quinto costituito Legato della Marca, morì benemerito, e della Chiefa univerfale, e del

In Germania gl'uffizi del Legato Appostolico Cardinale Millini procedendo sempre più fervorofi per la pace di quella Cafa Imperiale havevano finalmente stabilita la concordia frà i fratelli Ridolfo Cefare, e l'Arciduca Mattias; il quale essendo Princi- a Ce pe di spiriti soprammodo focosi, e d'Idee va per neria ste, potè riuscirli di persuadere per onesta en Legon la Lega che egli haveva fatta con gl' Ungheri, e co' Vassalli dell'Austria per sostentamento delle proprie pretefe : perchè abborrendo Ridolto non tanto i travagli, che i pensieri di travagliare, collocati tutti gl' amori fuoi nella quiete non haveva maggiore orrore, che a' fantafmi valevoli ad alterarla, e quindi potè il Legato stringere fra esi la concordia, nella quale concedevansi à Mattias le prerogative maggiori dopò le Ce-

di lei Stato temporale governato con rettitu-

dine, e prudenza.

126

ANNO farec, e trasferivansi in lui li diritti sovrani dell'Ungheria, e se la morte di Ridolso sosse accaduta senza prole Mascolina, si raddoppiaffero al medefimo Mattias le Corone, prometté doselli la successione ancora in quel-la di Boemia, come attualmente se li cedevano gli Stati dell'Austria, rimanendo à Ridolfoil Contado del Tirolo, con gli Stati al medefimo annessi, & appartenenti. Con tali condizioni che potevano recare per verità la quiete bramata, à Ridolfo à quel prezzo di cosa più preziosa, ch' egli stimavala, e ch'egli in sì ampio dispoglio poco ritencasi

che folle cagione di perderla, fi procedè entroil mese di Novembre alla solenne Coronazione di Mattias in Rè d'Ungheria nella Città di Possonia. E trovò ben pronta l'occasione di molesti pensieri, quando in Transilvania à pochi spazi si stese il Dominio di Sigifmondo Ragozzi fostituito come notammo al Bostcai, mentre egli pure voglioso più di riposo che di comando, e fino

conoscitore dell'infedele volubilità di quei Popoli, difcefe volontariamente da quel Principato, la fciando il luogo a' progreffi dell'ambizione di Gabriello Battori, il quale promovendo la propria fortuna con le arti più industriose, e co' Primati del Principato, e cò i Comandanti Ottomani, a'quali rimanea per la prepotenza l'arbitrio di disponere dell'arbitrio d'ogni uno, occupò quegli Stati fenza minima dipendenza dell'Imperatore Ridolfo: che anzi per contraporre al repore della di lui riputazione i van-

taggi che poteva recarli l'ardore dell'Ottomana, alla medefima fi fottopofe con eguale metodo in ogni riuscimento delle di lui azzioni, mentre nato, & allevato dal proprio Zio nel rito Cattolico fi fece Eretico, e però da Eretico scendendo in un altro grado aderì paletemente a' Maomettani.

In Francia rendendosi sempre più ap-7 plaudita la pictà del Rè Enrico eresse quest' anno un ordine Militare con l'Abito, e titolo di Santa Maria Vergine del Monte Carmelo, l'instituto, e professione del quale doveva effere l'efaltazione della Santa Romana Chiefa, l'estirpazione dell'Eresie, e

docandolo de fuoi propri beni prescrisse ancora gli Statuti,e le Regole,con i quali dovean dirigerfi i Protessi approvati per Bolla del Pontefice Paolo fotto il di fedeci di Febbraio. Confeguì parimente l'iftesso Rè altro indulto Appostolico nel medesimo tempo, che Rèdi Fran- egli fosse perpetuo Amministratore dell'Or-cia gra Mac. dine dello Spirito Santo, con sacoltà d'am-

ne delle mettere à riceverlo, & à professarne i vo-

ti qual fi voglia Cattolico ancora firaniero, ANNO purchè ogni uno della medefima Milizia,prima di effere ammeffo al ricevimento dell' Abito, ricevesse secondo il rito Cattolico la Santissima Eucharistia. Era già stato istituito l'Ordine stesso l'anno millecinquentosettantanoye dal Rè Enrico Terzo con solenne pompa di reale fondazione entro la Es-Chiefa degl'Agostiniani di Parigi à fine di milioni allacciare al proprio partito quei Nobili, che nello splendore di ricevere tanta preminenza poteffero al debito del vaffallaggio accoppiare quello della gratitudine, e del nuovo giuramento di efferli fedeli, e feco cooperare allo spiantamento de' Settarj, ed odiosi della Religione Cattolica. Volle poi infignirli col nome della terza Persona della Santissima Trinità, per tre cagioni ( disse egli nell'Editto della fondazione) prima per effere ello nato quel di che lo Spirito Santo di-

fcefe in terra, feconda per havere nella fteffa folennità della Pentecoste havuto lo Scettro del Regno di Francia, e terzo che nel medefimo di confegui quel di Polonia; mà la ragione della nuova istituzione sù ancora per nobilitare l'altr'ordine di San Michele . Concedè Paolo di più, fotto il di diciafette d'Aprile, che falve le fudette cose di perferra Proteffione della fede Cattolica, poteffe poi il medefimo Rè, come perpetuo Amministratore dell'Ordine sudetto, far nuove leggi, e Statuti per il di lui felice regimento. con podestà ancora di mutare, correggere . & emendare tutto ciò che pareffe inforgere difsonante dalla buona polizia & economia del medefimo Ordine Le difficoltà inforte nello flabilimento della concordia con le Provincie unite fecero Es HIRpiù pefante agl'Austriaci la Lega, che il Rè Fred Enrico haveva dianzi conchiufa con le me e Pari

defime, e per ciò credendola per il vivo oftacolo alla profecuzione de' trattati, come for fe fatti più audaci gl'Olandesi dal calore di quella grande aderenza, comparve à Parigi Ambaltion D. Pietro di Toledo Marchese di Villa franca di D. Pietro Signore principalissimo delle Spagne per dolersene altamenteà nome di quel Rè, e per intentare i mezzi poffibili per difturbarla. Portava egli il carattere d'Ambasciatore firaordinario, e doveva indi avanzarfi à Bruselles per trattare altri affari con gl'Arciduchi, Fù ricevuto con le folite formalità praticate dalla folendidezza Reale in fimili occasioni, ed egli comparve col solito portamento di gravità Castigliana, non punto difgiunto da gentilissime maniere nel tratto, dopò essersi l'Uomo prima introdotto

ANNO seco per l'aspro della corteccia di fumosa alterigia. Portava alla mano la Corona che andava scorrendo nell'intervallode' negozicon meditazioni spirituali , e Cristiane: nell' occhio la maeltà; nel faluto il faito; mà nel tratto l'umanità ancora difinvolta, e galante. La prima mostra che li sece il Rè delle fue grandezze fù quella della fua robuflezza da giovane forto le chiome canute, e come sentivasi mançare il concetto di quel valore, che nel verdeggiante fiore degl'anni lo rendè temuto Guerriero, così haveva pattione che altri il credeffero fcernato in diminuzione della propria fama, maffimamente che dopò i cinquant'anni d'età le flusfioni della podagra l'havevano grandemente debilitato. Mà come 'il male de' grandi presso a' parziali è sempre leggiere quando ancora porta all'agonia, ed è sempre gravissimo benchè leggiere appresso gl'emoli, correya voce, che già era ridotto quafi che inabile; ond'egli nel ricevere l'Ambasciatore Toledo, l'ascoltò nella galleria di Fontanablò, e passeggiando con passi fermi, e ro-Udiensa de bufti, gli difse; Voi vedere à Signore Ambatano peggio la fanità mia di quel che faccia la podagra. Espose poi il Toledo la sina Ambasciata con gravi parole, rappresenrando essere comune l'interesse de' Principi di domare le ribellioni ; Non potere un Potentato fare azione più pregiudiziale al fuo Stato, che di mottrarfi favorevole de' Ribelli, essendo bastevole quest'aura ad irritare i proprj vafsalli à fedizione, nel confiderare l'indulgenza di fimil colpa in altri. Rappresentare tutti i Principi la Potenza di Dio, di cui in terra tenevano le veci ; doverla godere da fratelli , e non allettare i contumaci à perfistere ne loro delitti, per non recare all'interesse comune pregiudizio sì grave. Tutto ciò comune à tutti gli Stati dell'universo convenire ancora più strettamente nel presente dell'Olanda. la quale fatta rea di Maestà offesa, non solo umana, mà divina, era divenuta doppiamente colpevole. Mantenere essa l'esercizio del Calvinismo unito con la Setta Ugonotta di Francia, e doversi poi credete, che stabilita con vantaggi la di lei potenza, haverebbe fomentate le turbolenze di quella iniqua gente, da che la conformità della credenza li collegava infieme, e l'ardore della pretefa carità fraterna, gli allacciava ad un medefimo fine . Effere principale

vere perciò dato principio à pubblicate i fuoi ANNO detestabili infegnamenti nelle due celebri, e diaboliche Scuole, cioè in Ginevra, e nelle Terre d'Olanda tutte ribelli , e sottratteli con enorme attentato dall'ubbidienza de'loro Dominanti all'uso di Monarchia. Questo sì vivo interesse, che il Rè Enrico haveva nella depressione di quelli esecrabili professori, de quali era anche ripieno il suo Regno, faceva credere al mondo per vane le voci, che si sosse stretto con Lega offensiya, edifensiya, con i medesimi Ribelli, quando anche non havesse voluto havere il conveneyole riguardo alle promesse fatte nel trattato della Pace di Vervino, all'osservanza di cui era impegnata la sua sede, la sua Reale, ed inviolabile parola. Faceva per tanto egli istanza à nome del Rè Filippo, acciocchè lasciasse quel trattato, e partendofi dall'amicizia d'infami Ribelli, fistringesse in nuova alleanza col Rè sudetto, al quale effetto egli proponeva un matrimonio frà loro figliuoli, à patto petò, che prima precedesse l'abolizione della fudetta Lega Olandefe.

Il Rè rispose, ch'egli si sarebbe ben guardato di rompere per primo il trattato di Vervino, ch'anzi fapeva d'haver dissimula. Perfa. o te tant'occasioni, le quali l'invitavano à cor- Riffesta del rifoondere alle violazioni già fatte, che or- Re mai non poteva foffrir più oltre fenza nota di stupido, ed infensato. Haver egli soccorfi gl'Amici fuoi, e non haver mai favorite le Ribellioni, ch'esso per primo condannava come fagrileghe. Al fuo arrivo alla Corona haver già trovate le Provincie unite affodate nel dominio, e sì possenti, che più non potevano disprezzarsi, e che era forza ò d'haverle inimiche, e cospiratrici cò gl'Ugonotti al turbamento della Francia, ò di cattivarsele con termini amorevoli per amiche, da che la vicinanza accrefceva appresso di lui la qualità della loro posfanza, da non lasciarsi dalla prudenza sì in abbandono al caso, che poi facesse pentire, quando alzando per sè stesse il capo havellero potuto vendicarli con vigorole irruzioni contro i disprezzatori della loro aderenza. Confessare egli di non havere il braccio sì forte da poter diffipare, come haverebbe voluto la Setta Calviniana nel fuo Reame, e giacchè la prudenza disperando di potere estirpare con violenta, e generosa rifoluzione quell'aspro malore, consigliava anche di foffrirla , e per fapemassima di quella insame Dottrina quella re ben soffrire convenire à viva sorza pladi professare odio alla Monarchia, ed hacare coloro che feco comunicavano nella

ANNO fede, eche haveyano la voglia, ed il potere per sostenere con; la sorza la baldanza. Efferfi da lui conchiufa una Lega con le fudette Provincie per accrescere la loro confidenza seco, e poterne poi indi disporne in vantaggio del Rè-Catrolico quando egli usasse della pienezza medesima di fiducia negl'uffizj che gli offeriva per una buona, ed onorata Pare. Non confentire il dovere, che si distaccasse dalla Lega già stabilità di fresco; promettea bene di valersi dell'autorità che potea dargli per l'effetto fudetto: Quanto poi all'efibizione del Maritaggio del fuo figliuolo il Delfino con la figliuola del Rè Filippo, che egli riveriva il nobile penfiere di tal degna propofizione, mà che non poteva piacerli l'aggiunta del patro fotto cui si saceva, cioè, purchè lasciasse l'amicizia, e la protezione degl'Olandefi; mentre i figliuoli fuoi erano di tale famiglia, cho poreyano certamente trovar Moglie, senza un pefo sì grave, come era quello, di dovere per merito delle nozze mancare della fede data, elasciare l'amicizie, e consederazioni

già sì bene stabilire.

Al tuono di queste ultime parole il Toepies n. ledo replicò con voce rifentita, che i Mariti, e le Mogli che potevano uscire dal Real Sangue di Spagna non si trovavano si spessi nel Mondo, che il Cristianesimo ne potesse efibire in una generale ricerca di tutte le Reggie, nè pure un sol altro eguale. Che i figliuoli di quel Monarca uscivano alla luce Rè di due Mondi, dominatori delle maggiori parti degl'altri Regni ; che il loro Trono era circondatoda' Tributi di tutte le Regioni della Terra, in ogni parte di cui dominavanoampie, & opulenti Provincie. Che il dominio Castigliano era samoso, e memorabile per estensione in tutte l'Istorie à paragone degl'istessi Romani, quali se signoreggiarono Stati che gli Spagnuoli non hanno, gli Spagnuoli dominano Regni che li Romani non conobbero; Che in fomma parevali d'haver fatta una propofizione piena di vantaggio, e d'onore alla potterità della Reggia di Francia, e credeva che Sua Maestà non dovesse, nè potesse rigertarla à qual fi fosse costo di condizioni, e di parti-Rè side nutil Rè sidegnando come grande di sentirsi decantare i trofei altrui superiori a'suoi propri, dise: che la Monarchia della Spagna era come la Statua di Nabucdonofor, la quale composta di vari pezzi, e diversi metalli, terminava al fine in havere i piedi di

creta; che così parimente conosceva per vero, che il corpo del dominio Spagnuolo ha-

veva nel Perù il capo d'oro, nella Riviera ANNO della Plara il busto d'argento, nel Regno di Napoli il ventre di metallo, nello Stato di Milano le coscie, e le gambe di serro, mà che poi la debolezza de piedi non poteva regger pelo sì grave per la tenuità del configlio, e del fenno di chi li prefedeva, e perciò poteva ogni picciolo sassolino scagliato d'ogni monte vicino farla cadere rovinata. ed apparecchiare con la propria distruzione un'opulente bottino à chi si alzasse un pò pò ad avventarli la fassata fatale. Il Toledo replicò con alterigia maggiore, che la Statua di Nabuch fu fogno d'un Rè stra. Con rif no di cervello, e che durò poco, fulmina-Toleto ta dalla mano di Dio; mà la Monarchia di Spagna elser fattura di Dio, composta come l'Uomo nel Campo Damasceno per farne perpetuare la fuccessione fino al giorno finale del Giudizio, e che à tale effetto haveva discoperti nuovi Mondi per ingrandire il suo dominio, haveva satti nascere nella famiglia reale Uomini, che havevano posto in carene l'universo, e l'haveva prouveduta di forze sì formidabili, che come haveva ne' proffimi anni fovvertito col fervore delle fue Armi lo stesso Reamedi Francia, così poteva intentarlo di bel nuovo, fe la buona amicizia frà i due Rè, non legavano le mani al Catrolico. Il Rè allora foggiunfe, che se il Rè Filippo non risolveva di lasciarlo in pace lenza fornentarli contro i fuoi vaffalli, esso sarebbe falito à cavallo, e con sus de armi poderofe, e con rifoluzioni virili farebbe passato personalmente à Madrid per mettere il fuoco fin dentro il Reale Palazzo dell'Escuriale. A ciò con gravità imperterrita soggiunse D. Pietro: Anche il Rè Francesco Primo vostro precessore su Corriso una volra in Spagna (Era questi stato pri- dal Tole gione colà di Carlo Quinto) E però V. M. puù mantenere il possesso pigliato da'suoi maggiori. A questo replicò arditamente il Rè che richiedeva l'onore della Nazione Francese, che egli andasse col valore che gli era proprio à vendicare l'ingiurie, che per fventura diquel Principe la baccante forza di Carlo Quinto gl'haveva inferite, ed in fieme quelle di tutta la Francia, e le fue medefime . Procedè anche più à lungo tale alterazione con voci alte, e gesti imperuofi dall'una, e dall'altra parte, per fine di cui il Rè rimettendo lo sdeguo, ed abbassando la voce, gli dise: Monsignore Ambasciatore, voi

fiere uno Spagnuolo pungente, ed io un Guascone risentito, non ci riscaldiamo più

di grazia, e touvengaci la civiltà, e la dolcez-

ANNO za dovuta alla dignità mia , ed al vostro grado, e così si partirono placati.

Dimottrò poscia nelle sulleguenti udien-Estate et. ze il Toledo lo stesso spirito, ed animo nelle risposte, benchè il fine della sua Ambasciata, rivolta à placare il Rè. & ad indurlo ò à staccarfi dagl'Olandefi, ò vero à procurare con la forza degl'Ufizj fuoi la concordia, lo

facelse apparire meno ardente, e rifentito; lo conduise per efpressione di confidente domestichezza il Rè à vedere le sue sabbriche à Fontanablò, nelle quali la magnificenza del Palazzo, e di tutti gl'altri Edifizi per la corte Regia, faceva comparire veramente troppo anguste le Cappelle, à Chiefuole ordinate al Culto divino ; onde ricercato l'Ambasciatore di ciò che li paresse intorno alle sabbriche fudette, rifpole, che gl'Uomini potevano alloggiarvi comodamente, mà che Dio vi era alloggiato troppo alle strette. Questa parola ingiuriosa grandemente alla pietà del Rè, dellò una replica di queste precise parole. Voi Signori Spagnuoli non sapete dare à Dio altro che le sabbriche materiali, mà noi altri Francesi non solo l'alloggiamoentro le Chiese, e trà le pietre, mà ancora ne' nostri cuori; che quando viene egli ricevuto ne' vostri cuori,io temo che venga solamente alloggiato frà le pietre, già che il cuore Spagnnolo verso Dio è più freddo, più duro, e più infensato de' sassi. Lo conduste poscia il Rè da Fontanablò à Parigi, ove paffeggiando feco nella gran galleria del Loure, l'interrogò, se quel bel passegio gli aggradiffe? Lo Spagnuolo rifpofe, che l'Escuriale di Madrid ne haveva de' più ampi, e de' più fontuosi di gran lunga. Si, aggiunse il Rè, mà non vi haverete poi in capo a' fenestroni della galleria un prospetto sì magnifico, e raro, come quello di una Città di Parigi, che indi si vagheggia. A questo il Toledo rispose, che non era lnoco à cercare se il prospetto della galleria fosse più magnifico, ch'egli fapeva, che quello

della galleria Austriaca di Spagna haveva niù lontananza, mentre estendevasi verso l'Occidente fino all'altro Mondo, nell'ampiezza di cui non mancayano monti d'oro, e cataste di gioje, che costituivano a' Monarchi Castigliani una galleria assai più preziosa d'ogni altra dell'universo. Tali risposte haveva fempre pronte con mirabile acutezza il Toledo, benchè poi discernendo con pari solerzia l'alte qualisà del Rè, ne porta se un altissimo concetto, e di valore, e di senno, e di prudenza, à fegno che un altro

la spada del Rè nelle mani d'un Porta man- ANNO tello se gli accostò, e posto à terra un ginocchio, con infolito ceremoniale l'inchinò, baciandola con dire : rendo quest'onore alla più gloriofa spada del Cristiane-

Nell'allegrezze della corte per la nascita del terzo figliuolo maschio del Rè sotto il di venticinque d'Aprile chiamato Gastone Expos-Gio: Battifla Duca d'Orleans, nel più alto Benth. co filenzio del negozio, comparvero à proporne Zalladi I. 7. uno alcuni Deputati venuti dal Regno di Granata; mà per bene intendere la qualità de loroaffari convien darfi cenno dell'istessa qualità loro. Fù già negl'anni di nostra salute settecento venticinque mondata come da un gran torrente tutta la Spagna da numerofissimo Esercito de' Mori, che seguaci Es Halen della Religione Maomettana, havevano nel Regatio valore militare, epiù nell'eccesso del numero T fuperata la vasta potenza degl'antichi Imperj dell'Affrica, e dell'Afia, d'onde erano usciti all'esterminio delle genti Cristiane, sù le Provincie delle quali facendo di Notici de Meri di Serprimo impeto un'imprefiione si formidabi-gia le, come l'occupazione delle Spagne, riempirono tuttoil Criftianefimo di fpavento, e proyocarono i nostri Principi ad una stretta unione per difcacciarli. Accorfero prima i Francesia dare aiuco a' Spagnuoli, col favore de' quali cacciarono i Mori da tutti i Regni, restringendoli nel picciolo ambito della Granata, ove regnando, può dirfi pacificamente, fino all'anno millequattrocentonovantadue, allora Ferdinando Rè d'Aragona, ed Isabella Regina di Castiglia con armi generose, e risolute gli oppressero in tal forma, che gli forzarono à professare la Legge di Crifto, ò à partirsi dalla Patria. L'amor de' beni , e del clima che haveva loro dato il nascimento sù così esticace nel petto de' foggiogati Mori, che per non abbandonare le sostanze, e la parria, molti pigliarono l'apparente ceremonia del Battelimo, ed altri pubblici fegni di Cristiani, ritenendo però tenace nell'animo il Maomettifmo, i riti di cui professavano segretamente nelle case private, e perciò compariyano con due nomi un Arabo, e l'altro Cristiano, questo alla pubblica denominazione, e quello all'occulta, che folo era nota a' loro settarj. E tanto più in essi si somentava internamente questa protervia, quanto i novelli, & apparenti Cristiani restavano esclusi dalle cariche, e dagl'ordini sa-

gti; anzi nelle tasse, ed imposizioni trattati

così rigorofamente, che perduta la pazion-

giorno vedendo nello stesso Palazzo Reale

ANNALI DEL ANNO za precipitarono più volte à partiti disperati 1608 di chiamare in loro aiuto i Principi infedeli, contandoli in tutto quel Regno fopra un millione di anime di questa setta; mà, ò rattenendoli il timore della pena, ò la malagevolezza dell'impresa ricorsero al Rè Enrico Quarto, quando era semplice Rè di Navarra, e potcia l'Anno millecinquentonovantacinque quando lo sentirono diffipatore della Lega pacifico Rè di Francia, in quel tempo hebbero buone speranze di prorezione, fdegnato, ed altamente provocato il Rè dalla guerra atroce che li faceva contro il Rè Filippo Secondo, e perciò promile loro qualche affiftenza à tempo debito, quando riftorati i languori del proprio Reame havefse pocuto con maggior comodo validamenre soccorrergli. Indi moltiplicandofi le cagioni delle loro querele per odio al dominio Spagnuolo, e per defiderio di novità, dentro quest'anno secero altra spedizione de' loro Deputati al Rè, quali hariat ammelli, fecondo l'istanza che fecero, di ve-Re Euros derlo personalmente, gliesposero. Che gl' infelici Mori di Granata al numero fuperiore d'un millione trovandos con barbara, ed inaudita crudeltà condennati da' Miniftri Spagnuoli à portar la pena della colpa supposta ne' loro Bisayoli, supplicavano la Maestà Sua di voler pigliare la protezione della loro innocenza. Poter muoversi ogni cuore più duro à sollevare le miserie che gli opprimeyano, dalla fola confiderazione, che non essendo rei, venivano angariati per l'innocente difetto d'esser discesi da Progenitori Mori, non ostante che ogni legge del Mondo non tramandaíse la pena agl'Eredi . Havere gli stessi Spagnuoli senza alcun pretefto, fuor di quello della connaturale ambizione di dominare l'universo, e di distruggere rutti i Principati del Cristianesimo, ordite infidie alla stessa Reale, e sagrata persona di Sua Maestà, somentate ribellioni, e tenute pratiche con gl'Ugonotti, per sovvertire il suo Reame, e perciò poter benessa, con tanta maggior lode del mondo, e merito da Dio, pigliare il motivo della giusta vendetta, ch' essi gli anteponevano, ricevendo in protezione l'innocenza oltraggiata, e recando alla Corona di Spagna qualche parte di quelle molestiech essa haveva machinato di dare anteriormente alla Francia. I figliuoli bambini , le Mogli piangenti, li Vecchi angariati, gl'infermi oppressi augurarsi tutti con le lagrime di tenerezza quel raggio di benificenza dal Cielo, di

vedere la mano Clemente de' Rè Criftianif-

fimi, stesa a follevarli dalle correnti calami. ANNO tà; le loro sorze non esser disprezzabili per numero, e confiderabili per lo vigore che haverebbe loro data la passione di cooperare à riscuotere sè steffi, i bambini, e le sostanze da una schiavitù la più deplorabile che mai fi sosse sentita nell'istorie dell'Universo. Egli già Rè rremendo, pacifico, e vittoriofo, e à quale gloria gli restava d'aspirare che à questa, di liberatore degl'oppressi, e di conservatore degl'innocenti? Come per lo contrario qual macchia poteva oscurare la chiarezzadelle fue glorie, fe non la fervile fofferenza di tanti oltraggi che gli havevano inscriti gli Spagnuoli? Desiderare ogni cuore amante dell'immortalità del nome d'Enrico il Grande, che si come doveva comparire alla memoria de' Posteri adorno delle maggiori glorie che mai si fossero attribuite ad Alesfandro, à Cefare, ed à Pompeo, così non potesse la censura severa della posterità rinvenire nelle azzioni sue minimo rincontro di viltà d'animo, ò di rroppa fofferenza, la quale ne' suoi anni avvanzati attribuir si poteva non à quella grandezza di cuore, che suol destare la generosità in coltivaria, mà à quella scarsezza di sorze che potca dirti debolezza, ed à quella brama di ripofo, che fuori della prefenza fenza adulazione, chiamafi poscia ozio, ed inezia. Ciò riuscire si inverisimileà chi conoscea l'invitta virtù d'Enrico il Grande, che volentieri effi si erano portati à sargli quella proposizione, per Lui feconda di palme, per la nazione Francese di sempiterni rrosci , e che stimavano abbracciata dall'Eroico cuore di fua Maestà, voglioso non meno di mantenere in vigore la propria riputazione, che di recare alle proprie glorie l'aumento. - Non fù paffata questa proposizione senza

riflesso da qualcheduno de' Soggetti, che ha- Exter. ett. vevano gran parte nella confidenza del Rè, confilio al e vi fù il Roni, che con voci libere, e repli-Rè di non cate elaggerò. Riuscir soprammodo pericolo-vitofo il rifiuto di quelle occasioni, che la fortuna di fua mano efibiva per allettare i Regnanti ad ingrandirsi, mentre talvolta sde- r. .... gnosa è colci, ed incostanre come donna, I muit se come dea è potente. Ogni storia condannare come forfennato colui, che potendo opprimere à tempo debito, ed à propria congiontura i nimici, aspetra di tarlo quando la paffione gl'incalza con la prefenza dell' offese, mà importunamente senza quell'apertura, che si discetne nella buona occasione data per speziale dono del Cielo. Riuscire contrarie frà sè, passione, e prudenza; quel-

la cercare le occasioni di vendetta , questa posatamente aspettarla, mà venute, prontamente valeriene. Il nome di Protezione de' Bifognosi, di difesa d'Oppressi, d'assistenza a' Tribulati, essere un' effetto di quella carità che Dio hà sì replicatamente inculcata agl' Uomini, ed havervi entro essi lasciato oltre i premi spirituali, ed eterni, anchei temporali, per eccitare tanto più con l'utilità visibile, e materiale i viventi à praticarle à follievo del profilmo . I Principi nel loro ordine sovrano havere gl'istessi precetti, ed i medefimi impulfi. Quante volte la protezione degl'Oppressi pigliata d'un Principe hà di poi costituito insensibilmente d'un difenfore un Sovrano. Il Popolo di Capua oppresso, angustiato dalla tirannia de Sanniti hebbe ricorío alla Repubblica Romana, e sapendo quei grand'Uomini di non errare col dimostrarsi pronti agl'atti della carità grata à Dio, benchè per mano infedele, furono presti à stendere il braccio à coprirlo dall'infidie, ed oppreffioni nemiche, e però per gratitudine i beneficati Capuani fi foggettarono à Roma, con l'aiuto de' quali essa domò poscia interamente col tempo l'istessa potenza del Sannio. Così parimenti essere avvenuto a' Messinesi, ribellarisi per giusta cagione da' Cartaginesi, i quali prima protetti da' Romani, furono indi dominati ed ascritti al proprio vasfallaggio. Confronto fimiliflimo poter effere l'oppreffione de' Granatini, che fupplichevoli imploravano l'aiuro di Francia contro l'acerbità Spagnuola; Ciò poterfi contribuire per l'istinto lodevole di ben beneficare,e sollevare gl'oppressi, e potersi indi sperare di vederli fedeli ministri per l'ingrandimento del dominio Francese oltre li Pirenei, giacche gli Spagnuoli con l'ambizione, e fortuna pasfavano oltre gl'antichi confini del Mondo. Il dirigere le cose proprie all'esempio de' vicini effere quafi un'infallibile norma per non errare, potendo l'oculare inspezione dell'efito ittruire l'operazioni, ed avviarle fenza tema d'abbaglio al profpero fine. Doversi per tanto richiamare a riflessi ciò che haveva fatto la Regina Lifabetta d'Inghilterra contro i Spagnuoli, l'audacia de' quali era re'tata fommamente compreffa dalla virilità di quella gran femmina, per havere sì opportunamente affiftitigl'Olandefi ne'loro primieri moti, quando fenza quella turbolenza la loro monarchia alzava faitofo il Capo all'oppressione dell'universo, ed al totale distruggimento de' Prin-

cipati Cristiani. Il simile haver pratticato ANNO l'istesso Rè Filippo Secondo di Spagna con 1608 tanti, e sì pronti, e sì potenti fomenti, che haveva dati a' follevati di Francia, ora affistendo alla Lega con l'applausibile pretesto di difendere la Religione Cattolica, ora fostenendo gl'Ugonotri segretamente per dare un crollo allo stato florido in cui respirava la Francia con timore di vedersela pari nella felicità. & emula nella grandezza. Quel vatto corpodel Reame delle Gallie non poter lungamente durare fenza lo .. stogo di qualche guerra esterna, che spurghi lo stato dalla feccia della plebe inutile, dalla copia de' cervelli torbidi, edalla ferocia de' fpiriti inquieti. E fe fino allora haveya preflata qualche apertura al deviamento fudetto la guerra de Paesi bassi, dovere la vicinanza di quella di Granata aprire qualche altra porta, per la quale poreffero ufcire gl'umori troppo focoli, e fottili, foggetti à corromperfi, dimorando lungamente nelle venedel corpo politico, in stato troppo florido, e pacifico. Con tutto ciò il Rè, ò parendoli di denigrare la candidezza della pietà fua perso la Chiesa, che l'haveva illuftrato col nome di Rè Cristianissimo col sel Residi pigliar la difesa de'Granatini, che in so. stanza appresso tutro il Mondo erano conosciuti non tanto per Infedeli, mà per formali Appoltari della Fede di Cristo, mentre dopò il Battefimo perfiftevano per lo più ne fagrileghi riti del Maomettismo, ò che non havefle quella fiducia nell'armi loro, che esti si attribuivano con le promesse, e milantarie, ò che si sgomentasse della lontananza del Regno di Granata da' fuoi confini de che non volesse arrischiare di metterfi in alieno paese guidato da gente privadi Castelli, di Fortezze, oche havesse per capo qualche altro maggior difegno per travagliare, ed impiegare l'armi sue con maggior cimento, e con maggiore speranza di progressi, sece rispondere a' Deputati di Granata : Ch'egli Rè primogenito de Cristiani non voleva contaminarfi con proteggere la causa de' supposti Insedeli ; che buono amico, e fratello del Rè Filippo non volova interrompere il trattato di Pace feco stretto à Vervino; che perciò lasciava essi in libertà di trovare altro difensore alle calamità loro; che egli compativa grandemente, mà non poteva foccorrere, Con questa risposta partirono sconsolari i Deputati dalla Corte di Francia, e paffarono à quella d'Inghilterra ove, quel Rè fisso nello studio di Teologia per rinvenire gl'

R 2

ANNO argomenti da sostenere la sua dottrina con-1608 tro la Chiesa Cattolica, nè pure volle ascoltarli, onde tornorono afflittiffimi alle Parrie loro

La claustrale Religione de' Domenicani in Francia hebbe quest'anno risorma, pretendendo Frà Gio: Michele nativo di quel Regno, che i tratti del tempo havessero di molto allentato il pio rigore della primiera Regola del Santo Patriarca Domenico, Ex Hifter. onde incontrando dell'istesso suo senso Frà

Maribel Agostino Galamini Romagnuolo Genera-Riferna le dell'Ordine sudetto, che per la bontà de' della Relli-giore di Sas coftumi fu indi afsunto al Cardinalato, ot-besseise tenero dal Pontefice la feparazione, e riduzione in particolare congregazione di molti Monatteri della Francia, ne'quali fi osservasse la prescritta Riforma nella purità dell'antica Regola, deputando si à pressiedervi con titolo di Vicario, dal Generale

Galamini, Frà Gio: sudetto

Conviene inserire srà gl'avvenimenti di quest'anno il principio della dissensione Ex Memor. della Regaglia. Fra le ragioni, che con prerogativa di Monarca delle Gallie gode il Rè, hà un diritto, che pare onerofo, ed dil di è onorevole, anzi lucrofo, cioè d'havere la custodia. è sia guardia de' frutti provenien-

ri da molte Chiese Cattedrali, ed Abbaziali nel tempo della loro vedovanza; Cioè quando la morte, ò altro caso le priva di Prelati; quando per disposizione della ragione Canonica, uscita dal Concilio di Calcedonia al Capo ventefimoquinto, doverebbonfi detti frutti fotto la cura d'un Economo conservare al Successore; il qual diritto pretendendofi che fignifichi un'alta ragione, ò padronanza fopra le medefime Chiefe, influifce di più come pertinenza confecutiva un'altra ragione della facoltà nel Rè di conferire le Prebende, la Collazione delle quali spettarebbe al Vescoyo, quando ne accade nel tempo fudetto la vacanza: E di più, sia per tolleranza, ò per ragione, nata, e acquistata di convertire i frutti sudetti in quell'uso, à cui inclina il suo piacimento,non folo fagro, mà profano ancora, con incorporarli à quella Camera re-gia, benchè foglia il Re donarli alla Santa Capella di Parigi. Rimane per anco indeci-Ex Come. fo d'onde possa havere havuto precisamen-Ex fred te l'origine tale infigne prerogativa; mà non fesso immemorabile di goderla; ò sia per antica fondazione delle Chiefe erette, ò dotate dalla Corona, ò per esenzione delle Taglie, alle quali resta sottoposto il vasfallaggio secolare, ò per l'immunità dalli ANNO spogli dopò la morte, ò per l'inabilità de' Vescovi di portare il pesode nobili in servire al Rè con l'armi alla Guerra, ò per la franchigia di non alloggiare le foldatesche: Certoè, da niuno contenderfi, che questa ragione di custodire i frutti delle Chiefe vacanti non appartenga per diritto regio con nome di Regaglia al Rè, non folo in Francia, mà in altri Regni Cristiani; mà come l'humana cupidità de' ministri delle gran corti fa tralignare in malvaggio con la pratica, ciò che figode co' più giufti, e ragionevoli titoli, nacque forfida ciò motivo alla Chiefa di querelarfi di qualche abuso introdotto in tale diritto, e però si sentitono le doglienze del Clero nell'univerfale Concilio celebrato in Lione. Fù questo raunato al numero di cinquecento Vescovi nella detta Città, l'anno sessantesimoquarto del tredicefimo Secolo di nostra falute, con l'occasione che la morte del Pontefice Clemente Quarto lasciando vacante la Santa Sede, i Cardinali, dopò trentatre mesi di contese frà essi, convennero di compromettere la ragione della nuova elezione in San Bonaventura allora Generale del fuo Ordine de' Minori , quale nominò per nuovo Papa Tibaldo Arcidiacono di Liegi, che dimorava in Oriente, intento alla Guerra della terra Santa: Il nuovo Pontefice chiamato Gregorio Decimo à fine di dar norma più propria alle future elezioni in emenda del paffato disconcio, e per ridurne i Greci à consentire nel riconoscimento del Romano Pontesice alla credenza degl'Articoli professatida' Latini, e sopra tutto per riformare gl'abufi introdotti à pregiudicio della Chiefa, e per comporre i costumi de' Fedeli al metro dell'onestà, chiamò da tutte le parti del Cristianesimo i Vescovi nella detta Città di Lione, ove intervenne egli insieme con Giacomo Rè d'Aragona, e con gl'Oratori di Filippo Rè di Francia cognominato l'Ardito: ivi dunque à titolo di necessaria Risorma si prescrisse, che chi per antica confuetudine, ò per fondazione, ò doti date a' luoghi pii, godono il diritto di custodire i frutti delle Chiese vacanti, ufino prudenza in valerfene, invigilando che i ministri loro non usurpino quei frutti,che immaturi nel tempo della vacanza portano detrimento al fondo , ò al fuccesfore: mà fi studino di conservare in buono flato quel che fi dice loro raccomandato per guardia. E quelli poi che senza il possesso attuale di tale diritto tentaffero di ufurpare,

e di

ANNO e di occupare i beni delle Chiese vacanti, 1608 à chi li difendesse sia di che stato, à dignità

fi voglia, cadano per tale attentato incontanente fotto le gravi censure della maggiore scommunica. Quella canonica dispofizione del Generale Concilio di Lione, registrata nel corpo della ragione commune al capo tredicesimo del titolo dell'Elezione al selto de' decretali, ha col tempo cagionati de' dubbi, poi de' dispareri, in fine delle liti: Imperocchè trovandosi la Corona di Francia in antico possessio della prerogativa fudetta nel tempo della celebrazione del medefimo Concilio, non haveva fotto il fuo diretto, ed utile dominio, alcune pertinenze del Reame, ò alienate dai Rè, ò usurpate con armi da' nemici; e perciò enrro i limiti delle medelime , non efercitando i Rè l'attuale giurifdizione immediata. nè pure vi godevano la Regaglia : e poi riunite le dette Provincie alla Corona cominciò à dubitarfi se dovesse con la reviviscenza dell'altre ragioni Reali rifiorirvi ancora quella; Circa quello tempo i ministri Regi, accaduta la vacanza del Vescovato di Bellai fituaro entro i limiti di Borgogna fotto il Metropolitano di Bifanzone nelle pertinenze della Bressa, procedevano alla percozione de' frutti pendenti; di che querelaro-

sene il Clero, il Parlamento di Parigi pro-" nunciò immune d'attentato questo satto de' a Regiministri, dichiarando, per decreto spedito il ventelimoquarto giorno di Aprile, che il diritto della Regaglia havefle luogo in tutti i Dominii della Corona, e che il Rè, ove havea fovranità temporale, non confideraffe per esenti dalla Regaglia niuna delle Chiese

del fuo Reame.

Il Clero tenendosi aggravato di tale De-16 z. inital. creto fece per mezzo de fuoi Agenti rappresentare al Rè, non essere per niun conto tolecerete del rabile l'aggravio, che al Sacrosanto Ordine en del Ecclesiastico inferiva l'incompetenza del giudizio del Parlamento, il quale non tanto era ingiusto, quanto nullo, arrogandos di decidere punti meri di Chiefa, e di assumere la cognizione contro l'universale maestà, e libertà del Sacerdozio: Imperocchè essendo il diritto della Regaglia una servitù sopra le Chiefe, non potea effere imposta, che dalla Chiefa, ò col fuo confenso, e perciò, e doveafi regolare con stabilimenti de sagri Canoni, e conoscersi dal solo soro Ecclesiastico, e quindi manifestamente apparire quanto fosse dannabile l'audacia de' ministri Regi di volere in una cosa tanto odiosa alla

rettitudine, quanto è il mettere l'appartene-

ze del Santuario in fascio con le temporali ANNO per farle ferviread u fo terreno, quando erano confegrate al Celefte, ed imporre frà le catene d'una inaudita servitù ciò che cra libero per umana, anzi divina ragione, dilatando un indulto forfe ufurpato con speziofi, ò non sussissenti pretesti sopra alcune Chiese à comprendere tutte le altre dell'intero Reame. Riuscire quest' enorme attentato tanto più esecrabile, quanto che evidentemen-te opponeasi alla celebre pietà dei Rè, anzi de' Popoli Francesi: attesocchè il potersi dire, che nel Regno delle Gallie il Monarca costituivasi così eccelso nella dignità che poteffe fenza colpa godere qualche porzione di quelle entrate che erano dedicate à Dio in quei luoghi ne' quali la benemerenza li costituise Canonicamente possessori di tale diritto, effer ciò un contrafegno della bontà della Chiefa, che gli haveva ammeffi per tonerezza d'amore, e di gratitudine alla participazione de fuoi medefimi proventi . Mà che poi tale diritto fi estenda per tutto il Reame, non effer più la Chiefa, ò i Pontefici, che possano havere per speziale Privilegio conceduto questo carattere di benemerenza a i Rè, mà riuscire una temeraria usurpazione dell'Impero conculcatore del Sacerdozio, che facendofi valere indiffintamente la possanza datali da Dio per tutela della Chiefa, in primo luogo vuole accomunarla nella soggezione al rimanente del vasfallaggio per totale soppressione della pierà, di cui fregiati tanti Rè fanti, e venerabili, li contenne in quei termini che fino allora fi riconoscevano, cioè di usar la Regaglia à riferva di molte Provincie del Reame, le quali per contralegno della libertà naturaledi Santa Chiefa rimanghino immuni dalla fervitù temporale: E però il farfi da' Regi Ministri l'estensione del sudetto diritto à tutte le Chiese del Regno, manifestamente condennare per poco religioli .i primi Rè che se la usurparono, anzi i Popoli che la permisero, e cancellarsi con atti fagrileghi quei caratteri di venerazione verso il Sacerdozio, che lasciarono i Precessori, con preservare in libertà parte delle Chiese come di natura eran tutte esenti dalla mano del temporale Monarca: Quest'avidità de' Dominanti temporali venir frenata da fpeziali disposizioni della ragione Canonica tanto più inviolabile, quanto che il Sagro Decreto era uscito da un generale contesso della Chiefa Univerfale raunato in Lione, ove gl' Oratori del Rè Filippo di quel tempo non

ANNO sdegnarono che la presenza loro canonizzas-1008 se per ottimo il freno che poneasi alla Regia cupidità di allargare i provecci Camerali con l'intacco della Chiefa, dichiarando indegni della Comunione de' fedeli quelli, che non stretti bastevolmente da' precetti della ragione civile di non toccare le sostanze de' proffimi, fi ufurpavano fagrilegamente il diritto di appropriarfi quelle di Diocon nome di Regaglia. Riuscire in fine intolerabile, che à pretefto della custodia de' frutti delle Chiese vacanti, si arrogasse poi ancora la ragione di conferire i benefizi, appartenenza della parte più recondita del Tempio, mentre ciò dipendea dagl'aiuti della grazia divina, nello sceglier coloro che doveano co' Prelati effere apparte della follecitudine Appoltolica, la quale dallo Spirito Santo davali nelle Sagre Ceremonie della Confagrazione,come promessa dal Redentore nell'arto unico di preordinare fuccessivo nell'ordine degl'Appostoli il Sacerdozio. Chiedere essi per tanto, che l'iniquità della sentenza del Parlamento peggiorata dall' incompetenza de Giudici fi abolifie come nulla, & ingiusta; e che la Maestà sua, nel cuore di cui traspariva sì celebre la pietà verfo la Chiefa, riparaffe con l'autorità del Trono i pregiudizi che à Dio medefimo ne' fuoi Sacerdoti inferiya l'audacia del Maestrato: Potere l'attenta disamina del procedere de Senatori in questo grave negozio chiarire la Maettà fua, che essi con sopraffina adulazione, oftentando amore a' fuoi vantaggi, l'ingannavano col supposto d'ingrandire i pregi della sua Corona, e così più perfuadevano con la falsità di questo credito, che col peso delle ragioni; mà far spiccare la grandezza dell'animo di Sua Maestà che abborrendo il giogo della servitù impofla poi in fine dall'adulazione, discernerebbe quanto stomachevole sosse l'arte di quelli che invidiando occultamente la preziofità delle gioie che adornavano il fuo manto Reale in tante infigni prerogative, volevano inferirvene delle false per farla cadere in concetto di disprezzatore della Chiesa, e di conculcatore del Santuario, e rinovar quindi l'antiche piaghe della Francia con nuovi (depni dell'anime cattoliche. Esimere da questi timori la Pietà, da questi dubbi l'Accortezza, da questi pericoli la Giustizia tanto celebre della Maesta Sua, ch'erano le basi delle speranze del Sacerdozio per yederfi intatte dalla forzale (ue ragioni.

Fece il Rè chiamare i Senatori, il voto de' quali era concorso à profferir la sentenza,

che la Regaglia havesse luogo in tutto il ANNO Regno, e procedendo con quella maturità che ricercayasi in un affare in cui il Clero Ragini del pretendea violata l'immunità della Chiefa, ed i fuoi Ufiziali pregiudicati fino allorai diritti della Corona, fenti dal Prefidente del Parlamento i fondamenti della pigliata determinazione quali fi fpiegarono effere : Nascere tutto il disconcio della contesa da un'errore manifesto, che pigliavesi dal Clero, abbagliandosi intorno alla diffinizione della Regaglia, e però non poterli conciliar le opinioni con qualfifia fuffragio d'interpretazione, ò di diffinzione, quando palefemente erravafi nello ftabilirfi, ecapirfi la vera effenza, e qualità della materia agitata: Non essere altramente la Regaglia una fervitù imposta sopra le Chiese, come credeafi dal Clero; mà bensì un diritto regio, una ragione fovrana, che nel fondarsi l'Imperio delle Gallie si sono à sè riservati i Rè Francesi, anteriore alle sondazioni delle Chiefe, e della stesia costituzione de' Vescovi; equindi dinominarsi Regaglia, come Ragione Regale fissa nella stessa fovranità, pon per privilegio confuetudine, òusurpazione, mà per esfenza, e riferva, che i Rè conquistatori della Gallia, allora di Religione Pagana han fatta à sè steffi, e fucceflori, per maggior decoro, e dignità della Corona, ritenendosi un visibile carattere di padronanza de' fondi dati in dote alle Chiefe nel cafo che restano yacanti di Pastore.Ciò doversi conservare come goduto avantiogni Concilio per contrafegno della pietà dei Rè, i quali sovrani di ogni luogo, e parte del loro Reame, si sono contentati di donare porzione de' propri beni per costituir gli alimenti al dicevole mantenimento de' Sacerdoti, potendo l'abolizione, ò limitazione di questo diritto porre in dimenticanza della posterità quella pia, e gene-rosa beneficenza de' Rè à savore della Chiefa, che importava non tanto il carattere della totale padronanza del Reno, mà la stima di essere stata la loro Profapia pia, e Religiosa in ogni tempo. Da tale diffinizione rifultare la competenza del foro del Senato unico conoscitore delle ragioni appartenenti alla Corona, e Camera regia: Non haver possuto il Concilio di Lione disporre di cosa che non era Ecclesiastica, come nè pure havere disposto, suonando chiaramente le parole del fuo Decreto proibitivo di ufurpar la Regaglia à chi non la godea, senza punto parlare di chi già per ragioni tanto chiare ne

godca

godea il possesso immemorabile : Così ancora non haver potuto oprar nulla, la taciturnità ò confenso de' Rè precessori impotenti à disporre di somiglianti diritti, le non in vita loro, come cosa inalienabile, ed imperscrittibile. Havere le passate turbolenze del Regno posti i Rè in tale confusione di cose, che le Chiese pretese immuni han potuto riscuotersi abusivamente dalla foggezione del Monarca, anco con estorcere Privilegi da i Rè troppo facili, i quali sparirono di poi col loro Dominio. Consentire il dovere, che la Maestà Sua,uscita per proprio valore dall'agitazione, redimesse quel bel fregio di gloria de' suoi maggiori facendoli apparire come erano stati fondatori delle Chiefe, e ridonasse alla Corona con tant' altri pregi rifcossi dall'oppresfione anco quello del decoro, che usciva nel vederfi custode delle Chiese vacanti, ed il fuo fcettro adorno di una prerogativa sì eccelfa,qual era di potere haver parte nell'appartenenze del Tempio poterti bene ragionevolmente dirfi il diritto della Regaglia conquistato dai Rè con titolo oneroso, ò per la fondazione delle Chiefe, ò per i feudi, ò per la protezione, e guardia delle medefime, e beni loro, a' quali è obbligata la Corona: Ciò ben chiarirfi dal confiderarfi. come ne primi tempi per tale corrisponden-za i Vescovi erano obbligati ad alloggiar le milizie Regie, anzi i medefimi Rè ne' loro passagi con quelle profusioni che può portar seco l'ospitalità di Corte Reale, e di Eserciti : ilchè restò poscia di comune confentimento permutato in una ricognizione men grave al Clero, cioè nella cessione de'mobili che con lo spoglio de'Prelati s'incorporavano dopò la morte loro al Regiofifco: ed in fine con maggior utile, e decoro del medefimo Clero nella Regaglia presente, di cui è solo essetto l'amministrare i frutti delle vacanze,ne' quali non hà ragione alcun interessato, e per ciò con tanta più quiete possono disporsi dal sovrano, per riconoscimento del fuo alto Dominio: Nè poterfi chiamare attentato quel diritto unito alla Regaglia, cioè della collazione delle prebende effendo questa una pecesiaria dependenza di lei nella forma de'seudi, ne' quali il lufpatronato feguita,e pafsa col temporale, di cui in tale cafo è accessorio, benchè fia di una natura più nobile;correndo per sè stessa la conseguenza, che fatto custode il Rè delle Chiese vacanti, à lui appartiene di provvedere ad ogni contingenza che porti il fervizio delle medefime Chiefe, frà le quali

è il furrogare gl'operai, se la morte loro li ANNO toglie nel tempo della custodia sudetta. Il 1608 Rè mirando nell'incertitudine dell'esposte ragioni non bene dilucidato il fatto concedè al Clero la sospensione per un anno nell'eseguirfi la fentenza del Parlamento, ordinando di poi al fuo configlio che afsumefse la cognizione di questa Causa, che discussa. fopita, ritoccata alle volte, altre volte quietata non mai estinta, è poi in sorme più strepitose uscita dà un Glenzio di molti anni ad ingombrare i fori, ed in Francia, ed in Roma.

In Spagna hayevano le difficoltà inforte nello stabilimento della concordia frà il Rè Ex Relat. Filippo, e le Provincie unite fatto comprenderli per oftacolo gl'ufizi del Rè Cri- de Bassesftianissimo, e perciò esso, spedito come di Es Rela-cemmo D. Pietro di Toledo in Parigi, pregò il Rè Enrico acciò si disponesse ad esser 7 anim. mediatore della concordia con le Provincie unite, da che riusciva vano lo sperare che se ne dovesse distaccare con l'abbolizione della Lega. Mà il Rè per haver più luce da prendere più vantaggiose le proprie deliberazioni hayeva in quei giorni medelimifatto venire à Parigidall'Haya ove dimoravail Prefidente Giannino, dal quale intefo lo flatopreciso della potenza delle Provincie infieme con quello, che si potesse sperare dalla disposizione loro alla concordia, più non tardò ad abbracciar l'affare con quella premura, che convenivati alla voglia di conchiuderlo felicemente, non più di maneggiarlo folamente per apparenza. Riferì Giannino, che livellata ben minutamente l'unione delle Comunità tutte, il configlio, le forze, la riputazione costituivano un Dominio sì ben fondato, che potevali contraporte à quello che rimaneva a Spa- quito de gnuoli, fopra l'altre dieci Provincie, atte le Provincie focchè se bene superavano le sette di nume. Unin. ro, quelle di forze eccedevano l'altre, e rispettoalla potenza terrestre, e rispetto alla marittima, fervendo per qualche fondamento di questa la comodità d'ampi, eficuri Porti, cheaprivafi in feno all'Oceano; il grosso numero delle Navi da guerra, che costituivano un piede molto franco per le navigazioni; le compagnie de' trafficanti in tutte le parti del Mondo, che aprivano una miniera d'oro a' frequenti bifogni dell' Erario comune ; l'abbondanza delle vettovaglie , che ò nascevano ne' loro terreni , ò entravano ne' loro Porti per mare ; l'unione de voleri zelantiffimi

della conquistata libertà stretta particolar-

ANNO mente dalla comune fode Calviniana; 160 l'abborrimento più che odio alla Monarchia del Spegnuoli; il poco conto che facevano del Martimonio degl'Arciduchi non fittinabile per non vederice ni cet atunoa vavazata d'ambedue forgette Prole; ed in controlle del controlle del controlle del fittino pregiudzia; gazvillimi nella Religiocioni de me, in cafo che rimaneffe in qualche forma han di violaria la liberal loro. E cerciò da tutte para la supportanta del para la controlle del controlle del para la viola la liberal loro. E cerciò da tutte para la viola la liberal loro. E cerciò da tutte para la viola la liberal loro. E cerciò da tutte para la viola la liberal loro. E cerciò da tutte para la viola la liberal loro. E cerciò da tutte para la viola la liberal loro. E cerciò da tutte para la viola la liberal loro. E cerciò da tutte para la liberal loro. E cerciò

zata d'ambedue sorgetne Prole ; ed in fine la certezza che havevano di dover risentire pregiudizi gtavissimi nella Religione, in caso che rimanesse in qualche sorma il Re di violata la libertà loro. E perciò da tutte pere la pa-re dem Pro-re dem Pro-Rè esser ridotte le cose à quel termine che desiderava, cioè d'hayere partita la Fiandra cò due Potenze uguali frà effe, che lafciavano per terza la fua fuperiore; e che però richiedeya l'interesse del suo Stato, che in quei termini si stabilisse con la pace, senza lasciarla in potere della fortuna, e nell'istabilità degl'avvenimenti dell'Atmi. Ordinò per tanto il Rèal Presidente, che s'abboccasse con l'Ambasciatore Toledo, per divifare nnitamente le forme più proprie d'entrarfene feriamente nel formale maneggio della concordia, il che feguito più volte, e pigliati gl'appuntamenti che si credevano più convenienti, pattì poi di ritorno all'Haya

il Giannino.

19 Giarano pervenuti colà i Deputati Au
La diana, fritaci, e le Provincie unite havevano anco
fritaci e le Provincie unite havevano anco
mune di turta l'unione, che furno oi l'Oca
te Guglielmo di Naffail Cugino del Conte

Maurizio, e di l'Signore di Brederode, e

dee poi per ciachedura. Comunità; Que
dipoi raunati all'Haya, afila prima fellico-

non affunferoaltro penfero, ò distorfis, che situati, alla i coggiuzione delle Facoltà, ò procuperi, le attendible della propositaria della propositaria la brani della prima di propositaria della propositaria Mediatoti gli Ambalicatoria di Francia, cel Inghilterra, e gli Ufizi di quelle Corone, per agevolare il profegiumeno dei trattari. Ufici la prima propositione del Deputati Olandei chiedendo ulmanja dichitarizione

Olimbefi chiedendo un'ampia dichierazione

Olimbefi chiedendo un'ampia dichierazione

da Ried Spagna, e degl'Arciduchi, chied

in vasi foffero Provincie libere, e di arbitute real
kulturali

dicti del quali fia anchei conteneffe minima

precenfione ne faceffero libera risunzia con

obbligari la falciarer l'Intagen, l'Armi; 17
toli, equalifia altera apparenza. Cl'Aufria
ci, hedigiavanno di faze un bel razifico, pon
curazono con acerbe deglemne palitate om

forrammodo ermearia, del arrogane questio

forrammodo ermearia, del arrogane questio

proposta, chiamandola fino ingiuriosa à tutto l'Ordine de' Regnanti del Mondo, mentre à nefiun Principe fivietano i tfoli édeliconquille, bendè perdute, come attualmente accadeva allo fleflo Rè di Francia, che feriverafi Rèdi Navarra, a quello di Spagna di Gerufalemme, à quello d'Inglitterra di Francia, cche percio elli non havezano facoltà per deliberare fiopra un'illama si infletient, alla quale i loro Sigorii non hacia della per deliberare di per al contino della di sono della di conciona di consideratori la conciona di controlo di conciona di controlo di conciona di con

vevano nè pute pensato che potesse mai sarfi. Mà queste difficoltà aumentarono la voglia a' fospettosi Olandesi, e però gl'Austriaci dissero di dovere dar conto à Bruselles, didove dopò disfuse perplessità poneasi appunto il ptezzo al fumo, dicendofi, che per la loro parte si farebbe dato in fine all' Universo un memorabile documento di pazienza, e di moderazione, con spogliarsi spontaneamente di quei fregi che attaccati al merito del tempo passato, regolarmente non foggiaccione alla difposizione, Risposa de non solo degl'Uomini, madi Dio onnipo gli Austriaci. tente, che non potea fare, che ciò che fu, non fosse stato, mà che tale dispoglio sì maravigliofo dovea effete ricompensato da qualche avyantaggio, e però chiedere in cambio che gli Vassalli delle Provincie unite non potessero navigare, ò trafficate nell' Indie. Gl'Ambasciatori riportarono questa risposta non accettata da' Deputati, a'quali dava in fostanza più molestia l'esclusione dell'Indie di quel che donasse di gusto lo spuntare la disposizione de'titoli, perlocchè rifpofero con la propofta di tte partiti; Primo che la Navigazione restasse libera per Terra, e pet Mare all'usodi tutte le Paci. Secondo che si permettesse quella dell' Navigaria.

Indie agl'Olandess per il termine di sett'an- is Navigariane. ni ad effetto di pigliare nel festo altto parti-

ni ad effecto dipigliare nel festo altropartito. E etrato che fossile cito di navigare à
loro rischio dal Tropico del Cancto in lis;
Il primo non pissova al Seganosio, nel tecro, per non fare una paternitia d'otilità.
Topico non fare una paternitia d'otilità.
La qualeta pase l'enapissile in pereza. Non
petetto di canto proceso, ma pareva a' Depetato di anto proceso, che pigliarono risoluzione di feodr in Spagna il Commissirio
Nejen a, promoternado di fatto effere di
ritocto nel termine di due medi, la quaficamento del controlo del controlo di discontrolo
la discontrolo di di di discontrolo di discontrolo
la discontrolo di discontrolo di discontrolo
la discontrolo di di discontrolo di discontrolo
la discontrolo di discontrolo
la discontrolo di discontrolo
la discontrolo di discontrolo
la discontrolo
la

rono disposti à soffrirla in pace dall'efficacia degl' Ufizi de' Mediatori. A tre punti rima diffi-

principalmente tiducevasi tutto l'affare cottà de della concordia, mà quanto pochi di nu-Consilea mero, erano altrettanto grandi à superarsi, per effere le parti insessibili nelle loro de-

termi-

ANNO terminazioni. Il primo era quello della Religione Cattolica, l'esercizio di cui il Rè Filippo voleva libero in tutte le Provincie, e per rendere più infigne la fua pietà verfo la Santa Sede, e per confolazione di quei Cattolici, che ancora erano (parfi in larga copia frà gl'Eretici; mà per questo rispetto i Deputati non volevano acconsentirvi, ad effetto dinon costituirsi con tale indulgenza nelle viscere tanti Clientoli del Rè Cattolico, come obbligati alla protezione sua, e che loro haveva impetrato si rilevante vantaggio. Il secondo era della Navigazione, e commerzio dell'Indie, che gli Spagnuoli voadis levano interdetto alle Provincie, e che esse

ingaule à tutti i patti dovevano fostenere per l'utile che ne ritraevano, numerandofi allora fino à centocinquanta Vascelli che con otto mila persone scorrevano l'Oceano, e però il proibirlo non tanto fcemava gl'utili rilevantiffimi, che faceva la Compagnia dell'Indie, mà riempiva lo Stato d'Uomini inabili à vivere, fe non in quello quasi disperato mestiere con pericolo di perturbare la pace de' buoni . Il terzo era poi quello del camens diffi bio d'alcune Piazze, per regolamento migliore de' Confini, il quale veramente era

capace di ricevere dal maneggio ogni più piacevole piega. Spirò in fine con indicibili querele degl'Olandesi il termine in cui il Neven doveva tornare, ed hebbero bene à travagliare gl' Ambasciatori per contenerli nella pazienza qualche altro giorno di più. Mà in fine i Deputati Auftriaci gli participarono la risposta che portava il Neven, cioè che il Rè contentavasi di cedere i titoli, e le ragioni, purchè dalle ola di Provincie unite fi ammetteffe l'efercizio del-

la Religione Cattolica, e la proibizione di navigare all'Indie . A questo tuono gl' Olandefi proruppero in aperta rottura d'ogni trattato, e con acerbe doglianze si reputarono raggirati dalle lunghezze, ed ingannati dalle speranze. In tali termini trovò Giannino l'affare nel suo ritorno da Parigi, e perciò disperato il conseguimento della Pace, restava di fare esperimento, se riuscisse più agevole quello d'una lunga Tregua, nella quale non pareano sì dure le difficoltà. Mà prestos'avvide, che ancora questa poteva correre il fine medefimo, per l'opposizione che li faceva il Conte Maurizio, e per la freddezza che offervaya negl'Ambasciatori d'Inghilterra, il di cui Rè tenevali amareggiato con la Corte di Spagna, per havere essa ricercata la mezzanità del Rè Enrico con la spedi-

Tomo Primo .

zione del Toledo, fenza haver fatta alcuna ANNO dimostrazione di stima in tale congiontura verso di lui, e però su la necessità che fi discerneva de' suoi ufizi ancora, gl'Arciduchi pregarono il Rè Filippo à spedirli Ferando Girone uno de' primi Signori di Spagna , e de' Capi militari ch' eran ne' Paeli balli . Con tale spedizione foddisfatto il Rè Brittanico, ingiunse a' fuoi Ministriall'Haya, che cooperando unitamente con Franceli, non lasciassero intentata alcuna strada per ridurre à qualche ragionevole concordia le lunghe agitazioni delle Provincie unite con gl'Austriaci . Stretti per tanto gl'Inglesi à seno Consiglio co' Francesi, per senso del Presidente es. Giannino vennero tutti in una stessa sentenza, cioè, che fosse inutile ogni pensiere di Pace, come troppo tenaci le Parti ne'loro proponimenti incapaci di Concordia, mà che potesse riuscire però quello

d'una lunga Tregua ; e quindi s'accinsero con ogni più efficace fervore à promoverne le pratiche, pigliandone la principale direzione e con la mente, e con la lingua

il Prefidente Giannino.

E però unitifi insieme passarono nel Configlio degli Stati , ove il medefimo Giannino à nome de i due Rè, e di tut. Tento, ti gl'Ambasciatori sece la meditata propofizione della Tregua, rapprefentando : Ef- Tregua ser tale l'affetto del Rè Cristianissimo, e sa Gua del Brittanico alle Provincie unite, che dopò haverle appoggiate con le forze loro per farle ricuperare la libertà, non havevano follecitudine più viva che di fermarla stabile, e durevole, riscnotendola dall' incertitudine de' pericoli, a' quali foggiaceva nella guerra, l'esito di cui per lo più è riposto nell'arbitrio della fortuna; e perciò anelanti di questo bene, riputato proprio delle loro Corone, havevano intraprelo con vivissimo zelo il maneggio della Pace, nel quale incontrando infuperabili difficoltà piegavano à cedere , infofferenti di qual fi fia minimo pregiudizio degli Stati. Confiderare però molto profittevole qualche intervallo di ripofo, più per urile loro, che per gli Spagnuoli; attefocchè poteva qualche anno di quiete far riordinare in miglior forma lo flato delle cose loro, che come nuovo nel dominio abbifognava di un maturo riflesso per dargli un metodo certo, e franco, il quale assolutamente non potevasi trovare nello strepito dell'Armi, dal quale assordata la ragione non poteya occuparfi alla difcuf-

ANNO sione delle cose civili, quando veniva porta-1608 ta dalla necessità à provvedere furiosamente al pericolo delle militari . Quest'agio, che all' Unione potea concedere qualche rempo di ripofo, ridondare fommamente in vantaggio loro , le quali come Comunità immortali, ed immutabili potevano andar migliorando gl'affari loro; che per l'opposto il Rè Cattolico, soggetto à cambiarfi per la morte, poteva havere per dannevole ogni ripofo, che non faldaffe interamente con la Pace la piaga della guerra. Poter egli frà tanto ò mancare di vita, ò declinare di forze, fuccedere à lui figliuoli Pupilli , eccitarfi qualche graye perturbamento ne' Grandi della sua Reggia , destarsi qualche insigne Ribellione

in qualcuna delle Provincie, che mal volontieri fopportavano il giogo della fua fevera dominazione . Di tutto ciò poteva effere cagione verifimile il tempo, e per ciò potere molto più riuscir profittevole agl' Olandesi il tempo medesimo, che a' Spagnuoli . Efprimerfi in fimili confiderazioni quanto potesse cadere in acconcio un trattato di Tregua lunga in luogo di Pace. Di quetta farne ello propofizione à nome Regio, e desiderarne che per bene loro fi accettafse; potere fenza fallo in quel mentre afsodarfi meglio le cose, allestirsi le provvisioni per l'Armate, regolarfi l'entrate, toglierfi gl' abusi, e comparire poi al fine della Tregua più possenti di prima a' nuovi cimenti di guerra . Non fdegnarono gli adegli Sea- Stati questa proposizione, ò al meno non dimostrarono la solita arroganza in rigettarla incontanente, mà pigliarono rempo per deliberarvi fopra . In tanto gl'Ambasciatori participarono agl'Au-striaci i sensi loro, e la proposta satta

agli Stati , da quali fu fimilmente ricevura con gulto, benchè temessero di grandifiumi oltacoli in Spagna. Onde dovendosi attendere di la le rifoliuzioni, che non potevano sperarsi si facili , ne comparire a in breve , deliberarono di tornare à Brufelles , e lasciarono tutto il maneggio in mano al Presidente Giannino. Esso dunque applicò l'animo, e l'opera in persuadere le Provincie separatamente acciocchè di dissonessiron ad acmente acciocchè di dissonessiron ad ac-

Esso dunque applicò l'animo, e l'ope-Es attit mente, acciocchè fi difponessero ad acpotagnica. Cettare la Tregua, con la fola dichia-Trega di azzòne fatta nella fospensione d'Armi, addisses cioè di farla come Sovrane, e Libere, fenza quella formade, e folenne rinun-

zia che bramavano nella Pace finale; ANNO mà s'incontrarono gravitlime difficoltà, 1608 attesochè molti volevano la stessa rinunzia nella Tregua ancora , & era ciò motivo particolare del Conte Maurizio. il quale havendo sperimentata per valevole oftacolo la detta richiefta à divertire i trattati di Pace, la teneva ugualmente bastevole à sospingere in dietro quelli di Tregua, di pari odiosa al suo bisogno di Guerra, nella quale reggeva armato, e temuto, che forse in Pace li farebbe convenuto starsi neghittofo, quando anche non li fosse toccato di servire . Fece egli per tanto infiftere dalla Provincia di Zelanda, e dalla Città d'Amsterdam, nelle quali particolarmente era vigorofo il fuo potere, acciò che non fi aprifse minimo spiraglio a' trattati , se non portavano in fronte la ri-

nunzia fudetta nella più ampia, e valida forma , e si servi della lingua di Giacopo Malderco Deputato di Zelanda per impugnare ne' configli de' Stati la proposta degl' Ambasciatori, il quale servo antico della fua Cafa, era anche totalmente dipendente dal fuo volere. Quere, esclamando : doversi tanto più insi- Maideres. stere nel volere la dichiarazione, è rinunzia dagl'Austriaci, quanto erano essi pertinaci in negarla . Non effer questo un Articolo differente , o un casuale emergente fuscitato nel maneggiarsi il negozio; estere il principalissimo punto, dalla decifione di cui dipendeva, ò la giuftizia delle loro armi à propria necessaria difesa, ò la perfidia d'un enorme Ribellione, come la volevano gli Spagnuoli , fuscitata per ambizione di scuotere il giogo della dovuta ubbidienza al Sovrano. Tali estremi non ammettere mezzo; doversi, ò apparire al mondo zelanti difenditori della propria libertà, ò rei perfidi, e ribelli; efferfi lungamente contefo in mare, e in terra con larghissime profusioni d'oro, e di fangue per superare questo

punto, e per redimerfi dalla fervitù; e

quando il Cielo haveva data rale possanza di conseguirla, e perche dovevasi in

obbrobrio del proprio onore cedere con

tale, e tanta abbiezione d'animo? La

Tregua essere dell'istessa spezie della Pa-

ce, mentre per vigore d'ambedue si deponevano l'Armi, cessayano le ostilità, e perciò militare la ragione medesima, che

perfuadeva à volete la rinunzia nella Pace,

F. ANNO ce , ancora nella Tregua . Anzi più effere stretto il termine di questa, imperocchè fatta la Pace perpetua più non rimaneva che trartare con la Corona di Spagna, e perciò altro attacco non lasciavasi per inquietare; che nella Tregua, dovendofi ful fine del tempo ftabilito tornare di nuoyo à discutere le pretese ragioni, sempre potevano allegare gl'Austriaci d'esser fovrani, e trattare da Vafsalli, fe per preludio d'ogni trattato non fi procuraya con generola, e magnanima costanza detta Rinunzia. Dover riufcire la Tregua un mortale sonnisero per allettare i Popoli delle Provincie alla quiete, ed all' ozio, acciò che poi al termine d'essa richiamati alle fazioni militari vi compariffero fnervati dall'inezia, e come nuovi alle satiche dell'armi . Allora portarsi il pelo anche delle contribuzioni, e di ogni altro aggravio della Guerra, fatto infenfibile dalla consuerudine, che interrotta dalla Tregua , farebbe poi fpaventevoli i

fetti fiudetti dell'izzio , mentre per altro dovevani tentre armate le frontere quals con le medefime profusioni della Guerra ri-va . Fecror gravifima impressione cali di con estato della Guerra ri-va . Fecror gravifima impressione cali della contra ri-di parte maggiore le appliadissi per utili ; de parte maggiore le appliadissi per utili ; de parte maggiore le appliadissi per utili ; de parte maggiore la capitalisti de l'activati dell'attendo del massimo del della contra del parte del persona, non altre del parte del pa

dispendi, e le satiche. Haveva à riuscire

in fine la Tregua una perniziofa immagine di Pace, per cagionare folamente i cattivi ef-

mente fostenuto dalla Provincia di Zelanda , la quale protestava fino di separarsi dall'altre per profeguire la Guerra.

"siftime di cuarcibire glufoj fini per mercomanto della pergona mia nel mangitupi la comila con gl'adpiraci è flata l'amare, che
porta a' sopiri interpi, cuo il decessi credite che voi busefu nella Marifa Ina, e cuella fedeta mia la confiderare, che la fighi
amore produce, come jua figinale primignita colle per personale si sopi di considerare
la collega per personale si figinale primignita collega per personale si figinale primignila collega per personale si figinale primignila collega personale si figinale promissione
la programa coma personale più più n'evilla
la pregrata Coruna, susto la più più n'evilla.

fostenuti con valide forze nelle guerre, e ANNO con i più fedeli, e leali configli ne maneggi . Mà giacche pare che alcuni , ò mas-cherando la passone col zelo , ò non ben penetrando alle midolle del negozio, non babbino quella confidenza nella proposizione fatta della Tregua, che doverebbesi all'amore fuiscerato, che ne bà suscitato in noi il pensiere, così convien palesarvi brevemente i vantaggi della proposta sudetta, per farvela abbracciare per interesse, mantenuto dalla riprova, da che non ne volete baver credito per confidenza. Siamo quà in punto d'abbracciare la Tregna, purchè le preceda la solenne rinunzia del Rè Cattolico. e non sicte contenti della dichiarazione, ch' eeli entra à trattare con voi , come Stati, e Provincie libere, e sovrane. A questo punto io stringo il mio discorso, e stimo più utile , e più valida la dichiarazione d'bavervi come Libere, che la Rinunzia. Questa suppone, che ciò che si rinunzia, si habbia ; ciò che si cede , sia ò per diretta ,ò per indiretta ragione in nostro potere; e se voi sigliate, ò chiedete una rinunzia dagl' Austriaci , dunque confessate , che gl'Aufiriaci banno diritto fopra di voi, e che non vi fiete altrimente riscossi dalla loro sorgezione con la pienezza di quella libertà che dite . Or fatta poi tale rinunzia, chi non la conoscerà per ogni tempo per nulla, come fatta in pregiudizio de Successori, chiamati con intera sostitutione di primogenitura all'universalità degli Stati . I Sovrani banno illimitato il loro potere à misura del proprio arbitrio, mà però questo si ristringe, quando s'incontra prescrizione di volontà de Defonti, che banno disposto dell'eredità loro. In questo caso la Sovranità rimane impotente, e conviene ch'essa, suo mal grado, si piezbi a volere ciò che volle un Testatore già passato frà Morti, onde se anche il Rè Filippo con gl' Arciducbi facellero la rinunzia, che vorreste, baverebbe vigore, durante la loro tita, e non durante il vostrò dominio, che deve effer perpetuo. Non cosi accaderà, fe contenti d'una generale dichiarazione, non v'invoglierete di formale cessione, la quale per niun conto potrà mai sufficere, come per contrario farà semprevalida l'altra, consentendo tutte l'opinioni de Giuristi, che una tale quale transazione sopra cosa dubbiosa, possa bene sostenersi in onta di qualfifia sostituzione fideicommissaria. Mà dote in ogni caso si doverà agitare questa lite? Qual foro dovrà esser

competente, se accadesse disputarne? La qua-

## 40 ANNALI DEL SACERDOZIO,

ANNO lità vostra di Principi vi rende immuni da 1608 Citazioni, che non rimbombino con lo firepito delle Artiglierie; e dovendosi perciò alla Campagna agitare la contesa, à chevalerà una cessione certa, e precisa più chiara, generale, e vaga? I giufti titoli che fi sogliono cercare con samiglianti colori servo-no solo a spogliare il moto dell'armi da quell' odioso vocabolo di ribellione, e di quella esecrabile nota d'usurpare l'altrui. Voi non bavete a cercare la preserva da tali ignominie con la vanità delle parole. Tutto il Mondo è persuaso, che è stata più che necessaria la vostra mossa; più che onesta la vostra redenzione, ed è più che legistima la vostra libertà. E che sia vero, qual Po-tentato non è accorso a sostenervà con l'Armi, à coll'oro, à col configlio ? Certo è che tutti banno compatita la necessità vostra. ed ammirata la generofità de' voltri cuori, approvata con applaus, ed encomi l'onestà, e giuflizia della vostra causa. Se adunque l'univerfale consentimento del mondo fregia con giustissima approvazione le razioni vostre, e perche batete occasione voi di cercarne il colore, e l'apparenza in una vana, ed immaginaria ceffione, fottoposta a moltissimi vi-2), che faranno seminari di pretesti sersetui per non offervarla? Se poi non per bifogno che babbiate, mà per fasto, e capriccio desiderate la formalità della cessone sudetta, vi prego ( o Signori ) a riflettere bene attentamente, che questo è un inganno della vostra passiono, sedotta ad intonare troppo alto dalla troppa felicità delle cose vostre, la quale non suole intimorire i savi mazgiormente, se non quando è nel colmo. Niuna cofa merita minor credito, che la fortuna fatta già grande. Coffei bà li suoi piedi in lubrico, le sue chiome al vento, la jua ruota al moto. Non perchè fiete ora vittoriofi, ed in vantaggio potete afficurarvi d'esservi frà un mese; e chi pratico delle contingenze del mondo pesa bene lo stato delle cose, non si vale della felicità, che per annunzio dell'imminente infortunio, che sempre conduce seco di seguito quella fantassica Dea. Fermi una risoluzione prudente lo flato vostro in quel termine prospero che sono presentemente i vostri affari, e purche i vostri popoli siano liberi, non si cerchi se sono tali per formale, e folenne ceffione, è per tacito, e generale confenso degl' Austriaci . Pochi mesi sono ti si sarebbe aperto il Cielo a proporvi il partito che era ributate, e pure quel tempo puote anche tornare. Allora vi conveniva contraftare colle sciagure,

ora volete contraflare con bombre, cò le ca. ANNO villazioni, e con gli scrupoli. Ogni Princi. 1608 pato bà il nascimento, e la robustezza dall' acquifto delle forze . Il voftro e nato con prosperi aussizi, ed appena bambino, appari gigante , conviene confirmarlo in questo flato, senza aspettare che incontri qualche malore, che lo debiliti. Coit fu quello degli Svizzeri , fatto proprio ful modello del vostro, il quale se non si fosse stabilito con la concordia, ora non goderebbe quel fiore di libertà, e di possanza, che lo rende riguardevole all'universo. Essi pure ottennero la conferma della loro Sovranità per li gradi delle sospensioni d'Armi, delle Tregue, e finalmente della Pace, nella maniera anpunto che succede a voi, i quali ugualmente fortunati, dalla sospensione d'Armi passate alla Tregua, e da questa posserete alla Pace pergetua, per teterno flabilimento della vostra sovranità, e grandezza. Non può già persi in dubbio, che ora sia più vantaggiola la Tregua che la Guerra, frà la quale corre quella differenza, che è frà la certezza, & il dubbio . Finche l'Armi innimiche insultano le vostre Piazze, insidiano la vostra libertà, non siete già sicuri di ricadere in servitù, come il giuocatore che prima d'uscire dal giuoco non può dirsi pincitore, ancor che si trovi con grolli guadagni in mano, Conviene ritirarfi in Cafa, ivi far i conti delle perdite , e degl'acquifli , fuori del dubbio di nuovo cimento . Quando sarete pacifici, sarete veramente Principi , ora con l'Armi , perduta dalle turbolenze la quiete, siete Dominanti, ma non sicuri , Sovrani di podestà, ma soggetti altistabilità della sorte, li di cui volubili moti, come superati da chi sude pacifico ne' fogle, passano a fare i loro trionfi su le sce-ne delle lorobattaglie, per fare uscirne vittorioso il più debole, e deludere con strani, ed impensati accidenti respettazione, che ne baveva fatta concepire l'umana prudenza. Sù vostri occhi bà il caso portato questo successo nella persona dell'Arciduca a Neuport, oce egli poderofo fopratutti, difordinato, fugace, e quasi che prigioniere bà deplorata un'infelice sconsitta in luogo di cantare un illustre trionfo, Questo spettacolo, che la fortuna celebrò in cafa de nemici, aspettatelo in casa vostra ben presto, perchè di tal forte sono le contingenze del Mondo. Ilmio Re vi anima a configli pacifici, vi esorta alla quiese con gl'ufizj, e con la mezzani-tà de suoi Ministri, ma però molto più con la chiarezza del suo esempio. Egli ancora

ANNO baveva la Francia piena di nemici, l'animo di ziusto sdegno, e l'onore d'offese, e pure per esser Rè in fatti, cioè pacifico, tut-to sagrificò al proprio interesse, e nulla abbadando agli scrupoli, alle vendette, a persecuzioni, abbracciò i più indegni nella sua grazia; Condescese a voncessioni forsi repugnanti al decoro della sua dignità, e per questa strada di moderazione si è ridotto a sedere in somma tranquillità, ed a vagbeggiare il proprio Reame nellapiù florida forte che mai si vedesse. Tanto succederà di voi, perchè dalla Tregua paffarete alla Pace, con l'aiuto di cui risporendo il traffico, e barti , restituirete i commerzi , ristabilirete beconomia, e dopò baver redenta con mezzi cost firepitofi la libertà , la stabilirete in perpetuità, e sicurezza, a gioria immortale

de vostri nomi, ed a sempiterno decoro della vostra augusta Unione. Diede poscia il Giannino scritto lo stesso . discorso a' Deputati, acciocche passando à matura disamina d'ogni uno, tanto più si conoscessero sussistenti le ragioni ivi addotte. Indi diè l'anima agl'ufizi fuoi con un altro espediente, come haveva animata l'efficacia della fua perfuafiva con un ferventiffimo, ed eloquentiffimo fenfo. Ciò fece Thisles con offerire alle Provincie tutte le forze del Rè Enrico per far mantenere la Tregua, is in caso che l'accettassero; dichiarando di pigliarne à difendere l'offervanza, come interesse proprio della Corona di Francia, ed acciocchè tale allettamento operaffe ben efficacemente, proteftò, che in ogni cafo che non si accettasse da essi un accordo tanto ragionevole, il Rè tenendofi mal foddiffatto, non haverebbe in avvenire contribuito più minimo foccorfo per la guerra. a cui parevali di dare un bel fine, terminandola con una propolizione di concordia tanto oporevole, e che non haverebbe poscia assunti altri penileri intorno à quell'affare, come inutile a' progressi, per l'ostacolo d'un'indocile ostinazione de' Deputati. Parye che à questi sensi vigorosi, e risentiti si piegassero quasi tutti ad abbracciare i maneggi, infiftendo per ancora pertinaci nel loro proponimento i Zelandesi; perlocchè i Deputati dell'altre sei Provincie pigliarono partito di spedire persona appoíta, acciocche insistesse con ogni più viva premura per tirar essi parimenti alla comune conformità de voleri, come non oftante la prepotenza degl'ufizj del Conte Maurizio, avverso sempre più alla concordia, in fine fegui, e perciò s'induffero gl'Amba-

sciatori, e Francesi, ed Inglesi alla discus. ANNO fione delle materie, ed allo scioglimento delle difficoltà . Ancora nel maneggio di questo faceva le prime parti, Giannino, che haveva à tal effetto introdotta pratica di lettere col Presidente Ricciardotto, col

quale continuò il maneggio dell'affare fino al compimento. Mà la difficoltà più grave reftava à superare l'approvazione della Corte di Spagna, Ex Reia ove i negozi facili si rendevano tediosi per la Bentivoli . lunghezza di spedirli, & i difficili insuperabili, e per la durezza delle difficoltà, e per glistenti che precedevano à farne assumere il discorso, e la cognizione. Non voleya condescendere il Reale Configlio ad approvare, che si facesse quella dichiarazione d'havere le Provincie come Libere, nel semplice trattato di Tregua, se non si esibiya il ricambio della libertà del rito cattolico del co dalle Provincie unite, e l'inabilità di navi- di ser gare nell'Indie. E tanto fi scorgeyano costantigl'animide' Ministri Castigliani, e del Rè medefimo in questa del berazione, che fù neceffario, che il Giannino con vive ragioni, stese in replicate lettere, ne ammollisse la durezza. Dicea egli: Non effer dichiarazione affoluta quella che doveafi fare à favore delle Provincie, mentre veniva conceputa con la parola Come , la quale im-se portava fimilitudine, non essenza, ò soflanza; che in comprovazione di ciò molti Principi costumavano di scrivere a' Ministri col titolo come fratello, e pure non erano ne meno Attinenti per ombra. Dovere il Ro, e gl'Arciduchi come pieni di fapienza considerare la sola sostanza, e lasciare che la turba popolare de' Provinciali si pascesse d'aria, e di fumo nell'inutile contesa delle parole; eche in fine, terminata la Tregua, siumava la dichiarazione, la quale non supplirebbe già in luogo delle provvifioni da guerra alle Provincie, le quali se non havevano altr'arma, che quella, farebbero condotte ad un disperato partito. Approvavano gl'Arciduchi la verità di tali ragioni, ed haverebbero desiderato più credito a' loro configli, di quello, che loro differiva la Corte di Spagna, giacchè l'effer effi ful çafo, potea fomministrarli molto in acconcio. Rappresentarono nondimeno colà i sensi del Giannino con esticacissime lettere, mà pure persistevano le difficoltà più dure che mai, onde risoluto l'Arciduca di fuperarle , deliberò di tentarlo per mezzo del Duca di Lerma, che colà godea

il posto del più alto potere appresso il Rè.

ANNO Conofcea ch'egli, come difpotico domina-1608 tore di tutta la mole degl'affari della Monarchia spertanti alla Pace vedeva con mal occhio la necessità di comunicare qualche porzione dell'autorità fua a' Capi che amministravano la guerra; onde più li pia-

ceva la pace, che le turbolenze, che perciò da principio haveva favorite le pratichedell'accordo di Fiandra. A lui per tanto fi rivoltò l'Arciduca, incaminando à Madrid il proprio Confessore Frà Innico di Brizuela, incaricandoli, che pigliate le direzioni che stimasse opportune di dargli il Duca di Lerma, rapprefentafse al Rè esuale alla necessità il suo desiderio di Pace, ò Tregua con le Provincie unite. Il pefo maggiore della fua commessione era di togliere al Rè Filippo gli ferupoli dell'efilio, che davafi all'efercizio della Religione Gattolica, che grandemente gl'implicava la cofcienza, e perciò doveya afficurarlo, che, voler mettere il Rito Romano ne' Pacsi ribellari, era un fomentare la guerra, ed un porla in pericolonelle istesse Provincie ubbidienti; essere per tanto meglio per l'onore di Dio, e di Santa Chiesa di conservarlo flotido in quelle Città che rimaneyano intatte dall'Erefia, che , perseverando ne' cimenti, far strada alla medesima Erefia d'infettare le tetre Cattoliche; ed in tanto che di Spagna si attendera l'effetto di questa spedizione ; non mancarono gl'Ambasciatori d'andare ventilando tutte le materie, per disporle à ricevere accomodamento follecito con la fopravvenente

concordia delle principali; e perchè fi conosceva grandemente incommodo il trattare con i Deputati Cattolici totnati à Bruselles, tù pigliato espediente di convenir tutti nella Città di Anversa, come si disposero à passimo, dovendo noi riservare a' fuccessi dell'anno venturo il fine de' loro maneggi.

Frà i pensieri di tanti affari della Corte Ex Spends. Cattolica tanto porè il Rè Filippo alzare seda. car. s. rena la mente di fare allestire la Pompa convenevole per fare la folenne dichiarazione di II RA Came Filippo Domenico Vittore fuo maggior figliuolo per fuccessore della Corona, che se ine feli bene non haveva ancora forpafsato il terro

anno dell'età, mostrava però l'alba di quelle virtù, che sfavillarono per pietà, e prudenza nel di lui lungo Regno, col nome glorioso di Filippo Quarto . Per lo che chiamati da tutte le parti delle Spagne i Grandi del Regno nella Città di Madrid, iyi mostraroli il Reale Infante, sece pre-

star loro il giuramento di fedeltà, ed tibbidienza frà gl'apparati di quella maestosa Pompa, che nelle grandezze puol fare quella Corte, che è sede d'una Corona, che

tante Corone comprende vaísalle. In Polonia vario foggetto dal riferito 26 hebbe l'Adunanza de' Magnati, che fu for Est 2 malo. zato di raccogliere il Rè Sigifmondo di Polonia nella Čittà di Variavia; perocchè non cedendo punto le conventicole di quei & fediziofi, mà prorompendo fempre più in 40. querele contro il governo del Rè, che in fostanza trovavano disettoso, perchè essi non vi erano chiamati compagni, e riforgendo in furore non tanto i vinti con le sconfitte della forza Reale, à titolo di non la fria. re invendicati gl'aggravi ricevuti, che i reintegrati alla g: azia con la clemenza del medefimo Sigifmondo, perchè ravvifandola per un capitale inefaufto, invitavali à peccare con maggior confidenza, quindi tutri con molestissime inchieste, asperse per lo più di temerarie minaccie, infultayano la Corte, premeyano il Rè, affordavano i Fori con le doglianze, e riempivano la Reg-gia di molestissimà sollecitudine. Havevano dunque co' fensi più vivi della loro protervia i fediziofi intimato un altro congreffo del Bocos in Stamita à fine di sare gl'ultimi fperimenti co' quali auguravanfi agevole di atterrire l'intrepidezza del Rè, e renderlo fleffibile alle loro inchiefte; mà d'minuendofi di giorno in giorno il numero de' feguaci, & inficme con esti le speranze degl'ajuti di Valacchia, e Moldavia, non folo non fu celebrata l'adunanza, mà il Palatino Zebredoschi ascoltò volontieri le proposizioni di concordia, che li furono recate con gl'ufizi di quello di Pofnania, e del Zamofchi, i quali la ftabilirono con queste condizioni : Seteri con la Che nella pubblica Dieta di Varsavia fosse egli obbligato à manifestare i complici della fellonia; rendere ubbidienza al Rè con nuovo giuramento di fedeltà; chieder perdono del proprio delitto commesso, sù l'abbaglio di credere ragionevoli le pretefe de' follevati : e di passare Ambasciatore à Roma à proprie spese, ò alla Guerra in Moscovia con determinato numero di milizie ; che poi il Rè l'haverebbe reintegrato alla fua Grazia, & altre preminenze Senatorie dalle quali troyavafi decaduto. Tolto il Capo maggiore a' Ribelli, la ribellione sfumò, concordandosi i Capi minori. Accingendofi poi il Rè à convocare la Dieta in Varfavia, dove comparve dopò molte difficoltà il Palatino fudetto, e fecondo le ac-

ANNO cordate convenzioni si prostrò ne' ginocchi al Rè, impetrando, dopò una grave ammonizione fattali dal gran Cancelliere, il perdono. Fù poi nella stessa Dieta dato vigore con la confirmazione a' Decreti della preterita. aumentate le paghe alla milizia, & i privilegi, e la comodità de' quartieri; fu affe-

gnata per sopradote la somma di centomila scudi alla Regina, con due mila scudi annui d'entrata; su decretato il più risoluto os freno alle correrie de Cofacchi; tù stabilito, che le discordie frà Ecclesiastici, e Secolari intorno alle decime rimaneffero decife dalle Diete Provinciali; nè si potesse mai porre in contesa l'ubbidienza al Rè,se non in ca so di palese violazione delle Leggi del Regno,dopò tre monizioni; la prima del Primate Arcivescovo di Gnesna, ò d' un Senatore, la seconda da una Dieta parricolare; e la terza dalla Dieta Generale, in pera di Ribellione à chi diversamente operasse. Così gli sforzi della presontuosa testa del Zebredoschi restarono vani per quella propria condi-zione di chiunque hà smisurata presunzione di sè stesso, à cui rimane occusto il conoscimento della comparazione à cose maggiori, e quindi tenendofi egli poderofo come era, non seppe scernere, che il Rè era più poderoso di lui per abbatterlo vergognosa-

In Inghilterra premendo fempre con grate speras. vissimi modi il Rè Giacopo la parte catto-

rani lica, e prevalendo nella forza ancora, rifpetto al Regno d'Irlanda , ridusse finalmente il pio Conte Tirone, che già fu soa ftentamento di quel partito, alla necessità d'abbandonarlo, dopò haver dati i rincontri del più coraggioso, e zelante difenditore, che potesse havere la Chiesa Romana; e con tutto che il fervore del suo cuore anelante al trionfo della medefima in quella fola occupaffe tutti i fuoi fentimenti, nondimeno i riflessi della prudenza li rappresentayano yani , indecorofi , e pericolofi altri tentativi, per sostenere i diritti calpestati con prepotente furore dalla severità degl'ordini del Rè, che se gli protessava inimico giurato; e però rifolura la partenza infieme col figliuolo Barone Dongannon, col Conte di Tirconel, e con tutta la fua famiglia paffato a' contrapofti lidi di Fiandra, vi fù accolto con umanissimi trattamenti, de' quali non potè poi lungamente godere , perchè le minaccie che il Rè intonava contro di lui, e la vicinanza delle fue forze rendeali piena di fospezione quella dimora; e però deliberando di cer-

care in parti più remote il falvamento, paf. ANNO. sò à Roma, dove il Pontefice Paolo con 1608 la liberalità dovuta à sì degno ospite, chia- Accolto, e ro per sortezza Cristiana, nella resistenza dal Papa. tanto celebre fatta ad un Rè nemico della Chiefa, che forse superò l'espettazione d'ogn'uno, riftorò i difagi fofferiti, in un comodo, e delizioso assegnamento. Recò bensì la grandezza del cuore di Paolo ignominia alla viltà di quella di Giacopo, che lagnandosi di vedersi suggito immune dalle pene apparecchiate il Cavaliere fudetto, si diede à sarli contro l'invettiva d'un pubblico, e samoso libello, con tanta indegnità della Maestà Reale, quanto ne rimane caricato ogni Uomo volgare, mà onesto, che non potendo compire le proprie vendette con quei risentimenti da Uomo, fi appiglia à i vani latrati del cane, che abbaia dietro, ò à chi fugge, ò à chi si disende. In Olanda la nuova Repubblica se bene ancora non fosse fermata sul piede intero della libertà, fù per opera de' Mercanti, e Capitani delle di lei Navi applicati al traffico nell'Indie Orientali onorata della spedizione d'un Ambasciatore del Rè di Siam, Domina questo una gran parte di quel tratto di Paele che si frappone frà la grade Penifola di Malacca à i Confini della Concincina membro del vasto Impero della Cina, pigliando il nome della Reale Città construtta alle foci del fiume Menam posta in mezzo ad un ambito di cinquecento leghe di riviera marina. E possente detto Rè per oro , elefanti , e milizia . Nell'udire da' Mercanti Olandesi, capitati ne' suoi Porti, la relazione delle vittorie che riportava quella Repubblica per mare, e per terra contro la potentissima Monarchia Spagnuola, non potendo egli figurarfi che vi fusie Regno composto di più Capi nel Reggimento, come nell'India è inusitato l'esempio delle Repubbliche, gli rappresentarono, che il Capo dell'Olandesc, come Rè, era Maurizio di Nassaù; e però dirizzandosi ad

In Venezia la placida calma che godeva lo Stato pacifico della Repubblica non est- Ex Pierrell biva motivo de frapporfi nell'altre contin- 14.7. genze del Mondo, e però quest'auno non sù, detti soda memorabile per i di lei avvenimenti se non di Tolesa quanto alla fplendidezza ben degna di me-

cho l'Ambalciata, come ad Imperatore de-

gli Stati, riportarono la loro udienza entro

il mese di Settembre, e nel presentarli pre-

ziosi doni, nulla altro dimandarono che l'amicizia, e cotrispondenza per somento

del traffico, e della Navigazione.

moria,

## ANNALI DEL SACER DOZIO.

ANNO moria, con la quale fece ella fervire di tra-1608 gitto su le proprie Galee all' Arciduchessa Maddalena d'Austria , destinata Sposa di Cosimo Gran Principe di Toscana; Fù dunque Agostino Michiele il Capitano di Golfo con fei Galere, addobbate à gala sì fontuosa, che bene adattavasi à nozze così cospicue, ad imbarcarla à Trieste insieme con l'Arciduca Massimiliano di lei Fratello, e col feguito di quattrocento Cavalieri ; e dopò il magnifico trattamento che nell'angustia de' Legni potea praticare la genero-lità profusa, su sbarcata nel Porto d'Ancona, di dove poi per terra incaminoffi à

Fiorenza. In Oriente posavano in silenzio le cose 29 Ex 19/4- della Corte Ottomana travagliata folamenrion. is Ai- te dalle correrie, che nelle Provincie della Mesopotamia, & Armenia sacevano con fensibili danneggiamenti l'armi Persiane, le quali erano pervenute fino à quaranta leghe dalla santa Città di Gerusalemme . Nutrendo sempre più serventi desideri il Rè Abbàs di abbassare quel-

fpedì un Ambasciatore in Spagna, l'istan- ANNO za del quale fu la proposizione d'una Le- 1608 ga frà il Papa, l'Imperatore, ed effo Re Ambréin Filippo, con dar luogo ad altri Principi a Spani Crittiani di meritarfi la gloria d'effer partecipi d'impresa tanto memorabile e necessaria al riposo di tutti i Principi della terra, non tanto Christiani, che Maomertani, oppressi egualmente con barbare sorme dal Turco; e ch'egli, premendo ormai col piede vittorioso la Terra Santa di Palestina, havrebbe goduto di trovare Principi della legge del Messia, che secocolleghi nell'imprefa haverebbero potuto federfi regnanti in quel luogo, onorato dal di lui sepolero, giacchè, quanto à sè, l'ampiezza de propri Stati non davali altro defiderio, che di vedere represso il nemico comune. Le distrazioni di Spagna non permifero à questa Am- Senta fri basciata altro frutto, che di essere amorevolmente accolta, & ascoltata, e spedita con quelle espressioni di galanteria fenza impegno , delle quali il vocabolario Curiale ne hà volumi affai copioli.

COMPANY OF THE PROPERTY AND THE WAY AND THE PARTY OF THE COMPANY O

## Anno 1609.

## O M M A R I O.

1 Ambasciata del Rè di Persia al Papa, che ettiene vantaggi per la Fede Cristiana 2 Varj privilegi Papali à gli Spedali, Cardina.

la gran testa della Corona Otromana,

li , Miffionari , Infermieri , e Mercenarj .

3 Morte de Cardinali . A Concilio di Narbona.

5 Infolenze degl' Eretici in Germania ; Lega fret. ta frà effi, chumata de Corrispondenti, oppostale l'altra de Cattolici amendue con pre-giudicio di Cesare.

6 Ambasciata al Turco spedita dal Re Mattias, e sua cagione

7 Profeguimento del Trattato di Concordia frà la Spogna, e l'Olanda. Approvazione della Tregua fatta dal Re Cat.

o Druitione delle Provincie in Spagna per la Religione della Mercede.

10 Disegno del Rè di Franciadi abbassare la potenza Spagniola, e poscia misoversi contra il Tierco.

11 Mmiere dispositive per detta impresa. 12 Divisione meditata dal detto Re di tutto il Cri-

ianesimo in quindici Potenze equali, 13 Modo divifato per tenere unite dette quindici

14 Legazione Appoflolica che dove a spedirsi in Spa-

gua, per trarre il Confenso di quel Rè all'ins-presa. 15 Resole presisse il dea per diriescrie.

16 Farze in promo per tentarla. 17 Marte del Duca di Cleves, che da luogo à con-

tese per la successione. 18 Amori del Rè Eurico con la Principoffa di Con-

de, e fuga della medefima. 19 Ricovero poliato in Fiandra, poi in Colonia. 20 Indignatione del Rè perla detta fuga.

21 Senfi de Ministri Spognuoli perchè detto Principe fi affifteffe. 22 Guerra mientata dal Rè di Polonia contro Mosco-

viti , . Svezzefi. 23 Concilio Provenciale in Polonia.

24 Nuove Erefie nella Setta Calviniana infegnate da Arminio in Olanda. 25 Disparere frà il Papa, e la Repubblica Veneta per la Badia della Vargadizza, & altri suc-cessi della medesima.

26 Introduzione de' Gefuiti in Costantinopoli, claro

distrobi colà 27 Assentato del Bassà di Agria contro il Rè d'Ungberia col tradimento d'Andrea Drogo

28 Morte di Ferdinando Gran Duca di Tofcana, di Giuleppe Scaligero, e di Catterino d'AviANNO
1609
I
Ex Barris
Principalis
Acust
I poodes
acust. A.

Anno Nono del Secolo viene diffinto dall' Indizione fertima. Il Poma del Manmettani il frutto, che ne pure pocerono [Serure 9] altri Prinagio (raffunzi, atte focche il Red il Perfia Abbàs havendo propolo prorogento d'ogni fuo peniere, e di
ogni moto delle propire Armi, animate
ne delle propire Armi, animate
ne della propire al Prinagio (raffunzi, atponto folo procuravala con numero
l'Effertia il Bi Campagna, mi anon replicare
miffioni à divertif Principi, perché feco conperaffero a fine findetto, e dano un uro
di concerto à quel Gran Colofio lo gettaf
efro per terra, à fine di toglicier il Combra

peraffero al fine findetto, e dando un urto di concerto à quel Gran Colosso lo gerrasfero per terra, à fine di toglierfi l'ombra che rendea sunesta a' Dominj Confinanti; Et essendo passato à sar queste parti medesimeà Roma,à nome del sudetto Rè, Frà Antonio di Gouca Agostiniano, benchè la lontananza delle forze del Papa, la distrazione de' Principi Cristiani in altre imprese, ò la loro diffidenza togliessero alla detta Legazione ogni frutto, con tutto ciò riportò il Papa quello, del quale era più anfiofo il fuo cuore zelante, mentre il detto Inviato Perfiano efibì libero l'efercizio della Cattolica Religione in quell'ampio Reame, che anzi ad effetto che la vigna Evangelica havesse copiole propagini, accettò, che i Religiofi Carmelitani Scalzi riformati da Santa Terefia poteffero colà fondar Monasteri. e vivere co i Riti della loro Professione, con piena libertà, e di confirmare i fedeli, e di

gressi, della Fede di tutte le Regioni Orientali, come in esse la sua Cattedra godea le preminenze primaziali, fi diede ad illuminare con la verità, mediante l'opera de' fudetti Religiosi, gl'Abitatori del Regno di Ormus. É questa un Isola posta alle soci del seno Persico, dove apresi l'adito alla comunicazione del vaftifimo Oceano Indico, popolata di Maomettani, e di Gentili: poca cognizione vi era della fede Criftiana, la quale hebbe progretti sì felici, che penetrò anco alla Corte del Signore dell' Ifola, ò come dicono del Rè, il figliuolo del quale illustrato dalla divina predicazione, non solo sù degno di rinovarsi con l'Acque del Battefimo, mà di professare l'Evangelo nella persezione che consiglia, passando à vivere Professo nella Religione

predicare, particolarmente a' Gentili, la Parola di Dio. Anzi secondando sì propizi

avvenimenti l'Arcivescovo di Goa Alessio

Menzeo, à gloria di cui ridondavano i pro-

narca di tutte quelle aggiacenti Regioni, ANNO così fenza di lui non poccano ficocdere avve. 1609 nimenti al propriyi, à continuazione del Convisiono de la mora di proprio di continuazione del convisione di convisione di convisione del convisione del convisione del convisione del convisione del convisione del proprio di Spean, i quali poi fono riudici i feminari per il provvedimento degl'operaj, e per l'idruzzone nelle lingue di tutto l'O.

Mà da' Criftiani lontani rivoltandofi Paolo a' preseti onorò i più meschini di nuo- Ex Rattar. ve grazie, e privilegi, dando facoltà al Cardinale Alessandro Montalto ViceCancelliere, e Protettore dello Spedale de' Mendicanti di San Sifto di far giudicare le Cause toccanti al detto Spedale, e quando is di san sila prima fentenza non fosse valevole à chia- ferire la verità, li permife con Bolla del di venti di Luglio di deputare il Giudice della seconda istanza à suo piacimento, fcegliendolo frà quelli che si dicono Ordina ridella Romana Corte . E perchè l'ampiffimo Collegio de' Cardinali haveva conse. E de Cardiguito da' Pontefici antecessori l'Indulto di conferire alcuni Benefizi vacanti per morte de' loro famigliari, dichiarò in quali casi dovesse haver luogo, per cautelare la Dataria Appostolica da' pregiudizj. E perchè il gran Corpo de' Regolari è sempre mai bifornoso di confortarsi nelle membra indebolite, ò di ravvivare gli spiriti dispersi, ò di riscaldare il servore intiepidito, risentì parimenti Paolo gli stimoli del proprio zelo per il di lui bene ancora, e permise con Decreto del primo di Luglio, che se bene la Congregazione de' Benfratelli del Beato B Gio: di Dio haveva per proprio, & unico Istituto il servigio de' poveri insermi nella diligente cura degli Spedali, e che per l'uso antico de' Monaci della primitiva Chiefa cestavano incapaci di ascendere à Sagri Ordini, con tutto ciò perchè meglio i malati forto la di loro cura ricevesero affistenza più fina, anche rispetto agl' aiuti spirituali; permile dispensazione Appostolica, che un Soggetto per ogni casa potesse ascendere al Sacerdozio, purchè restasse poi incapace à qual si voglia ministero della Religione, intento unicamente all'amministrazione de Sagramenti . E perchè quei Soggetti che sceglieansi da tutte le Religioni col nome di Mittionari Appottolici per patiare all'India nell'esercizio dell' Evangelica predicazione non credesero trovarsi in Terra incombenza nè migliore, nè superiore à quella della forte alla quale erano destinati, si ingiunse Mas fotto il di otto di Luglio, che senza tratte- nel Vioggi

Agostiniana; e come il Rèdi Persia è il Mo-Tomo Primo.

come o Grand

140 ANNALI DEI
ANNO enri in nefiun di quel inoghi che porrava le
1609 necelità de' lon Viggi, pafiafero fipelitamente all'eferzizio loro nella regione afieganzali da' Superiori. Et ad efferto che quelli della Trinità definitati alla redenzione
de' Chiavi pigliafero più animo di verfare
frà g'Infodeli effodità atno pieroli, dichiaroll'aggregati fotto il di quindici di December al coppo de' Religio univerila de'

Mendicanti, con l'ampia partecipazione di tutti i loro privilegi.

3 Nell'aprifi di quell'anno chiufe i fuoi Morardo di Gordina di Cardinale Ferdinando Ninno di comi il Cardinale Ferdinando Ninno di comi con consiste que a contra la contra di con

2.5 mac di Predicente di Granata, i hani construo del Predicente di Granata, i hani construo del Regle preglière apprello il Punerfice Chemolic Programo el Sagrando del Chiefa del Padri di Gesti. Mort ancora entro lo felio mede di Genatio di Cardinale Drazio Malfie rerato, come vedemno, Antono del Cardinale Chiefa del Chiefa del Chiefa del Chiefa del Cardinale Chiefa del Chiefa del

grand'indisposizione, tornato à Roma nella fresca età su seposto nella Tomba de'

maggori alla Minerva . Fù ben maggiore Estacioni perdici phe feet a Chitti Chiverfale, ed la comita de l'anticoni perdici phe feet a Chitti Chiverfale, ed la comita de l'antico de l'anti

re. Perl anona il Cardinale Ludovico de Estecase. Torreded Tietolo di San Panerazio, entro solida Tore il mefe di Luglio, Arcivefcovo di Monteale, dove havendo dati profiti fegni dilluralità verfo poveri, venuto à Roma mancò dopò l'hayer goduto tre anni folo il Cardinalato.

nalato.

Occupò le riflessioni del Padri prepositi

\*\*La Latta all'interpretazione del Concilio, e di il fine

\*\*Trans, cci- del prefente, e molti medi dell'anno futuro,

"lesiame del Concilio celebratosi das Luigi di

Vevina Arcivessiono di Narbona entro il

mesci di Maggio. Equesta una delle princi
pali Cattedrie Metropolicane della Gallia

Narbonefe, ò fia Linguadoca, chiamata ANNo la prima. Sorge la Città, non però celebre de la pari della qualità della Sede, fopra uno vincini. de rami del fume Aude, ed il di lei Prelato gode ancor la preminenza temporale di

Prefidente degli Stati della Provincia, ò di Duca di Gotia, oltre quella di haver foggette le Cattedre Vescovali di Agde, di Alet, di Beziers, di Carcassona, di Lodeve, di Mompellier, di Niímes, di S. Pol di Tomiers detta Sancti Pontii, e di Ufetz; ed havendo già l'erefia di Calvino fatte le più fenfibili impressioni del suo pestilenziale malore in quella Regione non havevano i Prelati goduto nè agio, nè ficurezza di adunarsi, obbligati à pascere gl'Ovili loro srà gli stenti delle guerre civili, e la schiavitù imposta loro dalle correrie delle milizie Ugonotte, che trattavanli da nemici capitali. E quindi intermessa la celebrazione de' Sinodi per lo fpazio di cinquant'anni, volle l'Arcivescovo sudetto ravvivarne la pratica anche nella fua grave età, afferendo di haver prima nella visita satta adempiuto al precetto di Geremia, di svellere, distruggere, difperdere i vizi, edificare, e piantare le virtù ; perlocche intimava à tutti i Vescovi, chiamatiin parte della sollecitudine Appostolica il Concilio, in esecuzione del Decreto del Tridentino, ch'esso già premeditato dal principio del proprio Pontificato havea diferito, e per le cagioni fuderte, e per quelle delle di lui corporali indifpofizioni. Procedendofi poi col Voto de' Padri, e Vescovi delle Chiese sudette all'attuale celebrazione delle fessioni, ne

furono partice le materie in quarantanove Titoli, a 'qual premellia proefficione della Fede Cattolica Romana, fi fiatui: chearitendedierio i Pelari Maggiori, e Minori à far fiorite Svoole della Dottrina Criftiana, o involare alla elizione de popoli i libri di dottrina fosferta di Erefia, s'acendo have copia dell'indice di quelli che havra prolibiri la prima Sede Romana, e s'pezialmente l'asserga Bibba nedi langua Nuovara prolibiri siperi mezzo di Ecclefañici periri in Toologii; le conference della quale foffino parimenze frequenti con erigigente la prebenda anelle Cartecriali, perche vi finiferansie con-

tinuamente: Fosse decente la custodia del

Santiffimo Azimo, così delle Sante Reli-

quie, e delle Immagini Sagre, le quali fo-

no i libri per le persone rozze incapaci di

ftudio, ed mabili alle lezioni: All'empietà delle bestemmie si esibisse la pena più severa

O Fframe de

Efermo de Casoni - ANNO delle maggiori Cenfure: Invigila/scrole Cu-

riealla religiofa custodia delle Feste, e de' digiuni, ammonendo i Medici à non attestare il salso sopra l'impedimento che uno havesse allegato di non osservarli ; ed esfendo gl'Eretici già separati per la loro pravità da' Cattolici, non fi ricevessero ne Sagri Tempi, se non per udirne la Predica: Le Indulgenze, il Tesoro delle quali Gesti Crifto pole in balla di San Pietro Principe degl'Appostoli , e de Successori Romani Pontefici, non si pubblicassero, se non riconosciute dagl'Ordinari: Fosse diligente, gratuita, accurata, e caritativa l'amminiitrazione de' Sagramenti, e quello del Battesimo havesse la propria solennità intrinseca, non estrinseca di musiche, corteggi, fasto, e particolarmente di baci in Chiefa, e di doni fra Compari, e molto meno di esazione di regalo per redimer il Battezzato, che l'avarizia de' Ministri ritenea su l'Altare, se non ricattavasi col regalo: Si frenassero gli strepiti nelle Cresime, nè v'intervenisse Compare il Padre, ò la Madre: La Penitenza non si amministri, se non sedendo il Sacerdote, il quale rengasi reo per qualfifia inchiefta, anco di limofina, farra al penitente, mà bene obbligato à denegarli l'assoluzione de' Casi riservati al Papa, ò al Vescovo: Nell'amministrar la Santissima Eucharistia non vagliasi il Parroco di Calici per la purificazione a' Laici, mà di vafodi vetro: Alle Preci della folita Liturgia della Messa non aggrungansi altre, nè pur falmi, nè si ammertan le semmine à rispondervi, anzi ne pure ad ornare, ò pulire gl' Altari, a'quali non fi permetra di accostarfi à Sacerdoti fconofciuti: Nella Conceffione delle Dimissorie riprovaris le parole con le quali il Vescovo dimittente asserisce di fearicar la cofeienza propria, ed incaricarne l'altrui, mentre dove effere l'artestazione fopra la capacità reale, e certa: Ammonirsi i Parrochi, che, dichiarati da Santa Chiefa nulli i Matrimoni clandeftini, effi non debbono tenerli validi; nè tenerfi capaci gl'Eretici di contrarli co' Cattolici come fcomunicari: L'estrema Unzione conferiscasi con l'intervento de' Fedeli, che siallettano con l'Indulgenze concesse loro da' Vefcovi di quaranta giorni, fe orano per il malato: Il pio ufizio di seppellire i desonti sia immune da' fordidi guadagni; I Teftamenti de' quali in cagioni pie si eseguiscano frà sei mesi, se il termine non sia altramente stabilito, rendendo conto gl'Esecutori Teflamentari a' Vescovi di ciò che hanno

adempiuto, ò trascurato: Ricordarsi a' ANNO Prelati di effer la luce per ogni opera di per- 1609 fezione, di orazione, e di meditazione, e di modestia, e di gravità, e di benignità, e di onestà di costumi, e di moderazione di mensa, e di vitto: Sovvengansi che la fanta vifita delle loro Diocefi dee diriggerfi. à quattro capi principali; primo al luogo, ò fagro Tempio che vifitano; fecondo alle persone che sono destinate à servirvi ; terzo agl'ornamenti per l'offequio divino; quarto al rerto impiego, ed ufo dell'entrate per loro decente mantenimento: I Sinodi Diocefani, e Proyinciali fiano frequenti: I Capitoli, e Canonici attenti al servizio del Coro, e à risplendere per virtù sopra il Cleroinseriore: Offervino i Beneficiari minori le Leggi delle fondazioni, e giurino di adempir i pesi loro imposti: I Parrochi rifiedano vigilanti fopra le loro Greggie, nè credano di foddisfare alla refidenza, fe in una, ò più volte la lasciano, e interrompono per tre mesi dell'anno, offervando nel rimanente le ordinazioni de' preteriti Sinodi-La Claufura delle Monache fia perpetua. ed i Monasteri loro entro le Città, e Terre murate: Le Confraternite Laicali non posfano fare banchetti, rinfreichi, doni, ò ricreazioni, mà le fole opere fante, o piè : I Purgatoriari, ò deputati a' Suffraggi dell' Anime purganti fiano diligenti à far l'ufizio loro, impiegando à celebrar le Messe i Preti del Paele, di dove si raccolgono l'elemosine, si estraggono le rendite, ò si sanno i Legari pii, come pure i Cappellani, ed i Deputati alla fabbrica delle Chiefe, e degli Spedali, da'quali debbonfi escludere i fani : I Sagri Tempi sieno teatri di fantità . e perciò non si tolleri in essi ridotto prosano, ne pure i Maestrati, o nobili nel Presbiterio, o Coro, e molto meno le semmine, ò il gettar loro fiori anche nelle folennità : Offervisi il Messale, e Breviario di Pio Quinto Papa: Sia onesta la vita del Cherico secondo le Costituzioni Sinodali: Non attentino i Maestrati Laicali di conoscere Cause spirituali, ò di per persone Ecclesiastiche in pena di scomunica; ed i ministri foranei del Vescovo non conoscano Cause matrimoniali, ò criminali: Facciano eseguire i Monitorj, e Censure decretate dalla loro Curia Generale: Sieno esecrabili le Simonie, le Usure, e Concubinati a'quali sarà più confacevole ogni lieve pena temporale, che le spirituali, se ben proprie della scomunica, che resti comminata per mantener l'estgenza delle Decime, raffermandosi le difANNO posizioni degl'altri Sinodi Narbonesi . Così 1609 l'estratto delle principali regole del presennte te Concilio soscritto da'nove Vescovi delle recitate Sedi, fù confirmato fuccessivamente in Roma dalla Congregazione del Concilio, con lettera fegnata dal Cardinale Pom-

peo Arrigoni, e da Gio Francesco Fagnani Segretario, sotto il di ventisette Novembre millefeicento e undeci. In Germania, liberata la Corte Cesarea dall'occupazione della Guerra d' Ungheria col Turco, hayeva come riferimmo sostenuti altri travagli per le dissensioni della Cafa Imperiale suscitate frà Ridolfo Cesare, e

l'Arciduca Mattias di lui Fratello, che se bene composte da' grati ufizi del Legato Appostolico Cardinale Millini, e dall'assunzione di Mattias alla Corona d'Ungheria. con tutto ciò, come i moti de' grandi Ocea-

Ex 5pm ni non finiscono sì presto, così alle riserite turbolenze restarono superstiti due azioni, che successivamente cagionarono contumaci disturbi, ed allo Stato, ed alla Religione, imperocchè havendo impetrato dalla confusione de'tumulti accaditti la petulanza degl' Eretici la libertà dell' esercizio della Religione, con tacita connivenza di Ridolfo, mà con grave ignominia de' Prelati Cattolici, anzi de' Ministri Pontifici, quando ad essi non recava salvamento la doppia scusa di Cesare, e per la distrazione che obbligavalo à coprirsi dagl'insulti del Fratello, e della estrema bontà della sua natura. che per se medesimo non riconosceva nulla d'amabile, e di odioso se non venivali additato. Pigliarono perciò tanto piede i Prote-

stanti, che con intollerabile insolenza per-

vennero alla temerità di far rapprefentare

al medefimo Ridolfo, mediante la perfona and del Principe d'Angult loro Capo, che se egli non sapeva meglio diriggere l'Impero, essi haverebbero trovaro migliore Imperarore. E non eta per verità un eccesso di tanta audacia senza sondamento, mentre à fine di poter parlare sì alto, e prorompere in ter-

mini così sfacciati in abufo della clemenza di Cesare, havevano già gl'Eretici sottola direzione del Conte Palatino maneggiata, e conclusa una Lega, à cui dettero il titolo di Corrispondenza, chiamando Corrispondenti i Collegati, benchè non corrispondendo in minima parte al dovere, follino folamente corrispondenti della fellonia. Abbracciava quest'Alleanza tutti i Principi, e Città Protestanti, e portava in fronre il titolo della difesa della libertà di co-

scienza, e di sicurezza della Religione, mà

la fostanza era di havere armata la mano, ANNO per armare di forza prepotente le inchielle 1609 da farfi à Cefare nell' urgenze di ciasched un Collegato, à fine di haverle esaudite ancorche riuscissero dissentance ò dal ben pubbli-

co òdall'interesse di Stato, ò dalla riputazione Cefarea, ò dalla confervazione della Fede Cattolica; e l'Imperatore Ridolfo fopra ogni credere paziente, diffimulando con una fonnolenza mortifera sì perniciofe deliberazioni, ignominiose alla propria dignità. esibì allettamento a' Principi, e Città nere la Religione Cattolica, e far rendere bullette

Cattoliche di fare anche esse projetto d'un Alleanza, chiamata per ciò la Lega Cattolica, oggetto della quale fosse di far fronte alla petulanza de' Corrispondenti, di sostela debita ubbidienza da qual fi fia contuma. Spessas ce à Cesare. Hebbe già i suoi principital «10.0-11 Lega fin dall'anno millecinquecentotrenta fette, quando i Protettori dell'Empio Lutero congregati in Smalcalda si dettero palesemente à canonizzar per santa la di lui deteltabile Appoltafia, rinovata poi fuccesfivamente l'alleanza Cattolica per far contraposto alla medesima quando l'urgenza la configliò , fendone fempre Capi i Duchi di Baviera , gl' Elettori Ecclesiaflici dell'Impero, i Prelati, Principi, e Città Cattoliche ; E se bene sembrava cotanto retto il fine di questa Lega, & onesto l'impiego à cui destinavansi le

di lei forze, nulla dimeno come rende-

va à far sorgere entroil Dominio di Ridol-

fo l'autorità, e podestà ne' vasialli di coman-

dare, ravvifavafi all'effetto poco men rea

cipato, anzi la fua vita, e riputazione, le

quali restano sempre mai in issortunevoli

contingenze, quando armafi il vaffallaggio

per qualfifia altra fantiffima cagione, che

della Lega Proteffante, benchè la caufa, in equità, e probità fosse tanto migliore; mà neres unile la facilità del buono Imperatore Ridolfo ec. 1 Ceffre citandoli fonno grandemente profondo, non seppe aprir mai gl'occhi à cimenti si lagrimevoli, a' quali rimaneva esposto il suo Prin-

per l'unicadi ubbidire al Sovrano. Incominciando poi l'Arciduca Mattias à odere i frutti della concordia stabilita col Es Pilos Fratello, come fatto Rè d'Ungheria spedi una solenne Ambasciata in Costantinopoli ad Acmet Sultano. Due oggetti hebbe la spedizione, e di participare la propria

affunzione alla Corona, per meritarfi con Ambafrino quell'atto di rispetto all'amicizia Ottoma- ni Unghare na la continuazione della Pace, e di chiedere l'amministrazione del Principato della

ANNO Transilvania, giacchè la vacanza del medefimo, per la rinunzia del Ragozzi, efibiva adito alle suppliche, & apertura alla munificenza di Acmet; il quale però col folito della barbarie mirò con buon occhio la preziolità de' Regali, che l'Ambasciatore recò feco per far lume al progresso de' fuoi maneggi, mà col fopracciglio fevero, che è il carattere perpetuo del disprezzo che hanno i Turchi di ogni altra Porenza, appena diè cennno di volere con Mattias amicizia, e di

ratificare la pace. Perchè poi quanto all'inchiesta intorno alla Transilvania, riportò from una fdegnofa negativa, che nella propria amarezza non haveva una scintilla di dolce di qualche ragione, che potesse almeno rendere pago il chieditore : qual forfi era l'impegnamento che la Porta haveva contratto per Gabriello Battori, a cui furono incontinenti mandate le Insegne di Vaivoda. dia Principe, ingiungendofi ancora al Bafsà di Buda, che con tutte le forze operaffe, che la Transilvania prestasse la dovuta, &

intiera ubbidienza al medefimo. In Spagna maturavafi trà tanto l'istanza

F. Refe recara à quella Corte dal Confessore dell'Artion, Beath ciduca Alberto per farla inclinare alla Tregua con le Provincie unite; e pendente tale a fuettativa fi preparavano le materie, e dell' una, e dell'altra parte ne' trattati in Fiandra frà i due Ambasciatori Francesi, Giannino, e Rossi; per configlio de'quali essendofi finalmente raunati nella Città d'Anversa tutti i Deputati, cominciarono in primo luogo à cercare temperamento al punto della navigazione dell'Indie, che dogrefo in pò quello della Religione pareva il più ma-rica per lagevole d'accommodarfi . Haveyano già gl' Ambasciatori, per contenere il tumulto popolare delle Provincie ne trattati senza impazienza, data loro intenzione favorevole sopra diciò, mà effettivamente non era così, imperocchè gl'Austriaci erano quasi inflessibili nel volere gl'Olandesi esclusi da quel traffico; Contuttociò, come le cofe cominciavano à pigliar buona piega, fu agevole agl'Ambasciatori di trovar forme, che soddisfacessero ad ambi le parti. Pareva che gl'Austriaci rimanessero contenti che gl'Olandesi trafficassero nell'Indie, mà non ne' Paesi sottoposti al Dominio della loro Corona, e non ne volevano fare un palese indulto nel trattato d'una semplice Tregua, e perciò il Prefidente Giannino stese l'Articolo con tali parole, che soddisfece à tutti, permettendofi la navigazione

a' vassalli delle Provincie unite in ogni par-

te del Mondo, escludendoli solo da quei ANNO Porti, che immediatamente fossero soggetti all'ubbidienza del Rè Cattolico . Il fecondo punto che non era di minor controversia cadeva sopra le contribuzioni che vicendevolmente fi eligevano da' Custodi de' Porti, e Passi, ò dal più poderoso in Mare, dal quale effetto le Provincie forsi ritraevano intorno à trecento milla scudi annui. Pareva per tanto che il continuarli in tempo di Pace, ò di Tregua tofse un feminario di dispareri, dun'immagine viva d'ostili. E delle Taf tà; onde non potendoseli prefiggere regola tale, cheogni una delle parti potesse rimanere contenta, furono suppresse, ed abolite totalmente. Il terzo punto era quello delle pertinenze, ò distretti d'alcune Terre, e Comunità occupate, le quali restavano in mano delle Provincie unite, ed i Territori loro ancora erano dominati dagl'Arciduchi; per aggiustamento di che pensavali di fare un cambio d'alcuni luoghi, ed in tal forma bilanciare le cose, ma in ciò furono sì duri i Deputati Olandesi, che convenne agl'Arciduchidi cedere i diffret pe' Confai. tile pertinenze controverse, ritenendo ogni uno il possesso di quel Paese che godeva. Potè folo l'intercessione del Rè Enrico, destata non meno dalla pietà sua, che dagl' ufizi del Pontefice Paolo espressi da Roberto Ubaldini Vescovo di Muste Pulcarco Nunzio Appostolico sostituito al Cardinale Barberino, e da' ferventissimi ufizi di Guido Bentivoglio Arcivescovo di Rodi Nunzio Appostolico in Fiandra, impetrare che ne' Territori predetti, benchè passas-

fero forto i Domini delle Provincie, vi restasse l'uso libero, e pubblico della Religione Cattolica, come per scrittura à parte su promesso agl'Ambasciatori Francesi, i quali obbligarono il Rè Enrico à farla interamente offervare. Il quarto punto fu quello di certa imposizione posta sopra i Vascelli, che per passare in Anyersa doveyano entrare nella corrente della Schelda, la di cui imboccatura cade fotto il Dominio della De' Dati-Zelanda, nel quale infiftendo tenacemente i Deputati Olandeli, conosciuto da Giannino insuperabile, su saltato con una dilazione, rimettendo il ritrattarne, quando pigliato piede la Tregua havefse fatto deporre quell'acerbità, che ancora faceva vicendevolmente riguardare le parti come nemiche. Così ancora reftarono le minori differenze trafportate ad altro tempo, afpet-

tandofi dopò la concordia de fudetti punti

la finale rifoluzione di Spagna, intorno al-

la di-

1609 gione Cattolica.

E non tardò molto à venire la rifoluzioza attento ne, e poscia anche lo stesso Consessore con Retationi. l'assoluta facoltà all'Arciduca di concludere la Tregua nella forma che più vantaggiosa potesse spremere dalla durezza delle Provincie; ed essendosi però stabilite le cose frà Deputati, parye agl'Ambasciatori di passare in Olanda per riferire il trattato a' Stati Generali, e pigliar norma di venire speditamente alla totale conclusione. Vollero essi che ciò seguisse con la più strepitosa, e folenne forma, che mai si potesse, riconoscendo quest'affare per il maggiore che solse loro accaduto, e ragionevolmente, per vederfi i vafsalli popolari divenuti Principi, e trattar del pari con lostesso Sovrano. Fù eletta la Terra di Berghes per la genele rale Adunanza de' Deputati di tuttele Comunità della loro unione, la quale è fama

che ascendessero al numero di ottocento. Nella Città di Anversa si congregarono i Deputati dell'una, e dell'altra parte, riferendofi ogni cofa dagl'Auftriaci agl'Arciduchi, e dagl'Olandesi all'Assemblea di Berghes poche leghe discotta. Stefi gl'Articoli al numero di trentotto, che per lo più contenevano negozi di persone private, oltre le pubbliche contingenze riferite di fopra, fù conchiusa finalmente il nono giorno d'Aprile di quest'anno la Tregua per dodici

dosei anni frà il Rè Cattolico, ele Provincieunite, come con Provincie, e Stati liberi; restando così terminato il pertinace surore d'una guerra di quarant'anni, la quale se bene ardeva come in un angolo rimoto del Cristianesimo, attraeva però à sè gl'occhi, ed il calore di tutti i Potentati d'Europa. Fù dalla fama pubblica onorato d'altiffime laudi il Prefidente Giannino, come primo mobile di questa grande, e difficile impresa, ed il Rè Enrico ne ricevè gl'applausi dell' universo, oltre il vantaggio di vedere bilanciate trà Spagnuoli, ed Olandesi le sorze della vicina Fiandra, ed il fuo Reamerimaner superiore, e perciò più atto à dare, che à ricevere gelosia. Ogni Potentato si rallegrò feco di questo sì memorabil fatto; e se le lodi pigliano pregio, ed accrescimento dal lodatore, il Senato Veneziano, sì ammirato dall'universo per l'altezza del senno, e

del sapere, gle ne diè una, che veramente può registarsi con indelebili caratteri nella Loti al Ri Enrico IV memoria de Posteri per alto e memorando puricolar-Troseo della Corona di Francia. Disse per o Vesen tanto il Doge nell'Udienza folita dell'Am-

basciatore, assistito da' Senatori, chechia. ANNO mano di Collegio: Cagionare nell'animo del Senato una nuova ammirazione i faggi portamenti del Rè Cristianissimo, à cui serviva sì bene il livello del fenno, e prudenza propria, che riuscivano à puntino le mifure de' fuoi difegni, e colpivano al fegno i fuor colpi; Costituirlo tali prerogative singolaristime un appoggio del riposo, e sortuna del Criftianefimo ; e come haveva già con la chiarezza dell'eroica virtù fua adempito ogni termine, non rimanere à desiderarsi per l'intera selicità del suo Reame fe non ch'egli divenise immortale nella vita, come tale sarebbe senza fallo nella memoria

Quanto alle cofe Ecclefiastiche null'altro hebbe di memorabile quest' anno la Spa- Ex Tas gna, che la Costituzione Pontificia pubbli- Ballar. cata il di ventiquattro di Decembre, con la quale dandosi regolamento opportuno all' Ordine della Santiffima Trinità della Redenzione delli Schiavi, detta la Congregazione degli Scalzi, si divise in quel Regno in due Provincie, di Castiglia, e di Betica, Repote per i con la prefissione del metodo per la pacifica elezione del Vicario Generale de Provinciali, Diffinitori, & altri Ministri, affinchè dovendo essi Religiosi scatenare i s'edeli dalla fervitù, non riconofcessero essi nel proprio Governo la confusione, che suol porre in fervitù talvolta le persone più libere. In Francia vedendo il Rèftabilita ormai

la concordia Olandese vide ancora aprirsi una delle strade, per le qualt voleva avviar la fua Gloria all' immortalità, con un' impresala più giusta, la più pia, la più memorabile dell'universo. Certo è non poterfene dall'Istoria riportare il seguito con quel chiaro di verità incontaminata, che devefi alla religiosa professione di raccontare per istruzione de Posteri i puri avvenimenti F. Hot del tempo passato, mentre la Morte tronco Penda. le fila del fuo difegno ful punto d'incominciarne l'esecuzione. Qui dunque noi riscriremociò, che ne ritroviamo registrato nelle memorie del Duca di Sugli confidentiffimo del Rè, e fuo principale Ministro, acciocchè serva l'erezione d'un tal modello per certo rincontro della grandezza del suo animo, e della rettitudine de' fuoi fini. Riconosciamo troppo larga la dispensa che ci pigliamo à pregiudizio del vero metodo Istorico, mà come in questo tempo alla Corte di Francia più si pensava, di quello, che si operasse, ci facciamo lecito di riserire ancora i pensieri in luogo de' fatti. Rappor-

ANNO taremo qui dunque i disegni del Rè nella forma che li troviamo notati , lasciando però al Lettore il pensiere di am-The diffe per veri . Non hà dubbio che dopò ch' e del Re effo vide il proprio Reame ridotto ad

metterli per riufcibili , ò di crederli h una calma sì imperturbabile con la Pace man Spa- di Vervino , e di Lione , fi propofe nell'animo qualche gran fine, non folo per somministrare oggetto all'altezza del fuo infaticabile fpirito d'occuparfi in quei pensieri di Gloria militare , alla quale era nato , allevato, e viffuto quafi quarant'anni dell'età fua , mà ancora per emulare le Glorie de Rè fuoi precessori , de' quali sentiva à raccontare con lodevole invidia, ch'altri havevano fondato in Oriente il Regno di Gerusalemme, altri liberata l'Italia dà' Barbari , e restituita la Sede Appostolica all' involato fplendore della propria Maestà del Principato Romano; Onde riflettendo alla qualità delle fue Vittorie da paragonarsi con quelle de'Rè fudetti, mentre nato Rè senza Regno, diverso di sede, abborrito da' Cattolici, perseguitato da' Principali Signori del Regno uniti col nodo tenaciffimo di difendere la Religione, haveva in tante battaglie, in tante fazioni, e combattimenti, in tante perfecuzioni, in sì memorabili afsedi fuperate durezze tanto fcabrofe d'oftacoli, e pervenuto finalmente à federe Rè pacifico, e glorioso, parevali certamente di poter competere di virtù, di riputazione con Pipino, con Carlo Magno, & accingersi perciò à qualche impresa ch'emulasse la loro gloria, eperpetuasse la fua. Non hebbe col pensiero à vagare molto per cercare l'oggetto d'impiegare la fua possanza, perchè di primo tratto confiderò così eccelfa, e formidabile la Monarchia di Spagna, e così pericolofo il starle a lato senza temerla, che da bel principio meditò feco ftesso d'abbassarla, e di far servire poi l'uguaglianza delle forze che indi voleva stabilire ne' Principi Cristiani à qualche insigne impresa contro la prepotenza del Turco; e però riflettendo non poterfi vagare fuori di casa, quando la Pace internanon rende florido lo Stato proprio , di primo tratto s'applicò à riordinare le cole del fuo Reame.

A quest'effetto con la più ardente sole attent lecitudine procurò di conciliare gl'odi, e le fazioni che dividevano la Francia, con

151 lo stabilire l'Edit to à favore degl' Ugonotti, ANNO acciocchè rimanendo etti contenti, vivei-fero rafsegnati all'ubbidienza del Sovra-Ani di Pace fero rafsegnati all'ubbidienza del Sovra-Ani di Pace (C. L. L. di ... Ani di Pace) del no, da che riusciva impossibile di ridur. Regio del

li all' antica unità della credenza. Indi formò un Configlio de' Personaggi capaci, e fedeli, cura de quali foise d'efaminare in che cola potesse lo Stato suo migliorare, quali gravezze riuscisero troppo pefanti a' Vafsalli , quali potefsero imporfi per cumulare denari, quali imprese potessero prefiggersi per più agevoli, e riuscibili , quali dispendi potessero abolirsi per follievo de' Sudditi, quali maniere potessero recare l'aumento del traffico, e del commerzio alla Francia, ed in fine come si potesse fare più selicemente siorire la giustizia, l'abbondanza, e la pace. Alle quali cose havendo poi dato quel provvedimento che habbiamo fenaratamente raccontato nelle paísate annate; indi erafi avyanzato à porre in pace i Principi Cristiani, e per aumento della fuari E per so putazione, e stima, e per togliere l'ostacolo della loro difunione all'esecuzione del configlio che loro meditava di proporre. Poscia si studio di conciliarsi l'amore, e la confidenza, ed il credito di quei E della fi Principi che voleva seco interessare nel dente fuo dilegno, cooperandovi fopra tutto il concetto del fuo valore, della fua prudenza, della fua fincerità, e fin quello della fua fortuna . Questi furono gli Stati d'Olanda, gli Svizzeri, i Grisoni, la Repubblica Veneta, le Potenze del Nort, cioè Inghilterra, Danimarca, e Svezia. E come il fuo bifogno ricercava, che questi lasciassero la rabbiosa antipatia, che per cagione dell'Erefie havevano col Sommo Pontefice, vi applicò li più efficaci ufizi , restringendosi , che deposto l'abborrimento loro, lo riconoscessero almeno per primo Principe temporale del Cristianesimo. Così procurò di comporre le differenze de' Principi, ed Elettori dell'Imperio, disponendo ancora i grandi di Boemia, e d'Ungheria à contribuire seco l'opera loro per una grande, ed utilitlima Impresa, riguardante la quiete comune della Repubblica Cristiana. Parimente introdusse prati- E col Pape ca col Papa, che trovò pronto à secondare ogni suo pensiere per quella parte che à lui si appartenesse; ed è sama che per allettarlo maggiormente à congiungersi seco, facelle proporre Catterina Enrichetta fua Figliuola nata dalla Duchessa di Beufort, al Nipote Marc' Anto152

ANNO nio Borgheli con groffa dote, benchè gli 1609 Spagnuoli ingelositi di tale aderenza fussero preiti à disturbare quelle pratiche con larghe offerte di Stati nel Regno di Napoli; ed il Papa che mifurava la declinazione della fua vita più bifognofa di qualche follecito provvedimento alla fortuna de' Nipoti che porea dargli la Potenza Spagnuola, che di lontane speranze, quali dovevansi attendere dal compimento dell'imprese del Rè Enrico, abbracciò l'offerte Caffigliane, che gli stabilirno in casa il Principato di

Solmona. Suffeguiva à queste disposizioni il fermo pensiero di ciò che haveva destinato di fare, quale era intento generalmente à stabilire una perpetua unione frà Prin-

Pesseri di cipi Cristiani , in forma che di molte Monarchie rispetto a' Vassalli, fosse una Aristocrazia rispetto a' Principi stessi, dovendosi tutti unire in un folo volere diretto alla Pace, ed uguaglianza frà essi, & ad ingrandimento della fede di Cristo, con la depressione della Potenza Ottomana. Per far ciò proponeva, che si dividessero in quindici Potenze, pari di forza, à segno che nessuna potesse alzare il capo contro l'altra, mà alimentando la scambievole carità l'uguaglianza del potere , ò per virtù propria, ò per la forza degl'altri, ogn' uno si contenesse nel suo stato con fruttuosa moderazione . Pareva agevole al discorso questo disegno, benche poi l'esecuzione l'havesse fatto riuscire malagevole all'atto; attesocchè le Potenze che dovevano costituire tal Equilibrio havesseto di già tanto vigore in sè stesse, che poco vi mancasse per stabilirle eguali totalmente, ed inabili à perturbare con ambiquindei ziosi pensieri il vicino . Erano questi il Pontificato Romano, l'Impero di Alemafiri gna, la Francia, la Spagna, la gran Bre-

tagna, l'Ungheria, la Boemia, la Polonia, la Danimarca, la Svezia, la Savoja ò Regno di Lombardia, la Repubblica di Venezia, la Repubblica Italiana, la Belgica, e la Svizzera. Queste dovevano poi ritenere la proprietà loro , cioè di effere successivi i cinque, la Francia, la Spagna, la Bretagna, la Svezia, e la Lombardia . Sei elettivi, il Papato, l'Imperio, l'Ungheria, la Boemia, la Polonia, e la Danimarca . Quattro Repubbliche, due Aristocratiche di Venezia, e d'Italia , e due Democratiche la Belgica, e la Svizzera. Ogn'una di queste Potenze doveya acquistare; la fola Spagnuo-

la rimanere scemata, come forse troppo ANNO possente, e come quella che haveva dato lo 1609 ftimolo ad eccitare il difegno, e perciò così figuravasi la divisione . Primo, che il Papa, oltre le Terre dello Stato Ecclefiaftico, havesse anco il Regno di Napoli antico seu- 4º 5 do della Chiefa Romana, ed accommodato u. per la vicinanza à render maggiore il di lei Dominio temporale. Che di più esso ha-

vesse gl'omaggi della Repubblica Italiana, che doveasi erigere nuovamente, e dalla Sicilia, che si pensava sare acquistare a' Veneti. Secondo, che la Repubblica Italiana dovesse comporfi di tutti i Principi inferiori di questa Provincia, in forma che ne' loro Stati fossero Principi liberi, e nell'assemblea, ò radunanza tanti Senatori, che con forme Aristocratiche cooperassero unitamente alla ficurezza, alla quiete, ed alla difefa di tutti i Potentati di lei . Questi fossero . il Gran Duca di Tofcana, gli Stati di Geno. va,di Luca, Mantova, Parma, Modona, Monaco, & altri Signori, la quale Repubblica costituita in numero collettivo dalli medesimi Potentati vivesse poi sotto la protezione della Sede Appostolica, pagandole per omaggio certo pezzo d'oro. Terzo la Repubblica Veneta oltre gli Stati propri confeguisse il Dominio della Sicilia, riconofcendolo in foudo dalla Santa Sede, con pagare per omaggio un Crocifisso d'oro di venti in vent'anni. Quarto, che il Duca di Savoia s'ingrandiffe, erigendo il suo Ducato in Reame, con l'acquisto del Ducato di Milano, e per decreto del Papa fosse Rè di Lombardia, facendo cambio del Cremonese col Monferrato, con cederlo al Duca di Mantova. Quinto, che alla Repubblica de' Svizzeri s'unissero la franca Contea, l'Alfazia, il Tirolo, il Tridentino, e loro diftretti, con obbligo di riconoscere detti Stati dalla Sovranità dell'Imperio, mediante qualche omaggio, ò seudo da tributarsi di venticinque, in venticinqu'anni. Selto, che le Provincie unite de' Paesi bassi si dilatassero à maggior potenza, foggettandoli anche le dieci di Fiandra ubbidienti alla Corona di Spagna, come anche gli Stati di Cleves, di Giuliers, Bergh, Marck, e Ravensburgh, i quali tutti costituissero una ben fondata, e potente Repubblica, Sovrana e libera, fottoposta à un semplice omaggio da farfi all'Impero. Settimo il Regno d'Ungheria fosse accoppiato agli Stati di Transilvania, Moldavia, e Vallachia. Ottavo che l'Impero restando nella grandezza del Dominio, che riteneva nella Germania, e

nell'altre Provincie si restrignesse solamente con alcune regole à fine che non potesse dilatarfi con acquisti pregiudiziali all'uguaglianza, e però che in nessun tempo, ò per confiscazione, ò per mancanza da linee, ò per caducità, e devoluzione, potesse concedere investitura di Stati yacanti a' propri Parenti, e molto meno ritenerli per sè stesfo, mà disporne à favore di persone lontane dal fuo fangue con participazione, e confenso degl'Elettori, e Principi dell'Impero; e che si provvedesse con espressa dichiarazione d'incapacità della Corona Imperiale successiva susseguentemente nell'istessa Casa, à segno che mai si potesse sospettare di successione, mà terminato l'Imperocon la morte d'uno, in altra famiglia ficercaíse con libera elezione il Successore. Così anche per regola dell'istessa potenza si provvedesse alla successione de' due nuovi Regni di Boemia, ed'Ungheria,i quali dovessero essere elettivi dalla maggior parte di sette Votanti, quali fossero il Clero, la Nobiltà, ed il popolo di quelle regioni per un Voto folo; per secondo il Pontefice Romano; per terzo l'Imperatore; per quarto il Rè di Francia; perquinto il Redi Spagna; per sesto il Rè d'Inghilterra; per settimo i tre Rè di Svezia, Danimarca, e Polonia per una fola voce. Tale era la riformache intendeva di dare all'Impero Germanico come Ottavo membro della potenza Cristiana. Nono voleva che il Rè di Spagna rimanesse contento de' Regni posti dentro l'ambito dell'Oceano comprendendovi ancora il Portogallo. Decimo il Regno di Boemia nello stato in cui si trovava. Undecimo l'Inghilterra col nome della gran Bertagna. comprendendo le maggiori I fole di quel mare. Duodecimo la Polonia congiunta col gran Ducato di Lituania. Decimoterzo la Danimarca come stà. Decimoquarto la Svezia con le fue pertinenze. Decimoquinto finalmente la Francia niente accrefciuta, mà in quello flato medefimo ove lo stesso Rè l'haveva ridotta col proprio va-

E perchè mole sì vasta di Domini più resident, agevolmente si contenesse in buone regole di polizia, ed acciocchè le differenze che folsero furte trà i Confederati havelsero pronta la decisione per via di ragione in esclusione de perturbamenti che suol cagionare il terminarle di fatto, voleva che fi formasse un Consiglio generale, nel quale sessanta Personaggi, quattro per Stato, presedessero Moderatori d'ogni dissensione. Temo Primo .

Arbitri , Compositori , e Giudici innap. ANNO pellabili di tutto ciò che accadesse di con- 1609 tesa frà li Potentati sudetti . A quest' A . Confesi dunanza si dasse la residenza in luogo commodo alla maggior parte de' Collegati, come sarebbero le Città di Metz, Nansì, e Colonia: & acciocchè la distanza di questo generale Configlio non recasse grand incommodo a' Principati posti nell'estreme parti dell'unione, si dovessero formarne tre altri in tre differenti luoghi, ogni uno de' quali fuse composto di venti Uomini, e cura Contali miloro fosse di ventilare le materie, discutere » i negozi per la commodità dell'informazioni, che potevano havere dalla vicinanza delle parti interessate, le quali poi si dovesfero efattamente riferire al Configlio generale, che come Senato Sovrano dovesse determinare ciò che conveniva di ragione. Oltre tale incombenza dovesse ancora questa generale Assemblea provvedere con salutevoli prescrizioni, e con opportuni rimedi, che il Dominio de' Principi nou degeneralse in tirannide, che i Valsalli non rimanessero oppressi, à ingiustamente, e notoriamente aggravati, così che le fellonie, le novità, e le perturbazioni della pubblica quiete, per norma da darfi, restaffero compresse in forma, che il Sovrano entro i termini del giusto ricevesse ogni più riverente ubbidienza, ed i soggetti la prestassero con vantaggio d'un pacifico, retto, e moderato reggimento. In oltre che con le contribuzioni di tutti li quindici Confederati fi mantenesse un capitale di denaro col quale à disposizione dello stesso generale Configlio si aiutassero quegli Stati, che reftavanoesposti all'invasione degl' Infedeli, come erano l'Ungheria, la Polonia, la Svezia, da' Moscoviti, Tartari, e Turchi. In somma voleva che questo Configlio folse un fupremo Magistrato Censore dei Rè, refugio degl'oppressi, mantenitore della Pace, conservatore de' Domini, protettore delle ragioni di tuttì, à somiglianza degli Effori, appresso à i

Lacedemoni, Giudici superiori dei Rè. Supponeva che lo stabilimento dell'accennate quindici Potenze agevolmente po- Es Memo telse vederfi confiltente, & intero, nello fpazio di tre anni, e di potere poscia incaminare allora l'impresa, che già erasi prefisa per gloria del Cristianesimo. Era Gorn el questa il muover la guerra per terra, e 62º Turchi. per mare contro la Potenza Ottomana, considerandola per altro sì vasta, e poderofa di forze, che stimava vano ogni at-

tenta.

154 ANNO tentato, che non uscisse da un somi-1609 gliante preparamento, e da una congerie sì riguardevole di forze, di ricchezza, e di fenno, unite in una fola formidabile Potenza . Voleva per tanto, che di comune sentimento de' quindici Confederatifieleggessero tre Capitani Generali, due d'Armate Terrestri, ed uno di Maritima, i quali formaffero con l'uguali contribuzioni di dinari, di Genti, d'Artiglierie, d'Armi, e di monizioni tre differenti armate, che in un tempo medefimo attaccafsero gli Stati del Turco, e per mare, e per terra. Erafi da' periti, e pratici delle forze, e Principati de' quindici Consederati scandagliata la fomma di cui fi poteva fare capitale con una moderata,e conveniente contribuzione di ciascuno. Pareva perciò, che in genere, la quantità de' combattenti potesse ascendere à due cento settantacinque mila fanti, ed à cinquanta mila Cavalli. Che si

Bombardieri, ed Ufiziali à proporzione, le quali cose egualmente partite in due Armate provyedevano i due Capitani Terrestri di forze tali, che certamente potevano efihire fondate speranze di non impiegare in vano tanti penfieri, che si spendevano per ridurre il disegno à persezione. Quanto poi mu Na. all'Armata di mare, questa dovea formarsi di cento diciasette Navi, e Galee, susseguita dalla necessaria conserva de' Vascelli di minor grandezza da cariço; foffero queste tornite di monizioni, e milizie, ed artiglierie, le quali parimenti costituivano una forzasì poderosa in Mare, che ben potea cagionar timore à quella parte ove disegnasse lo sbarco, ed intentafie l'attacco. Queste erano le forze maritime, e terrestri, questi i disegni, queste l'intenzioni della nuova, ed inau-

dita Consederazione Cristiana, nella quale

dovevano comprendersi tutti quei Principi

che consentissero nella Lega di Grazia, ad

esterminio del Maomettismo, à piena tran-

quillità, e pace della Repubblica Criffiana;

Mà come sembra che la proposizione havesse

più dell'ideale, e del Platonico, che del fisico e

poteffero vedere appreftati ducento diciafet-

te pezzi di Cannoni, con carri, monizioni,

riudiblica pportremo qui le maniere che fi divifavano per incaminata all'eccuzione. Non hà dubbio che à tutti i Potentati Crittani farebbe riudica vantaggiofa, mentre dal rapporto del fuderto difigno appari for ; che ogn'uno di loro haverebbe fatro qualche confiderabile acquitto, e prerio potevafi fupporre per franca la prontezza de' medelimi à contribuire tutte le forze de'

proprj Stati per haverne l'effetto, ed in que. ANNO stamaniera costituivasi un cumulo di pos- 1609 (anza sì grave, che poteva ben forzare i renitenti à consentirvi. Questi non potevano effer altri, che le due Case Austriache: la Germana per le prerogative che s'involava- 60 no alla grandezza dell'Impero, e per la dichiarazione che doyeva indi feguire dell' incapacità degl' Eredi alla successione; e la Spagnuola per il maggior pregiudizio che haverebbe rifentito nello spoglio di tutti gli Sati fuori della Spagna. E per ciò l'unica difficoltà che poteva forgere in questa grande, ed eminente impresa era questa dell'oppofizioni dell'una, e dell'altra Cafa d'Auftria, le quali dovevano effere unite indiffolubilmente alla diffesa de' Stati propri, ed alla conservazione dell'ampiezza de' loto Domipi. Per superare tale ostacolo haveva il Rè fiffata la mira fin da' primi eccitamenti de' penfieri, ne' quali capitò dopò la pace del fuo Reame, e perciò meditava di adoperare la forza, e regolarne i movimenti con la feguente disposizione. Prevedevasi che dalla parte d'Italia sarebbe stato lo ssorzo maggiore della difesa, come che ivi doveya farsi il dispoglio più considerabile della Casa d'Austria, nel toglierli i Regni dell'una, e dell'altra Sicilia, e l'importantissimo Stato di Milano; e però haveva il Rè particirato il fuo difegno al Duca di Savoja in primo luogo , Principe d'altissimo intendimento, atto ad intentare, e perfezionare ogni grand'impresa, col quale voleva anche strignersi con maggiore attinenza, promettendo la propria Figlia Cristina al Principe Vittorio Amadeo di Lui Primogenito; e come che trattavasi di sollevare la fua Cafa alla prerogativa di Rè di Lombardia, à cui haveva egli in ogni tempo aspirato con eccesso di servore, non può recarsi à dubbio che non fosse per movere tutte le pietre, ed apparecchiare tutte la machine, affine di vedere condotta à prospero termine la grandezza della fortuna, che fi preparava di rendere fegnalata la fua memoria, e potente frà i fregi Reali presenti, ed effettivi, non paffati, e titolari la fua posterità. Così la Repubblica Veneta potente in mare, e potentissima nell'eccellenza del Configlio era parimente partecipe del difegno, che volentieri haverebbe voluto eseguito, trattandofi folo d'abbattere una Potenza estremamente temuta, come quella degl' Austriaci, gli stimoli della quale senti-

vafi ne lati, e nelle viscere per le pretensioni dell'Imperio, e del Re Cattolico coANNO me Duca di Milano sopra alcune Città di 1609 terraferma, e fopra tutto per la confidera-

zione che mai i Principi del mondo hanno base durevole, se la sorte non li accommoda tutti in una quasi uguale possanza; e però non poteva certamente rimirare se non con occhi lividi la formidabile ampiezza del Dominio Austriaco, per affetto di cui i vicini non potevano se non temerlo, ò servirlo. E poi trattandosi di farli conquistare l'Isola di Sicilia mirabilmente accommodata per l'opportunità de' Porti à congiugnere il Dominio dell'Adriatico, e Ionio al Mediterraneo, disponevasi ottimamente à ben custodire i propri Stati in Levante, col Dominio d'un Regno sì florido in quelle vicinanze. Nè il Papa, confapevole ancoreffo del penfiere, poteva ritirarfene, trattandodi liberare ello pure dall' angoscie della gelosia, di vedersi in Italia inseriore per sorze temporali a' Spagnuoli, e per la gloria che haverebbe confeguita di ricuperare alla fanta Sede il Reame di Napoli, membro sì essenziale, e riguardevole del Dominio Pontificio. Consideravasi di tale importanza questa speranza, che sacea credere, che non dovesse il Papa soyvenirsi della sua grave età, e del pericolo à cui lasciava esposti i suoi parenti, versoquali poi nell'avvanzarsi degl' anni aumentò l'affetto molto più che a' difegni del Rè Enrico. Questi tre Potentati, Papa, Repubblica Veneta, e Duca di Savoja impiegati à travagliare come in interesfe proprio, costituendo le più valide forze di tutta l' Italia quivi faceyano tale cumulo d'armi, che ben potea contraporsi à respignere ogni attentato che facessero gli Spanuoli per contendere la disegnata cessione de Stati, che vi possedono. L'altro luogo d'onde prevedevasi vigorosa difesa agli Aufiriaciera la Germania, nè era interiore il provvedimento chesi era fatto da quella parte ancora; imperocchè quattro Electori, cioè quello di Colonia, di Magonza, di Brandenburg, e Palatino certificati del diegno, ed intenzione del Rè, havevano seco segretamente convenuto di darli tutta l'affiftenza loro, dirizzandola à portare al Soglio Imperiale il Duca di Baviera, il quale già era pronto per dar la mano alla propria efaltazione. In oltre molte Città Imperiali mirando con amarezza il Dominio Austriaco, dal quale fi teneyano gravemente offese per sì rilevanti pregiudici rifentiti contro i loro Privilegi, fierano spontaneamente esibite al Rè di effer seco in ogni più ardua intraprefa contro la Cafa d'Austria, à fine di

scuotersi dal giogo, che dicevano insoppor. ANNO tabile del di lei odioso Impero. Anche nel. 1609 la parte di Boemia, e d'Ungheria non mancavano intelligenze con Personaggi più chiari di fangue, e più acclamati dal favore popolare, i quali sdegnati oltremodo da qualche inconvenevole asprezza sostenuta alla severità Austriaca, andavano ariolando chi dasse loro la mano, per trarli da quella foggezione. Et ecco come, e per la parte d'Italia, e per quella di Germania fi supponevano validamente contrastati i moti degl' Austriaci, non imprimendo alcun timore le forze di Fiandra, come esposte al furore vicino delle Provincie unite, e della Francia, nè quelle della Spagna come rimote oltre i Monti, e perciò tarde di moto.

e non confiderabili per altre ragioni. Mà discendendo dall'altezza di tali idee alla pratica, penfava il Rè d'havere in ordine un'armata di quaranta mila combat- Ferre tenti, oltre il seguito della Nobiltà, che propria haverebbe tirata à sè la sua Reale presenza. Credeva poi, che non fossero per mancare occasioni, ò pretesti di muoverla, come in effetto indi à poco ne uscirono due verso i Paesi Bassi, ove doveasi dar principio all' attacco, ed al movimento dell'armi, tependoli per ferma una generale follevazione di popolo, e di Città, secondo i certi rincontri che se ne havevano, à seconda di cui le Provincie vicine, afficurando le spiaggie del mare con le loro navi per mantenere il Dominio, come l'armata di Francia lo confervava per terra, haveffero ftimolati i popoli stessi à gridare libertà, ed à fare umile istanza al Rè di Spagna di riporgli nello stato libero, impiegandovi ancora gl' ufizj di quei Rè, e Principi che erano partecipi di tutta la ferie del difegno; la quale grazia, ò impetrata, ò usurpata doveva stabilire in sorze il Primo, e principale membro della Confederazione, cioè quello delle diciasette Provincie de' Paesi Bassi, che unito poi alla Francia, ed Inghilterra pigliava tanto vigore d'elibire una valida protezione agl' Elettori dell' Imperio, e Città libere d'Alemagna, ad effetto di coftrignere l'Imperatore à rimetterli nel posfesso delle loro antiche prerogative, e Privilegi, e particolarmente in quelle del diritto di fare l'elezioni libere , immuni d'ogni occulta, e palefe violenza, tanto di forza, quanto di minaccia, ò d'allettamento, le quali cose pretendendo, che fossero fino allora concorfe in ogni elezione

che erafi celebrata, dovevano chiedere, V 2

156 ANNO che loro si permettesse di farne una del Rè 1609 de' Romani, fecondo la pienezza della loro libertà, e volontà; il che ottenuto dal concedimento, ò estorto dalla violenza. dovevano poi eleggere à tale dignità il Duca di Baviera, il quale con le ragioni folite della futura fuccessione all'Impero, con lo folendore, e forza del fuo Principato ereditario, poteva attrarre tanto spirito à sè della grandezza Imperiale, che l'Imperatore rimanefle come una femplice Immagine dell' Impero, & un ombra del Dominio. Così parimente paffando di grado in grado i Confederati facessero poscia l'istessa istanza per li Popoli d'Ungheria, Boemia, Austria, Stiria, e Carintia, i quali volendo il diritto di eleggere il loro Principe, fosse loro restituito interamente, mediante la dichiarazione della nullità delle paffate elezioni , per lo più supposte violente. Assettato il Settentrione, fi paffasse poi nell'Italia, nella quale il Duca di Savoia come creditore di Dote competente all'Infanta Catterina fua Moglie, e Madre de viventi figliuoli , doveya chiederne la foddisfazione al Rèdi Spagna suo Cognato, potendo esso tenersi oltremodo gravato, che all'Infanta Isa. bella fi fosse assegnata una Dote sì ampia, e vasta come il Dominio de' Pacsi bassi, e che poi esso non havesse havnto nè pure la centesima parte; che però per uguaglianza, tanto più dovuta di ragione, quanto che da Catterina erano nati tanti figliuoli, che da Ifabella non se ne sperava alcuno, dimandasse lo Stato di Milano, il che negato, come credeasi, fosse venuto risolutamente all'Armi, nel qual caso il Signore delle Dighiere, che comandava le forze del Delfinato dovesse soccorrerlo di quindicimila Fanti, e due mila Cavalli, con lo sborso di cento mila scudi il mese, sperandofi favorevoli gl'altri Principi vicini à foc-

> correrlo, per confeguire profpero fine d'occupare detto Stato con l'Armi. Dopò do-

veva il Rèpregare il Papa ad assumere la

cognizione per via di giustizia delle ragio-

ni, che la fua reale Cafa di Francia come

Erede di quella d'Angiò haveva sopra i Re-

gni di Sicilia di quà, e di là dal Faro fopra

la, Navarra, e Rofciglione; ed acciocche poi non fi potesse credere in lui eccitamento

d'ambizione di tale istanza, gustata che

havesse il Pontefice la fua ragione, voleva

cederla tutta, trasferendo nella Santa Sede l'utile Dominio del Regno di Napoli, e

nella Repubblica Veneta quello di Sicilia.

Ed acciocchè tanto fuoco acceso in tante

parti d'Europa non divampasse il Cristia. ANNO nesimo, quando parea che tutto si propo- 1609 nefse per avvantaggiarlo, prima di procedere à formali attachi d'Armi, dovefse il Papa fare una folenne spedizione d'un Legato Legato Ap-Appostolico in Spagna, rappresentando al publico che Re Cattolico, la convenienza, non l'in-6 in Spaga. gordigia muovere i Principi Cristiani à quell'impresa. Pregarlo con le 'più vive, ed efficaci maniere di contentarfi d'esser Rè di Spagna, non perturbatore del Mondo; havere i suoi Antenati, per stendere più oltre il braccioper la conquista di regioni remote, difertate le proprie, ridotti già i floridi Regni di Spagna, in folitudini, e defolazioni; esser partito migliore, e più vantag-giolo di farsi grande in casa propria, che altroye; haver l'esperimento fatto apprendere con gl'avvenimenti troppo chiari, che l'acquifto de' Domini lontani era stata la perdita della quiete della Cafa Reale, morti il Padre, e l'Avolo ne' molesti pensieri che loro recava il reggimento malagevole di troppo vasto Impero; poter riconoscere la Fiandra per sepolero de migliori Capitani, e foldati delle Spagne ; le guerre esterne necessarie voragini à millioni de Tesori, e di sangue Umano; le ribellioni essersenza falloil martirio de' Principi, e riuscire configlio afsai più pacifico in cercare l'occafione di non haverle, che nate haver la gloria di fuperarle, defolandofi con tali vittorie i propri Stati; l'unico mezzo di non haverle essere il procurare i Domini raccolti, e ristretti, a quali potesse giungere il calore della prefenza personale del Sovrano in pochi giorni, per ravvivate col proprio fiato lo spirito intiepidilo de' malcontenti, e di feparare con l'acutezza de propri fauardi i perniciosi disegni delle menti torbide, e discacciare col sereno volto del regnante le nubi de civili difturbi . Ben però comoccevati che tale ufizio, benchè portato col fervore della carità Appostolica per mezzo del Legato Pontificio non doveva riufcir fruttuofo, e perciò disponevansi indi le cose per far susseguire alle parole i satti, agl' ufizj l'Armi, all'esperimento delle quali bifognava in fine commettere l'efecuzione de' stabiliti configli , condicendosi incapace la mente del Rè Cattolico d'uno foontaneo ditpoglio della parte più confiderabile de' fuoi Stati, benchè foise vero, che ne godea tanta copia per estensione, che non potca fupplire à governarli tutti, come altri Principi poi nan ne godevano tanta porzione, con la quale potessero governare sè stessi.

ANNO stessi . Ed è certamente proprio dell'umana mente il defiderare sempre spazi più vasti di Dominio, benchè non florido, per occulto prorito che della non folo l'infaziabilità nostra, mà l'incompetenza delli stessi oggetti terreni à faziare le nostre brame, e perciò conoscendosi il ristretto Impero inabile à contentarci, cerchiamo lo spazioso, benchè esso poi fia molto meno abile à stabilire in posa i vasti sensi della nostra cupidità, i quali non adempiuti col profilmo, cercano il lontano, che parimenti impotente tendono poi con sciocca temerità all'infinito. Credevail Rè di superare l'asprezza, e le difficoltà di quetta impresa particolarmente con due modi. Il primocon una esattitlima regola delle fue operazioni , l'altro con le poderose sorze del suo Reame, e de' fuoi Collegati tanto di Fiandra, e Germania, quanto d'Italia, spezialmente del Duca di Savoia, del fenno, e fortezza di cui faceva quel gran capitale che prometteva l'ardenza della sua brama di farsi Rè di Lombardia. Quanto al primo modo di regolar sè stesso, si era tenacemente prefiso nell' animo di mostrarsi con satti, e con parole ingenuo, e fincero mantenitore delle proposte, soprammodo alieno de' propri vantaggi ; perlocche replicatamente proteflava, non volere per sè, ò per la fua Nazione nè pure un Villaggio, mà che tutto il conquittato cedesse à commodo, ed ingrandimento di quei Principi, che nel divisare l'improsa erasi già stabilito; ed in questa sorma purgato l'animo fuo d'ogni ombra d'ambizione, astuzia, ò simulazione, meditava di fare tanta stima de' suoi Consederati per tenerli secom sì stretta, e persetta unione, che non voleva intraprendere minima deliberazione, fe la piena approvazione de' Collegati non l'ammettelse per profittevole, e 14 re non l'applaudisse per riuscibile. Di non in-

"rim tentare in più luoghi imprese distanti ad un tempo medefimo, mà di fare feguire le spedizioni da luogo à luogo, attendendo fempre i fuccessi delle precedenti, per non entrare in duplicati impegni con dubbio evento, ed infelice; anzi in una parte fola, dovendosi per necessità di molti attentati in un tempo lasciarne qualcuno raccomandato alla fortuna, che presso a i prudenti non fuole havere minimo credito. Voleva apparire sopratutto sollevatore de' Principi deboli, e perciò interessandosi à promovere il loro ingrandimento, voleva che lui riconoscessero per amico ristoratore della loro fortuna. Così voleva dimostrarsi grato 2' Ca-

pitani, e foldati di valore, e di fervizio; ANNO onorandoli, e premiandoli largamente, e fopra tutto guardarfi di non essere notato scopertamente parziale d'alcuno de Confederati, mà come padre, e Protettore comune, farsi riconoscere uguale, giusto, ed indifferentemente amico. Voleva che la disciplina militare ricevesse ogni più esatto rigore, invigilando a' disordini, provvedendo con severe penea' saccheggi, agl'incendi, alle rapine, & alle violenze intorno al vendere, & al comprare, affinchè la milizia, istromento del suo buon pensiere, non riuscisse d'aggravio, di scandalo, d'ostacolo all'impresa, con sdegnare i Popoli, e per l'altra parte con lode, encomi, e premj a' buoni, e diligenti foldati, voleva tenerli seco allacciati con amorosa ubbidienza; tutto ciò perchè non fosero chiamate l'armi sue inondazioni de' Barbari, torrenti de' flagelli, mà liberatrici dall'oppreffione, ed apportatrici della Pace, equiete univerfale. Ne luoghi ove doveva scoccare il nembo delle fise Armi haveva procurato di far parziali della loro giuftizia le penne più accreditate, acciocchè imprime sero ne Popoli la santità del suo sine . A Roma haveva con favori, e pensioni tirati à sè molti Cardinali. In Alemagna haveva havuti al suo foldo i Capitani più esperimentati, e frà Svizzeri haveya di già impresso il vantaggio comune dell'impresa. Tali erano i penfieri per regolare sè stesso, discusti per lo spazio forsi d'otto anni che haveva nelia Pace del suo Reame speculato quest alto assare. L'altro modo preparativo delle forze à cui finalmente doveass attaccare la speranza del buon esito di questo malagevolo difegno era sì possente, che sosteneva seriamente il concetto di tale propolizione, acciocchè non fosse decantata per chimera, ò per non riuscibile Idea, oltre li quaranta mila combattenti, che sul finire di quest' anno già erano in ordine, vi era il feguito della fua Reale bandiera, detta la Cornetta bianca, che suol tirar seco da quattro mila Gentiluomini, i quali fogliono por Risordine tare nel valore, e nella bravura di com-i delle Mil piacere al Sovrano la potenza d'un efercito. sile da con Dalla parte de' Paeli baffi doveva il Principe d'Oranges uscire in Campagna con quindici mila Fanti, e due mila Cavalli. D'Alemagna il Principe d'Anault con dieci mila. I quattro Elettori Magonza, Colonia, Brandeburgo, e Palatino unitamente col Bayaro doyevano appuntarne venti mila Uomini ; La Repubblica di

ANNO Venezia, e il Duca di Savoja dovevano 1609 mettere in punto una groffa armata, che ad ogni cenno affaltaffe lo Stato di Milano. Gli Svizzeri parimente dovevano fare il fimi-

le, oltre una levata di sei mila fanti che già l'effert fe fi conduceva à militare nel Battaglione Reale fotto il comando del Duca di Roano. Tali erano le forze di ferro, alle quali non erano inferiori le forze dell'oro, che fuol dare all'altre maggior vigore. Imperciocchè fi trovavan già raunati nel Castello della Bastiglia quattordici millioni di lire, sette millioni nelle mani de' Teforieri , e due altri millioni in altre mani già raunati per avvanzi fatti negl'anni decorfi. Oltre questi il Duca di Sugli primo Tesoriere l'afficurava di quaranta millioni di straordinario, per lo spazio di quattr'anni, e però poteasi calcolare, havere comodità di far la guerra per lo spazio di quattr' anni fenza renderla

fensibile a' fudditi, nè pure d'una minima

impolizione. Nè minore riusciva il provve-

dimento delle vettovaglie,e monizioni, delle Menisioni quali ne haveva anticipatamente fatti prome . riempire i fuoi magazzini posti alle frontiere; e ben corrispondeva à tutto ciò l'inclinazione della milizia veterana, la qualegià compagna delle fue vittorie, anelaya alla felicità di vederfeli nuovamente feguace alla campagna, come esso non haveva mancato di cattivarfi gl'animi de' principali Capitani con groffi donativi, e con larghe remunerazioni. Sperava ancora che la grandezza de' preparamenti fatti si strepitosi con tanto dispendio potessero nella prosecuzione dell' imprefa fervire di rifparmio, imprimendo tale spavento nel mondo, che questo aprisse un'ampia strada alla felicità del fine à cui haveya ancora destinato di procedere con mirabile celerità, folito à dire, effere massima infallibile, che il principio ardente hà il progresso prospero, benchè sia ardua l'imprefa, e che le vittorie per lo più fi rubbano prima che i nemici s'istruiscano à contenderle. In fomma credeva agevole questo gran difegno, nè temeva di contrafto fe non

dagl' Austriaci, e dal Gran Duca di Tosca-

na, e dall'Elettore di Sassonia, mà la qua-

lità loro scompanya à fronte di sorze sì po-

derofe, e non mancavano maniere d'occu-

parli alla cuftodia de' loro Stati, ne' quali potevano accadere turbulenze, e folleva-

zioni,massimamente in Pisa, Siena, e Fio-

renza, nelle quali Città il cadavere della

morta libertà può dirsi che ancora era caldo,

per ripigliare fiato ad un folo grido del popo-

lo poco inclinato allora à fervire alla povità

del Monarchico Reggimento de' Medici. E ANNO se bene restò occulto questo gran disegno, 1609 nondimeno non era sì arcano, che qualcuno non ne penetraffe la traccia, e perciò non mancorno voci, e penneben fornite d'eloquenza le quali tentavano di riferire la moffa dell'armi Franccii al puro, e folito fine pe d'Es d'ingrandirsi, allegando esser tutti i suppo- ... fti pensieri pretesti da far tacere gl'incauti, e manti speziosi da chiudere le luci a' creduli, già che terminavano al centro di deprimere la potenza Spagnuola, e poi rimanere superiore à tutte l'altre , e così à bel agio andarle poi foggiogando tutte, à fine di trionfare con quell'ampiezza di Dominio, che tanto efacravasi allora nella Casa d'Austria . E certamente pochi credevano finceri i pretesti di far argine al Turco, di mettere in pace il Criftianesimo, d'uguagliare in una santa unione il potere di tutti ; stimando che la fantità di questi vocabili fosse usurpata per allettare gl'inesperti, per addormentare gli femplici, e per velare gl'occhi a' deboli; Mà quì noi habbiamo riferito ciò che si propose, ciò che si disse, nè alcuno può dire di poi ciò che sarebbe seguito. Accadde ben sì entro il giro di quest'

anno un'avvenimento , che clibì di fua Ex Rela, mano la forte propizia per allettare il Rè Beniso Enrico ad avvanzarfi corraggiofamente al gran tentativo, che haveva conceputo. Questo su l'estinzione della linea maschile de Duchi di Cleves , e di Giuliers , per la morte di Guglielmo ultimo Duca di gi san di quella stirpe, accaduta nel mese di Marzo Giol tenza Figliuoli mafchi . Entrarono à pre- molti cipi . tendere quella gran successione molti Principi , chi per attinenza al desonto , e chi per aderenza all'Impero, di cui questo Stato era feudo. Da questo haveva fomento, e ragione Leopoldo Arciduca d'Austria Vescovo di Grasburgo come investito di quella vacanza da Cefare, che supponeva d'effer devoluto al di lui diritto di provvedere alla mancanza dell'antica Casa di Cleves. Per attinenza quattro Principi pretendevano, come quattro erano le Sorelle del Duca Guglielmo maritate molt' anni prima della fua morte ; la prima al Duca di Pruffia ; la feconda al Duca ò fia Palatino di Neuburgo ; la terza al Duca di due Ponti ; e la quarta al Marchese di Borgaut . La prima con prerogativa di primogenita, era passata da questa vita inanzi che ne mancasse lo stesso Guglielmo, lasciando di sè una Figliuola

ANNO unica maritata al Marchese, ed Elettore di Brandeburgo , la qualità , e potenza di

cui rendeva più vivaci le sue ragioni, ed apparechiava più duro contrasto agl'altri Cognati , ed all'istesse forze Imperiali , che pure si preparavano per sostenere la segreta investitura data all'Arciduca Leopoldo . Questa ragione di Primogenitura veniva parimente allegata da Neuburgo, come quello che delle viventi Sorelle haveva per moglie la mazgiore d'Età. pretendendo che la qualità sudetta si doveile pigliare dal tempo della purificata successione, non dall'anteriore, trasferendola dalla Madre defonta nella Figlipola maritata à Brandeburgo, che anzi come la più tenera d'anni era anco la più lontana di grado dalla persona del morto Duca. Oltre i sudetti non erano men vigorosi nelle pretese l'Elettore di Saffonia, ed il Duca di Nivers in Francia , e mentre frà tanti pretendenti andava pensandosi di porre in sequestro i

Feudi, finche l'Articolo si conosceya per Giustizia, come haverebbono desiderato i Vasfalli di Cleves, à fine di non costituire la Patria loro per teatro d'un emergente, che non poteva agitarfi se non con l'Armi, e col fangue, Neuburgo, e Brandeburgo, entrorono ambedue in possesso, occupandos i Castelli, & i luoghi di maggiore importanza, fortificando le loro ragioni con una stretta unione

contro ogni altro perturbatore. L'Imperatore per impedire questa novità, e per conservare inviolabili li diritti della sovranità fua hayeva spedito l'istesso Leopoldo à Giuliers, per eseguire il sequestro Imperiale, e per annullare gl'Atti del possesso pigliato da' Principi sudetti; mà anche frà Grandi hebbe luogo il detto che corre frà il volgo, che rimane dalla forza oppressa la ragione , imperciocchè non ostante qual si voglia disposizione legale, in questo caso per via di forza fi foftenne il farto col fatto , e riuscì vano l'esperimento dell'Arciduca. I Prin-

cipi Possessori hebbero campo non solo di mantenere il loro possesso, mà di ricorrere à i due Rè di Francia, e d'Inghilterra per essere assistiti con l'armi in cafo d'attacco, ed elibirne quindi l'opportunità al Rè Enrico di non differire più oltre l'esecuzione de' suoi disegni , ordinando con mirabile celerità alle genti

d'Armi, alli provisori delle monizioni, e vettovaglie, agl' Artieri dell'Arfenale,

dentro l'inverno seguente apparecchiasfero il bisognevole per fare uscire la sua Armata a' primi tepori della nuova stagione, disponendo frà tanto tutte le cose oppertune per affisterealla mossa con la stessa fua Reale Persona.

L'altro motivo che pigliò il Rè sudetto fà il Marrimonio di Enrico di Borbone Principe di Condè suo più stretto parente, il Cardo quale fi maritò con Carlotta Margherita Heeliigliuola del Contestabile Memoransì. Questa Principessa nell'età di sedeci anni era un raro portento di bellezza, e riteneva nella grazia degl'occhi nn non sò che di maestoso, e nel vezzo un non sò che del magico per allacciare i cuori: Corrifpondeva poi alle parti del volto, e la candidezza tanto più riguardevole quanto era esente da' foliti artifizi femminili,i quali infine fono maschere che sconciano, e lordure che per Ra con abbellire desormano. Il Rè inclinato pur di Cooti. troppo per propria fragilità à fimili compiacimenti non fi fermò alla fola ammirazione che destava negl'occhi della Francia questa beltà singolare; mà non ostante la riferva che li prescriveva l'altezza del suo Tro-

canizie delle sue chiome , e la stretta attinenza del fangue che li faceva la Principeffasua Nipote Cugina, passò à vagheggiarla con tanta pubblicità, che riempì tutta la Corte di cicalecci, e si vide in un momento condotto da' foliti allettamenti d'Amore à quell'acerbo cordoglio nel quale sovvente si trovano gl'incauti custodi de' proprjocchi, e delle proprie passioni, per inutilmente lagnarfi di defiderj, di speranze, d'amore, di ídegno, di rabbia, ed impazienza; le quali cofe fogliono poi anche più affliggere il cuore de' Grandi, come conosciute per disconvenevoli alla loro Sovranità, ed infolite alla loro possanza, la quale suole congiugnere in un momento il volere, edil godere,

fenza quell'aspro intervallo che provano i

privati di defiderare, sperare, e contende-

no, lo stato del suo letto Matrimoniale, la

re per ottenere. Il Principe di Condè allora di ventidue anni era pieno di spirito, e di valore, ed amando la Principeffa sua Moglie, quanto renessa de meritavano qualità sì pregiate, non voleva in Conti conto alcuno tollerare di fentirla in ciarle della Corte, e sdegnava di havere emolo il Rènell'amore della Moglie, benchè n'estbisse la consnetudine vari esempi, onde pi-

gliò risoluzione di levarla di Parigi, conducendola a certo fuo luogo verso la Piccardia. Non

ANNO Non può dirfi quanto il Rè fi fdegnaffe del-1609 la partenza del Principe, non folo pungendolo nell'animo certo rifperto di vedere il Nipote fuggire la fua prefenza, mà molto più lacerandolo l'amore di vedere allontanato l'oggetto, che tanto bramava di yederfi vicino, onde ardendo per passione, e per intereffe, fece con termini prima amorevoli, indi rifoluti, e pieni di minaccie fapere al Principe che tornaffe con la Moglie appreffo di lui, il quale promettendo d'ubbidire, e dandone certe speranze con sarsi vedere egli stesso sovvente in Parigi come di volo. andava però fospendendo l'effetto con nuovi,ed impensati pretesti. In tanto il Rè ri-sentiva al vivo l'effetto pur troppo crudele del nostro desiderio, il quale diventa un barbaro Camefice delle nostre viscere, se incontra oftacoli malagevoli per adempirfi; perciò vedendo multiplicarfi l'impedimento di rivedere la Principessa, tanto più divampava l'incendio nel fuo petto, a fegno che infofferente della fua lontananza, havuta notizia che doveva ella trovarfi in certo luogo ad una celebre caccia, fi pofe à correre alcune leghe in posta per trovarsi colà travestito à vederla; la quale strepitosa,ed infigne dimoftrazione d'affetto tanto riù aumentò le gelosie del Principe in maniera ch'esso parimente divenne intollerante dell' acerbità che ne provava. Etemendo in fifiga con acerbità che ne provava. Etemendo in fi-Moglie la ne che il Rè, d'amante, ch'era divenuto av-

vilito nelle corfe, tornaffe Rè nel volere violentemente ciò che bramava, deliberò per fortrarfi da un pericolo così spaventoso di uscire dal Regno seco conducendo la Moglie; onde improvvisamente salito in Carrozza esso con la Principessa, e due sole Donne di fervizio fi diè alla fuga più che al viaggio, e con mirabile celerità pervenne à Landrecy primoluogo contiguo alla Fracia, delle pertinenze di Fiandra, e della Provincia d'Artois. Ivi credendosi salvo, come fuori del dominio Francese, aspettò l'arrivo degl'altri fuoi famigliari, e fpedì un Gentiluomo all'Arciduca Alberto allora dimorante in Marimont, fupplicandolo di permetterli il poter fare personalmente quella parte di riverirlo, che per allora adempiva col mezzo dell'Inviato, fignificandoli infiemelafua partenzadi Francia. L'Arciduca Principe che inclinato per natura alla pace, haveva ancora negl'ultimi difagi della guerra con le Provincie unite appreso quanto mai foße pregiabile, e quanto fi doveffe gelosamente custodire, sece rispondere al Principe, che effoin quel tempo trovando-

fi in quel luogo di delizie con l'Infanta fua ANNO Moglie non haveva in ordine quelle dimostrazioni d'onore che doveansi praticare per folennizzare con le convenevoli magnificenze la vifita di sì alto Personaggio, che però pago del favore ricevuto per mezzo del Gentiluomo inviato non defiderava al- Epitin Co-tro, efibendoli il paffo per i fuoi Stati, den- lena. tro quali non potea riceverlo finche non fapeffe la precifa intenzione del Rè Cristianisfimo: onde escluso dalla speranza di potersi fermare in Fiandra passò in Giuliers, ove trattenevafi per la caufa fudetta l'Arciduca Leopoldo, edi là in Colonia, che come Città libera, ed Imperiale, l'accettò con ampio falvo condotto.

Quanto grande era l'amore, che il Rè portava alla Principella, tanto fu maggio- Seufe che ne re lo fdegno che concepì contro il Principe MIREEall'avviso della sua suga, non più per lo vile rifpetto di vederfi tolta dagl'occhi l'Amata, ma per l'importantissimo di Stato; attesocchè trovandofi avvanzato negl'anni co' figliuoli piccioli, i mal contenti attenti à procacciarli del torbido, temea che fedotto il primo Principe del fangue da' Nemici della Corona haveise potuto dellare nel fuo Reame quelle scintille di turbolenze che à pochi frazidi durata divampano poi in altiffimi incendi, e però diè ordine che fosse rapidamente feguitato; ed accertato finalmente che era paffato alla volta di Fiandra foed) colà il Signore di Pralin, unode' Capitani delle fue guardie, il quale impotente à fopraggiungerlo passò alla Corte dell'Arciduca, ed infieme con l'Ambafciatore Francefe ivi refidente andò all'udienza, nel- Sor doglio la quale con aspre, e risentite parole disca. rapprefentò: la leggierezza del Principe haverlo riempiuto di fospetti per opra de perversi consiglieri, che lo volevano fare istromento della loro iniquità perturbando la Francia. Et effere così invafato dalla perfidia dell'arti loro, che nè pure discerneva la vergogna del pretefto pigliato per la fua tuga, come era quello dell'onore della Moglie, essendo inverisimile che il Rè alieno per fua moderata natura di far violenza a'Privati per alcuna cagione, volesse poi usarla con la Moglie d'un proprio Nipote . La mala strada che conoscevasi haver pigliata queflo Giovane Principe far ch' Esti pregaffero l'Altezza fua à nome del Re di farlo ritenere, in caso che passasse in Fiandra, à fine di dare questo memorabile documento di buona corrifpondenza al vi-

ANNO cino, e di fottoporre il perturbatore for-1609 se innocente della quiete à quella disciplina, che poteva poi ammaestrarlo à meglio guardarfi un altra volta da pernizio-, e fraudolenti configli . L'Arciduca rispose, che già haveva per sè medesimo

confiderato il debito che li correva di buo-Rifton, na corrifpondenza col Rè, ricufando di ri-"Ande cevere ne' suoi Stati il Principe, eperò trovavasi già passato altrove ; che se poi gl' ufizj fuoi havetfero potuto contribuire qualche cosa per sarlo ravvedere dal suo errore, e tornare all'ubbidienza del Zio, gl' haverebbe contribuiti con particolare efficacia, come offerivafi, e prometteva. In tanto il Principe invitato dall'Oranges suo Cognato in Brufelles vi haveva mandata la

Principella fua Moglie, accolta con le più en amorofe, e decorofe maniere dall'Infante, · Brussi- e dall'Arciduca , non faziandosi gl'occhi di tutti di rimirare la beltà di quest' Elena che haveva cagionato tanto movimento trà Principa.

Ze tige da' quali era circondato l'Arciduca: l'inge-

Non approvarono i Ministri Spagnuoli,

Relation. nuità del fuo tratto, la fincerità del fuo ri-Configlio fiuto nel ricufare di ricevere apprello di sè de Munistri il Principe di Condè, e stà questi il Mar-reciate si rii chese Spinola come di maggior credito, e di fenno più fublime, fi diè palefemente ad esagerare. Tentarsi manifestamente l'indignazione della forte in rifiutare l'occalioni che di fua mano portava fino in cafa propria per ingrandire la fua condizione; la pufillanimità dell'Arciduca havere certamente in quel cafo partorito il fuo effetto, che per temere troppo, mai fi migliora la qualità propria, e per abborrire un poco d'amaro non fi gusta mai niente di dolce, e gl'effetti rilevantiffimi che poteva produrre un colpo fatto à tempo. La guerra temuta far gl' Uomini fchiavi , e di Principi, foggetti a' più deboli, mà più arditi . Non doversi credere agevole il ricorfo all'armi, ed in ogni caso non havere à paventarne per il folo fospetto; se il Rè di Francia fi toffe dolfuto al vivo della lontananza del Principe, e della privazione della Principessa, sarebbe di primo tratto ricorso al negozio, come mezzo più agevole, e spedito per ottenere il suo intento ; In questo caso poter senza fallo fare un gran giuoco l'haverlo in potere delle sorze Austriache per darlo à cambio di molte soddisfazioni, che la Monarchia Cattolica in vano attendeva dall'indifere-

zione Francese. Sopra tutto potersi per ta-

Tomo Primo .

le mezzo facilitare il Matrimonio frà le ANNO due Corone proposto altre volte, e poco meno che disprezzato dal Rè Enrico. Essere fatto possente il di lui Reame, che ormai i prudenti lo cominciavano à temere, e fusfeguire poi al timore la necessità di fervirlo; onde configliare la prudenza di pensare le sorme proprie per raffrenarlo. Non poter mai riuscire inutile l'havere in potere il primo Principe del fangue Reale, l'Erede presuntivo della Corona, in caso che ò l'età debole de' Figliuoli ò qualche finistro avvenimento della vita del Rè aprisse la porta à quelle turbolenze, delle quali la Francia ne hà nell'instabilità de' fuoi cervelli 'vastissime miniere . E perchè doverfi temere l'indignazione d'Enrico per rigettare un Principe sì grande ne' Stati di Fiandra, quando esso riteneva ancora palefemente afficurato Antonio Perez reo di Maestà ossesa, e suoruscito per delitto abbominevole di Fellonia, e pure stipendiato alla Corte Reale passeggiare egli Parigi ? Stimare esso per tanto di non poterfi à patto alcuno per regola di buon governo rifiutare Condè, anzi invitarlo alla Corte, e tratte nervelo col più decorofo trattamento, e con le più cortesi maniere. Il parere dello Spinola fù feguitato da tutti i Ministri , i quali portandosi replicatamente à farne istanza all'Arciduca acciò che l'eleguisse, e protestando d'haverne già dato conto alla Corte di Spagna, finalmente Cheins l'indusero ad' invitare il Principe in Bruselles per un Gentil Uomo espressamente inviatoli dallo Spinola, il quale accettando prontamente, vi passò sul fine di quest'anno, alloggiato in Casa del Principe d'Oranges suo Cognato, di dove con l'accompagnamento dell'Ambasciatore Spagnuolo, e di tutti i principali Ministri si portò poi all'udienza degl'Arciduchi, da' quali fù accolto con ogni più ifquifita dimostrazione di stima, e d'onore, apparecchiandoli per tali strade di complimenti, e di galanterie un gravissimo perturbamento frà le due Corone per l'an-

In Polonia il Rè Sigismondo haveva 22 aperto l'aringo à duplicato cimento Ex Spor. delle proprie armi, già ch'egli havea virtù, coraggio, e perizia da supplire per tutto. L'uno era con la Svezia, dove Carlo suo Zio, e ribelle, ancor fosteneva la propria contumacia con fuccessi pur troppo sortunati , alla di cui depressione haveva Sigifmondo per mezzo de' fuoi Capitani

no avvenire.

ANNALI DEL ANNO intentate diverse imprese, e riuscite an-1609 cora con prosperità in molti incontri : su Vineria de fopra tutto memorabile quello, col qua-\*Riga. le quest'anno restarono sconfitti ne contorni di Riga, Città della Livonia, la quale già assodiata da' sudetti Svezzesi fu

liberata dall' Efercito Polacco, che animato dalla ritirata , ò fuga dell'inimico, assaltando le Castella, e le Rocche Es zinus di quei contorni se ne impadronì . Co'

Moscoviti poi procedeva ancora con avvenimenti più propizi la Guerra, perchè il Rè Sigifmondo volle da sè medefimo condur le sue armi provocate già da' Moscoviti ne' raccontati successi di Demetrio, ne' quali eran restati in potere di quei Barbari non folo la persona del Palatino di Sandomira Genero dell' estinto Demetrio, ma gl'Ambasciatori Polacchi, che presso di lui risedevano, con numerofi altri Nobili, oltre i trucidati nel furore del tumulto; perlocchè rappresentatofi alla Dieta di Varfavia oltraggi sì gravi alla Nazione, fu eccitato il Rèdalle voci de'l' intera Repubblica à non lasciarli invendicati , e dispose perciò le cose

opportune per avvanzarfi perfonalmente tofa de ad afsaltare la Moscovia , e per trovar foddisfazione a' riferiti oltraggi , e per recuperare le appartenenze della propria Corona . L'idea dell'Impresa fù l'assedio di Smolenico Piazza importantifima, e forte, che già rapirono i Moscoviti a' Polacchi; ed avvanzandofi ad attaccarla il Rè con un esercito di trenta mila Gentiluomini, e venti mila fra Tedeschi, e Cofacchi, fù cinta di regolare assedio, e · prese le trinciere , e dato principio agl' assalti . Comparve per l'altra parte con numerolissimo esercito il Gran Duca di

Moscovia Sviscio, gli sforzi del quale però

non potevano inferire alle squadre Polac-

che se non molestie superabili, dalle quali finalmente liberatoli Sigilmondo, procedè

à strignere la Piazza con quell'esito che riferiremo. Anche la Chiesa ricevè quest'anno, rispetro al Culto della disciplina Ecclesiastica, quel vantaggio, che i Santi Padri han fempre perfuafo per effetto indubitabile della Celebrazione de' Concilii ; imperoc-

chè Alberto Brannuschi Arcivescovo di Gnefra effendo fucceduto in quell'eminente Cattedia al defonto Cardinale Bernardo Maciejuschi, procurò di riportare al Ex 57 mps Concilio celebrato già due anni prima dal medefimo, l'Appoltolica Confirmazione,

che ottenuta precedente l'esame de' Ca. ANNO noni stabiliti dalla Congregazione del Con- 1609 cilio in Roma, egli poi fotto il giorno duodecimo di Marzo con pubblico editto fegnato nella Città di Leopoli , ò fia cocillo di Lovizio, ne divulgò il tenore, e ne im- Grefia pose l'osservanza ; e quindi noi con le dovute benedizioni alla Pattorale vigilanza , e del Cardinale , e del fuderto Metropolita Brannuschi accennaremo qualche cofa degl'atti medefimi Conciliari, i decreti del quale spirano la Santità de' preteriti, & antichi Canoni della Chiefa. E la Città di Gnesna celebre Metropoli, e Sede Primaziale del Reame di Polonia, il di cui Prelato con le prerogative di Primate viene suffragato da' Vescovi di Camin, Cracovia, Culma, Lebuís, Luzko, Mafovia Ploczko Pofnan, Vilna, Wladislauu Breslauu, Wermin, Miednichi in Samogizia, e Venden in Liyonia ; e defiderando il fudetto Cardinale di adempire alle parti della sollecitudine Pastorale, chiamò i recitati Vescovi l'anno milleseicento e sette nella terra di Preticoù, posta nel Palatinato Siradenie , dove rifedevano i Maestrati secolari nel verno, quando la state rendono ragione in Lublino, alla celebrazione del Concilio Provinciale ; e raccolti , che furono avanti di lui dille loro . che havendo il Signore raccommandata con tanta premura la carità, come questa non poteya haversi da un solo, mentre non hà l'essere, se non frà due al meno, e perciò havere la propria fussiftenza nell'unione di più Persone, ò sia nella pluralità di più persone concordi in un volere, haveva necessariamente additari gl'effetti propizi de' Sagri Congressi, ne' quali eccitata la carità medefima di ogni particolare degl' adunati, rayvivavafi, e congregavasi in uno per promovere il ben pubblico della Chiefa; che però egli rimirando nella loro obbedienza, e nel venerabile confesto; che rappresentavano i primieri moti della loro carità, eccitavali à raddoppiarne gl'effetti co' loro configli, per l'impresa della riformazione de coftumi, dell'estirpazione degl'abusi, il raguaglio de' quali egli chiedeva per altro ef-

fetto della medefima carità, che indi bra-

mava più fervente, per isceglere nella co-

mune concordia i provvedimenti migliori; divise poscia le materie già discusse in

quattro parti. Contenne la prima la professione della Fede Cattolica , e Roma-

na, le regole per la divina predicazione Canoni-

ANNO per l'offervanza delle Feste, e de Digiuni per il culto, e venerazione de' Santi, delle Sagre Reliquie, & Immagini, de' Maestri , e Catechisti , che dovevano spczzare il pane della Divina parola a' fanciulli, ed alle turbe imperite, raccommandò fopra tutto la divozione della Beata Vergine, afferendo, che tutti i doni, tutte le virtù, e grazie dello Spirito Santo da ·Dio distribuivansi à chi egli yuole, quando vuole, e come vuole, mà per mano di Maria . Nella seconda parte si hanno prescritte le regole più esatte per la Santa amministrazione, e de Sacramenti in geno. rale, e di ogni uno di essi in particolare, giufla i Decreti del Sagro Concilio di Trento. e le infinuazioni del Catechismo Romano. Nella terza parte vengono regolate le appartenenze delle Chiefe per la loro riverenza, ornato, & immunità, per l'onestà, e fantità della vita de' loro ministri, e particolarmente de' Parrochi , che Coadiutori de' Vescovi nel pascere il gregge del Signore debbano rifplendere con una gran parte delle virtù, fopra le quali deve fusistere la perfezione, tanto essenziale ne' medesimi Vescovi, che Dio pose à reggere la sua Chiefa. Così parimenti dovere eccitare devozione, e compunzione il fanto ritiro delle Monache, e Regolari i quali colle orazioni, e penitenze debbano cooperare parimenti alla comune edificazione come ministri quasi-intellettuali, se i Parrochi sono quafi manuali. Nella quarta parte fi provvede alla conservazione de' beni de' luoghi pii, alla fedele aministrazione degli Spedali, all'onestà della vita de Laici, particolarmente de' delinquenti con lo fcandalo della pubblicità, al freno degl'Eretici, e degli Scifmatici contro quali rinovaronfi i rigori degl'antichi Canoni. Acquistò lo stesso Primate Brannuschi con tale publicazione, ed il merito pressola Chiesa della propria applicazione, e quello che succede a moderni Governanti, quando dimostransi prezzatori delle azioni de' Preceffori Ioro.

In Inghilterra non provavano i Cattoli-Ex Spends, ci trattamento in nessuna parte più mite di " " quello che havevano (perimentato ne' primi spazj del Reggimento di Giacopo, il quale acquistando ardimento nell'istesso avvanzamento del Dominio riufciva fempre più acerbo verso la dottrina Romana, reputata in fuo cuore indegna di tolleranza, quando efibivala intera à qualfifia Setta più bestiale, che havesse inventato la seduzione di quei cervelliempiamente famofi per la spe-

culazione nella dottrina erronea; Mà ben ANNO potea prefagirsi dagl'avvenimenti de' vicini 1609 per l'istessa funesta cagione i suoi propri, riufciti indi ancor più lagrimevoli, mentre nell'Olanda, e Provincie aggiacenti de' Paefi baffi, ancorche trionfassero i civili maneggi nello stabilimento della lorolibertà, surono funestati da' dispareri, che in materia di Religione cagionò la prevaricazione dal-Seditenifia la Setta Calviniana di Giacopo Arminio de- Olasda. fonto quest'anno medesimo nella Città di Leiden, dove occupava il posto di esserne Primario professore, mà trovando comenti al Testo di Calvino che come nella propria Ereticale pravità hebbe seguaci totalmente attaccati al fenso della lettera Testuale, detti però Simmisti, ò siano rigidi Calvinisti, così ve ne furono ancora altri, che pigliando il folo lustro, ò barlume della direzione Calviniana nelle tenebre del loro diviamento come per guida per allontanarfi dalla Dottrina Cattolica, allargaronfi poi tanto nella stessa strada della perdizione, che diconsi Calvinisti molli, o rilasciati; e riu-scendo di questa classe Arminio non potè establicafeendo di quelta cialle Arminio non potè sua Mateur trovare nuova fentenza di feguire negl'er-fia incararori, che non riconoscesse genitore poco men empio di lui, edi Calvino: perocche profetlando nell'Articolo della Proceffione del figliuolo di Dio la non totale uguaglianza col divin Padre, fi fece Ariano; diffentendo da' dogmi della Grazia, e libero arbitrio si fece Predestinaziano, e Pelagiano: e come tali diviamenti hanno la forgente dalla superbia de' Novatori, che per farsi più celebri aspiranoal posto di condottieri, idegnando quello di esser condotti , destò la di lui novità Francesco Gomaro da Bruges professore della medesima Dottrina Calviniana in quella scuola, e poi il Vorstio di cui diremo in appresso,i quali fostenendo con rigidezza la Professione de puri insegnamenti Calviniani proruppero in sì firepitofe contese con Arminio, che indi sostenute da numerofi Chentoli per parte, finalmente s'impugnaron le armi con aderenza de' medefimi Maestrati, e Potentati del paese, e fenza deporre l'odio professato sopra ogni altro odio alla verità Cattolica col nome degl'Arminiani, e Gomaristi, anzi di Cornazziani, detti così da Teodoro Cornazio Segretario degli Stati d'Olanda, che oltre agl'errori delle feuole fudette negava ancora nell'anime nostre il peccato originale, e perseverando nell'emulazione, non terminarono le contese senza spargimento di fangue, e fenza gravissima alterazione di

X, 2

ANNO quella quiete, che pure à loro malgrado mirano gl'Eretici fiorire in tanti Regni Cattolici, stretti all'ubbidienza del loro Sovrano col fortiffimo nodo della loro yera Dottri-

25 In Venezia ripullulò qualche amarezza Ex Plasmii frà il Senato, & il Pontefice Paolo, per la Vacanza accaduta dell'opulente Badia di Santa Maria della Vangadizza Diocese di Rovigo, la quale essendo di primiera sondazione Claustrale dell'Ordine di San Benedetto della Congregazione Camaldolenfe, era poi stata commendata per autorità Appoltolica a' Cherici Secolari, l'ultimo de

(h) il post e quali Francesco Loredano l'haveva la sciata ta Repubbli-co per lo 81. vacante per la fua morte immatura; all'av-Vantadaya, vifo della quale il Papa la conferì in perpetua Commenda al Cardinale Scipione Borghesi suo Nipote. Mail Senato risentendo con dispiacimento, che sì ricco assegnamento s'involasse ad uno dell'ordine de propri

Patrizi, fi diè alla perquifizione di qualche motivo, per lo quale potesse esso negare il possesso tempotale, ò sia l'assenso al nuovo Commendatore. E di fatto rinvenuto un Privilegio di Leone Decimo, in vigore del quale permettevati a' Monaci di detta Congregazione Camaldolense di poter ricuperare per la propria mensa fino à dieci dell' Abbazie già commendate, sù eletto Abbate della medefima il Monaco D. Fulgenzio, che nelle forme folite s'intrufe al possesso, valido Competitore del Cardinale Borghesi, perchè veniva assistito dalla forza del braccio secolare . Nell' indignazione che del fuccesso concepì il Papa fu agevole alla prudenza di Gio: Mocenigo Ambasciatore per la Repub-

blica, refidente prefso di lui, di trovare apertura alla comune foddisfazione, perfuadendoli di dare quiete a' Monaci con la speranza di altre ricompense, ottimo asfegnamento alle menti speculative, e di conferire il Titolo della Badia à Matteo Priolo figliuolo d'Antonio, prestantissimo Senatore, grayata però di cinque mila Ducati d'oro di pensione annua, à favore del detto Cardinale Borghese, come così restò E della Re- fedato il difturbo. Altro difconcio alterò la quiete del Senato con la formidabile Potenza Ottomana, per havere Silvestro Querini

Comandante in Mare fottomelsa una Ga-

lea Turchesca nell'Acque di Paxò con stre-

pitole doglianze de Ministri della Porta, dove la prudente destrezza del Bailo Simo-

ne Contarini recò in calma l'affare con la

restituzione de' prigioni. Parimenti essen-

dosi proibito, in ordine all'insinuazioni della ANNO Corte di Roma, anche in Venezia l'accen- 1609 nato Libro del Rè Giacopo d'Inghilterra, Ett Rid divolgato contro l'altro del Cardinale Bellarmino, prevedendo il Senato il fenfo che potea cagionarfi nell'animo del medefimo Rè tenerissimo nell'amore de i parti del proprio intelletto, che reputava per infallibili, comifeà Marc'Antonio Cornaro Ambafciatore presso di lui di passare con esso le scuse. che anzi non stimato bastevole un taleusizio per le replicate doglianze di lui, decretò la spedizione di Francesco Contarini in qualità d'Ambasciatore straordinario, per maggiormente folennizzare detta scusa, che recava la neceffità al Senato di fecondare in materia di Religione i cenni della prima Cattedra; della quale il Rè, ò perapparenza d'urbanità, ò per sostanza di conoscimento di non poter conseguire di più, si dichiarò

foddisfatto. In Oriente la Potenza Ottomana occupara da' languori contratti ne' recitati avvenimenti delle ribellioni, e della Guerra di Afia, non riceveva minimo riftoro dalla prefidenza del Principe, che distratto dagl'amori giovenili del Serraglio Iafciava Ex Sanda ogni direzione in potere de' Ministri, che poi lasciavan cedere ogni lor potere al predominio dell'oro; e quindi apertofi il mercato di ognicarica, è militare, è di giustizia, gl'ofiziali poi vendevano a' vafialii con Octobrano. loro gravistimo pregindizio quella giustizia che haveano essi comperata con insamia dalla Corte. Era ancora corrotto il valore delle monete, dissipati i tescri, rapite le fostanze del fisco, perduto il consiglio, e nell'infolenza, e libertà militare tecata à fommo pericolo la pubblica libertà. In tali malori pure si aprì selice opportunità alla Fede Cattolica di far passare nella Reggia di Costantinopoli uno stuolo di principali operai, che la Chiefa riconofca al paragone per ampliarla. Questi furono i Religiosi Intra della Compagnia di Gesù, i quali efibita la midin Pera. loro intrepidezza, non curante della barbarie Maomettana, ad Enrico Quarto Rè di Francia, egli ottenne per mezzo del Barone di Salignac suo Ambasciatore colà, che fossero introdotti ad abitare quella parte di Costantinopoli, che dicesi Pera, dove giunti entro il mese di Settembre con l'approvazione, e benedizione Pontificia, fu loro consegnata una Chiesa, che già sù de' Padri Francescani, abitata allora da un folo Prete Greco . Cinque furono in questo ingresso detti Padri , che

165

ANNO applicandofi incontanente al Catechismo 1609 co Greci , ed infegnare la Matematica per allettamento a' Turchi & agl'Ebrei. nè pure mal veduti dal Patriarca Greco.

benchè presso quella nazione nimica al noben in me latino nulla possa esibirsi che le riefca grato, quando fia della nostra Nazione, perlocchè continuando i Greci nello stelso errore, che ereditarono da' maggiori contro la Chiesa Latina, nè pure repressa bastevolmente dal barbaro giogo della schiavitù Turchesca, unitisi alcuni di essi Greci agl' Ebrei secero sapere al Gran Visire non fare i Gesuiti la loro dimora colà per zelo della Religione , mà pigliando da lei il solo pretesto di occultare le loro machine, trovavanti stipendiati dal Papa,e dal Rè di Spagna per ivi seminar sedizioni, eccitare tumulti, e recare perturbamenti al Governo Ottomano; e fu sì grandemente caricata la calunnia, che pervenne il Visire à dire un giorno al sudetto Salignae, riuscire più molesto un

sol Gesuita, che dodici Religiosi degl'altri ordini, che erano in Pera, ed infocando i calunniatori co l'oro gl'ufizi maligni, spuntarono finalmente che fosse spedito un Chiaus à citar personalmente i Gesuiti, perchè comparisero all'udienza del Visire perdir nice an' le loro discolpe sopra le imputazioni, che gli erano date di perturbatori della Pace, come incontanente si presentarono. Fù sorpreso talmente l'Ambasciatore Francese da quest'avviso, che temendo di uno di

quei violenti precipizi che sono tanto naturali alla harbarie del Clima, non che delle Genti, che nell'abito stesso positivo nel quale troyavasi in camera, e con pochi serventi volò alla casa del Visire, dove trovò i Gesuti, che validamente disenl'iniquità del Visire interrogante, e prevedendofi avviata la caufa à tragico fine. convenne all'Ambasciatore ssoderar l'arma

deano la loro innocenza con favissime rifposte, allequali attribuendo senso diverso di riferva della Regia minaccia, con protestare, che essendo quei Gesuiti Vassalli del suo Rè, poteva bene il Visire viver sicuro che non si sarebbe lasciato invendicato ogni oltraggio che havessero sostenuto, e che conoscendoli esso per Uomini retti, favi, ed onesti, entrava mallevadore, pro-

mettendo che la loro dimora farebbe fempre mai riuscita, anzi utile, e decorosa à Costantinopoli, senza che mai potesse forgere ombra di timore, che cagionaffe disordine. Dalle quali parole persuaso il temporal reggimento. Successe à lui Cos-

Vifire, o convinto dalla verità, lasciò li. ANNO beri i Gesuiti all'esercizio delle loro in. 1609 combenze; cooperando à tanta giustizia, non la virtù del Giudice, mà più tofto la rifleffione alla debolezza delle forze Ottomane, inabili à cercar cimenti con quelle

d'uno de' più poderoli Rè frà Cristiani. Non furono però confiderati i medefimi languori in un altro attentato, che il Bassà di Agria fece in Ungheria, benchè fa elizza non valeffe ad altro, che à raffermare il concetto della di lui vigilanza a' danni de' Cristiani tenuti nemici de' Turchi in grado maggiore, quando hanno con essi giurata la Pace , non che quando resta viva la Guerra. Custodiva la Cittadella di Filech, otto leghe distante da detta Città opportuna al passo della Moravia, Andrea Fellenia di Drago, Uomo nel cuor del quale eran si Andrea freddi gli stimoli dell'onore, e della fede, che venivan soppressi da quelli dell'avarizia, che pur dicono i naturali procedere da cagione degl' umori più freddi; e quindi sollecitato in questo debole dal sudetto Bassa, con esibizione di venti mila ducati

caffe con ficurezza quella conquifta, e fu perciò stabilito, che l'incendio decantato casuale d'alcune Case tirasse il Comandante, & il Presidio da quella parte per spegnere il fuoco, e che frà tanto il Bassà dall'altra parte della terra fi fosse introdotto con le proprie squadre ad occupare la Piazza; mà benchè basti un invisibile favilla ad accendere il fuoco quanto del traditore Drago, non porè divampar fenza la participazione di qualche altro complice della ribalderia, che dato notizia a' ministri del Rè Mattias furono presti d'impedire che non si accendesse, anzi carcerato il fellone, fostenne le pene

condegne con essere squartato.

d'oro, seco appuntò la fraude che li re-

di preclarissima indole, che haveva illustrata egualmente la Chiefa Romana, che la Es Sport. Corona del proprio Stato. Fù questi Ferdinando Gran Duca di Toscana, morto nel mese d'Ottobre, che passato il fiore degl'anni nella dignità del Cardinalato la lafciò poi per la neceffità di provvede. Perlinade

re la successione della propria famiglia,impegnando poi i più maturi nel pacifico, e lavio governo del proprio Valsalaggio; e come l'età più fresca diè odori preziofi delle sue virtù à Roma, così la più matura efibì frutti al pubblico bene del

Perdè l'Italia quest'anno un Principe

ANNO mo Secondo suo figliuolo maggiore di età, 1609 mà non maggiore di dicialett'anni nel Domi-Es Mafes nio. Terminò ancora la vita Giuseppe Sca-Ingeriali. ligero nobilifirmo protessore di lettere uma-

Mone di ne, e di lingue straniere, non senza chiarore Sealigero. d'altre scienze, se le tenebre degl'errori Calviniani non have(sero ofcuraro il dilui intelletto. Fù egli erede dell'abilità, non meno che degli studi di Giulio Cefare suo Padre, che della di lui vanità comprovata dalle ridicole millanterie, con le quali mosse la naufea di Giusto Lipsio, come leggesi nelle di lui Epiftole, mentre ignobile Medico d'un picciol luogo del Delfinato, spacciavafi discendente da Signori della Scaladi Verona, aggravando poi per sostenere questa favola la celebre innocenza della Repubblica Venera, come se essa per pacifico possesso di quello Stato havesse ordinato il trucidamento d'un Bambino s'upposto di lui Bisavolo, che salvato dalla pietà degl'esecutori fu poi Padre della di lui discendenza; e come tali delirjerano ridicoli, così discendendo da Padre in figliuolo screditarono l'uno, e l'altro, quando il fervizio di Giuseppe nella Città di Leiden, dove morì all'Erelia, recò alla propria fama aggravio privò parimenti l'Italia d'un Uomo che l'hà illustrata con le notizie della Francia,

anchemaggiore . In questo tempo la morte come haveva illustrate le tenebrose consufioni di Francia con lo splendore della sua penna, stendendo l'elegantissima Istoria di quelle Guerre civili . Fù questo Enrico Catterino Davila, nato già di chiaro sangue nel Regnodi Cipro, scacciatone dall'oppressione fatta colà dalla vittoria Turchesca. e della fede che professava, e della nobiltà di eui era fregiato. La notizia che haveva di trarre la fua Profapia l'origine d'Avila in Spagna lo fece vallicare in quella volta, ove non trovando ne aderenza di parentela, nè

fovvegno, ò forze, nè pure compassione del

fuo lagrimevole infortunio, paísò in Fran. ANNO cia accettato alla Corte d'Enrico Terzo, ed 1609 accolto di buon occhio dalla Regina Catterina fua Madre. Ivi hebbe agio, ed apertura di tar penetrare il fuo buon giudizio ne' natcondigli di quelle tenebrote rivoluzioni. e di vedere anche ful fatto della Campagna gl'eventi dell'armi, per indi compilarne più agevolmente l'Istoria. Cessati poscia quei bollori fù invitato da quei rispetti del suo antico vaffallaggio à paffare a' ftipendi della Repubblica Veneta, dalla quale accolto con onorevole trattamento, lo collocò di quartiere in Padova, di dove dovendo poi trasferirfi à Vicenza nel luogo di Villa nuova, per cagione del trasporto del proprio bagaglio venuto à contesa con certo Villano entro un'Albergo, quegli, con l'aiuto di quell' Oftiere impenfaramente con un colpo d'Archibuso alla presenza de' propri figliuoli, e ferventi, lo traffe in terra morto. Era allora fopra il cinquantefimo anno dell'età fua. d'alta e nobile statura, d'ottima proporzione, d'abito più tofto magro, d'indole vivace nell'offervare, ed apprendere, fisto però, taciturno, e malinconico, fomentata la fua naturale inclinazione dalle profonde, e continue riflestioni che faceva seco stesso, donò l'effersi imbevuto della lettura de' Filosofi morali che haveva con gran frequenza alla mano. L'opera delle fue Stone di Francia tanto viene efaltata dal giudizio degl'Italiani, che si pareggia alle prime,delle quali posta pregiarsi la nostra favella. La Repubblica coll' ordinario di fua giustizia assunse la cognizione del delitto, e lo punì coll'auttorità del più eccelfo Configlio à confolazione dell'unico figliuolo matchio che lasciò, e di molte semmine. Questo poco d'applausoche puol dare la debolezza della nostra penna à tant'Uomo acquista un'eccelso pregio della verità, se gli manca la selicità di iplegatlo, e l'eleganza di ftenderlo.

#### DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

### Anno 1610.

## OMMARIO.

1 Scuola aperta in Roma per le lingue Oriestali per oraine del Papa,

2 Morte di quattro Cardinali. 3 Cofficuzioni Appoftoliche intorno al Regolari Meremarj di San Paolo, e di San Francesco di Paola.

4 Curon zzazione di San Carlo . Estratto del Processo della di lui vita, e Miracoli.

5 Regole prefisse à quelli ebe ban facoltà di comunicare Privilegj, ed Indulgenze. Erczie. ne della Biblioteca Ambrogiana.

6 Spectizioni de Nunzi Appostolici per diversire la rottura frà le due Corone, per la protezio ne che la Spogna pigliò del Principe di Condè fuggio di Francia.

Ambofciata di Francia in Fiandra per bave-re in suo potere Condè, che tenta suggire.
 Doglianze dell'Ambasciatore, e risposte dell'Ar-

a Intimazione à Conde di tornare in Francia, e

suo ritiro in Milano . 10 Ambasciata di Cesare in Francia sopra le cose

di Cleves. Risposta poco grata del Rè Emi-

11 Disposizioni del Rè Enrico per uscire in Compigna.
12 Coronazione della Regina Maria dellinata ed

apparecció per farla.

13 Ufiz, per procuare il ritorno del Principe, e
Principessa di Condè.

14 Protesta del Rè ogl'Ambasciatori Austriaci per le cofe di Cleves.

15 Domanda del paffo all'Arciduca per l'Esercito Francese negato con dilazione

16 Ceremone della Coronazione della Regina. 17 Predizioni della morte del Rè Enrico. .

18 Morte violenta del Rè. 19 Qualità del medesimo Rè.

20 Commozione, e dolore del Regno per detta mor-

te, onorato del nome di Grande, e per qual cogione. 21 Pompe funerali, e pene date al Traditore.

22 Coronazione del nuovo Rè Luigi Decimoterzo. 23 Fondazione delle Monache della vifitazione fatta dal Vescovo di Gineura Francesco di Sales

24 Conquifta fatta dal Ri Cattolico dell' bracibia in Africa . 25 Continuazione della Guerra de Polacebi in

Moscoria dove assediano la Piazza di Smolenjeo, conquistano Mojea, e Novogrod, ele-gendevisi Gran Duca il Principe Ladislan. 26 Presesto che piglia il Rè d'Inghisterra per ban-

dire i Gefuiu, e Socerdon. Suo congresso so-pra la Padestà de Vescori. 27 Qualità dell'Erestarca Versito perseguiato dal Re d'Imbiterra.

28 Perdine de Turchi m Afia vinti da Perfiani . G. altre perdite in mare con vittoria delle Galere Cristiane .

29 Morte decretata, e non eseguita di Mustasada fratello del Sultano. 30 Anhasciata del Rè di Persia all'Imperatore per muoverlo contro il Turco infruttuofa.

ANNO 'Anno decimo del Secolo viene di-1610 stinto dall' Indizione ortava . Il ▲ Pontefice Paolo conofcendo l'am-Es Sarole piezza immensa della podestà che Dio gli del debito à cui era subentrato del magisterio dell'universo mondo, per illuminare ogni vivente con la verità Evangelica, ò per trarre i deviati dagl'errori della pravità Ereticale, deliberò la fcelta de' mezzi à sì importante imprefa; e come l'istromento à promoverla è quello della Divina Predicazione, che il Redentore additò agl'Appoftoli col prodigiofo dono delle lingue, riconobbe egli la necessità che haveano i Dottori Cattolici di professare le principali, cioè Ebrai-

cenfin di ca, Greca, Latina, & Arabica, non tan-" Militar to perchè in quelle favelle parlano gl'Infedeli che debbono convertirii, quanto che, ò per gl'Eretici, ò gli Scismatici con havere alla mano i Testi alterati della Sagra Scrittura nelle materne lingue, deve il Maestro, ANNO ò Carechista havere tale perizia da poter loro togliere gl'inganni: e quindi con preci- Sesse che fa costituzione dell'ultimo giorno di Lu. Peraglio ingiunfe, che in qualtifia univertità degli studi de Regolari vi fossero Maestridi dette quattro lingue, ò almeno delle tre prime, volendo però che la quarta Arabi-

ca in ogni maniera s'infegnalle nell'Accademie maggiori. Onorò poi de' privilegi gli studiosi delle medesime, sapendo che è ranto inetta al bene la vita umana, che non sà promoverlo, fenza l'allettamento dell'intereffe, ò intellerruale dell'onore, ò manuale della pecunia.

Il primo giorno di quest'anno sù l'ultimo della vita del Cardinale Cintio Aldobran- gaouer. dino. Fù egli Nipote per Sorella de Cle. Tom. 4mente Ottavo come, nato da Aurelio Paf. Creditale feri, e da Giulia Aldobrandini nella Cit. Cissio Faftà di Senogallia, ed havendo feguitato il

Zio

168 ANNO Zio nella Nunziatura di Polonia, di Cardi-1610 nale fatto poi Papa, fu egli ascritto a' Prelati Referendari, e poi al Senato Appoftolico, col titolo di Diacono di San Giorgio, e con lo splendore della cognazione Aldobrandina nella prima promozione dell'Anno millecinquecentonovantatre, onorato indi della Prefettura della Signatura, e della Legazione di Avignone. Visse poco concorde col Cugino Cardinale Pietro lungo tempo, edefercitò fenza esempio la suprema carica di maggiore Penitenziere, senza havere assunto il Sacerdozio, finche passò al Titolo di San Pietro in Vincola, dove prescrisse di venire seppellito, morto che sà di doloridi calcoli. E fù fatale il male medesimo a' Cardinali quest'anno, mentre nel mesed'Aprile cagionò la morte al Cardina-R del Cardio le del Bufalo ancora, il quale vi hebbe

80- congiunto il più velenoso del travaglio dell' animo, mentre sopravvissuto poco tempo alla promozione il fuo benefattore Clemente, e però lasciatolo povero d'entrate, che tenuissime hà per dote la nobilissima Chiefa di Camerino, e supplicato il Successore di alimenti dicevoli alla dignità, amara fù la risposta havutane, che spendesse à proporzione dell'entrata che farebbe ricco, al che si attribuì il cordoglio, che produsse il fuo male, e la fua morte, seppellito in San-E 4st Cardi. ta Maria in via . Ed haverebbe ben la Corte note Posts attribuita all'effetto fudetto il male che trafse parimenti da vivi il Cardinale Girolamo Panfilio il di ventitre d'Agofto, come contratto in Conclave, sù l'esperimento che à quella lotta serale de desideri tanti cadono per terra, se l'invitta costanza del suo cuore non cutante delle fortune, non affolyesse da questa taccia la di lui venerabile memoria. Perì dunque di morte naturale nell'anno fessantasei dell'età sua seppellitoin Santa Maria della Vallicella, dove imbevè le prime stille della celebre pietà, che fece alleanza sì ftimabile alla dottrina, e virtù, che secero lui Cardinale di tanto merito

Raffermò poscia Paolo sotto il di dieci di Febbraio la costituzione di Clemente Ottavo intorno a' Professi della Congregazione della Santissima Trinità per la Redenzio-Regole a've ne degli Schiavi, che nella Riforma eranfi prefissa l'osservanza del primiero istituto, volendo che oltre i tre foliti Voti fostanziali di Povertà, Castità, & Ubbidienza, ne professino due altri solennemente, cioè di non cercare, ò pretendere con qualifia mezzo diretto, ò indiretto nessun carico, ò sia

ufizio in detta Congregazione, e molto meno fuori della medefima, giurando di non ricevere neffuna dignità, anche spontaneamente loro, efibita. Dicde anche indulto forto il di otto di Maggio a' Cherici Rego-Permete lari della Congregazione di San Paolo Decollato, perché fosse in loro balia il fondar Paole nuovi Monasteri in qualsivoglia Regione del Mondo, purche fia autorizzata tale deliberazione dall'affenso solo degl'Ordinari. E forgendo strepitosa la differenza frà i Religiofi del terzo Ordine della penitenza, detti della famiglia oltramontana, e quelli di Inteno all' San Francesco di Paola sopra il colore delle essent, e Vesti, perchè sossero sì vari, che ne risultaffe visibile la distinzione, decretò che quelli della Penitenza fossero di panno più baffo teffuto di lana naturalmente negra per tre parti, e per la quarta parte di lana naturalmente bianca, senza ch' entrasse l'artifizio della tintura ad alterarla in minima parte, permettendo poi a' Paolini di poter continuare nel possesso nel quale trovavanfi, di procacciare dall'arte il colore delle proprie Vestimenta.

Haveva frà tanto Paolo fatto intraptendere dalla Curia Romana con le folite for Es Batter malità la discussione della causa sopra i meriti del Cardinale Carlo Borromei per secondare l'istanze del Rè Cattolico Filippo Terzo, del Rè Sigifmondo di Polonia, delia Regina Costanza, e degl'Oblati di Sant' canno Ambrogio di Milano, à fine che venisse egli cirte de sorte ascritto al numero de' Santi. E però compi- neo. lati i Processi, e diviso l'esame in duoi masfimi articoli, l'uno della Vita, e l'altro de' Miracoli, firinvenne, che nato egli dalla principale famiglia di Milano, da Giberto Conte Borromeo, e da Margherita de Medici, un gran splendore del Cielo sopra la parturiente fu Aurora del Sole che col Bambino dovea nascere ad illustrare con tante virtù il Cielo della Chiefa. Paffata Sea Vicacon innocenza la fanciullezza, con studj l'adolescenza nell'università di Pavia, dove riportò la Laurea del Dottorato, da csia paísò incontanente à quella del Senato Appostolico, fatto Cardinale, & Arcivescovo della Patria dal Zio materno Pio Quarto; e senza un minimo alleviamento della gioventù, fatto nell'età di ventitre anni maturo, intraprese le più ardue fatiche, perchè il Concilio di Trento allora aperto si chiudesse, e terminalle, come terminato che fu fece precorrere l'esempio proprio all'esecuzione de' Decreti, e nauseatosi delle delizie, e comando di Roma, passò à servire à

quell'

quell'Ovile, che già havevalo per Paftore: ivi intentata la grand'impresa della riformazione de' costumi depravata, della disciplina Ecclesiastica rallentata, la promosse con l'adunamento di molti Sinodi Provinciali, con l'edificazione di Chiefe, di Seminari, di Collegi, di Monasteri per le Vergini, e di Ofpidali per i poveri; fu frequente nella divina Predicazione, la quale non folo fu continua, mà che fece quaranta Sermoni nell'esposizione delle quarant'Ore senza pigliar nè riftoro, nè cibo; sì forte, & ailiduo nelle visite, che nè i geli del verno, nè i bollori del Sol Leone, nè qualfifia altra intemberie potè mai rattenerlo; sì attento à conservare il Patrimonio della Chiesa, che lo rendè più opulento, sì benigno nell' albergo, che la fua cafa era l'ospizio univerfale particolarmente de Sacerdoti, sì Limofiniere particolarmente nel tempo del Contagio, che tutto diè per soccorso degl' Infermi con la vendita del proprio Principato di Doria, il prezzo di cui di quaranta mila ducati, fù affegnamento per l'opere pie d'una sola giornata; Nell'intrepidezza à difendere le ragioni Ecclefiastiche, e nella severità di custodire l'offervanza de' Sacri Canoni sì forte, che li furono proprie; e sì mifericordiolo a' supplicanti , che niuno partiva da lui fconfolato. Efiliato ogni paffatempo dal suo vivere in persetta pudicizia, e fantimonia, collocava quafi tutte le ore nell'orazione, nell'affiduo facrificio, nelle facre peregrinazioni à piedi intraprese, ne' digiuni, nel portar cilizi, & in ogni opera pia sì confumato, che nell'età di cinquantafert' anni co i meriti della vita centenaria de' Santi Romiti fù Abel in Innocenza, Enoc in Mondizia, Giacobbe in Toleranza, Moisè in Mansuetudine, Elia in Zelo, Girolamo in Penitenza, Martino Miss- in Umiltà, Gregorio in Sollecitudine pastorale, Ambrogio in Intrepidezza, e Paolino

in Carità. Gareggiar poi fi conobbe con la fantità della vita la qualità de' prodigi operati da Dio dopò la morte compianta da tutti gl'ordini del gran Popolo di Milano, mentre raccomandato un figliuolo di Filippo Nava alla di lui intercessione nato senza occhi , gli acquistò incontanente ; e Paola Giustina Casari con lo stesso mezzo restituita all'uso d'un braccio perduto per la Paralifia; Così Candida Agadi Monaca Cappuccina col tatto delle veiti del Santo liberata dalla febre Etica, che per tre anni opprimevala: Così Angel'Antonia Senese, così Candida Francesca Forti liberate dallo spa-· Tomo Primo.

fimo; Così Angela Batticelli di Pavia ricu. ANNO però il moto perduto da' dolori Articolari; 1610 Così Anna Marchese di Miron Polacca ricuperò la perduta mano per la contrazione de'nervi; così Giovanni Giacomo Lomaciocon le Gambe ulcerate da cinque anni in quà alla visita del suo Sepolero risanò. così Margherita Monti raddrizzò il difetto de' suoi piedi storti, come anche ad un'altra fanciulla di Gio: Marroni la medefima vifita donò subitanea salute; come pure per un Canchero ad Aurelia de Angelis, per un'Ernia à Melchiorre Beriolo; ed un figliuolo di Bernardino Ticcore perito nella corrente del Ticino, tirato fuori già tumido, fù . liberato, e restituito alla vita. Sù la verità de quali avvenimenti riconosciuta srà le maggiori folennità delle prove col parere di tutti i Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi. e Vescovi. & altri Prelati della Chiesa fu il medefimo Beato Carlo frà le maggiori pompe, espirituali, e profane il primo giorno di Settembre dal Pontefice Paolo nella Basilica Vaticana ascritto al numero de' Confesiori Pontefici, imponendosi ad ogni fedele la di lui venerazione, permettendofi l'erezzione de' Tempj in suo onore, & ordinando, che per il giorno quarto di Novembre la di lui festa si celebrasse.

E perchè haveva Clemente Ottavo per Indulto fpeziale permello ad alcune università, e confraternite di comunicare i loro privilegi, l'esperienza haveva successivamente palefato, che non fervavafi la vera forma prescritta in tali comunicazioni e quindi con Bolla delli ventitre di Novembre di- ge 7 su 3. chiarò Paolo, & estese detta cossituzione a' Bullar. Canonici, e Capitolo della Bafilica Lateranense; volendo però, che nel comunicar, ehe facevano le proprie indulgenze à quelle nepre per Chiefe, che si chiamano costrutte nel suo l'es lo, ò terreno Lateranenfe, offervaffero le prese-Regole della costituzione Clementina, che vuole impotenti i Confessori ad assolvere da' cafi, e censure non tanto rifervate per difposizione della Ragione Canonica, quanto per speziale riservazione de Vescovi Diocefani, e con altre ristrettive, e circospezzioni della detta Bolla di Clemente: e come fù così infigne la fantità del riferito Cardinale Borromeo, che restò impressa l'altezza del Ex Spants. fuo efempio, anche ne' fuccessori, in tempo, che Roma apparecchiavali i recitati onori della Canonizazione, il Cardinale Federico Borromeo di lui Cugino, e successore neil' Liberta Arcivescovato havendo sondata una Congregazione, ò fia Collegio chiamato di Sant'

ANNO Ambrogio, volle provvedere quelli Oblati 1610 d'una supellettile letteraria, che sosse celebre à tutto il mondo, e però vi fondò una libraria copiofitima de' migliori libri , ed essendo egli non canto fornito dell' industria di rinvenirli, che della perizia d'intenderli, e di comporli, providde a' predetti studiosi un opulentissimo Patrimonio per l'erudizione , la di lui fama, e pietà d'infiniti ap-

Molestissimi riuscirono frà tato i raguagli Ex Olderic di oltremonte al Pontefice Paolo per l'imminente Guerra fra le due Corone, alle quali fece espressa spedizione di Nunzi destinando Restruit. in Francia Domenico Rivarola Arcivescovo di Nazzaret, ed in Spagna l'Arcivescovo di Chieti, perchè con gl'utizi fuoi divertiffe il

soprastante malore, ch' hebbe la seguente cali gione; cioè per la risposta capitata di Spagna all' Arciduca in Fiandra acciò vi fotte ricevuto, e trattenuto il Principe di Condè, ed afficurato nella più ampiatorina della protezzione del Rè Cattolico, che se gli efibiva per farglene godere gl'effetti contra qual fi voglia l'otentato del mondo, dalla

quale animato il Principe à perfiftere nell' impegno pigliatodie, conto à tutti i Principi Crittiani delle cagioni della fua fuga implorando il loro compatimento, e particolarmente al Pontefice Paolo, ed al Cardinale Borgheli fuo Nipote , raguaglandoli, che per falvare la vita, el'onore egualmente intidiati dalla strenata paffione del Rè, era frato porto in necessità indispensabile d'abbandonare la Patria, e ridurfi in frato bifognolo dell'aiuto, e protezzione di tutti, ch'egli implorava, fe non con meriti propri, con quelli della fua onestif-

viciel de fima caufa. In tanto varierano i fanfi dell' Autrori Arciduca, e de' Ministri Spagnuoli, e più perludino vari, ed inftabili i fuoi propri, ritenendo molto più la leggierezza de' pensieri dicevole all' Età fua, che l'antica costanza d'animo ereditaria de' fuoi maggiori, che l'havevano fatta memorabile in avvenimenti molto più celebri, e pericolofi . Secondo tale diversità ogn' uno fentiva, che à quest affare fi dafse incaminamento per strade varie, e consigli separati; imperciocchè l'Arciduca haverebbe desiderata più la gloria, ed il merito col Rè di Francia di fruttuoso mediatore, e componitore delle differenze col Nipote, che l'occasione di perturbarlo con questo mezzo. I ministri del Rè Cattolico per contrario haverebbero defiderato, che fi trattalle l'affare, mà per sè stesso s'invi-

luppaste in tale difficoltà, che il Rè Enrico

fi yedefleinvolto per un pezzo in una dome. ANNO flica agitazione, che lo rendesse obbligato 1610 anche al Rè Cattolico in potere di cui restasfe qualche attacco d'inquietarlo à fuo bell' agio; perlocchè configliarono al Principe di chiedere il suo ritorno in Francia, con la cessione d'una Piazza nella Provincia della Guienna, di cui era egli Governatore, più lontana che si potesse da Parigi, e più proffirma alle frontiere di Spagna.

Non così fentiva il Rè Enrico, che sdegnato sempre più col Principe, e della fuga, Ex ellero e del ricorfo alla protezzione degli Spagnuoli Retario naturali nemici della Nazione, intendeva che troncate tutte le fila , anzi dileguate Ambifeira l'ombre di stranicra dipendenza, fi rimettesse dal Ra di celi nelle fue mani liberamente, afficurando-Franta lo d'un intero perdono delle cole passate. A quest'esietto destinò Ambasciatore strao: dinario in Fiandra il Marchefe di Couvrè, acciocchè con l'auttorità dell'Arciduca fi disponesse Condè ad accettare speditamente queita propofta. Prevenuto Couvrè à Brufelles,nella prima udienza cerco di giustificarel'azzioni del Rè, e le fue intenzioni aliene dalle suppotte violenze contro Condè, ed. în verità può dirti, che erano inverifimili; pericoli, che e saggerava della sua vita, mentre tutto il mondo lapeva, che il Retrattava i fuoi amori con i foli termini d'amante, e non con la risoluzione da Guerriere, ò con la crudeltà da tiranno . E poscia domandò, che la m:zzanità autorevole dell' Arciduca disponetle il Principe à rimettersi liberamente nelle mani del Rè, e quando lo trovatfe renitente chiedeva che lo facesse uscire da fuoi Stati. A ciò rifpofe l'Arciduca con generalità allai larga, non reftringendofi ad peròs Coalcuna risposta precisa, per participare l'Ambafciata fra tanto a' Ministri Spagnuoli, co' quali doveva caminare di concerto in tutte le deliberazioni di momento. Mà non condescendendo il consiglio di questi à soddisfare all'ittanza di Couvre, egli parlò più alto, efprimendofi, che per teftimonianza dell' Ambasciatore Fiammingo in Parigi il Principe era stato ricevuto con tali condizioni , cioè di rimettersi all'arbitrio del Rè, ò di partirfi dagli Stati Austriaci, il che negandofi affolutamente da' Spagnuoli , e dall' Arciduca, Couvrè paísò à fare una più afpra richiesta, cioè, che quando Condè dovesse uscire di Fiandra vi tosse ritenuta la moglie per restituirla al Contestabile Memoransi fuo Padre. Al che rifpotero gl'Austriaci, che in ogni caso non potcano dispo-

nere della Principessa, se non ad arbitrio di Conde

ANNO Condè fuo Marito, à cui non volevano man- oftacolo, attefocchè li preparamenti necessa. ANNO 1610 care di fede in materia tanto gelofa quanto quella della Moglie . Si profeguirono frà tanto vicendevolmente le proposizioni d'accordo, mà Couvrè era così risoluto di volere il Principe semplicemente rimesso al Rè, che ogni partito, che usciva per un punto fuori di questo era rigettato come temerario; anzi portando lo stesso Couvrè corrispondenti alla felicità, e possanza del Patrone, gli spiriti alti, e focosi del suo cuore guerriero, prorompeya ancora frà le pratiche amichevoli in aperte minaccie, che poco erano temute da Condè, confortato in contrario da tutti i Ministri di Spagna, e dal Principe di Oranges Marito d'una fua all'ef Sorella. S'impegnò ancora in perfuadere quella Concordia per ordine precifo del Papa, Guido Bentivoglio Nunzio Appostolico, Soggetto in cui s' emulavano qual fosse maggiore, ò l'eminenza del fangue, ò la maturità della prudenza, riconosciute poscia susseguentemente dallo stesso Pontefice Paolo con la dignità del Cardinalato, e da ogn'uno, che legga le sue memorabili opere piene ugualmente d'eleganza, e di metodo. Intanto che fi maneggiavano inutilmente i partiti, fingendo Couvre di starvi soprammodo attento, haveva moffo secreto trattato con la Principessa per rapirla occultamente, e ricondursa- la à Parigi. Per disporta à rale risoluzione era stata pregata con tenerissime lettere dalla Duchessa d'Angolem sua Zia, appresso la quale erafi educata, e dal Contestabile suo Padre, e benchè stasse qualche tempo perplessa, nondimeno alla fine stimolata dal poco genio, che incontrava col Marito, dal-

la diversità della Corte, e di costumi di Fiandra, acconfentì di lasciarsi ella rapire, al quale effetto Couvrè andava disponendo le cose necessarie per un'impresa piena di tanti rischi. Erano molte le difficoltà di condurla al fine, e particolarmente quella di dovere rompere la muraglia della Città per uscire di notte, tenendo poi per superabili le altre, di Cavalli pronti per fare tanto viaggio la notte, che allo scoprirsi non potellero eller sopraggiunti. Mà la pratica sù scoperta dal Bucoi, che di mano in mano ne andava avvisando l'Arciduca, il quale per divertire il pericolo fenza mostrare nè pure di saperlo, fece proporre, che la Principessa passasse à dimorare in Palazzo appresfol'infanta fua Moglie, e però ella per compiacere al Marito fi andava disponendo per

rj per la fuga non erano in ordine, piglio per 1610 ripiego, che la Principessa prima d'entrare in Palazzo volesse danzare un giorno in Casadel Principe d'Oranges, e perciò pregava diferirli la sua entrata in Corte qualche giorno, ed acciocchè riuscisse il ripiego ne pregò ella stessa il Marchese Spinola, che il volgo teneva invaghito di lei, mà esso conoscendo ove terminava il pretesto se ne scusò con altra e tanta gentilezza.con quanta la Principessa haveva con gratiossime parole, e con allettativi maniere accompagnata l'istanza. E perciò perduta la peranza del frutto di questa dilazione, dovendo affolutamente effa paffare in Palazzo la Domenica decimoquarto di Febbraio, non tardò più Couvrè, unito all'Ambasciatore ordinario di Francia, d'eseguire il difegno, pensando d'intentare la fuga la notte del Sabbato precedente, ed à tale effetto per rimovere l'impedimento del marito, che poteva giacersi con la Principessa la notte, la fecero divolgare indisposta, accorrendo effi à visitarla l'istesso giorno, ed aspertando ivi la sopravvenenza delle tenebre. Mà l'Arciduca avvisato dal Bucoi di tutta la serie del fatto fece passare cinquecento soldati alla guardia della Casa d'Oranges, e divolgato il pericolo, e scoperto il disegno riemnì di confusione i Francesi, come d'indicibile, ed eftremo cordoglio Condè, il quale freneticando contro il Rè, e contro Couvrè, pareva, che già havesse perduta la moglie, anzi la Vita. Erano come dicemmo i due Ambasciatori in Camera della Principessa ancora nel punto dello scoprimento dell'attentato, ed ivi concordemente stabilirono di negare la supposta pratica, e per-

fiftervi con la più feria asseveranza. Anzi per farsi da debitori che erano Attori, pensarono di prevenire con le querele portandoli incontanenti all'udienza dell' Arciduca, à cui rappresentarono l'ingiustizia manifelta, che interivali alle loro persone, gli An ed al nome del Rè Cristianissimo, con rica vare una voce sì falfa, come era quella della fuga della Principessa. Tutto prevenire dal malanimo di Condè, che datofi à corrompere l'ottima disposizione, che doveva havere verso il suo Zio, e Sovrano, faceva diventare ogni cosa pestima per appagare la perverfità del proprio genio di vedere ofcurata la fama per ogni parte d'un Monarca sì glorioso, e di un Zio così benemerito del suo angue. Tali ingiurie non poterfi così a soluramente contenere nelle sbare della pa-

eleguirlo; onde forpreso Couvrè da quest'

72

ANNO zienza, ed obbligare l'oner proprio, e del 1610 loro Rè à chieder giuftizia à sua Altezza di sì esecrabile calunnia, tanto più sfacciata, quanto inverifimile. Imperocchè, come poterfi esporre la Principessa sì tenera d'anni, e sì delicata di complessione ad un viaggio tanto repentino, e violento quanto era la corsa necessaria di due grosse giornate, che si frapponevano frà Bruselles ed il confine della Francia? e poi come potea effer riuscibile di levarla da una Casa ove veniva custodita da tanti occhi d'una Corte, ove erano tant'Armi, e da una Città cinta sì forte di muro ? Esprimeretutte queste circostanze l'impossibilità dell'evento, mentre non potevano volare per l'Aria li Dedali à rapirla, e però non effer potuto cadere ral penfiero in capo à persone, che non sossero prive d'intendimento,come era Condè preoccupato dal furore delle sue passioni . Chiedere essi per tanto à nome Regio, che si cercasse la verità del fatto, ò della calunnia, e Condè che ne era l'Autore si cacciasse da' suoi Stati per meritata pena d'un'invenzione sì perniziofa alla fama del Zio, e de' Rappre-

Mosta sentanti del suo Rè . Si contenne l'Arciduca in una risposta molto prudente, e riferyata, fingendo di non credere vero l'attentato, ed esprimendosi brevemente: Che auch'effo per l'inverifimilitudine, e per la difficoltà della riuscita credea vana la voce della pratica di far fuggire la Principella, tanto più che conoscendola di perfetti coltumi, non confentiva il suo onore, che si lasciasse diviare dal marito, e contro voglia di lui tornasse ove l'haveva esso levata con tanto pericolo. Con tutro ciò havendo ivi accettato Condè, non poteva negarealla fua custodia ogni mezzo che potesse bene assicurarlo, e però alle sue richiefte gli hayeva concessa la guardia senza punro internarfi nello speculare se i suoi

dubij erano da fospetti , ò da verità , la quale palefata, fiimava , che non apportatebbe alla Principella alcuna forte di maccha, ne al Ré alcuna forte difficia. L'ambiguità di tale rifordia fece rivoltare lo Idegoo degl'Ambackarori contro il Marchele
Spinola, che encleano principale Confighie dell'Arciducia e beneri filia la protezzione di Condè, divolgando poi anche pramourisi il pregio del los foebe prere, opedere dell'Arciducia de los foebes prere, opedirectiva della Principella, e prò vogliofoeb riveneria la Finodra.

9 Erano già volati diversi Corrieri à Parigi

re, che tanto importava alla soddisfazione 1610 del Re, ed alla quiere del Regno, e però Ex trefat. dolendoli oltre modo l'infelicità del fuccesfo, la pertinacia di Condè, e degl'Austriaci in softenerlo ad onra de' suos uffici, in- cont din giunfe per espresso Dispaccio à Couvrè, " che s'abboccaíse col Principe, e rendendoli una fua lettera Credenziale, gl'intimasse il suo ritorno in Francia incontanente, mentre in caso diverso lo dichiarava Reo di Lesa Maestà, come uscito dal Regno contro fua voglia, e ricorfo alla Protezzione de' Principi Austriaci . Poteva bene afficurarlo della fua Clemenza immutabile, con la quale li prometteva il perdono, e l'intera reintegrazione alla sua Grazia. Fatta quella intimazione fi troyò Condè grandemente perplesso, e come sbigottito da un tuono si formidabile pigliò tempo à dar la risposta, la quale su poi in sostanza. Non volere esser contumace in negare l'ubbidienza al Rè a cui era fedele vasfallo, e quando si rimovessero le cagioni, che l'havevano fatto partire di Francia, era pronto à tornarvi, cioè quando se gli assicuraíse la vita, e l'onore, il pericolo de' quali l'havevano forzaro à quella risoluzione, ed operando egli à propria difesa imposta per legge di natura, teneva per ingiusto, e per nullo ogni atto, che per legge umana havesse fatto il Rè contro di lui. Vero è, che riflettendo dipoi al grave pericolo che li soprastava dimorando in Brufelles, Citrà tanto vicina alla Francia, e praticata da varie nazioni, pensò finalmente di partiriene, cercando alrrove ficurezza più serena di quella che vi trovava sempre offuscata da qualche sospetto . Pensò di valicare per mare in Spagna, mà temeva che i venti potessero sorzatamente portarlo à qualche porto della Francia. Pensò di ritirarfi in qualche Terra libera dell'Alemagna, mà lapeva colà nutrirfi quafi in tutte

aggio efeguì , lasciando la Principessa sua Moglie come racchiusa in severa Custodia

nella Corte di Fiandra, ed il Marchese di

Couvrè addolorato dell'insclice Condotta

de' suoi maneggi, come poi indi à poco es-

per dar conro d'ogni emergente in un'affa. ANNO

dal Rèstrette Consederanze, e però in ultimo scelse di passare in Italia nella Città Suo riviro in di Milano, ove i Munistri di Spagna, e di

Fiandra havevano disposto il Conte di Fuentes Governatore ad accoglierlo con ogni più sina dimostrazione d'onore, come nel sine di Febbraio con secreto, e sollecito vi-

so pure si ricondusse di ritorno à Parigi.

Tanto

ANNO Tanto torbido dovevan sedare i Nunzj Ap-1610 postolici, che impensato avvenimento non

lasciò proseguire come diremo.

10 Non può eforimenti l'alta commonione d'animo, che cagioù ne Rel apertinacia (tente, sei di conde; onde accoppiando quest'occasione a sull'altra, che già ha vera di Cleves, non n'antimo e all'altra, che già ha vera di Cleves, non n'antimo e di conde l'armata, per ufor potica egilifetto à primo rempo in campagna; cal acciocche l'arfanta fun dal Region e, cdalla Regia noncazionale alterazione alla outre delibro di la creazione alla calerzatione alla outre delibro di la

mo etinjo in usanjagan, vi uskoge naferna fun di Regno, edalia Regia nongionaffe alterazione alla quieze, deliberò di preferirere cali regole, che fe bene lontano di Periona, di fimili come preferireri Fautivi di la considera di la considera di la contra di la considera di la considera di la contra di la considera di la considera di la contra di la considera di la considera di la conciona di la conciona di la considera di la conciona di la conla con

glie, coti pena di regolaria in tal forma che non folfe alfoltat; ed acciocchè nè meno folfe torbida per le pretenifoni del Grandi del Regno,volle obligari i authodire la quiete con ammetterii à participazione del Coselle mando. Determinò per tanto di erigere un secconificati qui di controlo della controlo feffe alla Regina; turono quelti i Cardinateffe alla Regina; turono quelti i Cardina-

Configlio di quindeci Perfonaggi , che affistelle alla Regina: furono questi i Cardinali, di Giojofa, e di Perona, i Duchi di Umena, di Memoransì, e di Mombasone, i Marescialli di Brisach, di Fervaques, e di Cattel Novo, i Presidenti d' Arle, e l'altro della Camera de' Conti , il Conte di Castel Vecchio, i Senatori di Liavecert, e di Pontecarnè; il Signore di Givres Segretario di Stato, e di Monpeù computista delle Finanze · Voleva che questo Configlio Generale servisse non solo per regola dell'inesperienza della Regina nelle Contingenze di Srato, mà di freno al di lei Dominio, e di confidenza con quelli Personaggi, i quali obbligava per tale strada à contribuire ogni opera loro alla quiere, ed al suo Reale servizio, come chiamati in parte della follecitudine. In oltre subordinati à questo Configlio ne voleva eretti dodici altri minori di cinque Persone per uno, da ogni una delle dodeci Provincie, nelle quali fi fuddivide l'intero Reame. Queste dovevano deputarfi una dal Clero, la feconda dalla Nobiltà, la terza dall' ordine de' Curiali, la quarta da quello delle finanze, e la quinta da tutto il corpo delle Cittadinanze. Cura di questi dodici Configli doveva effere di discutere le materie, ogn'uno della propria Provincia, per portarle poi in forma di supplica al gran-

de, nel quale se bene doveva presiedere la

Reggente, ognideliberazione però doveva pt-

gliarfi per voti, non contandofi quello di lei ANNO che per un folo; ed in caso di dubbio, ò 1610 d'oscurità di qualche punto dell'istruzzione. che lasciava, ingiungeva che si spedisse à lui avviso per attenderne lo scioglimento, al quale effetto voleva condur seco il Gran Cancelliere. Con fornigliante norma provvedevali alla confusione delle materie, le quali efaminate separatamente in primo luogo dal Configlietto Nazionale, e Provinciale dovevano poi rappresentarsi chiare e discusfe al maggiore, nel quale per la qualità de' Personaggi confidenti, e per la limitazione de' suoi ordini se ben lontano poteva sopraintendere eglistesso, à fine di non fidarsi tanto del Dominio della Regina, che come Donna con la propria inclinazione poreva piegare al peggiore.

In Germania l'Imperatore Ridolfo obbli-

gato alla difesa del Ducato di Cleves, ed in- Ex Penfo fieme stretto dalla propria inclinazione paci- 6- Martel. fica, volle tentare se i mezzi amorevoli poteano redimerlo dall'abborrira necessità dell' esperimento dell'armi contro i Principi di Andossimi Neuburgo, e Brandeburgo occupatori del re loper lo Stato ludetto, e contumaci dell'Imperia- per le co le Maestà, con la preposente aderenza di di Cienti Francia; e perciò spedì uno straordinario Ambasciarore al Rè Enrico, cheintrodotto con le solite formalità di stima pigliò il trattamento dell'affare da quella parte, che riusciva più applausibile, e quindi s'espresse, che Cesare per l'ingenita Pietà sua, e per lo zelo alla Cattolica Religione, sapeva di non potere recare invito più giocondo alla conosciuta pietà del medesimo Enrico, clé seco invitarlo cooperatore all'abbassamento dell' Erefia, la quale trovava un gran fomento dall'occupazione fatta da due Principi Protestanti dello Stato di Cleves, in tanta profiimità del di lui Reame; mentre fendoessi diversi di setta, come uno Luterano, e l'altro Calvinista, doveano necessariamente dividersi gl'animi de' Vassalli, come eranoquelli de' Dominanti, per introdurre le difsenfioni civili, le turbulenze po- tion. Ber polari, e le deplorabili confusioni del Go- tel Ciro verno, che vedevansi tutto il giorno con flebili avvenimenti nel florido Regno d'Inghilterra; e perciò pregarlo à non dar appoggio agl' Eretici sudetti, mà abbandon andoli alla Giustizia di quel foro à cui Dio gli haveva fottoposti, permettesse, che ivi fossero con i soliti termini di Giustizia conosciute le loro ragioni . Il Rè si espresse in risposta con brevi, e gravi parole, non te Risposta del ner bisogno, che alcuno li ricordasse l'adem-

pimen-

ANNO pimento del fuo debito, che come Primoge-1610 nito della Chiefa astringevalo alla conservazione della fede Cattolica; mà non esser questa la cagione dell'occupazione di Cleves, e Giuliers, nella quale non potea mancare al debito temporale di prestare ajuto a' suoi confederati, che mai però havrebbe fatto fen. za la certezza di haver ficura la confervazio ne della fede Cattolica; dal qual tenore di parlar bene conobbe vana la fua fpedizione l'Ambasciatore, e Cesare andava tentandoaltrestrade anche ostili per conservare i

diritti dell'Impero.

Per l'opposto il Rè Enrico erasi già riso-Ex Hifter luto all'Armi, e tutto il corso dell'Inverno fù impiegato nel prepararle, e nel porre buon ordine alle cose della sua partenza, che non sarebbesi prolungata fuori del mese di Marzo, se una voglia, che saltò in capo alla Regina non l'havelse fatto trattenere. con fare impiegare il tempo, e l'oro, che ioni pompe, in gale, ed in apparenze più tosto or la Core-

doveasi erogare in gravissime imprese, in la Regina di altre volte accennammo haver tanta parte nel savore della Regina, benchè poi in altri tempi rimanesse decapitato, figurandole per agevole la morte del Rè, e per l'età, e per i pericoli della Guerra, che intraprendeva, studiò tutte le forme per fargli credere essenziale la solennità della sua Coronazione, acciocchè il disetto di questa circostanza non potesse farla incapace della Reggenza in calo, che la mortedel Rèfaccise foirare quella, che di fuo moto le commerteva, ed il procurare tal fregio poteva porlain maggior credito, e venerazione appresfo i Popoli, i quali volevano essere ingannati con le apparenze, tanto più che ella forastiera, senza tale solennità, che la dichiarasse Regina frà le Sacre Ceremonie dell' Altare, poteva agevolmente cadere in disprezzo, e rifentirne col tempo gravissimi pregiudizi. Così inculcava Concino la necessità della Sacra Coronazione della Regina, la quale se ne invogliò in ral forma, che con preghiere efficacissime induste finalmente il Rè dopò qualche negativa à compiacerla. Veroè, che egli quali presago del male che li foprastava, tanto voleva partirsi prima fenza intervenire alla funzione suddetta, di che dolendosene ella acerbamente, lo forzò à fermaríi, e perciò ii diedero gl'ordini opportuni per la folennità con le più fontuofe pompe, che fossero praticabili. Tale ritar-damento l'agitava però grandemente, non tanto per l'inutile protufione di denaro, e

di tempo, che in fomma necessità dell'uno, ANNO e dell'altro doveva fare, quanto per certo 1610 infausto varicinio, che gli era stato fatto, di Es Ten. dover terminare infelicemente i fuoi giorni 444 in una tale congiuntura. Racconta il Duca di Sullì, che diffe replicatamente à lui stesfo queste formali parole: Amico questa Sacra della Regina mi presagisce qualche infortunio, m'uccideranno; io non vedo l'ora d'andarmene da questa Città ; io mi moriro; non banno i miei nemici altro rimedio, che la mia morte. Mi fu detto, che io doveva restar morto alla prima magnificenza grande, che io farei, e morirei dentro d'una Carrozza. Questi sospetti alle volte quando mi ci trovo dentro mi portano qualche capriccio, e ne ferido me stesso à mio mal grado. Così rapporta il Duca sudetto, che pur troppo fu vero, come raccontaremo in appresso.

Si aumentava frà tanto per ogni parte 13 della Francia l'armamento, e sceltasi per Ex Histor. Piazza d'Arme la Città di Scialon, cola si Ma radunavano le Milizie, i Capi da Guerra, d'Are le Monizioni, essendosi anche estratti dall' Ar- Scales. fenale di Parigi cinquanta pezzi di Cannone, che parimenti dovean condurfi colà. Il Duca di Roano follecitaya l'adunanza di (ei mila Svizzeri, ed ogni angolo più remoto del Reame rifonava Armi, come ogni

parte della Terra dimorava anfiofa di vede-

re il fine di movimento sì strepitoso. Li so-

li Austriaci, e particolarmente l'Arciduca,

e Ministri di Fiandra davano una benigna

interpretazione à tale apprestamento, im-

dovendosi in breye con pompe solenni sar

l'Incoronazione della Regina, defideravano il Padre, e la Zia, che la Principessa si tro-

valse personalmente insieme con tutte l'al-

ere principali Dame del Regno ad affistervi. Che dopò questo volendo essa intentare il di

perocchè vedendo essi non intermette le pratiche per l'aggiustamento di Condè stimavano, che ogni preparamento dovesse servire per dar calorea' trattati, e fargli indi fervire à fine più vantaggioso per la riputazione della Francia, e per la ricupera della Principella; ed in fatti davano non sprezzabili rincontri di ciò la nuova spedizione tatta dal Rèà Brufelles del Signore di Preaù in no Neuve per me del Contestabile Memoransi, e della chamara Duchessa d'Angolemme, Padre, e Zia della Principessa. Portò anche lettere del Rè all'Arciduca di grandissima premura, acciocchè l'istanze che havesse fatte non fossero riuscite infruttuole. Queste furono, che

lei divorzio dal Matito bramavano d'haver-

ANNO la appresso di loro, acciocchè non fosse vio-1610 lentara la volontà fua come con voci infamatorie haveva intentato d'oscurare la sua fama in Bruselles, e l'haveva à viva sorza rapita da' Parenti, e dalla Patria. L'Arciduca à questa proposizione di Preau rispose: non essere egli informato di ciò che fosse ac-

caduto in Francia, faper bene che in Fiandra la Principessa era volontariamente entrata in Cafa fua, accolta con la maggiore dimostrazione di stima dall'Infanta, e da Roussie ve tutta la Corte, di consenso dell'istesso Ambasciatore Couvrè, ed ivi tenersi come data in deposito, ecustodia da Condè suo Marito, à cui non poteafi per conto alcuno mancare di fede, e però ad ogni ordine del medefimo, e non d'altri poterla lasciar partire. Preau non punto soddissatto di tal risposta replicò con sensi più alterati, e minaccevoli: non doverfi sovvertire le leggi del Matrimonio le quali prescrivevano, che la Moglie offesa dal Marito fosse in libertà d'intentare la separazione del Toro, la quale haveva per fuo primoestremo l'intera libertà della Moglie, nella quale poi doveva fare le sue istan-

ze. La forma di tenere come rinchiusa la Principessa in un termine somigliante essere una violenza più tosto barbara, ne potere il Rè comportare in maniera alcuna, Muscie de che una Principessa sua parente sosse sì alrajerii ail' tamente oltraggiata come schiava, e penfava finalmente alle maniere di liberarla. Si fentì colpito acerbamente l'Arciduca dalla rifoluzione di questo parlare, e mitigando la fua prima rifpofta fi espresse, che fommamente desiderava di compiacere al Rè, ed al Contettabile, quando si sosse trovato qualche dicevole ripiego, col quale restalse salvo il suo onore; perlocchè proponeva ful fupposto, che per incaminarsi il giudizio della feparazione la Principefsa dovesse essere in luogo di piena libertà, ciò se le facesse significare dal Papa, spettando la cognizione di tal causa al soto della Chiefa, per mezzo del suo Nunzio, che esso fi farebbe difpolto di raffegnarfi al fuo cenno, e permettere, che la Principessa andasse ove più le fuse a grado. Mà nè pure questo progetto soddisfece a' Francesi, temendo lunghezze, non folo quelle del viaggio de' dispacci di Roma medesima ove poche cole sono brevi, e perciò lo spirito focoso de' Francesi di mala voglia vi tratta ; onde sdegnati più che mai contro il Marchele Spinola, particolarmente come principale ministro della Corona à cui era come subordinato l'Arciduca, si sent) ecci-

tato il Rè à profeguir la strada dell'Armi ANNO per conoscersi non basteyole quella del negozio.

Non voleva con tutto ciò il Rè lasciar registrato nelle memorie della posterità, Ex Reter. che turbamento si infigne del fuo Reame foise accaduto per cagione leggiera, e fen-Penta. fuale della fuga d'una femmina; e però ponendo fine all'affare della Principessa di Condè fi rivoltò à pigliar l'opportunità di foccorrere i Principi di Neuburg, e Brandeburg per mantenerli nelli Stati Cleves, e di Giuliers, e tacendo fuccessivamente varie dichiarazioni, prima ambigue, e poi più chiare, finalmente si espresse con due Ambasciatori di Spagna, e di Fiandra, che obbligato esso sopra tutte le cose alle leggi dell'amicizia, non potea declinare dall'occafione di difendere li suoi Alleati sudetti per farli confeguire per via di torza ciò che fe gli apparteneva di ragione, mà che controogni ragione se li contendeva da Cesare. della Gor Voler preflar loro quest'ajuto nella forma Entre agia più valevole, e perciò haver rifoluto di condarvisi in persona. In altre opportunità, diceva ancora, che impaziente d'una Carcere sì penofa alla quale era fottopotha per efecrabile violenza la Principessa di Condè. voleva portarfi perfonalmente à liberarla. Questi cenni non lasciarono più ambigui gl' Arciduchi avvisati minutamente dagl'Ambasciatori, che il moto eccitato dalla pasfione dovefse dirizzarfi à foccorfo degl'occupatori di Cleves, mà fearicarfi in fine fopra gli Stati loro, e però non tralafciarono d'allestire il bisognevole per la disesa. Confilleva in quel tempo l'Eferciro Au- Loro sereftriaco in poco più di due mila Fanti, e di dechi per la

mille, e cinquecento Cavalli, onde esprimendo il grave pericolo, grave la necessità di avventarlo, spedì l'Arciduca in Spagna Fernando Girone per destareil Rè à contribuire i necessari provvedimenti per un' invalione, che più non prevedevali lontana, mà che temevafi imminente. Diede ancora ordine per la levata di sci mila Alemani, ed altr'e tanti Valloni, & anche di scicento Archibugieri à Cavallo, e poste in esecuzione delle risposte venute di Spagna piene di eccitamento adarmarfi, e di speranza di brevi soccorsi di denari, non rifiutò l'Arciduca mille Cavalli, e mille, e cinquecento Fanti, che haveva condotti da Germania l'Arciduca Leopoldo per occupare gli Stati di Cleves, e che poi non poteva più lungamente sostenere per mancanza di

denaro, - i quali restarono perciò incorporari

#### ANNALI DEL SACERDOZIO.

ANNO nell'esercito Austriaco contro i moti di 1610 Francia, elettafi per Piazza d'Armi la terra di Filippevilla luogo del Contado di Namur verso la Sciampagna, ove circa la metà di Maggio dovea tarfi il generale ammaffo di genti, e monizioni per intraprendere quell' imprefa, che più fosse giudicata ful cafo, oftacolo maggiore a' movimenti dell'

Armata Francese, raunata essa pure come dicemmo nella Città di Scialon.

Continuava ancora il fuo foggiorno in Brufelles il Signore di Preau non fenza profeguimento de' fuoi trattati per liberare la Principessa di Condè da una Carcere, che à lei stessa riusciva penosissima, perlocchè viveva per lo più folitaria, e racchiufa, e talvolta faceafi veder piangente per contrafegnare l'acerbità del cordoglio che l'occupava i fenfi in una violenza sì grande, per argomento di cui haveva in fin fatta iffanza in feritto agl' Arciduchi di venir liberata, mà senza ', frutto. In tanto trovandofi ormai all'ordine tutte le cose in Francia per sar seguire la mossa del Rè, egli chiamato à sè l'Ambasciatore di Fiandra li replicò la fua intenzione fempre più fissa di soccorrere personalmente li Principi potlessori di Cleves, e dovendo egli per portarfi colà traverfare la Provincia di Lucemburgo, chiedeva agl' Arciduchi il

Richiefa Paffo con amorevoli parole per togliere à sè stello l'occasione di usurparlo con violenza di fatto. Fece correre speditamente l'Ambasciatore questo avviso à Bruselles, ove l'Arciduca credè finalmente, che tale domanda fosse il lampo precursore del fulmine.

mentrerifletteva, che non potendofi ammettere ne' (uoi Stati tant' armi, conveniva negarlo, il che apriva poi pretefto molto più acconcio al Rèdi formale rottura, di quel che fossero le decantate violenze supposte contro la libertà della Principessa di Condè. Nulladimeno per bene discutere un affare di tanto peso dal quale dipendeva ò la Pace; ò la Guerra, chiamati i principali Capi dell' Efercito fentì feparatamente il loro configlio, appigliandoù a quello di chieder tempo à rifolvere.

Si allestivano frà tanto tutti i prepara-Ex Biller, menti per le pompe della funzione fudetta.e per la marcia dell' Efercito, che dovea feguire pochi giorni dopò assolutamente. Ordinò il Rè al Preposto de' Mercanti di Parigi, che si apparecchiassero le solite feste per ricevere in forma trionfale la Regina nell'entrata folenne che doveva fare nella Regia, al qual fine vi furono impiegati ottocento operai, che travagliando con eccellenza di lavoro

riempivano la Francia di espettazione delle ANNO più fuperbe machine, ed archi, che per l'avanti fi fossero eretti in simili pompe . An. Felte per la che à San Dionigi, ove fecondo il folito dove- della Reisa vafi fare la funzione, fi disponevano con mirabile ordine, e magnificenza tutte le cofeà fine di essere in punto il giorno decimoterzo

di Maggio per folennizzarlo. Ed è ben grandemente compatibile il fenfo della noftra fragilità, che anche à telte grandi trasforma l'intelletto, inabilitandolo a comprenderla per quella cheè veramente. Artefochè il Rè Énrico il giorno precedente à tal sesta in vedere Luigi Delfino fuo Figliuolo in età di nove anni à portar lo scudo alla Messa come si suole per offerta, disse al Maresciallo di Fervaques Mio Figliuolo porta adesso lo scudo; spero che porterà frà sei anni la spada appreiso di me, e pur elso non fopravilse fei giorni. Indi si cominciarono à sentire gli strepiti, che sempre han seco le grandi celebrità, non folo per gl'apparecchi delle Pompe, ma per le diterenze della precedenza, e degl' Abiti . Il Conte di Soiffons , e la la Contessa sua Moglie si disgustarono, per non volersi permetter loro da' Maestri delle Ceremonie il portar fopra il manto i gigli come Principi del fangue, e perciò amareggiarono la Regina , & il Rè col ritirarfi idegnati alle loro Case senza volere intervenire alla funzione. Paísò la Corte il mercordì à San Dionigi, che era il duodecimo di Maggio, ove la Regina si preparò con l'unione del suo spirito à Dio acciocche benedicesse quel giorno memorabile per i fregi apparenti di sontuosità, come haveva benedetti gl'altri della fua vita privilegiata con tante grazie, d'altezza di Soglio, numero di Prole, e di profperità di fuccessi. Colà erasi disposto entro la Chiefa di quei Religiofi un Teatro per direzzione del Signore di Vitri Capitano della guardia Reale, il quale in una magnifi-

ma confusione, e senza che l'uno togliesse la veduta dell'altro, che pure ascendevano al numero di otto mila. Al Rès'era preparato l'Oratorio separato al lato dell'Altare ove doveva flare come incognito; fi erano murate tutte le Porte della Chiesa à riserva d'una fola, per togliere l'occasione di confusione, e difordine. Il giorno seguente la Regina vi si portò sulle quattordici ore, e si affile fopra il Teatro ful Soglio. Il Delfino, ed il Duca d' Angiò fuoi Figliuoli le porta-

vano le falde del Manto Reale tutto ricama-

ca, e pompofa distribuzione mostrava una

maestosa Corona di Spettatori senza mini-

to di Gigli d'oro, e per essi come teneri d'età

ANNO li loro Gevernatori Signore di Soucai, e 1610 Signore di Bettunes. La precedevano come condottieri i Cardinali di Gondì e di Sordì, il Principe di Contì portava

la Corona, il Duca di Vandomo lo Scettro, il Cavaliere di Vandomo la mano di giuftizia. Madama,e la Regina Margherita di Valois prima moglie del Rè la seguitavano di correggio, la Principessa di Monpensieri fosteneya l'avvanzo del Manto Reale, che oltre il bisogno dell'adornamento della perfona il fasto sa strascinare con lunga dimenfione per terra. Dopò breye orazione all' Altare fattadalla Reginacol fervore dello fpirito interno, e con atti esterni di pia composizione, eraccoglimento di sè stessa in Dio, giunte le mani, prostrata ne' ginocchi, col capo dimesso per Crithana umiltà, l'Arcivescovo di Parigi presentò gl'Ogli Sacrati per ungerla secondo le antiche tradizioni delle Sacre Carte; fù per ciò unta ful capo, e ful feno, & il Vescovo di Bezieres fupplendo le veci del Cardinale di Perona Elemofiniere di Francia indifpolto, presentò la Corona, che il Cardinale di Giojofa di fua mano le pose in Capo, avvanzandosi poscia tre Prelati à presentargli i trè onori, che sono i contrasegni del Regno, cioè lo Scettro la mano di Giustizia, e l'Anello. Adornata la Regina per mani Sacre de' Ministri del Santuario di tali fregi fi portò à sedere ful Trono fontuolamente apparato fotto un ricco Baldachino in quell'Abito al rimanente de' divini ufizi, frà quali fecondo il Ceremoniale Ecclefiaftico gli fù portato à baciare il Libro de' Sacri Evangeli, e poscia à suo luogo discese à far l'offerta di Vino, e di Pane indorato, & inargentato, con una borfa entro la quale erano tredici pezzi d'oro da tredici scudi per pezzo. Nel Presazio il Rèseguendo l'antico costume de Rè Cristianistimi accompagnò con la voce il canto del Cardinale di Giojofa celebrante, ed in fine tornata la Regina all'Altare per la terza volta fi cibò dell'Azimo Sagrofanto, terminando la funzione renduta più angusta da un riverenziale silenzio, che in sine fi aprì in un altiffimo grido di viva il Rè, e la Regina, ad onore di cui si versarono nel popolo molte monete d'oro, e d'argento, e poscia con lietissimi auguri di tutta la Turba ivi accorfa fi ricondufferoà Parigi.

Già stavano preparate le pompe per l'in-E. Hiller, gresso solenne, chedoveasi fare la Domel'orfine 2.3. nica proffima, mà se bene le sontuosità non poteano essere maggiori, con tutto ciò traspariva dall'imminente sciagura di tut-Tomo Primo .

to il Reame non sò che d'acerbo, che po. ANNO neva in univerfale amaritudine tutta la Corte. Il Medico Brossa disse al Duca di Vandomo, che se il Rè poteva salvarsi da un certo gravissimo pericolo pendente poteva allungarfi il fuo vivere trent'anni, il che riferito al Rèfu pigliato per uno scherzo, nè pure degno di riflesso. Alla Regina era stato pronosticato, che la solennità della della fua Coronazione hayerebbe havuto infausto fine, e però ella si burlava dell'Autore, schernendo seco in crederla la sua falsa dottrina. Era comune parere di tutti gl Astrologi, che le Comete vedutesi gl'anni passati, l'inondazione de'fiumi, le insolite apparizioni di Stelle, tutte colpissero la Francia. Bombaste Mattematico Alemano haveva scritto, che se il Rè Enrico sorpasfava uno fpaventevole pericolo, volava all' universale Monarchia del Mondo. In Montargis fi era trovato sopra un Altare un viglietto, che prediceva la fua morte violenta. Da varie parti gli erano pervenuti avvisi di ben guardarsi, ed in Spagna, e Milano fi era già divolgata anticipatamente la fua morte per mezzo delle stampe. Tanto sentivano frà le fallacie gl'Astrologi, mà più ancora ne sapeva lo stesso Rè, benchè nulla vi badasse; li capitò un discorso venuto di Spagna, che metteva per certa la morte d'un gran Rè dentro il mese di Maggio, ma egli lo riferì più tofto ad artificio de' Spagnuoli, che à verità. Al Duca di Es Menno Sugli diceva, che non sò che li turbava l'interno fereno del cuore, e che in formma doveva morir presto. In sentire, che i fanohi della Città potevano sconciare la magnificenza dell'entratadella Regina proruppe à dire, che ciò non li pefava, perchè fapeva di

essendoli stato predetto di dover perire in Carrozzadi morte violenta. Trè anni inanzi ne fù anche più particolarmente avvertito da un buono spirito da parte di Dio, di che non fece alcun conto, se non quando havendo ordinato, che si donassero à quel tale trecento scudi, esso li ricusò. Queste, e numerose altre predizioni furono l'esordio di questa insigne, e lagrimevole Tragedia, che troppo presto hebbe senza intermezzi il suo

non doverla vedere. Nel giorno dell'Inco-

ronazione vedendo il Delfino difse agl'aftan-

ti, ecco il voftro Rè, fentendofi già mancato

di vita; anteriormente nell'uscire di Car-

rozza disse ad uno de Principi del sangue,

che quel modo di viaggiare era à lui funesto,

Perciò il giorno quartodecimo di Maggio,

fine.

ANNALI DEL ANNO alzatofi il Rè dal letto, & impiegato qualche tempo nelle fue confuete Orazioni, (pedì molti affari col Segretario Villeroi, e poscia passò alla Messa a Religiosi Foglianti, ove parlò con tutti fecondo il folito dell'affabilità sua . S'assife indialla mensa,

e dopo haver discorso con la Regina, e col Prefidente Giannino della fua proffima ufci-Qualità dell' ta in Campagna, fi dispose per andareall'Ar-Decision del senale per visitare il Duca di Sugli, che ivi dimorava indifposto. Trovavasi a Parigi da due anni in quà Fracesco Ravagliach nativo della Città d'Angolem, torbido nello íguardo, rosso di pelo, melanconico, e sempre pensoso. Fù costui già Religioso, indi uscito da' Chioftri , pedante , e poscia sollecitatore di liti, Uomo di poco intendimento, di tenaciffima impressione, invasato da uno spirito che facendoli conoscere il poco valore della fua vita infelice gl'anteponeva per fommamente pregiabile la fua morte, fe procuraffe di meritarla con un gloriofo martirio, il quale farebbe valevole à registrare il suo nome negl'annali più riveriti della fama, e collocar l'Anima fua frà Beatidell' Empireo, uccidendo il Rè Enrico supposto perfecutore di Santa Chiefa, e della Fede Cattolica, e se più non tardasse ad eseguirlo all' ora che al fine suddetto tentava di congiungerfi con Principi Eretici di Germania, e poi abbattere di concerto tutti i fondamenti della credenza Romana Caduto l'animodi questo infelice melanconico negl' atroci fantafmi di queste crudeli immaginazioni, si pofe in cuore d'efeguire il fuo difegno, feguitando sempre la Carrozza del Rè, e però questo

> questi tutti i sei luoghi, restando al lato del Rè Epernone; fuori del Palazzo, pigliò il Cocchiere la strada della Croce di Tirover, e poscia del Cimiterio de' Santi Innocenti per la via di Sant' Onorato, e della Feronaria. Alla destra s'incontrò una carretta carica di vino, & alla finistra un altra di fieno, onde occupatada tali impedimenti la strada su forzato anche il Cocchiere del Rè à

giorno fi trovò pronto à Palazzo nel punto. che uscì egli per andare all' Arsenale. Saliro-

no nello stello Cocchio il Duca di Epernone,

li Marescialli di Lavardino, e Roccalaure,

il Duca di Mombasone, il Marchese della

Fonza, e quello di Mirebaù; occupavano

Feira : fermarfi , edi Palafrenieri , e ferventi Regi Re Entire . falire fopra il cimiterio fudetto. In questo termine vedendo Ravagliach caduta l'opportunità che defiderava d'havere il Rè in Carrozza fermo fenza custodia d'alcuno, da Uomo fatto fiera fe gli ayventò incontro, e

posto il piede sopra una delle ruote del Cocchio hebbe commodo di scagliarli controun colpo di cortello frà l'una, e l'altra cofta, e poscia un altro nel cuore, per cui il Rèad alta voce esclamò d'esfer ferito, ed indi ancora il terzo che colpì una manica del Duca di Monbasone, ed il Rè con un gransospiro incontanente perdè la voce, e la vita. Il delinquente fenza punto turbarfi d'enormità

così atroce, nè cercò scampo confuga, nè ascondimento del coltello, nè altra dissimulazione del delitto, mà oftentandone gloria fi lasciò legare, esclamando i circostanti, che fi servasse in vita, e per trar notizia de complici, e per rifervarlo alle meritate carnificine del patibolo. Vedendo i Signori che erano in Carrozza le ferite del Rè fecero ritornare velocemente à Palazzo, ove ogn' uno più certamente si chiari della sua morte, ed aperto il cadavere alla prefenza di ventisei Medici, e Cirusici si trovarono tutte le viscere così sane, che senza tale sfortunevole avvenimento poteya fopravvivere molti anni. Ecco il fine d'un Monarca si temuto, d'un Rèsiamato, e di un Principe sì gloriofo, ed è affolutamente da riferir fi frà i più strani, e funesti succetti dell' universo,

mici. Mà conviene certamente abbassare gl'occhi all'eccesso della Possanza Divina, la qua- Ex attegas. le talvolta fuol manifestarsi agl' increduli Hiller. con certi barlumi d'Onnipotenza, facendofi vedere atterrate Machine eccelfe in un mo- Re Enrico mento da cagioni abbiette, acciocchè in forma più acconcia si comprenda, che quello che è in terra pare invincibile con tutto lo sforzo dell'umana postanza, dal Cielo s'annichila con un leggierissimo fiato, e come con un tratto da scherzo. Rè Grande in vero

che cadesse per mano d' Uomo sì vile ed in-

degno un Rè pieno di vittorie di tanti Efer-

citi avanzo gloriofo di tante Battaglie, Sog-

giogatore trionfante d'innumerabili ne-

da paragonarsi a' primi Capitani dell'Età presente, e passata, che si bene intese l'arte di Guerra, e di Pace, che di quelta ne fu custode fortunato à suo grado, e di quella per lo più trionfante, e gloriofo con memorabili prove d'invitto, e marziale coraggio. Fù di giusta e mediocre disposizione di corpo, agile, e sofferente della fatica. Hebbe sanità vigorofa, complessione robusta, la fronte spaziosa, occhi vivaci, pieni di brio, e di grazia mirabile, il nafo grande, aquilino, il colore rubicondo , l'aspetto maestoso, il

moto veloce, mà infieme la prefenza milita-

re, e guerriera, il pelo prima bruno, poscia canuto

ANNO canuto con larga barba ful mento, e corti efectandone i professori, e dimostrandose ANNO capelli sul crine. A queste qualità buone ne abborrente; similmente si stomacò dell' 1610

del corpo corrifpondevano l'otrime dell' animo. Giustizia sì piena non tanto nell'opere, che nei penfieri, che lo riempiya di una ineffabile rettitudine, e discrezione per cui rendeasi adorabile in ogni sua azzione. Era per tanto estimatore dell'opere buone per sè stesso, benchè talvolta ridondassero in suo pre giudizio. Fù apprezzatore de' meriti di ogn'uno, à mifura de' quali distribuiva i premj, per lo più quando non entrava l'effetto de' fuoi difetti à corrompere i buoni proponimenti, come diremo. Nella pietà fù così tenero, che educato per sua disavventura con la Dottrina Calviniana non volle mai lasciarla, benchè glelo persuadesse la necesfità di ricuperare il Regno perduto, fin che non fù istruito della di lei falsità, ed allora in abbracciare la fede Cattolica non volle impulfo della necessità, mà per elezzione se nemostrò poi così zelante prosessore, che fu di fomma edificazione della Chiefa univerfale. Da questa istessa virtù gli sh influita la clemenza di cuiogni sua azzione su asperfa, à fegno che declinando fempre dall'afprezza de' Configlieri , e Maestrati suoi, moderava con la grazia ciò che di rigido portaffero le loro sentenze. Per questa su prù volte veduto perdonare. l'offese ricevute in persona propria, beneficare i persecutori, e qualificando il dettame della fua magnanima natura con la Dottrina Evangelica, spesfe volte se ne mostrò con Cristiana, & eroica pietà amatore, e benefattore de' propri nemici. Godè l'uso d'una prudenza si fina, che antivedendo gl'avvenimenti delle cose future fapeva ottimamente incaminar le presenti. Fù munito di tale costanza, e fortezza, che seppe resistere con cuore virile à tante avversità della sua vita, sostenere tante persecuzioni de' Vassalli, e di Prencipi , e tolerare con pace infinite sciagure, che gli avvennero. Ufaya affabilità sì cortele, che spirando piacevolezza ogni suo tratto, con eloquenza, e benignità popolare allettaya tutti à parlar seco, trattenendo ogni uno con gusto senza lasciarlo partire se non pienamente contento. Il suo procedere come provenienteda un cuor fincero, candido, e leale riteneva la veracità generalmente correrta, più tosto con stento nell'applicazione de' negozi, per apparire tal volta diffimulatore fecondo le regole della prudenza nel reggimento di Stato. Abborrì per effetto di naturale, e virtuofa indignazione l'iniquità, i tradimenti, i mancamenti di fede,

ne abborrente; fimilmente si stomacò dell' 1610 adulazione difapprovando l'Istorie di Pietro Matteo perchè troppo lo lodano. Le fa-briche, le fonzioni pubbliche, le azioni memorabili spirano la magnificenza del suo animo, & il perdonare l'ingiurie la fua magnanimità, e grandezza. Mà perchè Dio non vuole alcuna cofa perfetta in terra acciocchè fi difcernano gl'Uomini dagl'Angeli anon mancarono fra tante virtù in Enrico i vizi per sconciarne qualcuna; sopra tutto mancò nella temperanza, e del vitto, e del luffo, havendolo tal volta il vivere difordinato fottoposto dopò i cinquant' anni a'dolori della Podagra, ed in ogni tempo la Lussuria ad eccessi sì copiosi d'intemperanza con le femmine, che affolutamente non può registrarne i successi la carta fenza arroffirfene. Oltre i figliuoli legittimi havuti dalla Regina ne hebbe otto altri da altre Dame, mancando un pezzo nell'intemperanza, e poscia nella verecondia, quando già ammogliato, e canuto, tanto non lasciava l'impurità scandolosa degl' amori, da quali rifentiva anche pregiudizi la pietà, e la giustizia, quella con le frequenti offese della coscienza, questa con le fraudi della distribuzione delle cariche, e de' premj, i quali impetrava talvolta più l'efficacia della fayorita, che il merito del provveduto. Mancò ancora nella liberalità col dimostrarsi severo economo del denaro più con la parfimonia dovuta alla casa privata, che alla Regia, più alle strettezze della fua gioventù, che all'ampiezza della fua ulrima, & alta fortuna. E se bene pare, che l'ambizione come connaturale a' dominanti non fia difetto per qualche dispensa, che da' meno rigidi Cenfori efigge la confuetudine inveterata delle Regie, con tutto ciò non lasciò questo ancora il Rè Enrico affatto immune dalla taccia, che per cupidità d'Imperio più vasto si collegasse con gl'Eretici con qualche pregiudizio della Religio-

plaria. Questa morte su tenuta ascosa alla Regina non solo tutto il giorno suddetto, mà ancora patre del feguente, lasciandosi folamente correre la voce di grave, e pericolosa serita, à fine di disporre il Parlamento à darla la reggenza del Reame durante l'erà minore del Rè Luigi pupillo: Nè vi stroyò grande oflazolo in associame il Dere-

ne che professava , benchè egli mostrasse

veramente vivislimo zelo, e brama d'am-

Z 2 toat-

ANNO to : attesa l'assenza de' due Principi del fan-1610 gue, che potevano contraftarlo, come era il Principe di Condè passato come si disse in

Italia, ed il Conte di Soifsoneritirato alla fua Cafa di Blandì per l'amarezze incontrate nel Ceremoniale in occasione della Coronazione della Regina . Divolgatali poscia la morte del Rè per un colpo sì inselice non può dirfi quanto fe ne addolorafse ogn'uno. I gemiti, i fospiri, il filenzio profondo, i cuori fmarriti, i volri attoniti, e stupesatti esprimevano a riguardanti un inconsolabile cordoglio di tutto il gran Popolo di Parigi, cadendo ad altri amaritime lagrime dagl occhi, e non rifonando i fori, le Piazze, e gl'angoli fe non gemiti, e sospiri. Ogn'uno temea, che perduto un Nocchiere così eccellente la pubblica tranquillità facesse i soliti miferabili nauftagi nell'Oceano delle Civili turbolenze, che calmatedalle sue virtorie potevano ad ogni ora riforgere à rinovar la defolazione della Patria comune. Seguirono pofeia le solite pompe dell'Esequie; perlocchè inbalfamenro il cadavere ripofto entro una catta di piombo ricoperta di coltre di brocato d'oro fù collocato nella camera Regia dell'Udienza fotto un ricco Baldachino, con due Altari al laro, fopra quali offerivati à Dio nella continua celebrazione delle Messe l'Azimo Sacrato per lo spazio di diciotto giorni in fuffragio dell' Anima fua. Il fuo cuore fu porrato alla Fleche da' Padri della Compagnia di Gesù, ove fu collocato nella Chiefa del loro Collegio, ivi eretto dalla di lui munificenza con pia trasformazione del tuo antico Palazzo in Tempio. Fù poscia fepelito con le folite pompe de' Reali Funerali nella Badia di San Dionigi, havendo il Duca d'Epernone, ed il Signore di Bella Guardia, con tale occasione prestati gl'ultimi onori alle ceneri di Enrico Terzo, depofitatogià nella Chiefa di San Cornelio di Compiegne; perlocchè in otto giorni feguì la sepoltura de due Rè Cognati, uno uirimo della Famiglia di Valois, e l'altro primo di quella di Borbone.

A'foliti onori de'funerali corrispose la soddisfazione che pigliò il fisco alramente offeso da Ravagliach in sì detestabile Paricidio; e perciò costituito egli da' Giudici Deputati confesso liberamente il delitto, negando di havervi altri complici, ò Configlieri, e fothi da toponendofi con raflegnazione al fupplicio,

che sapeva doverseli per Giustizia. Stimolaro con altre interrogazioni fopra la cagione, che lo haveya indotto a tale enorme affaffinio rifoose, havere havute secreterivelazioni ed

se conseriri ad alcuno. Che egli teneva necessaria al bene della Chiesa Cattolica la morte del Rè, come antico oppugnarore, e della Lega, che la difendeva, e Protettore degl' Ugonotti. Che haveva creduto molto più essenziale il toglierli la vita in quel punto per havere intefo da non sò chi d' Angolem fua Patria, come la possente Armata, che sì era allestita in Francia doveva passare a'danni del Papa, e che il Rè più volte haveva dati fospetti di ciò, con dire, che i suoi Antenari havevano innalzari i Papi, ed egli voleva abbassargli . Che sapeva benissimo come gl' Ugonotti havendo intenrato d'uccidere li Cartolici nella Festa del passato Natale, il Rènon ne haveva fatto caso, mà contacito afsenfo haveva approvato il loro detestabile penfiere; che erafi porrato alla Corte per riprendere il Rè di queste sue malvagie operazioni, e per mostrarli un coltello ful quale era fegnato un cuore, ed una Croce, geroglifico espressivo del di lui debito di distruggere l'Eresia con tar Guerra agl' Ugonotti, e che accoltaroli più volte le Guardie l'havevano discacciato; perlocchè difperato d'applicare à malore si grande rimedio piacevole, haveva scelto l'aspro del ferro, ed haveva fatro quel grande, e memorabile colpo con tutto il giubilo d'haver foddisfatto à sè stesso, ed alla Giustizia. Non furono poi valevoli le minaccie, nè le lufinghe de' Teologi, ne l'asprissime carnificine de' tormenti di farli aggiungere di più alla fuddetta confessione, che sempre ratificò come vera, pura, e leale; onde per fentenza del Parlamento reftò condannaro à strani supplici, ed in fine alla morte. Alla fentenza fi diede efecuzione verfo il fine di Giugno, diferita per tentare fe la lunghezza de' parimenti havesse spremuta dal Reo qualche maggior notizia de' Complici, il che riufcendo, vano condotto al luogo del delitto, e de' foliti supplici, ivi fu con tanaglie roventi prima tagliato in molte parti del corpo, e riempite le ferite di piombo, cera Tolfo bollente, in fine con memorabile fofferenza di sì aspri cruciati sbranaro da quattro Cavalli, rettarono i cenci del fuo miferabile cadavere inceneriti dal fuoco, esparfe al vento con indicibile gioja della moltitudine, la quale havendo in un caso sì raro, ed inaudito converrita la folita compaffione in

crudelrà, pateva, che non fi faziaffe di marti-

rj , e di scherni di quell' infelice Paricida.

Fù poi decretato al defonto Rè il nome di

impulsi veementi da Dio senza che gli haves. ANNO

Grande, in vero cognominato tale più da pro-

AN NO pri meriti, che dalla bocca della fama, e 16 10 Grande non folo come gl'altri Rè, perchè D mont tale fosse nato, mà Grande per sè stesso, per-

chè tale si era fatto, havendo le sue memorabili, e gloriose vittorie stabilita la Base alla propria Grandezza, il suo invincibile coraggio efibitali la conquista del suo Rea-me perduto già, ed involto in altissime confusioni dell'Armi Civili, e straniere. Grande per l'invitta costanza d'Animo nel resistere, e superare tante avversità, srà le quali dibattuto il suo Cuore sù sempre più forte, costante, e coraggioso. Grande per la Vittoria di tre Battaglie, è Giornate Campali . Grande per trentacinque rincontri d'Armate, ne quali ò restò superiore, ò non perdente . Grande per cento. quaranta Combattimenti ne' quali il fuo esempio, non la sua voce sola entrò à comandare, il suo braccio non il suo consiglio à combattere . Grande per duecento Assedj di Piazze, diretti da' suoi ordini, asfistiti dalla sua presenza - Grande in fine per tante Virtù di Giustizia, Clemenza, Pietà, Discrezione, e Lealtà; e Grande per haver lasciata al mondo una Prole, da i cui Rampolli si sono rinovate le glorie degl' antichi Scipioni, Pompei, e Cefari, quali propagando le grandezze del Real Sangue di Carlo Magno, autenticano con l'azzioni ciò che attetta l'Istoria, cioè che la Famiglia di Borbone non è meno erede de Stati, che delle Glorie di quel gran Benefattore, e della Chiefa, e del Mondo; e che l'afprezze, le fciagure, e le malagevolezze del-la Vita fono l'arringo degl'Eroi, i quali Dio fà nascere unitamente con esse per renderne come in Enrico Quarto il Grande più illustre la Gloria, e più celebre la rimembranza.

Riconofciuto come dicemmo il ·legittimo, & ereditario diritto del pupillo Rè Ex Hills. Luigi Decimoterzo di questo nome di suc-Comule cedere al defonto Enrico fuo Padre, ben-

Light XIII. chè nell'età tenera di foli nove anni, fu egli con le folite pompe, e formalità condotto nella Città di Rems dentro il mese di Ottobre, dove per le mani di Francesco Cardinale di Giojofa, che pure l'haveva battezzato, ricevè l'unzione della facra Ampolla, che è fama effer discesa dal Cielo con l'Oglio, che ancora si conserva per sì augusta funzione. E ben trasparivano nella gravità,e moderazione del Rè fanciullo le speranze di quella gran riuscita ch'egli poi sostenne con pregio di tante Vittorie, particolarmente della Giuttizia, che espresse dal confentimento anche dalle Nazioni straniere ANNO l'infigne cognome di Luigi il Giulto.

Fioriya in tanto nell'estreme parti della Francia un eccelfo efempio della perfezzio. Ex Spirali. ne Vescovale nella vita, esantità di Francesco di Sales Vescovo di Ginevra, che havendo un popoloil più empio, chefoffe nel Cristianelimo, bene stava, che per ricompensa sosse egli retto da un Pastore il più santoche havesse la Chiesa, & emulando egli le azzioni più infigni della pietà de' maggiori Prelati, in argomento dell'alto fervore di carità, che divampavali il cuore per follievo de' Poyerelli, particolarmente Infermi, istitul una Congregazione di pie che sella Vi Donne, che havessero cura di visitare i malati, di efibir loro i ristori degl'alimenti, e de rimedi corporali non difgiunti dagli ajuti spirituali, per procurare in un tempo medefimo la falute loro, e dell'Anima, e del Corpo; obbligandole la regola di raddoppiare il fervore caritativo à conforto di quelli che fossero più derelitti dalla fortuna, ò più oppreffi da' morbi. Principale cooperatrice di quella fanta opera fu Giovanna Fran-cesca Freniotti Vedova di Cristosoro di Rambottino Barone di Santal , la quale con huon numero di seguaci dette il nome lorodi Monache della Vifitazione, dal pefo à cui fottentravano, come dicemmo, di visitare, fervire, e consolare gl'Infermi; mà moltiplicatofi con varie fondazioni di Case in diverse Provincie fuori di Francia, e Savoja l'Ordine medefimo, convenne obbligar le Professe alla Clausura, giacchè la malizza dell'altre nazzoni non fa pratticabile frà esse la libertà, che godono in Francia le femmuse, e quindi obligate le suddette Professe à vivere ristrette ne' Chiostri, non potendo più esercitare il loro

Monache, e rimanessero però frodate nella loro fanta intenzione di professare la vita Religiosa, la quale per altro fra le suddette della Visitazione possono ricevere, e professare nell'offervanza delle regole sommamente discrete, e ripiene di quella indicibile soavità, e dolozzza, che tanto celebre risplendea in ogni parola, non che in ogni azzione del Santo loro iftitutore, il quale nè pure volle soggettarle al recitamento dell' ore Canoniche, mà folamente al piccolo

Offizio della Beata Vergine.

primiero ufizio della vifita degl'Infermi, fur-

rogarono à quest'esercizio di pietà, la pro-

mella, e l'obbligo di ammetter frà esse tut-

te quelle Donzelle, che per debolezza, ò

per infermità fossero rigettate dall'altre

ANNO In Spagna il Rè Filippo mirando lonta-1610 ni gl'apparecchi, che il Mondo Cristiano dis-, poneva in perturbamento della quiete nella quale egli haveva posate in fine le Armi contro i Ribelli d'Olanda mediante la rife-

rita Tregua, haveva dirizzati i pensieri dele de le conquiste oltre il Mare; e perchè la Piazannico za della Aracchia per fortezza d'arte, e per opportunità di fito importavali molto, come posta al luogo dove anticamente si figurarono dirizzate le Colonne d'Ercole, cioè nel Lido ove l'Affrica termina all'acque dell'Oceano, poche miglia dirimpetto alla Riviera di Spagna, datofi prima à proteggere con validi offizj il Xequo Scriffo, ò fia Regolodi Mauritania nelle difsenfioni, che li furfero contro col di lui fratello Zedano, e poi ultimamente con valida contribuzione di danaro, ottenne da lui la Cessione della Piazza fommamente opportuna per ficurezza de' fuoi Confini oltremare, e delle

navigazioni de' propri Vaffalli più pericolo-

fe fenza tale ricovero 25 In Polonia il Rè Sigifmondo meritò le Ex Spends, benedizioni celesti forse dovuteli per rimunerazione del zelo, e pietà con le quali ha-Fx Zitule vez promoffi gl'onori alla beata memoria di San Carlo Borromeo, co' supplichevoli ufizi apprefioil Pontefice Paolo per la di lui Canonizazione, come riferimmo; mentre sostenendo con intrepido cuore la guerra già mossa a' Moscoviti per le narrate cagioni del trucidamento de' di lui nobili Vassalli, che eran passati in quella Regio-Mokoriti in ne à rendere ofsequi alla Palatina Polacca sposatasi à quel Gran Duca Demetrio,

il squale fconfitto dal fuccessore Svischione trucidato come pretefero i Moscoviti, mà ricorfo con gl'ufizj di Criftina fua Moglie novamente alla protezzione del fudetto Rè Sigifmondo, benchè fosse cre-, duto supposto, o fittizio; con tutto ciò

intento il medefimo Rè à sostenere il di lui nome, ed à reintegrarlo al possesso de' propri Stati per non lasciare nè pure invendiati gl'oltraggi fattida' Moscoviti alla propria Nazione; In tre luoghi differenti gl' attaccò validamente, e con numerose, e prepotenti squadre, scegliendo di condurre da sè medefimo l'espugnazione dell'importante Piazza di Smolenico, dove la qualità del luogo eccellentemente munito li diè lungamente à travagliare, con aumento di gloria militare come riferiremo l'anno vegnente : la feconda impresa nella quale operò con maggior felicità la fola efficacia del

di lui gran nome, e l'altezza della riputa-

zione, e fama dell'Armi Polacche fu com- ANNO pita da un esercito di volontari Guerrieri . che assunto il generoso pensiere di ferire la Occupation Moscovia nel proprio cuore passarono ad le di Messa attaccare oftilmente l'istessa metropoli di quell'Impero, cioè la Città di Mosca, che è capo di tanti Stati, e dell'Afia, e dell' Europa. Sedati per tanto i dispareri ch' eransi suscitati sra nobili Polacchi del Campo Regio, e sottomessi alla propria divozione tutti i luoghi, che in quel gran tratto di viaggio da confini della Polonia fi trovano, fece il Rè avvanzare il Generale

Sulcoschi con quattordici mila Gentiluomini, oltre große bande di Tedeschi, e Cofachi, per incontrar Bafilio Suifchi gran Contestabile di Moscovia, e fratello di Gio: che voleva foccorrere l'assediato Smolensco con venti mila Combattenti; ed incontratofi in vicinanza di Zauba nel primo giorno di Luglio, mà trincierati con ogni forte di ficurezza i Moscoviti tolsero l'animo a' Polacchi di batterli à corpo à corpo, nel qual cafo fendo esti più astuti, che sorti, era certa la vittoria, mà penetrata la debolezza de' ripari dalla parte di detta Terra furono fuperati, e polti in fuga i nemici infieme col Contestabile, per la quale felicità aperto fenza contrafto il passaggio, s'inoltrarono i Polacchi à Mosca, che non potè resistere al valore de' Polacchi, da' quali non folo restò espugnata, mà per raro compimento di una celebre Vittoria feguì l'occupazione con la prigionia dello stesso Gran Duca Gio: Sviscio, e di due suoi fratelli, i quali surono à rendere omaggio al vittoriolo Rè Sigifmondo, e prostrato ne' ginocchi, nell'atto di bacciarli la mano parlò con termini sì decorosi, che parean più propri a'Trior.si del vittoriofo, che all'infelicità di lui vinto che indi ritiroffi frà Monaci del Monastero di Zud Nova, perlocchè Bafilio eccitato dalle

Regio Gran Duca di Moscovia alli quin-

dici d'Agosto, con promessa di non alterare i

Riti della Chiefa Rutena, di servare i Privi-

legj della nazione, mà di haversi pubblico

l'esercizio della Religione Cattolica, e pre-

fidiata quella Città con nove mila Solda-

ti ritornò in Polonia seco conducendo il deposto Gran Duca, l'Archipopo, ed altri

principali Moscoviti . La terza impresa

fù quella di Novograd, Piazza veramen-

promese del Rè Sigismondo contribuì ogni Finere favore de' fuoi partegiani, da' voti de' quali, e più dalla forza di tanta prosperità di successi Mekoria fu eletto il Principe Ladislao Primogenito

te confiderabile de medefimi Moscoviti,

la qua-

ANNO la quale piegando le cervici per altro mala-1610 gevoli ad abbatlarfi per la qualità del Prefisequino di dio, che armavala, e perquello del fito, che arre rendea più difficile di fuperarfi, fi raffegnò volontaria all'ubbidienza di Sigifmondo, à

cui per inaudito compimento di Trionfo si presentarono ubbidenti i Tartari, detti d'Aftracan, i quali già uniti à feguitar la fortuna di Moscovia rimirandola rovesciata da' propizj avvenimenti de' Polacchi ad effi professarono ubbidienza, e rassegnazione. Lo scacciato Gran Duca Demetrio frà strepitose vendette pigliate per i di lui oltraggi dalla magnanimità di Sigifmondo, meditando di corrispondere all'uso de' Barbari, e sorse all'uso degl' Uomini non Barbari mà disonesti, a' quali sono cari i benefizi minori , mà odiofi 1 grandi, che come inarrivabili à ri-

cambiarfi efprimono l'odio in vece delle Grazie, meditando, ripigliato che havesse le a proprie forze, di palefarsi ingrato al Rè Sigismerie an Duta, mondo, nel fine dell'anno resto finalmente trucidato, dicono per ordine del Competitore Gio: che corrotti i di lui fervi con l'oro,entro il proprio padiglione l'uccifero cadendo una volta da dovero nel sepolero quell' Anteo, che tante volte caduto era rifuscitato, e passando al Tribunale di Dio dove le maschere usurpate in terra sià gl' Uomini non poterono coprirlo, che non toffe ravvi-

fato per quello, che egli era, ò vero, ò falfo,

che fosse, In Inghilterra il Rè Giacopo affifo fu le cime delle proprie (peculazioni , e della fua Teologia bastarda, e delle forme d'abbassa re, & annichilare la Fede Cattolica, fentì con giubilo i clamori della plebe freneticante

di Parigi, che al folito dell'intemperanze proprie al volgo attribuiva l'empio paricidio del Rè Enrico, come d'un fatto grande, agl' Uomini grandi, che erano i Gefuiti decanrie tati complici di tanta fcelleraggine, e quindi it is Fis pubblicari diversi manifesti, proposte accuse ad essi insamatorie, non preterirono di far difendere la loro innocenza, che non era

sospetta presso agl'Uomini di senno; mà con tutto ciò l'università della Sorbona ad istanza del Parlamento di Parigi sotto il di quarto di Giugno, tinovando la disposizione del Concilio di Costanza, dichiarò illecita ogni offesa a' Principi supremi, e destinò al fuoco il libro di Gio: Mariana dell'iftituzione del Rè, e proibì quello del Cardinale Roberto Bellarmino intorno alla podettà

trina Cattolica à preghiere del Nunzio Pon-

temporale del Sommo Pontefice, della quale proibizione tenendosi aggravata la Dot-

tificio fu per Regio Decreto col voto del ANNO Configlio di Coscienzia, sospeta l'ultimo giorno di Novembre, e dichiarati i Gefuiti innocenti da qual si sia ombra di complicità nella morte del Rè Enrico, effendofi ancora compreso nella detta sospensione ogni altro trattato, ò libro che havesse aderenza al fudetto Articolo; perlocchè servendosi il sudetto Rè Giacopo di tali cicalecci e disturbi, e pigliando per vere le calunnie disseminate contro i Gefuiti, à titolo di salvare la propria vita dalle loro infidie, col pretefto della morte machinata da loro al Rè Francese, pubblicò un severissimo editto nel mese di Giugno, col quale forto le pene capitali di maettà offesa, non solo bandi tutti i Gesuiti da' fuoi Regni, mà ancora qualunque altro Monaco, o Sacerdote, o Religiofo di qual si sia ordine che sosse, discoprendo la generalità di quell'empio Decreto lo stimolo arcano della fua mente, il quale non eccitavalo à discacciamento de' soli Gesuiti calunniati da' cicalecci di Parigi, mà à tutto l'Ordine de' Sacerdoti, e Regolari, che per verità esprimevano il di lui odio, per essere non tanto zelanti profesiori, che diffenditori della Religione Cattolica, unico oggetto del di lui livore . Anzi profeguendo l'in. Es Jose traprefa, e pretefa riformazione, ò fia diformazione della fua Chiefa Anglicana, volle introdurla ancora nel Regno di Scozia;

perlocchè fece intimare un Conciliabolo, ò Concilia come egli diceva, un Sinodo nella Città di morno l

fua Dottrina, propolto à squitinio l'articolo della Podestà Vescovale impuenata dalla contraria fentenza de' Ministri Puritani, fù per Decreto del medefimo Congresso data, e stabilita con assenso Regio, distinguendo con un tale nuovo carattere la nuova, e finta Chiefa Anglicana, dall'antica, e vera Cattolica Romana, che in essa l'auttorità

Glasquo, dove col parere de' Seguaci della Vessen

de' Vescovi deriva dalla podestà del Rè, quando nella vera discende da Gesù Cristo mediante la persona del suo Vicario Romano Pontefice.

Maquello che concitò l'animo del medefimo Re Giacopo ad altissime indignazioni Es Tarele fu il vedere le scissure della Dottrina Calvi- de France niana sempre più moltiplicate in onta, e sens XVI. disprezzo del di lui preteso sovrano Magiste desarrare rio, mentre fedendo egli moderatore della Cattedra settentrionale credeva, che l'altisfimo concerto dovuto alla finezza delle pro-

prie (peculazioni, e la stima pretesa alle di lui zelanti operazioni imprimeffero tal venerazione ne Protestanti, che riverissero i di

ANNO lui detti per leggi, imitaffero i di lui fat-1610 ti per esempi, non cercassero altre ragioni, che il di lui beneplacito; mentre effendo Erefe di vacata per la motte che riferimmo di Giaco-

mo Arminio il ministerio principale di Leiden, gli Stati d'Olanda condussero ad occu-parlo Corrado Vorstio, chiamandolo da Steinfart, il quale riputato Scifmatico nella scuola di Calvino, male sentiva delle divine perfezzioni, della fimplicità, individua grandezza,infinità, immutabilità, & eternità di Dio, all'empietà degl'errori aggiungendone altri, mà dissonanti dalla Classe de' Mie- rigidi Calvinisti, la di lui elezzione concitò

hein time. ngidi Carvinitti, ia cir salat ad ammonike Giscope, re gli Stati, non meno con le suppliche, che con le minaccie, à tener lontana dalla riforma della Religione un Macstro, che poteya introdurre tanta correzzione negl'infegnamenti; e perchè non mancavano difenditori del medefimo Vorstio, ricorfero gl' impugnatori al Rè Giacopo luminare maggiore delle loro tenebre, il quale folleticatoin quella parte del fuo animo, che era più inferma, proruppe in fentimenti così infocati , che dopò haver fatto dare alle fiamme gli scritti del Vorstio, scrisse con termini rifoluti agli Stati d'Olanda, che se non lo discacciavano follecitamente dalle loro Terre, non tanto gl'haverebbe infamati per tutto il Mondo come protettori dell'Apostasia, mà inpugnando la spada

quell'affetto, che obbligato ad effi col nodo di perfetta colleganza essi toglievano con tanta improprietà nel tervizio di Dio, per le quali minaccie forzati gl'Olandesi à cacciare il Vorstio, andò poi lungamente rammingo, da altri venerato per Appollolo, da altri esecrato per Apostata, fatto cagione di numerosi perturbamenti, che sono inseparabili dall'alterazione nell'unità della Re-

per ditefa della Religione haverebbe con-

vertito in odio , & in palefe inimicizia

ligione Catrolica.

28 In Oriente l'Armi Persiane moltiplica-Ex Essa. vano i propri Trionfi à depressione dell'Ottine in de tomane, le quali abbattute da vari, e sforle proprie languidezze rayvivato lo fpirito, con quello che loro comunicò il valore del nuovo Generale dato loro da Acmet chiamato Nasuf Bassà, il quale passato con poderose forze nella Provincia di Babilonia s'incontrò nell'inimico Persiano, che schierato nel declive d'alcune Colline prefentavali la Battaglia nella fottoposta pia-

nura, nella quale fatta discendere ad in-

contrar gl'Ottomani una gran parte delle ANNO fouadre, havea lasciate le migliori nelle cavità delle Colline per foccorfo in cafo, che il

conflicto riulcille (vantaggiolo per effi . Appiccata la zufia per ogni parte, nè lasciando Nafuf d'accorrere con vigilanza di buon Capitanoà porre in ordine i discomodinati, ad animare i combattenti, à sostenere i percosfi, versavasi il sangue per ogni parte, e rimaneva pari il conflitto , ed incerto ancora il ventaggio; quando il Perfiano fatto scendere dalle Colline improvisamente le valenti bande, che vi tenea occulte, l'impensata aggressione, che da esti sostennero gl'Ottomani riusci loro grandemente terribile, e per il valore col quale furono urtati, e per lo imarrimento in che fi trovarono stretti per ogni parte da' nemici, e quindi abbandonata alla fola fuga la difefa, dieci mila ne reftaronotrucidati, per trofco della vittoria Perfiana; il raguaglio della quale riempendo di sdegno egualmente che di consusione Achmet proruppe in tale risentimento contro Nafuf, che fu deposto dalla sua carica, e data la condotta dell'Efercito al Bassà d'Aleppo, che riuscì ancor più sfortuncvole nella condotta, mentre imputato anche d'intelligenza con l'inimico rende molto più grave la propria colpa, che destò i severi rigori d'Achmet, ne quali perdè la dignità, e la testa. Ne riusciyano addattate all'addolcimento di tante amarezze esterne gl'interni Ex Sucreto avvenimenti della Regia di Constantino Hijer. ospoli , dove havendo occupato l'animo formate. Achmet all'edificazione d'un Tempio, ò fia Moschea in vicinanza della Piazza samosa dell'Ippodromo, fù sì largo l'assegnamento che fece di cinque millioni d'oro, che riusci Acont essa sommamente magnifica, benchè decantata impropria tanta profusione in quel tempo, che l'Impero foggiaceva à fostenere tante sconfitte, che anzi il fommo Sacerdote detto Musti pronunziò per totalmente inutili le orazioni, che si fossero satte nel medefimo Tempio, mentre fondavafi da Achmet con palete prevaricazione dall'efempio de' Maggiori, che mai fondavano Moschee fenza la precedente conquista di qualche Provincia Cristiana. Riusei parimente molesto l'avviso delle Correrie intentate con danneggiamenti de' Maomettani, dalle Ga- de lere di Malta, e di Tofcana, quando que. Critime ste nella Ripa di Barberia conquistarono quartro Navi Turchesche, saccomessero una terra afportandone ottocento fchiavi con la liberazione di molti Fedeli , e le cinque Maltefi attaccarono zuffa con una fquadra

ANNO di fei Turchefche, le quali battute con 1610 fpaventevole defolazione del cannone, due perirono fommerfe, e le quattro malconcie fi falvarono con la fusa.

1 faivarono con la tuga.
29 Accrefeva travagli all'animo d' Acmet
[1. Lapada, l'efpettatione che delitava in ogni uvola qualità dell'Indole del di lu Fracello Multala, il
quale efibira con la crefeente degl'anni un
tormidabile timore, che poetife effere confidedi mal contrati accompanda conde-

rato de mal contenti acontomodato condomate de mal contenti acontomodato condomate de mal contenti acontomodato condomate de mal contenti acontomo de mal conmate de mal contenti acontomo de mal conmate de mal contenti acontomo de mal conmate de l'ercaglio, un improvió nembo come
mate de l'ercaglio, un improvió nembo come
materia civi ciudi focondo i feni della fica
perfitzione fempremai variabili fix replicato
di nuovo per la ditiu morte, má fopraperfo da gravi dolori di ventre Aemes anche il
fecondo Decreto rebi circoferito e, parendoli, che Dio la ammonifie dell'ercore
in cuiver-frav riguardando il di la Frarello
prodicio poi con finerità, rifervando Mullaha dal trai verenimenti più celebi, e flegiopara de la contra con la contra con la contra conprodicio poi con finerità, rifervando Mullaha dal trai verenimenti più celebi, e flegio-

tofi

II Rè di Perfia confiderando, che il toEn Bijor tale abbattimento dell' Impero Turchefeo,
ima liciti poteva confeguirfi dal raddoppiare al medefimogl' attacchi, e le Guerre, fpedi un Am-

basciatore all'Imperatore Ridolfo, il quale ANNO recando (eco preziosissimi doni, e di Croce d'oro già rapita nelle spoglie della Santa Citcà di Gerulalemme dagl' antichi Persiani, e Ambasciani

di Ambre, e di Gioje, e di Armi, e di Cefire in Perle, infiftè con vigorofa declamazione non poter effer maggiore l'opportunità d'abbattere di concerto col Soffi quel colofio dell' Impero Ottomano, che tutti tentava d'opprimere, quando le vittorie Persiane facevano strada si ampia, oc agevole alla di lui stessa oppressione; che se il solo Rèdi Perfia havevali inferiti danni cotanto fenfibili , nuando non distratte le forze dalla disesa di altra guerra potevan tutte dall' Ottomano impiegarsi à rintuzzarle, e quanto più propizj sarebbero gl' avvenimenti se alla guerra dell' Asia sostenuta con tanto vigore dall'Armi Persiane si accoppiasse quella dell' Europa con accendersi da Ridolfo in Un-

Europa con acconderf del Budollo in Unpheria; Maegli (Gunfavoco ha didrazzione dell' Armi domediche l'impotenza di moverel' armi proprio contro gi Ottomani, gli procetho di havere una grand'occasione; quando il Basid a Apria gli haveva occupati una gran quancità di Villagga, che fe fostenetazione di proprio di proprio di prefiamo credere infuperabile l'ottacoloche ratceveraba dal ladicare in-endocare gi oltraggi gua facevano rifentifii gl' Infedeli Ottomani.

#### THE REPORT OF THE PARTY OF THE

# Anno 1611.

SOMMARI
1 Riforma de Tribunali fatta dal Papa in Ro-lems, e del

ma .
2. Rivocazione degl' indulti d'entrar ne' Monasteri di Monache . Riforma de' Monaci di Munte

Vergine . 3 Morte di quattro Cardinali .

Promozione di sordeci.

5 Regole date per l'Agricoltura, e per l'Amona di Roma.

6 Cafleghi dati dall' Arciduca Leopoldo a' Cutadini di Praga, che chiamano in ajuto il Rè Mattias.

7 Configlio del Vescovo di Vienna, perchè detto Rè forzi Cesare à cederli la Bocmia.

8 Sensi opposti d'altri Consiglieri, ebe lo dissuadevano.

 Occupazione di Praga fatta da Mattias eletto per forza Rè di Boemia.
 Conquista della Transituania fatta dall' Armi del

Re Mattias. 11 Quiete della Francia. Morte del Duca d'Or-

Tomo Primo.

leans , e del Duca di Mena.

12 Fondazione dell'Ordine delle Urfoline, e di doi
attri confinidi per la pia educazione delle Fancialle.

Secondazione in Societa del Religioli del R. Gini

13 Introduzzione in Spagna de' Religiofi del B. Gio: di Dio.

14 Rifoluzione del Rè Cattolico discacciare da suoi Rogai i Mori, configliatori dal Duca di Lerma.

15 Sentemento contrario de Teologi, che i Mori non fi difcacciaffero.

16 Eduto contro i Mori di Spagna, ed efecuzione ebe riceve, e refishenza.
17 Conquisha fatta di Smolensco dal Rè di Polonia.

 Conceilia fatta di Smotenjo dai Re de Potoma.
 Conceiliane della Prufsia in feudo della Poloma al Marchofe di Brandeburgo.
 Vifita Appolloisa in Levoma.

20 Morte di Carlo invosore della Corona di Svezia.
Succeffione di Gostavo desiderata da motti.
21 Sensi di quelli, che volevano il rapruo del Rè Si-

gifriondo reflati perditori .

A2 22 Con-

12 21 000

#### SACER DOZIO. ANNALI DEL

22 Confielio de' Ministri Ottomani per la Pace col

22 Nuovo Ambalciatore di Francia in Collanti-

ANNO 'Anno undecimo del Secolo viene di-1611 ffinto dalla Indizione nona . Il Pontefice Paolo con la fomma Ex Fuller ellentionedella propria capacità comprendendo, che per quanto fieno mai egregie le parti di un Reggimento rimangono sempre inefficaci, sc il chiaror della Giustizia

186

em de torbidi della giustizia medesima, che nella commi di Cirtà di Roma, one corrompevano l'ulo,

non le porta al prospetto, quando essa è per verità il sole che reca luce ad ogni virtù, che fenza di lei rimarrebbono come gioje preziofe all'oscuro, si pose in cuore di schiarire i ò ne fospendevano il corso, ò ne traviavano i Ministri ; e come egli era ben perito nella civile prudenza conofceva impofisbile il conseguimento di tanto bene, se non flabilivanti mercedi addattate à chi prefiede al di lei culto, riconoscendosi ormai per vana l'inquifizione degli Eroi, che per unico oggetto del loro operare prefiggonti la fola bellezza dell'oneftà, quando tutti per lo più fi fan feguaci dell'utile, e che fi tralasciano le cure domestiche per applicare al-· le pubbliche, e che però il pubblico dee compensare con dicevoli proyecci le perdire, che l'intereffe particolare foftiene; e se i periti della Legge non si allettano con premj agli studj, questi come tediose occupazioni dell'animo si abbandonarebbono. Intraprele per tanto con faggio metodo la riforma de Tribunali, e delegati ad efaminare gl'abufi alcuni zelanti Prelati, volle che non si estinguessero le mercedi de' Giusdicenti, de Notari, e degli Esecutori della Giustizia, mà lasciate vive per impulso dell' interesse à chi non havesse bastevole virtù fervissero per solletico a' Ministri di promovere accoppiato all'utile proprio quello della spedizione de negozi, e quindi stesa in numeroli capitoli la Taffa de' falari di ogni ordine di persone euriali , interdisse severamente le corruzzioni de' Giudici, le angherie, le lunghezze, ed ogni altro disordine, che ò infreddi, ò trattenga, ò devij il corfodella buona Giuftizia, affegnando ancora stabiliti stipendi a' Giudici ordinari dal proprio errario del Principato, conoscendo per vana l'opinione di quelli checredono, che se i Giudici, ed Avyocati non si pagaffero, le Liti sarebbono minori, perchè in fomma non potendosi estinguere quella febre del Pubblico conviene rinve-

nopoli, ed elezione del Com de Tortari. Tomativi delle Galere di Malta in Morea, 6. Arcipelago.

nire i rimedi per ben soffrirla. ANNO Dalle regole prescritte al soro passando à quelle, che il Pontefice prescrisse a' Regolari sempremai bilognosi di nuove re- Ex Baller. gole , per loro pace , riflettendofi , che que . Tom.; ita turbavali nelle Monache per i frequenti ingressi, che permetteansi ne' loro Monasteri dalle Concessioni, ò Indulti de Papi, e Ritteres le che forse qualche persona se ne abusava, rivocò fotto il di decimo di Larglio ogni Pri-Ciadore silegio conceduto à Principelles Dame, ò altre Titolatedi potere entrare nelle Claufure Monacali , E come la Congregazione de' Monaci dell' Ordine Beneditrino detta di Monte Vergine haveva, ò per la negligenza de Superiori; ò per la loro indul senza, è per la scorrezzione de Professi fcenvolta l'economia, e confuso l'Ordine del proprio Instituto, su già da Clemente Riferna d Ottavo delegato Gio: Leonardi Cherico: Regolarcà riordinarla, il quale havendo as « Verg » funto à diffamina egni capo d'inconvenevole condotta prefifie alcune Riformazioni, che presentatesi quest'anno al Pontefice Paolo, questi per Bolla del di tredici Marzo le confirmò i statuendo il numero de Soggetti, e Profetli, che poteffero dicevolmente mantenerii in ogni uno de' Monasteri ivi specificati, dell'elezione degl'Abati, e degl'altri offiziali, e del metodo nel quale dovevano contenersi per esignere da Soggetti Pubbidienza in fanta raffegnazione. e diferezione infieme.

· A riferiti due Capi di culto della Giustizia, e della Pacc accoppiò il terzo il Pontefice, cioè dell'Annona, perchè potelle ogni Tom. mente rifleffiva comprendere anche dagl' avvenimenti di un sol'anno, ch'egh havea provvedimenti tali di prudenza, che riufciyano bastevoli per tutti i tempi, da che ogni regola della prudenza civile riduceti à prefignerea' Governanti la cura di Pace, Panc, e Giustizia. Deputò dunque egli una scelta Congregazione di Prelati, e di altri Soggetti periti, e capaci degl'affari pubblici, cura della quale fosse di provvedere, che l'arte massima dell'agricoltura si ristabilisse, onorando di Privilegi chiunque applicavati Leggi per ! à farla efercitare, proibendo il macello de' Roma Bovi aratori, ed allettando i medefimi opcrai à sostener volentieri le fatiche di coltivare Terreni con speciali grazie, e savori; e ben ragionevolmente si diffuse la generosità

ANNO di Paolo in grazie per far rifiorir l'arte fu-1611 detra , mentre fopra ogni altra Regione della Terra neabhifogna la Romana, dove puote l'abertà del fiondo alletrare ogni uno à travagliare con figeranza di fertili raccolte, e la prontezza di haver fruttifero il danto invettion del loughi del Montimpodific l'induftira, infredda i penfieri del Mercatanti, e l'avonife la ligurità, e l'Unio in

gravame di pensieri l'entrate in danaro.

Termino nel Sepolero il di ventidi Genaro la gloria conquistatasi dal Cardinale nero e Mariano Pierbenedetti da Camerino. Era Mona dal nato egli nobilmente in quella Città, dove

ogn'uno che stende la mano à ricever senza

lasciato il Priorato che godea della Cattedrale, paísò à Roma Canonico di Sant' Angelo, e con gl'ufizi del Cardinale Valiero, e Cardinale Bandino restò assunto al Vescovato di Martorano, dove la qualità de' fuoi talenti lo rendette prezzabile ed a' Baroni, ed agli stessi Vice Rè di Napoli, Medina, e Zunica; Indi chiamato da Sisto Quinto Governatore di Roma, fu eccellente stromento della severità sua, e de' sunplizi de' Malfattori, non meno che di freno alla rapacità de' Giudici, ede' Fiscali, e dopò quattro anni fatto Cardinale del titolo di San Pietro, e Marcellino, fu anche confiderato dal Successore Gregorio di cui fù Limofiniere, ed havendoli efibito il carico di molte Cattedrali, e particolarmente di Viterbo, e di Fermo sempre le rifiutò, impetrando quella di Nocera à Roberto suo fratello, che morto senza Testamento volle il Cardinale foddisfare a' Legati, che il Defonto havea in cuore al Capitolo di detta Chiesa. Mancò nell'anno settantatre dell'Età fua pianto dal Papa, edalla Corte. Paísò ancora frà morti il Cardinale Del Cardi Ottavio Parravicino nato in Roma da No-1946 Parrasi- bili Genitori, discendenti da Como, e Con-

tarte dell'Età fua pianto dal Papa, e dalla Corte. Padòs ancora fà morti il Cardinale.

Ottavio Parravicino anto in Roma da Nobili Gentori, difendenti da Como, e Convittore da Giovanetto de primi Padri dell'
Hittuto Filippino in San Gio del Forentini,
risicli di collumi si gravi, che à predizione
del Cardinale Paolo Siondata nell'età di
trent' anni meritò di reggere la Chiefa Vefororale di Aleflandri sella Paglia conficrato dal proprio Merropolita San Carlo Borcorace, e polica Ipedino Rha ancora che
nella Promozione del millecinguecentonovantatiette ficile da Gregorio Debimoquarro
affunto alla Perpora col tirolo di Sant'Etatichio, e polica Protettore dell'Ordine de'
Camaldolenti della Nazione Germanica,
tippiendo le veci del Cardinale Mandrucci

per ordine di Ridolfo Imperatore, e quindi ANNO visse, e morì gran servitore della Casa d'Au. 1611 stria nell'anno cinquantesimo dell'età sua, con l'onore della sepoltura nella Chiesa di Sant' Alefio, che hebbe per titolo. Manco Del Cardiancora dal numero de viventi il Cardinale nie Frà Girolamo Bernerio da Coreggio Vesco. vo d'Ascoli, che riuscito chiaro Teologo nell'Ordine de' Predicatori, che egli professò, havendo contratta confidenza con Gregorio Decimoquarto nel tempo che fu Vescovo di Cremona, su destinato Inquisitore di Genova, e poi da Sifto Quinto Vesco-vo di Ascoli, e Cardinale del Titolo di San Tommaso in Parione, e poi di Santa Maria della Minerva, Inquifitore Generale, e Protettore de Serviti, indi titolare di San Lorenzo in Lucina, e poi Vescovo d'Albano, che lasciò con la morte seguita in Roma con fama di profonda erudizione, e di celebre integrità. Destò ancora il cordoglio della Chicía la morte del Cardinale Domenico Del Cardin Pinelli Nobile Genovele figliuolo di Paris rale Pinelle Senatore, e di Benedetta Spinola, che riuscito di eccellente perizia nelle Leggi, & applaudito Prelato della Corte, e Luogorenente Civile dell'Auditore della Camera. fu da Pio Quinto mandato per componere le differenze fra i Popoli di Terni, e Narni, & indi Vescovodi Fermo, dove introdusse i Padri dell'Oratorio, e della Compagnia di Gesù, tanto in quella Città quanto nella ricca Terra di Montesanto; lasciato poi il Vescovato, su cagione il di lui consiglio che Sisto Quinto erigeste in Metropolitana quella Chiefa, e benche lo havesse destinato Nunzio in Spagna lo creò Cardinale l'anno millecinquecentottantafei col titolo di San Lorenzo in Panisperna, Protettore de' Certofini, e de' Carmelitani; e perchè perturbayasi la Provincia di Romagna da'

Collegio.

Fa poi benefico il giorno decimofettimo di Agolto à riftorar tali perdire , mentre z. netrone nella Promozione che fece Paolo innatabola il "ene Cardinalato undeci Soggetti. Il primo fiù brenissa Decio Cardini liditte per la prodaja fiù le tronibi più fiplendide del Reamed il Napoli, iffutito dal Zio Artiveferoro di quella Crità nella vita Ecclefafica, e ricevutto fiù Prelati della Caria Romana fervi Stana Chiefa

Malviventi, e da fazioli fu spedito Legato

pereftirparli, come tornato à Roma afcen-

dendo, mediante il titolodi Santa Maria in Trasteyere, al Vescovato di Albano, di Fra-

scati, di Porto, e di Ostia, morì il nono giorno di Agosto degnissimo Decano del Sacro

Aaa Col-

ANNO Collettore in Portogallo, e poscia Arcivesco-1611 vo di Damasco Nunzio Appostolico prima in Fiandra appresso agl' Arciduchi Goyernatori, edopò alla Corte di Spagna, e quindi meritamente fatto Cardinale col titolo di

San Lorenzo in Panisperna, e poi Arcivescovo della Patria. Il fecondo fu Domenico Del Cardi. nale Rivaro Rivarola Nobile, e Canonico di Genova, il quale passò à Roma per sostenere i diseareriche li correvano con quell' Arcive(covo Cardinale Spinola, ricevuto nella famiglia del Cardinale Borghese, nella quale incontrando i soliri cimenti con le machine de' Cortegiani orditi per cagionarli il precipizio della grazia, e del Cardinale, e del Papa, da esso ascoltato benignamente, e sattali comprendere non meno con la forza della ragione, che con quella dell'eloquenza di non operar lui con difsonanza dal proprio essere di Cavaliere, quando gl'emuli, frà quali era il Cardinale Tonti, operavano con infidie, fù per improvifa rifoluzione mostrato al mondo per innocente mediante la dichiarazione di Cardinale col titolo di San Martino, e di Vescovo di Aleria in Corsica.

Del Carde Il terzo fu Merello Bichi Figliuolo di Alef-nale Bachi fandro, e di Cofa Bandinelli dell'Ordine Patrizio nella Città di Siena, eccellente professore della Legge, per l'antica congiunzione d'amicizia frà la di lui samiglia, e la Borghese discendente dalla medesima Città su ricevuto in amicizia di Camillo all'ora Auditore della Camera, ed appoggiatoli nel viaggio che egli fece Nunzio in Spagna la direzzione della fua Cafa, restò assunto dopò alla Chiefa Cattedrale di Soana, dove non trovando grata corrispondenza alle fatiche Pastorali da quel Clero, dopo l'esaltazione del sudetto Camillo al Sommo Ponteficato chiamato à Roma, ascritto frà Prelati della Consulta, frà Canonici di San Pietro sù in Del Cordi fio. Il quarto fu Gio: Bartista Bonsi; hebfine eletto Cardinale del titolo di Sant'Ales-

be egli chiaro il nascimento per sangue quanto l'intelletto per chiaror della scienza Legale accoppiata alla discrezione tanto necessaria del giudicio, perchè nato nella Città di Fiorenza da Domenico Bonfi, e da Costanza Vittori, meritò d'essere scelto arbitro della differenza de' Confini frà il Pontefice Clemente Ottavo, ed il Gran Duca Francesco di Toscana, dal quale onorato poi del grado Senatorio,

ad intercessione della Regina Maria di Francia, fù dal Rè Enrico Quarto nominato alla Chiefa Vescovale di Bezziers, dove dati perpetui documenti di attentissima vigilan-

za al bene spirituale, e temporale della sua ANNO sposa, e con fabriche, e con ricuperazione de' Feudi, e Beni, e con introduzzione de' Religiofi à preghiere del medefimo fù affunto frà Cardinali al titolo di San Clemente Il quinto fù Filippo Filonardi Figliuolo di Del Cast Scipione; nacque esso nella terrà di Bauco nile Fi Diocese di Veroli, & applicato à Roma agli studi dell'umanità, e poscia a' Legali in Pisa meriro d'esser proposto al Reggimento del Vescovato d'Aquino succesfore di Flaminio suo Zio, indi Governatore di Fermo, poi Vicelegato di Avignone, e portando il Pontefice Paolo eguale affetto al merito di lui personale, che alla sua difcendenza, e volendo darne fegno benefico ad Ennio suo Zio Assessore del Sant' Offizio, con innalzarlo al Concistoro, siù da esso pregato di rendere più durevole la di lui Beneficenza con efaltare il Nipote sudetto, che farla fugace su la vita cadente di Lui, e quindi allentendo il Papa agl' Ufizi de' propri Nipoti Borghesi a' quali era più caro un Cardinale feguacedel loro Partito in età florida, reflò Filippo efaltato col Titolo di San- Del Cardita Maria del Popolo. Il festo sù Pietro Pao- nie Cresc lo Crescenzio Figliuolo di Virginio, e di Costanza del Drago Patrizj Romani, che dopò havere conquiftati i necettari lumi della perizia legale in Perugia fedè Prelato frà gl' Abbreviatori, e poscia nella suprema cognizione delle cause Uditore della Camera. & avvanzato al maggior ordine di Cardinale col Titolo di Santi Nerco, & Achilleo. Il settimo su Giacopo Serra di Casa Del Cardia Senatoria, & opulente di Genova; hebbe sole Serra egli impulso di passare alla Corte di Roma da i raguagli, che correano generalmente della propizia disposizione di Paolo a' Genovofi, ò per la loro capacità negl' affari grandi , come additava la verità, ò per le loro ricchezze come fupponeva il livore, & ammesso al numero de' Prelati, e poi de' Cherici di Camera fu con Iodevole riuscita Commissario della milizia Papale, e poscia Tesoriere Generale di Santa Chiesa co' quali meriti passò all'ordine maggiore col titolo di Cardinale Diacono di San Giorgio al velo d'oro. L'ottavo fu Frà Agostino Ga- Del Cerelamino uscito di sangue onorato dalla terra mini di Brefighella Diocefe di Faenza; entrò giovanetto nella Religione Domenicana nella quale adornato à perfezione delle virtà, e delle scienze particolarmente della sacra Teologia , falendo i gradi delle Prelature Resolari efercitò con fomma commendazione d'integrità quello di Commissario del

Santo

ANNO Santo officio in Roma, e poscia il Supremo 1611 di Generale del fuo medefimo Ordine di cui intrapresa la visita ancora nelle regioni più rimote, nel mentre che trovavati lontano nella Città di Parigi, fatto presente alla Giustizia distributiva del Papa, lo creò Cardinale col titolo di Santa Maria di Ara Celi, e

poi Vescovo di Recanati e Loreto, indi di Ofimo dove con fantità celebre conquistò meriti, e per sè, e per il benefattore. Il Del Cardi- nono fu Orazio Lancellotto Figliuolo di Gio: Paolo Nobile Romano, e Nipote di Scipione samolo Auditore di Ruota, su nell' assunzione alla Porpora del medesimo sosti-

tuito in di lui luogo da Gregorio Decimoterzo, benchè giovanetto di folo diciotto anni, mà sedendo in quel supremo Maestrato con incorrotta fama di rettitudine, e di Dottrina seppe conquistarsi la grazia del Cardinale Tonti in quello spazio di tempo, che elso la godeva pienissima con totale estimazione degl' ufizi fuoi appresso il Papa, che col di lui Configlio fu dalla Ruora portato al Sacro Collegio Prete Cardinale del titolo di San Salvatore del Lauro . Il decimo fu Gaspare Borgia Figliuolo di Francesco Du-Cardi ca di Gandia, e di Giovanna Velasco, rendutofi celebre nell'Università Complutense in Teologia; sù il primo che frà Grandi di

tedra Maestro, e pubblico Lettore: satto Canonico di Toledo, e conosciuto dal Papa nel tempo della fua Nunziatura à quella Corte, per grata memoria di una leale amicizia stretta col Duca suo Padre, stimolò il Rè. Cattolico ad onorarlo degl' Ufizi suoi, col merito de' quali lo dichiarò Cardinale col titolo di Santa Sufanna . L' undecimo Cardi fu Frà Felice Centino nato in Afcoli Profes so de' Minori Conventuali, & abilitato da i Gradi della propria Religione fù chiamato in Roma Consultore del Santo Ufizio, nel qual Giudizio con la costanza, e Giustizia del proprio voto destò estimazione sì alta in ogniordine della Corre, che Paolo, fecondo la Costituzione di Sisto Quinto, che vuole nel Sacro Collegio almeno quattro Regolari, fece sedervelo fatto Cardinale del titolo

Mileto, e poi di Macerata, è Tolentino. In Germania le qualità dell'Imperatore Ridolfo recarono finalmente un' orrida conr. z.t. fusione alle cose proprie, il peso delle quali non (apendo fo(tenere col vigore, che doveva esser dicevole alla Maestà del suo grado. ed alla grandezza delle fue forze, per avidità del denaro di cui fù custode troppo tenace,

e per infreddor di rifoluzioni, per le quali ANNO era poco men che cadavere, fi condusse 1611 quest'anno a' termini sommamente duri, e deplorabili . Perchè havendo finalmente mi deo Ce-Pemergente dell'occupazione degli Stati di fortuna Cleves, e Giuliers fatto risolverlo ad armarfi affoldò buon numero di fquadre fotto il Comando dell'Arciduca Leopoldo Vescovo di Argentina suo fratello, per sangue, e parziale per affetto contro le irru-

zioni dell'altro fratello Rè Mattias, nel quale però eran più spiriti, che in amendue loro infieme, ed effendo poi ceffato il bisogno dell'Armi sudette in Fiandra pensò Leopoldo di non sbandarle senza ricavare dalle profusioni sostenute in adunarle qualche profitto, e come nella Città di Praga erano numerofi i Cittadini, che haveano dirizzato il Capo orgogliofo alla difubbidienza, e poca stima di Cesare, con lo sperato ajuto di Mattias, che sapeva somentare le sedizioni prevedute à se profittevoli . deliberò egli di fare in detta Città qualche impressione, per non lasciare invendicate l'offese preterite, e per imprimere più rispetto alla Maestà Imperiale per l'avvenire. Si mosse dunque nel mese di Febbrajo, ed

entrato con fembianza pacifica in Praga rallentò i freni che contengono in dovere le onita pre Spagna, come Diacono ascendesse in Cat-Milizie, permettendoloro di ufare à danneggiamento de' Pacíani di quelle perniziofe licenze, che cagionano defolazioni anche esercitate perginoco. Fù dunque dalla militare infolenza attaccata quella parte della Città, che stesa al piano lungo la Riviera del Moldan dicesi la Città minore do sia baffa, à pretefto di vendicare l'offese già fatte all'Imperatore ; pratticarono le Milizie ogni più barbaro trattamento, e come non è possibile la distinzione in una universale confusione, la quale è inseparabile da una aggressione permessa alle militari infolenze, non vi fa scelleraggine, che non fosse pratticata, nè luogo ò perfona, che restasse immune da' perniziosi esfetti d'un quali universale s'accheggiamento, e quindi con crudeltà angariati i Cittadini, saccomesse le Case, e cose protane di San Girolamo deeli Schiavoni, Vescovo di nè pure restarono intatte le Sacre . Soddisfatto l'Arciduca Leopoldo di tanta pena fatta fostenere alla disubbidienza de' Cittadini di Praga fece poi allontanare

l'Esercito, lasciando i medesimi non già

pentiti della loro contumacia, mà dolenti

della loro impotenza di non poter scuote-

re il giogo, che loro riufciva sì pefante,

e funesto, perlocchè supponendo d'haver

ANNO ricevuto trattamento tanto severo per l'ade-1611 renze prestate al Rè Mattias contro il governo di Ridolfo volarono i loro Deputati à sollecitarlo con le più acerbe querele, acciocchè applicando per proprio ingrandida mento la cagione delle loro sciagure venisfe ad efiggere da effi quell'ubbidienza; che negata al fratello erano pronti di rendere à lui; non doyea rigettarne il progetto, come fatto da persone sì benemente verso il

medefimo, e sì costanti alla fede servata à costo di tanto sangue al di lui partito. A tale invito elibendo il Rè Mattias dubbiose le risposte, incerto se dovesse moltiplicare le cagioni dell'odio, che già pur Cifelio del troppo nutrivali con Cefare suo fratello. le per che forzato alla rinunzia fattali della Co-Pro rona d'Ungheria potea stringerfi parimen-

ti à lasciar ancora quella di Boemia . mentre nella perplessità ondeggiava il suo animo, Melchiorre Clefellio Vescovo di Vienna suo confidente intraprese à recarli i più vivi eccitamenti, esprimendoli, che ogn'uno che habbia ardire hà fortuna, sì propriamente, che si verifica anche l'oppoito, mentre ogn'uno, che habbia fortuna hà ancora l'ardire, e quindi haver trovata la fortuna nel coronarfi Rè d'Ungheria, perchè il di lui grande spirito satto ardito alle occasioni era stato fortunato, e particolarmente effendo riuscito un ardire non inconfiderato, e pieno di temerità, mà un ardire di possanza, che è lo stesso che l'uso libero , ed affidato delle proprie forze, e perciò perfuaderlo ad havere ardimento per valeriene confortuna, la quale non eller già cieca come l'inventarono i Poeti, mà dirfi così, perchè, ò troppo accieca gl'Uomini, che savorisce, o perchè non favorifce chi è cieco in non vedere le occasioni propizie, che essa presenta. Esfere essa simile alla via lattea del Cielo, nella quale non appariscono stelle, e pure vi fono, e risplendono; non vedersi la fortuna dachi non la cura, màchi offerya bene il barlume che tramanda come foriero della di lei veduta vedersi abbracciarsi . e trovarfi propizia. Altro non fignificarfi dall'invito de Cittadini di Praga, che il lustro della fortuna, che traspariva come la via lattea del Cielo, additando di servirsi di tanta occasione, esibita appunto dalla fortuna di fua mano, da accertarfi con lode,ò da rifiutarfi con pentimento, dalla quale poter haversi la gloria che devesi come a' guadagni delle merci i quali spettano la metà à chi impronta il denaro, e la metà à chi

lo trafica, mentre la gloria devefi per metà ANNO riconofcere dall'opere, e per metà dall'oc- 1611 casione; che la fortuna non porea esibire più felice di quella, che riuscirebbe vergognofa di rifiutare, mentre non chiedendo gl'oppressi Cittadini Boemi se non la confolazione di haverlo per Rè, se egli di cui trattavafi principalmente l'ingrandimento

con ingrato rifiuto gli amareggiatte. Penetravano questi inviti , & allettamenti nell'animo del Rè Mattias, che come grande non riesce mai costante a' proriti dell'ambizione, che rende sempremai inferme le menti più sublimi ; E quindi Conglie op fentì ancora quelli, che nel fuo configlio lo via dissuadevano dalla disonettà di fomentare i Ribelli del fratello, e di machinare il dispoglio della Corona, che tanto degnamente haveva portata sì lungo tempo, e quindi inculcavali doverfi in prima separare ciò che si spera, da ciò che può riuscire, e non confondendole infieme, procurare, che non si confondano da essi gl'umani difegni . Effer proprio dell'anfietà di far diventare i pericoli più gravi, e poi di nafconderli in forma che non si conoscano se non quando è disperato il rimedio di superarli, & efibendo le speranze più grandi addormentare lementi, & offuscarsi la ragione. Doversi con questi ristetti della prudenza temperare gli stimoli dell'ardimento, e declinare da quei cimenti, che in fine havevano nella felicità della riufcita la privazione dell'Imperatore Ridolfo, il quale già tanto avvanzato negl'anni, non efibiyansi lontane le speranze di cedere con onettà, e con ficurezza quel luogo, che ora intendea di occuparfi con la riprenfibile animolità di attaccare ostilmente la Maestà Cesarea, e di recare un derestabile somento ai tumulti del Popolo contumace di Praga, il quale confervarebbe nella memoria un'elempio si vantaggiolo alla propria disubbidienza, da tramandarlo alla posterità per destarne l'imitazione ancora contro lo stesso Rè Martias succeduto, che foffe anche con gl'effetti dell'avvenimento più propizio nell'attentato di discacciare dal Dominio Ridolfo.

Mà il Rè Mattias, che haveva tutto quell'ardimento che sapeva mancare nella mite natura dell'Imperatore fuo fratello. non volle ricufare l'invito, che la forte efibivali, e però moffosi con numerose Sosperio schiere, e passato à Praga, i sediziosi che di Ri Materano altamente irritati non meno dal tumulto delle proprie passioni, che dal cordoglio

ANNO doglio de' faccheggiamenti fostenuti, accolto con voci festose l'Esercito di Mattias, proruppero le Turbe con altissime voci, che egli era il Rè di Boemia , liberatore del Vaffallaggio dall'empietà degl'oltraggi (offeriti, che egli era il Protectore dellinato dal Cielo à coprirli da' nuovi insulti, che loroapparecchiava la tirannia de' Ministri di Cefare fatta audace dalla di lui clemenza, e mansuetudine; e quindi occupati dalle Milizie i Potti più importanti della Città foce penetrare Mattias al Fratello il defiderio che havevano gl'Ordini del Regno di fgravare la di lui pesante età del carico pur troppo molesto di quel Governo con inve-stirne lui , che più prossimo per ragione di sangue poteva egualmente soddistare al diritto della fucccifione, al defiderio de' Vasfalli d'hayerlo per Rè, & al riguardo dell'istessa Imperiale persona di Ridolfo dandoli per compagno, e fucceffore un Fratello suo congiunto egualmente di sangue, che di obbligazioni alla propria beneficenza . Ridolfo che viveva sepolto nelle proprie Camere, quanto al corpo, e quanto all'animo più fepelito nel grosso Tesoro che haveva in casa, la di cui diminuzione erali formidabile, e quanto allo spirito sepelito nella freddezza, e

stupidità propria à titolo di conservazione della pubblica pace e quiete, condescese all' inchiefta del Fratello, e de' Vafsalli, e con una Pace, e contentezza fenza efempio volontariamente cedè la Corona del Reame di Boemia, la quale con le solite pompe, e formalità fù per Decreto di tutti gl' Ordini del Regno in una Generale Congregazione del mese di Maggio, trasferita in capo à Mattias, il quale non folo trovò propizia la forte per vederfi assunto al nuovo Trono con tanta agevolezza, mà quella ancora, che forse non hà esempio, di sedervisi pacifico, in confusione degl' ammaestramenti politici, che non ammetrono collega nel Regno, quando Ridolfo per la propria debolezza fu confiderato per così poco, che non efibi nè timore, nè ombra, nè riguardi, che fogliono configliare, in cafi fimili ò le stragi, ò le Guerre per godere del reggimento medefimo fenza l'amarezza de' fospetti del competitore; e non folo trovò Mattias sì prospero l'avvenimento descritto per dupplicarli in capo la Corona, mà ancora la primiera già conquistata d'Ungheria se li fermò con maggiore ficurezza in capo, mentre havendo egli assunto frà primi penfieri l'importantissimo della Pace con gl'

Ottomani, e spediti Ambasciatori per ha. ANNO verne solenne la ratificazione da Costanti. 1612 nopeli, questi tornorono entro quest'anno dopò haverla riportata nelle forme più valide, e però restituiti gl'Ostaggi, che eransi dati da' Turchi all' effetto medefimo, furono ricondotti dalle Guardie Austriache nella Terra di Comar, e riposti alla libertà del ritorno in Turchia.

Anzi spirando sempre più favorevole la forte all'ingrandimento di Mattias gli elibi g. Ellerdi fua mano opportunità di far fiorire il proprio nome, e potenza nel Principato di Transilvaria, il quale perseverava come dicemmo nell'ubbidienza di Stefano Battori, assentatosi esso da quei confini e lasciatane la custodia à buon numero di Aiduchi; che sedotti da Radulio, che già havendo dominata la Valachia, e rimastone privo andava cercando impiego alla propria ambizione per commandare agli Stati altrul, giacchè ò per inezzia, ò per sciagura haveva perduti i propri, & implorato fusfidio alla debolezza delle proprie forze da quelle del Perrafco Vaivoda della Moldavia, con milizie, se bene collettizie, ardite però, e temerarie, fi avvanzò ad invadere la Transilvania, e battuti gl' Aiduchi, che premunivano l'estreme parti di quel Principato, fu versato il loro sangue in tant' abbondanza, che atterriti i superstiti convenne loro darfi alla fuga infieme col Governatore lasciato dal Battori; il quale portati i suoi ricorsi in Costantinopoli non trovò le cose disposte con tanta felicità, che non fosse d'uopo ricorrere all'esperimento dell' Armi per cacciare l'Invafore dal proprio Principato; e quindi con poche (quadre, mà con molto di ardimento si presentò nelle vicinanze di Cronetadi à fronte dell' Inimico, il quale egualmente fortunato nel confervare, e nel conquistare roversciò ostitmente le schiere del Battori obbligandolo à falvarfi nella Terra di Emeftat dove inconfideratamente prorompendo à cercar la vendetta fopra i Vafialli, che non potè confeguire sopra i nemici, e trovati colpevoli quei Cittadini di complicità dell'Invalione da Radulio, ne fece morire fopra à cento, il sanguede' quali versato con si barba. Rigore ro furore eccitò un odio si universale contro il Battori, che fece un'apertura molto felice agl'Austriaci di ravvivare quasi che l'estinta estimazione del lor nome in quel Principato; perocchè Fergha Palatino dell'

Ungheria in sì prospero rincontro di esser

ben ricevuto da' paeíani penetrò con buona

quan-

ANNO quantità d'Aiduchi per un altra parte nella 1611 Transilvania, dove ricevendo spontanei gl'os-Che pente fequi de' Borghi, e delle Castella, per le quali faceva il suo passaggio, pervenne à porre formale assedio alla Città di Claudiopoli, e ben rinvenne ivi non avara la sorte di altri ajuti, mentre in un generale smarrimento de' Cittadini privi de' necessari apprestamenti per la disesa, il giorno venticinque di Luglio, deliberarono di riceverlo con effettiva cessione della Piazza, giurando fedeltà al Rè Mattias, e lagnandosi di così infelice, & impensato avvenimento il Battori, che dimorante in Ermenstat vedeasi tagliate le braccia per il soccorso, e sfor-

zato à rimirare sì profilme le fue ruine. In Francia asciugatesi le lagrime per Ex Spests. l'infausto, & inaudito successo della morte del Rè Enrico Quarto, palpitava il cuore ad ogni uno, che si dovessero rinovare i singulti co' perturbamenti, che temeansi nella fanciustezza del Rè, la tutela del quale suol essere il pretesto per le fazioni , & ambizione de' Grandi; mentre la prudenza di Maria de' Medici Regina Madre, e la fedeltà de' Configlieri, che per havere pacifico il Reggimento, professarono di far sorgere

ogni deliberazione fu la base della concordia fra essi, e quindi fiorendo nella Corte la tranquillità, e la universale soddisfazione, su agevole di imporre filenzio con la fovranità de' voleri Reali della Reggente agl' Ugo-Tenerich notti, i quali tentarono in quest'anno di Uso sovvertire la quiete con temerarie pretese; e però raunati nella terra di Salmur credettero, che non potesse darsi opportunità più favorevoleà confeguire vantaggi per la loro Setta, che presentarsi armati à chiede-

come che mancava loro Capo, che ò per fplendore di sangue Reale, ò per eminenza d'estimazione potesse accogliere le loro istanze in protezione, si distiparono da un folo cenno della Corte, come nebbia, i loro sediziosi pensieri. Mà se non potè il difordine del governo turbar la ferenità della Corte medefima, la cagionò la morte in our del rapire da vivi entro il mese di Novembre,

re grazie, ed indulti al Governo con im-

primer timore alla imbelle Reggenza. Mà

ra di Or Luigi Duca d'Orleans Fratello del Rènell' età di quattro anni, il quale nelle molestie E del Deca dell'agonia alzava gl' occhi al Cielo chia-

mando con virile senno felice chiunque colassù si dirizzava. Hebbe ancora l'ultimo de' suoi giorni quest' anno medesimo Carlo di Lorena Duca di Mena memorabile per le famole imprese fatte in Francia come

Capodella Lega Cattolica, & effendo vif ANNO futo con eccellente prudenza, con fincerità di fede, con moderazione di animo, con valore, e gloria militare, lasciò di ogn' una di dette virtù memorabili rincontri in diverse battaglie, tanto in Francia, quanto da più teneri anni nel Reame di Cipro attaccato da Turchi. Riputò poi temerari gl' attentati de' Fratelli Duca di Guisa, e Cardinale di Lorena, quando col pretesto di disendere la Fede Cattolica tentavano di rapire la Corona al Rè Enrico Terzo, e riluíse il chiarore della fua fede, quando concordato col fuccesfore, lo fervì con perfetta ubbidienza, e con intera fincerità:perlocchè, furono ragionevoli i pianti che destò la sua perdita risentita assai acerbadalla Reggente, che potevane' di lui savi configli havere il capitale di una validiffi-

ma'affiftenza. E se mancavano alla Francia occasioni di travagliare per conquista di gloria militare, Ex Speedi. ò per serenità de' turbini , che sovente infestano la quiete, non mancarono però in quest'anno nuoyi allettamenti alla pietà Frederice fempremai propria della Nazione;perlocchè dell' Origi nella medefima Città di Parigi la Vedova Maria Luviglier Signora di San Boba, fi fece fondatrice di un nuovo Ordine di Vergini , e di Vedove, fotto il titolo di Sant' Orfola, dette perciò le Orfoline; l'istituto delle quali per Legge fondamentale è di ricevere le donzelle, à fine di educarle ne' buoni costumi, e negl' esercizi della Criftiana pietà, correggendo così l'infreddore della carità di quelle regioni, che provvedendo con l'aprimento de Collegi, e di Seminari all'educazione de' foli giovanetti , ne lasciano poi prive le semmine, come se egualmente non importaffe al pubblico bene la loro pia istruzione ; e quindi riserita al Pontefice Paolo la fondazione fudetta, riconoscendola per gemella dell'altra, che Gregorio Decimoterzo l'anno millecinquecentofettantadue haveva approvata ad istanza di San Carlo Borromeo, istituita con nome di Compagnia di Sant' Orfola dalla Beata Angela di Brefcia , la quale confermò con suo Breve sotto il di venticinque di min Settembre: anzi con fanta emulazione poco dopò Pietro Forier Monaco di Sant' Agoftino, e Parroco di Mantencurt in Lorena, al fine fudetto della pia educazione delle povere fanciulle istituì distinta Congregazione, fotto nome della Beata Vergine, come in Bordeos la Signora di Landirasso ne sondò un' altra confimile di titolo, di Leggi, e

di Professione.

In Spa-

ANNO In Spagna fioriva già eretta fin dall'an-1611 no millecinquecentosettantadue la Congregazione de' Religiosi del Beato Gio: di Dio Ex Baller. approvata dal Beato Pio Quinto Pontefice, per caritativo follievo de poveri Infermi, sotto l'ordinaria giurisdizione de' Vescovi. e fotto l'ordine di Sant'Agostino. Perocchè havendo detto servodi Dio fondate le prime Case nella Provincia, ò Regnodi Granata l'anno millecinquecentotrentotto, aprendole al ricevimento de' malati,e bifognofo esso che le limosine de' fedeli fossino coadiutrici del di lui fanto Istituto, eccitavali con le parole : Fate ben fratelli fin che bavete

> si di detto Ordine, così chiamati in Roma, come in Francia, i Padri della Carità. Ed havendo loro permeffo il Pontefice Sifto Quinto di fare nella loro folenne Professione, oltre i tre Voti sostanziali di Povertà, Castità, & Ubbidienza, anche il quarto di servire a' poveri Infermi sotto la correzione, e soggezione de' Prelati Diocesani; il vivente Pontefice Paolo impose loro l'esecuzione di detto Decreto Appostolico anche ne' Regni di Spagna con Bolla del di fette Luglio, onorando però la loro Congregazione del Titolo di Religione, & i di lei Professi di quello di veri Regolari, mà non immuni dalla Podestà degl'ordinari Eccle-

fiaftici, con fomma commendazione del lo-

ro egregio Istituto di attendere à ristorare i

tempo, le quali diedero poi il titolo a' Profes-

languori de' poveri Infermi. Secondava l'applicazione del zelante Pon-Ex Hiller tefice à provveder la Chiefa di degni Opezuishtis, rai nella pietà il Rè Filippo Terzo con le proprie, inte se ad un più rilevante affare à fin di purgarla da una contagiofa infezione di nemici totalmente implacabili. Questi our erano i Mori, che come altre volte riferim-

mo, troyavansi avanzi diquelli, che già dominarono con barbaro giogo le Spagne, e che tolerati per Cristiana mansuerudine da i Rè Cattolici non haveano mai rimeffo un punto della loro ribalderia, e perfidia contro il nome Cristiano; che anzi impugnando con eguale empieta, e la Chiefa, e la sovranirà del Principato temporale havevano in altri tempi di Filippo Secondo machinate ribellioni , e destati i Principi infedeli, ò Eretici, ò Inimici della Monarchia Castigliana per sconvolgeme, e dissiparne le forze, anzi attentato di apprestare il veleno alla Reale famiglia in alcune ampolle di Oglio destinate al condimento delle di lei mense. Perlocchè giustissimamente provocato il Rè vivente, la pazienza del qua-Tomo Primo .

193 le prodigiosa nella diffimulazione di sì re- ANNO plicate provocazioni non potea regger più oltre deliberò di scacciarli ; mà come era risoluzione tanto strepitosa, che haveva à fronte la contumace relistenza quasi che di un millione di teste senza sede, efférate dalla disperazione, la propose à fquittinio nel proprio reale configlio, nel quale maturatali per molt'anni, & uscita nel paffato millefeicentodieci, entro lo fpazio del medefimo, e del presente venne poi divulgata, & efeguita. Il voto di que confesso ti fti, che premevano per detto discacciamen, setti che se to de Mori era autorizzato dal possente occani i configlio di Francesco Sandoal Duca di Lerma, che con ragioni, e Politiche, e Teologiche insisteva nella rissessione; Che gittatifi i fondamenti della Monarchia Castigliana da Ferdinando il Cattolico sopra il zelo della propagazione, & accrescimento della Religione, quest'oggetto dovea costituirsi così eminente sopra degl'altri, che non tanto recasse il merito delle divine benedizioni , quanto l'estimazione , & il credito presso gl'Uomini, che i Rè delle Spagne altro non promovessero, che il tervizio, e la gloria di Dio, ed impiegando in questa unicamente tutti glisforzi, fi attendesse poiche i temporali vantaggi succedesfero alla medefima come necessarie appendici : E che se la necessità di strignere la Tregua con gl'Olandesi haveva con tanta acerbità della pietà reale spremuto l'assenso, che nelle Provincie ribelli si abolisse l'uso della Cattolica Religione, doversi dar ricompenía nel concetto de' Fedeli scandalizzati con discacciare gl'Infedeli; e da che era forza di tolerare gl'Eretici, si mostrasse vigore à discacciare i Maomettani, per liberarfi ancora dal nutrimento perniziofo di quelle serpi in seno, che se bene erano sdentate, haveano però il tossico mortifero per versarlo tutto à corruzione della pubblica tranquillità, come i preteriti successi delle loro perfide machinazioni faceano pur troppo palefe, accrefcendo ragionevolmente i timori, il calcolo, che di schiatta sì ma-

Mà in contrario erano i sensi di molti Teologi, che per lo stesso capo di propagare la Religione Cristiana armavano i loro, argomenti per dissuadere il Rèdal sudetto Teologi. discacciamento come poco onesto, se non ingiusto. Allargavansi però nel dire, che l'esempio di Gesù Cristo fondatore della ВЬ Chic-

ledetta ogni anno ne venivano al mondo

fino al numero spaventevole di trenta mi-

ANNO Chiefa, confortava à tolerare gl'Infedeli nel Regno, quando egli hayeva intrapresa la divina Predicazione agl'Ebrei, per mifticogentili; additando effer più agevole l'amica infinuazione della Dottrina Criftiana a' Mori abitatori della medefima Regione, nati fotto lo stesso Cielo Castigliano, educati frà l'amorevoli apparenze de Fedeli, circondati dall'ufo de Cattolici Riti, di quel, che fosse di procurare la loro istruzione ne Paeli remoti, dove farebbero paffati à ricevere conforti dall'efficace potenza de' Principi, e Dottori della stessa loro Setta, a' quali aumentavasi la forza, & il credito, provvedendoli di nuovi Vaffalli, e feguaci, con graviflimo detrimento delle Soagne, che sì vaste di estensione in tanti Regni havevano anzi bifegno di popolazione, che d'introdurvi la folitudine con discacciarle. In tale ambiguità stava il Rè per tenerfi torte all'ancora Sagra della Religione illibata da ogni Setta, e sul ragguaglio, che i Mori con l'oro diffuso ne doni tatti alle Dame più favorite, & a' Ministri più autorevoli della Porta Ottomana haveano riportate speranze di affistenze va-

rale de' medefimi. Fù dunque questo conceputo colla pre-Edito regio cedente narrazione degli eccessi, follevazioni,

lide nell'anno venturo, follecitò la pubblicazione dell'Editto per il discacciamento gene-

mede ribellioni con Principi Infedeli, & inimici del nome Cristiano, e però ordinavasi, che per ogni cento famiglie de' Mori tei fole persone rimanessero esenti dal Bando: Che a' fanciulli minori di quattr'anni permetteafi la dimora; che à quelli nati da Padre Criftiano, e da Madre Infedele, partifse la Madre restando essi, & i nati da Padre Moro, e da Madre Cristiana partifse il Padre rimanendo co' figliuoli la Madre: dichiarava poi rei della Galea quei Criftia-. ni, che si rinvenissero colpevoli nel nascondere i Mori, ò nel fraudare la mente Regia diretta al totale discacciamento di essi, se per fede de' Vescovi non apparissero almeno Professori della Fede di Cristo. Spaventati da sì formidabil tuono i Mori non può ridirfi quanto l'amor della Patria lo facesse loro riuscire acerbo, e rivolti a' pianti si gettarono a' piedi del Vice Re di Valenza. Marchefe di Carauna, implorando ancora con larga efibizione di contanti, e di mantenimento à proprie spesedi Legni armati per cuftodia delle Marine qualche fofpensione all'Editto, il che sprezzato con regia magnanimità da Filippo, fece appre-

stare le cose necessarie per la sicura esecu. ANNO zione dell'Editto medefimo ; perlocchè ingiunse à Don Pietro di Toledo, che con diciotto Galeoni , e fessantanove Galere tutti armassei Porti, fornisse le spiaggie, occupatfe i posti, e premunisse i pasti delle Montagne, il che disposto in eccellente vigilanza fi diè principio all'esecuzione. Ese Furono i primi à pigliare lo sforzato imbarco quelli di Gandia circondati dalle Milizie ne' Porti di Denca, e di Alcante, i quali occultato quanto di preziolo poterono rapire indeluío la vigilanza Spagnuola furono trasportati a' Liti Affricani, benchè altri da Custodie, da' Nocchieri fossero in altomare affogati, ò per accortare il viaggio, è per toglier loro quel che portavano feco di valore; al qual ragguaglio, accoppiato l'altro, che gl'approdati a falvamento crano flati fpogliati, ò trucidati dagl' de Me Arabi,ò periti in miferabili naufragi, fi armorono i Mori in tanta disperazione al numero di venticinque mila, che occupata la scoscesa Montagna di Aguarnesco stesso Ducato di Gandia, affaltate di primo tratto le Chiefe, profanati gl'Altari, spezzate le Sagre Immagini, e squarciati i paramenti Sagri , ne formaron Bandiere, di modo che fù forzato il Governo d'imporre à Sancio di Avila, & ad Agostino Media di tentar la loro distruzione con militare violenza: perlocchè fortificati i Mori nelle più impenetrabili caverne fotto l'ubbidienza del loro Capo fellone, chiamato Barbaroffa, ivi aspettarono l'esperimento dell'Armi Castigliane, che maneggiate da prodi schiere con Archibuío, e Moschetto, fecero ne' contumaci quella fanguinofa impressione, ch' essi coll'uso de'soli sassi, e frombole non eran abili per stabilire eguale la disesa, che pure fù sì costante, che perduti col Capo molti Colleghi tanto perfifterono con fomma oftinazione coperti dalla fortezza del fito, mà scoperti totalmente alla suprema urgenza della fame, tanto ottennero la salvezza della vita; perlocchè discesi dalle rupi fotto il nuovo Capo Milleni in numero di ventidue mila smunti, affamati, scarnificari, furono aftretti all'imbarco di maniera, che accopiato il numero loro à quel de' periti, e dei partiti ne' primi moti dell' esecuzione dell'Editto Regio, senti la Spagna la perdita di settecento mila Persone.

In Polonia rifplendeva fempre più chiara la fama, & il valore del braccio guer- Es Ziliolo riero non meno, che della mente faggia del iii. t.

Rè Sigifmondo, il quale con fomma appli-

ANNO cazione profeguì l'intentato affedio dell' importante Piazza di Smolensco. Stendesi essa in ampio giro, muntra di quaranta

Torrioni, in sito ineguale di soave Collina, su la corrente del fiume Boristene, che in largo alveo copiolissimo di acque le cuopre il lato occidentale,come dall'altre parti vien munita da fosse profonde, e da ripari, che se bene costrutti di terra, e di legnami, sono però fortiffimi, venendo ingombrata l'ampia Campagna, che la circonda per ogni lato, da folte foreste, che estendonsi quafi che fino alla Città di Mosca, con ampia dimensione forse di cinquecento miglia. Animava la difesa l'intrepidezza bestiale

de Prefidiari, i quali al primo attacco di due anni avanti folennemente giurarono di non ceder mai à qual si fosse impeto degli Aggressori , mà disposte le batterie sotto il comando del gran Cancelliere di Lituania, riconobbero gl' affediati temeraria la loro deliberazione; quando al fulmine dell' Artiglicria, i ripari si conobbero insussistenti de' quali benchè conoscessero già aperte le ruine tanto animaronfi con i foccorfi opportuni, che con ignominia della negligenza de' Polacchi , v' introdusse Theodoro fpeditovi da' Moscoviti con larghe bande

di Tartari, e con gran copia di contanti; perlocche perfiftendo effi à mantenerfi, nel

tempo che si occupò il rimanente esercito Polacco nella riferita conquista di Mosca suffeguita dalla prosperità dell'elezione à quel Trono del Principe Ladislao, stimava il Rè che fosse necessaria conseguenza della medefima la cessione della stessa Piazza, mà quegli abitanti la ricevettero anzi per conforto della propria ostinazione, allegandola per nulla, infuffiftente, e ripiena di totale violenza, che nè pure fossero valevoli i yoti di quelli, che l'havevano promoffa, non che di quelli , che pure numerofi l'havevano impugnata: Onde fù forza al Rè di difponere ne' fuoi ordini un affalto Generale appuntaro per l'undecimo giorno di Agosto, per preludio del quale havea ne' giorni ante-

cedenti stancati gl'assediati in varie fazioto Ge ni . Diede per tanto la condotta dell'attacco della parte Meridionale con valevoli Squadre al detto Gran Cancelliere Nicolò Soffia, quella dell' Occidentale, à Cristoforo Monvidio, e quella della Settentrionale a' Tedeschi comandati da Francesco Ludovico Rumpio, i quali affaltando in un tempo medefimo la Piazza, riufci più fortunato l'attentato de' Tedeschi, che nell' ore più tenebrose penetrativi dentro con le

fcale aprirono le porte a' Polacchi con fom- ANNO ma defolazione de' Moscoviti, e Presidiari, anzi delle femmine, le quali abborrendo ancora fopra l'infortunio della morte quello di capitare in mano a' Polacchi, fi gittarono con i piccioli Figliuoli in braccio nel fuoco Restarono uccisi in quella notte dodici mila e seco. Moscoviti, & infierendo nella crudeltà i Polacchi trucidarono gl'infermi negli spedali, & i Religiosi preposti alla loro custodia, non fenza disparere frà essi per la divifione dell' opulenta preda, che vi fecero, venendo posto in calma il tumulto dalla prudenza del Rè Sigismondo, che carico d'applaufi, e vermiglio per tanto fangue barbaro che haveva profuso ne' due anni del predetto Affedio, che il calcolo fattone, come divulgò la fama, montò fino al numero di duecento mila Moscoviti, ritornò à Varfavia frà le pubbliche acclamazioni, benchè non fortifiero tante vittorie fenza perdite confiderabili ancora delle proprie mi-

Mà perche le vittorie del medesimo Sigifmondo estefe in un'ampiezza ormai ster- Ex specta. minata di Stato non cagionaffero confusione alla Repubblica Polacca, alla quale poteva pur troppo la grandezza del Patrimonio servire d'ingombro, determinò con l'uso della propria prudenza di porre concio al difordine, che sovvente sorgea ne' frequenti dispareri col Marchese di Brandemburgo, per la cagione della Provincia di Pruffia . Stendesi questa lungo le riviere della Vistola rimanendo divisa dalla Maso- Prosin via, e dalla Lituania, da un gran tratto di Foreste, fuori delle quali fino alla corrente fudetta allargati in cinquanta Leghe Polacche, e si allunga fino à cinquant otto. Stendeli elsa in Campagne alsai fertili, in amene colline, e distinta di stanni, e di boschi, hà nel seno il Lago di Abo di cento miglia di giro; Fù ella Patrimonio de' Es Rete Cavalieri Teutonici, che ivi risedevano fotto il loro Gran Maestro, la potenza de' quali non essendo tale da poter sostenere le incursioni della più possente Repubblica Polacca fu forzata la Religione di detti Cavalieri di riconoscerla in Feudo, soggettandola al Rè Casimiro ; mà poi caduto Alberto Gran Maestro del detto Ordine nell' Erefia Luterana, feguendo l'esempio della famiglia di cui era uscito come Fratello di Giorgio Elettore di Brandemburgo, nel difpoglio fatto della Religione Cattolica ne volle perpetua in sè stesso, benchè tanto indegna la reminiscenza, perchè havendo il

Bb 2

ANNO culto della medefima , portatoli il domi-1611 niodella Prufiia volle ritenerla, intitolandofene Duca; perlocche i Polacchi fovrani del Feudo ne occuparno una parte, e la ritennero con nome di Pruffia Reale,

dofene Duca; perlocchè i Polacchi forrani del Feudo ne cocupranou nua pare; e la ritenaero can some di Pruffia Reale; come indi furie la dividene dalla Pruffia Ducale, col nome della quale retilo diffirma Unicale di Pruffia di Pruffia di Pruffia dudetto Appollata Alberto; e dei dortarimelia per erediti agli Eletrori Marchefi di Brandemburgo fiosi artimenti, co quali efendo frequenti le dificussioni deliberò il Re Sigifimodo di aboltrie, con fabilire for-

efsendo frequenti le difsentioni deliberò il Rè Sigi fmondo di abolirle, con flabilire fotto il Dominio d'un folo la Provincia fudetta, efiggendone riconoscimento da Sovrano, ò in censo pecuniario, ò in qual si sia altra forma di nobile fervitù del feudatario: perloccbè participato a' Senatori il proprio penfiere, antepose loro l'esempio della Repubblica Romana, la quale con vari Decreti proibì a' propri Capitani la conquista degli Stati suora de' termini prescritti dall' avvedimento del Senato, che ben comprendeva quanto sia malagevole il Reggimento delle Provincie, e del Vafiallaggio, ò troppo lontano, ò troppo sedizioso, ò troppo ampio, e fù però inibita la conquista per Decretodi Augusto del Regno d'Inghilterra, e di altre troppo remote regioni, à fine di cautelarii, che la mole troppo valta degli Stati non fovvertiffe l'ordine di dominarli . e non confondesse le sorze necessarie nell' unione per la loro diffesa; e se le vittorie recenti dell'Armi Polacche havevano recati sì notabili accrescimenti alla grandezza dell' antico Dominio , ben poteafi con l'uso d'una prudente moderazione liberare dalle

in Feudo, con la quale maniera fenza punto diminute o retriguere i Confini della
Repubblica, il Dominio fovrano della quale non venitori nequali forma punto angufitato, fermarefi la Paez, flabilitifi la tranquillità con al filtuloli ovirino, de acerefere alla Corona di Potolota il pregio di havere (ribustro) for statilo un l'Ernicpe di

"Corona di Potolota il pregio di havere (ribustro) for statilo un l'Ernicpe di

"Corona di Potolota il pregio di havere (ribustro) occasio al Prutita con nome

"Corona di Corona di Potolota

"Corona di Corona di Potolo

"Corona di Corona di Corona

"Corona di Corona di Corona

"Corona di Corona di Potolo

"Corona di Corona di Corona

"Corona di Corona di

molettie, che il comune possesso della Prus-

sia recava col Marchese di Brandembur-

go, concedendola à lui, & a' discendenti

Marebese, & Elettore di Brandemburgo, a i di lui Fratelli, e discendenti Maschi, i quali pasati personalmente in Varsavia entro il mese di Novembrenievettero detta investitura, e prestorono nelle sorme debite il giuramento di fedeltà al Rè Sigifmon ANNO do, la prudenza del quale fi rende egualmente cofpicua per baver domati, e iconfitti i Barbari Mofcoviti col ferro, & afficurati i confini con Brandemburgo con la fa-

pienza. Corrispondea alle glorie militari in Polonia il culto della disciplina Ecclesiastica; la Ex 57mps quale erafi graviffimamente alterata nella Lette. Provincia di Livonia, la quale celebre per la fertilità del Terreno, per la copia degl' Vista Appe-Armenti occupa per lunga estensione lo \*\*\*\*iaspazio di cento miglia, e per larghezza ancor fopra trenta, & effendo maritima con replicati promontori, e seni è accommodata a' Traffichi, e Terrestri, e Marittimi. Fù già Patrimonio della gran Religione de Cavalieri Teutonici, i quali caduti con il loro gran Maestro nell'Ercsia di Lutero, si apri la strada all'Armi Polacche d'invaderla e soggettarla al Dominio della ste di Liloro Corona; & essendovi Metropolitano "bia. PArcivescovo di Righa, impotente à sottrarsi dalla baccante Eresiadasè solo, prefiftè tanto lungamente l'infezione Ereticale in quei Popoli, che stimò espediente P. Reles. Sifto Quinto Pontefice di riparare alla de. Batesi folazione di quella Vigna Évangelica con moltiplicare gl'Operai , al quale effetto eresse in nuovo Vescovatola Terra di Venda. Abirano in essa Provincia sei Nazioni diverse, Estoni, Germani, Svezzefi . Danefi , Moscoviti , e Polacchi ; i primi sono originari del Paese, & applicati per lo più alla coltura de Campi, e benchè fiano essi Cristiani, e Cattolici, hanno nondimeno dalla pratica co' Scifmatici Motcoviti errato, e con gl'Eretici dell'altre cinque Nazioni, che se bene straniere per origine hanno in mano tutte le cofe civili, e quindi col loro fomento fi allargarono in tanta copia gl'errori in materia di fede, che la Cattolica rimaneva formamente pregiudicata dalla pratica con gl'Eretici , & i Cattolici medefimi havevano ancora sciolto il freno dell'onestà al proprio operare in sì perniziose licenze, che ormai prosessavano palesemente ogni vizio. Da si rilevanti motivi stimolato il Pontefice deliberò espediente alla falute spirituale di Livonia, e de' Popoli foggetti alla nuova Cattedra Vescovaledi Vendadi dar buon rincontro della propria follecitudine con far visirare quelle Diocesi da un Delegato Appostolico ad effetto di meglio istruire ne suoi ordini la disciplina Ecclesiastica, e costituire a' Vescovi Diocesani convenevole ecciramen-

Come facceffe ail! Elettore di Er ndemborgo ANNO to alla loro vigilanza Pastorale, ò con le 1611 commendazioni, e benedizioni Appostoliche, ò con le ammonizioni, & altre pene decretate da' Sagri Canoni a' Paftori fcionerati . Deputò per tanto à tal ministero Gio: Maria Belleti Protonotario Appoftolico, acciocchè con la pienezza di Visitatore, e Delegato Papale intraprendesse l'Inquifizione d'ogni disordine nel governo spirituale, ponesse freno agl'Eretici, e Scismatici, estirpasse i vizi de' Cattolici, risormasfe il Clero, e facesse fiorire incontaminate le disposizioni de' Canoni, e de' Decreti del Sagro Concilio di Trento, come egli à tenore de' medelimi preordinò i difordini , & in-

trodusse la consonanza delle Regole Ecclefiastiche con la vita de' Cleri, e de' Popoli, e di Venda, e di tutta la Provincia di Livo-In Svezia l'Invafore, & occupatore di Zx Sporda, quei Regni Carlo sequestrato dalla fierezza na., e de'dolori artetici restò inabile per sè medefimo al trattamento dell'Armi nella Guer-

ra, che li fù mossa dal Rè di Danimarca,

à cagione della Navigazione del Mare Limra fi) vonico, ò sia del Golso, che con interruzione di molte Isole circonda la Livonia, così ancora per cagione d'alcuni diritti nella Provincia di Norvegia; perlocchè paffati i Danesi nel mese di Maggio ad assaltar le Terre del Reame di Svezia s'impatronirono di quella di Colmar, come gli Svezzesi con possente irruzione sopra gli Stati Danesi occuparono quella di Cristia nopoli: mà come l'animo di Carlo fommamente follecito nell'impazienza non potea fostenete la dilazione degl'avvisi di quel che operavano i fuoi Capitani alla Campagna, alteratoli il fangue, & accresciuta la commozione della bile, che era la cagione mattima

del suo male, spirò frà l'acerbità de'dolori to Ridi articolari entro il mese di Novembre, Principe nel quale la temerità, el'ingiustizia di havere occupato il Regno del Nipote fecero riputarlo indegno invafore dell'altrui Patrimonio, se le leggi Civili di non toccare quel d'altri comprendessero i Regni, i uali dal consentimento universale degl' Ambiziofi fono lasciati liberi alla conquitta del più potente, senza freno di legge, non l'haveffero affoluto dalla taccia, ò dalla infamia, la quale più tosto egl'incorse con Dio, e con la Chiefa, abiurando la Fede Cattolica, anzi costituendosi di lei inimico per acquistarsi il seguito di quei faziosi, che nella libertà dell'Erefia cercavano un Rè indulcente alla libertà della loro vita, non riftretta dalla severità de' precetti della Religione ANNO Cattolica. Al di lui funerale fuccesse frà Grandi nel Regno lo squitinio intorno al punto le fi dovesse dar luogo alla Giustizia con richiamare alla Corona il vero, e legitimo Rè Sigifmondo di Polonia, giacchè la morte gli haveva estinto il Zio competitore, & occupatore con tanta ingiustizia del proprio Parrimonio. Altri, e parricolarmente Eretici, temendo non folo la ven- deveni de detta del Rè provocata da sì lunga contu. da corona si macia, e refistenza in mantenimento delle ufurpazioni di Carlo, mà ancora i pregiudizi dell'Erefia nel Regno d'un Principe egualmente celebre per Giustizia, che per zelo della Religione Cattolica, fù raccolto un gran congresso; ivi si diviscro i Consigli fecondo l'inclinazione, ò alla Giuffizia per richiamare Sigifmondo, ò all'Interesse per godere della libertà di coscienza nel trionfo dell'Erefia, ò di qualche porzione del Dominio; perlocchè proponevano, che si riconofecise nuovo Rè in luogo del Padre, Gustavodi lui figliuolo, benchè la vivacità dello spirito non esibisse sì franca la participazione nel fuo Regno a' Ministri, mà la ficurezza di haverlo Eretico, e perfecutore centro della Fede Cattolica, recava i più vigorosi feodra. conforti al partito, che lo voleva. Softeneva questa proposizione la convenienza di ben guardarfi dall'iniquità moderna dell' adulazione verso i Grandi, che per piacere ad esti s'inchina il credere intorno agl'articoli della Religione à compiacimento del Regnante, vedendoli frequente la pratica, che per esaltare, e sar correr libera la profestione d'una dottrina, basta che la Corte fe ne dimoîtri zelante; e quindi fe il RèSi. gifmondo confervò da' più teneri anni tan-

ta avversione alla riforma di Lutero, e

tanta tenacità nel professare la Dottrina

Romana, certo sta (dicevano) che in por-

tarfi nuovamente all'efercizio della Sovra-

nità in Svezia, non tanto si sarebbe innalea-

to un'implacabile inimico de puri Profes-

fori dell'Evangelio, mà si farebbe stabilito

permanente uno stimolo all'imbelle giovinezza de' figliuoli, & all'innocenza de' Po-

steri, di detestare gl'ammaestramenti Lute-

rani come abborriti dal Governo, l'esem-

pio del quale diffuso fra gli splendori della Regia Maestà riesce sempremai prepoten-

te sopra qual si sia altra, defficacia di perfuafive, ò forza di comando; nè doversi

haver fede à promesse, che potesse sar Sigis-

mondo per la libertà di colcienza, perchè ficcomè non hà l'Uomo altro motivo nell'

opera-

ANNALI DEL ANNO operare, che l'interesse proprio, che è il primo-1611 genito dell'amore, primo motivo della concupiscibile, così quando le persuasive di questo potentissimo intercessore si frappongono fono poi vane le speranze di qualunque altro

mezzo, e quindi se il Rè Sigismondo si mostrò pertinace nella Religione Romana, & abborrente della Riforma nella debolezza della fortuna, e nella tenerezza degl'anni, molto più dover esser tale allora, che rinvigorita la forza con tante vittorie, & in Polonia, & in Moscovia, non haveva più stimolo d'interesse, che facesse cercare il compiacimento degli Svezzefi, mà sciolto da qual si voglia freno il proprio volere (esclamayano ) yorrà che ogn' uno creda come egli vuole in oppressione di quella libertà. che erafi redenta con tanto stento sotto la direzzione del Rè defonto, e però doversi, e

per proprio interesse, e per gratitudine l'ubbidienza al Principe Gustavo suo Figliuolo. Il fenfo di quelli, che fentivano l'opposto, sent di e che volevano reintegrato il Rè Sigifmondo pocita che pricipio Si, eliprimeali nel professare illimitato l'arbitrio

s turete umano nella feelta degli amici, yerfo quali dirizzavali l'affetto, come unicamente prescriveya il genio; mà i Principi dati da Dio non eletti da noi doversi accettare, se buoni per speciale grazia del Cielo, se malvagi per flagello, e vederfi che il ricalcitramento alla loro obbedienza armava di feverità le leggi civili, e destava i castighi della divina Giustizia. Sigismondo Rè di Polonia, effer il Principe, che Dio haveya per diritta, & incontrastabile discendenza dato alla Svezia, tanto più meritevole di efferlo, quanto che l'invasione sostenuta dal defonto Rè suo Zio, presentavalo alla riflessione loro per meritevole ancor più di prima, essendosi dupplicati i titoli in lui accoppiando al diritto dovutoli per eredità de' maggiori quello della reintegrazione per il discacciamento sostenuto; che se egli poi non era di quella piegheyole facilità intorno agl' Articoli della Religione, che lo desideravano le coscienze libere, haver però Clemenza, Giustizia, Modestia, e sincerità di cuore, & il ponderare à minuto le cose tanto fotrilmente intorno alla riuscita, che habbiano havere, declinare da quella marurità savia della prudenza, e degenerare in fofistiche cavillazioni, che chiamanti inutili, e dispetrose, come proprie d' Uomini di leggierissimo intendimento; non vi esser ragione al pronostico, che un Principe dotato di parti così egregie, havesse a riuscire

coscienze. Il togliere l'ubbidienza a' Prin. ANNO cipi naturali effer l'ultimo de' rimedi, che 1611 provoca da' Vassalli oppressi la Tirannia; e perchè doveyasi pervertir l'ordine delle cose con tanta ing iustizia dandosi la pena avanti che si riconoscesse nel Principe stesso il demerito? e da che la morte di Carlo haveva fatto luogo alla richiamata di Sigismondo. non esservi quello di rimanere ambigui se si dovesse anteporre l'inbelle giovinezza di Gustavo, all'acclamato valore, e consumata prudenza di Sigismondo; il Figliuolo dell'occupatore dello stato al legitimo erede. Con tutto ciò come la parte de' Grandi piere di so che sosteneano l'Eresia era la maggiore, e esta per non inferiore era l'altra, che ancora immunedall'avversione alla Religione Carrolica risentiva però il solletico dell'interesse di havere potenza maggiore col giovane Rè necessitoso di Consiglio, che col provetto, restò per Decreto degli Stati riconosciuto per Rè Gustavo Adolfo, che poi gl'anni susseguenti hanno egualmente vittorioso, che nimico della Chiefa Carrolica.

In Oriente Acmet gran Sultano nella copia immensa de' suoi Tesori, e nel numero p. Blos sì vasto del proprio vassalaggio non haven- cion ir do Capitano à cui potesse con speranza di meta con se riuscimento, e con sicura considenza ap-more poggiare la direzzione, e comando delle proprie Armi nella guerra, che ancora fosteneva vigorosa contro il Persiano, essendo già morto il Bassà d'Aleppo, e non havendo cuore di anteporre la gloria militare alle delizie del ferraglio con paísare perfonalmente à comandarle, piego finalmente minore la cervice à sentir volontieri à parlare di pa- ferfano. ce, già antepostali più volte per necessaria in quello stato di cose da Nasuf suo primo Viùr, che tuttavia lo esortò ad udire il parere degl' altri Grandi della Porta, i quali confortandovelo esprimeyansi, esser i Principi Uomini differenti dagl' Uomini, che si considerano come numi, esser differenti dagl' Uomini per la sovranità, Potenza, e Beneficenza, che li rende tremendi, adorabili, e venerabili come Semidei, mà nel Privato esser Uomini soggetti alla volubilitàdella fortuna, alla facilità di errare, ed al fervizio del proprio interesse come ogni vile Plebeo; e però dovea diriggere le cose proprie con la deliberazione, che torna utile, non con quella, che ridonda in vendetta, che da savi si fa quando l'interesse la permerre, non quando lo sdegno la configlia. Interesse della Monarchia Ottomana esser indocile, & ingrato di negare la Pace alle di terminare la Guerra, e di ridurla in pace

ANNO in quel tempo che li Persiani cercavano ale-1611 anze de Principi Cristiani per suscitare diverfione alle forze Ottomane, e che la penuria de' Capitani sperimentati, e le frequenti Ribellioni dell'Afia inabilitavano à portar più oltre il peso di quell'Armi, che servivano anzi ad oppressione, che ad estensione dell' Impero; mentre dovendosi passare deserti Berminati provarfi penurie particolarmente d'acque, non era il cimento con le fole difficoltà, mà quafi con l'impossibilità del vincere; e non efservi tempo più proprio di havere la Pace quanto quello nel quale godeansi gl'effetti della medesima con i Principi Cristiani; che se quella serenità turbavafi, metteva in mano al Perfiano il preteftodi alzare le proprie pretenfioni, e diefibir le negative all'inchietta di quei vantaggi, il confeguimento de' quali era sì agevole in quel tempo. Non fuduro Acmet alle perfuasioni di Nasuf, e però deliberò seco di

anno futuro ci toccherà di narrare. Godendo dunque, mà non mai faziando il proprio genio debole in qual fi fia in-Ex Segrado traprefa Acmet eccetto che nella fozzura delle proprie sensualità anticipava gl'avve-nimenti della tranquillità, che ancora non haveva confeguita, e de' folletichi dell' avarizia nel ricevimento de' doni, che come al Mare correvano da diverse parti per l'ingrandimento del suo Tesoro; e surono a perciò preziofi, e fingolari quelli, che li portò il nuovo Ambasciatore di Francia pervenuto quest'anno à tenere il luogo del Barone di Salignac mancato di vita in quel Ministero; e come la Nazione Francese frà tutte le altre Cristiane viene considerata dagl' Ottomani, che però non ne confideravano nessuna per degna del loro paragone, l'ac-

volere la pace col Perfiano, e diede carico

al medefimodi farne apertura, come nell'

coglimento dell'Ambasciatore suddetto sit ANNO ripieno di pompa,e di correfia,le quali espri- 1611 monfi da' Turchi unicamente per il loro interesse, che riesce la sola misura del loro arbitrio. Portò quell'anno nuovi solletichi all'avarizia , mentre paffato frà morti il Cam de Tartari Minore che è Tributario del loro Imperio, fu discusso nel Divano se u il Successore dovesse scegliersi secondo l'attinenza del fangue, ò fecondo il valore à condurre le Armi, che perobbligo deve quella Nazione recare al fervizio della Porta, e come suo interesse era di havere un Uomo di esperimentato coraggio, non vi sù molto à contendere frà Confultori, che questo per interesse, non i figliuoli del Desonto per Giuttizia dovea affumerfi à quel Principa-

Venivano però sconvolte tali giocondità

de successi da Raguagli del Mare dove le Galere di Malta sotto il Comando del Gran Bifaretta. Priore Vaguera fi erano portate à forprendere la Città di Navarino ne' Lidi della Morea, mà perchè erasi mancato di pigliare si bastevole ricognizione della qualità della " spiaggia per la felicità dello sbarco, benchè fi accostassero nelle più tacite ore della notte le Galere al Terreno, con turto ciò la perquifizione del luogo più opportuno confumò tanto tempo, che il chiarore dell'Alba scoprì a' Paesani l'attentato de' Maltesi, i quali nella celere partenza s'involarono dalle stragi, passando poi all'espugnazione di Corinto, mentre abbandonando i Turchi la Terra, gl'Abitanti si ritirarono nel Castello non tentato dalla debolezza delle Milizie Cristiane, che non passavano ottocento, i quali però furono bastevoli per saccheggia-re l'Isola di Cò tanto venerabile all'antichità, come Patria del famoso Principe della

Medicina Galeno

Anno 1612.

# O M M A R I O.

- 1 Acquedotto ristorato in Roma dal Papa. 2 Ubbidienza renduta al Papa dal Papoli Mamiti, e benedizione data loro.
- Indulto a' Serviti intorno a' Degiuni , e confirmazione degli Statuti de Filippini
- 4 Morte del Cardinale Aldobrandino, Bianchet-
- ti, Giser, Plato, e Acquarirus.
  5 Ufizj del Papa per sessen delle due Carane
  con ifeambievoli Matrimon.
- 6 Morse, e qualità dell'Imperatore Ridolfo
- 7 Istruzzione del Papa per l'Elezione dell'Im-
- peratore nella persona d'un Principe Austriaco, & ufizi perciò del Nunzio Appofiolico. Elezione di Mattias.
- 8 Partenza della Corte Imperiale da Praga traf-portata à risiedere in Vienna,
- portata à rifiedere in Vienna.

  Q Torbidi della Transitvania per li rigori del Bat.
- 10 Ricorfo del Bastori alla Porta con infelice rinscita, e con Vittoria del Ribelle Gretz.

  11 Ambasciata dell'Imperatore Mattias al Tierco;
- Juoi negoziati , risposte , e repliche intorno

alla Transituania. 12 Opposizione de Grandi di Francia al Matrimouio del Rè. 13 Pubblicazione del Libro di Edmondo Ricberio

dell'Ecclesiastica Podestà impognato dal Cle-10 nel Concilio di Parigi.

14 Confutazione del medefimo Libro fatta da An-

drea Duallio, e con più fervore dal Cardina. 15 Risposte de difensori del Ricberio , che allegano per false due Epistole di San Gregorio Magno.

16 Repliche in sostenamento della verità di dette due Epistole di San Gregorio. Condama del detto Libro di Richerio. 17 Permissione a' Ministri Appostolici di portarsi all'

'Anno duodecimo del Secolo viene ANNO diftinto dall'Indizione decima. Il 1612 ▲ Pontefice Paolo nutrendo pensieri eroici nella beneficenza del Pubblico gliap-plicò quest'anno à renderla memorabile alla propria Città di Roma, provvedendola della condotta dell'Acqua Paola in abbondantiffime fonti, le quali benchè rechino il più vile frà i provvedimenti dell'umane necesffità, hanno però feco la più viva fomiglianza della Providenza Divina, la quale F. Baller. all'uso delle perenni Fontane sempre sa scaturire profluvi, non tanto per sovvegno de' buoni , che de' malyagi , e benchè nessuno se ne vaglia, non però cessano esse mai di esibire nuove acque, come appunto l'istessa Providenza sa nascere de'

fia chi li colga. Emulando dunque sì coello esempio Paolo intraprese il ristoramento dell'Acquedotto dell'Acqua Sabbatina, già celebre nell'antichità per havere la di lei costruzzione consumata una parte de' Tesori dell'Imperatore Augusto. Incomincia egli dalle Ripe del Lago di Bracciano, e dall'Anguillara ventotto miglia lontano da Roma, e provvedendo sempremai uguale nella sontuosità, e nella felicità della condotta dell'Acque, ne porta à quella parte di Roma, che posta oltre la corrente del Tevere dicesi il Borgo, ò la Citrà Leonina, la quale rimanendo con molti Monasteri, e sagri Tempi priva di sonti, pigliò animo il Pon-Biform tefice di riftabilire detto Acquedotto, à cui dando fine nella fommità del monte Giannicolo ivi aprì all' uso pubblico un sonte da paragonarfi fenza efaggerare in eccesso alla forgente d'un Fiume, che diramato in numerofi rufcelli non folo fomministra le acque alle sonti del Borgo, mà valicando sopra gl'archi del ponte Sisto, entrano ancora à

render feconde quelle istesse di Roma. Et

frutti, benchè in qualche luogo non vi

India per ogni strada , ò di Terra , ò di Mare , 18 Necessità a Polacchi di abbandonare la Corona di Moscovia, ed elezione del movo Prin-19 Accidenti della Moldavia soccorsa da' Polac-

chi sconfitti da' Turchi. Ambasciata de Polacchi in Costantinopoli riufrite vana.

21 Disparere della Reppublica Veneta col Papa per Confini nel Ferrarefe 22 Ambasciesa degl'Olandeli al Turco per stabili. mento del traffico, e loro Navigazione alla

23 Pericoli del Sultano; suoi trattati di Pace col Persiano riuscitti infelici . 24 Discussone frà i Scrissi dell'Asfrica.

acciocchè opera così celebre non fostenesse ANNO

poi dall'ingiurie del tempo quei deteriora- 1612 menti, che per lo passato ne havevano abbatuti in gran parte gl'edifizi, deputò Paolo con sua Bolla una Congregazione particolare di Persone intendenti, che sotto la Direzzione del Cardinale Scipione Borghesi di lui Nipote costituito Protettore, e mantenitore de' fudetti Acquedotti, ne procurafse la conservazione, prescrivendone le regole fommamente provide, con ispeziale assegnamento di fondo fruttifero per fostenere il peso delle necessarie riparazioni, giacchè l'acqua che dà tutta sè stessa a' viventi, toglie anche loro il denaro per mantenere, che fluisca ristretta à loro piacimento. E se gl'elementi forzavansi dalla potenza.

temporale di Paolo à rendere ubbidienza a cenni di lui perdelizioso sollievo di Roma; F. Pallar. la divina podestà data da Gestì Cristo al medefimo forzava i Popoli più rimoti à profef. Es Barris farfi ubbidienti della Catedra Appofiolica, della quale ogni Anima è foggetta, fe l'Erefia, ò lo Scifma non l'esclude. Fù dunque egli riconosciuto entro quest' anno per Vicario di Cristo, e successore di San Pietro da' Popoli Maroniti. Sono questi abitatori de' villaggi nelle Valli, che aprefrà le proprie ! rupi il Monte Libano, in Soria, ò sparsi per le vicine Città, e Castella di Tripoli, Damasco, ed Aleppo, al numero di dodi-ci mila famiglie. Già separaronsi essi dall' ovile Cattolico in quella celebre divisione, che cagionarono nella Chiesa Orientale l'Erefie di Eutiche, Dioscoro, e Nestorio, errando con essi intorno alla persona del Verbo Divino, e fua perfezzione di due volontà Divina, & Umana, fatti seguaci di un tale Giacopo Siro, detti per ciò Giacobi- Ex Reine. ti . nome, che ancor diftingue alcuni Popoli erranti in quelle regioni, ambedue foggetti

al Patriarca Antiocheno, ambedue con la

1

ANNO medefima lingua Caldea, & ambedue con 1612 l'istesso carettere Siriaco; vero è, che distinti poscia per la detessazione fatta da' Maroniti degl' errori, e per la intera professione della Cattolica fede, constituirono per loro governo spirituale un proprio Patriarca nella Villa di Marona nel Libano. & ad effetto, che la Communione de' Riti, e dell' Idioma non potesse più confondersi con i Giacobiti, il loro Patriarca assunse il nome, ò sia pronome di Pietro, che passa ne' successori per segno della Dignità, non per distinzione dell'individuo; & il Patriarca de' Giacobiti non meno follecito nella professione, e distinzione delle sue Eresie ritenne il nome di Ignazio; che fono i due primi fondatori della Chiefa Antiochena; riconob-

> da due Religiofi della Compagnia di Gesù in un Sinodo professarono la vera Fede Cattolica, divamparono i libri fospetti, e continuando à dar fegni del loro ofsequio, & ubbidienza alla prima sede Pietro Patriarca, spedì suoi Oratori al Pontefice Paolo. che ricevuti con profusi argomenti di carità Appostolica, efauditi nelle loro suppliche, furono rispediti il primo giorno di Decembre, con la facoltà diretta all'istesso Patri-

arca, & à tutti i Vescovi di potere per una

volta fola benedire quei Popoli con la pie-

bero già il primato Romano, e la purità

della Dottrina Cattolica, mediante i loro

Deputati nel quinto Concilio Lateranense,

e fatti visitare da Gregorio Decimoterzo,

nezza della Benedizzione Papale, e della

Plenaria Indulgenza. 3 -

Pochi furono i provvedimenti usciti in Ex Bullarie quest'anno alla Riforma , ò direzzione de' Regolari con lode del loro vivere, che per probità non eccitava il bifogno, giacchè la moltiplicità delle Leggi è il carattere più certo della corruzzione della Repubblica. del Si ristrinsero dunque simili costituzioni Appostoliche ad addolcire il rigore de' Romiti

del monte Senario , dell'Ordine de' Servi della Beata Vergine, i quali obbligati dall' antiche Regole à digiunare in pane, & acque tre giorni di ogni settimana ne' tempi d'Avvento, e di Quaresima, restavano poi così estenuati di forze, che non potevano indi supplire all' adempimento del servizio del Coro, e della Chiesa, nè fissarsi agli studi, l'occupazione de quali distipando gli Spiriti, se questi producevansi scarsi dalla tenuità dell'alimento, per confeguenza dislipavano, e distruggevano l'Individuo;

onde per indulto spedito entro il mese d'Ot-

tobre, diè facoltà Paolo à trè Religiofi più

Tomo Primo.

anziani dell'Eremo, di ricevere i Novizi co. ANNO me se fossero ricevuti ne' Capitoli, e ridusse il digiuno sudetto ad una volta persettimana in ogni quarta feria dell' Avvento, e della Quaresima. Firmò parimenti il valore dell' Appoltolica confirmazione fotto il medica dì ventiquattro di Febbrajo, gli Statuti, rime Decreti stabiliti per l'Economia, e polizia temporale, e spirituale, della Congregazione dell' Oratorio, già fondata nell'alma Città di Roma, da San Filippo Neri, specificando ogni capo della medefima come non dissonante dall'equità, e ragione Canonica fino al numero di diciafette, cioè che dicesi Oratorio per la principale incombenza dell'Orare, e di affiftere a' Divini Offici in Chiefa, e di perorare con Sermoni famigliari per instruzione de' Fedeli, in una libertà a' Soggetti, che la componevano di perfeverarvi à loro beneplacito, mà perfeverandovi dovessero soggettarsi all'ubbidienza del Prepolto col Configlio de' Maggiori, con tutte le regole à somiglianza delle Religioni più perfette, benchè temperate con discrezione, e soavità le quali non tolgono

la perfezzione. Non rifentì la Chiefa grande detrimento dalla vacanza, che accadde nel Sacro Colleggio per la morte del Cardinale Silvestro Ex 014001. Aldobrandino successa in Roma, ne' primi giornidiquest'anno, mentre delusal'espet-Cardini tazione, che haveasi de' suoi talenti, ha dormo veva anzi provocata la Giustizia de' Papi à cacciarlo di Roma, non che eccitati gl'applaufi, che non potè confeguire se non dall' adulazione come Nipote di Papa; mà li 20dè pienissimi il Cardinale Lorenzo Bianchetti , nato d'illustre prosapia nella gran Esta Conti-Città di Bologna dal Cavaliere Cefare Bian-sale Bianchetti, e da Maddalena Castelli, il quale adorno delle necellarie notizie dottrinali fedè Prelato Comendabile della Confulta, e poi per venti anni Auditore di Ruota; indi

Ippolito Aldobrandino nell'altra di Polonia. Efaltato che egli fu al Ponteficato palesò al mondo di haver ben conosciuto il di lui merito con adornare la di lui persona della Sagra Porpora dandoli il titolo di San Lorenzo in Panisperna nella seconda promozione dell'Anno millecinquecentonovantafei, & impiegato polcia ne principali Confeeli di Roma, e particolarmente in quello della Santa Inquisizione morì nell'erà di sessantasette anni il duodecimo giorno di

da Sifto Quinto fù mandato col Cardinale

Enrico Gaetano in quella turbolenta Lega-

zione di Francia, e poscia col Cardinale

Marzo

ANNO Marzo ricevendo fepoltura nella Chicía del Gesù . E se bene l'altra morte , che Del Cardi fuccesse del Cardinale Anna d'Escars il giorno dicianove d'Aprile non fù vifibile à Roma fendo mancato in Francia, tanto le fù sensibile. Era egli nato da' Conti del medesimo cognome nella Provincia di Limoges, e come la Madre fù della gran Cafa di Givrì portò ancora quel cognome, & entrato nella Religione Benedittina, vi professò i Voti, e gl'osservò con tale custodia, che non vi tù mai chi lo pareggiaffe nell' interiore rigidezza benchè l'efferiore fosse amenissimo,e fatto Vescovo di Lusson si constituì esemplare della vigilanza, sollecitudine, e pertezione Vescovale, indi volendo Clemente Ottavo includere nella Promozione, che difeanava numerofa, qualche Soggetto Francele, che havesse merito colla Religione Cattolica, e per l'edificazione personale, e per attinenza à quelle samiglie grandi, che l'haveano fottenuta contro el' Ugonotti, vincluse il sudetto Anna col titolo di Cardinale di Santa Sufanna; il quale poi venuto à Roma destinato Protettore de' Cisterciensi, Generale Inquisitore, e trasferito al Vescovato di Mez ivi passò il rimanente della vita frà gl'efercizi della pieta più tenera, e quelli della fortezza più invittacontro gl'Eretici, e quelli della diligenza più vigilante nella custodia del suo gregge, che hebbe comuni i sentimenti di dolore con la Chiefa univerfale per la fua morte; la quale traffe ancora al fepolero entro il me-Del Cardinale Gregorio Petronite Petro chino da Monte Elparo nella Marca dell'

Ordine di Sant' Agostino, il quale riuscito eccellente Teologo, e Predicatore ben conosciuto da Sisto Quinto su eletto Generale della propria Religione per Breve, & indi Cardinale nell'Anno millecinquecentottantanove col titolo di Aostino , & assistendo all'urgenza della Chiefa universale eoll' integrità del suo Voto in varie Congregazioni, passaro al titolo di Santa Maria in Trastevere nell'età di settantasette Anni passò à vita migliore dopò havere illustrata la sua Patria colla fabrica della Chiefa di San Giorgio, e con vari Sacri Arreda, e coll'assegnamento per alimento de Sacerdoti, che le fervono. Morì ancora il fecondo giorno di Novembre il Cardinale Flaminio Piatto Milanefe, il quale Avvocato Conciftoriale, fotto Gregorio Decimoterzo, come attinente della Casa Ssondrata, sù da Sisto Quinto fatto Auditore di Ruota, e poi dal Parente Gregorio Decimoquarto Cardinale Dia-

cono col titolo di Santa Maria in Domini- ANNO ca, il qual titolo cambiò poi in quello di San Colmo, e Damiano, e poi negl'altri Presbiterali , di Sant'Onofrio , e di Santa Maria della Pace. Fù di animo retto, e di costumi integri, e sommamente libero nel proferire il suo Voto, e nell'età di sessantatre Anni restò sepolto nella Chiesa del nome di Gesù. Passò parimenti frà morti il Cardinale Ottavio Acquaviva d'Aragona figliuolo di Gio: Girolamo Duca d'Atti, il Del Corti quale dopògli studi a' quali applicò in Ro im ma, & in Perugia assunto alla Prelatura fu Vice Legato della Provincia del Patrimonio di San Pietro, e poi da Gregorio Decimoquarto Maggiordomo del Palazzo Appostolico, e Cardinale Diacono di San Giorgio, indi Legato di Avignone trasferito al titolo di Santa Maria del Popolo, poi di San Gio: e Paolo, e finalmente Arcivescovo di Napoli, dove alzò al profretto dell'Imitazione de' Vetcovi l'esempio più spettabile di ogni virtù, alle quali diede fplendore non tanto per la chiarezza della fua profapia, quanto per il candore del fuo animo ingenuo, co' quali pregi morì fommamente comendato il decimoquinto giorno di Decembre; Come anteriormente era morto il Cardinale Margozio, che riferimmo fatto Cardinale da Paolo Quinto nella quarta promozione, do- nel pò la quale senza ne pure visitare la Chiesa sieappongiatali di Viterbo, oppresso da una fiflola morì in Roma, comendato per fortuna più, che per nascita, più per amenità

di fludi, che per gravità di Dottrina. Nè perdea il fudetto Pontefice la traccia de negozi massimi rispetto al bene della Ex Specaza Chiefa universale in riguardo a' perturba. En Brothe menti, che potea fostenere dal male univerfale dell'Eretia, alla quale effendo formidabile il presidio, che la Sede Apostolica gode dell' ampiezza delle forze temporali, che Dio hà date alle due Corone nella loro perfetta unione,infreddaya questo calore qualche sospetto che forgeadi vederle presto in emulazione trà esse; e però stimavasi da' zelanti Cattolici appropriato il riftoro dell'antica corrifpondenza, & il conforto dell'unione bramata. stringendola con nuovi matrimoni, da che nell'una, e nell'altra Cafa Reale vi erano giovanetti dati da Dio per tale effetto. Incaricò per tanto il Pontefice Paolo à Roberto Ubaldino Vescovo di Montepulciano Nunzio Appostolicom Francia, & al Nunzio nella Corte Cattolicadi portare in suo nome le più efficaci perfuafive ad effetto di vedere con nuovi vincoli stretti in amore quei Mo-

narchi.

ANNO narchi, l'unione de' quali era la Pace della

1612 Chiefa, e lo spavento degli Eretici. Incariusi sel cò loro di rapprefentare , i Principi Pris con le maggiori degl' Uomini dover havere mag-Marie giori stimoli di correggere i differti dell'umana fragilità, e non effendovi in tutto l'ordine delle cose terrene maggior diffetto dell'instabilità della vita de' regnanti , però dovere l'humana prudenza toglierlo con lo flabilimento della fuccessione ; che se varia individui nello Scettro, cothtuisce però permanente il medesimo metodo nel Dominio fenza il pericolo di quelle confusioni, che feco portano gl'interregni, ne'quali la Fede Cattolica sostiene gravissimi pregiudizi dalla temerità degl' Eretici, quanto la Pace temporale rifente dall'ambizione de' sediziosi . Essere obbligati i Principi al Marrimonio, con necessità più precifa de Privati , quanto più grave è la causa Pubblica della privata, mentre se manca un Cavaliere senza prole, il foro deeide intorno alla di lui eredità senza strepito, mà se manca il Principe rimane inabile il foro alle decifinni, mà l'ambizione, la cupidità fostenute dagl' odi delle parti, dall' invidie, dalla malignità, e da ogni altro vizio, s'inondano le Campagne con le fcorrerie, faccomertendofi le cofe Sacre, e profane, e recando deplorabili defolazioni all' innocente Vatlallaggio. Nè riuscir minore l'altro importante rifleilo d'effer necefficoli i Principi di accoppiarfi nella più tenera età in Matrimonio, per confervazione di quella miniera inefaulta di forze, che fenza schiere li rende armati, senz' oro li costituifce riechi, e fenza trionfare li fa stimare possenti, cioè della reputazione. Questo gran capitale effenziale ne' Principati ricevere accrescimento del doppio se potsa mostrarfi à dito il successore del Padre regnante, imprimendo il timore, ne' faziofi dover effer quello ficuro Erede degli Stati, e degl' oltraggi Paterni; troncare con tal timore della venderta numerose braccia della Fellonia, annichilare numerofe fazioni, disperare ogni speranza d'impunità agl' Empi nel machinare contro lo Stato, e la vita di chi domina con prole; allettarfi ancora l'amore mentre i Ministri, e serventi sedeli con più fervore affiftono a'regnanti ficuri, che la morte non porterà seco in un tratto la memoria della loro fedeltà, e la speranza depremj; e quindi pregare il Dio delle misericordie, che benedicendo maneggi cotanto importanti alla fua Chiefa inspirafle al Rè Filippo di dare all'unione con la casa di

Francia il nuovo vincolo del Matrimonio ANNO della Figliuola, & alla fanciullezza del Rè 1612 Cristianissimo, la riputazione di vedere autorizzate l'alleanze col Rè Cattnlico, con Elisabetta sua Sorella. Tali ufizi passati da' Nunzi con servore, e zelo Appostolico impetrarono la spedizione degl' Ambasciatori e della Corre di Francia alla Cattolica, е интерно della Corte di Spagna alla Cristianissima, rencius s mediante i quali fù concluso il Matrimonio ™ frà Luigi Decimoterzo, & Anna Maria Maurizia primogenita del Rè Cattolico, e Filippo primogenito del medelimo, con.

Elifabetta Sorella del Rè Cristianislimo, differitafi però la celebrazione delle nozze ner l'età ancor troppo tenera degli Spofi. In Germania mancò il Capo temporale al Cristianesimo per la perdira sattasi dell' Ex Sporte. Imperatore Ridolfo Secondo; che se la sun morte dicesi da' morali il fine de' travagli fenza de' quali non fusfiste la vita, egli la riconobbe per liberatrice di quelli, che lo havevano esposto à così gravi, e molesti successi di perdere le Corone di Ungheria, e di Bnemia, donandole per mercede de' perturba- condo menti, e de' perturbatori della fua Reale renne. Famiglia, tanto più crudelmente vellata, quanto che corrottofi il fangue della Fratellanza, erano diventati gli spiriti dell'amnre incitamento dell' odio. Vifle egli Principe per fortuna di nascimento, e per estensione di Dominio de Maggiori di Europa, mà che congiungendo tanta forte ad una eccessiva bontà lo fece sì fiaceo d' intendimento, che foggiacendo à tutte l'impressioni die ansa a' Ministri, & a' nemici del suo sangue sul capitale della di lui credulità, e debolezza di poter peccare senza tema , ò pericolo nel cafo avverso, e con gran premio nel prospero; & estendendo la cupidità della pubblica quiete corrotta da' languori della fua paura restrinse, e quasi annichilò l'ampiezza degli Stati che godea; indi togliendo à sè medefimo la libertà, visse confinato nelle proprie stanze del Reale Palazzo di Praga, dove in mezzo alla Regia trovò la folitudine, nell'alto del comando trattò sè stesso da reo come esule dal mundo, dove appena fi iapea fe fosse dentro, ò fuori del Mondo, quando stuggiva di comparirvi per dimostrarcheviera, e mai vedeasi come se già ne toffe partito. Fù per titolo Imperatore dell'Universo, mà senza ombra di Dominio della stessa sua Casa, e rroppo amicodella tranquillità fit nemico della fua fortuna, che sdegnata lo sece poi trattare più da Reo , che da Rè , nel farli sostenere

Cc 2

ANNO il dispoglio degli Stati paterni; su di azione 1612 poco efficace, di mente tale, che non seppe volere se non le cose, che se l'imponevanoda' fuoi, perchè le volesse, mà che sottentrava à lasciarsene imporreil carico à loro grado; per altro Principe, che nel candore Alemano accoppiava fensi di rettitudine, edi moderazione, non fenza spettabile zelo per la Religione Cattolica, e godendo l'Impero trentacinque anni, e tre meli, ne ville cinquanta nove, e quattro mesi, con salute sì fiacca, che sorsi questo

capo ancora contribuì alla languidezza delle sue azioni, non però disonette, mà ben indecorose, e svantaggiose à lui solo. Dopò la convenevole foddisfazione alla Ex Spinda, grandezza di tanta dignità ne'funerali fi cipi Elettori dell'Impero à fine di deliberare del successore, e come l'Erefia haveva di già grandemente corrotti numerofi Principi della Germania, non reftò il cuo-

Diesa di re del Pontefice Paolo immune dalla gran-Takim pre der rentener a schapprensione, chefa-legion del dezza del timore, & apprensione, chefa-succione cendosi elezione di Soggetto, ò poco propizio alla Fede Cattolica, è professore dell' Erefia, perdeffe la Chiefa l'appoggio della principale tutela, che dee prestarle la spa-da Imperiale; e quindi diede con le più esficaci premure ordineal Nunzio Appoltolieo, acciocchè accoppiandofi con gl'ufizjdi quelli, che portavan i vantaggi degl'Arci-Ufoj del Pa- effi cadefse l'elezione, e dafse perciò spirito

duchi di Austria, procuratte, che in uno di Autre alle sue persuasive sopra due sondamenti di una incontrattabile verità, cioè dell'unità, e potesta essenziale del capo, che doveva reggere l'Impero nelle correnti desolazioni cagionate all'inclita Nazione, e Regione Germanica dall'Erefia; e però rapprefentasse, che la felicità di Alemagna vedeasi carigiata in spaventevole mutazione d'orrida fcena, divifala nobiltà, tumultuante la Plebe, nemici i Parenti, odiofi i proprj figliuoli, diroccati i più fontuofi edifizi, rovinate le Chiese, prosanati gl'Altari, calpestati con enorme ferità i Sagramenti, gittate al vento le ceneri de' Santi Protettori, diforterrati i venerabili Cadaveri de'loro maggiori, per tutto orrore, in ogni luogo spayento. Tanta, esì luttuosa mutazione eßer accaduta per l'introduzione dell'Eresia, e per la protezione, chene havevano pigliata i Principi, che troppo amici del

proprio interesse erano riusciti palesi inimi-

ci della Germania, e se haveva il mostro dell'Erefia cagionati così deplorabili avvenimenti col braccio de Principi inferiori, ANNO quanto farebbe ragionevole il timore, che fossino più lagrimevoli, se non più i Baroni, i Marcheli, ò i Duchi protegessero l'Ere. sia, mà sedesse nel Trono Imperiale un Principe, che ancora nutriffe verso di lei la sola toleranza, ò dissimulazione. Per l'altro capo ingiunse Paolo al Nunzio di rappresentare, come essendo l'Imperatore il Capo del corpo Germanico; se egli non hà il totale vigore per rendersi apprezzabile alle membra inferiori, non poterfi se non prevedere difordini fempremai lutruofi alla pubblica felicità, & al bene della Chiefa, che unicamente dovea promoversi dalla Potenza Imperiale; e se quando l'Impero medefimo era flato diretto col vigore raccolto rutto nell'unità d'un sol Principe haveva efaltato il nome Criftiano à tante glone, i Cefari medefimi à tanti applaufi , la Fede Cristiana à tanti progressi , e la Chiefa Romana à tanta beneficenza, bene esprimevasi, che se non consentiva la recente divisione de Principati Alemani di ricuperar tanta forza, doverfi almeno dar le redini in mano à quello, à cui Dio havea dato la maggiore ; e come la potentiffima Cafa d'Austria godeva l'una, el'altra prerogativa, che nel zelo per la Cattolica Religione havea ereditaria da' fuoi gloriofi maggiori l'avversione all'Eresia, non potea il pubblico bene, e felicità della Chiefa sperarsi con più fondamento, che dal vederne in mano d'uno di essi consegnato lo Scettro; che se poi il debito maggiore di Augustoè, dopò di havere protetta la Fede Cattolica, di promovere l'abbatrimento del nemico comune del nome Cristiano nella depressione dell'Ottomano, non esservi nessuno più accommodato per vigore di Potenza del Re Mattias, che per ragione de' Confini dell'Ungheria, e dell'antiche diterenze di quel Reame con i Turchi havea così pronta l'occasione di ogni grande attenta-

to, come vigorofa la forza per softenerlo,

concorrendo nelladi lui persona, non tanto la forza estrinseca del Principato, quan-

to l'intrinfeca del fommo valore del fuo fpi-

rito, della fortezza del fuo cuore, della

pienezza de' Voti eletto Imperatore il di tre-

dici di Giugno.

maturità della fua prudenza, e della finezza della fua folerzin. Et indi portatificon Electore fommo vigore questi, e simili ufizi à nome me Manna del Papa, accoppiati a' poderofi, che procacciavali da sè la fornma potenza Austriaca, resso il Rè Mattias con le debite sorme, e

Rice

Ricevuti che egli hebbe gl' omaggi da ANNO tutti gl'ordini dell' Impero, per opporfi in

ogni azzione alla condotta del vivere del Fratello defonto, come era egli per abilità, e F. Scon 12. fpirito l'opposto di lui, levò la Curia Imperiale dal lungo foggiorno fatto fino allora nella Città di Praga, e passo à fermar la refidenza in quella di Vienna nell'Austria, forfe di Cielo più mite, e come di fuo Patrimonio più fedele, e più flabile ne' fenfi dell' ubbidienza, che tante volte haveva sperimentati avversi in Praga Ridolfo; e benchè quei Vassalli già seguaci della fortuna di Mattias, checon prematuri successi havevanlo acclamato loro Rè, prorompessero in

querele, che gli spazi primieri del nuovo Impero rogliette loro il luttro della Curia Austriaca, nondimeno fordo alle loro doglianze fe ne paísò difprezzatore, fopprimen-

do le recenti riflessioni alle macchie della loro Fede contro il morto Cefare, il beneficio che havevano recato al di lui ingrandimento,mostrando esferli cara la preterita infedeltà de' Boemi, come à sè favoreycle, odiosi essi come già rei di quella colpa contro il loro naturale Signore, di cui egli abborriva la memoria benchè à sè fosse riuscita benefica; tanto più che effendo la Città di Vienna non così ampia come quella di Praga rimane più capace di freno la Plebe attorniata da' Baloardi ben muniti d'Artigliaria, e che esfendo più proffima al Regno d'Ungheria nel di cui Cielo fono sempremai in moto le cose, e frequenti sopra ogni credere i Turbini,

conferifce alla pubblica felicità non effere lontano il Sole del Regnante, perchè poffa con lo splendore, e calore della Regia podestà dissipare i torbidi, e le nuvole, prima che offuschino l'intendimento de sediziofi. Et eraben proffima l'opportunità di far-

ne esperimento, mentre la Transilvania Px Bifer ne esperimento , acceptante la Battori erafi lideant, in quei giorni gravissimamente alterata à cagione delle occulte antipatie de' Popoli con esso lui, e della tirannia con la quale egli governava con barbaro rigore i Popoli; perochè essi benchè raccolti in uno sotto lo stesso Reggimento in tre Nazioni, à fiano classi, di Siculi provenienti da' Sciti , di Saffoni discendenti da Saffonia abitatori questi di quell'Appendice, che separa la

Transilvania dalla Valacchia, come i Siculi dell'altra, ehe la divide dalla Moldavia, e a la terza specie degl' Ungari passati ad abitare quella regione fin da' tempi del fanto Rè Stefano d'Ungheria; e benchè il decor-

fo di tanti anni dovesse havere introdotto in ANNO ogni una delle tre Nazioni il medefimo (pi. 1612 rito almeno per nutrire il ripofo della Patria comune, nondimeno avversi sempre più i Salioni contro gl' Ungheri, non poterono mai soffrire in pace il Vassallaggio del Battori, che di Nazione era Unghero, mà con feverissime perquisizioni fiscali fomentando le calunnie, e gl'odi frà particolari, mirava con piacere le loro inimicizie, benchè fossino cagione di verfare il fangue per poter indi effocoi pretesti della Giustizia vendicativa, ingraffare i proventi del fisco, & estenuare se non sterminar le famiglie del Vassallaggio; e per ciò prorotti dopò le querele in aperte solleyazioni i Popoli agevolmente

trovarono direttore, che à titolo caritativo di proteggere gli oppressi machinasse nella royina del Battori, la propria esaltazione ; perlocchè Betlem Gabor Barone prin- Ponen cipale del Principato, e disposto per l'Erefia, che professava di Calvino, e per le qualità che notammo del fuo animo forte ed audace, si diè ad impugnare il Dominio del legitimo Signore; fi costituì capo d'una parte de' sollevati , come Pietro de Cai attinente della Casa Boscai si esibì protettore di un' altra parte, che emulandoù fra else concordavanti mirabilmen-

con Andrea Naga , Capo de' follevati Ungheri attaccò oftilmente la Città di Stefanopoli occupata dalla forza de' follevati. Trovato però l'oftacolo più vigorofo di quel che erafi figurato nella contumacia Es lucilo de Ribelli deliberò d'implorare l'ajuto

te all'oppressione del Principe Battori,

chiamato Tiranno, il quale non tardò più di ricorrere all'Armi , perlocchè unitofi

prepotente dell' Armi Turchesche, facendo espressa spedizione in Costantinopoli . di Andrea Grez Governatore di Varadi- Feltenia di no . La qualità di quest' Ambasciatore Gres com era così perverfa per la fortuna di chi lo spediva, che non solo era considente à Bettlem Gabor uno de' principali della Fellonia, dal quale pigliò le Istruzzioni per ben riuscire nel machinato tradimento al fuo Signore, mà fatto intedele appena giunto in Costantinopoli in vece di portare le parti del Battori, riconofcendo la qualità del mercato dove trovayafi, diventò Mercante nella perfidia, e

tradimento, e quindi propose di darenelle forze Ottomane, Varadino, e Lippa Piaz. depel ze importanti, purchè fpogliando il fuo Signore del Principato ne sosse egli investito.

2.06

ANNO II Turco, che non hà Teorica professa 1610 con maggior zelo d'offervaraz, di quella 1610 con maggior zelo d'offervaraz, di quella 1610 con maggior zelo d'offervaraz, di quella 2610 con la Grez ogni affiterar pur che havelle confegnate le Pitarze efibreal Bafsad Bafgano. Prestrarono quell'iragua de la infesior riufemento le oppressono della parte degl'Ottomani dalla quale feprava i foccorsi, rivoltò l'animo ad imploratifiad nuovo Imperatore Martias, ficegliendo la corrispondenza de Cristiani, giacche non porta godere quella del Turchi, al quale avvioli Bafsad Band fommo estimatore del violi Bafsad Band fommo estimatore del 25. donne

valore di Mattias havendo honorevolmen-li Gere che te trattato il di lui Ambafciatore , che um konfe paffava alla Porta, volle fospendere ogni esecuzione à favore del Grez, per attendere se i negoziati pacifici in Costantinopoli riuscissero più propizi, cheil trattamento dell'Armi sempremai esposto a' pericolosi cimenti ; mà il Grez ricorrendo à quelle deliberazioni ardite nelle quali stà la tortuna de' di/perati vedutofi abbandonato dall'affiftenza del Bafsa volle animofamente attaccare il Battori, che lasciato l'asfedio di Stefanopoli fe li fece incontro oftilmente, il quale ricevendo l'urto impensato dell'Inimico Grez rendutofi reo per si detestabili, e replicate sellonie, lo sconfisse in tal maniera, cheà pena una rapida fuga lo falvò con cinque fole persone del numeroso feguito, che poco prima fostenea la di lui

Nella pendenza dunque di tanta turbolenza acreticutafi da i moi della Provincia di Moldavia, come riferiremo, approvò
il Sultano Armetta folprefione che Mecterizione degl'ordini dati perdiacaciamento
del Battori dalla Tranfilvania, e però fi
in resistante del Battori dalla Tranfilvania, e però fi
dipofe all'amorevoler icuremento dell'Amdario del amorevoler icuremento dell'Amdia novello Imperatore Matrias.
Patò egli il felto giorno di Settembre all'
udenza del Primo Vilire Naliof, à cui elprefie, che Matrias fio Signore ercele non
menodella eligità, che dell'amino candi-

perfidia.

balciatore di Cufa Negroti, Italiano, fjedito dal novello Imperatore Mattias. Paío epili (eto giornodi Settembra III) udenza del Primo Vitre Natoff, àcui elprefit, che Mattias fio Siprone ercde non menodella dipini, che dell'animo candido, e pasifico del Defonto intello Ridofo, havealo mandato per impetrare la conferma del rattati frale due Poenze, perche foririe fri del quella pose nella quale i comuni Vatalliti rovavano ribros di lamte Courre, e che atano ribros di lamfete Gorre, e che atano ribros di lamfete Gorre, e che atano ribros di lamgiato di Transifivati, son con supradrate il Principato di Transifivatia, come Surcapapa:

tenente al Rè d'Ungheria, e però immu. ANNO ne da quelle offilità, che pratticavano i Ministri Ottomani manisesti disprezzatori delle convenzioni, fotto le quali era flata firmata l'ultima pace in Vienna l'anno milleseicentosei, nella quale apertamente statuivali, che mancando fenza Prole il Battori, il Principato si riunisse al Regno, confirmatofi tal patto anche dal Decreto dell'istesfo Sultano . Chiamato il Divano per far discussione di questo progetto dell'Amba- Rispostache sciatore, il grand'Interprete della Legge Maomettana detto il Muftì, subito pronunzio invalido quell'atto, che impugnando la Legge non potea riuscire d'alcun valore se non era autorizzato da lui Capo della Religione . Rifpofe intrepidamente l'Ambasciatore apparire la soscrizzione del Sultano unita all'affenso del Musti . Aggiunse Repliche inil Vitire, che effendofi (labilità quella concordia in Vienna non meritava efecuzione e Negunicome scguita fuori de' confini dell'Impero Otromano . Replico l'Ambasciatore, che la firma postasi in Vienna raffermava il trattato fatto dal Bassa Amurat all'Isola del Danubio, ed infiftendo con la protervia, connaturale alla propria harbarie, il Visir volea, che l'Ambafciatore accettaffe per vera altra copia di Articoli, ne' quali restava escluso quel che contrastavati della successione Transilvana, intimando ancor alte le minaccie, che il Gran Signore non tolerava ne' propri Stati nell'una Telta, che difubbidifie al Divano, ò replicaffe a' fuoi Decreti, e che però egli intendeffe, che fi volea affolutamente l'abolizione dell'Articolo suddetto. Non infreddarono un punto queste voci il viril petto dell'Ambasciatore, che con tutta la forza replicò esser venuto a premere per la cuftodia delle convenzioni stabilite, non perfarne de nuove; E che quanto alle minaccie di farli perdere la telfa, l'onor proprio anteponevali, esferli maggior gloria la fciarla colà, che portarla à Vienna infamata dalla fellonia, ò codardia, ò da infamarfi più ful patibolo. Hà la virtù venerazione anche frà Barbari. e perciò deflò l'impavido favellare dell' Ambasciatore Negroni confusione negl'Ottomani, i quali ponendo la temerità delle loro inchiefte in filenzio, li permifero di participare à Cefare l'emergente per sentirne nell'anno vegnente la rifoluzione.

In Francia forgea ad ingombrare il fereno del ripofo, che godeatí fotto la pru- Ex 5 poud X, dente condotta della Regina Maria Tu- metallo del trice del Rè fanciullo, lo ftrepito delle que Zinta lubo.

rele

.

ANNO rele di quelli, che palefemente zelanti del pubblico bene, fono internamente infetti rancioni delle cupidità di cose nuove, e da i proriti

della fedizione, dolenti perchè non poffono dominare; eran questi non tanto dell' Ordine Senatorio, che della primiera Nobiltà. i quali nascondevano il veleno loro sotto l'esaggerazione di venire tradito il Re pupillo col 'Matrimonio dell' Infanta di Spagna . Dovere la Francia payentare, che nella lealtà de' coftumi, che professavano i propri Principi non s'introducesse la sagacità de costumi Spagnuoli, e la loro fottigliezza non mai disgiunta dall'arti perfide dell'oppressione del Vassalaggio col pretesto della ficurezza del Dominio; e non esfervi strada più agevole à contaminare il regio sangue di Borbone, che mescolarlo con una temmina Austriaca, che a' Figliuoli haverebbe participati i diffetti propri, proprio retaggio della discendenza Austriaca. Havere Dio feparata la Francia dalla Spagna con la materiale divisione della schiena de' Monti Pirenet, per aditare, che differenti gl'abltatori dell'una, e l'altra regione, per qualità di Cielo, e di costumi, dovevano non confondersi ò mischiarsi insieme per non oltraggiare la natura, che gli hà separati di sito, distinti di volto, di lingua, e di Geni. Effere il Matrimonio dei Principi uno de' modi onesti per avvantaggiare gl' interesfi,& i commodi del Principato,e pure non fapere la speculazione rinvenire minimo commodo al Reame di Francia col Matrimonio Spagnuolo. Non pensarsi che la potenza, e grandezza Austriaca poteva servirsi della confidenza, che efibivali la nuova firettezza del fangue, per inferire gravi pregiudizi al Rè pupillo , giacchè non trovavasi mai unione di potenza, di moderazione, e di fede in nn folo foggetto, e tempo, e recarfi in fine infreddori di diffidenza nell'amicizia degl' altri Principi odiofi della grandezza Cattigliana. Tali erano gli sfoghi della passione degli Eretici, che stuzzicavano anche i Cattolici ambiziosi à sedizione, da che loro riusciva formidabile, che la Chiesa Cattolica invigoriffetanto le proprie forze con l'unione delle due Corone per loro abbarrimento; e se questo era il senso degl' Eretici di coscienza seguaci della Dottrina di Calvino, ben potea dirfi, che tale ancora era degl' Eretici di politica seguaci della Dottrina dell'interelle di voler eller partecipi nel Dominio, come poi si palesarono più nelle sedizioni, che frà poco suscitarono contro il governo della Reggente.

E se serpeggiava occulto il veleno de' fedi- ANNO zioficontro il reggimento temporale, con- 1612 tro quello della Chiefa fcorreva palefe, & insolente insultando la di lei podestà, mediante la pubblicazione d'un libello, ò fia \*\*\*\*. opulculo, la pravirà del quale sospese l'ardimento dell'Auttore, che negò di participarli nella prima uscita la luce, ò l'ombra del fuo nome, ftampato come parto di un incognito. Haveva per titolo di essere un trattato dell' Ecclefiastica, e Politica pode- Life dell' sta, e finalmente si yenne in chiaro essere Ecci flato l'Auttore Edmondo Richerio Sacere sa Podefia. dote di Langres, mà aggregato frà Dottori della Sorbona di Parigi, e come erano palefi le propofizioni erronce, che professava valevoli ad introdurre nella Chiefa uno fcisma formale, nauseò tutti i Prelati, e Clero di quella inclita Nazione Gallicana; mà con maggior sentimento comprendeva il male che potea succederne Giacopo Davi Cardinale di Perona Arcivescovo di Sans, che effendo per la profondità della dottrina, e per chiarore d'ogni virtà l'Agostino della Francia, non tanto discernea con gl' intelletti volgari il mal presente, quanto con la fubblimità del proprio, il male fututo, che l'empio libello potea cagionare alla Dottrina Cattolica. Raccolto per tanto un Sino- Co do , ò fia Concilio di Vescovi nella stessa con Città di Parigi il decimoterzo giorno di Marzo, e presedendovi egli stesio, non tanto per la preminenza di Metropolita, quanto con quella, che fopra ogni credere venerabile gli attribuiva la pubblica estimazione della di lui fapienza, fece leggere l'estratto agl'Adunati di ciò, che contenea l'opuscolo di propofizioni erronee, pericolofe, e scismatiche, il quale esprimeasi, che havendo l'Auttore alterati i sensi della facra Istoria, voleva che il Redentore havesse conferita la fest Podettà della Chiefa non folo à tutti gl' Appostoli, mà ancora à tutti i discepoli nell' atto della loro chiamata, e che poi la particolare auttorità data à San Pietro come posteriore di tempo, non potesse pregiudicare all'anteriore già acquistata dagl' Appostoli, e discepoli del medesimo Cristo. Re-

stringersi tutta l'auttorità suddetta nell'usat

la pena delle Censure, mà non mai quella

delle temporali ; Che i Benefiziati dovean-

si eleggere da' Popoli, e da' Cleri, e che il Signore havendo constituito per Capo

della Chiefa San Pietro , havevali ancora dato il configlio degl' Appoftoli, e che

però il Papa di lui successore nulla ha-

veva di auttorità senza l'assenso del Con-

ANNO cilio, mentre effendo egli Uomo fottopo-1612 fto all'Ira, all'Amore, all'Odio cagionava il reggimento di lui dispotico confusione alla Chiefa, e quindi confinarfi la pienezza della Podestà Papale al diritto d'interpretare, e non à quello di far nuovi Canoni; che se il Signore haveva detto à San Pietro che la di lui Fede sarebbe stabile, ciò intendevafi durante la vita foladel medefimo Redentore, condannando in fine Gregorio Settimo Papa, perchè havesse usata da sè

stesso la pienezza della Podestà Pontificia,

che per l'avanti era nell'arbitrio de' Con-

Uditafi la relazione dell'empio libello fi

fentì ancora la confutazione fatta da An-Ex Latte drea Duallio famoso Dottore della Sorbo-

na, che impugnando capo per capo faceva riconoscere palesemente Scismatiche le recitate propofizioni , il che applaudito dalle voci festose de Padri, diè luogo poi ad udirfi la sentenza del Cardinale Metropolita, il quale ricevendo il fupposto, che non contrastavasi dal Richerio, che la Chiesa havesse la podestà delle Censure, eccittò à riflettere alla disposizione del Concilio di Triburia celebratofi l'anno ottocentonovantacinque, nel quale si dispone, che le pene più rigorofe temporali fi adoprino per punire gli scommunicati disprezzatori delle censure, ordinando di perfeguitarli con le carceri, con la privazione delle dignità, e di altri beni, se non risolveransi di esibire la debita foddisfazione alla Chiefa, e se Richerio non impugnava l'uso delle censure doveva necessariamente ammettere l'accesforio alle medefime quando fieno disprezzate, cioè della pena temporale, essendo questa ragione della Podestà data da Dioal di lei capo, di pascere, di sciogliere, e di legare, come di essa haveva usato Leone Terzo nel punire i Greci Scifmatici trafferendo il loro Impero in Carlo Magno, e Zacheria trasportando quello di Francia di Chilperico in Pipino. Anzi rinvenirfi un' esempio più antico, e venerabile tratto dall' Epistola trentogresima dell'undecima indizione di San Gregorio Magno, dove concedendo alcuni Privilegi al Monastero di San Medardo di Soifsons dichiarato foggetto alla Sede Appottolica esente dalla giurifdizione Vescovale, impone à tutti i Vescovi, Giudici, e Rè di offervarli fotto pena di fcommunica,e della privazione delle loro dimità : così ancora lo stesso San Gregorio Magno nell'Epistola à Senatore Prete intor-

no a' Privilegi concessi allo Spedale di Au-

#### SACERDOZIO.

tun ne impone l'offervanza in pena della ANNO privazione delle dignità loro, à i Rè, a' Sacerdoti, & a' Giudici . Parimenti havere San Gregorio Secondo interdetto a' Popoli d'Italia di pagar il tributo a' Cesare dopò haverlo fottoposto alle censure per l'Eresia che proteggea degl'Iconoclafti; Così il Concilio di Valenza al Rodano, fotto Papa Stefano Quinto onorò del nome, e dignità regali Lodovico figliuolo di Bolone, giudicando per giustizia doverseli la successione. il che importava tale preeminenza temporale nella Chicía, e di lei Capo da non recarfi in dubbio. Leggerfi nel Capitolo quis quis questione terza causa ventuna l'impofizione della pena pecuniaria, e nel Capitolo Qui alterius alla causa quinta questione prima l'uso della Verga; e nel Toletano secondo la prigionia, ò sia Ergastolo decretato per pena 2' delinquenti ; che se gl'Appostoli , o Discepoli havessero conseguita la medesima auttorità da Gesù Cristo, che poi diede frecialmente à San Pietro con imponerli di pascere le proprie Pecorelle, haverebbe mandata la Chiefa à pascere la Chiefa senza riconoscimento di quell'unità, che per haverla ben palefe fece dare le Chiavi ad un folo, e non à molti; recando à questo modo chiarezza nella Confessione mediante il diftinguerfi il Pastore che pasce, dall'Ovile pasciuto.

Surfero i Partegiani degl'errori di Richerio ad impugnare la verità delle due Epistole, che si erano addotte di San Gregorio Controlle intorno à i Privilegi di San Medardo di Soi C. et de Riche intorno à i Privilegi di San Medardo di Soi C. fons, e dello Spedale di Autun, allegandole de folici per false, e supposte, e non parto legitimo di S. Garg della penna di quel Santo Pontefice, e quanto alla prima adduffero non rinvenirfi negl' antichi Codici manuscritti del registro Gregoriano, e l'inverifimilitudine, che l'havesse Gregorio diretta à tutti i Vescovi, quando concerneva il folo riguardo del Vescovo di Soissons nella Diocese del quale era il Monastero, che veniva privilegiato, così che si vezga soscritta da Gregorio, e Felice Vescovi di Porto, quando non è verisimile, che in un tempo medefimo fiano due Vescovi nella medesima Chiesa; e di più,

che vedendosi segnata come Segretario dal

Vescoyo di Anania col nome di Pietro, ta-

le Città non si rinvenga nella Geografia

Vescovale, e quindi sul valore di questi

tre indizi rimanere giustificata la falsità del-

la Lettera, e per conseguenza insufiistente

l'argomento dedotto, che San Gregorio havesie usato le pene temporali per custodia, ò

ANNO Jelle Leggi, e de' Privilegi Sacri. Coal pa1819 riment immanere (inferte di fitzital Ialra1819 riment immanere (inferte di fitzital Ialra1819 riment immanere (inferte di fitzital Ialra1819 riment inferte di Artun, mentre il rispore della
controllan nota maniferetoria del Santiffino
Gregorio, efprefia particolarmente con le
imperiole parole, ofre faitmond el Santiffino
Gregorio, efprefia particolarmente con le
imperiole parole, ofre faitmond el Rastarradati, a Giudei; à d'altra Perspose fisalari
bactifina contratamenta d'aque Deverta, figilo
priris. E che quando anocra fosfie vera, e
pon faifa l'Espitola dovea addolcirifi lacrolo-

tenore di quel Periodo con la mite interpre-

tazione, che non fosse altrimenti una mi-

naccia procedente da un diritto di Podestà

coattiva, ò giurisdizionale, mà di una sola imprecazione da potersi minacciare da

qual fi fia privata persona.

Non fu malagevole alla Dottrina, e sade pienza de grand Uomini, che inquel grande confesso teneano le parti in mantenimento delle preeminenze di Santa Chiefa, e del di lei Capo Romano Pontefice, vendicare dalle recitate opposizioni la verità dell'allegate due lettere di San Gregorio; perchè quanto alla prima diretta al Vescovo di Soisfons non era irragionevole la risposta, che fosse diretta à tutti i Vescovi, benchè recasfe un Privileggio particolare ad un Monastero della fola Diocefe di Soifsons, quando comprendendo il medefimo Privilegio qualche pregiudizio dell'ordinario Diocefano, ben' imponevasi agl' altri Vescovi liberi dal proprio interesse di haverne custodia : così il vedersi soscritto Felice, e Gregorio col medesimo titolo di Vescovi di Porto, nè pure costituiva insuperabile argomento, quando uno poteva essere ritolare dopò haverlo rinunziato, e l'altro effettivo possessore dello stesso Vescovado, ò che l'uno, e l'altro nome era proprio d'una fola persona denominata Gregorio Felice, alterato poi dall' aggiunta inconfiderata di chi trascrisse con la Copula, & . Parimenti non essere inverifimile d'alterazione di Pictro Vescovo di Anania, quando leggefi con poco divario el pressa così in altre memorie antiche la Città d'Anagni sede Vescoyale ancora celebre in quei rempi, più che ne presenti fra popoli Eroici in Campagna, ne produr gran forza il non trovarsi in tutti i Registri Gregoriani detta lettera, quando ne' più copiofi leggeafi, come in quello della libraria di San Vittore della stessa Città di Parigi. Più palefe ancora riufcire la verità non tanto impugnata dell' altra lettera à Senatore Prete,

Tomo Primo .

alla quale non toglicafi vigore con la storta ANNO interpretazione dell'allegato periodo, come 1612 che esprimesse una imprecazione inconveneyole alla rettitudine dell'animo di San Gregorio, da che non possono accoppiarsi insieme giuffizia incorrotta, & esalazione d'imprecare in danno de' proffimi, propria folamente à quell'animo che vuol fare il male fenza il diritto di cagionarlo per le vie legitime, il che portando evidente uno stimolo d'ingiustizia, non consentiva l'innocenza tanto infigne, e cospicua dell' immacolato scrivere di Gregorio, che dovesse soggiacere ad una taccia aggravante ancor la fama di Uomini solamente prosessori dell'onestà per mera infinuazione della morale, e quindi spogliata dal livore, che per necessità si doyrebbe ammettere la minaccia del recitato periodo, e considerato ne' termini pari della Giustizia, non rimanere dubbio che non ettendafi alla comminazione delle pene temporali contro la Podesta Regia, s'essa si sa violatrice delle ragioni , e Privilegi della Chiefa; mentre non cadendo in contefa nella mente di qual fi fia Cattolico, che i Sacerdoti fiano in piena foggezzione del foro Ecclefiaftico, vedefi chiaramente, che i Rè, & i Giudici, & altre persone secolari fono considerate eguali nell'allegata comminazione di San Gregorio, cioè se alcuno de' Re, Sacerdoti, è Giudici, è persone secolari contraverranno, fiano privi della dignità, onore, e podeftà ; e se gl'impugnatori non poteyano per nessun conto salvare dalla foggezzione del Pontefice San Gregorio i Sacerdoti, nè pure potevano inferire che egli ne tenesse esenti i Rè, & i Giudici secolari, quando con la stessa pena con il medesimo e pari trattamento, à tutti egualmente imponeva i castighi se fossino delinquenti in preterire, e violare le di lui concessioni Appostoliche; tanto più che gl'antichi documenti accertavano la verità di detta lettera, anzi di detto fenfo imperativo non imprecativo, quando Gregorio Settimo, visfuto nel Secolo Undecimo, l'addusse per esempio, esondamento della sentenza, con la quale egli privò della Corona, e Regno di Germania, l'Imperatore Enrico, come eglistessoscrisse ad Erimanno Vescovo di Metz al libro ottavo delle fue Epiftole, le quali cose convincendo di falsa la Dottrina del Libello Richeriano, e la verità delle Decres del Auttorità addotte per confortarla, fù da Concilio tutti i yoti Sinodali dannato per diffeminatoredi propofizioni false, erronce, scandalofe, fcismatiche, e giusta al loro senso

ANNALI DEL ANNO preciso ereticali in lasciar intatti i diritti regali, e quelli che donano alla Chiefa Galica-Es Lasse na i propri Privilegi, il che confirmò poi altro Sinodo Provinciale di Ais fotto la presidenza di quell'Arcivescoyo Paolo il di ven-

tiquattro di Maggio. In Spagna con la somma allegrezza, che 17 provava il Rè Filippo per havere sì bene ac-Ex 8-1100 commodata di Marito l'Infanta sua figliuola prometta (posa al Rè Crittianissimo, permise l'esecuzione della Bolla già spedita quest' anno presente al Pontefice Paolo à

ri favore delle Missioni Appostoliche dell'Indie. Imperocchè erafi già provveduto da eguidradi. Clemente Ottavo ad istanza de' Ministri Regi, che nessuno potesse intraprendere quel viaggio, anche per splo transito, con l'oggetto di pallar più avanti ne' Regni del Giáppone, e della Cina, se non per la via della navigazione Portogheie da Lisbona per l'Oceano Affricano, & indiano, all' Emporio universale dell'India cioè alla Città di Goa, forse temendo, che sotto la pia apparenza di Ministri Evangelici s'introducesfero in quelle Piazze di tanta gelofia i nemici della pubblica pace, ò persone più amanti dell'interesse degl'altri Principi, che della Corona di Portogallo, il che forse riconosciuto ò vano, ò falso, ò non abile à cagionar timore, ordinò il Pontefice Paolo con l'assenso del presato Rè Cattolico, e tutti i Superiori degl'ordini Mendicanti, che spedifsero i Miffionari alla difseminazione dell' Evangelo nell'Indie Orientali, per qual si

sia strada, senza attendere le anteriori disposi-

zioni de Pontefici di doversi entrare per

l'unica Porta di Portogallo, edi Gog. E

fuffiftendo ancora nel fuo vigore la Tregua stabilita con le Provincie unite d'Oianda,

andavasi apparecchiando ripigliar l'Armi,

con maggior vantaggio, terminata che foi-

fe, togliendo loro il fomento degl'aiuti d'In-

ghilterra, mentre impiegò ogni sforzo, per

indurre quel Rè Giacopo alla promessa di

non fomministrar loro alcun foccorso. In Polonia riconobbe finalmente il Rè Extent. Sigifmondo, che i trionfi della Molcovia, 2004. 46 come riportati fopra gente totalmente infedele, instabile, volubile, e perperui inimici de' Principi, e de' Riti della Chiefa Latina, non potevano efibire speranze di nessuna fusfistenza per il nuovo Regno del Principe Ladislao suo figliuolo, riconosciuto per

Gran Duca da nna parte de Primati Moscoviti, mentre l'astra riuscita più poderola, come animata dall'inclinazione naturale della Nazione sempremai instabile surfe con un feguiro così numerofo, ehe im. ANNO primendo timore al partito Polacco, anche poco contento per mancamento de' promeffi foccorfi pecuniari, alla foddisfazione de quali non potea supplire l'erario di Polo-Necessale nia, si accostò à promovere la ricuperazione della Regia di Mosca, accoppiando le

proprie forze con l'altro partito Nazionale. Erano restati cola molti Nobili Polacchi con le migliori milizie di prefidio, mà corrompendo con varie crudeltà i frutti di tante vittorie si sollevarono le Turbe, pigliando le armi per discacciarli, perlocchè tù loro forza rinchiudersi nel Castello maggiore munito di diciasette Torri, e perciò creduto inespugnabile à sforzarsi da follevati, mà la stretta provisione degl'alimenti, ridusse prestoil presidioalla durissima necesfirà della fame; di che raguagliato il Rè Sigifmondo, volle intraprendere quel viaggio, anche contro il parere de Senatori più faggi, mà pervenuto in quelle vicinanze udi, che gl'affediati Pnlacchi haveano capitolata la cessione del Castello salva la vita, e Bagaglio, per la qual cagione ritornò in Polonia con essi, lasciando che i Mo-

scoviti provvedellero di nuovo Signore in liberrà. Convennero per tanto i Voti di am- Eleiser di bedue i partiti nell'elezione d'un nuovo Gran Gran Duca, esaltando à quel grado Michele Fredoviz à fola persuasione d'un vilistimo Artiere, ò come dicono di un Macellaio, il quale presentatosi alli Capi dell'

una, e dell'altra fazione, artestò loro non

esservi Uomo più abile à raddrizzare le ab-

battute fortune della Patria del predetto Michele conosciuto da lui, anche per celefle rivelazione, al che affenrendo la Turba, che secondo la condizione de' movi. menti della moltitudine hà sempre maggior pensiero di cercare à chi servire, che difficoltà del servizio già destinato, restò à quetia fola propofizione efaltato Michele, & attaccato l'avvanzo del partito Polacco, con strage sanguinosa resiarono distrutti, e ricuperata la Città di Mosca stabilita per sede del nuovo Principe, e riordinata la confusione delle cose, cagionata dalle preterire mutazioni, che ancora fuffiftevano du-

rante l'occupazione di Smolen(co, à cui diriz-

zò i penfieri, e le forze Michele sudetto se

bene con malagevolezze affai afpre. Ed il male si rendè ancora peggiore alla Repubblica Polacca, per avvenimenti co- Es Rifer-tanto infausti della Moscovia, mentre la della Maria distruzzione, che necessariamente cagionarono delle forze , e de pensieri aprirono la

porta

ANNO porta à i gravi pregiudizi, che indi fostennero da una Potenza molto più formidabile, cioè dall'Ottomana nel Principato della Moldayia. Dominavasi quella Regione da' propri Duchi naturali , con l'ordinaria successione della natural discendenza, e con riconoscimento della Sovranità del

with Rè di Polonia, benchè preoccupando ne' in Millaru tempi più recentitutti gli Stati aggiacenti Des Cohi- all'Ungheria la prepotenza Ottomana, toffino sforzati quei Duchi di farfi tributari ancora al Sultano, e mancato di vita l'ultimo Duca Geremia Moilla con un folo figliuolo detto Costantino, mal consigliato da' fuoi proffimi trascurò il dovuto riconoscimento alla Porta, negandole il Tributo consueto, & allegando di non voler pregiudicare al proprio Sovrano Rè di Polonia: e benche per parte di Acmet folle ammonito à soddissare al proprio debito, egli persistendo nella negativa cagionò l'affermativa à On II Tur- savore di Stefano Tomza, che di vile sante

"ta in feo- Unghero fenza penetrarfi per l'ofcurità la propria origine si avvanzò à chiedere l'investitura della Moldavià, che riportò da Acmet insieme col braccio armato di dieci mila Tartari fotto la Condotta di Cafimiro Mursia per sarle dare esecuzione, come su fatto, con invadere quello Stato, falvatosi con la suga Costantino, portando le proprie querele in Polonia per venire affiftito, e foccorfo in tanto precipizio della fortuna sua, e maggiore ancora de' pregiudizi del Sovrano; e perchè quell'inselice Regione fosse ben lacerata dalle stragi per più d'una parte surse Stefano Potoschi cognato di Costantino per disenderlo, & assoldati fei mila Fanti entrò ad occupare alcuni luoghi per la parte di Polonia, & à resistere all'invasore Tomza, che raddoppiando le forze fece condurre al proprio fervizio fino à trenta mila Cavalli Tartari del Crim, & avvanzandosi con nervo di gentesì formidabile ad incontrare il Tomza se li presentò avanti in quel luogo dove fi unifcono i fiu-

Oce 6 bare corniato da' Monti, e chiuso dalle correnți delle Riviere, efibifce agl'occupatori de' Dica passi tale vantaggio, che possono dirsi incatenate quelle Milizie, che vi fi trovano fequestrate; e quindi havendo potuto l'Invasore Tomza con le numerose bande della fua Cavalleria impadronirsi di ogni accesso, li riuscì agevole di chiudere in maniera le genti di Costantino, e del Potoschi, che non potendo allargare le schiere per ordinarle à difefa, inviluppati nella confusione,

mi di Eta, e Prut. E questo un sitoche at-

che cagionavasi vicendevolmente, surono ANNO strette sì poderosamente da' Tartari, che 1612 in una generale sconsitta, che infelicemente fostennero, vi perirono tutti quelli che la perizia del nuoto nel yalicare le riviere non indusse à salyamento, che surono ben pochi . Cadde Costantino schiavo in podere del nemico, che lo mandò in Costantinopoli à pagar con la propria vita quel Tribùto, che haveva negato di preftar col denaro, mentre la riflettione delle proprie calamità sì acerbamente lo crucciarono, che perì di fame, e di freddo, & il Potoschi coperto da una Trinciera di Carri fi falvò con vigorofa difefa, & Aleffandro fratello di Costantino, infamando ancor più la sua profapia, donato al Sultano, per incontrare più felici aufpici nella fua grazia, appostatò dalla Fede di Cristo, oscurando con tanta infamia il lustro, che haveva per gloria militare, e per chiarezza di fangue ere-

ditato dagl'Avi.

Il Rè Sigismondo occupato, come narrammo, nella Guerra co' Moscoviti, e non Estili Ele infervorato dagli stimoli della Repubblica , sucion le deliberazioni della quale dovendosi raccogliere dal Voto di tanti Senatori, se riefcono prudenti per la favia discussione sotto il giudizio, e l'esame di tante Teste, sono per lo più troppo tardi, udi taliragguagli con l'acerbità del cordoglio di non potere esibire follecito il rimedio; tanto più che i Tartari veduti abbandonati i Confini da quella parte, entrarono con vigorofe correrie àdevastar la Polonia, e però nell'impotenza di usare le armi risolute si appigliò agl'ufizi, e preghiere, destinando suo Am- Courte de Peles basciatore alla Porta Samuelle Targouschi, perchè rappresentasse violata la Pace, che la Corona di Polonia seco nutriva, mentre Coftantino con l'ombra del Vaffallaggio, che nè godea era stato discacciato dalla Moldavia incontraftabile feudo della medelima; Mà l'alterigia connaturale degl' Ottomani aumentatali fopra ogni credere dalle Vittorie riportate, elibì all'Ambasciatore risposte più acerbe, & incivili, che nè pure immune da minaccie capitali sù la propria vita riconobbe per largo partito il potersene ritornar falvo senza alcun frutto; anzi incaricò Acmet al Bassà di Belgrado, che composto l'Esercito insieme co' Tartati prefidiasse la Moldavia, e sostenesse la conquista con ogni atto d'ostilità, che potesse destare la discsa de' Polac-

In Venezia, da che non parlammo degl' Dd 2

ANNO avvenimenti di quella Serenissima Repub-1612 blica, havea incorfa la comune forte dell' Extiant. umanità il Doge Leonardo Donato, mancato l'anno presente nel settantesimo sesto dell' età fua con fama di buon Principe; mà di severo osservatore delle Leggi politiche

Ment del che importa lo stesso, che l'ester troppo fisfo all'interesse di Stato, col quale non rimane agevolmente incontaminato il rifpetto della Religione, e del ben privato; fùper ciò negl' ultimi giorni del di lui Principato acceso qualche disturbo della Repub-renta blica col Pontesice Paolo à cagione, che volendo efiggere la comunità di Ferrara il Da-

zio dell'Ancoraggio, ò fia dell'Ancore de' Legni navigabili, che dan fondo nel feno chiamato Sacco di Goro, quando spediti dal loro scarico, ò carico sferrano per la partenza, pretefero i Veneti, che folie ciò preeminenza ò del pretefo Dominio del Mare Adriatico, ò attinenza al confine del loro Stato; & ingiunfero perciò à Francesco Molino Capitano del Golfo, che discacciato l'Appaltatore di detto Provento chiamato l'Armiraglio coltituisse l'elattore per essi di quel diritto, come feguì con la fuga del Ministro Ferratese. Si risentì amaro l'animo di Paolo, e n'espresse doglianze con l'Ambasciatore Tommaso Contarini, che participate al Senato, impose al Molino l'a-bolizione del fatto, convenendosi poi in amichevoletrattato la composizione della differenza, appuntato il congresso de comuni Deputati per maturarla con la rico-

gnizione de veri limiti dell'uno, e dell'al-

tro Stato, come abboccatifi nel Borgo del-

le Papozze, Mailimo Mailimi, & Ardui-Lofeina in no Arduini per il Papa, Bernardo Marcelfoipaía. lo, e Battifta Nani Veneti, disciolsero il Confesso senza positiva determinazione. Ma se il Senato era attento custode de Confini del proprio Stato, si dimostrò più rifromità del gido custode delle fue Leggi , una delle

quali, interdicendo a' Patrizi il commercio co' Principi stranieri, molto più se sossino contaggioli, trovatone trasgressore Angelo Badoaro, volle che l'ignominia delle forcheammonisse gl'altri, che nè convenienza , nè nessun rispetto poteano addolcir quel rigore , che recava la sicurezza del pubblico ripofo infociabile con le aderenze adaltri Regnanti, che tutti debbono tenerfi nemici per non abbagliarfi in cofa, che non ammette abbaglio fenza pericolo della

oro Do. Pubblica libertà. Al defonto Doge fù fostigi Meno. tuito Marc' Antonio Memo, che nella venustà del suo aspetto, e con la maturità del fuo fenno diè cuore, e fortezza alla Re. ANNO pubblica nelle fuccessive turbolenze.

In Olanda impiegavanti da quella nuova Repubblica delle Provincie unite, i respiri, Ex etc. 80 che loro concedeva con la feritta Tregua la ferit vasta Potenza Austriaca, nello stabilire la Ex Segreto navigazione, & il traffico nelle regioni più lontane, da' provecci di cui ricava in fostanvendo ancora incominciato à nutrir pensieri

za il vigore della propria fussistenza; & hadi esser riconosciuta, come Principe libero, e fovrano dalle maggiori Corte del Mondo, eccitarono questi due stimoli la spedizione d'un Ambasciatore alla Porta Ottomana, ad effetto, che venendo accettato da quel Capo di tanti Regni, costituisse esempio di esiggere un simile riconoscimento dagl' altri Potentati inferiori; mà effendo la Corte Ottomana antipode per ogni regola, e costume all'altre del Cristianessmo, e non havendo quel Cielo altro Polo, che l'interesse, hà per incognite le difficoltà, che odonfi fra Critiani di ricevere Ambafciatori da Principi di moderna fortuna, mà non ricevendone ressumo senza il tributo di preziofi doni tutti gli ammette, anche per splendore della propria Regia, fatta più opulentadalla dimora de' Ministri stranieri, che confumano tant'oro per fostenervi il decoro della loro rappresentanza; è bensì rifervato il Sultano à spedire, e mantenere esto Ambasciatori in altre Corti, per non foggiacere a' dispendi dell' Erario ne' doni, e nel loro mantenimento. Fù dunque accettato volontieri l'Ambasciatore Olandese in Costantinopoli, il quale nella fua prima Audienza propofe i motivi della propria spedizione, estesi in tre capi, cioè per la liberazione degli fchiavi loro Vatialli. per stabilire una Lega con la Potenza Ottomana, giacchè era comune l'inimico della Monarchia Spagnuola, & In fine per la permissione di poter Navigare in tutti i Mari, e Porti di quell'ampio Dominio, con l'uso delle proprie bandiere, quando fino à quell' ora havevano Navigato con quelle di

Francia. A quest'ittanza fece l'Ambascia. Rifetta deltore la conveniente strada agevole con la qualità di fontuofi Regali, e tutto ottenne con la permissione di poter tenere un Ambasciatore in Costantinopoli, con l'uguaglianza del trattamento à quelli di fimili Potentati. Per altra parte erano ancora più arditi gl'attentati della medefima Navigazione, intraprefa da alcune Navi d'Olanda, fotto des alla Ci

la condotta di Racilino celebre Armiraglio. Pensò egli di poter penetrare per l'Oceano

ANNO Aquilonare, ò fia Tartarico alle cofle Set-1612 tentrionali del Regno della Cina, quando fino à quello tempo non havevasene pratica, nè cognizione, che potelle navigarfi fe non per l'Oceano Australe, girando la Penisola dell'Affrica, e per l'Oceano Indiano fcorrendo quelle Riviere di Malacca accostarsi all'Isola di Macao, & al continente di Cantore, che è il più Meridionale della Cina medefima; inoltratefi dunque le Navi Olandesi nel vastissimo Oceano Boreale, cominciò à mancarli la luce, non che i raggi del Sole, e perdendo in un'orrida contufione ogni traccia delle Stelle, e de' Venti, periti numerofi Nocchieri, e Soldati per l'inclemenza dell' Aria furono costretti al ritorno con infelice successo, che sarebbe stato più espediente al bene della Cattolica Religio-

> ne, se la medesima sorte havessero incontrata nell'ordinaria Navigazione australe, ancora per i pregiudizi, che han recati à i

progretti delle missioni Appostoliche, e

nell'Indie, e nella Cina, e nel Giap-

23 In Oriente Acmet Gran Sultano provava Ex Sagreto mille le contingenze, e di molestie, e di e Bijar. giubilo per le nozze delle Figliuole fpofate à Nasuf Visir, & à Meemet Capitano Bassà del Mare, & i cordogli per il male Percota da contaggioso, che affliggeva la Regia, perad Saltar locche ritiratofi ad una delle Cafe Regie di Campagna, chiamato Draut Bassa dove ancora era intento ad alzare una fontuofa fabrica, e trattenendoli à mirare il progreffo, un Dervis, ò fia Monaco Maomettano. gli scagliò contro un sasso, che lo serì in una fpalla, perlocchè arreftato il percufsore fù così celere la vendetta pigliata dalle Guardie circostanti, che non potè rinvenirsi con l'interrogazioni qual fosse stato il motivo di tanta animofità, restato perciò occulto. Quanto alla Pace à cui fù rifoluto nell'anno paffato di aderire col Perfiano, in queff'an-Partol no restò totalmente sconvolta, & esclu-

(a, perocchè se bene erasi mosso il Rè di Per-

fia à spedirli un Ambasciatore, e che ANNO con effo lui si fosse approvata la concor- 1612 dia , nondimeno i patti fi riputavano lefivi ; mentre estendeasi alla promessa di render tributo ogni anno, di due cento fomme di feta al Sultano, e che il Regio Primogenito s'intitolasse Bassa di Tauris, che nell'amministrazione del Governo dovesse però servirsi d'un Giudice, ò Cadì da spedirseli dall'Ottomano, e che fosse accompagnato il ritorno dell'Ambasciatore in Persia, con un Chiaus, ò Ministro della Porta, per haverne la ratificazione; mà non folo fù denegata, mà come le condizioni fossero ingiuriose alla Grandezza, e libertà Perfiana, imputatodi fellonia il proprio Ambasciatore, su fatto decapitare, & al Chiaus Ottomanotagliare l'una, e l'altra mano, perlocchè concitati ad alta indignazione i Ministri della Porta meditarono più sanguinoso che mai il proseguimento della Guerra come racconte-

remo. In Affrica continuava la dissensione trà i Seriffi Abbdale figliuolo di Xequi, e Zi- Ex 5 piaco. dano Dilibi fratelli, i quali non riputando comit. battevoli i rigori dell'Armi per decidere le loro controversie, ricorfero ancora ai mezzi diabolici d'incantesimi, restando vittoriofo Abbdale contro il Zio, benchè poi que. Africa. fto ancora con maggiori forze battuto l'emulo, trionfasse con la di lui morte; e come molti Cristiani per debito di Vassalaggio trovavanti à militare nell'uno, e nell'altro partito, ne' suddetti replicati conflitti nelle vicinanze delle Città di Tunifi, & Algieri sostennero i trattamenti più crudeli come nemici, per doppio capo da' vincitori, e per quello del partito avverso, per sen cui militavano, e molto più per quello della Fede di Cristo, che protessavano, e quindi se sopra à questo capo furono più atroci, e barbare le maniere, che versarono il lor fangue per giocondo spettacolo degl'Intedeli, loro mal grado li dupplicarono le Corone -

#### 

# Anno 1613.

## SOMMARIO.

1 Fondazione del Seminario de Carmelitani Scalzi per le Millioni . Proibrzione dell' Ambito a' Ci-

2 Cogrone de' diffurbi in Italia per la morte del Du-ca di Mantova, e pretenfioni del Duca di Sa-voja per la Figliuola, e Nipote.

2 Qualità di Carlo Emanuello Duca di Savoia, e fito del Monferrato . Mossa d'armi con l'occupazione fatta da lui di Trino , Alba, e Mon-

A Nunziatura del Vescovo di Bertinoro per comporre la differenza, fuoi ufizi, e proposte, e rif-poste del Duca di Savoja. 5 Proposizioni spiacevoli satte dugli Spagnuoli per

la concordia frà Savoja, e Mantova. Ambasciata del Turco all'Imperatore chiedendo

la Ceffione della Transitvania dove s'intrude Betlem Gabor 7 Invasione fatta dall' Armi Ottomane nella Tran

filvania. Morte del Battori, ed efaltazione del 8 Pensieri della Corte di Francia per i moti d'Italia non eseguiti. Fondazione in Francia dell' Oratorio di Gesti. Difficoltà di oggregarcifi i Dettori della Sor-

10 Confielio del Duca di Lerma , ebe il Rè Cattoli-

'Anno Decimoterzo del Secolo vie-ANNO ne distinto dall' Indizione undeci-1613 ma. Il Pontefice Paolo hayeva già Es Balla: cinque anni prima eretta una Congregazio-Kom. To.j. ne di Soggetti, denominata di San Paolo, la quale abbracciando i Religiofi più capaci dell'Ordine de' Carmelitani Riformati, ò fiano Scalzi di Spagna, e d'Italia, detti Terefiani, deftinavanfi come candidati per l'arduo peso delle Missioni Appostoliche. mà poi scoprendo al paragone della riuscita. ò vani, ò non efficaci i provvedimenti stabiliti per detto Colleggio col savore dell'Eroica carità, di cui animavafi ogni azione del fuo memorabile Pontificato, il fettimo giorno di Marzo dell'anno prefente annullò la predetta fondaziorie, instituendo in lucgo della medefima, un Seminario di Protessi di detto Ordine della Congregazione d'Italia, i quali elibisfero migliori speranze per abilità, e per attitudine, ad apprendere le fa-

velle Barbare, e per la sosterenza, e moderazione di accommodarfi a' più barbari co-Mi stumi delle Nazioni Oltramarine, frà le quali dovean posare per disseminare nell' Évangelica Predicazione la Fede Carrolica;

co famenti i moti d' Italia per proprio profitto . 11 Parere contrario d'altri Configlieri, e rifoluzione che i Ministri Spagnuoli procurino la Pace in apbarceza,

12 Ambasciata del Turco in Polonia à favore dell' Investitura data della Moldavia, tolerata dal

Re Sigilmondo. 13 Irvafione della Lituania fatta da' Mofcoviti, e

da Cofacebi contro di essi, e loro qualità. 14 Dissensoni frà Calvinsti, Arminiani, e Gomarificon travaglio del Rè d'Imb.lierra. 15 Offelit à degl' Eretici Implesi nell' India Occiden-

tale contro i Sacerdoti Cattolici. 16 Pace frà Suzzia, e Danimarca 17 Preparazioni Militari della Repubblica Veneta

à favore del Duca di Mantova, e travagli di lei con gli Uscochi . 18 Impresa proposta dal Duca di Nivers contro il

Turco disapprovata dal Senato 19 Marte, e qualnà di Gio: Battifla Guerini.

20 Progreffe del Perfiamo contro il Tierco, che rice. ve dami anche in Mare dalle Galere di Spa-23 Notizie del Regno della Cina, e Introduzzione

della Fede Cr fliana colà . 22 Persecuzione de Missionarj Appostolici Gesuiti fedata .

che se bene parve condannarsi con questa po- ANNO fleriore constituzione, come male determinata l'anteriore, nulladimeno riesce comendabile, perchè ambedue uscirono dagl' impulsi della carità del Pontefice, la quale se bene al tentir dell'Appottolo nulla opera di male, ben si verstica questo celeste documentoin tale rincontro, mentre la carità di Paolo sece operarli bene nella costituzione del Collegio di San Paolo, & indi operar meglio nella riformazione, e costiruzione del Seminario suddetto . Come successivamente operò col santissimo fine nell'interdire sotto il giorno ultimo di Marzoa' Monaci di San Bernardo della Congregazione Ciftercienfe, i defideri delle dignità, Ufizi, bio è Ciftere ministeri del loro Ordine, col sayore cientid'ufizjd'interpofizioni, e di preghiere, statuendo rei ancora, e degni delle medesime pene i Superiori Regolari, che ricevessero, ò attendeflero, e considerassero come merito de' pretendenti gl'ufizj, che eransi procurari con la temerità delle pretefe, e delle inchiefte, riuscendo sommamente stomachevole, che i Professi della persezzione

regolare, quasi pentiti del facrificio fat-

ANNO to à Dio della loro volontà, ne ripiglino poi 1613 l'uso cotanto illegito per inalzarla con l'arti dell'ambizione, è al sasto dell'Alterigia nel lustro della dignità, ò alla Podestà divolere

dominare a' Soggetti.

Da queste perpetue costituzioni non-era . 2 Le Caprie l'animo del Papa distratto in sorma, che "HILLIA" non risentisse i pericoli del perturbamento Es Nati della Pace d'Italia, à cui foggiaceva anche Hills. Fr. della Pacca Rossay, a cla loggacora anche 101. 101. 10 stato temporale della Chiesa, che rende Ex Special. alla medesima quel lustro, che la salva Le Brenie dall'infolenza degl'Eretici, e la fa più stiu Paul. F. mabile nella venerazione de' Cattolici, e

però egli oltremodo follecito di confervarne il ripolo, intraprese quest'anno l'aggiustamento per serenare quei torbidi, che infestavano la tranquillità di tutti i Principi d'Italia concitati dalle novità, e cagioni se-

Monte del guenti. Era sù lo fpirare dell'anno preteridestribili Francesco Secondo Duca di Mantova, la-

sciando una figliuola per nome Maria nata da Margherita di Savoia primogenita di quel Duca Carlo Emanuello. Alla fuccesfione del defonto aspiravano i Principi Ferdinando Cardinale Gonzaga, e Vincenzo, che come minore dell'altro, al medefimo lafciò la preminenza del Dominio, che ritenne ancor Cardinale, per qualche tempo, benchè poi non essendo Sacerdote per dispensazione Pontificia si accoppiasse in Matrimonio; e come nel Ducato di Mantova la legge fondamentale del feudo esclude le femmine, che poi ammette capaci della successione quelle del Monferrato, che vien dominato dalla stessa samiglia Gonzaga, non era dubbio, che à Maria Bambina, erafi aperta la ragione quando atteneva in grado più profiimo all'ultimo inveftito, qualefu il Duca Francesco di lei Genitore; e come le caufe degli Stati fi giudicano con metodo totalmente opposto a' giudizi de' poderi privati ne' quali l'esecuzione del braccio armato del foro fuccede alla discussione, e sentenza anteriormente ceduta; quando che nelle differenze frà Principi l'esecuzione della forza precede la discussione della causa, prevedendosi, che glistrepiti dell'Armi dovevano servire per introduzione di questo guerriero giudizio, infurfe fubito il dubbio della custodia, e salvezza della vita della Bambina fuddetta, & allegando l'Avo materno non doversi pet disposizione delle leggi Imperiali, rapportate frà quelle del Codice Giustiniano al titolo quarantanove del Libro quinto, educarfi il pupillo appresso alle persone, che

erano chlamate, ò dalle disposizioni testa. ANNO mentarie, è dalle prescrizioni delle investiture ne feudi softituite à succederli , quindi il sudetto Duca di Savoia usci in Campo con questa richiesta fatta a' Principi Gonzaghi, perchè con la figliuola Duchessa fosse consegnata in potere à lui, ò presso terza persona la Nipote Bambina, giacchè erano svanite le speranze di gravidanza della Vedova, che egli havevali fatta divolgare, per haver agio da maturare la disposizione di quegli apparecchi. Co' quali egualmente intendea di muovere la Guerra a' propri competitori prima col negozio, indi coll'Ar-

Ed era per verità di tale qualità il medefimo Duca autore di perturbamenti all'Italia, e forse al Cristianesimo da temerli, e gravi, e pertinaci, perocchè era egli instruttodi lunga mano nella fimulazione, ene quini si haveva l'uso sì persetto, che superava ogni pote consumato Ministro in servirsene, sì forte, sì tenace nell'intraprese, che le difficoltà animavanlo più tofto che infreddarlo, sì acuto nell'intendimento, sì fino negl'artifizi, sì profondo nel fenno, che parea addattato per ogni impresa militare, ò civile. Era picciolo, e raccolto di corpo, ma grande di animo, tutto rivolto in sè stesso, e diretro ad ingrandirsi , e curvo di spalle, e poco proporzionato di fattezze, rispetto al corpo, era poi compito rispetto al Capo, dove si chiudeva un'ingegno di tutta vivacità per le cose civili, e militari, e sfavillandoli gl'occhi graziofissimi , e piemi di fuoco trasparia il brio del suo cuore nella grandezza del portamento con le virtù popolari d'affabilità, splendidezza, e cortefia. Era la fua ambizione sì radicata, che per quanto l'Idee de' disegni mal riuscissero, mai ne disperò alcuno, e misurando i defiderj più con la convenienza del fuo fangue Reale, che della presente sortuna, era intolerante di vedersi in mezzo alle forze delle due Corone ad esse inferiore, e non potea sostenere con pace, che le proprie forze non gli elibiflero potere da emulare con essi del pari, e quindi credeva agevole in ogni turbolenza, che sosse insorta, di potereinvolare tanta porzione degli Stati vicini da costituirsi maggiore di quel ch'era nato. A tale qualità del Principe suddetro faceano ad un certo modo corrispondenza à destar la cagione de' torbidi d'Italia, l'istessa qualità del sito della Provincia del Mon- Me ferrato pretefa per eredità della Nipote; perocchè apresi quello Stato in una spaziofa

ANNO Regione, che ò rilevandosi in Colline, ò 1613 estendendosi in pianure, abbraccia un gran tratto di Paese celebre per sertilità, e per abbondanza di terre murate, di Popolazioni, fotto la Metropoli della fortiffima Città di Casale, la qualità di cui per sè sola bastarebbe à renderlo importante, se non lo ne del Pò, che per altro tutta cederebbe à l'onesta non haveva tempera molto fina, à fronte di tanta necessità a' Dominanti della Sayoja, di occupar detto Stato, dall'unione del quale dipendeva l'intera commodità, e ficurezza del proprio, fenza altri pretefti Differente haverebbe rifentiti gli stimoli il moderno nen. e Duca d'invaderlo; mà nè pur questi li mancavano mentre per antiche pretese ragioni della di lui propria famiglia, che in altri tempi eccitarono con quella di Mantova giudiziali, e strepitose differenze, che recate al Giudizio dell'Imperatore Carlo Ozinto, come foyrano del Feudo restarono anzi fomentate, che decise con l'oscurità della fentenza, che ne proferì; di più

costituisse ancora più appresso il Piemonte l'internatsi che sa con molte terre sino alla veduta della Città Capitale di Torino, e con fomma confusione de' Confini non fosse accommodato ad interrompere la navigaziovantaggio de' Vaffalli Savojardi; e quindi fe afferiva il Duca appartenerfeli il Monferato, con altri pretesti d'un Credito dotale non mai pagato da' Gonzaghi, i frutti del quale calcolati con la larghezza di chi cerca pretefti per l'ingrandimento della propria fortuna, afferiyafi afcendere fino ad un millione di scudi; e quindi si avvanzò à portar le fue istanze per venir foddisfatto con la cefsione di quello Stato, per mezzo del Principe d'Afcoli, fpedito da Gio: Mendozza Marchefe dell' Innojofa Governatore di Milano a' Principi Gonzaghi, acciocchè permettendo alla Figliuola Margherita già Vedova il ritorno appresso di lui, seco conducesse la Figliuola bambina, da che inessa passavano ereditarj i diritti del Dominio dello stesso Monserrato; mà perche il Cardinale Ferdinando già haveva per Decreto dell'Imperatore Mattias ottenuta la dichiarazione, che à lui appartenesse di ragione la tutela della Bambina, e confortato à refistere da' prudentissimi configli del Senato Veneto. che nella fmoderazione delle vaste Idee di Savoja, mirava lagrimevole il difordine nel ripolo d'Italia, lo negò costantemente, mà munite le Piazze, e di Cafule, e degl'altti luoghi del Monferrato, erafi apparechiato ad una valida, e fussistente difesa; mà il

Duca di Savoja venuto personalmente in ANNO Vercelli, ricorfe rapidamente all' armi, comandando al Governatore di Chierasco d'invadere la terra d'Alba, al Conte di Verva, di occupare quella di Moncalvo, sopreta avanzandoli egli perfonalmente al formale Trine, Mo attacco di Trino, e riuscendo propizia la co ficu di forte favorita dall'impenfata aggressione in tutti tre i luoghi, restarono con poca difficoltà vittoriofe le di lui armi occupandone il

posicilo. Si concitarono à tali ragguagli grandemente gl'animi di tutti i Principi d'Italia, particolarmente fopra l'importantissima Es la ritlessione, chese bene Carlo Emanuello simulando diffidenza col Governatore di Milano, godeva però in fecreto il conforto de' fuoi Configli , & il Prefidio formidabile delle forze di quel governo, che importava l'impegnamento di quelle della potentiflima Monarchia Spagnuola, che era lo steffo col machinare l'imposizione delle più dure catene all' Italia, ò almeno foggettare i di lei Dominanti ad una molestissima, ed acerba gelosia, ed apprensione; e però con la più molesta sollecitudine il Pontefice Pao- N lo volendo, che si sopprimesse nelle culle il de s mostro della guerra, prima che pigliasse spi- 19rito dall'aderenza, e fomento dalla Corte di Spagna, deputò Nunzio straordinario Innocenzio de' Massimi Vescovo di Bertinoro , acciocchè paffando perfonalmente à Mantova, à Turino, à Milano, interponesse con servore Appostolico i di lui ufizi paterni, perchè in un amichevole accommodamento de dispareri infortisi , ravvivasse l'antica corrispondenza srà Principi tanto congionti di fangue, e sì benemeriti della Sede Appostolica ; perlocchè port atosi il medefimo Vescovo alle suddette Corri propose, che le Piazze occupate sì rapidamente dal Savojardo fi depolitaffero in mano del Papa, dell' Imperatore, e dei due Rè di Francia, e di Spagna, e che nel termine di quattro mesi, ò da essi Principi, ò vero da compromifiari da eleggerfi communemente fi decideffero gl' Articoli controver- che fi fi, come la ragione prescriveva, e benche il Duca di Savoja efibiffe largo ogni apparato di partito, per non farsi odioso al Papa, eda' Rè nominati, in fostanza però egli non intendeva dalle propofizioni, e che udiva, e che egli medefimo faceva, ritrarre altro, che il vantaggio del tempo, finche il Riforta del Principe Vittorio di lui Primogenito fpedi. Desi di Sato con fomma celerità alla Corte di Spagna,

havesse impetrata per lui quella grand'assi-

ANNO stenza, mediante la quale pensava poi di 1613 dirfi, e darfi la Ragione da sè stesso, & il Governatore di Milano nè pure condescendeva, che l'arbitrio della differenza fi daffead alrro, che al folo Rè Catrolico, come ingiuriofa la propofizione, che altri Principi si mescolassero Arbitri delle disferenze in Italia; mà in tali contingenze per andare fià tanto alimentando il negozio sono indicibili gl'artifizi, co' quali componeva il proprio favellare Carlo Emanuello, e può dirfi per esprimerlo oscuro, che non hà confusione sì desorme la sconcordanza Grammaticale nelle orazioni, che egli non ne ufurpaffe di più per rendere men intelligibile, tronco, & ambiguo il proprio parlare, à cui per dichiarazione de termini dubbi efibiva femere dichiarazioni più oscure, e fallaci. Proponeva d'innalzare nelle Piazze fuddette le Bandiere di Spagna, mà voleva poi, che i presidi sossero de' fuoi foldati. Anzi per non esser forzato dalle convenienze à parlar più chiaro, sciolto ogni trattato improvisamenre marchiò col proprio Esercito à Ponte Stura, della quale appena intentata l'occupazione convenne ritirarli per il rifoluto divieto, che lene fece il Governatore di Milano con parole sì chiare, che erano l'opposto del di lui favellare; nondimeno è certo, che se ne ritirò particolarmente sù la notizia degl'ajuti, che moveansi da tutte le parti, e dal Gran Ducadi Tofcana, edalla Repubbli-

> In tanto raddoppiavansi gl'ufizi del Vescovo di Bertinoro, ad effetto di raddolcire tanra asprezza, mà come tutto dipendeva dagl'ordini, che attendevanti di Spagna, null'altro poteva ottenere, che affeveranze, ò disposizioni alla concordia, che finalmenre si adombrava dagl'ordini di Madrid, e da' Ministri Spagnuoli in questi termini :

ca Veneta à sostentamento de Principi Mantovani, e non fenza speranza de' più pos-

senti di Francia.

Partito di che al Papa, & a Cefare, & al Rè Filippopole po, si rimettessero gl'Articoli delle diffe-Vinn grato, renzefra le Cafe di Savoja, e di Mantova; che la Principessa Bambina si conducesse à Milano; che la Cognara Margherita si spofaße al Cardinale Ferdinando, difarmando fràtanto l'uno, e l'altro Duca, giacchè il RèCattolico assumeva il pensiere di fare osservare con le proprie sorze, ciò che si fosfe stabilito. Il tuono delle quali propofizioni portando in fostanza incircoscritto l'arbitrio a' Spagnuoli d'usare della loro prepotenza fopra Principi difarmati, amareggiò

Tomo Primo.

fommamente l'uno, e l'altro de' Duchi, ANNO perturbò gravemente il Nunzio, & addolorò il Pontefice, che tutti si disposero à sostenere con pazienza l'aspettative di eventi più propizi nell'anno feguente.

In Germania apparecchiavasi alla fortezza del petto virile dell'Imperatore Mattias, un malagevole arringo, da correre ne Ex Bi primi fpazidel proprio Impero, nel quale mer. haveva à fronte la prepotenza Ortomana, la perfidia delle fraudi Turchesche, e l'infedeltà de' propri Vassalli .. Aprì quest'arena la comparía alla Corre Cefarea, di un Ambatian Chiaus, ò sia inviato del Sultano Acmet, il à Vienna. quale portava per apparenza delle proprie commissioni quella di passare usizi di congrarulazione, per l'affunzione di Mattias al Trono, à cui fece queste parti con improprietà diun'altra istanza, propria però al barbaro ceremoniale Turchesco, con dirli, che il Gran Signore cupido oltremodo di conrinuar seco l'antica corrispondenza persuadevalo à rinunziare tutti i diritti, che haveva, ò pretendeva di havere sul Principato di Transilvania, giacchè egli era risoluto d'impiegare tutto il vigore delle sue forze per impedirglene il godimento. Restò suo Propositi di modo soprapreso dalla temerirà di questa per la proposizione Mattias, confirmatali poi dalle Total ettere del Palatino d'Ungheria, à cui il Bassa di Buda haveva parimenti per ordine della Porta fignificato, non poterfi più lungamente conservare la pace, nè declinare dalla necessaria octasione di versare il sangue de' Vaffalli comuni in una nuova Guerra, con altro mezzo, se non che Cesare rinunziasse qual si sosse pretensione sopra la Tranfilvania, e permerresse, che il Gran Signore vi godesse l'intera Sovranità. Haveva data cagione à tant'animolità di parlare il raguaglio pervenuto à Costantinopoli, che Gabriello Barrori hayeva finalmente con le arti, e maniere più umili imperrato il favore dalla grazia del nuovo Cefare, à cui era riuscita esecrabile la fellonia di Betlem Gabor, praticata a' danni del proprio Principe, e perciò gl'Ortomani furono Che 6 da da presti à coprire , con la prepotente forza Galor. della loro protezzione, la di lui perfidia, da quei caltighi, che conosceasi meritare tanta protervia; mà come era in alrissimo concetto preffo i Grandi della Porta, per virile fortezza, per militare perizia, e per odio implacabile contro gl'Austriaci, lo riputarono degnissimo di Corona, e si accinfero à farli confeguir quella del Principato

Ee

fuddetto.

### ANNALI DEL

ANNO Haveva nel tempo che Acmet trattenevasi nelloscritto luogodi Barut Bassi satto raccogliere un formale Efercito di sessanta mila combattenti, che fatto marchiare tx Same

de Hoffi. in Adrianopoli, fu seguitato da lui medesimo, che ivi separò quattordici mila Cavalli, e dodici mila Giannizeri, perchè forto Armi Otto- la condotta di Sander Bassà, assistesse à Gabor, e lo introducesse al Dominio della

Transilvania, la quale ancora ordinò, che fosse invasa per la parte di Moldavia da Ozhl Bassà; come entrando Sander unitosi al Gabor scorrendo con barbara ostilità il Paefe, occuparono le Piazze di Deva, e di Logaz, come il Bassa Oghì per l'altra parte s' impadronì della Piazza di Cronstat. Le voci che precorfero di tant' armi per appoggio della nascente fortuna del Gabor, involarono tutti i seguaci del Battori, il quale derelitto, & abbandonato da'più fedeli fi ricoverò in Varadino per ivi attendere, che la forza dell'Armi Imperiali confortatfe lo smarrimento del suo spirito, e raddrizzasse l'oppressione della sua fortuna; mà troyandofi il Forgaz Palatino con scarsa milizia. trovò ancora l'ardire che gli diede di accrescere le disticoltà gravissime in eseguirsi, mentre odioso sopra ogni credere il Battori,havevano le genti orrore, & abborrimento in

doli formidabile, perchè posto in somma debolezza, temeva egualmente, e della Cefarea, e dell'Ottomana potenza, lo nego costantemente, anzi precipitato in disperazione introdusse pratiche del proprio accommodamento col Baísa, e col Gabor, col senso più acerbo, che possa esprimersi de' Morte del Ministri di Mattias, di maniera che Niccolò Abaffi Governatore di Toccai, che era il Direttore generale, spedito per questi maneggi dal Palatino, condotto il Battori con amichevole apparenza in un luogo, oye era-

quelle Bandiere, che dovevano sostenerlo

dominante. In tanto fu egli ricercato dal

Palatino di ricevere Prefidio Imperiale nella

Città di Varadino, il quale tocco riuscen-

no nascosti cinquanta Moschettieri, fù da essi per ordine, e frode di lui miseramente uccifo, alla qual nuova il Prefidio di Varadino, efecrando il tradimento praticato con tanta crudeltà sù la vita del loro Signo-Nin-Te, invitarono il Gabor à riceverli à sua dioce felar vozione, consegnandoli in manoquell'importante Piazza, come il Bassà vedendo lo stesso Gabor già libero dall'Emolo, e con

forze baftevoli da suffistere vigoroso alla vendetta dell' Armi Cefarce , li diede à nome del Sultan Acmet l'investitura di quel SACERDOZIO,

Principato, rifervando la fovranità alla ANNO Porta Ottomana, & animandolo al Culto della Giustizia verso i Vassalli, & alla professione di un' intera s'edeltà verso il Sovrano; I quali avvenimenti aprirono poscia la porta à strepitose discordie frà Cesare, ed il Turco, profeguite in vani maneggi, e ter-

minate in Guerre sanguinose. In Francia continuando la Reggente Maria à dare con faggia moderazione proyvedimento, ed alle pubbliche contingenze del Ex 2.1114 Regno, ed alla pia educazione del Rè pupillo, rimanea ambigua di contribuire calore con la protezzione della Corona, alle recitate discrepanze d'Italia, benchè poi al fine di mantenervi viva la piena estimazione, che vi haveva ftabilita, l'invitto valore, e credito del Rè Enrico fuo Marito; e benchè sù la riflessione, che la soverchia Potenza del Duca di Savoia confinante nell'estreme parti della Bressa, con la Francia, e le agi- Fran tazioni, che dal di lui fervido ingegno ha- ha. vea softenute lo stesso Rènel siore delle vittorie, che lo haveano renduto sì stimabile al Mondo, inclina sero finalmente à promettere affiftenza al Duca di Mantova, contuttociò come il vigore delle forze del proprio reggimento, illanguidito dall'età tenera del Rè fanciullo non assentiva sì pronto l'effettivo foccorfo, si differi per quest'anno l'assumere sormale disamina, di ciò che in specie solse convenevole di contribuire à soc-

Bensì fù essa sollecita, e pronta à recare le fuppliche al Pontefice Paolo, acciocchè Extitue con l'Appostolica sua approvazione stabilisfe la fondazione di una Congregazione di pii Ex Ballo. Sacerdoti in quel Regno, denominata dell' Oratorio di Gesà Christo Signor nostro. Ne fù già promotore Enrico Vescoyo di Parigi, che mirando sommamente roversciata dalle licenze, che seco recan le Guerre civili, e dall'infolenza dell'Erefia la disciplina Ecclefiaftica, eccitò la Reina Maria ad alzar sì necessario riparo, e per riparazione del perduto, e per acquisto di nuova perfezzione al Clero. Approvò dunque Paolo Fendinien

correrlo, tenendofi sù la generale disposizione

di efeguirlo in altro tempo.

con fua Bolla del decimo giorno di Marzo, del Non la medefima congregazione, e ne commes. me di Gesta. se il reggimento sotto le proprie regole conforme a' facri Canoni , & a' Decreti del Concilio di Trento à Pietro Berullo Sacerdote di sì applaudito esempio, che la fama nulla aggiunge co' fuoi rapporti alla verità della di lui Cristiana virtù. Volle però Paolo, che nella medefima Congregazione

ANNO già eretta nella Città di Parigi si mantenessero almeno dodici Soggetti , e nelle altre da eriggersi nella Francia die-

ci, con entrata bastevole per loro onorevole sostentamento, da prefiggersi dal giudizio degl' Ordinari, e da Nunzi Appoltolici. e che i Sacerdoti, e Cherici, che vi si aggregaffero fossino si periti nelle Sacre Lettere, chein esse non havessero ad apprendere le Scienze, mà folo il metodo per ben fervirfi del loro fuffragio, all'aumenro, e culto della Dottrina Cattolica al debito impiego del Ministero Sacerdotale, alla perizia de' Sacri Riti, ed à formar Soggetti abili per pietà, per lettere, e per fama d'incorrotti costumi, da ben portare il peso della custo-

dia dell'Anime. Mà come ogni opera eccelfa hà ne' principi la malagevolezza, equelle particolarmente, che tendono al bene della Religione sempremai contrastato dal al Demonio, furfero alcuni Dottori del gran · Collegio della Sorbona, ad interdire l'ingresso nella medesima a'Collegiali loro Coleghi, pretendendo, che per ascriversi essi frà Sacerdoti del medefimo Oratorio, fi rendessero incapaci di rimaner nel lorogra-

do di Dottori Sorbonici, ful motivo, che volendo essi godere de' Privilegi del nuovo istituto dovessero per essere incompatibili perdere i primi. Mà la Reina, la bontà della quale era stata la cagion principale di sì pio pensiere, imponendo silenzio alle contenzioni, che infestavan la Reggia, possenti per facondia, e scienza i Dottori per disesa della propria caufa, volle, che ogni Sacerdote potesse ritenere il grado di Collegiale Sorbonico, benchè ascritto al muovo Colle-

gio, ò sia Oratorio di Gesù Cristo, da che l'una, e l'altra Carità prosessava la stessa

Dottrina Cristiana. In Spagna pervenuti i raguagli de' moti Ex Nasi d'Italia si affinarono le speculazioni di quei Ministri di Stato per anteporre al Rè Filis po le riflessioni più proprie, acciocchè facesse servire al proprio ingrandimento l'occasione de' torbidi, ch'essa li somministrava;

osglio del equindi il Duca di Lerma à cui dava fomma estimazione la pienezza del favore reale eccitava il configlio, acciocchè fumolasse il ad alu- Rè Filippo à non preterire congiontura sì

propizia. Havere (diceva) il Cielo fin da quel tempo, che portò la Corona Castigliana sù le tempia di Ferdinando il Cattolico, gettate le basi, perchè sopra di esse sor-gesse una Monarchia, che dominando à tutte le Regioni del Cristianesimo , havesse forze bastevoli per atterrare il di lei comune nemico Principe Ottomano; ef- ANNO fersi indi più chiaramente espressa la volon- 1613 tà Divina nell'ampiezza degli Stati, e del-

le Vittorie, che sece conquistare all'Imperatore Carlo Quinto, & anche con argomenti più vifibili per la nuova estensione concessa à Filippo Secondo , & al Rè vivente, e come Dio nulla opera in vano non doversi risintare le aperture felici, che esibiva una sì vasta Potenza; e se per portare la Fede Criftiana ne' più remoti confini dell' Imperio Turchesco conveniva havere soggetta l'Italia, e qual ragione poteva mai giustificare il consiglio di Spagna dalla taccia di trascurato, se chiudeva gl'occhi alla presente, nella quale già le Armi de Duchi di Savoia, e di Mantova efibivano il pretesto d'innondare l'Italia con le regie squadre, per indi disporre del rimanente a misura de vantaggi, che si riportassero sempre à gloria del nome Cristiano, ad aumento della Fede Cattolica, ed onore perpetuo dell'inclita Cafa d'Austria. La Corte Imperiale

debole, chiedere anzi il braccio armato per l'esecuzione del suo Decreto in sostentamento del Tutore destinato alla Principessa Bambina. La Francia considerata fotto il Rè Enrico per l'unico oftacolo de' progressi Castigliani vivere abbattuta frà le delizie, che recavano nuovi languori alla debolezza del Governo femminile d'una Regina straniera, che mai si sarebbe indotta ad armarsi per altrui soccorso à fine di non fidare a' Grandi della Francia la condotta dell'Armi, che poteano rivoltarii contro di lei per opprimere la di lei reggenza. Il Rè Inglese attento alle speculazioni della sua

ftoro de' loro spiriti abbattuti. Il Pontefice debole, e rivolto alle fabriche, & all'ingrandimento de' Parenti, & i Veneti impotentià far ostacolo alla prepotenza Reale ; in fostanza tutto il mondo cospirare all' estensione del Dominio Castigliano, che con la protezione de' più deboli poteva al-

falía, e fofistica Teologia. Gl'Olandesi col

fonno della Tregua godere il necessario ri-

lora conquistare opportunità di sito per accostarsi a'confini del Turco, e machinare la di lui depressione; non doversi corrompere con imprudenti dilazioni la felicità di quella rara contingenza, per provar poi il rimordimento di hayer maneato in sì bella occasione alla Religione, alla Grandezza del nome Castigliano, al vantaggio della fanta Fede, e de Posteri, & à se stef-

fo, col rifiuto di quell'apertura, che Dio esi-

biva di fua mano.

Ee 2 Nol220

ANNO Nella perpleifità cagionata dall' espressioni di tali tensi, non mancarono le rissellioni di di tri Consiglieri, i quali in contrario rappresentatono, che à due specie di guerra

puote ridurfi ogni movimento di Arini, ò di perche a difefa, ò di offefa, quella per ricoprire dasection is gl'infulti dell'ingiustizia il proprio onore, & i propri Vallalli, quelta per vendetra d'ingiune ricevute per depressione de nemici, e per accrescimento dello Stato. Alla ditefa convenire di correre frettolofi, mentre l'impeto della natura l'addità anche a' Bruti, mà questa non esser soggetto del corrente Configlio, il quale intendea di muovere l'altra diretta all'offesa, la quale, richiedendo minute discussioni dell'avvenire le provisioni de' necessarj preparamenti, le dispofizioni favorevoli di luogo, di tempo, e di cagione legitima ; come havere tutta la lode dal propizio riuscimento, così haver tutto il vituperio dall'intelicità dell'attentato di una irragionevole deliberazione, se fuori d'una totale confonanza delle cofe fudette ella s'intraprende; doversi dunque immuni dalla necessità di difendersi minutamente bilanciarsi, se non estinta per anche la fanguinofa Guerra delle Provincie d'Olanda, fi debba aprire un'altra voragine con i Principi Italiani, a' quali dara spirito la necessità della propria disesa da trattarsi ne loro propri Stati, e nella rotale incertitudine di vincere; poterfi efibire protesto di Lega frà etfi à depretfione della Monarchia, che ben potea foggiacere a' pericoli di perdere, ciò che pacificamente godea in quella Regione. Non crederfi mai da faggi trafcurato il Senato Veneto à negligere intorno à quei punti, che possono alterare la quiete d'Italia; e come egli ragionevolmente pigliarà la difesa del più debole, così l'Armi Castigliane non haveranno impiezo sì disprezzevole, di contenere in dovere ò l'uno, ò l'altro de' Duchi emuli frà effi, mà che potran concordarfi all'afpetto formidabile di rimaner vinti amendue da Potentato maggiore; e non trattandofi nel caso corrente di reintegrare la Maestà offesa, mà folamente di accrefcere lo Stato, giacchè la riputazione in Italia era bastevole per eccitare la dovuta venerazione alla Monar-

> chia, riuscire miglior partito di attendere, che la Pace, ò depressione dell'Olanda liberi

dal gran pero di quei penfieri, reputando affai più l'acquifto della gloria, che haverebbe

fatto il Rènel dare col suo cenno imperioso

la Pace all'Italia, che nel fovvertirne la tranquillità con le Armi, frà cimenti peri-

colofi. Nella diversità di questi configli fù ANNO deliberata la fpedizione precifa à Milano del Segretario Vargas con pubblico ordine di rione della adoperare le aperte, e rifolute proibizioni al falio, e fe Duca di Savoja dall'ufo dell'Armi, e con Vagni i formale comandamento di deponerle incontanenti; fosse forzato alla restituzione de' luoghi occupati, & acciocchè prima fi difeernesse, se la di lui obbedienza, ò conrumacia facevalo reo , ò meritevole della grazia Reale, fù sospeso il viaggio al di lui Primogenito Principe Vittorio, sbarcato in Caralogna, perchè non fi accostasse alla Corte prima de fudetti rincontri, mà le notizie migliori, & i fuccessi fusseguenti hanno poi posto inchiaro, che le commisfioni più arcane del Vargas fossero dirette à conseguire l'accommodamento frà Duchi feeffi lo volevano, e non infiftere vigorofamente, mà piacevolmente, e col cedere à tutte le difficoltà, lasciare che le successive rotture aprillero l'adito all'introduzzioni di nuove Armi in Italia, mentre appunto il Vargas arrestando il vigore delle proprie commissioni ad ogni difficoltà, & artificio del Duca di Savoja lasciò scorrere la disferenza tant' oltre, che in sostanza si venne in chiaro, che l'ajuto Castigliano cercava nutrimento non troncamento dell'introdotta difunione frà Principi d' Italia .

In Polonia il Re Sigifmondo appannò per necessità il chiarore di quella gloria, che ris plendea sì luminofa per l'alrezza delle fue Imprese nel Cristianesimo, mentre ciò che gli avvenne nel paffaggio dalla Corona eredi- rim. in Actariaall'Elettiva di Polonia, appunto per fua "" elezzione in vederfela rapita da' propri congionti di fangue, fi replicò con aggravio della fua condotta, quando per allargar i Confini in Moscovia, e soggettar al suo Scettro Gente di fede fallacifsima, e di fellonia connaturale, fù forzato fostener dal Turco gravifsimi pregiudizi , vedendofi involata la fovranità della Corona Polacca fopra la Provincia di Moldavia. Comparì per tanto alla fua Corte un Inviato ò fia Chiaus Ottomano con i foliti complimenti ferali, pregandolo a nome di Acmet, à seco continuar la corrispondenza col mantenere la Pace. la quale stimata da lui quanto stimaya l'onore della fua amicizia, bramava falva da' del Sultano pericoli, ecimenti che potessino perturbar-accido per le pericoli, ecimenti che potessino perturbarla; e come tale infortunio non potea Meldavia procedere da altra cagione, che dal pretendere sussistenti i diritti della Corona di Polonia già estinti fu la Moldavia, chiedea, che

Sigifmondo ne deponesse totalmente il pen-

fiere,

ANNO fiere, da che la recente invelbirura pigliata103 da quel Vaivoda, ò Principe Tomza, per ie fue mani coprivado da coga akro pretenfore, e fazor Vafalito della Porta non potea comitante della porta non potea comita del Re fia flora ogni receler acerbia quell'Ambadistara, ma l'impegno contro la Molcovia, e la fedizione del "Nobili", e delle Milizie tornate da Molca, e reditrici delle loro zaglos, e peròammuritante, e contrunate.

quell'Ambafciara, mi l'impegno contro la Mofcoria, e la fedizione dei Nobil; e della Mofcoria, e la fedizione dei Nobil; e della Mofca, e redierici delle loro pagles, e però ammortiante, e contrusaria.

Le commente della Regia ubbailenza conflitivivacio in uno emittaria Statori i trans firettezza, he feorbi l'amazona della della

menti co' Moscoviti.

Ed era questi ben

bie, ed invafero con barbara ofilità il Gran
Dicaco di Listanna, dore faccommercentionato di con de la contra del contra di contra di

vallo (ano più veloci alla figga dopò la rapina, ò à piedi fion più alturi al danneggiare il nemico: Abitano quel rratto di Paefe, viet che alli figazioso findano le Acque definitar ragione sià la robba altruì, quanta forza ta ragione sià la robba altruì, quanta forza è ripotta aelle mani della trom moltivusine, femza che fiano allodatida nell'un Capizano, dai medefinii rolonariamenera 3g, gregano all'Infegre, chimnati dalla vogila di rapire, e discheggiare l'altrui foltante, fono qualcho combra di Sovranirà alla Cotona di Polonia, comeabitatori dell'intreorna di Polonia, comeabitatori dell'intre-

me parti del di lei Dominio; e benchè ANNO professione cotanto licenziosa, e diforme oscuri la Religione, che protessano, con tutto ciò non può negarfi, che non fieno Cristiani, posti dalla Divina Providenza per reprimere l'incursione de Tartari, e rendere qualche servizio al Cristianesimo, cò i danni, che cagionan tal volta, e alle loro Orde, e fino alla stessa Potenza Ortomana. Volendo dunque i Cofacchi compensare inqualche maniera i danni, che i Moscoviti cagionavano con le loro depredazioni alle regioni Polacche, fecero quest'anno trediverse irruzioni quasi in un tempo medefimo, le quali se ben cederono totalmente in loro utile per la preziolità delle fpoglie, con le quali fi arricchirono, non ha però dubbio, che debilitarono i nemici, e furono valevoli i travagli, che essi loro inferirono per rendere più apprezzabile il nome, & interelle del Cristianctimo. Marchiati dunquein groffo stuolo entro le più interne partidella Moscovia senza sermarsi un punto ne' primi confini meno dovizioli, inoltraronli ne' più interni, ed opulenti, e scorrendo ristretti come un fiume frà le sponde, pervenuti nel Paese più doviziofo ivi appunto come un fiume ufcito dagl'Argini in un'ampia prateria l'inondarono, con questa differenza, che il fiume al-

più àderro, che efti cornarono alle ripe bagle, & arricchit dilepiù precolo fo pomotigle, & arricchit dinportantifimi Tedei: avricchit
Laira correia interpreta di medicino CoTeanto Correia interpreta di medicino CoTeanto Correia interpreta di medicino CoTeanto Con mole fingi gravifimi danni, & un'
alera non Terreite, mà Maritima nel
Mare Eufino, nel quale armati molti Legan fortili, e rouvate ventiquaterto Galee
Turchecibi in Porto le incendiarono non
fena premio dil importa afportantone il
articolori di presenta di presenta di conalletta neno a figliuoli di figuitate le loro
vettigia nelle correire, affegnate dall'ingor-

largatofi in una inondazione non torna indi

In Inghilterni il Re Giucopo Itudiava, 14 mo non per invencie la verità, dalla quale z. j. ma non per invencie la verità, dalla quale z. j. ma mone te ficolalzoni quanto più alla gravata i tatto più il discottiva dalla medelima, mentre abbagiando di aprincipo haveva mentre abbagiando di aprincipo haveva contratta, come gli volve alla mentre della portanta della presenta della pr

digia, per i poderi del loro. Patrimonio.

inie-

ANNO inferiori non prosessassero verso le di lui determinazioni Teologiche, quella venerazio-

Conefe del Ri Gazenno ne, che credevasi effer loro per ogni conto co Calrianta dovuta come infallibile; e di fatto li resisterono in faccia i Calvinisti di Francia disprez-

ze Meray. zatori, e delle di lui ammonizioni, e della Gallo Belge di lui decifione; perocchè Daniello Tileno Professore del Calvinismo nella terra di Sedano feguace però delle fentenze più larghe degl' Arminiani , trovò à contendere con Pietro Molino Ministro di Sarenton, che discepolo de' rigidi Gomaristi era severo nella fequela del puro Testo Calviniano, fopra il punto massimo dell'Incarnazione del Verbo, dell'unione ipostatica, della distinzione delle nature, delle proprietà, & ufizj, i quali termini essi intendendo poco più in sù di quel che loro additava la Grammatica loro principale professione trattando materia sì sublime à loro incognita, fi emularono con tanti scritti, Apologie, e manifesti , che prorotti finalmente in palefi ingiurie deformarono la pretefa riforma introducendo nelle primarie Catedre del Calvinismo uno scisma palese; perlocchè follecito oltremodo il Re fudetto, non cessò con pressanti lettere, con adunanze frequenti di varie conventicole de' Ministri più accreditati di rinvenire le maniere da comporre discrepanze sì scandolose, ed esfendo riusciri inefficaci i fervori della di lui passione, per conciliare con stabiliti dogmi le controversie, tant'oltre procedè l'avvanzamento dell'ostinazione del Molino, e degl'altri Calvinisti Francesi, che per prosesfare con il pieno rigore le fentenze di Calvino consondevano le proprietà delle due Nature nella persona di Gesù Cristo, secondo l'esecrabile fentenza di Eutiche, dannata con tanta solennità nel Generale Concilio di Calcedonia, e quel che più affliggeva l'ani-

model Rè Giacopo, era il manifesto argomento, che da ciò ricavavasi indubitabile, in 4 che se i Gomaristi con siorire in maggiore persezzione nelle sentenze di Calvino discoprivanti Eretici Eutichiani, cioè di quella Setta', che la Chiesa universale havea dannata in quei tempi, che gl' istessi inse-gnamenti Calviniani ammettevano per immuni da ogni errore di Dottrina, fuccedeva impossibile il salvarsi dalla taccia Ereticale lo stesso Calvino, le sentenze di cui erano il fonte d'onde l'errore scaturiva . Ne sù inseriore il sen-

fo del Duca di Buglione, Signore di Se-

dano, che in vendetta dell'opposizioni

fatte al suo Ministro proibì ogni com-

mercio di Dottori della fua fetta con quel- ANNO li della Francia. Restò però sollevata l'amarezza provata

dal Rè sudetto ne' recitati dispareri contu- Ex Sporti.
maci a' di lui cenni, ' che pretendea onnipotenti in materia della nuova Religione, nell' udire i raguagli della Canadà, dove fendo passati alcuni Nobili Francesi, e Mercanti per istabilirvi in una celebre Colonia della loro Nazione l'uso della sede Cattolica per propagazione di eui seco condustero due Reli- tassisgiofi, della celebre Compagnia di Gesù; E 109 mentre questi occupavansi nell' Evangelica lei ne Predicazione, e ne più perfetti esercizi della pietà Cristiana, con numerosa conversione di quei Gentili , la vicinanza della Vinginia, chiamata la nuova Inghilterra, non contribuì a' danni della Religione Cattolica effetti meno perversi dell'antica, sempre più avversa sotto la barbara presidenza del Rè fuddetto, mentre gl'Inglesi dimoranti colà emulando la pravità ereticale del loro Signore-sbarcatialla Canadà, faccommettendo con impensata aggressione le Navi Francesi, con lo spezioso pretesto di perseguitare gl'operai Cattolici, divamparono le Case già erette, posero in fuga i Sacerdoti, violando con sì esecrabili attentati la Pace, che sioriva frà il loro Rè, e la Francia con certo rincontro, che i seguaci dell' Eresia ribelli della Chiefa, Infedeli al Principe, nemici della Monarchia dei Rè, sono selloni nell' amicizia, violatori delle Concordie, e veri perturbatori della pace delle coscienze, e de Sovrani.

In Svezia, e Danimarca fi stabili quest' anno la Pace, non per grazia della modera- Ex Spides. zione dell'animo di quei Rè sempre più fervidi à sostenere col sangue de' Vassalli le Ex Bries. scritte ragioni delle loro Corone, mà per difgrazia soprayvenuta per flagello decretato dal Cielo, attefocchè ardendo fempre più Pare frà Ste frà esti la Guerra, il Danese con florido corso di vittorie, quando credeafi d'imporre le Leggi all' inimico, da Trionfante fù sforzato dalla sopravenente contagione, che con miferabile spetracolo desolava il proprio Esercito, à non rifiutare i progetti di concordia, che firmata in varj patti, e convenzioni die agio alla giovinezza del Rè Gustavo di affacciarsi in età più matura à fare sperimento del proprio valore, e quindi s'egli fù vinto dal Danese, questi su vinto dalla Peste con reciproca desolazione de' loro Reami, che trovarono ripolo per stanchezza ed impotenza non per virtù de' loro Dominanti.

In Venezia vegliando la carità di quell' augusto

ANNO anguño Senato alla pubblica tranquillirà
1613 d'Italia, rifenti acerboil moto dell'Armid i
E. Neur Savoid afrizzato à fotovolgeria, e la chia614. primer mata delle Caftigliane anclanti, seben di
615. lontano, ad opprimeria, al qual fine paracet

Letettic he ancor tendessero i marimonifabiliti per

entendam cura motor remouercero mentromolipability per 

first fram bried data coale unione frile deut Cortene, de 
first fram bried data coale unione frile deut Cortene, de 
first fram bried data coale unione frile deut Cortene, de 
gero de pentire del una, ce dell'attra perioco 
che pasendoli, che folica perra la fitada a lla 
mone da vavitari all'efocutame, fin pretto adchier attificenza al Duca di Mantova, confiderando come nemio del ben pubblico quello 
Savoia, e come differezzarore de fiud configili pacifici, tromoly feco la corrisponderra 
richiamando Vincenzo Guffoni Ambafciacore refidente per la Repubblica perioli o 

lui, benche gili puer deggana o per fatificen
ter attifica periodo lo havelig gili a 

titati era za prometta al fio inimitori lo havelig gili a
titati era za prometta.

lui, benchè egli pure sdegnato per l'assistenaffelda za prometta al fuo inimico lo havette già licenziato. Perlocchè impose à Gregorio Barbarigo, che nel viaggio per la fua Ambasciaria in Inghilterra, stabilise una levata di Svizzeri nel cantone di Zurigo, benchè già havesse al soldo fino à cinque altri mila foldati, oltre la Milizia paesana, e del proprio Stato, di maniera, che con esercito di forze bastevoli per sostenere la libertà al più debole, prepose Proveditore Generale alla condocta dell'Armi Antonio Priuli Procuratoredi San Marco. Esedalla parte di Terra ferma travagliava la Repubblica per la ficurezza d'Italia co' Principi, da quella della Marina veniva essa travagliata da un mucchio di Ribaldi, che ta-

, li fono gl'Uscocchi. Sono essi Popoli della Croazia ricoveratifi nell'alte Rupi, che corrono come sponde dell'Adriatico dall'opposta parte de' lidi d'Italia, e si decantan nobili, come cacciati dalle Provincie più mediterrance, nel tempo, che le inondarono le Armi Ottomane; mà come la corruzione del migliore, è la pessima, datisi alle rapine quafi in affegnamento di loro Patrimonio eran venuti à tal perizia nelle ruberie, che posson dirsi i Cosacchi d'Italia, mà di barbarie ancor peggiori, mentre apparirono egualmente fitibondi delle foftanze, che del sangue altrui; havendo anche ricevuto come in afilo di empietà i forusciti, e contumacidello Stato Veneto, e ricoverati nelle Terre di Segna, di Buccari, e di Fiume attinenti alla Croazia allora dominata dall'Arciduca Ferdinando Cugino dell' Imperatore. Con l'aura di tanta impunità alla loro scelleraggine si avvanzarono à saccheggiar l'Isole, che in prospetto del Paese

blica,ed havendo ancora grandemente danneggiati co' loro ladronecci i Vassalli Ottomani, e con le Barche armate insestando il traffico del Golfo Adriatico, anche a' Vaffalli del Papa, erano gli Uscocchi con giustizia fatti oggetti dell'indignazione di tutti, mà in primo luogo della Repubblica, come quella, che havendoli nelle viscere rimanea dalla loro iniquità maggiormente oltraggiata; e procedè tant'oltre l'empia temerità degl'Uscocchi, che in quest'anno penetrati con sei Barche armate nel Porto di Mandre dell'Ifola di Pago, dove era afferrata la Galea comandata da Cristoforo Veniero, nelle più tacite ore della notte quando il fonno allargava la strada più agevole all'infidie, fe ne impadronirono con poco contrafto, e fatta fcendere la gente, Veneta. che armavalane loro Legni, tutti restarono trucidati, rifervata la persona del Nobile Venieroà fare uno spettacolo orridoalla veduta, & alla confiderazion deplorabile, anche frà Tarrari più inumani, mentre collocato in prospetto d'un loro convito. · li furono barbaramente troncate le membra, versato il sangue nelle tazze, & arrostitoli il cuore, furono pigliati scherni così crudeli come per un'Armonia da follevare i commenfali. La pazienza del Senato fatta prodigiofa in sì strano, e funesto emergente anteponendo i riflessi della pubblica causa per la tranquillità d'Italia alla privata di tant'oltraggi ricevuti da Gentame sì indegno, per dubbio, che la Corte Cesarea, e l'Arciduca Ferdinando con l'inquifizione de' pretesti, che suole usurpare la voglia de' Principi per trovare contese, e Guerre quando possono recar loro profitto, non praticassero in questo caso, ciò che succedeva della Corte di Spagna nell'altro fuccesso di Monferrato, delibetò di non muovere l'armi da Soyrano, mà d'ingiungere a' Maestrati, che con le debite pene più severe del foro castigastero l'empietà degl'Uscocchi ; e quindi ingiunfe à Filippo Pafqualigo Generale di Dalmazia, che col braccio armato

di venti Barche, e mille, e cinquecento Fangrane cegi
ti perfeguitaffe i Rei, come poi con Cefare, Anthietice
e con l'Arciduca fecci indi paffare le più vive

istanze per la restituzione del Cannone, e del Legno, che dissipato dalle Tempeste del Mare non potè rinvenirsi, come nè pur

parimenti perì, lasciando i Veneti in amara espet-

l'Artigliaria trasportata nelle fortezze per

essere troppo custodita si perdè, come lo schi-

fo della Galea abbandonato dalla custodia

ANNO espettazione di soddisfazione convenevole. Ascoltò parimenti il Senato con somma

benignità le istanze di Carlo Gonzaga Duca Ex Biles di Nivers, che per mero istinto del di lui ente Na pio, e magnanimo cuore, meditava nello " In. iii. Itato di Cavaliere privato un' impresa forse superiore alle forze di ogni Principe sovrano. cioè di vendicare le oppressioni, che sosteneva il Cristianesimo dalla prepotenza degl' Ottomani; e quindi si diede à fare una scelta di volontari Guerrieri fotto nome di milidel zia Cristiana, e ne haveva già in diverse

te, afficurato un buon numero, che difegna-

va d'imbarcare sopra alcune poche navi, che

& Ni- Provincie, che à tale effetto havea pratica-

tenea surte ne Porci, e ne Lidi di Francia à fine di passare a' danni di quelli della Morea dove invitavalo qualche corrilpondenza, che vi nutriva; & uscito di Casale dove erafi condotto per l'urgenze della comune famiglia di Manrova, paísò à participare una tale degna idea al Pontefice Paolo, acciocchè la di lei esecuzione venisse suffragata dalla forza delle Galee Pontificie, & animata dall' interpolizione Appoltolica preffo gl' altri Principi fedeli, acciocchè ogn' uno dalla parte che gli era più commoda intentalle si gloriosa impresa, potendo figurarsi non malagevole il roversciare un gran colosso, quale è la Potenza Ottomana urtato in un tempo medefimo, & atraccato in diverse parti. Impose per tanto Paolo, che il Nunzio Appoltolico in Venezia promovesse con del la maggiore efficacia l'iftanze del pio Gonzaga, come egli prontamente adempì; mà the non l'ap- livellata la proposizione con la prosondità del fereno del Senato fù ella trovata troppo applaufibile, e per ciò non immune da quei diffetti, che sempre han seco le azioni troppo grandi , e troppo gloriose , cioè dell' invincibile difficoltà ad eseguirle, e degl' inseparabili pericoli nel condurle à fine, le quali restano incognite al servore della prima propofizione, perchè i foverchi applaufi, e l'eccesso de vantaggi nelle speranze le occulta alla passione rroppo servorosa del pubblico bene; e quindi comendando la Repubblica il Progetto rispose, non potersi con prudenza accennare di colpire un gran moîtro fenza ficurezza di atterrarlo, e riufcire di provocazione non di offesa ad uno spa-

ventevole Leone, l'avventarli contro le faette di Canna, ò lo scarico degli archibusi

pieni di semola; che il Papa allettasse le Corone maggiori del Cristianesimo all'Impre-

fa, che con esti la Repubblica non farebbe

mai l'ultima alla depressione del tiranno,

quando vi fosse la morale sicurezza di non ANNO operare in vano. Mancò in quest' anno in Venezia nell'età 19

di settantacinque anni Gio: Battista Gueri- E. Musico no Nipote di Donato Veronese, che su historicali. l'Aristotile della Pedanteria, sopra del quale rifultando incomparabile la dottrina di lui ne rimane illustre, & eminente vestigio sa Gueridi nell'opera tragicomica, e rufticale chiamata il Pattorfido; nella quale il corto fluvido de' periodi, & il brio naturale del dire con la felicità dello stile, e con la sublimità del-

la frase rendono inverisimile, ch' egli componesse con stenti, e pure gl'originali cassati, corretti, e riformati in ogni fillaba convincono chi li vede dell'opposto . Visse caro ad Alfonso Estense Duca di Ferrara, à Vincenzo Gonzaga di Mantova, à Ferdinando Gran Ducadi Tofcana, & à Francesco Maria Duca d'Urbino; mà ò la parca mano de' Principi fuddetti à fovvenirlo, ò la di lui troppo larga a' scialacquamenti, li sece condurre i fuoi giorni fempremai meschini. e morire senza lasciare altra eredità, che quella dell'alte comendazioni, & applausi alla purità della di lui vena poetica, & alla chiarezza del proprio sapere, che tuttavia rimane illustre Trosco superiore ad ogni Ricchezza. In Oriente fortunato Acmet Gran Sultano nello spogliare i Principi Cristiani delle Ex Spissa.

loro preeminenze, e Stati come narrammo della Moldavia, e Transilvania, non in-cienteccio. contrava avvenimenti sì propizi col di lui gran competitore nella maggioranza del Maomettismo, cioè con Abbas Rè di Perfia; perocchè non folo fi aumentò nella condotta delle di lui armi grandemente la riputazione di lui , mà con florido corfo di vittorie percosse e gl' Arabi , e i Turchi, e i Tattari, parte fotto la condotta di lui medelimo, parte fotto quella di Arcomato sinomato Guerriere di Persia, ed havendo occupate tutte quelle Pizzze, che fono poste entro al vasto spazio di quegl' immensi tratti d'Arena che dividono gli Stati Persiani dagl' Ottomani, come se havesse afficurato il proprio Regno in una munita Vinorie Cittadella, chiusa dalle frontiere Turchesche da quegli sterminati diserti, viveva sicuro dall' invasioni inimiche, mentre i condottieri della stessa Milizia Turchesca doveano

proporfi in terzo luogo l'oggetto di debellare il Perfiano, quando in primo, e fecondo

luogo doveasi provvedere, che la same, la

sete, & i disagi d'un viaggio sì lungo, e ri-

pieno di tanti stenti, e pericoli non distrug-

ANNO gesse la Milizia, come era avvenutoa' soldati ritornati ultimamente da quella Guerra, Cre dirent macilenti, dimagrati, estenuati, e vive imden dill'im magini della morte. Cagionarono però le p cu dil Mal fuddette felicità Perfiane tale apprentione in Acmet, che depose il pensiere già stabilito di accingerfi all'impresa contro l'Isola di Malta, e ne pigliava egli il pretefto per la di lui indignazione contro l'armi Cristiane, per i saccheggiamenti che haveva

Ex Sagredo patiti il proprio Stato dalle Galee Tofco della fquadra di Sicilia , le quali portateli fotto la condotta di Ottavio d'Aragona nell'Arcipelago in numero solo di niño del- otto, & espiato, che dodici delle Turche-

sche trovavansi nel Porto di Scioleattaccò con tanto furore, che ne sottomise sette, e con doviziosa preda, e con gran numero di schiavi ritornò glorioso in Sicilia; e quindi credendo Acmet, che frà Criftiani fioriffe quella perfezzione di carità, che il loro Sommo Legislatore Gesù Cristo hà predicato, e con la parola, e con l'esempio, e che però fiano fraesfile cose comuni, minacciò sopra tal fondamento la vendetta contro qual fi sia de' Principi Cristiani, non bene istrutto da' successi preteriti, che l'interesse hà molto maggiore imperio, che la carità, quando accoppiato all'ambizione hà canonizate per lecite l'aderenze cò gl'Infedeli, contro i Protessori della stessa Fede di Cri-

Conviene chiudersi quest'anno con i ra-Ex Alexa guagli della più remota Regione che habbia ronde Re- il mondo, cioè della nuova fondazione della Cristianità Cinese. E la Cina come il

Ex Nicoles più remoto, così il più vasto Reame, che Tirrendo. habbia la terra, mentre stendesi da mezzo Metita del di à Tramontana in tanto spazio, che dal la Cona. decimonono grado, fino al quarantesimo terzo chiude un' ampiezza di fito sì spaziofa, che riesce poco inferiore all'estensione di tutta Europa; e fotto la divisione di quindici Provincie, nove Australi, e sei Boreali, numera Città, Terre, e Popolazioni quafi innumerabili, con fiumi, che pajono feni di Mare, e con copia sì grande di Gente che fopra cinquantanove millioni si contano gl'abili à portar l'Armi, escluse le semmine, i fanciulli, & i Letterati, che fono la parte migliore del Popolo, derivando dalla fola qualità della scienza ogni chiarezza;

di maniera, che nessuno ignorante può dirfi Nobile, e nessuno dotto può chiamarsi Plebeo, benchè nato dal più sciaurato Villano del contado, a(cendendo i Letterati à i Tomo Primo .

gradi di Dottore di Licenziato, ò di Mae- ANNO ftro, con precedente l'esame il più rigoro- 1613 so, & incorrotto, che mai dire si possa, mentre alla discussione delle risposte scritte fono preposti Giudici, a'quali rimane occulto l'Autore loro fegnato con una impenetrabile cifra: Graduati poi che sieno sono quelli, che unicamente fono possenti, ò ne governi delle Provincie, e Citrà, ne Configli Regi con la direzzione de' quali il Monarca prefiede, con l'affiftenza non folo di numeroli Maestrati a' quali resta particolarmente appoggiata l'incombenza di tutti gl'affari Pubblici, mà col configlio di Configlio fei come Generali Luogotenenti, che si dicono Colai, estratti parimenti dal numero de Dottori, che in sostanza sono i Grandi del Regno, il Senato supremo, ed i Principi del primo ordine, e per opulenza di ricchezze, e per splendore di dignità, e per forza di Dominio. E poi anche il Regno ripieno di fontuofità in ogni pompa, di ricchezza in ogni arredo, di gentilezza in ogni Ex Deviete ordine di cose, ed è quella che sotto nome Hist. Sinos. della Gran Tartaria descrive ne' suoi viaggi Marco Polo Veneto, il quale raccontando nel ritorno alla Patria il numero delle cose Cinefi con tanti millioni di Uomini, con tanti millioni di Navi, con tanti millioni di Letterati, con tanti millioni di Ducati acquistò il sopranome di Marco Millioni, come continua poi la di lui Cafa in Venezia à denominarfi Camillioni, e ciò che pareva nelle primiere relazioni una milanteria di vanità, fi è poi riconosciuta per sussiftente dall'oculare testimonianza de nostri Missionari Appostolici; da'qualisisono havute particolarità ancora della lingua Ci- Lingua nese distinta da ogni altra del Mondo, quando la fignificazione delle parole fi piglia dal fuono proferito, più alto, più baffo, e mezzano come le note muficali; Le lettere sono cifre, ogn'una delle quali indica una cofa, come i Caratteri Astrologici, e per favellare ancora fenza copia, ò affluenza di facondia vi si ricerca la cognizione almeno

materiedi Stato, ò di Guerra, ò del Civi- Montrai. le, ò del Criminale, ò de' Riti, ò siano Ceremonie, ch'è il maggior negozio della Cina, che hanno fublimità di favella diffinta, edi Senatori, che loro prefiedono fono chiamati i Mandarini del Cielo; e quindi fono infinite le visite, flucchevoli i complimen- Camplinie

di dieci mila di esse. Le vesti sono tutte di Anni.

feta, di galanti, vari, e gai colori, e fin le

scarpe sono di seta più grossa, detti però Seri.

I Maestrati sono numerosi , o preposti à

ANNO ti, tedioso sopramodo il Rituale. La Mi-1613 lizia seben poco coraggiosa, è però fornita di Artigliaria, edi machine, ma con poca perizia a maneggiarle. Con la grandezza de' numeri delle cose temporali hanno i Cinesi numerose ancora le Sette intorno al punto della Religione, le quali tuttavia riduconfi à tre Principali; la prima è de' Letterati, Autore di cui fù Confusio, ch'è l'Aristotile della Cina, Professore della Filosofia morale, mà spezzata in varj documenti senza nessun filo, e connessione; non adorano Idolo, ma un'Ideale maggioranza ò fignoria di chi può punire, e premiare, fenza tempi, e Sacerdoti, danno à tale superiorità gl'attributi divini, dividendosi però in molte classi, non senza diversità di opinione frà

essi. La seconda Setta è delli Tausi denominati così da un Filososo, che visse al tempo del fuddetto Confusio, ed in sostanza ticonoscono un Dio maggiore, & altri minori, ammettendo l'Inferno, e la Gloria da poderfi da' Buoni congiunta col corpo, anche in quella vita, credendo, che alcuni efercizi, e meditazioni possano talmente purificare l'Anima da renderla capace de godimenti spirituali in una totale abolizione, ò stupidità de' sensi. La terza Setta è poi quella degl' Idolatri adoratori de' Sassi, degl' Animali, e delle Statue, paffatayi dall' India per opera di quei Bracmani . Oltre à queste vi fono de' Mori i quali parlano la lingua propria del paese, così ancora qualche Ebreo, e non viè dubbio che in altri tempi non vi fiano dimorati i Criftiani, benchè la

penuria degl' Operai Ecclesiastici , ne ha-

vesse estinta totalmente la memoria. In uno stato così ben disposto per pietà degl' abitanti, e per sottigliezza d'intelli-

genza de' Letterati, e per professione così ne della Si- efatta della moralità piangea amaramente il glorioso San Francesco Xaverio , che frà i Cristiani fosse così servente lo stimolo dell' interesse, che per procacciare guadagni si cimentassero i Mercanti, & i Nochieri à sì pericolofa, e sterminata Navigazione, per approdare alla Cina, e che poi fosse sì freddo, e stupido il senso della carità, che non dasse frinto à nessun Missionario, di cimentarfi ad impresa tanto Gloriosa, quanto di rivelare la verità Evangelica à tanti millioni di Anime perdute nella cecità del Gentilesimo : & accintosi à superarne le malagevolezze, pervenuto all'Isola di Sauciano, cinquanta miglia diffante da i Lidi Cinefi,ivi ricevè i premi della di lui Eroica intenzione con Santa morte, che lo portò al Cielo.

Succeffe erede del di lui defiderio, fe non del. ANNO la perfezzione del di lui Spirito, Matteo Ric- 1613 ci Nobile della Città di Macerata, e Sacer. Per operati dote della stessa Compagnia di Gesà, il diquale passaro con Mercadanti Portoghesi fino all'Ifola di Macao, dove per ragione del traffico è stato loro permello di fortificarla, e di ridurla ormai ad una formale Città , & avvanzandosi poscia dentro la vicina Provincia di Canton, che è la più Australe della Cina, cattivandosi credito, & estimazione con la perizia della Mattematica, e dell' Astronomica particolarmente intorno al predire puntuale il tempo dell' Eclisse della Luna, che suole essere una delle maggiori facende de' Cinefi superstiziosi nella venerazione di quel Pianeta, spuntò la permissione d'avvanzarsi alla Città di Nanchim, che è una delle Regie Corti, dove già facean dimora i Rè come successivamente raddoppiando l'industria sempre à Yorza d'ingegno, e di pazienza, e di applicazione, fuperò finalmente il gravissimo ostacolo d'essere ricevuto alla Regia Corre di Pecchin l'anno milleseicentuno, dove con regali d'Orologi, di Gravicembali, e di belle Pitture introdottofi alla cognizione degl' Eunuchi, & altri Grandi della Corte, ottenne permissione dal Rè di poterfi fermare in qual fi voglia Provincia, e co' fuoi colleghi predicare a' Popoli la Fede Cristiana; la quale propagatasi ct l'avanti nelle Provincie di Canton, di Nanchin, ed altre dal fervore Apportolico de' Religioli fuddetti fotto la faggia direzzione del medefimo Ricci, già trovavanfi erette molte Chiefe, e case per loro abitazione, battezzati numerofi Letterati, ed altri del Popolo minuto, mà tutti con zelante professione della perfezzione Evangelica; quando il Signore permise, che anche quella Chiefa bambina provaffe le perfecuzioni Perfecu fotto la disciplina delle quali eransi aumen- se contr tate le più adulte del Cristianesimo . Dimorando per tanto i Padri fuddetti l'anno presente nella Città di Xuocheu con Casa, e Popolo bastevole per costituire un Ovile à sì degni Pastori, il solo capo di esser essi stranieri d'origine eccitò i Letterati à machinar loro un positivo discacciamento da quelle terre; ed havendo i fediziofi tentato in vano di armare la loro animolità con l'ade-renza de' Mandarini , ò fieno Maestrati , ed offiziali Regi , la loro relisten-za , e Protezzione de' fedeli raddoppiò l'ardimento , perlocchè uniti nel fenfo medesimo i Bonzi, che sono i diabolici Sacerdoti di quelle indiavolate Sette, ti-

rarono

ANNO rarono à seguirli tale stuolo del popolaccio, 1613 che furono forzati i Mandarini dall'impeto delle Turbe à decretar con ferale sentenza

l'esilio de' Religiosi da quel distretto, con nade dirizzare fopra la Porta della loro abitazio-Milionari), ne un pubblico manifelto fcolpito in marmo Nanchi del loro discacciamento. Partironsi dunque gli spirituali Operai frà i singulti de' novelli Cristiani, e le derisioni della petulanza de' Gentili, e pigliando l'imbarco verso Tra-montana si fermarono nella Città di Namchium, ove con toleranza del Governo apri. ANNO rono Chiefa, nella quale la fama di Gasparo Ferrera, uno de' discacciati Religiosi, attraendo il concorfo delle vifite de' Letterati per colloqui dottrinali, potè loro rivelare il più eccelfo della Dottrina del Vangelo, che numerosi dimandarono il Battesimo, e permanendo ivi per due anni s'impiegarono a' progressi della santa Fede, finchè nuovi turbini recarono loro altri travagli, ed infieme altre glorie,

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

# Anno 1614

## O M M A R I O.

1 Ambasciata d'ubbidienza de Caldei al Papa e conjune che la simulò. Decreto intorno à gli assissimi del Generale Apostiniano. 2 Morte del Cardinale Mantica.

3 Approvazione del Concilio del Perù data dal Papa.

Nuoziatura di Giulio Savelli , e flato degli affari dell' Armi in Lombardia.

S Profeguimento delle offittià frà il Governatore di Milano, ed il Duca di Savoja minacciato da-

gli Spagnuoli. 6 Ufizi del Nunzio Savelli col Duca di Savoja, ebe fà un appuntamento di concordia

7 Discorso del Nunzio al Governatore di Milano, ebe fi placa, mà che per ordine di Spana tronca i trattati di Concordia

8 Bando Imperiale contro il Duca di Savoja. 9 Moti di Aqui(grano contro i Cuttolici . Bando Imperiale contro gl' Eretici .

10 Difturbi fra Nobili, e Mercanti in Francfort, e fedizione contro 2º Ebrei.

11 Correrie del Turco in Ungberia diffinulate da Cefare. 12 Follia di Ezerbiello Luterano di esser Dio.

13 Sedizione, e manifesto de Grandi di Francia contro il Rè.

14 Qualità del Maresciallo di Acrè. Intimazin-

ne deeli Stati di Francia, ed accordo co Grandi Contumaci. 15 Aprimento degli Stati, eloro atti senza soddis-

ANNO 'Anno decimoquarto del Secolo vie-1614 ne distinto dall'Indizione duodecima. Il Pontefice Paolo fù ricono-Ex Bassis sciuto per Capo della Chiesa Universale da' Criftiani della Nazione Caldea, mediante un'Ambasceria che gli sped) Elia loro Patriarca; e fece meritarli tale riconoscimento un'azzione propria del fuo Ponteficato, come propriissima ad ogn'uno costituito ne'

Unidiena gradi più eccelfi della Chiefa, cioè della fanta umiltà, e carità Appoltolica. Praticò il pio Papa la maestosa funzione rapprefazione de Faziofi. roposizione ogli Stati di accettare il Concilio di Tremo riuscita vana. Istanza del terzo Ordi-

ne contro l'autorità del Papa. 17 Discorso in contrario del Cardinale di Perona. 18 Sospensione, de avvocazione di detto Articolo al Configlio Regio.

19 Spedizione del Marchese di Couvre per l'emergen-

ze d'Italia Progressi dell' Eresia in Fiandra . Resistenza dell'

Armi Austriache come esecutrici del Bando Imperiale contro Aquiferano 21 Allalio dato dall' Armi Cattoliche alla Terra di

Aquiserano con l'oppressione degl'Eretici, e di-struzzione dell'Università loro di Vessel. 22 Attacco di Oreglia fatto dall' Armi Spognuole,

e diversione fosta dal Duca di Savoja 23 Offilità fra Polacchi, e Moscowti . e Saccheggiamento de Cofacebi ne Pacfi Ottomani. 24 Aggiustamento del Duca di Savoja con la Re-

pubblica Veneta. 25 Nuove correrie degl'Uscocchi; trattati vani di ac-

cordo con gl' Austriaci, e Veneti. 26 Edisso Conciliasorio della Religione de' Proteflanti, chiamati el Articoli di Brandenburgo. 27 Minaccie del Sulsano contro i Principi Criftiani. Ribellione contro il Rè di Persia . Acquisti del-

le Galere di Malta, e di Tofcana. 28 Milioni de Padri Gefuitinella Mingrelia, e notizie della medefima.

fentante gl'atti della suprema volontà del ANNO Redentore espressi con le parole, e con le 1614 azioni nell'ultima Cena con rendere a' Discepoli, & allo stesso Giuda il più abbietto fervizio, che possa prestare l'umiltà, cioè

della lavanda dei piedi, la quale imposta ancora ad imitarti a' Vescovi da' Padri del Concilio Toletano il decimofettimo l'anno feicentonovantaquattro, l'adempl Paolo Capo di tutti i Vescovi, e con quella este riore apparenza di pompa, che può fom Caglore che ministrare la qualita della dote della Chiesa

Ff 2

fudetti come dogmatici di vera Fede, de ANNO

ANNO sua Sposa, e con quella sostanza di pietà, e 1614 di clemenza, cheerano parti più importanti, & Interiori della dote dello Spofo; e come riesce infallibile, che l'eredità lasciata dal Salvatore della di lui Divina podestà a' fuccessori non manca mai in qual fi fia indognità dell' Erede, così può crederfi, che in un Successore si degno qual era Paulo non solo vi sosse la forza dell'Appostolica Auttorità, mà ancora lo splendore esteriore per allettamento della divozione di chi miravalo intento alle massime sunzioni dell'Appostolato; e quindi fù sì possente tale occulto rispetto nell'animo de due Caldei, che fedettero Commenfali il Giovedi Santo à detta funzione, che eccitati da un invisibile stimolo riportarono alla Patria relazioni sì propizie della Santità del Pontefice, che stimolarono quel Patriarca, e Clero alla spedizione di persona, che potesse in Roma riconoscere la verità intorno alle controversie, che scrarano dalla Chiesa Roma-

with it na la Nazione de' Caldei . Sono questi benchè Cristiani seguaci però dell'Eresia dannara dal Generale Concilio Efefino con-.tro Nestorio, che dupplicava in Gesù Cristo le persone, chiamando la Vergine Santissima Madre di Cristo, mà non Madre di Dio; e quindi fù decretato da cili l'incaminamento d'un Inviato à Roma, che dissuaso per viaggiodalla malvagità d'un Ebreo, se ne ritornò poco dopo, e diè luogo alla feconda fpedizione di Adamo Archidiacono della Camera Patriarcale , Archimandrita de' Monaci Caldei, la capacità del quale, e per Dottrina, e per pietà recava tal disposizione propizia all'affare, che tale fù anche il fine; perocchè accolto benignamente da Paolo, e fattolo istruire dal Commissario del Santo Officio, e da altri Teologi, egli appari in tre anni di dimora fatta alla Corte Pontificia così ben perfuafo, e fondato nella Dottrina Cattolica, che ne compose due opuscoli dogmatici riputati degni dal Papa d'esser trasmessi al Patriarca Elia di Babilonia, perchè ricevendoli dalle mani, e dall' intelletto del fuo medefimo Inviato, li

servisero per professione della Fede, e per estratto della Dottrina da insegnarsi a' Fedeli foggetti alla di lui credenza; che però riescille di tornato Adamo in Babilonia convocò il Patriarca an Sinodo degl' Arcivescovi, e Vescovi del proprio Patriarcato insieme col Clero, Monaci, e Popolo nella Città di Amed, e col favore delle diligenze di frà Tomafo da Novara Superiore de Francescani in Aleppo turono ricevuti al' Opuscoli teflata l'empia fentenza, che nel Verbo in. 1614 carnato fossero due persone, mà una sola di Gesù Cristo vero Figliuolo di Dio, e di Maria Vergine vera Madre di Dio; e dopò havere ancora riconosciuto il Primato della Chiefa Romana coftituito dal Salvatore fopra tutte le altre Chiefe, fù chiufo il Concilio con applauso al Pontefice Paolo, espresfo non folo dalle lingue degl' Adunati, mà dallo stesso Patriarca Elia, il quale recitò in di lui lode un Poema assomialiandolo al Sole che opera co' propri intiuffi benefici con univerialità anche nelle parti più lontane, e con uniformità, senza darsi mai caso, che il di lui operare rimanga ofcurato da errore, abbaglio, ò differenza nefluna. Regolan- Es relledo indi Paolo qualche picciola appartenenza de' Regolari fotto il di ventifette di Novembrerinovò la costituzione di Clemente Ottavo regolatrice dell'ufizio, e podestà de' due affiftenti al Generale de' Romiti di Sant' Agostino, dichiarando ciò, che di dubbioso potea fomministrare cagione à contro-

Il principio di quest' Anno restò funcsto alla memoria de' futuri per la perdita fattafi del Cardinale Francesco Mantica. Egli era \*\*\*\* Coldeuscito da Pordenone nel Friuli, che applicato negli studi legali in diverse Università . nedivenne ancora facilmente Lettore, nel qual grado instruì i Fratelli Aldobrandini cadinile Nepoti del Papa; perlocche allacciato il Zio ancora in grado di Cardinale dall' amorofa inftruzione de' Nipoti fece anteporlo agl' altri nominati dal Scnato Veneto per l'Auditorato di Ruota, che compete à quella inclita nazione, e come era viffuto acclamato Lettore dell'Università di Padova per lo fpazio di ventifei Anni, così ancora con fama d'integerrimo Giudice scdè dieci altri nella Ruoxa Romana, dalla quale fù effratto colla beneficenza del medesimo Clemente Ottavo, che lo fublimò al Conciftoro col Titolo di Diacono di Sant' Adriano; benchè non corrifpondendo all'ampiezza della dignità cofeguita la firettezza del Patrimonio totte forzato ad abitare una parte del Palazzo Vaticano concessali per caritativo sussidio dal Papa, & effendo di fomma auttorità il fuo Voto nella Congregazione del Concilio hebbe in morte la sepoltura nella Chiesa di Santa Maria del Popoloffuo ultimo Titolo, già avanzato all'età di fopra ortanta Anni, che terminò con la gloria di haver sostenuto con intera intrepidezza il conflitto à fronte della povertà fenza darfi vinto a' di lei inful-

ANNO ti con intraprendete quel partiro, che non 1914 rapprefenta difonella la pratrica di quei Cardinali, che efilata i per imporarità di Papi ferra dar loro convenerole affegnamento da vivere fe lo procuctano dall'adece de la constanta del loro feste del constanta del loro feste del constanta del constanta del loro feste con la constanta del confeste con la constanta del confeste con constanta del confeste con constanta del loro feste con constanta del loro feste casa che la constanta del loro feste casa che la constanta del loro feste casa con la constanta del loro feste con la constanta del loro feste casa con la constanta del loro feste con la constanta del lo

fe, che da quelli del giulto, e del decoro di

Santa Chiefa.

3. Approvi il Pontefice entro quell'anno
1: 1-19-14. gl'atri del Concilio Provinciale celebratof
1: 11-10. client del Concilio Provinciale celebratof
1: 11-10. client del Concilio Provinciale celebratof
1: 11-10. client del Concilio Provinciale celebrato del 1: 11-10. client del Concilio Provinciale del 1: 11-10. client del Concilio Provinciale del Concilio Provinciale del Concilio Provinciale del Ecclediatico Dicipina, e riformazio che del Ecclediatico Dicipina, e riformazione con processori del Provincia del Concilio Provincia del Provincia del Concilio Provincia del Provincia del Concilio Provincia del Provincia del

no esse eccitate più dagli stimoli dell'interes-

della Teologia, che acreditatosi con l'eccellente peritai, che ne haveva fi era pocisi invogliato di portare le proprie [peculazioni fuori di quellassiera, che rinchiude l'amtico della divina rivelzione, unicoogercio che della Gienza mesicima. Invaghistosi per tanto egil della dissonella ne compiazionenti fensiasi, nè potendo accordare i dogmi della Teologia, che gib haveva imparata, si

oil Pent, permetterli leciti, fi diè ad inventarne un' altra scoperta dal proprio capriccio diabolicamente invafato, e quindi fi diè à divulgare con l'estimazione del credito, che presso alla stupidità degl'Indiani erasi procacciata l'apparenzadella di lui onestà, edottrina, haverli Dio dato precettore un Angelo, che infegnavali dotttine molto migliori delle antiche, che anzi per accertarlo dover effere esse infallibili introdurlo, sovvente al colloquio famigliare di Dio medefimo, dal quale haveva riportata ficurezza dover effer lui esaltato alla dignità di Rè del Perù, e del Sommo Ponteficato della Chiefa univertale, la Cattedra del quale si sarebbe da lui trasportata da Roma all'India; anzi in espreflione dell'intima confidenza, che godea con Dio, e della di lui impareggiabile modestia, havere sua Divina Maesta esibitali

> l'unione Ippollatica propria alla feconda persona della Santissima Trinità Incarnata,

ed haverla ricufata; efferfi ben contentato ANNO d'effer costituito Redentote del Mondo se- 1614 condo una vera efficacia, superiore in questo à Giesù Cristo, che su Rodentore secondo la fola sufficienza, e però dover lui con l'ampiezza di tanto merito, e potenza abolire lo flato presente della Chiesa univerfale, che nella durezza, & oscurità delle proprie leggi non meritava di haver feguaci; e però dovere lui promulgare nuove leggi, più chiare, e più facili, dalle quali doveasi supprimere come indiscreto il celibato del Clero, e permetterfi la moltitudine delle mogli à fazicià dell'intemperanza, & abolire la necessità della confessione. Tali furono i deliri dello feiaurato Teologo Peruano: e benchè toffero sì enormi, e palefi, nondimeno il concetto anteriore che la stolida gente Indiana prosessava alla di lui Dottrina havevali procacciati tanti feguaci, che fù esienziale slabilire l'abborrimento alle di lui follie con le deteffazioni, & esecuzioni finodali, da che non era riuscito bastevole a screditarle il rigore della pena del foro, che l'invafato Teologo haveya sostenuto vivo per decreto della santa Inquifizione. Confirmò per tanto il Pontefice Paolo, col parere de Cardinali della Congregazione del Concilio il Sinodo Provinciale sudetto, satto celebre più dalla bestialità de' recitati deliri, che dalla qualità de' Decreti rispetto alla disciplina Éccle-

Bollivano intanto nella Lombardia al fuoco, che havevano acceso in Italia le pre- Ex Hiller. tele accennate di Carlo Emanuello Duca di Capital. Savoja sopralo Stato del Monferrato, che supponea appartenersi per ragione ereditaria à Maria figliuola di Margherita sua figliuola, che perciò voleva educare prefio di sè, con rapirla dalle mani, e cuttodia del . Duca Ferdinando di Mantova Zio Paterno di lei, contribuendo ancora eccessivo calore in aumento dell'incendio fudetto quello dell'Armi Castigliane, impiegate, ò per concordia, ò per discordia, ò per patrocinio, ò per depressione, ò per bene, ò per male d'Italia, ò per gloria, ò per utile di Spagna, fecondo che la passione addattava al loro impiego, ò pia, ò pervería interpretazione; & effendo caduto vano il progetto d'accommodamento fatto nel fine dell'anno decorfo à nome del Pontefice Paolo dal Vefcovo di Berrinoro, rifentendo egli molestiffima la permanenza de' travagli ne' Principi Italiani a' quali erano sensibili tali avveni-

fialtica, che non si estesero tuori de i pres-

crirti stabiliti dagl'antichi Canoni.

men-

ANNO menti, o per timore di peggiori in avvenire, ò per i pregindizi dell'interesse presente, deliberò la spedizione d'un Nunzio straordinario, eleggendo à fostenerne il carico Giulio Savelli, che nell'ordine della Prelatura godeva il posto di Referendario, ò sia relatore delle suppliche nella segnatura di Giustizia, ed in quello della Nobiltà eradell' ordine supremo come principalissimo Barone Romano. Credè Paolo che lo folendore del di lui fangue, e le aderenze, che godea la di lui Famiglia con quella di Austria, che in sostanza era d'importante ajuto, ò vero ostacolo alla bramata Concordia , potesse infonder vigore agl' ufizi della Sede Appostolica, per renderli più fruttuoli dell'anno paffato; equindi instruito il Savello delle maniere che dovea pratticare per cautela degl' artifizi del Duca di Savoja, e per ammanfare l'indignazione, che contro il medefimo professava il Marchese dell' Innojosa Governatore di Milano, partì di Roma, e proseguendo il viaggio di Lombardia, trovò che Carlo Emanuello altamente minacciato dagli Spagnuoli attendea

ad armarfi ancora, con chiamare al fuo fol-Minifelo do li più sperimentati offiziali della Fran-del Dica di Dica di cia , & armando egualmente la penna di potentissimi concetti, diseminava in ogni Regia, e Cortedel Cristianesimo; che insoffribile la schiavità, che la Monarchia Spagnuola imponeva all' Italia, con varie catene di Stati occupati , hor quà , hor là, per interrompere il vigore de Principi Nazionali, era un preludio di ciò che voleva indi pratticare con il rimanente degl' altri dominanti Cristiani; e quindi obbligò à pigliare il suo soldo Gio: Conte di Nassaù , che secorecava l'aderenze della di lui gran Famiglia in Fiandra, procacciandofi ancora la confidenza di Maurizio Principe d'Oranges, che Capitano Generale degli Stati d'Olanda, potea dar non poco ajuto con le diverfioni da quelle parti. Così anche riconobbe che il Governatore di Milano profeguendo l'armamento con quella maggior felicità, che hà feco compagna la maggior Potenza, valicata la riviera del Tanaro erafi presentato in faccia all'Efercito del Duca, che potè tuttavia impedire il disegnato assedio di Aste, e cheresistendo con invitto vigore haveva in quei giorni il Duca medefimo restituito all' Ambasciatore di Spagna Luigi Gaetano la Collana del Tofone, che egli godea, allegando, che da che il Rè Cattolico incatenavalo con tanta ingiustizia à feguir le sue voglie perchè non potesse ricuperare ciò che era suo Patrimonio, non vo. ANNO leva più lacci d'oro, che non potean valerli, che per sonnisero, per farlo inavvedutamente stringere con quelli di ferro tanto più

In tanto il Governatore di Milano valicato il Fiume della Sefia pigliò quartiere in Carefanna luogo del Territorio di Vercelli im- ne portante Piazza del Duca, à fine d'incommodare gli Stati di lui, il quale senza punto smarrirsi entrò nel distretto di Novara, dove con l'incendio d'alcuni villaggi occupò Palenare, & incontratofi con spagna la Cavalleria Spagnuola fece sperimento sì feroce del valore del fuo cuore, e delle fue Milizie, che sarebbe tutta perita sotto l'Armi Savojarde, se opportunamente non veniva sostenuta con grosse bande di Fanteria dal Principe d'Afcoli, in potere di cui restò il Marchese di Caluso, & il Governatore di Vercelli ; e scorrendo poscia la Milizia Tedesca dell'esercito Spagnuolo gli Stati del Duca abbrugiarono le rerre della Mota, e di Carefanna, come il Savojardo con vendetta ancora fuperiore al danno patito da' fuoi Vaffalli devasto molte terre del Milanefe, riempiendo quello Stato di spavento, e gli Spagnuoli della maggiore indignazione. Il Marchefe dell' Innojofa, che alla verità delle forze Spagnuole, che comandaya, accoppiava anche i fenfi del fafto connarurale a' possenti, risentendo nel fu- di Milson rore tanto più acerba la refistenza del Duca, quanto più parevanli difuguali le forze di lui da quelle del fuo Signore, prorompeva in altiffime minaccie di dover mortificare la contumacia Savojarda fatta degna d'ogni più severo castigo, come di un Reo delinquente nel foro, le la Clemenza Regia implorata da lui perfonalmente à Madrid, non addolciva ciò che la Giustizia, & il decoro della Reale Maestà offesa richiedevano, & accoppiando all'efaggerazione delle parole i fatti riempì l'Italia di amara perplessità, & espettazione di tanta competenza frà la Potenza Spagnuola, che non haveva pari nel Cristianesimo, e la sagacità dell' arti Savojarde, che sorfe non havevano fuperiori in tutto il mondo.

In questo stato di cose pervenuto il Nunzio Savellià trovare il Duca, con esso hui espresse la mente Pontificia di veder restituiti i di lui Stati, e Vassalli alla primiera Musio e tranquillità, l'Italia alla ficurezza (marrita, 40) e ladi lui persona à quel credito, & estimazione, che dava con maggiore applaufo il

ANNO maneggio del negozio, che lo sperimento 1614 pericolofo dell'Armi, efortavalo con la maggiore pienezza di paterna predilezzione à deporre l'Armi, & ad ascoltare volontieri i progetti di Pace. Mà il Duca, che nella diversità del proprio spirito abile à tutte le cose, haveva le stagioni proprie per sare la Guerra, cioè l'Estate con l'Armi, e l'Inverno rifervato per guerreggiare col negozio, come un finissimo Dominante del tempo, e delle congiunture, ascoltò volontieri le propofizioni del Nunzio, giacchè haveva nell'avvanzamento della stagio-

ne deliberato il tentativo della concordia : a e perciò con fomma prontezza fegnò di fua mano un foglio, nel quale promettea di difarmare à riferva de necetfari, e foliti Presidi ne' propri Stati, purchè venti giorni dorò facesse il simile il Governatore di Milano; che però fosse astretto à dar parola al Pontefice di non offenderlo, che si restituisfero i prigioni , e luoghi occupati , che il Duca di Mantova restituisse la dote, e le gioie della figliuola vedova Margherita, e che le controversie si decidessero nel termine di sei mesi, anche rispetto della dote di Bianca, perdonandosi à tutti i ribellidell' una, e dell'altra parte. La facilità incon-

trata dal Nunzio nel maneggio di questo affare quando la sagacità del Duca faceva temere con dispendio di tempo numerose difficoltà, efibì occasione alle speculazioni per rinvenirne la cagione, che in fostanza fi riconobbe effere, havere il Duca dati feeni di tanta prontezza alla Concordia, per accreditarti con i mediatori, & obbligare il Papa, e la Corte di Francia, & il Senato Veneto à favorire la di lui buona intenzione per la Pace, quando per altro le proposizioni fuddette non estendendosi all'intera fuppressione di ogni differenza, che anzi quelle, che decideansi rimaneano involte

di lui potere, d'usare largamente del proprio arbitrio nel rinovar le contese, se così l'interesse glie lo havesse imposto. Paffato dunque il Nunzio Savello infieme col Ministro Francese Ramboglietto à

in molte oscurità, si prevedeva indi essere in

el del trovare il Marchese dell'Innoiosa Governantie tel tore di Milano, non può dirfi quanto lo Milano. trovasse concitato contro il Duca; e però rivolto à placarlo à nome del Papa lidisfe, che l'amarezza dell'ira commofia da ingiurie esigge lo stogo, quando si possa praticare, mà esser poi un'impeto fuor di ragione se prescrive lo sfogarsi, e vendicarsi come si può, non come si deve. Considerarsi propria

231 l'occasione di opprimere il Duca di Sa. ANNO voia con le forze della vafta Potenza Ca- 1614 fligliana,mentre egli era distratto,& occupato dalla Guerra, che haveva col Mantovano per agevolare la di lui oppressione; mà doversi ancora per questo capo medesimo riflettere alla necessaria difesa, che debbono pigliare del medefimo tutti i Potentati d'Italia, i quali congiunti per tanti rispetti di riverenza, e divozione alla Maestà del Rè Cattolico, rifentivano per spaventevole la cagione di doversi opporre alle di lui Armi, e mentre che non trattayasi d'altro che di astringere il Duca à rendere il debito offequio al Rè, difarmando prima secondo il progetto, e presentandosi incrme ad implorare la Clemenza Rezia era certa la Vittoria, che cercavafi, se le riflessioni erano immuni dalla passione concitata, la quale à guifa de' fogni fa parere, che una goccia di pituita nella gola affoghi, quando nell'aprire degl'occhi fi difcerne per nulla. Esortarlo per tanto paternamente il Papa ad appagarsi di vedere a' cenni soli umiliato il Duca, per rallegrarsi del conseguimento della gloria più chiara riposta nel debellare i nemici, più col terrore, che con l'Armi. E di fatto erafi l'Innojosa picnamente disposto ad accettar le proposizioni F del Nunzio, e stabilir la Concordia con lercedia Savoja, quando improvisamente li capitò dalla Corte di Madrid , ordine preciso di fospendere ogni trattato di pace; di che ragguagliato il Duca, ordinò al Principe Tommalo suo figliuolo minore, che uscendo da Vercelli con venti compagnie di Fanteria, e settecento Cavalli occupasse Candia groffa Terra del Milanefe, come riuscitoli con prosperità di successo eccitò gli Spagnuoli ad occupar Dentice, e Monbaldone Terre frà le rupi del Piemonte, e lasciò luogo al Nunzio Appostolico di adoperare altri mez-

ne sì gagliarda gl'uficj de' Ministri Spagnuoli nell'animo dell'Imperatore Mattias contro il Duca di Savoja, che rappresentandolo manifesto disprezzatore della Sovranità de' suoi decreti, che havean dato il diritto della tutela della Principella Maria al Cardinale Duca di Mantova, e confiderandolo reo di Maestà ossesa, riportarono finalmente preciso ordine al Marchese di Castiglione Commissario di quella Corte in Ita-

zi nell'anno futuro, & ad ogni parte del

Cristianesimo la curiosità del fine di sì varj,

lia, perchè fosse come tale dichiarato inca-

In Germania havevano fatta impressio-

estrepitosi movimenti.

ANNO pace de' feudi dell'Impero; come egli fù

presto à divulgar con le stampe il Bando Imperiale, per tenore di che imponeafi al Duca, che se non rassegnavasi con la pronta deposizione dell' Armi a' Decreti di Cefare , e non lasciasse immune da moleftie il Monferrato, ed ogni altro feudo dell'Impero fosse trattato da Ribelle della Curia Aulica: Mà nè pur soddisfatti di tanta irruzzione gli Spagnuoli infisterono in vano, che gli Stati del Piemonte fossero per Decreto Cesareo dati in preda à chi potea occuparli, mentre procedendo Mattias con maturità più propria alla Giustizia del Sovrano, volle ristretta ne' termini fuddetti la forza de'fuoi ordini, allegando non pari la cagione del fuo sdegno con quello de' Spagnuoli medesimi, che lo havevano dichiarato decaduto dal possesso, e ragione di ogni feudo appartenente al loro Ducato di

Milano. Cagione più nobile, e degna, perchè uti-Ex Exila lealla Religione Cattolica presentossi allo

stesso Cesare di decretare altro Bando Imperiale, per porre qualche freno di onestà alla baccante temerità degl' Eretici nell'inferiore Germania, ò fia à quel tratto di Pacfe, che stendesi lungo le ripe del Fiume Reno. E ivi costrutta l'antica Città d' Aquisgrana . celebre ne' fasti Ecclesiastici, e per la gloria del Sepolcro di Carlo Magno, e per la frequente celebrazione de Concili ivi adunatisi, ed in quei tempi, e ne' susseguenti, e godendo i pregi di Città Imperiale, s'in-trodusse adoscurare il di lei merito, e lustro fu lo fpirare del Secolo passato, l'empietà dell'Erefia di Calvino , la quale havendo acquistati numerosi seguaci in ogni ordine di persone, come il primo Articolo del fimbolo Ereticale , è l'abborrimento a' Cattolici, stretta frà essi una scomunicata aleanza, s'introduffero all'infolenti pretefe, che nel civile governo della Città non haveffe più luogo l'amministrazione de' Cattolici, e che trasportata ogni podestà di reggimento agl' Eretici, non havessero gl'altri carico maggiore, che di fervirli; ed effendo concorfa à fomentare la temerità loro la fecreta aderenza de' vicini Olandesi, & altrì Principi protestanti di Germania, ricorfero rapidamente all' Armi per intiero abbattimento de' Cattolici, anzi occupata la terra di Mulen, fi dettero à fortificarla à fine di provvedere la loro contumacia di fusfistente Presidio alla vendetta, che ben sapeano esfersi concitata contro da' Principi Cattolici, à nome de' quali recate le più vive istanze al-

la Corte Imperiale, infervorate dagl' ufizi ANNO del Nunzio Appottolico, e di D. Baldaf. 1614 farre di Zunica Ambasciatore del Rè Cattolico, decretò Mattias il Bando Imperiale contro i fuddetti Eretici, acciocchè da ogni Vaffallo, ò confederato del Romano Imperio, fossero in ogni luogo perseguitati, e trattati da pubblici nemici, da che lo stesso Cesare per altri moti de medesimi Eretici non poteva usare sì pronte le Armi per esecuzione rigorosa del Bando suddetto.

Erano infurte altre commozioni nell'infigne terra di Francfort, costrutta su la fponda del Fiume Meno entro la Diocefe di Ances, no Magonza; perocchè fiorendo i di lei Cittadini in traffichi con varie Piazze del Criftianesimo, i Mercanti fatti più ricchi degl' antichi Cittadini, entrarono à pretendere di cacciare dalle cariche i Senatori benemeriti per investirne i nuovi dell' Ordine loro inferiore, come di fatto levatifi in forma di fedizione, furono obbligati i Nobili antichi ad abbandonare le proprie cariche; e quin- Torque di di ricorfi ad implorare la fovranità della Franciere Giustizia Cesarea, havendo Mattias replicato più volte l'ordine per la loro reintegrazione, e refistendovi con vari pretesti i moderni occupatori, fù egli finalmente forzato ad impiegarvi il rifoluto potere dell' Armi, col terror delle quali fatti introdurre dentro, e ne' contorni di Francfort valevoli Squadre, riportò da' Vafsalli l'ubbidienza dovuta, & alla Maesta del suo Grado, & alla qualità del fuo fpirito, che poco conosciuto da quei contumaci haveva soro esibita confidenza di tant'ardimento, perchè lo credeano lo stesso con il languente ed infiacchito, che haveano sperimentato nell'antecessore Fratello troppo placido Imperatore Ridolfo. Ne fuddetti trambufti fra Criftiani entrarono ancora ad efser confiderari per indegni di abitare entro quella Città gl Ebrei, e ne furono però cacciati con violen-za dalla prepotenza de' Cittadini, e Mercadanti, che forse si teneano pregiudicati ne' traffichi dalla furberia Ebraica, che fempremai acuta più fi afsottiglia, quando indrizza l'operare, ò in emulazione, ò in danneggiamento de' Cristiani ; perocchè essendo essi dispersi per tutte le regioni del mondo alleviano il peso della loro schiavità, che fà risentirli il Dominio de' Cristiani, e de' Turchi, con la vanità di chiamar i Turchi medefimi fervi, come discendenti da Ismaele Figliuolo della ferva Agar, esè medefimi padroni come primogeniti nella figliuolanza di Dio, con una ragione di cui non può

ANNO darfi infulfilêze più palefa, porrando poi ve1614 fo noi Criftiani odo molto maggiore, chiamandoc Eneri Chazareni, come gi Nanatori Eneri Chazareni, come gi Nanatori canto milanterie i mofchini
che fono, gemono fotto di fichiavito, cele
Criftiani, edel "Turchi, feuz che l'aggravio di tranti feoli, che la foftrono riefa loro pefante per chairili una volta; con tutto
ciò compulfionando la giuttizia di Cefarei
loro pregiudzia, li volle parimenti refliutit
alle loro Cafe, bende l'Infolenza de'fedi-

ziosi le havesse interamente saccommesse.

In Ungheria dopò l'efercizio dispotico 11 de' Ministri Ottomani, nell'haver conserite min 4- le dignità di quegli aggiacenti Principati secondo le sovrane voglie del Sultano, il Bassà di Buda erafi ricoverato il verno in Temifyar, e ful dubio, che la vicinanza di rante forze efibiffe sospizione a' Ministri Imperiali, feceintendere al Palatino d'Ungheria effer ivi la di lui dimora con fentimento d'Amico, e però affai lontana da recar perturbamento nè à Cefare, nè agli Stati, nè a' Vaffalli di lui, mà con tutra schi cen questa protesta di amicizia surono numero-gli suri se le correrie delle truppe Turchesche, sopra i Vasialli Ungheri, e moltiglischiavi, che trasportarono con l'incendio di cinque Villaggi; mà convenne mirare in pace l'oltraggio d'un amico ripieno di tanta fraude, perchè la debolezza dell'Imperatore non era

in stato da poterfeli affacciare da nemico po-

derofo, cheè quell'aspetto, che unicamen-

te stimasi da' Barbari, che hanno per inco-

gnita l'onestà della legge dell'amicizia disar-

mata, la quale effeudo primogenita della

carità , è anche oppolía all'armi, che la fopprimono.

Diede foggetto alle derifioni lo firano de la compositioni lo firano de la compositioni lo firano de la compositioni la

to intro the prob haven into itself general of Gold Circle personal control of Gold Circle and quello Pazzo la ioric capsone, che di procacciafe numeroli feguaci in tanta empirch, mila tagione, che robo glimpulio più vivia fegutatolo lui privilegio, chedir pacciava da goderida cogni fon adrente, e feguace della fue fuculo a render controlle della controla di effert immonitatori controlle della controla della controla di effert immonitatori controlle della controla di effert immonitatori della controla della controla di effertiva della controla della controla della controla di effettiva di di effet

fue follie nel Configlio di Dreida furono conofciute di pari pefo con la pazzia dell'invenzione, la befialità delle ragioni, & argomenti, che adduceva per folienerla. In Francia non pofarono più longamente

le cose in quella tranquillità, che era ormai Ex specto fatta incognita à quel Cielo , & apparita \*\* pent. folamente qualche volta come un lampo Ex Linde passeggiere, e preludio di nuovi perturbamenti; Eran questi per verità cessati, e godeafi la calma nel reggimento della Reina Maria, il quale accossandosi al fine, mentre il Rè pupillo era per formontare l'età di quartordicianni, prefissa dalle leggi del Regno per l'abilità al maneggio de' propti affari, confideratono i Grandi della Corte, che se non coglievasi il punto dell'impotenza presentanea del Rè, e dell'odio in cui era caduta presso molti la Reggente, sarebbe indi riufcito vano, è più malagevole ogni attentato fatto quando confiftente l'autorità Regia nel proprio vigore havesle loro involata quell'aura di potere, che loro efibiya la di luietà minore, e però stretti in una saziofa alleanza fotto la direzzione di Luigi di Borbone Principe di Condè, si partirono dalla Corte in a pparenza di idegnati, lo salla fteffo Principe, i Duchi di Vandomo, di de Nivers, di Mena, il Maresciallo di Buglione, e numerofi altri Signori loro parziali, e Colleghi nel traffico si lungo tempo riu-

scito loro fruttuoso, esertile di sortune, chiamato dello spirito, e del brio Francese. che con si fatto nome indoravanfi allora le fedizioni nel Regno fuddetto, quando i fuffoguenri Regnanti con virile fortezza han fatto loro cambiar nome, e fortuna. Al loro ritiramento, corfero groffe fouadre di Partegiani, e Vaffalli delle loro famiglieà rendere numeroso il loro seguito, e protervo il loro ardimento, e costituitoli per base buon nervo di Gente, divulgarono alle stampe un manifesto espressivo delle cagioni, che gli haveano eccitati à ricorrere a' rimedi violenti per pubblica ficurezza della Patria, per iostentamento della Regia Podesia, e per Lompre vindicare dalle oppressioni del mal governo l'innocenza dell'intenzioni de' Reggenti, distratte dal perverso ministero de' loro favoriti. A tre Capi riduceansi le loro querele. Primo, che separata da divisioni sì visibili. e materiali la Francia dalla Spagna, e con

diversità se bene invisibile, quasi palpabile,

di genj frà i Popoli loro, affuetatta à reggi-

mento placido, e mite, ora con i recenti

matrimoni, ed aleanze fi volessero intro-

durre à corrompere la libertà, e fincerità Gg FranANNO Francese le barbare, e tiranne massime 1614 Castigliane, e che la Carità della Patria non affentiffe alle loro coscienze, di mirar taciti sì lagrimevoli difordini , preludi di più lagrimevoli desolazioni del Reame. Secondo, che la confusione del Governo sotto le voglie smoderate d'una femmina forafliera, havesse sovvertita la polizia dell'antico, faggio, e pio metodo del dominare, che estendeasi con acerbe, è non praticate forme à conculcare la Nobiltà, à disprezzare i Principi del Real fangue, à mal trattare i Grandi, benemeriti della conservazione della Corona, & à recare enormi pregiudizi a' pubblici, e privati interessi. Terzo che affediata la Reggente dall'Arti perfidiose, e lusinghevoli del Maresciallo di Ancre, o sia Concino, e da quelle non meno detestabili della Moglie , fi conculcaffe la Nobiltà dal fasto di un vilissimo forastiere. indegno à fervire da meschino samiglio a' Signori di più mediocre fortuna in Francia. non che di commandarli con violenze tiranne, e villane, non che inurbane; e quindi inabile la pazienza à fostenere più oltre fenza nota d'infamia tanta oppressione, credere essi Principi per bene Pubblico di meritarfi il feguito da ogni buon Francese, e Vasiallo del Rè, per redimerlo da sì manifesta servità, e restituito alla libertà dovuta alla Maestà, e potenza datali da Dio, operare che dominasse co' soliti giusti, e pii modi , che haveva ereditati da' fuoi gloriofi maggiori : fottoscrittovisi Luizi Principe di Condè come primo del sangue Reale.

14 Così parlava l'infolente, e spezioso libello, à manifesto che fosse, ed era in vero eccessivo il tavore che la Regina lasciava godere al Concino. Era egli nato nella Città di Qualità del Penna in Italia da oscuri natali, e passaro

in Fiorenza a' fervizi di quella Cafa dominante de' Medici, sposatosi à Leonora Galligai figliuola di un Legnajuolo, haveva trovata Conforte atta à feco cooperare al commune ingrandimeoto, perchè donna essa in estremo brutta, seppe fare nelle tenebre sfavillare il chiarore della folerzia, e della destrezza, in procacciarsi l'alto savore dalla Reina Maria, che seco condusse lei, ed il Marito in Francia per far conquista di gran forte, e di più grandi sciagure. Alla notizia che hebbe la Corte della raccolta,

che sacevano i saziosi d'Armi, Gente, e Denaro, oppose validi ostacoli di veterane Milizie, e fotto la condotta di prodi, e sperimentati Capitani le spedì ad ostilmente attaccarli; mà come il fine della loro

mossa era di spremere qualche grazia, ò au. ANNO mento di fortuna, aprirono più volontieri l'orecchie a' trattati di accommodamento, che le Trinciere per nessuno assedio. Fù dunque introdotta prattica, di ritornare Reglall'ubbidienza Reale tutti i Grandi deviati., con la promessa fatta loro di permettere l'adunanza, e celebrazione degli Stati del Regno, la quale essendo una Congregazio-ne di tutti i Deputati de' trè Ordini, ne' qualiè ripartita l'intera Nazione Francese, cioè di Clero, Nobiltà, e Popolo, non folo rappresenta la Maestà della Nazione medefima, mà ritiene ancora tanta auttorità nelle suppliche, ò istanze, che decreti di portarsi al Rè, che pare imporre una certa convenienza del rispetto all'università del proprio Vassallaggio, ad esaudirle, e tanto più fi foddistecero i fedizioli di questa promessa, quanto che erano recenti le memorie de' vantaggi riportati dagl'altri Rè col mezzo dell' adunanza fuddetta, che pure erano molto più poderofi di quel che foße il presente, costituito in età così tenera, diretto dalla tutela di una Donna straniera, che confideravafi ancora dominata da i coniugi Concini, confiderati univerfalmente co i tenfi di un intero abborrimento da tutta la Francia; e però decretata la chiamata, & intimazione dell'Adunanza fuddetta ritornò il Principe di Condè , e gl'altri Grandi contumaci alla Regia ubbi-

dienza.

In tanto essendo il Rè pervenuto all'età delli quattordici anni nello stesso loro ingresfo, confiderandosi dalle Leggi del Regno in. libero dalla tutela, e capace di portar per Missi sè medefimo il peso del Reggimento, passò Las il Re il secondo giorno di Ottobre nel Senato , ò sia Parlamento di Parigi, ed ivi ricevendo dalla Regina fua Madre la cessione dell'amministrazione del Regno, pronunziò il Decreto della propria libertà sciolta dai lacci della minorità, che havevalo inabilitato fino allora al trattamento de' propri affari, e volendo incontrare nella prima azione della sua sovranità il compiacimento de' Principi, à tenore della promessa fatta dalla Regina sua Madre, assentì che si celebrasse la fuddetta adunanza degli Stati del Regno, Ex Spitas. al quale effetto erano compariti nella stessa "ant to Reale Città di Parigi i Deputati di tutte le Celebrate-Provincie , numerandosi per parte del ii dei Re-Clero cinque Cardinali, ferte Arcivescovi, quarantalette Vescovi, oltre un gran numero di Abbati, & altre persone constituite in dignità Ecclesiastica, tutti i Duchi, Pari.

ANNO Pari, è Principi del Regno, Venuto il

1614 giorno della destinata sessione per incominciamento di sì maestoso congresso si assise il Rènel suo Trono rilevato dal piano della feifione con molti gradi , e ricoperto di nobile Baldachino; la Regina, i Principi del fangue, i Cardinali, i Pari, e gl'Uficiali della Corona, sederono poi in Sedie Camerali distese in fila à destra, e sinistra nelle due Alediquà, edi là dal Trono, come in faccia al medefimo fi adagiarono i Panche,

i Deputati delle Provincie di tutti tre gl'ordini, fecondo la preeminenza defferita loro dalla consuetudine. A piedi del Trono sedeva in picciolo Scabello con i Sigilli della Corona il oran Cancelliefe del Regno. Accommodato ogn' uno al suo luogo surse il Rèe con decoro di ristrette parole, sece l'aprimento agli Stati, esprimendosi di haverne permessa l'adunanza per il gusto di vedere i Deputati rappresentanti il suo dilettissimo vaffallaggio, e per incominciare con sì fausti auspicjil proprio Reggimento, che protestava sempremai diretto all'accrescimento della Religione Cartolica, all'onore, e riverenza del Clero, alla stima, e rispetto della Nobiltà, alla Pace, all'Abbondanza, & alla Giustizia verso il Popolo, rimettendosi nel rimanente, à ciò che più diffusamente havesse loro significato il Gran Cancellicre, come egli sece con diffusa, & elegante orazione, efibendo in generale gl'effetti della Giustizia, e Clemenza del Rè, con pieni attestati delle buone intenzioni di Sua Maestà nell'universale beneficenza di ogni ordine; e come tale celebrazione di Stati non haveya havuto altro oggetto, che di efibire una fola immagine di foddisfazione a' faziofi, che l'havevano richiesta, così fù copiosa l'affluenza delle belle parole disfuse in oscurità di promesse Reali, larghe in attestati della Regia munificenza, speziose intorno a' desideri del Regnante, di riuscire benefico; mà in sostanza temendo ogn' uno de' Deputati, che qual si sia ombra di aderenza alle inchiefte de' fediziosi potesse renderli odiofi appresso al nuovo Governo, turri coonestarono la negariva de' loro voti con le scuse, e cooperarono unitamente, che tanto movimento in ogni parte del Reame cagionato per l'adunanza (uddetta, che s. con le fessioni proprie occupò gl'ultimi periodi di quest'anno, & i primi del susseguente, corresse la sorte delle belle parole, di

disperdersi in sumo per l'aria senza nessun effecto politivo di tanti, che si erano prefisfi di confeguire i faziofi nel procurarla.

Fù anche vano il tentativo, che secero i ANNO Deputati del Clero, acciocchè per decreto 1614 degli Stati si pregasse il Rè all'assenso denegato da' fuoi Preceffori, acciocche nel Ex Spirat. zioni del Concilio di Trento, e benchè il Tresto ner servore de' Cardinali, del Nunzio Apposto-

Resno di Francia fi accettaffero le disposilico Ubaldino, e di molti de Prelati haveffe eccitato tanto zelo ne' Deputati della Nobiltà, che per la maggior parte prometteva favorevole il concorfo all'istanza fuddetta, con tutto ciò arciferventi alcuni de' Prelati per la violazione de' pretefi Privilegi della Chiesa Gallicana, si costituirono in sì forte offacolo, che foftenuto dall'aderenza de' Deputati del terz'ordine, che coi diffetti propri alla moltitudine fù sempremai avverso alla Chiesa, rendetrero, vano ogni sforzo de migliori con politiva en la Politiva negariva all'inchiesta. Fù bene se non esau-

dita, più applaudita, più contrastata, e finalmente più esecrara l'istanza, che secero i Deputati del terz'ordine suddetto de' Popolari, ò siano Plebei, frà quali contandoene sorse alcuni insetti del Calvinesimo, se il timore di non concitarsi la pubblica indignazione dell'adunanza inibiva loro di parlare contro la Fede Cattolica, impiegarono la sottigliezza dell'industria, per recar pregiudizi alla Dignità Pontificia, che la infegna, e la difende; e quindi pigliando il verso dell'adulazione, verso il Re Giovinetto, che non stimavano per sortezza Cristiana di tale tempera, esposero, che era la Regia Podestà lo scudo, e la rutela del Pubblico, tanto più profittevole al bene univerfale, quanto più sovrana, & immune da i pretesti de' sediziosi , i quali come insosterenti della Censura, e del rigore, che loro decreta contro la Giustizia de' Re, non trovano rifugio più ficuro, che allegare d'effer egli foggetto ad altro foro terreno, e però conofcersi indispensabile per conservazione del bene, e tranquillità pubblica della Francia, per decoro della Regia Maetià di dannarsi come sediziosa l'opinione di quelli, che afferivano il Pontefice Romano havere autorità sopra i Rè, e particolarmente sopra il loro Monarca, che dato da Dio alla Francia, à Dio solo, e non ad altro Uomo doveva rimanere foggetto, esibendo la minuta di un decreto proibitivo di detta sentenza con gravissime pe-

Ad impugnare la petulanza di queste voci dell'infimo ordine di quel Confesso furse uno del primo, cioè del Cardina-

Ge 2

ANNO lizio, Giacopo Cardinale di Perona, che 1614 per la profondità della Dottrina, e per nifpeta set rante eroiche yirtù rifplendeva, anche foardinale di pra l'Eminenza di tante dignità più cospi-Protein pra l'Emmenza di tante dignita più cospi-dittali de-cuo. Esso dunque dolendosi dell'ingiuria, Papala. che saceasi al Rè con supporto per la sua tenera età di tempera men forte alla debi-

ANNALI DEL

ta refisenza dell'adulazione, anteponendoli cose speciose, ed applaudibili, per i vantaggi della Corona fenza confonanza dell'onestà, disse di acertare ogn'uno, che la maturità del fenno di S. M. haverebbe recata vergognofa confusione alla temeraria confidenza di chi tentavalo di fiacchezza nella Fede Cattolica, che per la pietà della propria indole, e per la fanta Educazione della Regina, anteponeva ad ogni maggiore estensione delle prerogative Reali; Indi rivolto il dottiffimo, ed eloquenrissimo favellare, à palesare indispensabile la necessità de' Cristiani di prosessare l'integrità pienissima di tutri gl' Articoli della Fede, e della Dottrina de Santi Padri, in un folo de' quali, che si dissenta, tutta la rimanente fede degl'altri fi annulla, e siuma totalmente. Dise , Rilevarsi ciò da un paragone vivissimo della Gemmella, che hà la fede medefima, cioè della carità, la quale non può fussistere in vigore, nè pur per momento accoppiata con un fol peccato, mentre togliendo questo la Grazia divina, che è effetto della carità, se potesse star col peccato direbbesi, che il peccatore gode la grazia per la carità, e non gode la grazia per lo peccato, e quindi per quanto mai fia retto l'operare del fodele, fe con un folo peccato mortale l'oscura, perde la carità, e la grazia. Così la fede per quanto estendesi alla credenza di ogni Articolo, proposto dalla Chiesa à credersi, con la incredulità, ò discredenza di un solo tutta la fede non folo rimane contaminata, mà distrutta, e ridotta al nulla. Co' sensi di quella dottrina incontraftabile frà Teologi Cattolici , non poterfi professar l'Articolo del Simbolo di credere l'unità della Chiefa, senza credere l'unità del Pastore, e l'unità dell'Ovile; e se toleravasi, che si contendesse al Pastore l'universalità di pascere ogni Anima credente, rilasciavasi quel vincolo dell' unità, che per consenso influiva alla dissoluzione, e relassazione dell' Articolo fuddetto, che non professato nella fua purità, ed incontaminato da opinioni perniziose, e pericolose, rendea reo il sedele d'incredulità, in tutti gl'altri Articoli della fede, il di cui abito è totalmente in-

divisibile, non potendosi credere una parte, ANNO e discredere l'altra delle cose revelate dalla 1614 Divina parola alla Chiefa. E quindi fuccedere poi in confeguenza, che chi crede con non intera credenza di tutti gl' Articoli, se ben crede il rimanente, non lo crede per fede, mà per opintone, e perciò senza merito, fenza carità, e fenza grazia; ed avvenire, che il credere si faccia, ò per il solleticodell'interesse, o per lo prurito dell'adulazione a' Dominanti , o per i politici riguardi dello Stato, mà non mai per fede. con l'esempio di chi hà notizia di una conclusione dottrinale, mà poi senza conoscenza de' mezzi, che ne dimostran la scienza, perocchè sà egli ciò, che sà per opinione non per scienza, come il sapere, che gl' aromati corroborano lo ftomaco fenza poi fapere la cagione, che ciò accade per loro calore; Sa la conclusione, mà non per scienza, mà per épinione; onde è che in ammetterfi tolerabile il contrasto d'un solo Articolo della Fede, costituiva i sedeli credenti, non per merito di fede nel rimanente degl' Articoli, mà per opinione. Tale effere il valore della droga, che proponeafi dal terzo ordine per far perdere a fedeli della Francia il valore della fede, ed indurli à credere ciò che credono, con quel merito che credono i Turchi, ed i formali Eretici. Non atlentire la fedeltà dovuta al Rè che porta il nome glorioso di Cristianissimo, ftimolarlo che la prima imprefa della di lui maggioranza fia di dar mano a pregiudizi della Religione. Non esser già questa senrenza de' moderni Teologi, come dicono gl' Eretici di ogni altra favorevole à Roma, ò fatri adulatori del Pontificato Romano, e stipendiati dalla propria ambizione nella previsione de premi delle dignità Ecclesiaftiche ad allargare l'estensione della Podestà Pontificia, essere antichissima, e costantissima tradizione de Santi Padri più venerabili, e riconosciuti da santa Chiesa, come regnanti in Gloria con Cristo, leggendosi nell'Epistole di San Gregorio Magno, à cui l'univerfale confentimento de' fedeli. anzi di molti degl' Eretici dalle prerogative di Maestro, e di Dottore di Santa Chiesa, cioè d'havere lui replicatamente scrivendo intorno l'emergenze dell'istesso Regno di Francia, enunciato come incontraftabile il diritto della Sede Appostolica sopra ogni dignità temporale de Cristiani, comminandone le pene della privazione a quei Principi, che fossino resistenti a' comandamenti Papali, come leggefi nell' Epistola à Sena-

ANNO tore Prete, la decima del Libro undecimo; 1614 Così ancora l'altro Gregorio Settimo Pontefice parimenti annoverato frà Santi havendo con l'uso d'un'incorrota giustizia dichiarato decaduto, e privo delle prerogative Reali il Rè Enrico di Germania, come in Apologia della propria fentenza Appostolica scrisse disfusamente ad Erimano Vescovo di Mez tutte le ragioni, che sostengono la Giustiziadi tanta Giurisdizione Appostolica discendente da quella data da Gesù Cristoà San Pietro di pascere, sciorre, e legare chiunque viene connumerato nel Grege de' Fedeli fenza eccezzione di persona vivente, come (replicaegli) haveva infinuato il di lui gran precessore San Gregorio Primo; così ancora haver privato del Regno Childerico Terzo Rè di Francia, il Sommo Pontefice Zaccheria Primo, così attestarel'Epistola di San Clemente à San Giacopo; così Innocenzio Papa havere scomunicato l'Imperatore Arcadio per le violenze ufate all'innocenza di San Gio: Grifostomo; così Sant' Ambrogio havere fcacciato dalla Chiefa l'Imperatore Teodofio; così il fopradetto San Gregorio Magno haver denunziate per inconcussa prattica nella Chiefa all'Imperator Maurizio nella trentesima lettera del Libro quarto : così enunziarii ne Decreti del Pontefice Simaco. Nè meno chiara císere l'infinuazione. che ne fà il massimo Dottore della Chiefa San Tommafo d'Aquino, quando nella feconda seconde all'Articolo decimo della questione decima chiaramente infegna, poterfi il Principe temporale fatto reo del foro Ecclesiastico, con l'autorità data da Dio al medesimo, privarlo del diritto del Dominio, mentre gl'Insedeli quali sono i disubbidienti per merito della loto infedeltà meritano di perdere la Podestà sopra i Fedeli, i quali fi trasformano in figliuoli di Dio; così nell'Articolo fecondo della questione ventesima dove espressamente si addita che il Dominante temporale fia fcomunicato per l'Appostassa della Fede, incontanente i di lui fudditi fono affoluti dalla foggezzione del di lui Dominio, e dal vincolo di Giuramento di fedeltà, mediante il quale à lui eranfi obbligati. Nè valere l'esempio in contrario (replica il Santo ) che i soldati Cristiani continuaffero à militare con fede al fervizio dell'Imperatore Giuliano Apostata, perchè in quel tempo l'uso recente della temporale podestà della Chiesa permetteva la to-leranza di qualche dispensa in quelle cose, che non erano contro la sede, per cautelar-

fi dal maggior pericolo di perdere l'istessa ANNO fede, come potea succedere à soldatifudder. 1614 ti in abbandonare il servizio Imperiale, tanto più che la podestà spirituale, e secolare ambedue discendono dalla Podestà Divina, e però alla spirituale come più prossima alla divina dover foggiacere la fecolare, e così havea deciso Innocenzio Terzo Pontefice nella Decretale Venerabilem al titolo dell'Elezione, & all'altra Novit de Judiciis; nè poterfi confiderare fenza pericolo, che la Francia Cartolica voglia in un fol punto fepararfi dall'antica Dottrina de' Santi Padri. Comprovar gl'esempi antichi, e recenti, che da un disprezzabile ed inconsiderabile rilassamento, ò licenza introdottafi negl' Articoli della credenza fon procedute numerose Eresie, e lagrimevoli sovversioni de' Popoli. Lutero haver cominciato à dissentir dalla Chiefa nel folo punto delle Indulgenze per l'emulazione co' Domenicani, che n'erano i dispensieri, e da tal picciola favilla efser proceduto il fuoco confumatore di quali che intera la Cattolica Religione nelle Regioni dove colui predicò. Calvino autore delle defolazioni di Francia col folo pretendere di non essere Simoniaca la vendita de' benefizj Ecclesiastici che godeva, si appianò talmente la firada agl'erreri che con centoventotto formali, e spaventevoli Erefie havea distrutti i Sacramenti, annullata la Gerarchia della Chiefa, aboliti i Riti, tolto il facrifizio, accese le Guerre, profanati i Santuari, e recata la Francia all'ultima rovina. Dover la prudenza civile non che la pietà Gristiana proporre agevole la repetizione di sì flebili avvenimenti, quando declinando dalla. Dottrina rivelata dallo Spirito Santo, tenuta ed insegnata da' Santi Padri, che danna per reo violatore dell' intera Legge chi ne trasgredisce un sol punto, fi folse permelso d'introdurre diminuzione nella Podestà Pontificia, che voleva dire scissura all'unità del Pastore, divisione all'unità dell'ovile, scisma nell'ubbidienza del Capo della Chiefa, con la perdita manifesta della fede, della Carità, edella Grazia Divina. Così il discorso del gran Cardinale, mà ancor più diffuso, l'interezza del quale c'invola la proposta brevità nostra.

Applaudito sì faggio ragionamento dall' Ordine Ecclesiastico, e con più zelo, e comendazioneda quello della Nobiltà, fu condennato il terzo della Plebe à rodere rabbiosamente l'osso di tanta difficoltà, che disperava il riuscimento à quella proposizione, che in fine tendeva ad introdurre, ò una

ANNO separazione della Francia, con scisma dalla Sede Appoltolica, ò la formale Erefia del Calvinismo; nondimeno insistendo con petulantissime voci i Dottorelli più cavil-losi, acciocchè con discussione più minuta l'affare proposto si richiamasse à nuovo squitinio, sù rappresentato al Rè, che machinandosi con lusinghevoli frodi gl' inganni della di lui coscienza in materia sì grave, perandarla piegando à dar affenfo per introduzzione di errori nella Religione, repu-

gnava al decoro della Reggia Maeltà, che Semis lus-proto da Rè il congresso de propri Vatialli li prescrivesse alla Contro-teria della le Leggi, ò gl<sup>8</sup> insegnasse come dovea cre-rotta la lusa dere; e quindi senza recare alla moltitudi-pita. ne sempre stimabile da' prudenti acerbità di negative, fece sapere il Rè voler sopra l'illanza del terz'ordine , intorno all'Autorità Pontificia, udir la cenfura del Configlio di coscienza; e così avvocata, e rapita la materia dalla livida discussione, e rabbiofo fiscaleggiamento della passione de' Deputati, fù poi indi soppressa ogni disamina, ò discorso, rimanendo a questo modo intatta negl' antichi diritti l'auttorità Pontificia, perlocchè il Pontefice Paolo, enco-

fece loro recare con lettere, e con gl'ufizi del Nunzio Appoltolico gl'attestati maggiori del suo gradimento, & afferto Paterno. Rispetto alle cose d'Italia, e de' dispare-Es Neel ri frà i Duchi di Savoja, e di Mantova, confiderando la Reggente quasi svanita in questa Regione la fomma ettimazione, ch'

miando la pietà de' tutori della Santa Sede,

erafi conquistata l' Eroico valore del Rè Enrico suo Marito, non poteva mirare con sere feeline renità di ciglio, che si estinguesse, e che di una pe' rincontri di conte za, e libertà Italiana, la Francia apparisse ò negligente, ò impotente, come era à foccorrerla al meno col Configlio; e però con tutta la dissuasione, che le recavano le proprie turbolenze (ped) in Italia il Marchese di Couvrè Ambasciatore à tutti i Principi, actiocchè con la propria rapprefentanza tenesse vivo il nome, e partito Francese. Mà i Ministri Austriaci risentendo sommamente à sdegno di ricevere colleghi nella riputazione, e credito presso di essi, frapposero tante difficoltà, che restò quasi che vana la Ex 5,9440. fpedizione, come à fuo luogo narraremo ,

Nella Città di Granoble nel Delfinato, il giorno ventesimosesto di Marzo, trattenendofi il Popolo all' Adorazione del Santissimo Sagramento, nella Chiesa di Sant' Andrea, appar) una Stella, che sfavillando in luminosi, & in straordinari splendori ANNO ivi fermoffi per lo spazio di sette ore, ogget. 1614 to della curiofità de' discorsi presenti, & insieme delle predizioni future degli o-

In Spagna veniva agitato il Rè Filippo, & il Reale Configlio dai raguagli, che re- Ex Epiles. cavano torbido lo Stato degl'affari di Fiandra, di dove quegl' Arciduchi governanti per i fignificavano, che introdottafi l'Erefia in Aquifgrano, luogo celebre della Diocefe di Liegi, e fattifi prepotenti fopra i Cattoli-ci gl' Eretici, havevano loro rapito di ma. Galle Esq. no il diretto dell'Amministrazione del Pubblico governo, e fortificata la terra di Mulen, restavano intrepidi nella contumacia ancheal Bando Impenale, che li haveva prescritti Rei di Maestà osfesa, come dianzi riferimmo, e che radoppiavafi loro l'ardimento dall'efferfi perturbato gravemente il ripoto nello Stato di Giuliers, il quale posseduto, e dall' Elettote di Brandemburgo, e Ex spile. dal Principe di Neuburgo, per le scritte ragioni, effendoli ultimamente quelti rayveduto de fuoi errori , e deteftati quelli della Finder re Dottrina, che professava di Lutero, dopo Guilero. haver per l'avanti lasciati ancor quelli di Calvino, ne quali era nato, e fattoli professore della Fede Cattolica erafi renduto degno delle nozze della Figlinola del Duca di Baviera, il quale miglioramento di fortuna, di Religione, e di appoggio confideratofi cedere in gravissimo detrimento dell'Eresia baccante ne' propri Vaffalli , & in quelli del collega possessore del medesimo Stato, pertinaciilimo Calvinista, eccittarono persecuzione sì viva contro la Religione Cattolica. e chi la professava, ò la diffendeva, che impugnate rapidamente l'Armi opprimevano con barbare maniere i Cattolici, e minacciavano di attaccare oftilmente gli Stati de' Principi Ecclesiastici della Germania, e Camelici quelli particolarmente, che stendonsi in quelle vicinanze lungo le Ripe del Reno, oltre la dicui corrente occupata dall'Armi loro l'importante terra di Vesel non solo l'haveano prefidiata in maniera di refiftere ad ogni aggressione, mà erettavi l'università dottrinale, e dirizzatavi la Cattedra del Pubblico Magistero dell'Eresia, era fatta la Cloaca mattima del Lezzo dell'Appostatia, e costituita nuova immagine dell'empietà di Ginevra in Fiandra per infame Afilo d'ogni ribaldo difertore della Fede Cattolica, Non veniva infreddato in tali notizie il fanto zelo del Rè Filippo da un momento di perplessità nella prontezza di vendicare con la forza,

che

ANNO che Dio gli haveva data la Religione che proteffaya da tanti oltraggi; mà forgevali à fronte l'ostacolo di romper la Tregua, che ancor dovea fervarfi con le Provincie Diffi che unite collegate con pari interesse frà esse che

con gl'Eretici fuddetti, la reità de' quaopir li prevedeasi, che haverebbono sostenuta con l'appoggio dell'Armi loro . E quindi proposti nel Reale Consiglio i raguagli, e riflessioni suddette intorno a mentovati avvenimenti di Fiandra, fit comune il fenso, che intatta la offervanza della Tregua poteva il Rè Cattolico efibire il braccio armato per l'esecuzione del Bando Imperiale pubblicato contro la Terra , e Comunità d'Aquisgrano, e sostenere le parti della Religione Cattolica abbattuta dalle insolenze dell' Erefia, incaricandosi agli Arciduchi, che in prestar le convenevoli sorze per si degna irruzione, e nell'apparenza della condotta dell' armi, e nella fostanza di urbani protesti

ragioni de loro alleati, ò raccomandati alla loro protezzione, chindendo l'occhio fe gl' Olandesi havean tutela degl'Eretici. Datesi dunque tali commessioni agl'Arsi alteger ciduchi non puole esprimersi di quanta sullecitudine si riempissero gl'animi loro sempremai cospicui nel servore della depressione de' fettarj; ed assoldate numerose bande di Cavalleria, e Fanteria, formato in poche settimane di tutto punto un poderoso esercito ne dettero la condotta allo sperimentato valore del Marchese Ambrogio Spinola. Indi fatto precorrere una rifentita

monizione agl' Eretici, acciocche deposta la

con i rappresentanti, ò sia Consiglio degli

Stati di Olanda all'Hava, si tenesse per leci-

to all'una, & all'altra parte di sostenere le

insolente animosità, con la quale haveano discacciati i Cattolici dal Reggimento di Aquifgrano, e saccommesse le cose Sacre, e Profane nelle Terre di Giuliers con sfacciata refistenza alla debita ubbidienza del loro Eserciso naturale Signore Principe di Neuburg, ren-Canalisa chi dutofi più degno della propria fortuna per la recente professione della Fede Romana, protestavasi la più severa, e rigorosa esecuzione del Bando Imperiale, che non potea fortir la pienezza de' fuoi effetti fenza una piena profusione del loro sangue, ribelle non meno al Sovrano, che alla Chiefa. Dall' altra parte gli Stati delle Provincie unite all'avviso di sì poderosi movimenti, da' quali afferivali non violate le promesse dell'offervanza della Tregua ancor s'effi inforgeffero alla difefa dell'Erèfia, armaronfi vigorofariere congiunfe con felicità il principio dell' mente, e raccomandata la direzzione dell'

Armi loro à Maurizio di Nassaù loro Ge. ANNO nerale, apparecchiavanti entro la flessa tranquillità pubblica à fostencre con vigore le te- Efercie demerarie azzioni de' Settari di Aquifgrano, e di Giuliers. Ad effetto poi che procedesse nella maniera appuntata dal Configlio di Spagna ogni moto dell'Armi, vollero gl'Arciduchi, che seguitasse lo stesso esercito loro Guido Ecutivoglio Nunzio Appoftolico, l'Ambasciatore Spagnuolo, e tutti gl'Ambasciatori degl'Elettori Ecclesiastici di Germania, il quale accompagnamento canonizzava l'intrapresa della Guerra come Sacra, e verificava, che la fola tutela della Religione oltraggiata ne havea destata la cagione. Attaccato poscia con tutte le militari forme Aquifgrano, fù sì languida la refistenza degl'Ereticià tanta sorza, che ginocchiandoli à pigliar le leggi de' Cartolici vittorioli riftabilirono con prontezza i difcac-Car ciati nelle loro antiche preeminenze, la Religione Romanaal libero efercizio, e li Sacri Tempi profanati dalle loro facrileghe Ceremonie alla nuova fantificazione de' Riti Cattolici; Così piegarono le cervici à fvestirsi de' Presidj, sù quali sorgea insolente la loro contumacia, permettendo lo sfasciamento delle fortificazioni di Mulen, e riconoscendo non meno l'alta Sovranità di Ce. E Mulen, fare, che la venerazione dovuta alla Chiefa, e protessarono negl'attidella più fina umiltà la deteffazione de' loro (mifurati difegni di affaltare con oftile animofità gli Stati degl'Elettori Ecclesiastici, nè pur rifervando nell'ampiezza sterminata della loro audacissima Idea le appartenenze della stessa Imperiale Corona. Per l'altra parte si facevano strada le Milizie Cattoliche nelle Terre del Ducato di Giuliers dove la prepotenza di Brandemburgo, pertinace Calvinista, negava l'uso libero a' Riti Cattolici, che à suo mal grado convenne di soffrime pubblico l'ufo, e ficura la libertà, quando in quel mentre avvanzatofi il Marchese Spinola oltre alla corrente della Riviera del Reno si accinse à porre sormale Affedio à Vefel, non riconoscendosi bastevole per intero trionfo della Religione Cattolica, ed oppreffione dell'Ercfia, se alla de Esperario preflione de feguaci , ò degli fcolari non fuccedeva quella de' Maestri, con roversciar la loro Cattedra, che alla propagazione degl' Errori era dirizzata in quella università Calviniana. Convenne per tanto à quei Ribelli sostener l'impeto delle squadre dello Spinola, che con azioni prodi, e guer-

ANNO Affedio al prospero fine di conquistar quella 1614 importante Piazza, astretta essa pure à mirar nella propria foggezzione ristabilito l'uso pubblico della Religione Cattolica, con tanto aumento di gloria, e di estimazione al condottiere, che pareggiava l'alta qualità

de' fuoi eccelfi meriti . Riferitesi frà tanto al Rè Filippo da' propri Ministri i successi d'Italia, e la costanza Ex Caprice Duca di Sayoja, resisteva non solo con in-

trepidezza a' loro ordini, ma con apparenza di emulazione totalmente impropria, di di voler gareggiare del pari con la Monarchia Spagnuola, ordinò ad una parte della fua Armata Navale d'inferirli danneggiamenti alle marine, imponendo ad Alvaro niem Baffano Marchefe di Santa Croce, d'attaccar quelle Piazze, che di ragione godeansi

a i liti del Mediterraneo dal Duca medefimo ; e come queste consistono in due luoghi, quello Città di Nizza, per trovarfi con fortificazioni regolari rappresentava dura l'impresa, e però rivoltaronsi i pensieri alla terra d'Oneglia, posta su la Riviera di Genova, dove i dirupi de' Monti in qualche parte si addolciscono, in spianare alcune Valli, e Villaggi, che danno à lei fito, & il distretto . Sbarcato il Marchese alle Spiaggie Genovesi, incaminò la sua Gente ad affaltarla per terra, e drizzato il Cannone, dopò cinque giorni di refiftenza fattavi dal Marchefe Dogliani, che la governava per il Duca, fù forzato à cederla, com'anche del Cattello di Marro; e volendo effo

Duca portar foccorfo a' propri Vaffalli tra-

vagliati ancor più dalla fopravvenenza deile Galere di Sicilia, e dovendo tragittare lo

Stato della Repubblica di Genova, effa li

negò il pallo, e quindi egli perquella ricompenía, che permette di fatto fe non di ragione la Guerra, à conto di quello, che à lui involava la Potenza Spagnuola forprese 16 4 la terra di Zuccarello appartenente alla me-Zeccarello fonta dal Decadi se defima Repubblica, la quale perche hebbe pensieri troppo grandi nel vendicarsi non li trovò riuscibili, come altresì furono quelli del Duca, che con uno stuolo di Navi Inglefi attentò di forprendere l'istessa Città di Genova, benché scoperta la pratica sfumasse senza nè pure entrare nell'atten-

- In Polonia era il Rè Sigifmondo in pro-Ex Spides, cinto di far nuovo esperimento del proprio valore, perocchè i Moscoviti, havendo finalmente ripigliate le forze già disperse per le raccontate scissure, raccoltisi innumetosi

fluoli fotto l'Infegne di quel nuovo Gran ANNO Duca, che rinvenne le vere forme di riu- 1614 nirli, con profusione di Oro, il quale in fostanza è poi quello, che rende tutte le difficoltà fuperabili, tutte le durezze fleffibili, e tutti gl'ostacoli invalidi; e formato un validifimo Efercito Moscovito, una parte passò ad infestare l'occupata Piaz-Pendite de za di Smolenfco, di dove fortiti quei Prefidiari Polacchi, come furono valorofi gl'abbattimenti, così non fù men chiara la refiftenza, la quale pareggiò, e superò il valore della forza inimica, rimanendo in alcuni rincontri perditori . L'altra parte delle Squadre Mofcovite, affaltata la Piazza di Neuda, resto soggiogata, impossibile in lontananze così sterminate di poter coprirè con la difefà i luoghi tanto rimoti , & efposti alla più prossima sorza degl'inimici. Più fortunati riuscirono gl'avvenimenti de' Cofacchi , i quali havendo nelle correrie descritte grandemente proyocata l'indignazione d'Acmet gran Sultano, e recatone le più vive doglianze al medefimo Sigif- E de Torre mondo, non folo perchè le raffrenasse, mà ancora acciocchè facesse ristorare a' propri Vasfallı danneggiati le perdite, & havendo egli dati loro gl'ordini più rifoluti, fimulando all'uso de i ladri la suga per lo timore incusso della Giustizia del sovrano, si ritirarono, mà paffando dall'altra parte verfo Oriente, depredarono i Confini della Tracia fino alle vicinanze della Città di Coffantinopoli, e poi voltatifi ad invadere il Paese de' Tartari Negri, vi cagionarono gravi danneggiamenti, oltrepassando ancora il Mare Eutino, e ponendo in spavento, e costernazione tutti quei popoli, che con le proprie querele infeltavano la Porta Ottomana, la prepotenza della quale poi in fine infetta i Principati Crittiani, per pigliare fopra di essi anche innocenti la venderra degl' altrui ladronecci.

In Venezia dove l'arte del Navigare si profesta in fomma perizia, e rispetto al mare naturale dell' Acque, & al Mar civile de' negozi, haveva la magnanimità del Senato 46. 1. indotto finalmente il Duca di Savoja, à ri- Es Viantelli conofcere per legittime Figliuole della carità pubblica , verso la libertà d'Italia , le deliberazioni pigliatefi di fovvenire con armi, e denaro la debolezza del Mantovano, acciocchè le di lui perdite non aumentaliero la potenza, e la forza de più possenti, il contegno delle quali nell'onestà ravvisasi sopramodo malagevole in

qual fi fia più modesto dominante ; ed

haven-

ANNO havendo lo stesso Duca trovata inabi-1614 le la fimulazione del proprio fdegno, nella licenza data dalla sua Corte all' Ambasciatore Gussani, erasi poi rivoltato à placare quello del Senato, interponen-

dovi gl'ufici del Cardinale Aldobrandini, a' quali nè pure fù sì inchinevole la Repubasi blica; mà incalzando l'urgenza al Duca per vedere i proprjaffari sommamente confusi, nel sentirsi sopra l'aspetto terribile dello sdegno del Rè Cattolico, fece spedizione in Venezia del Senatore Gio: Giacomo Piscina, che havendo trovata difficoltà per l'introduzione ad esporre le proprie commessioni in Senato , l'ottenne finalmente col mezzo dell'Ambasciatore d'Inghilterra Dudleo, e passate, à nome del di lui Principe, le scuse sopra le cose preterite, implorò sussidio per le suture, con insistere per l'unione de Principi d'Italia sotto la direzzione del sapientissimo Consiglio del Senato, à fine di liberarla dall'oppressione degli stranieri, come la Repubblica con magnanimi sensi di Madre amorosa, conso-landolo, & assicurandolo de suoi usici,

do d'indurre al suo servizio i Grisoni, benchè dal Governatore di Milano ne fosse disturbata la leva. Mà i penfieri che occupava il Senato per ben diriggere la causa altrui, hebbero sogrer getto molto più stringente per la causa

propria, mentre la ribalda rapacità degl' Uscocchi scorrendo à danneggiamento, e delle Terre del di lei Stato, e di quelle dell' Ottomano, comparve in Venezia Ufsain

l'esortò à non rifiutare i progetti di Concor-

dia, che la ragione anteponesse applausibi-

li col Mantovano, & ad effetto di donare

spirito, e vigore agl'ufici medesimi conti-

nuò ad accrescere le proprie forze, tenran-

gli Ul Chiaus spedito da Costantinopoli , à recarne acerbe doglianze à nome d'Acmet ; e nel mentre, che ascoltavansi le querele de' preteriti avvenimenti, l'iniquità Uscocca ne moltiplicava de nuovi , havendo in quest'anno assaltato lo Scoglio di San Michele, in prospetto di Zara, e poi la d'Inglan dello Stato Ottomano, e nè pur perdonando àquelli dell'Arciduca loro Signore, perchè ivi ritrovavanfi ricoverati Armenti de' Vassalli della Repubblica considerati per loro maggiori Inimici, con barbare, & oftili maniere gli afportarono, riempiendo ogni cofa di fangue, e di ftrage; fù per tanto forzato il Senato à stringere gl'ordini più pressanti à i Ministri propri della Dalmazia, di pigliare per tanti danni

Tomo Primo .

riftoro anche per via di reprefaglia contto i ANNO Vasfalli dell'Arciduca, mà ad effetto di pre- 1614 mere unitamente con le vie del pacifico maneggio destinò à trattarlo Marco Loredano, come dalla parte Austriaca comparve a Segna il Conte di Echembergh Generale di Croazia; e quindi introdottali pratica frà l'uno, el'altro di accommodamento, richiese il Veneto la restituzione delle cose rubbate, eilcastigo de' Ladri; i quali non riufcendo ne pure più miti nel trattamento ce le de' Vaffalli Austriaci , di quel che fossino ca Ferrani fieri, e rapaci contro i Veneti, teneano am- veneti. bigui i Ministri, se potesse argomentarsi complicità, ò approvazione dell'Arciduca, che su fine scoperta, ò pretesa sù la negativa di restituire il Cannone della Galea sorpresa. e d'altre cose ancora non dissipate, il Capitano di Golfo Antonio Civrano posta Milizia in terra frà Laurana, e Velosca, permisele impune la correria, e depredamento del Bestiame dello Stato Austriaco, che non feguì fenza la defolazione fopravvenuta dell'incendio di molti Villaggi per supremo argomento dell'ingordigia militare, che non potendo talvolta ufurpare ogni cofa folliruifce il fuoco, che tutto inghiotte, e fenza penetrarsi il senso col quale Ferdinando havesse uditotal raguaglio, che darà oggetto alle contese dell'anno susseguente, restarono le cose così sconvolte.

In Inghilterra la debolezza del corpo di quel gran Reame, cagionatali da' tumulti della varia Religione, non dava spirito maggiore al Rè Giacopo, che di coprirla con l'apparenza dell'offerta di soccorsi ad egn' uno che ne abbifognasse in effetti, mà ch' egli non potea contribuir che in parole, e nulla potendo intentare di strepitoso con l'Armi, facea strepiti con gli studi coonestando con essi l'ozio, che gl'influiva la propria impotenza. Inquietavasi per tanto esso col Marchefe di Brandemburgo risentendo Ex M. amaramente, che la pretefa riforma della "co Religione fosse la sentina di tutte le discordie nella fede, e che il proprio Stato lacerato dalle difunioni frà Luterani, e Calvini- Bridenius fti havesse un aspetto orrido, ediformato, po per con non riformato; ed adulandoil fuddetto Rè, 60. che teneasi godere il supremo magisterio in ogni Articolo di controversia, sù da lui configliato, perchè all'uso dell'Imperatore Zenone con un nuovo Editto conciliatorio della fede, che in quel tempo fù chiamato Enotico, prefigesse un metodo universale alla credenza de propri Vassalli, non ad efferro d'unirli col vincolo della Pace, come

HЬ

### 242 ANNALI DEL SACERDOZIO,

ANNO tutti i seguaci del medesimo Gesù Cristo, 1614 da che l'Erefia haveva in essi estinta la Carità, mà ad effetto che si stringessero in perfetta aleanza, che dicesi consortio maligno contro la Chiefa Cartolica. Stabili dunque il suddetto Elettore col parere del preteso fupremo Dottore della Riforma Re Giacopo questo nuovo Enorico, chiamandolo non Editto conciliatorio, ma gl' Articoli Brandemburghefi, col quale prescriveva, che tutti i Ministri , ò siano Predicanti ne i suoi Stati infegnafiero a' Popoli fecondo la Dottrina della confessione Augustana la detestazione delle Immagini Sacre, anche della Santissima Croce, delle Statue, e degli Altari, così de' Calici nella commemorazione della Cena del Signore, fostiruendo in luogo di elli le Tazze; così fi havesse per reol' uso delle Preci, de' lumi, de' pani lini, delle Benedizioni col fegno della Croce, del canto nell' Epitlole, ò altre Preci, delle quali permetteafi folamente la lezzione piana, diformando così l'apparenza decorofa del Sacrificio. E fucceffivamente proibì loro l'uso della Consessione segreta, di sare atti di Venerazione col chinare il capo, ò le ginocchia al nome di Gesù, costituendo i discepoli di tale scuola forse peggiori de' Demonj, che pur fi sa ginocchiarfi à quel Santiffimo nome per attestazione dell' Anpottolo, la dotrrina del quale li medefimi Protestanti ricevono come divina. In oltre fegustava l'empio Editto proibendo la Communione agl'infermi, l'ufo de fonti Bartefimali ne tempi, ò la toleranza de Sepoleri con epitath de pii defonti, e con la riforma, ò corruzzione del Catechifino del Decalogo, interdiva la rappresentazionedella Santifiima Trinità inpitrura, e con l'abolizione della Lezzione che faceasi ne' giorni fettivi, dell'Epittole, & Evangeli, ò loro esplicazionea' Popoli, prefiggea doversi loro proporre, e spiegarsi qualche testo della Bibbia, palefando così la propria naufea à quei Sagrofanti Tetti del Tettamento nuovo, che più chiaramente convincevano gl'errori delle nuove loro fentenze ere-

ticali.

17 In Oriente pofava în filenzio ogni attenExtravista tato della Corte Ottomana per i languori
ministrate della propria decluerza, non per effetto di
Extravista propria moderazione; imperochè era tornatarina propria moderazione; imperochè era tornatarina indickiemente riudicia; il primor Vifer Nafuf, ebenche havefie; riporarea legrimoro Viferobenche havefie; riporarea legrimoro Viferofitte, e della fame, e della fette in quelle
aride arene, che feparano la Perfia dalle

le Provincie Otromane , non che dal va. ANNO lore de' nemici , nondimeno volle il Sul- 1614 tano, che la Reggia lo accogliesse trionfante come lo stello Nasuf, a cui erano fopra ogni altro palefi le debolezze dello Stato proprio. Occupò i principi del suo reggimento in dimostrarsi soprammodoacerbo, altiero, e formidabile con ogni uno , e Seno della particolarmente con gl' Ambasciatori de' Corte Ottos Principi Cristiani, a' quali interdisse l'uso delle lettere in cifra, pretendendo, che dovetsero (crivere a' propri Sovrani in termini piani , & intelligibili , ed aspergendo di milanteria , e di minaccia ogni fuo discorso, designando in oscurissima idea una grande, e memorabile Impresa, introdusse tale spavento in ogni uno de' Residenti Cristiani, che à forza d'oro ne' preziosi regali al medefimo Vifire , studiavansi acciocche i minacciati attentati non l'intraprendefsero fopra gli Stati de'loro Principi ; e perchè quella volpe rapace accorgevafi quanto le proprie arti riufcifsero fertili, le raddoppiò, operando, che il Sultano impentatamente uscisse dalla Reggia per porre in concio i convenevoli apparecchi ad una grande Impresa, la quale in fostanza non era altro in suo cuore che quella di trar regali à vantaggio del proprio interesse, farra la sua Cata un emporio di ricchezze , non difgiunte però da un' invidia, che in fine superò la finezza delle fue arti. Per altro pofavano in pace i Consini , mentre il valoroso Rè di Perfia trovoffi grandemente occupato per do- Ribellione mare una Ribellione natali in Caia, men dal tre Alquevino di lui Nipore, fostenuto Fersada vari fediziofi , e particolarmente da i Configli, e maggiori fomenti di Cado di lui Cugino, negò ad Abas l'ubbidienza, e follovando i Popoli recava timore, che l'attentato riufcifse ancora più malagevole à divertirfi, di quello che la profectità del fuccefso dimoftro; quando che il Rè falito à Cavallo presto sconsisse il Cugino, con una Bartaglia che disperse totalmente le Squadre, che lo feguitavano, e più facilmente foggiogò il Nipote, che pervenuto vivo in suo potere sece decapitare. Dalla parte del mare le fole Galere di Tof to le Tefenne cana inferirono qualche danno alle Orro- le Turchefmane, mentre ne forpresero due Tur-the. chesche, della Guardia di Cipro, come ancora quattro altre ne fottomifero le Maltesi ; perlocchè pigliava prete-slo il suddetto Visire di dar fondamento alle proprie minaccie di non lasciare

Dougle of Loc

ANNO invendicati tali oltraggi alla Potenza Ot-1614 tomana ; e perchè i Ministri de' Principi Cristiani residenti alla Porta li risposero non havere i loro Sovrani parte, nè interesse col Gran Duca di Toscana, è con la Religione di Malta, che cagionavano i danni, egli rapito dall'impeto della propria rabbia replicò loro, voi altri Criftiani caminate con unioni secrete, e se bene vi chiamate con vari nomi , come i Mari, fiete tutti

> Mare, benchè varia di nome è appunto tutt'acqua falata. I Padri della Compagnia di Gesù intro-

dotti come narrammo in Costantinopoli hebbero occasione di un vivo eccitamento al proprio zelo di portar i frutti della loro Apportolica Millione in altre parti aggiacenti allo Stato Ottomano; mentre ellendo nella medefima Regia pervenuto un Ambasciatore del Rè de Mingreli, e riconosciuto da' Colloqui renuti coi di lui seryenti, esamigliari, che la Fededi Cristo quale professavasi dalla loro Nazione non folo ofcuravafi da una palefe scisma, mà da più gravi errori nella Dottrina Cattolica, e che per altro la loro indole docile pro-

d'una stessa tempera, come l'Acqua del

Morale del metteva con ficurezza fruttuolo ogni impiego ad illuminarli, determinarono di paffar colaper fondarvi una nuova Missione per l'istruzzione tanto necessaria di quei Popoli . E la Mingrelia l'antica Colchide, e si estende dalla riviera de' Monti, che la divide dalla Giorgia, fino alle sponde del Mar Nero, esi ripartisce in tre Goyerni, ò fiano Provincie, di Imeret, ò di Baffacive, di Dadina, e di Giurille quali ubbidiscono à tre diversi Signori con diversi nomi di Rè di ogni una delle fuddette Provincie. Sono però Regoli di poco nervo, che hanno un vaísallaggio che non sà far traffico migliore, che di vendersi l'un l'altro; e se altri Potentati muovono Guerra a' vicini per allargare il Dominio, detti Rè la fanno per acquiftar Uomini prigioni, che poi vendono schiavi a' Turchi; ch'anzi passa per sì inconsiderabile un tal mercato, che nelle urgenze delle famiglie il Marito vende la Moglie, à esse vendono uno de' sigliuoli communi, anzi permutanfi talvolta in drapperie per vestirsi, à in tele, e nastri per

abbigliarfi. Gl'Ecclefiastici divisi nella Ge. ANNO rarchia, che reca immagine della Chiefa fo- 1614 no Arcivescovi, Vescovi, Sacerdoti, e Monaci, e sieguono il Campo in Guerra per animar le squadre a' Combattimenti; sono per altro sì imperiti nelle cose Sacre, che nè pur hanno l'essenziali notizie della Dottrina Cristiana, godono però un dirit-to, che possono per Penitenza vender le loro Peccrelle a' Turchi, e Persiani, come pur praticano gl'Ambasciatori, che spedifcono à quelle Corti, i quali non portano assegnamento migliore per la propria suffistenza a' dispendi, che la Gente del loro seguito, che vanno vendendo schiavi giornalmente per troyare assegnamento da sostener il decoro dell'Ambasciata; che se si estende troppo in lungo, termina nel ritorno poco più che nella persona dell'Ambasciatore, à cui la necessità di denaro hà rapita con le vendite la Corte. E frà essi eccesfiva la Potenza de' Ricchi, che hanno egual dominio sù loro poderi, che sù le Donne del Contado, edanche si usurpano il diritto del Clero di elegger Vescovi i loro figliuoli nell'età ancor Bambina, benchè se non viene l'elezione approvata dal Clero convenga fostenerla con l'Armi alla mano in fanguinose fazzioni. Non vi mancano Seminariper l'Educazione de' fanciulli, e maschi, esemmine, le quali sono per lo più moltopiù perite de' Preti nelle Sacre lettere. Il loro Battefimo è una informe immagine del vero, perchè lo congiungono con la Crelima, ungendo il Sacerdote tre dì dopò il parto, e la Madre, ed il Bambino; ed in fine le Donne per compimento de loro errori amministrano il Battesimo, e la Penitenza, ascoltando come Capellani de' Grandi le Contessioni se non restano ne' Monasteri per istruire la gioventà. L'apparato di tanta confusione apportattice della Ex Guiteperdita di tante Anime eccitò detti Reli-referol. 17. giosi à sondarvi una Casa per le Missioni, i frutri delle quali narraremo à fuo luogo;

essendo stato il primo à portarvisi Luigi

Grangerio da Digiuno Sacerdote della me-

defima Compagnia, che con un folo Colle-

ga diè principio à quella Sacra Missione, il

progresso della quale chiamò poi altri con

fommo profitto.

### TENDERS THE STATE OF THE CONTROL AND SHE SHE SHE SHE TENDERS TO STATE OF THE STATE

# Anno 1615.

# SOMMARIO.

1 Notizia del Regno del Giappone , e flato della

Religione colà.
2 Pregiudizi degl' Inglesi, ed Olandesi alle Missioni del Giappone. Ambusciata al Papa del

Rè di Voxà.

3 Difficoltà del Rè Cattolico à trattar del pari nella Concerdia col Duca di Savoja. Lettera del

Papa, che tenta di superarla in vono.
4 Proseguimento dell'ossistici in Italia. Nunzianura del Vescovo di Savona in luogo del Savelli.

 Affedio di Afte. Refiftenza de Savojardi, a malatie sopravvenue agl' Eserciti.

 Concordia flubilita frà Spagnuoli, & il Duca di Savoja.
 Ubbidienza renduta al Papa dal Ms:ropolita di

Gangra.

8 Ambasciata d'ubbidienza del Rè di Francia

al Papa. 9 Promozione di dicci Cardinoli.

10 Morte de Cardinali Forçatz, e Conti. 11 Concilio Provinciale di Salerno. 12 Turbidi fred confinanti Umberi, e Turchi. Am-

busciata del Sultano à Cesare per Concordia.
Qualità di Gosparo Graziani.
33 Aliri, disporci in Transituania flabilitosi alla
soprezzione di Gabor col patrocinio Otto.

joggezzione ai Gasor coi patrocuso Ottomano.

14 Propofizione nell' Affemblea del Clero di Francia di accottarfi il Concilio di Trento contra-

actia.

Discorso del Cardinale della Roccassicò, perchè il Conciliasi accetti, come segui.

Anno decimoquinto del Secolo vie-ANNO ne diffinto dall' Indizione tredicefi-1615 4 ma. Il Pontefice Paolo non preffato dail'urgenze di dar provved mento con Ex Pase P. PAppoftoliche Constituzioni à' disordini ò della Chiefa universale, ò de' Regolari, potea applicare tutto, & intero il fervore del proprio zelo, ò a propagazione della Fede, Sad introdutre la Pace frà Principi Criftiani, dal Reggimento temporale del fuo Stato; mà quello che sopra ogni altro premeva il fuo euore, era, che fi estendesse il corfo della Divina Predicazione in ogni angolo più remoto della terra, ò nell' Isole più lontane del mare; e bene li riusci propizia la disposizione della Divina Providenza in affare di sì grave momento, quando quest' anno ne udi i progressi nel Regno del Giappone, che è la Regione più remota, che noi

pone, che è la Regione più remota, che noi sim, coda: potiamo comprendere. Chiamafi con quemi del Guip- tho nome un tratto di Paefe fleso in tre mag-

16 Sdegno del Principe di Condè, e di altri Grandi di Francia; loro Manifelto ed arma.

17 Il Résorma due Eserciti per opporti à faziosi; e và à Confini di Spagna per cambiare le Spose.

Spoje. 18 Morte, e qualità della Regina Margherita di Va-

lois, e del Cordinale di Giojofa. 19 Sensi della Corte di Spana intorno alla Pace

d Italia oppuntata in Alti. 20 Ambasciata del Re di Polovia al Sultano per rimovere dal Principato della Moldavia il Tom-

za riufcua vona. 21 Sacchengiamenti de Cofacchi ne Stati Ottomani. Donlunze de Turchi co Polacchi.

Degianze de Turch co Polacchi, 22 Provueduceno militare della Repubblica Veneta contro i Tarbatori d'Italia; fuoi Moti contro el Ufacchi, e contro gli Auftriaci. Morte del Doge.

23 Fomento de Turchi agl' Arabi contro la Perfia, con loro fconfitta.

24 Britogliafrá Turchi, e Perfimin Natolia; ed altro fatto d'Armi, e folleuszione nell' Ifola del Seno Perfico, e nella Caramania.

 Sollewazione in Soria dell' Emin Fuardin, e fua fuga à Fioreza.
 Fellonia del primo Vifir contro il Sultano, che fà firozzarlo.

17 Temativo de' Turchi contro Malta rinfeito vano. 28 Minte del Generale de' Gefuiti Acquaviva ,e di Gio: Battifla Porta ,

giori Ifole, con altre minori, che per Ca. AN NO nali da elle fono divife, nell'estrema parte dell'Asia Orientale, partito in cinquantatre distretti, che chiamano Regni. Dall' Oriente riguarda la nuova Soagna, dal Settentrione la Tartaria, dall'Occidente la Cina, e dal mezzo di viene poi chiufo da una vasta estensione di Oceano senza sapersi à ehe lidi contermini. Soggiace ad un rigidiffimo Clima, e la terra benchè fertile vedesi per lo più sopravestita di nevi, e geli, che raddoppianti ancora più nella fommità de Monti, in uno de quali vedonfi ufcire le fiamme frà tanti ghiacci, come fuccede nel Vesuvio d'Italia. Viene abitata questa regione da Uomini come acuti d'ingegno, e prezzatori delle lettere, così oltremodo cupidi di apprendere le fcienze, amatori ancora della gloria militare, per culto di cui han bravura, e connaturale ferocia, perocchè al valore dell'animo congiungono in-

me chiamano il Sacrofanto; & havendo yari Ministri, che chiamano i Tondi, ò Tomi, con certa immagine de nostri Vescovi, viene ajutato à portar il peso di pascer l'Anime da numeroli Religiofi col nome di Bonzi. Questo grande Teatro sù il Campo della celebre, e fempremai gloriofa fatica di San Francesco Saverio dove semino la Dortrina Evangelica, con numerofi prodigi, a' quali il Signore accompagnò la grandezza de' fuoi difaggi, e fermata la fua Sede nella Città di Meaco metropoli di tutto il Regno fù ivi da quel Rè umanissimamente trattato, & illuminati altri Rè, e Popoli ad abbracciar l'Evangelo, lasciò luogo, & a'Religiofi degl'antichi Ordini della Chiefa, & alla stessa sua Compagnia di Gesù, & à quelli dell'ofservanzadi S. Francesco d'impiegare i loro fudori à migliorare un Campo, che ripieno della semente Evangelica da una mano così grata à Dio, in esso infuse tutte le Benedizioni, e gran parte delle virtù , e facoltà de Prodigi conceffi già agl'iftef-

fi Santi Appoftoli.

Sopravvenne però à deturbare la fertile
meffe delle femenze fuddette con la Ziza-

methode delle femenze fieddette een la Zizaregion in il mal Homo, jo i du lu figliudi, teturi poffono dirfi in dannegaimenro della
Carolica Religione i percei fi cerio d'Inphilitera, e di Olanda. Pafini queffi con
le toro Navi in quell'ultimo Oriente, ebarreti ne Porti del Giappone li fice di caeciare da que il Traffichi i Percolefi, e gi
Milital del Carolica delle monte di caeciare da que il Traffichi i Percolefi, e gi
Milital del Carolica delle monte di caeciare da que il Traffichi i Percolefi, e gi
Milital del Carolica delle monte di caeciare da que il Traffichi i Percolefi, e gi
Milital del Carolica delle monte di caeciare da que il Traffichi i Percolefi, e gi
Milital del Carolica delle monte di caedi caeli del Carolica delle monte di di cui el Rese
zie , il dection de più i Gancti di di cui el Rese-

ggggguoli, per imanet liberi da Compenio.

in pella compra, e vendirá delle mecanie.

in pella compra, e vendirá delle mecanie.

to de pracio donia l'ávorit i diquel Rego.

la, che i Milifionari Cattolici altro nonera
no che perfidifimi architerit di machine
per fovertire con le folizioni del Popoli

a tranquilli degli Statta, ne quali aperta
col pretello della naova Religione la Itrada
all'Armi finere- garebbe micromparina
della Terra per foggiogne col firmo, ecol

dicoo quelle Regioni, che in appruenza al

lettano alla pietà, perlocche concirati nell

amo prefetta quel Pinicipi Gentils, ed il

magiore di elli, che divono Imperatore ANNO chiamato Daifufama, attento à barbara la 1615 perfecucione de Crifitani, che fatte demo Frare lire le Chiefe, i Conventi, i Collegi, ed diffirmato, attende copie calega de Millerari, e Calega de Collegi, et diffirmato copie calega de Millerari, e Calega de Millerari, capitale da propri Statis, e quindi foftenno brotunam posi molto lungari Minifite Teangedie, è «

i novelli Cristiani una fortuna così aipra, che afperfo il nuovo Campo della femente del glorioso Saverio da' copiosi rivi di sangue fedele, potea fperarfi, che à confusione de malvagi Cristiani di Settentrione, i buoni dell'Oriente miglioraffero, e che la depressione della Cattolica Fede recasse anche più gloriosi progressi alla medesima, come appunto i teneri germogli del Grano feminato, depressi maggiormente dilatansi; e di fatto à perfussione di Frà Lodovico Sottelo Minore Offervante il Rè di Voxù fece fpedizione al Pontefice Paolo di Soggetto qualificato, acciocche in fuo nome l'accertaffe di riconofcere la fantità, e verità della Fede Carrolica, nella quale ogni mente difereta trovava di che appagare la perfezzione dell'onestà, e che egli non sarcbbe lento ad abbracciarla, se i rispetti degl'interessi di Stato, al quale è schiavo ogni più possente Monarca, non li costituisse fino aliora un

della fua buona intenzione, e per vivo argomento del di lui delderio, concedeva a'
Religiofi Franceicani la libertà della Predireazione, e di pià all'Itelfa Cure Pontifica v<sup>ene</sup>
di poer tenere nel medefino Regno un <sup>16</sup>
Prelato, per direzzone delle cole Eccleiafiliche, con facoltà di poter fondare Seminari, e Monalleri, Della quale Ambalciata fopramodo lieto Paolo, dopo haver diffufa la propria benginai in amorecoriol accogienze dello fiello Ambalciatore Gipponefe, dai g'ordinai piu ellematia per g'opopo-

insuperabile ostacolo, mà che per pegno

tuni ajuti da fomministrarsi a' progresii di quella Missione.

Non incontrò però lo fiefio Panlo l'intern proferità del fucceli chectali prefisio per secunitari l'accusione del maneggi, de accordiappan. "Elecuzione del maneggi, del maneggi,

ŵ

ANNO nò come improprio, e temerario l'accommodamento, ripurando inderno, che la

fua Regia mano firmasse un atto riputato di sì poco decoro alla Grandezza propria;perlocchè ragguagliaro il Pontefice d'un offacolo, che rover(ciava ogni operazione, e che dalle ceneri dell' estinto suoco di Guerra riforgevano nuovi incendi all' Italia, fi rivoltò à perfuadere il Rè Filippo, mediante una lettera scrittali di proprio pugno, presentatali dal Nunzio Appostolico residente presso di lui , i sensi della quale conteneansi nome ria, e la Potenza Austriaca, mediante l'in-

in simile espressione : esser pervenuta la glovirto valore, e la profonda prudenza degl' Avoli, e dello stesso Rè Filippo à grado sì eccelfo, di non haver più bifogno di procacciarsi con le imprese, ò conquiste, overo con le arti del Regnare, quella estimazione appressogl' Uomini, che col titolo di riputazione considerasi per una delle basi del Regnare; mentre il Dominio di sì vaste Provincie, lo scoprimento d'un nuovo mondo per raddoppiarli il Vassallaggio, & i Tesori narchia, che non haveva bisogno di cercar

costiguiscono di un nervo si poderoso la Moftima, ò gloria dall'Apparenza, quando la fostanza era sì possente da destare il rimore, se ancora la virtù non eccitasse la dovuta Venerazione. Doversidunque rinvenire altre strade dal potentissimo Rè Cattolico per la conquista di nuova gloria, e questa non poter haversi più dal conquistare, ma dal lasciare, non più col soggiogare gli Stati, mà con allacciare i cuori, non più con foggettare i Popoli, mà i Principi, non più con impiegare l'ardore nel vincere, mà con temprare l'istesso ardore della vittoria. Non poterfi dunque dagl' Amanti più teneri del-le glorie di S.M. proporle azzione più con-facevole alla grandezza, e magnanimità del fuo cuore, che presentarle il Duca di Sa-

della Sede Appostolica; e come la differenza frà l'uno, e l'altro era tanto infigne, che il più numeroso armamento del Duca non potea paragonarsi allo sbanda-mento seguito dell'Armi Regie, così non potere intervenire nessun ristello alla suppofla uguaglianza nelle convenzioni della concordia feguita in Lombardia, col mezzo

voja disarmato a piedi del suo Trono per im-

plorare gl'effetti della Reggia Clemenza,

forto gl'auspici delle paterne esortazioni

detta al Duca, fatta arrestare la persona che del Nunzio Appostolico Savelli, quando glela presentò, sece divulgare un' Appellagl'estremi incomparabili toglievano il prezione, richiamandosi dal Decreto di Cesare testo della comparazione, e l'odio del gareggiare; pregare per ciò la M. S., à pie-

garfi alle di lui infinuazioni , con allacciare al ANNO Carro de' propri Trionfi, anche i Principi di 1615 Savoja, accogliendoli nella fua Real grazia, donando alle preghiere Pontificie il contrafegno di stimarle, all'Italia gl'argomenti della propria moderazione con la Pace, & al Criftianelimo tutto i rincontri di quella magnanima Pietà, che connaturale alla Reggia stirpe Austriaca riuscì sempremai

sì benefica alla Cattolica Religione. Non oftante il fervore di questa lettera Appostolica volle il Rè Filippo persistere Ex aline nel fostentamento del punto, che rimanes-ili. se pregiudicato il decoro della propria Maeflà, con permetter l'offervanza dell'appun. Con rato col Duca di Savoja, che voleva confi- savoja. derare più come Vassallo, che come Potentato; perlocchè rinovò gl'ordini più presfanti al Governatore di Milano, acciocchè il profeguimento dell'oftilità facesse cambiar tenore alle di lui pretese, & abbassarlo profondamente à ricevere le Leggi, che folse paruto alla Monarchia Castigliana d'imporli; ò fosse veramente, che l'alterigia del Ceremoniale Spagnuolo abiuraíse come fagrilega ogni ombra di parità col detto Duca, o che gl'arcani più reconditi del Configlio non cercassero nella perquisizione della Pace, altro che il nome di volerla, mà che l'interna determinazione rimanesse fissa à volere gli sconvolgimenti d'Italia, per poter trarne profitto, quando l'effettivo stabilimento de' Matrimoni con la Francia recasse sicurezza alle Armi di Spagna, di non temere diversione dalla totale, e perfetta unione delle due Corone; certo stà, Bando Imche l'ordine dato à Milano fù grandemente periale rip rifoluto, e potè confeguire efecuzione più il medelin facile dal somento, che diede a' pregiudizi di Savoja la Corte Cesarea, di dove Mattias decretò finalmente contro quel Duca il Bando Imperiale, che privavalo degli Stati, concedendone il possesso, e la ragione à chiunque havesse forze di occuparli; e valeva per giustificazione di questa Imperiale sentenza, il non elser Cesare stato nominato per ombra nella Concordia, benchè pretendesse d'essere come Sovrano il primo morore, ò che concluso dal solo piacimento, ed approvazione di lui ricevesse lo spirito, e la suffiftenza: Vero è, che recato con fraude in un mazzo di altri fogli l'intimazione sud-

male informato, al medefimo bene infor. Appeliazio

mato che fosse : apparecchiandosi à re-

dNNO fifter all'impeto del benccio armato degli 
1915 ordini di Singna, con l'invitto vigore del 
fuo figirio, e con dei dette milia constati della constanti di constanti di 
100 feldo, Re informe la deludere la ver
bale finenera della Corte Imperiale. Ne 
par cerano foddisfatti della Concordia i Fran
cefi, mentre illoro Miniltro Rambuglier 
nella furia di un follectto abbraccimento 
dell'affare maneggiaro, più con la curtodici 
dell'affare maneggiaro, più con la curtodici 
Anne al faciati fionza ragionovele affet tamen
cifionalo in un appurato a aperto alle dil
cordie d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

processore del 

cordie d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

cordie d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

cordie d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

processore del 

cordie d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

cordie d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

processore 

control del 

cordie d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

processore 

control del 

cordie d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

processore 

control d'Iralia, nuovi filmola i zelo del 

processore 

control d'Iralia, nuovi filmola i zelo 

control 

control d'Iralia, nuovi filmola i zelo 

control 

control

tefice Paolo, richiamatofi à Roma per cofe maggiori il Nunzio Savello, incaricò il procomi feguimento de' maneggi per la tranquillità d'Italia,come Nunzio Apportolico, il Vefcovo di Savona, il quale padò incontinenti nelle vicinanze di Afti, dovei il Duca apparecchiavafi di dar prove della propria coflanza imperererita alle minacce, edalle formichi bili revisioni forampuno.

midabili irruzzioni Spagnuole. Erano perciò le Armi Castigliane nota-

bilmente acerefciute di numero, e divaloli dilare re, mentre i Prencipi di Italia, è per convenienza, per obbligo, è per timore conciero tutti con diverie pozioni a formar quell'
efercito, che forfenon hava per invernimitolini che la loro opprefilone, il quale numerolo di
propositi centa mila Combattenti, il accoftò alla
fuddetta Cirtà d'Afti per invettirla. Senfuddetta Cirtà d'Afti per invettirla.

deficia per lo più alle falde della Collica,
llero della quale ne alza in profigeto una
prate, nella di cui cima è coltrutro il Catello,
più per oggetto di spaleggiamento dello
cchio, che per fuffifenza all'aggrefioni nemiche. La Riviera del Tanno dalla parte
meridionale, e quella della Verfa dall'oppola le fedonooi lati, mal muniti dal giro
delle mura inabili à refifiere à qual fi fa
militare infalto, perché quanto più ampie
tanto più deboli. Sentiro il Duca la matchia dell' limitio per l'atracco della Paza
za, come dalla di lei fortezza non porvari-

were prefidio per lungo contrailto, deliselie berò di feriti lincatro i à fine di diverti 
quel nerbo, che farriano conofeca infuprabile, perfocche appiecania la zuffi faiguni, mentre la Miliza Sizzera didel prodell'infamia della fuga; le fiquater Italiane più neglittofe, che arrive, le Francie
più vogliofe di combattere, che combattenti, 8 cii Il Duca vellendoni bene dell'artenti, 8 cii Il Duca vellendoni bene dell'ar-

dore di guerriere, delle fatiche da foldato, ANNO e dell'accortezza, e providenza da Principe, e Capitano, con infrançabile moro era lo fpirito vivificante delle proprie squadre pur troppo languide, se non inette, le quali soprafatte da nemici per numero, e per valore fuperiori , mirando abbandonato dalla custodia il proprio Cannone, una parte ne fece gettare nella corrente del fiume, e l'altra restò in potere degli Spagnuoli; i quali terminato il fatto d'armi con vantaggio, fuperando l'oftacolo de' Sayojardi si accostarono alla Piazza, ed in sito opportuno si trincerarono eccellentemente, Aperta indi la Trinciera con cinque batterie si dettero à bersagliar la Città, che tuttavia troppolontana ne rifentiva gran danno, nè molto diede à temere al Duca, che con vigorofa fortita recò agl'affalitori non poco incommodo, anzi fu sì celebre pet valore, agilità, e prudenza la condotta del medefimo in queste azzioni militari, che fervì di mirabil ristoro all'infelice languidezza del proprio efercito, che per conformità, econfonanza di riuscita, bene stava di esser diretto da' Capi del campo Spa-Fatle

reria mentava per firs fegnalate prodezze di haver per Gapoli Duca, che is non ît valevole per lo poco oroggio delle fue folicare à recurs fonsitius memorabile di metticia realizatione de la menticia per la

anuolo egualmente deboli, la di cui Fan- 6

Futnon fattiquefti con fomma premur, efprefia da i knoverole apretria, che z.,
eagionarono gli feritti infortuni, dal Nun +,
ci Appolito, codil Tambaciarone Vineto
Zeno, edill'Inglefe Carleonio, i quali fe inben polienti per doquenza, e per autoriti
cario della menon paraggarono però l'edcario della menoni paraggarono dell'unano vicinade,
ragnone, tempo, e congionatura i, mentre
la luce della ragnone fece comprendere non
poterti per altra via ufira del tretto della
corrente urgenza, la diffondizione del tempo
corrente urgenza, la diffondizione del tempo

arment franchis

ANNO infinuò la proprietà di cogliere il punto per 1615 quiete; e la congiontura figliuola del tempo medefimo additò che negletta potea essa col cangiamento del Genitore involar a' trascurati la felicità, per recare in tanta per-dita ancor quella de lumi della Ragione. Fù dunque firmata la concordia, che à riferva di quattro compagnie di Svizzeri, difarmasseil Duca, che promettea di non recar molestie, nè agli Stati di Mantova, nè a' Vaffalli, mà fossino impuni quelli che havessero portate le Armi sotto alle di lui Bandiere . Che la Francia accoglievalo in fua protezzione, con permettere al vicino Governatore del Delfinato di foccorrere con poderose forze le molestie, che se gl'interiffero da ogni Potentato. Recò il Nunzio stesa tale scritta al Governatore di Milano, che l'accettò con letizia; ritirandofi poscia l'uno, e l'altro campo con regole

militari, e con ficurezza permessa loro dal-Che 6 finhi. la confusione suscitata, ò per le sconfitte, ò per le malatie, che secero le parti più servorose nello stabilir la concordia. Vero è che havendoquesta recisi i rami, e non svelta la radice della principale cagione de'torbidi, per l'interesse indeciso col Duca di Mantoya, ben prevedeasi essimera come noi vedremo.

Con la giocondità di tali raguagli havea il Pontefice accolte le lettere che li pervenne-

Ex Bassis ro da Gabriello Arcivescovo di Gangra in Paflagonia, con le quali decapitava la propria (cifma, che separavalo dal vero, & Ulbidienta pria territta, ene reparavato dal vero, ce al Papa dal unico capo della Chiefa univerfale, ricono-Merropolita feendo per tale, e per Vicario di Gesh Crifto, e successore di San Pietro lo stesso Romano Pontefice. E Gangra celebre per l'adunanza di un de' primieri Concilj fin dall' anno trecentoventiquattro contro Euftazio Vescovo di Sebaste, costrutta alle ripe del fiume Alim nella Natolia oggi chiamata Cafomoni; e come i Popoli Cristiani, che permiftico' Turchi, e Giudei foggiacciono à quélla Metropolitana, íono ò Greci, ò Armeni ne' Riti, l'havere l'Arcivescovo suddetto detestati gl'errori della sua fede non tanto dilatò le ragioni del Pontificato Romano, quanto illustrò lui, e quel Clero, benchè la volatile natura di quella nazione rechi sempremai poca fermezza ne' trattamenti non meno verso gl' Uomini, che verfo Dio.

Spiccò ben più fublime lo fplendore di un' altra legazione comparita in Roma per rendere ubbidienza alla prima Sede, (peditavidal Rè Cristianissimo Luigi Decimoterzo,

che volle confegnare all'offequio della mede. ANNO fima i primi pensieri del Reggimento di 1615 quella Monarchia. Delegò dunque à far ta- En Spice li parti Alessandro di Vandomo Cavaliere Gerofolimitano Gran Priore di Tolofa, e Ambafria

Fratello fuo naturale, come nato, fe bene di ne di mini non legitimi ampletti, dal grand'Enrico pe per non Quarto suo Padre; e come su maestosa la sansino

comparfa , così fù profusa negl'atti della più onorevole accoglienza l'umanità di Paolo, che afcoltata l'Ambafciata nella Sala Regia con l'intervento del facro Collegio nel pubblico concistoro, entro il mese di Ottobre, vi comparve l'Ambasciatore dopò haver fatto il fuo ingresso pubblico nella Città di Roma, accompagnato da' Patriarchi, Arciyescovi, Vescovi, & altri famigliari del Palazzo Appostolico, e dal Capitano Gene-rale con le Guardie Pontificie, e fatta recitare un' Orazione espressiva dell'ossequio filiale del Pio Rè Luigi, e come Rè di Francia, e come Rè di Navarra, offeriva per argomento migliore tutta la forza del fuo Reame per tutela della Sede Appostolica, della quale professava riconoscere Preside, e Vicario di Gesù Cristo la persona di Paolo; à cui efibiva in quegl' atti esterni d'ubbidienza filiale l'interno osseguio, e venerazione, che ereditaria da i Rè fuoi maggiori egli protestava inviolabile à pregiudizio di qual fi folse forza, che volelse inferire molestie alla Santità sua; & in dirsi dall'Oratorefimiglianti parole, l'Ambasciatore si prostrò ne ginocchi, aspettando finchè la risposta datali per bocca del Segretario de' Principi gli attestasse il grado in che riceveva il Papa l'ufizio del potentissimo Rè. A quelto pubblico Concistoro ne successe

un altro il secondo giorno di Decembre, nel Ex Olderiquale il Papa ornò della dignità Cardina. \*\* Tom.4. lizia dieci Personaggi; cioè in primo luogo Francesco Vendramino cospicuo Senatore del Cardina Veneto, il quale dopò d'haver conseguiti none l'applauso, & il credito maggiore nella Patria, che fervì con fomma commendazione Ambafciatore in Savoja, in Spagna, in Francia, & in Germania, defiderofo di perfezzione maggiore, abbandonati i negozi, e grandezze temporali, scelse lo stato Chericale, come di maggiore tranquillità; e quindi non foffrendo Paolo , che tanto splendore recato al Clero rimanesse sotto il moggio della vita privata, non folo approvò la di lui presentazione fatta dal Senato al Patriarcato di Venezia, mà avanzollo più avanti dichiarandolo Cardinale del titolo di San Gio: ante Portam Latinam. In secondo

ANNO Juogo fu Lodovico di Lorena figliuolo di En-1615 rico Duca di Guifa,il quale portando nell'alpil Cuili- tezza del nascimento accoppiata la fortuna dovuta alla di lui gran famiglia inogni

stato, ricevè in Comenda cinque delle più infigni Badie di Francia, & indi l'Arcivescovato di Rems, e poi il Cardinalato, secondando il Papa le preghiere del Rè Cristianisfimo, nell'ordine de Preti, benchè esso con giovanile vanità poco apprezzando la dignità, e la beneficenza della Chiefa vivesse nel Vescovato nè pure da semplice Cherico, sdegnando di veltirne l'Abito, mà portando sempre in apparenza quello di Cavaliere Secolare, anzi di licenziolo foldato non confe-

guì ne titolo, ne applaufo. In terzo luogo tel Cardi-sit Unidi: fù Ruberto Ubaldino figliuolo di Marc'Antonio Nobile di Fiorenza e di Lucrezia Gherardeschi, Nipote per sorella del Pontesice Leone Undecimo il quale venne à Roma con la più alta espettazione d'esfer collega nella fortuna del Zio, che riuscita momentanea quanto costante la di lui virtù nella negativa di promoverlo frà gl'orrori dell'agonia, restò dopò la di lui morte oggetto alla compassione della Corte, e del medesimo Successore Paolo, che fattolo accogliere nel numero de' suoi Camerieri segreti li confidò

ancora i maneggi più arcani del Pontefica-

to, e la prefidenza della Corte, dichiaran-

dolo Maestro di Camera: mà destatesi con-

tro di lui fotto la condotta dell'Invidia l'ar-

ti perfidiole de' Cortigiani, hebbero riulci-

mento tanto propizio-per elli, che fotto la foecie di onore fù affunto al Vescovato di Montepulciano, & alla Nunziatura di Francia, che efercitata per nove anni con fomma attenzione, efede meritò il Cardinala-Del Cardi- to col titolo di San Matteo in Merulana-In quarto luogo fu Tiberio Muti figliuolo di Carlo Duca di Valle Muzia Barone Romano questi impetrò con l'attinenza della familia Borghele un Canonicato di San Pie-

tro, & il posto di Coppiere Pontificio, & indi il Vescovato di Viterbo, dalla quale Ca-Del Cardi tedra falì al Senato Cardinalizio col titolo nile Trekie- di Santa Prisca. In quinto luogo fu Gabriello Trescio, ò sia Treio Pamaqua celebre Dottore dell'Università di Salamanca, Archimandrita, ò fia Archidiacono militare dell'Ordine Cisterciense di Calatrava, e Giudice della Curia Regia, e Professo del terzo Ordine di San Francesco su per compiacimento del Rè Filippo Terzo onorato

del titolodi Cardinale Prete di San Bartolomeo all'Ifola. In festo luogo fù Baldasarre Sandoval moscoso figlicolo del Conte di Tomo Primo ..

Altamura, che dopò gli studi in Salaman. ANNO ca fatto Decano della Catedrale di Toledo. e Capellano del Rè Cattolico, fu col favore della di lui intercessione assunto al Cardinalato, mà non al titolo, che conquistò quando quindici anni dopò venne in Roma. In settimo luogo su Carlo de' Medici figliuo-

lodi Ferdinando Gran Duca di Tofcana Del Co giovane di diciannove anni, egarreggiando in dei lui con l'altezza della propria furpe l'eminenza dell'intendimento, & il culto delle Discipline intellettuali fu'con la Diaconia di Santa Maria in Dominica aggregato con fomma letizia della Corte al Sacro Colga fratello di Ferdinando Duca di Mantova, il quale parimenti essendo vissuto Cardinale, e rinunziato il Canello per le convenienze del suo Matrimonio, impetrò da Paolo, che fi trasferific in quello entro l'ordine

legio. In ottavo luogo fu Vincenzo Gonza- pel Contde Diaconi. Nel nono luogo fu Giulio Sa- na casa velli figliuolo di Bernardino Principe d'Albano, che dopò il grado della Prelatura spedito da Paolo allo scritto maneggio di Concordia frà il Duca di Savoja, e quello di Mantova, e la Corona di Spagna, meritò il premio prima di compire l'impresa, dichiarato Cardinale Diacono, e poi Pretecol titolo di San Salvatore, e successivamente Vescovo d'Ancona. Nel decimo luogo sù Alessandro Orsino figliuolo di Virginio Du. D ca di Bracciano, di quell'ordine della Nobiltà superiore in Roma, come de' Principi asfistenti al Soglio Pontificio, per eccellenza d'ingegno, per affabilità, liberalità, e capacità d'ogni gran maneggio negl'anni più teneri eccitò tale espettazione nella Corte Romana, che egli poi ancora superò quando istruito ne' studi, e Filosofici, e Legali, e Mattematici nella Città di Pifa, e di Sie-

chiarò Cardinale Diacono del titolo di Santa Maria in Cosmedin. I Cardinala della riferita Promozione riempirono i luoghi recentemente vacati nel Ex 012444 Sacro Collegio, perlocchè morì entro il me. \*\* (\*\*\*. \* fe d'Ottobre il Cardinale Forgatz, che di- c cemmo promnifo l'anno milletescentofette, Forgati. mentre incommodato da grave indi(polizione, fù forzatodi paffareà i bagni di Santa Croce in Ungheria, dove forli guarito dal male perì dal rimedio, trasportatone il Cadavere à Triaccia. Così ancora paísò agl' eterni ripoli il Cardinale Carlo Conti, il tui Conti quale grande per nascita, e per sortuna, ri- nale Conti.

na tornò à Roma nell'età di ventidue anni,

di maniera che il Pontefice Paolo lo di-

stretto poi dalla fortuna medesima nell'asse-

ANNO gnamento di fostenere tanta dignità con le si presentò abusivo, e dividendosi le mate. ANNO 1615 rendite del folo Vescovato d'Ancona, lagnavafi d'effere flato fatto Cardinale per impoverirlo ; con tutto ciò fecondando la folendidezza del proprio cuore fabricò una Villa nel contado di Poli, Stato Patrimoniale della sua gran famiglia, che seco recò perpetuo il carattere della di lui erudizione, chiamatafi con greco vocabolo Jerocomion, morendo egli entro il mese di Decembre.

La disciplina Ecclesiastica ricevè anche Ex hatte fuori di Roma dicevole culto mediante l'ap-74m11.Ch plicazione del Cardinale Lucio Sanseverino Ctello Pro- tini a' Lididel Mare nel Reamedi Napoli.

Arcivescovo di Salerno, nella celebrazione tanto raccomandata da' Santi Padri del Concilio Provinciale. E Salerno Città de' Picenstretale di entro quella Regione, che chiamano il Principato citeriore, e gode le prerogative di Metropolitana sopra li Vescovi di Averra, di Campagna, e Satriano, di Capaccio, di Mar Sicco nuovo, di Nocera, di Pagani, di Nersco, di Policastro, di Sarno, e della Cava; e troyandoli detto Cardinale affuncoà quella Sede, bene stimò di compir alle parti tutte del grado Primaziale, da che la Chiefa havevalo esaltato con i fregi maggiori nella Sacra Gerarchia. Intimò dunque a' Vescovi suoi suffraganei di convenir tutti nella Chiefa Metropolitana per il giorno festo di Maggio alla Celebrazione del Sinodo, ricordando loro, che le infigni premure rifentite per impulso divino dal gran cuore del sapientissimo Salomone per la sontuosa fabrica del Tempio esprimevano l'altezza del debito di recare alla Chiefa corrispondente ornamento nella fantità, ed onestà di chi gode la forte del di lei fervizio, bene espresso dalla cura, che intraprefe lo stesso Redentore collo seacciamento fattodi (ua mano di quegli, che se ne abufavano con illeciti traffichi, e con indegni portamenti al luogo facro . E come non può la fragilità della carne temperarfi sì forte dal vigore dello fpirito, che costituisca la vita s(avillante fenza ombra di diffetti, così dover esser pensiero de' Pastori Ecclesiastici di aftergerne le macchie cometalvolta fi fcopa, ò polifce dalle immondizie la Chiefa materiale, col rinovamento delle Sacre leggi nell'adunanze finodali, additate da' Sacri Concili per il modo più possente, e partico-Ex Sympt larmente dal Tridentino. Alla chiamata ubbidirono i Vescovi delle Sedi tuddette, e

fi riordinò ciò che parve contufo, fi riftorò

ciò che sembrò languido, si estirpò ciò che

rie in due foli Capi, di cofe, e di Perfone, con 1615 la fola repetizione de Canoni già divulgati ogni decretofi estese. Quanto alle Persone provvidefi alla fantità del viver de' Vescovi, inculcando loro l'adempimento del debito della Divina Predicazione, delle visite, della carità; così al Clero l'onestà nell'Abito, nella converfazione, nella gravità de' costumi. Si provvide, che il seminario de' giovanetti tanto raccomandato a' Vescovi dal Concilio di Trento foggiaceffe alla loro più zelante custodia, e rispetto all'istruirli nella pietà Cristiana, e nelle Sacre Lertere. Che le Monache, delizie ad un certo modo dello Spolo Celefte, godeffero il fanto fequestro dal Mondo con intera, ed illibata custodia de' loro Inttituti . Delle cose fu provveduro alle massime de Sacramenti per la loro decorofa, ed innocente amministrazione, alla confervazione de beni delle Chiefe, e de luoghi pii, e loro retta economia, à porre frenoall'avarizia de Ministri nell'efiggere i moderati diritti delle sepolture, e funerali, nelle quali, e fimili determinazioni confonanti agl'inveterati usi , e decreti della Chiefa univerfale, restò chiuso il Concilio Provinciale foscritto dal Cardinale Metropoli-

In Germania benchè fi godelse l'immagine della Pace coi Turchi, nulladimeno l'in. Ex Bija genita loro barbarie collegatafi con la volubilità, e licenza de' Popoli Ungheri, cagionarono in quest'anno tali torbidi da temerfi di nuova Guerra, benchè la prudenza dell'Imperatore Mattias fapelle non tanrimedi più propri per stabilirsi in riposo, loro scusses da che la qualità mediocre delle di lui forze configliavalo à declinare da ogni occasione di cimenti. Havevano dunque I Turchi prefidiari della Piazza di Agria, fatto provare a' circostanti Cristiani Vassalli di Cesare gl'effetti dellaloro crudele rapacità, e trovato l'oftacolo, cheloro si parò d'avanti di ottocento Aiduchi Imperiali, tentarono di roversciarli ostilmente, & appiccata con essi la zuffa fu forzato lo stesso Bassa di Agria, ad accorrere per foccorfo de fuoi, mà ben riceyuto dagi Aiduchi, non folone trucidatono duccento, màsforzatià ritirarfi al calore del Cannone di Agria, faccheggiarono i contorni di Zolnocli, fatti di depredari predatori, di affaliti affalitori, di che indenrroil termine di tre giorni col loro voto fosferenti i Turchi, havevano con nuove fortite occupati alcuni luoghi Cristiani. Il Sultano, che trovavasi in un acerbo imba-

ta, e da tutti i Vescovi suffraganci.

razzo,

ANNO razzo, per le ribellioni dell'Afia mostrò 16 15 del fuccesso quella sosterenza, che per altro è incognita alla barbara alterigia Turchesca, à cui riesce barbara anche la disca

cheíca, à curreice barbara anche la dieléa gerele del degl' oppreffi dalle loro violenze; è in vece clientimo delle minaccie folite, fece feedizione di due efpreffi Oratori all'Imperatore, che furono Acmet Chiachajà, e Gafpare Graziani, era Osalia di queffi Uomo di egregi talenta,nato Crifliano

agasia a quell'olmodi eggei jalent, nato Crilliano Qualia a quell'olmodi eggei jalent, nato Crilliano Vafialio d'Cald' Auftria, parlava franco l'dioma Turchefro, & erait coa ben vellito del foro coltumi, che lo renano come Nazionale. Uomo favio ed accorro, difierto fo fol quanto la colera aprivali fovvente l'impeo à fomponimento dell'animo, che

l'impeto à scomponimento dell'animo, che però risplendea leale, e sincero, all'opposto de' flemmatici, i quali fogliono havere un cuore con tanti recessi, nascondigli, ed arti, che se si delineasse in carra parrebbe un Labirinto, ò una foresta. Seppe per tanto egli meritarli favore sì distinto alla Porta, che in varie spedizioni fatte di lui per ricattare gli schiavi da' Principi Cristiani, e massime dal Gran Duca di Toscana, haveva fatti rilevanti guadagni, che dall'abbietto stato de' propri natali lo portarono à confeguire in Feudo l'Isole di Naxia, e Paris con preeminenza di Duca; e come il Sultano era percosso dalla paura, ancor più di quel che fosse regolato dalla prudenza l'operar di Mattias, riempì il Graziani di grandissime speranze, se il suo ritorno da' maneggi di Vienna era con fine propizio nello stabilire la concordia, allargatefi fino alla promessa del Principato di Moldayia. Pervenuti dunque i suddetti due Ambasciatori alla Corte Imperiale furono accolti dal Barone di Erbestain con cinque

Soni nego- re del Sultano, che in foftanza fenza il tuono del fasto connaturale esprimevano, che per propria umanità di Acmet volevasi la diffimulazione di tutte quelle occasioni, che l'infolenza degl' Ungheri Vaffalli Imperiali havevali date di perturbare la pace, e che per stabilire regolamento de' contini si deputassero Commissarj, à fine di rassermare con pacifica esecuzione la concordia ultimamente stabilitasi seco, come ottennero per l'appunto, destinandosi alcuni Soggetti, i quali ilretti in varie conferenze con gl' Ottomani, esaminarono molte difficoltà, che infursero, nelle quali il Graziani seppe dare alle proprie operazioni tale teniperamento di onestà, e di convenienza, che senza mancare alla fede dovuta al Sultano, il di cui

compagnie di Cavalli, e rimessi al Clesellio

Primo Ministro di Stato, dal quale intro-

dorri all'audienza Cefarea efibirono le lette-

fervizio portava, fepre dare à Cafar non MNOs leggiri agomenti della qualità del fito 1615 nationesso, che gle lo haveva fatto fidatio, e della Religione Griffana, che profetiava manenendo nell'Amino foi vivi quei fenti di parzallati che gli era permello di nutrire fiti riguard delli ono proposi nidegnamente i impegnatori fervizio degli intedeli gel besti di difficoli alle concordia fofiero ripienti di difficoli alle concordia fofiero ripienti di difficoli alle concordia fofiero ripienti concordia fofiero ripienti di formati di completare, nondimento rellò conche fico luogo rifrir-

Nè pure erano tranquille le contingenze della Tranfilvania, dove i Parenti dell'ultimo Principe morto Battori , furfero ad Fa allesa impugnare la validità dell'Elezzione di Bettlem Gabor, come fatta in loro pregiudizio; il quale portati i suoi ricorsi alla Porta attribuendo la vendetta privata del Battori, co- Galore me influffo del pubblico commandamento Turchi dell'Imperatore, infifteva per haver affiftenza tale da liberarfene, mà non potè ottenere di più, che le lettere del medefimo Sultano accertaffero i Transilyani, doversi il rifpetto, e l'ubbidienza al Gabor, come coperto dalla di lui protezione, & asserendo tirannica la vita dell' Antecessore Battori . attestava per giusta la di lui morte, & irragionevoli i pensieri di vendicarla; le quali lettere divolgateli con le stampe per ordine di Bettlem, ricevendo il calore, che fomministravali un titolo così specioso, come era la protezzione Ottomana, fotto pretesto di non lasciare invendicate le correrie, che facevano le Milizie Presidiarie di Lippa, e di Cona, usci armato in Campagna, e con haverne trucidatimolti forzò gl' altri à ritirarsi, & à ricorrere à Cesare con le loro querele contro di lui; mà opportunamente sopraggiunse alla stessa Corte Cesarea un Chiaus , che proteffò à nome Antalia d'Acmet , che se l'Imperatore volea gode- in re la Pace, confiderafie gli Stati di Tranfilvania come Ottomani, e la Persona di Gabor, come Ministro della Porta, esecutore de' di lei ordini per il castigo delle scelleratezzedegl'Ungari, e de'Transilvani . Sorprese quest' Ambasciata l'animo prudente di Mattias, e non conoscendo decoroso di soccombere à dissimulare tant'alterigia di parlare , nè espediente di risentirsene vigorosamente per le contingenze, che abbatteyano in quest'anno le forze dell'Armi sue, pigliò tempo di conferire co' Principi dell'Imperio l'Amba-

sciata, à fine di deliberare ciò che convenisse; e di fatto adunata una dieta nella Città I i 2 di ANNO di Lintz, propose la necessità di armarsi per 1615 potere secondo il decoro dell'Imperial Maesità dar la risposta all'Oratore Turchesto, le di cui ilsanze eran i temerarie, che accoppiavansi anche con l'intimazione della Guer-

pavanfi anche con l'intimazione della Guerliana di ra; mà il Configieri, come De putatti di quelliana di ra; mà il Configieri, come De putatti di queldi fenda militari, fidisprovarono il patrito,
che la corrifpondenza col Turco, il quale
preva confeguire rilevani profetti dillificiele volubilità degl'Ungheri in aprifi
nuore occafioni di Guerra, nulla migiore
di quella de' Transilvani, & ambedue peggiori di quel che profeti figurariene accoso
giori di quel che profeti figurariene accoso.

frà le Nazioni più barbare di intedeli .

14. In Francia racolta fiella Carta di Parisz. s. s. s. s. s. s. s. s. del Deputati dell'ordine Ecdetatico di cutto il Regno, che chiamano
dendita Affennible a del Clero, entroil metti di Latangio, principalmente per regolare il ripartimento de fulfidi pecuniari, che fi guano
timento de fulfidi pecuniari, che fi guano

glio, principalmente per regolare il ripartimento de sussidi pecuniari, che si pagano alla Camera Regia, e per altre disposizioni di economia, e polizia delle Chiese; fù propolto in fine un importantissimo affare, anche escluso negl'ultimi Stati del Regno, non meno che dall'istanze satte ai Rè, cioè della pubblicazione de'decretidel Concilio di Trento. Intervennero à quel facro, e memorabile Confesso della Chiesa univerfale non folo i Prelati Francesi , che lo illustrarono con chiarczza de' consigli, e con maturità de' voti, mà ancora mediante gl' Ambasciatori della stessa Corona, uno de' quali Signore di Ferrier contratte naufeaà i decreti dell'ultime sessioni, perchè in esfi minacciavanfi di scomunica i Principi, ei Rè che usurpassero le ragioni, ò appartenenze delle Chiese; allegando, che la condizione volubile, e troppo disposta alle sedizioni de' Popoli della Francia non acconscntiva, che si aprisse minimo adito di pretesti ancorchè rimoti per suscitare sollevazioni , e turbolenze, come poteva effere quello delle Censure contro i Principi. Fomentò poscia tale sentimento nel ritorno di Ferrier il partito degl'Ugonotti, che ancora suffisteva in vigore di un numeroso seguito, come li decreti del Tridentino erano la falce, che recidea dal Campo Evangelico la pestifera Zizania de' loro errori; perlocchè caduto in odio, e de' Politici, e de' Calvinisti, e degl'adulatori poco Cattolici il Concilio suddetto, non solo non haveva in Francia confeguita efecuzione, mà nè pure havuta la pubblicazione come se fosse un Editto Pretorio de' più vili

Offiziali d'una Curia pedanca, ò il Concilia. ANNO bolo Etelino di Dioleoro, chiamato da' Santi Padri Sinodo Predatore, e Ladroneccio. Stimaron per rantoi Prelati dell'AGfemblea fuddetta effere il cafo in concio di Rie proporre, che per decreto solenne de Pre-del Concili lati fi pubblicalie il Concilio Tridentino, e di Trenco. fi accettaffero come venerabili le di lui difpolizioni, con promelia formale di un'inrera offervanza, firmata col giuramento di ogni uno degl'adunati, & estesa ancor ad efibirfi disposti di sare tutto ciò che havesfero consentito le forze di ogni uno per intero confeguimento del fine suddetto; e come la Chiefa rifentì sempre nelle proprie viscere la pravità de figliuoli ingrati, così non mancarono in quelta occasione molti frà Prelati che esaggerassero sopra i pregiudizi della libertà, & immunità della Oppetion Chiefa Gallicana, fe i Canoni di Trento " frammischiavansi à sospender l'uso di molti privilegi, che sarebbono appariti inconvenevoli nella disposizione rigorosa de medesi-

Màà recar filenzio à tali voci furse il Cardinale Francesco della Roccasocò, che per (plendore de natali , per dottrina , e da Cust per pietà godeva il posto della maggiore ica. estimazione, e rivoltatosi agl'impugnatori diffe loro, che il Concilio di Trento era il rimedio fcelto di comune confentimento della Chiefa universale, anzi della stessa Gallicana, che haveva raddoppiate le premure perchè fi celebraftesù le urgenze delle calamità che cagionava l'erefia; eche connaturale il male all'umanità, fuccede poiche in abborrirfi il rimedio riceva fomento il male medelimo, e quindi non effere meraviglia se rifiutando la Francia al'Antidori contro l'Erefia (perimentatie la cura del male più malagevole, che mai, ed il male medefimo fempre più pertinace, e mortifero; riuscire acerbo all'udito de' dissoluti, ò de' più liberi il tuono di riformazione de' coftumi, e dell'introduzzione della disciplina Ecclesiastica, che prescriveva il Concilio, epiù acerbo all'orecchio delle pie persone, che si rifiutassero da quelle, che per la subblimità del Sacerdozio eran preposte ad esibir loro l'esempio; doversi condurre la vita foggetta à qualche Impero, e direzzione economica, ò politica, che la dirigga, e componga all'onesta; e in primo luogo estervi quel della Ragione, la quale però usurpandosi il comando de' foli perfetti non è regola appropriata alla moltirudine . Il secondo Impero esser

quel-

ANNO quello degl' Uomini prefidenti con le forze 1615 del Principato al Vassallaggio, e di questo la Chiefa stabilita libera da Gesù Cristo nella propria fondazione, non poteva nè volere per reggimento de Cleri che la compongono. Il terzo Impero esser quello delle Leggi constituite dalla prudenza de' maggiori, e preposte alla direzzione dell' università particolarmente Ecclesiastica, che immune dall'Impero degl' Uomini, nè pure potea indistintamente rispetto à tutti soggiacere all' Impero della ragione pur troppo rara nella condotta dell'operare degl'Uomini; e sele Leggi per necessità sì evidente dovevano haversi nel governo Ecclesiastico. quali eran più fante, che quelle del Tridentino, divulgate in un Confesso legitimamente congregato nello Spirito Santo? le quali se trovavano vano l'ostacolo della Francia di esser poste in uso per correzzione de' disordini, era ignominiolo il loro rifiuto; e se la probità de' fedeli viventi rendeale per allora superflue, risultare à tradimento de' Posteri il non accettarle, quando potendo esti riuscire meno perfetti de' viventi si lasciavano abbandonati senza direzzione ò freno alla baccante tirannia de vizj. Riflettere, cheà tre cose dirizzavansi i provvedimenti del Tridentino, ad introdurre ne' Prelati, e ne' Parochi la refidenza tanto effenziale, che fenza di essa non si può pascere l'Ovile, che senza residenza restava abbandonato: Secondo alla riforma de' contumaci, il di cui rifiuto importa l'istesso, che l'incorriggibilità tanto esecrata dalla Chiefa, che non hà orrore maggiore, che all'impenitenza, ed al peccato abituale: Ed in terzo luogo firmare il Concilio la Dottrina Cattolica condannatoria dell'Erefie particolarmente della Calyiniana, i quali disordini miravansi pertinaci in Francia sì lagrimevolmente sconvolta dagl' Ugonotti, sì proclive a' rilassamenti, e negl'odi, e negl'amori, si ripiena di Vescovi, e Parochi. a' quali era tal volta più cara la curiosità de' viaggi, gli agi della Corte, e della Cafa paterna, che l'affiftenza a' propri Ovili, di maniera che se l'adulazione non corrompe-

va il giudizio poteya ogn'uno de' Principi

riconoscere, che più per la Francia, che per

qual si sia altra regione del Cristianesimo,

erano salutevoli i Canoni di Trento; che se

si dicesse d'accettar la Dottrina, e ricusar

la riforma, toglieríi la stima alla medesima

Dettrina, con diminuzione di credito pref-

io gl'Eretici, come ufcita ad un medefimo

parto da' Genitori communicon la riforma

che cen furavafi erronea, e rigettavafi incon- ANNO veneyole; ed in fine fovvenirfi, chei pro- 1615 gressi della Chiesa ad immagine di quelli del Principato erano cresciuti frà le glorie militari , e civili ; militari della Guerra ne' Martiri fotto i tiranni , e civili con la Celebrazione de' Concili nel fiore della Pace, co' Decreti de' quali eransi firmati in sede i Cristiani , santificate le Anime, e proferitti i Peccatori oftinati, e che però chi ne ricufava l'esecuzione non De era legitimo Figliuolo, & amante della Chiefa medefima. Tranquillò il fervore di Concilioquesto zelante parlare ogni ondeggiamento nel consesso dell'Assemblea,per Decreto di cui fù accettato il Conciliodi Trento, con promessa di un'intera venerazione a' di lui Decreti, per quanto le forze de' Prelati adunati lo permettefsero.

Tale deliberazione favorevole alla Chiefa non fù corrisposta da quella degli Stati Ge. Ex 531400. nerali del Regno in favore della Pubblica \*\* tranquillità, mentre seguito il loro discio- Ex HATAglimento fenza politiva determinazione, e per la fenza haver date al Principe di Condè, & ael'altri collegatifi feco, altra (oddisfazione che di belle parole, tenendosi deluso dall' arti della Corte, ne parti con altissima indignazione, e ridottofi nella Provincia di Sciampagna si diede ad ammassare Milizie, son Ufiziali e munizioni per ravvivare con mag- ie Fracia gior impeto di prima gl'esperimenti Militaris per giustificazione de quali raddoppiò i titoli delle ragioni, che lo necessitavano ad armarfi, e replicando di farlo per bene della Francia, e per utile del Rè tradito nell' innocenza de' fuoi teneri anni, con un Matrimonio, che tendea à corrompere il Real 4 fangue di Borbone, con la malizia Spagnuola non meno che à deprimere la Sanità del medesimo Rè ancora immaturo a' pesi Matrimoniali; Esaggerava che la baldanza de' favoriti lo teneva schiavo alle loro voglie tutte dirette ad oltraggiare i Principi della Cafa Reale, ei zelanti della libertà, e gloria del Regno. Ufurpò ancora il pretefto della Religione, afferendo, che diffen sore egli della libertà delle coscienze non potea sossirire, che quelle degl' Ugonotti, ch'eransi dati alla di lui tutela, sperimentassero violenza in un punto sì effenziale per la commune sicurezza; e come tenea già certo l' infaufto pronoftico dell' introduzzione delle massime Castigliane nel Governo della Francia, per la connessione inevitabile de' Matrimoni fra le Corone, sen-

tivali ello eccitare la compassione per

254 ANNO l'imminente erezzione del Tribunale dell' 1615 Inquifizione, confiderato per un infopportabile giogo, non meno a Protestanti, che a Cattolici. Dolersi dell'esclusione data alle istanze del terzo ordine negli Stati per abbassare la Podestà del Papa, perlocche stimava di conquistare meriti eccelsi con la Patria, con i Popoli, e co' Grandi di

coprirli da sì funesti ayvenimenti con i cimenti della propria vita, che offeriva ad ogni pericolo nella condotta delle Armi, che già apparecchiavansi connon disprezzabile concorfo di faziofi, protellandofi pronto à pofarle quando il Rè affentisse alle suppliche degli Stati, ed a' configli del Parlamento; e quindi fostenuta l'animosità del Principe fuddetto con numerofo concorfo de' fediziofi fi ravvivò con oftili azzioni la Guer-

ra, faccomettendo varj luoghi della Provincia suddetta con barbari trattamenti di militare infolenza.

Nulladimeno opponendofi la Corte Regia con virile vigore furono per ordine del Ex alleger. Rè, e della Regina affoldati con fomma Dur Eferci celerità due Eferciti, commesso uno alla direzzione del Marefciallo di Beaudufin acciochè paffando in Sciampagna non lafciaffe invendicata la remerità de' Principi uniti

contro il loro naturale Signore; e l'altro al Ducadi Guifa, perchè precedendo il viaggio de' Regnanti, che intraprendevano verlo i confini della Spagna, afficuraffe le strade, e servisse per loro custodia. Perocchè già erasi nel medesimo giorno satta la ceremonia in Burges, Città della Castiglia, dell' effettiva celebrazione del Matrimonio di

Anna figliuola del Rè Cattolico sposara dal Duca di Lerma come speciale Procuratore del Rè Luigi ; e dal fuddetto Duca di Guisa in Bordeos come Procuratore dell'Infante Principe Filippo, con Lisabetta di Francia; e quindi movendosi la Regina co' figliuoli per trovarsi nell'estreme parti dell' uno, e dell'altro Regnoà ricevere, e confegnare le spose, vi pervennero entro il mese d'Ottobre , dove gareggiando i Vassalli dell'una, e dell'altra Corona à fare fpiccare negl'offequi a' loro Sovrani la magnificenza delle Nazioni ridusfero la pompa, ed il fafto à non trovar forme più fontuose di quelle, che impiegarono in si nobile emulazione. Sù la corrente del fiume Vidasso,

dalle Barche si cambiarono le Regie Spose,

passando Lisabetta al contrapolto Lido di

Spagna, ed Anna à quel della Francia, ac-

colta dal Duca di Guisa frà gl'applausi del

proprio Efercito, e l'altra dal Duca di Uze-

do, à cui il Rè Filippo l'haveva confegnata ANNO per servirla nel viaggio in quelle vicinanze 1615 di Fonte Rabbia, fin dove lo trasse lo amore sviscerato, che haveva ad Anna unica. e degna figliuola fua; che accolta dalla Regina Maria nella Città di Bordeos, volea differirfi per la tenera età de' Regi Spofi la perfezzione del Matrimonio, l'allegrezze del quale nè pure sturbaronsi dalla felicità delle correria del Principe di Condè in Sciampagna, perchè se bene non havea Beaudufin potuto impedirli il tragitto del fiume Loira, forpreso perciò da grave malatia arrestò il corso alle depredazioni delle sue schiere, e della propria fortuna. Fù curiosa l'osservazione sattasi nel riferito tragitto della riviera, che la Barca sopra della quale trasportavasi la Sposa Spagnuola innalzava un Globo rappresentante l'universo mondo foggetto à quella Corona, che in ogni una delle di lui quattro Parti ne fignoreggia tanto, la quale immagine perturbando la parità frà i Rè, la contesa della quale sospende, e toglie il commercio quanto la peite, fù à vive islanze de' Francesi abbassata con preludio dell'opposto effetto prefisso alle proprie Idee da' Castigliani, che i detti Matrimoni allacciando la Francia à non farfele oftacolo nelle conquifte da uno de medefimi, è furta la cagione, che le hà roversciate, quando hà ne' discendenti di Anna portati li diritti fopra la Fiandra, origine di tante Guerre che hanno sconvolto ogni arcano fistema de' loro vasti difegni.

Mà in aprirfi le speranze de recitati sponsali per la successione della Real samiglia Ex Specia. di Borbone, già la morte havea nel prete- \*\*\*\* ) rito mese di Marzo svelto l'unico Rampol-Merte della lo, che rimanea di quella de' Rè precessori Region Mas di Valois, mentre terminò il corfo de giorni, e de travagli la Regina Margherita Sorella di Enrico Terzo, e Moglie del Quarto di tal nome, dal quale separata diede non miglioti prove della fua vita, quando perduta in varjamori, e negl'odj della Madre, e de' Parenti, estorse da essi rigorose risoluzioni, carcerata, e data in cuftodia al Contedi Guet, che caduto in potere della sua prigioniera la pose in libertà,, con toleranza de'congiurari, e del Rè, eccitata però più tofto dalla disperazione di vederla corretta, che dalla voglia di favorirla: Fù di eloquenza fiorita, di cui sono aspersi i Comentari, che scrisse sopra gli strani successi della sua vita; fu Pia se bene rilasciata, Penitente se ben fragile, e morì con la gloria di essere stata Figliuola, So-

rella,

ANNO rella, e Moglie di Rè. Anco la Chiefa rifentì dalla morte rilevante pregiudizio, per tore del effere entro il mele di Agolto, accaduta quella del Cardinale Francesco Giojosa, Decano del Sacro Collegio nella Città di Avignone, il qualechiaro per varie,e nobili legazioni gloriofamente foltenute, fù anche tale nella pia disposizione de' suoi Beni, de quali per due cento mila scudi destinò in opere di pietà, oltre la famosa libreria pari-

menti lasciata ad uso pubblico.

In Spagna ogni occhio, & ogni mente della Corte stava attento per indagare con Ex Zillele qual fenfo il Rè Filippo, & i ministri ricevefsero i raguagli della Pace, conclufa in Aftı frà il Governatore di Milano loro Ministro, & il Duca di Savoia : e come le cognizioni degl'Arcani di Stato, fi pareggiano nella malagevolezza con quella de i morbi delle febri maligne, al giudizio si di Spa. delle quali non può procedersi se non con facilissime congetture, così non può accertarficome veramente foile detta concordia fentita da etfi ; è ben certo, che da un cupo, e protondo filenzio del Rè, è de' Ministri , e dalle querele contro i maneggi, e condotta dell' Innojosa in Milano, furono tratti argomenti di effer rettara la loro espettazione sorpresa da un impensato asfettamento di quelle differenze, nell'aperrura delle quali il mondo voleva, che fi fossero gettate le Bali d'un' immensa impresa; la quale suspizione si augumentò poi, quando efaggerate con liberta confacevole alla natura, e lingua pur troppo mordace di D. Pietro di Toledo le operazioni dell'Innojofa, furono infamate col nome di codarde in Guerra, ed infedelt in Pace; & il declamare esso, come attinente del Duca di Mantoya, i pregiudizj ncevuti dalla fuddetta Concordía , e poi il vedersi destinato lui successore al Governo di Milano, che nell'immensità delle proprie Idee, per l'estensione del Dominio Spagnuolo sopra tutti i Regni dell' Afia, non che di Europa, nutriva odjocculti contro i Principi Italiani, raffermò il concetto che havevafi effer riuscita spiacevole la Pace di Atti alla Corte Cattolica . Dall'altra parte l'offervazione fattali, che il Processo decretato sopra la condotta del Marchefe dell'Innojofa, fu totalmente un'apparenza, quando il Re di fpontaneo moto lo fece abolire, efibi opposto rincontro, cioè, che per secretissima infinuazione del Duca di Lerma primo Miniftro havesse recata coll'apparente concordia

stabiliti con la consumazione i Matrimoni ANNO Regi, che prefissi per una delle basi della 1615 grandezza meditata, non volevano gli Spagnuoli à nessun rischio perturbare; mà in tanta incertitudine l'evento suffeguente dichiarò fenza fallacie, che il trattato di Atti, fù una mera Immagine di pace, roversciata poi dall'arrivo di D. Pietro di Toledo a Milano, come riferiremo.

In Polonia rifentiva il forte, e genorofo cuore del Rè Sigitimondo la viva passione, Ex 10/4 che la distruzzione, e debolezza delle proprie armi impegnate contro i Moscoviti, l'havesse condannato à soffrire l'aggravio, che nella Moldavia Feudo della fua Corona. fi fosse con la prepotenza Ottomana stabili- Redi Polo to Principe il Tomza; il quale per l'indegnità de propricottumi, e per la crudeltà Toma Pr con la quale opprimeva quei Vaffalli, accre- distri scevali il cordoglio; e fatta deliberazione di farlo discacciare da quel Principato, nell'impotenza della forza per ufare le risolute forme della Guerra, fi rivoltò alla finezza delle arti di Pace, facendo spedizione d'un espresio Ambasciarore in Costantinopoli, che con l'apertura di copiofi, e preziofi Regali recasse le sue islanze ad Acmet, intorno alla perversa manicra del Tomza nel governo fuddetto ; e che come per capo della Giuttizia poteva sperarsi il meritato castigo con la di lui privazione, così dal medetimo era convenevole aspettarsi, che la somma retritudine Ottomana ristabilisle in quel Feudo un Soggetto dell' antica discendenza dei Duchi, fra quali poteva il giudizio scegliere il migliore, e più arro, da che erano molti, acciocchè nel giusto, e pacifico Governo di quello Stato confervalse la Benemerenza del Benefattore. La porta Ottomana ravvisò subito tendere il fine di quest' Ambasciata, compita splendidamente dal Signore Tergous, à rimovere dalla Moldavia il diffidente della Polonia, per introdurvi l'amico; e però ricevuti i doni come Tributo dovuto di Giustizia, non Rissola che per liberalità del Rè Polacco, fù risposto Pera. all'Ambasciatore, credere il Sultano, che Tomza operalse con rettitudine nel Reggimento del suo Fendo, e sapere che l'avverfione de' Polacchi procedeva dalle correrie. che egli faceva nel loro Paese, che tuttavia conoscevanti giustificate dalle cagioni, che gli davanocili; e come egli non voleva abbandonare un suo proprio servente all'indiscrezione delle richiefte, e violenze altrui, .così haverebbe dati argomenti migliola quiete alle cose d'Italia, finchè fossero ri della sua Benevolenza al Rè Sigis-

mondo

ANNO mondo in altre opportunità.

Riferitasi dunque tale risposta in Polo-161< nia il Rè fece participare l'amarezza, che Es tec. cir. ne haveya contratta, à i Cofachi, i quali

temperando l'ardore del proprio istinto a' ladronecci dalla fola severità della proibizione fatta loro da' rigorofi divieti del Rè fud-Ca detto, possenti à rattenerli con la forza, sciolone ti dal frenoche ritenevali nell'Ucrania godendo il sospirato impulso del cenno sud-

detto, sboccarono incontanenti nel circostante paese Turchesco, si avvanzarono con faccheggiamenti , & incendi più da Turchi, che da Cristiani fino nelle vicinanze della Regia di Costantinopoli, dove impressa una gran paura nello stesso Serraglio cedendo alla poca resistenza, che incontrarono, ritornarono in dietro, non per ritirarfi , mà per sboccare altrove, come fecero addoffo ai Tartari Negri, asportando quantità di Donne, di Fanciulli, edi Animali, desolata ogni cosa per trenta leghedi Paese ; e poi pigliando nuovo giro come Falconi nell'aria, che par che fuggano quando vengono, affaltarono le spiagge del Mar

Nero, ò sia Eusino, & accostatisi con felicità all'Arfenale di Trabifonda già famofa Città Imperiale, e trovate ventifette Galere Turchesche in quel Porto le abbrugiarono; e ritirandoli in aspetto di nuova fuga affaltarono la Città di Sinope, dove trucidati gl'Abitatori, scelte per il trasporto le sole monete, e cose preziose, dettero il rimanente in preda alle fiamme. Rim-

bombarono questi ragguagli in Costanti-" nopoli anche accresciuti dalla sama, perlocand Ri chè il Sultano fece spedizione con la celerità maggiore di un Inviato à recare le pro-

prie doglianze al Rè Sigifmondo, dimandando contro iCofacchi quella Giuftizia per li faccheggiamenti, e defolazioni riferite, cheezli negava di fare per quello, che a' danni della Moldavia commetteva il Tomza fotto gl'aufpicj della di lui protezzione; màil Rè Sigifmondo rifpofe, che la natura de Popoli Cofacchi era tale, che la fola forza li ponea in ragione, e spremeva dalla durezza della loro contumacia qualche attodi rispetto al Sovrano; che in distanza sì remota era inabile à comprimere gl' eccessi della loro animosità, che anzi più accommodati per la vicinanza ad effer tenuti in dovere dall'Armi Ottomane poteva il Sultano far Giustizia da sè medesimo in-

torno à i ricevuti aggravamenti; perlocchè

ritornato il Chiaus con tale risposta à Co-

stantinopoli sù chiamata la squadra delle

Galce, che scorreva il Mar Bianco, espe. ANNO dita nel Negro per reprimerli, mà i Cofacchi carichi di preda s'involarono con la fuga all'apparechiato calligo, fotto il quale non caderono fe non quelli, che per non abbandonare il Bottino non hayevano la velocità folita al fuggire, i quali, ò fecero spettacoli nelle carnificine, ò gemerono cate-

nati in una dura fchiavitù. In Venezia l'augusta mente di quel Senato con la proprietà degl'Eroi non divertivafi per l'applicazione alle cofe picciole dalla direzzione delle grandi, e per lo pensiere 14. 1 delle proprie dalla cura caritatevole delle altrui, e rifentendo nell'animo le oppreffioni, che potevano fuccedere, e di tutta l'Italia à quelle che si fossero praticate dalla prepotenza degli stranieri contro i Duchidi Savoja, e di Mantova, continuava à premu- Ami ett nirfi per potere intentare una valida Guer per fictore ra controchi fi palefalle restio ad una ra- in P gionevole pace; e condotto al proprio fervizio Pompco Giustiniani Genovese celebre nelle Guerre di Fiandra, fubordinò al di lui comando dodici mila Fanti; e non esfendosi potuta concludere la levata della Milizia Svizzera per gl'oftacoli che vi frappofero gli Spagnuoli, aumentò le torze fuddette con le Compagnie scelte nel proprio Stato, e fi rende valevole à contribuire estimazione a' propri configli per la concordia di Afti, nella quale il Duca di Savoja ricercò la ficurezza dal Prefidio della fleffa Repubblica Veneta, come ella fu pronta à contribuire gl'ufici de' propri Ministri , e l'autorità del braccio armato per un'intera offervanza de' concordati. Tali occupazioni però come dicemmo furono assunte dal Senato più per altrui, che per proprio interesse; benche essendo egli il direttore del pubblico bene d'Italia, che si costituisce dall'interesse de'particolari, fiano questi la misura del proprio; il quale in quest'anno versava alla riprellione dell'empietà, e ladronecci, che Stol penfer gl'Uscocchi praticavano sempre più barba como gli ramente a'danni del proprio Stato; e co-protti me la vivezza delle doglianze portate al- di Antinici. la Corte Cefarea intorno la diffimulazione, che l'Arciduca Ferdinando projessava negl'eccessi loro, non produceva che galanteria di parole, vanità di promesse, ed inutili compatimenti, fi efibi motivo alla credenza di molti, che fomentato l'Imperatore dagli Spagnuoli à sostenere la ribalderia Uscocca cagionasse un divertimento alle forze della Repubblica, perchè non potesse opporle alle proprie, per dire la ragione, e

ANNO non per darla nelle dissentioni di Lombar-1615 dia. Certo stà che appresosi l'imminenza d'una Guerra frà i Veneti, & i Cesarei per fornmamente pregiudiziale al Cristianesimo non lasciò ozioso il proprio zelo Appostoli-

co il Pontefice Paolo, mà dando con esso i più fervorosi spiriti alle sue Paterne esortap. zioni, incaricò à i tre Nunzi di Germania, di Spagna, e di Venezia, di rappresentare, & a' Sovrani & a' Ministri, che la forza del nemico commune Ottomano armavafi della difunione de' Principi Cristiani, e particolarmente di quelli, che havendo gli Stati propri accommodati per la vicinanza ad effere invafi dalla di lui voracità, efibivano invito, & allertamento con nutrir frà essi le discordit; e come l'Antemurale del Cristianesimo era per terra lo Stato Austriaco, e per mare la forza della Repubblica, non potea accommodarfi meglio la strada a' di lui Trionfi, che con tenere aperte le dissensioni, e le contese; e benchè la Repubblica havesse à grado l'importanza di questi ufizi, con tutto ciò havendo penetrato, che decretatosi finalmente da Cesare Gio: Prainer Commissario per dare i condegni castighi alle

fcelleratezze degl' Uscocchi, era stato trattenuto dall'Arciduca Ferdinando, allegando poco decoro di dare foddisfazione a' nemici mentre che le armi erano in moto per decidere chi frà essi godesse il posto di maggiore potenza; fù ella forzata à profeguire con virile risoluzione l'impresa di dare da sè medefima i meritati caftighi agl' Ufcocchi; perlocchè Antonio Giorgi, che governava l'Isola di Pago, si applicò à sorprendere la terra di Sarifa di Carlo Pago, nella quale supponeva di hayere intelligenza con quegli Abitanti, che essendo la seccia de' mosi ladroni , delusero l'arte con l'arte, mentre accostatosi il Giorgi, fù con frode di doppia pratica ricevuto con tal calore di fo-

co, che ne restò egli arso col trucidamento di ottanta della di lui intiera compagnia, restando in potere degl' Uscocchi, e lo stendardo, & una barca degl'assalitori. Riuscì ben più propizia l'impresa di Lorenzo Veniero Generale nell'Istria, che accostatosi alla Piarza di Novi, ediriggendoù con prove di chiaro valore se ne impatronì. E essa posta sù l'eminenza della rupe, il di cui piede fendono le onde del mare Adriatico, e guarnita con quelle stesse Artiglierie, che futono le prime spoglie, che la rapacità degl'Uscocchi asportò dalla sorpresa Galea di Cri-

stosoro Veniero allettato il Generale sudetto di ricuperare un Trofeo tanto funesto al · Tomo Primo .

nome della di lui famiglia, & alla grandez. ANNO za della Patria, applicati i Pettardi non folo 1615 fù ricuperata l'Artiglieria, mà divampata la Terra, e le barche surte alla spiaggia, e tragittata la gente vittoriosa ad altri luoghi provarono nelle Case loro gl' Uscocchi quei trattamenti, che con sì flebili avvenimenti havevano fatto provare a' Veneti. Anche il Generaledi Palma Francesco Erizzo, impiegando le Milizie commandate da Pomeo Giustiniani occupò diversi luoghi sopra l'una, e l'altra sponda della Riviera del Lifanzo, disponendo così le cose per l'assedio famoso di Gradisca, che non hebbe se non l'Idea , & il disegno in lontananza entro quest'anno; il fine del quale su renduto acerbo alla Repubblica con quello de gior- p ni del Doge Marc' Antonio Memo, che nel-

la venustà del suo aspetto gioviale si corrisposto dalla bellezza del proprio animo pio, e discreto, mancando dopo di havere tre anni, etre meli goduto il Principato. In Oriente dupplicavanti con la lunghez-

za dell'Impero di Acmet l'occasioni di far Ex Spiden prova della sua forza egualmente, e de emp fuoi infortuni, perchè non havendo abilità fufficiente per portare da sè medesimo il pefodelle proprie armi, fù condannato à darne la direzzione à persone che inselicemente l'amministrarono; e parendoli di non esfere flata riparata decorofamente l'ingiuria, che il Rè di Persia soce al di lui Inviato, & havendolo adormentato nella confidenza che la dissimulasse, con impensata deliberazione eccitò Bufac, famoso Capitano dell'Arabia, à scorrere consessanta mila Uo- 5 mini le Provincie di Persia: dove accorrendo con valide forze il Primo Ministro di quella Reggia Arcomato foldato, che da vili natali era (urto per valore ad un'eminente fortuna, ericonosciuto, che l'Esercito Arabo non era più che un mucchio di ladri, che prefiggendo per fine delle loro azioni la conquifta della robba altrai per agio, e sostentamento della propria vita, hanno poi della medefima una custodia piena di tanti riguardi, che ripugna alle fazzionimilitari, base delle quali, è di non stimare i cimenti, & i pericoli di perderla

la corrente di un rapido fiume, che la metà tentò di valicare fenza perizia di nuoto, ripiena di affogati. Successe à questa sconfitta degl' Arabi Kk

attaccati gl' Arabi con militare perizia del-

le schiere Persiane restarono sì deplorabil-

mente fconfitti, che ricoperto il terreno di

cadaveri, il circostante Paese di fuggitivi, e

ANNO per maggior travaglio degl'Ottomani l'altra 1615 del loro medefi mo Efercito spedito da Ac-Ex allegas, met, per riparare in qualche dicevole maniera le rovine della precipitata fortuna del-Alea front Tur- le fue Armi, rendutefi inabili à contraftare a

Rè di Perfia la ricuperazione delle Provincie, che potledeva nell'Afia minore, da che havevano ceduto alla prepotenza Turchefca; e però forto la condotta del Bafsà di Damatco, e di un altro prode Capitano di quei tempi chiamato Onorato di Natolia fi avanzarono in tanta vicinanza le Milizio Ottomane alle Persiane ne' confini della stessa Provincia di Natolia, che su inevitabile una campale giornata tanto cercata dal Perfiano quanto fuggita da' Turchi, i quali confideravano infonderfi dal Rè avverfario con la di lui presenza troppo di vigore alle fue Squadre; ma inevitabile l'incontro apparecchiaronfi i Turchi à fostenerlo. Incominciarafi dunque la zuffa cedendo i Perfiani all'impeto strabocchevole del gran numero de nemici, il Rè che haveva i fuoi Battaglioni di riferva tece ufeire fotto un tale Filestrio dieci mila de' fiioi, ed allargandosi a pigliar posto in disparte del Campo, indi prevalendo il Battaglione di Onorato, dopò chiari sperimenti di valore li convenne soccombere ad una sconsitta sì lagrimevole. che non folo restò trucidato fino all'ultimo fante, mà estinto ancora lo stesso Generale, e sopra caricando il Rè il rimanente degli fquadroni, che ancora fostenevano con intrepidezza Pordinanza con altra cente. che haveva à riferbo, percosse il Bassà di Damafco, che fmarrito nel vederfi abbandonato dalla fuga univerfale de' fuoi foldati ritenne però l'intrepidezza dell'animo, combattendo finche forrafatto dall'impeto de' Persiani cadde in loro potere, disperdendo ò la fuga, ò la ritirata nelle Piazze vicine tutto, & intero il di lui Efercito. Restò fornmamente confuso da si sfortunevole raguaglio l'animo di Acmet, nè potendo rappezzare così follecitamente una tanta difperfione di forze si rivoltò alle machine, seducendo per mezzo d'Uomini fediziofi i Vaffalli del Rè Perfiano abitatori dell'Ifola Magna, una delle tre, che forgono in mezzo all'acque del Seno Perfico, Professori del Maomertifmo nella fetta di Omer, deteffata dal Persiano come Ereticale; e qu'ndi su loro supposto per parte di Acmet, che il Rè Abbas voglioso, che tutti i propri Vasfalli confentiflero nelle interpretazioni fatte dà Alì ful Testo dell'Alcorano, volesse loro con violenza far professa la Dottrina di lui,

#### SACER DOZIO.

e supprimerequelli, che seguivano di Omer, ANNO essi di fatto raccolta numerosa sazzione de'zelanti della propria credenza, e costituitos per Capo un tale Facsur chiaro per nobiltà, e valore in quella Regione, discacciarono i Magishari Regi impadronendosi della Città, non meno che delle Cittadelle, mà foeditovi dal Soffi il fuo primo Mi- Aleccone. nistro Arcomato alla forza, e valore del qua- fin de Per le restò diffinata la sollevazione, su necessitato Facfur di paffar, personalmente in Costanrinopoli ad implorare foftegno al proprio partito, che parimenti li fu concello con Gente, e denaro; perlocche ritornato nell' Ifola dove Arcomato haveva interamente ricuperato ogni lungo, anzi licenziata gran parte della Milizia dopò di havere ancora forprefa felicemente la Città di Cherman Capo della Caramania , che con ampj Privilcej mantencafi neutrale frà la potenza dell'uno, e l'altro Stato, & accampatofi con la fua Genre Facfur haveva dato il earico d'un Imboscata ad Arcossano Capitano equalmente chiaro per gloria militare, e per la tede Cristiana, che professava istruitone da' Religiofi Agofliniani, con uno de' quali era patlato in varie Corti del Criftianefimo, če accostatosi Arcomato sù appiecata la zutia con la gente di Facfur, la quale sharagliata dall'impeto del Cannone apriva felicitlimo adito alla vittoria Perfiana, che rotalmente disperdè Facsur, e le Milizie Turchesche, che seguivano il di lui partito, funcfiata folamente dalla morte di Arcomato, feguita con doppia gloria, mentre fopravvenuto il Rè in persona due ore depò potè confentirli l'affiftenza de' Religiofi Cristiani, che haveva nel suo seguito, ne conforti de quali fpirò l'Anima profes-

E non folo infestavano tali infausti avvenimenti l'animo d'Acmet, mà rifentiva Ex alleut delle moleftie ancora da' medefimi Vaffalli, frà quali l'Emir Facardin, è fia Principe de' Drufi nella Soria, furfe à recarli oceafione di huova ioficrenza. Profeffavafi egli difcendente da quei Cristiani, che restarono Farando co en il basta reliquie del disperso Esercito ricuperatore \*\* della Terra Santa dalle mani de Saraceni, e quindi esso, ed i Popoli del suo Contado ritengono col nome qualche veftigia della vera Dottrina Evangelica, benchè per penuria de' Sacerdoti fosse diformata, e dall' ignoranza, e da'vari errori : & havuta permissione dal Sultano d'Egitto di sermarsi alla coltura de' campi à poco à poco s'infignorirono ancora delle Piazze, che parea-

fore zelantifilmo della vera Fede di Crifto.

ANNO no abbandonate, occupando, e riftorando 1645 la Città di Sidone, e Barutti ; e posti a' lidi del Mediterraneo pensò l' Emir fuddetto, che la facilità della fuga nel cafo avverso potesse animarlo à qual si sia attentato; e quindi fiffatofi ad occupar la Provincia della Soria, fino al confine dell' Arabia, raccolto un Efercito forfi di quindici mila combattenti, e con pretesto di valersi del loro prefidio, per afficurarfi da' ladronecci degl' Arabi , protestava inviolabile la sua fede alla Sovranità dell'Ottomano; mà fattafi troppo grande la di lui potenza eccitò Aemet à reprimerla, ordinando al Capitano di mare, che con sessanta Galere l'attaccasse per la via della marina, & al Bassà di Damasco, che con trenta mila Uomini lo battesse per terra; perlocchè venuto il caso previsto dall' Emir, pigliato imbarco sopra tre Navi con la Moglie, e figliuoli, & il più preziofo de' fuoi Arredi , la ciò colà il figli-

uolo terzo genito per trattare concordia co Turchi, che fi falvò in Fiorenza, accolto fpledidamente dal Gran Duca; mà trà tanto attaccatefi offilmente le sue terre in Soria dal Bassà, si disesero valorosamente, di maniera che battuto da' follevati in vari rincontri tù ridotto alla necessità di concordarsi col figliuolo dell' Emir, mediante la promeffa dell'ubbidienza al Gran Signore, dal quale confeguì però la restituzione de' Beni, e de' Feudi goduti da' di lui Antecessori -

26 Altro ditturbo ancor più grande, perchè te farede più vicino, fù quelloche provò Acmet per dora 01- l'Infedeltà di Nafuf primo Visir . Era egli nato Cristiano ne' contorni di Tessalonica, ò del fia Salonicchio, figliuolo di un Prete Greco,

visite che rapito alla schiavitù, e venduto ad un Eunuco del Serraglio al prezzo del più vile Giumento di foli tre zecchini, nell'età di ventianni da effo fù rivenduto al Maggiordomo della Sultana Madre, dalla quale impiegato fecondo la vivacità del di lui fpirito diede in ogni rincontro le migliori prove di quella folerzia, e prudenza, che li aprirono il passaggio da una fortuna cotanto meschina, ad una cotanto eminente; perocchè fatto Bassà d'Aleppo, e di Mesopotamia (eppe nutrire con cautela sì profonda le pratiche col Rè di Persia per farsi Rè di Sen Infedel- quelle due Provincie, che Acmet anche ra-di al Salas-guagliato da più parti non potè indurfi ad hayerne un minimo fospetto; anzi sostituito alla morte di Sedar primo Vifir à fi-

ne di godere l'ampiezza dell'arbitrio nell'

intero uso della Podestà di quella gran

carica , passò al comando dell'Escr-

cito contro il Perfiano, dove in mezzo alle ANNO replicate (confitte pur seppe rinvenire l'adito 1615 alla concordia; mà havendo il Sultano fu i replicati rapporti delle di lui frodi conofciuto l'effetto nell' anteriore Tregua accennata cinque anni avanti con lo stesso Persiano . e chiamatolo ancora al ritorno che differi con pretesti non grati ed apparenti, la suspizione pigliò tanto piede, che non tù più oltre diffi-mulata, mà diedero poi la mossa alle irruzzio. ni contro di lui le proprie ricchezze, perocehè, come fotto il Principe rapace i Pro- sui menecessi si fanno reali, e non verbali, le ricchezze della Cafa del Nafuf furono il Processo della di lui condanna, che lo fece perire di laccio alla prefenza dello stesso Sultano ; E quindieleguitali la fentenza, fit poi veduto il Processo suddetto, che del tesoro della Guardarobba fi rinvenne Capitalissimo, cioè fopra ogni credere opulento, mentre fù trovato un millione di zecchini contanti, mille', e diciotto sciable giojellate, una delle qualiarrivava à cinquanta mila scudi di valore, sei mila Cavalli nelle Ville, mille, e quattrocento Cavalli Arabi, un moggio di diamanti, & unaltro di Perle, e di Gioje minute, oltre la quantità d'altre Tapezzarie in confonanza alla magnificenza fuddetta, le quali cose trasportate nell'Errario Regio aumentarono le forze del Sultano, il quale tuttavia non potè valerfene. Altri rapportano tal morte nel mese d'Ottobre, dell'anno decorfo, e che il Sultano facelse eleguirla non in fua prefenza mà in Cafa dello stesso Nasuf . Ed autore di tale raguaglio è il famofo Pietro della Valle nella fua feconda lettera. E ben doverebbe vincere fopra ogni altro men certo la di lui fede di testimonio presente, se in quella stesfa lettera non ferivefse fuccessi intorno alla libertà del tratto, e della pratica delle femmine Maomettane, che fi convincono per falfi, scemando perciò e so con le regole legali di mendaci in una parte la fede nell' altra, ò rendendola fospetta se ben sosse vera . Riuscì cara la morte del suddetto Visire à tutti i Principi Cristiani fu la certezza che havevano de frequenti ftimoli, ch'egli dava ad Acmet contro di esli; mà se era colpevole l'effetto, non era però tale la cagione, mentre il vero difeono di Nafut steso su l'antica Idea di costituirsi un Reame proprio in Asia, dove havea intelligenza col Persiano, facea defiderarli d'impiegare la Potenza Ottomana nella Guerra contro i primi Potentati del Cristianesimo per haverli seco

Kk 2 com-

ANNO compagni nella grand'imprefa di atterrar-Alle riferite infelicità della Porta, fiac-27 Fx alleget, coppiò anche quella della moffa comandata

Estatore da Acmet al Capitano Bassa contro l'Isola, e Religione di Malta, verso dove inmen de caminatofi con cinquanta Galere, e quat-Turchi core tro Maone, & accollatofi à Terra nelle più infilies sir tacite ore della notte, e sbarcata gente improvisamente in vicinanza del Porto di Marza Sirocco, e dato fegno al Cannone per l'unione al Cafale di Santa Catterina, acceso il suoco, e datisi i Turchi al faccheggiamento di quella Chiefa, vi accorfe per ordine del Gran Macstro sotto la condotta di venzicinque Cavalieri una gran partita del Prefidio, ed attaccarono si rifentitamente la zuffa , che nel progreflo opportunamente foccorfa dal Siniicalco della Religione, e rinforzati fempre più di nuove Genti Maltefi collrinfero i Turchi alla ritirata dopò due ore di conflitto, nel quale oltre molti trucidati lasciarono cinquecento schiavi in potere de' Maltesi; anzi satto altro attentato con venti Galerc'à Marza Scala , dall'imminente offacolo, che parimenti incontrò il Bassà, pieno di feorno ritirò la fua Gente, paffandoà Costantinopoli à recar nuove confusioni con timil raguaglio, che tuttavia non fu di gran momento per l'unica for-

tuna di Acmet, che in tante sciagure non fosse conosciuta da Principi Cristiani la selicità del rincontro di abbracciarla per opprimerlo. La morte involò quest'anno il Capo alla gran Compagnia di Gesù lasciando di

viva, Soggetto, che e per lo splendore de' Natali, e per quello d'una cospicua virtù su redel degno Capo di si gran corpo, dallo (pirito del quale la Chiefa riceve i conforti più opportuni, ò per lo stabilimento della Dor-

trina Cattolica nelle Catedre, e nelle Missioni, è per l'abbattimento dell'Eresia; mà come ella è un Seminario d'Uomini infigni, non manco modo alla Congregazione adunatali in Roma di sostituire al defonto un egualmente degno Successo-

vivere il di lui Generale Claudio Acqua-

re, che fu Muzio Vitelleschi di samiglia, ANNO fe bene oriunda di Corneto annumerata frà le Nobili di Roma, come i di lui meritifrà i più cofpicui dell'Ordine Ecclefiaflico . Mancò ancora di vita un Uomo, Ex Mater che fù il trattenimento della curiofità del- litterio le turbe allettate dalla vanità de' di lui giudizi, che per falire al fupremo grado della temerità, proferiva fopra gl'avvenimenti futuri, e fu questi Gio: Battista Morte Porta, che nato à Napoli per aguzzare sa Port gl'ingegni vi ereffe un'Accademia chiamata de Segreti, alla quale non potca effere ammello neffun Soggetto, il quale non fi rendette fegnalato per la notizia di qualche fecreto, ò per la falute de' corpi, ò per la felicità dell' Arti mecaniche. Fù Uomo perito nella Filofofia, e Magia naturale, e di un'efattifilma cognizione della Fifonomia, che pronofficava non folo i coffumi, che le inclinazioni più recondite delle persone, mà temerariamente i loro avvenimenti futuri, con la quale maniera predicendo il fine delle gloric militari al Marchefe Ambrogio Spinola l'eccitò à travaghare nelle Guerre di Fiandra, nelle quali per verità riufei poi sì memorabile, e gloriofo; ma come l'indovinare dall'aspetto di una nobile, e vivace indole la sclicità de successi può farsi con meno di quel, che totie la pretefa megia del Porta, così egli fatto infolente per qualche predizione avverata fi ufurpava alle proprie dicerie il credito delle Protezie più intallibili , perlocchè renduto forpetto alla Curia Romana li convenne comparirvi per render conto delle ragioni con le quali fcufava la di lui temerita, e ridottosi in Patria sopra l'anno settantesimo vi mancò di morte naturale, e con fama dubbia, & incerta se le di lui predizioni fi fossero satte più per dottrina, ò per vanità, più con la fallacia delle congetture, che con ragioni della fcienza, che intor-

no alle cose suture in somma è sallacis-

fima, perch'essa è la riferva sopra la quale

non è piacciuto à Dio di animettere ues-

funa comprensiva, ò cognizione degl'Uo-

mini.

#### STORE BY THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE P

### Anno 1616.

# SOMMARIO.

1 Proibitione del Papa di non disputarsi intorno alla Concerzione della Beata Vergine,

2 Coltinzioni Appostoliche interno a' Monaci Celeflini . Unione della Congregazione Sommafia à quella della Dottrina Cristiana

3 Esame, e correzione satta dal Papa a' Decrett dogmatici degl' Armeni .

4 Arivo di Don Pietro di Toledo al governo di Milano . Sua dispositione à proseguir la Guer-ra col Duca di Savoja .

g Nuvzietura di Al-ffandro Ludovici . Sue qua-lità, eviaggio in Lombardia per la pace d'Ita-

lia, e difficoltà, che vitrova. 6 Ofilità, e fatti d'Armivicendevoli fra le Milizie Spagnuole, e Savojurde.
7 Promozione di sci Cardinali, e Morte di quat-

8 Ufiz j vigorofi del Cardinale Ludovico col Toledo.

Suerifposte ambigue per la Concordia 9 Ufizi del medefimo Legato col Duca di Savoja.

rogetto che fà per la pace . 10 Difficolt à incontrate per capione de Veneti eo gli Spagnuoli, e profeguimento della Guerra in

Lombardia . 11 Concordia flabilita frà l'Imperatore Mattias ed Acmet Gran Tirco , turbata subito da

12 Indifferenza del medefimo Cefare nelle differenze fra Veneti, e l'Arciduca, per cagione degli Uf-

1616

ANNO 'Anno Decimofesto del Secolo vien diffinto dall'Indizione decimaquar-1 ta. Il Pontefice Paolo accoppiando Ex Patta. i fensi del suo pissimo cuore verso Maria no Romano Santiffima Madre di Dio co i riguardi del pubblico bene della Chiefa, decretò, che la Concezzione della medefima non potesse sog. gettarfi à dispute, ò denunziarsi da' Pergami insetta di peccato originale, parendoli che in poncre una più determinata conclufione all'articolo fuddetto s'involafse l'oggetto alle speculazioni intellettuali , & alla gara delle Scuole, che se bene portano l'apparenza strepitosa di contese inconvencvoli al pacifico ordine Ecclesiastico, sono però Inquitizioni della verità, la quale rimanendo occulta alla debolezza delle menti umane negl'incomprensibili Misterj della Religione non palefati in forma migliore, che con le disputazioni, le quali l'Eretico odia , perehè le temerivelazioni de' propri errori, i fediziofi Cattolici troppo amano, mà il giudizio della Chiefa tempera fenza nè estin13 Arrivo in Francia della Regina Spofa . Concerdia co' follevati , querele contro detta Concor-dia . Ordini del Papa per falvar la Conefa da'

Pregindize. 14 Istruzione al Nunzio Gnido Bentivoglio per far offervare il Concilio di Trento, Carcerazione del

Principe di Condè . 15 Privilegio a' Cifterciensi di Spogna di soggiacero

ad un particolar Vicario nazionale, 16 Sensi del Consiglio del Rè Cattolico interno d' moti d'Italia , ed avversi alla Repubblica

17 Pregindiz j della Corona di Polonia nella Moldavia stab luasi nel Dominio di Tonza. 18 Correvie de' Cofacebi nel Paefe Ottomano

19 Appoflufia di Marc Antonio de Dominis riingiato in Inghilterra . Suoi errori condennati . 20 Senfi del Senoto Veneto interno a' moti d'Italia.

Moffa d'Armi contro l'Arciduca per cagione degli Uscocchi. Assedio vano di Gradisca. 21 Affalto, ed occupazione fatta alla Ponteba. 22 Perfecuzione de' Cristiani in Costantinopoli .

23 Conquista delle Galere Maltesi, e Toseune di Navi Turchesche. 24 Progressi della Fede Cristiana nella Cina, e per-

secuzione de' Missionarii Geluiti, con la Conversione del Colas Paolo , e del Dottor Ignazio. 25 Persecuzione della Fede Cristiana nell'America

con morte de' Mifionari Gefiatt. guerle, nè fomentarle; e quindi usando il ANNO

saviissimo Paolo di un metodo ripieno di 1616 tanta prudenza, e confiderando non bafte- Dirimiti voli le Costituzioni de' preteriti Pontefici , e Naria Verparticolarmente di Sifto Quarto, Pio Quin- Fine Maco to, e Sisto Quinto, e dello stesso Generale emo origina-Concilio Tridentino, anzi del dannato Concilio di Bafilea, à falvare dalle contenzioni scolastiche l'articolo se sosse immacolara nella propria Concezzione la Beatiffima Vergine, che anzi non mancavano Predicatori di fensi sì poco decorosi alla Macsadella Reina degl' Angeli, che denunziavano da' Pulpiti peccar mortalmente chiunque la reputasse immune dalla macchia originale, decretò colla Bolla del festo giorno di Luglio, ehequal fi fia Oratore Sacro, ò Profano, ò qual fi fia altro Maestro pubblicamente infegnalse, ò predicalse la fuddetta Dottrina, benchè sossero premuniti da qual fi fosse esenzione, restassero da' Vescovi Diocefani.ò Inquifitori dell'Eretical pravità pri-

vati in pena della loro temerità, e delle Pre-

ANNO diche, e delle Catedre, e della capacità di 1616 confeguirne dell'altre, fin tantoche dal fovrano giudizio della fanta Sede fosse altrimente difinito, come con aumento di culto, e di pietà de' Romani Pontefici verfo la Reina de'Cieli troveremo à fuo luo-

Anche le contingenze de' Regolari eccitarono l'animo di Paolo à decretar loro nuovi provvedimenti , e parricolarmente rispetto a' Monaci dell'Ordine di San Benedetto della Congregazione Celestina, i quali portando il nome celeste, e terrena l'am-

c bizione procacciavansi le dignità mediante i favori temporali; e come la perfezione del Reggimento della Chiefa gode la verità di quella condizione, che fognarono i Poeti nel fecolo d'Oro, nel quale le dignità con tanti occhi , quanti ne favoleggiavano in Argo, ivano effe in traccia degli Uomini meritevoli, che da essi involavansi per non confeguirle, effendo il fiore d'una tal perfezione i Religiosi de' Chiostri, entro i quali con tanti Voti, e Giuramenti Bella più fina professione d'umiltà si nascondono per annichilarsi, riesce di poi stommachevole se satti indegni prevaricatori di tanta perfezione fi pongono in traccia del confeguimento delle preeminenze, per renderfi ancor maggiori nella Religione d' quel che erano nati al fecolo e quindi di mentire avantià Dio , ed à gl'Uomini; e fu perciò loro inibito tale inquifizione con la Bolla Mor del di ventifette d'Agosto, come coll'altra

anteriore di Gennaro fù prefisso il numero in ciaschedun Monastero de' medesimi Celeftini corrispondente alla quantità, che l'annuale frurto de beni potesse decentemente mantenere. Parimente con altra costituzione del mese d'Aprile su provveduto intorno la Congregazione de' Cherici Secolari della Dottrina Cristiana, e già istituita da Cesare de Bus nella Città di Avignone, la quale venendo retta in quell'Anno da Antonio Vigerio fù confiderato poterfi mede glio provvedere di Soggetti per adempimen-

ensien a' to dell'Inftituto, allargandoli à comprenderne altri se le facesser communi quelli che has Cel. forse altrove vivevanooziosi , e però su esfa unita per lo fuddetto decreto Pontificio alla Congregazione de Sommaschi derra di San Nicolò di Pavia, fù anche denominata coll'uno, e coll'altro ritolo de' Padri Sommaschi della Dottrina Cristiana sorto il reggimento del fuddetto Generale Sommafco, e rispetto alla Francia del Provinciale, &

altri Superiori nazionali.

Estendendosi poi in più rimoti rissessi il ANNO zelante servore del Papa assunse la discusfione delle marerie dogmatiche, che havea specificate nella professione della fede tras. Ex Szorie meffali dal Clero degl'Armeni . Sono gl'Ar- Notitia demeni Abitatori delle due vaste Provincie si Armeni. dello stesso nome, che si stendono da' confini della Natolia alla Persia . Protessano la Fede Cristiana come antiche reliquie di quella, che vi fiorì prima che i Saraceni infettaffero quella Regione col Maomettifmo, riconofcendo per Capo della loro Ex Tarre-Chiefa un Patriarca, che fà la fua Refiden- Tem. 1. za in vicinanza della Città di Erivan in un luogo chiamato le tre Chiefe, con quarantafette Arcivescovi ubbidienti alla sua Catedra, e forse duccento Vescovi, ma per lo più poveri, benchè il Patriarca fia ricco forfe di fei mila Scudi di annuale entrata, che fi efigge à ragione di fette bajocchi per ogni persona, la quale summa tutta però si spende per ajuto de' poveri impotenti à pagare il tributo a' Maomettani; e perchè nell'antica scisma, che li separadalla Chiesa Romana volle Melchisedech loro Patriarca sar spedizione di Zaccaria Vartabid allo slesso Paolo nella lettera seco recata diretta al medesimo; chiamavalo Sole, che co' propri splendori illumina l'universo, & illustra colla Dottrina Appostolica le tenebre dell' ignoranza de Popoli ancorche più lontani ; Errere lero mà efaminatofi il tenore della professione Fig. 1870 della Fede, che haveva efibita, fu rinvenu- Tiliano. ra macchiata di un gravissimo errore, mentre il Sacro Trifagio, col quale per divina rivelazione la Chiefa Orientale dava le lodi alla Santiffima Trinità di Santo Dio. Santo Forte, Santo Immortale, agginnacya, che era flato Crocififio per noi , il quale er- Ex Estenio rore essendo stato sagrilegamente professa. 40.483.

zioni Orientali separate dalla Chiesa Ro-

mana ancora in vigore; equindi fù dal Pon-

tefice Paolo ammonito il Patriarca fuddet-

ro, che nella temerità, & improprietà di

to da Pietro Gnaffeo, ò fia Fullone, Inva-

fore della fede Patriarcale d'Antiochia nel

quinto Secolo, per la confusione, che gl'Eutichiani, e Nestoriani havevano fuscicara, opponendofi al veneratifiimo Concilio Cal-

cedonense,era poi restato appresso molte Na.

detra aggiunta incorrevali palefemente in molte Erefie, e prima in quella di Eutiche, che ammettendo una fola natura in Gesù Cristo negavali la persezione della Divini-

rà, e dell'Umanità, così nell'altra di Appollinare che teneva efferfi la Carne del Verbo

portata dal Ciclo, e non hayere havuta

ANNO l'Anima ragionevole; così parimente di Sabellio, che non ammetteva diffinzione fra

le divine Persone della Santissima Trinità. attribuendo la Passione sostenuta dal Redentore tanto al Padre, quanto al Figliuolo, quanto allo Spirito Santo; così non effer immune detta aggiunta dall' errore de' Teopasciti , i quali volevano, che non tanto in Croce havefle fostenuti i tormenti della Passione l'Humanità di Gesù Cristo, quanto la divinità , colla sequela delle Bestemmie erericali nelle quali erano incorfi Marcione, Valentino, Mancte, e tanti antichi Eresiarchi già condennati da' Concilj Ecumenici , e dalle Costituzioni de' Pontefici Romani. Imponeva per tanto al Patriarca fuddetto, che fenza minima alterazione facesse canta-

renelle fue Chiefe il Sacro Trifagio di Santo Dio, Santo forte, Santo Immortale habbi mifericordia di noi, nella stessa purità, che erafi rivelato da Dio entro il medefimo Secolo quinto fotto l'Impero di Teodolio, e Valentino, i quali afflitti affieme con Procolo Vescovo di Costantinopoli nel terrore di quell'orrendo Terremoto, videro rapito dalla Turba de' supplicanti un fanciullo in alto, da dove rapportò haverlo udito cantarfi dagl' Angeli in Ciclo fenza volersi caricare della taccia di Sagrilegio, e

di Erefia, che incorrefi tanto nel diminuire, che nell'aggiungere qualità, ò concetti concernenti el Articoli della Fede. E perchè rir i nell'ifteffa Profettione Armena, leggevati , offerirfi da quella Chiefa errante nell'Augustissimo Sacramento, il folo vino senza mescolarfi l'acqua, fù parimenti ammonito di offervare la tradizione Appostolica, anzi Divina, d'infondersi nel vino da consecrarsi l'acqua, come attesta San Ciprianoesser antichiffimo nella Chicfa ferivendo à Cecilio, e Giustino Martire nell' Apologia ad Antonio, e Sant' Agostino nell'Epistola centodiciotto, enunziando come così praticò il Signore nell' ultima Cena. Fù parimente confegnato al detto Zaccaria in lingua Arabica il Tefto del Concilio Calcedonense, perchè si professalle nella propria purità, e licenziato con preziofi doni di Croci d'oro e di

la Nazione Armena con efficaci lettere al Rè di Persia, di cui questa vive Vasfalla. Accoppiati à questi pensieri, che Paolo nutrivarilpetto al bene spirituale della Religione , fiflavafi ancora negl'altri atti-"11 nenti al ripolo temporale de' Principi Cri-

molti Sacri paramentiraccommandò Paolo

263 fliani, e particolarmente di quelli d'Italia, ANNO da' quali provavanti sì varie le vicende, che potea dirfi (tabilita loro in una stagione la Pace, e ravvivata nella susseguente la Guerra; perocchè fottenendo contro il Duca di Savoja i Ministri della potente Monarchia Spagnuola l'interesse del Duca di Mantova con apparenza più tofto di diffimulazione della Artise Corte del Rè Cattolico, che di precifa com meflione, fuccedeva poi, che tutto ciò che Minor for fi trattaile di Concordia in Italia coll'interposizione de' Nunzi Appostolici , e de' Mi-

nittri di altri Principi per quanto si riputafle premunito dall'atlenfo del Governatore di Milano, e di altri Agenti Spagnuoli, fempre confervava aperta la Porta alla liberta di rivocario alla Corte di Spagna, di dove in fostanza benchè tutt' altro apparisse procedeva l'intero delle commissioni, ò per la Pace, ò per la Guerra; e non essendovisi approvata la Concordia stabilitasi in Asti, e venuto con fuprema potettà il di lei principale Impugnatore D. Pietro di Toledo al Governo di Milano, feco recò non men filla nel cuore la cupidità di nuove agitazioni all'Italia, che nella mente arcani ordini del Rèdi perturbarla, e nella mano recapiti di rilevantiflima fomma di contanti per profeguire la Guerra; con tuttociò l'Ingreffo fù in apparenza pacifico, & il Duca di Savoia mottrando di non conofcer quel che nur tronpo prevedeva dover fuccedere a' fuoi danni, spedì al Toledo il Signore di Parella per i convenevoli Ufizi elpreffivi del godimento fopra il di lui arrivo, e per

portarli qualche riverente infinuazione della convenienza di eseguirsi il trattato stabilitofi nell'Anno passato in Asti; mà il Tole. See Riffedi do, che altrove ofservammo altrettanto al- di Savojatiero di mente, quanto profondo di fecreto, e cauto di lingua, dopo un tenue atteftato di havere à buon grado gl' Ufizi del Duca, alfecondo punto della Concordia di Afti, rifpose, che sopra tutti i Rè della terra essendo massima la Potenza del Rè Cattolico così forpafsava ogn'oltra condizione de' Principi Terreni , e come ogn' uno de' minimi, purchè goda fovranità, rimane libero dal laccio delle Leggi, ò delle obbliggzioni, così era un efecrabile fagrilegio il pensiere, che il maggiore di tutti i Rè, qual era il Cattolico, vi si soggettasse; e quindi non riconoscere Sua Maestà altra Legge ò patto, che la propria moderazione, e Clemenza, e rimaner palefe l'info-

lenza di chi pretendesse di foggettarlo a' vin-

coli, ò à promesse fatte da altri. A que-

ANNO sto replicò il Parella, nutrire appunto il Du-1616 ca le fue migliori speranze sopra capitali così celebri dell'animo benigno del Re Cattolico, che però dalla Clemenza Reale ne implorava umilifimamente gl'effetti, e fupplicavalo per lo sbandimento dell'Efercito, e di effer ricevuto in grazia, e protezione della Maestà Sua; mà il Toledo al tuono di disarmare proruppe in risoluti concetti, di non permetterlo il decoro del Rè in quei termini, che altri lo dimandavano, benchè il folo nome Augusto di Sua Maestà sosse bastevole senz' armi à por il Mondo in confusione, e terrore; nè consentirlo l'armamento de' Veneti, anzi precisamente disfiuaderlo, lo stato presente d'Italia; e quindi licenziato il Parella ben si ravvisò non terminate, mà ben più disposte à risorgere per comune perturbamento all'Italia le turbo-

Deliberò per tanto Paolo la spedizione Ex altes di un nuovo Nunzio, che potesse coll'autorità degl'ufici suoi recar tepore à sì servi-Nunimura di pensieri del Toledo, che se bene eran so-di Alessateo frenuti da una prepotenza incomparabile, come era quella della Monarchia Castiglia-

na, nulladimeno trovavano un contraposto d'emulazione nella folerzia dell'ingegno, e nella finezza delle Arti del Duca di Savoia da sperimentare in una dura emulazione na del grandemente malagevoli gl'eventi. Fù dunque scielto à quest'importante Nunziatura Aleffandro Ludovisio Arcivescovo di Bologna, che nato nobilmente in quella Città haveva feduto con chiara fama lungamente in Roma frà gl'Auditori di Ruota, e però provettodi età, e di eccellente perizia nelle Leggi, ben mifurato ne' configli, e maturo nelle rifoluzioni, che non uscivano un punto dalla perfetta consonanza della cautela, non folo ripiena di foavità ne' fenfismà di quella discrezione che rare volte si accoppia in quei Dottori che ritengono gl'infegnamenti legali permetro d'ogni maneggio, e per qualificare ogni affare, e fenza quella durezza nella difefa delle proprie fentenze, che i Professori della legale hanno quafi connaturale alla loro Dottrina, stimata sì eccellente, ed infallibile, che talvolta li rende Dottori dell'indocilità . Incaminatoli dunque in Lombardia trovò, cheil Governatore Toledo disceso un poco dall'alto del fasto havea persuaso il Savojardo di portare scuse umilissime al Rè Cattolico intorno a' movimenti delle di lui Armi, mà che da quella Corte incaricavasi di premere perchè chiedesse effettivamente perdono, e senza

l'appuntamento di nessun patto attendesse ANNO solo dalla Regia munificenza le grazie, ad 1616 impetrare le quali paffaffe personalmente a Madridil Cardinal Maurizio dilui fi. e fi Samia gliuolo; màl'accortezza del Duca non potendo accommodarfi in tanta incertitudine del proprio interesse sentivasi internamente a crescere la repugnanza da' replicati raguagli, che il Toledo teneva occulti maneggi contro la di lui Persona, e che in Spagna fi pratticavano gl'attentati maggiori, e le sedizioni più vive, acciocchè il Principe Vittorio di lui Primogenito, che già riferimmo paffato ne' primi moti colà, con prematura forte occupaffe gli Stati paterni, al quale effetto farebbe stato sostenuto da tutte le forze della Monarchia; come parimente facevansi le medesime parti con il Duca di Nemurs discendente della medesima Regia stirpe di Savoja, il quale veniva parimente stimolato dal Toledo à ricever la protezione di Spagna, per farsi sollecita apertura alla successione di quello Stato, dalla quale la numerosa prole del Duca lo rappresentava molto lontano; e come Nemurs fix follecito ad accogliere tanto invito, fù convenuto, che mostrando di voler soccorrere il Duca stesso di Savoja raccogliesse gente nella Borgogna, & attaccata in quella parte ostilmente la Savoja, il Toledo vigorosamente assaltasse il Piemonte, per agevolare così la di lui oppressione; mà la vigilanza del Duca, scoperto che da Milano rimetteanfi denarià Nemurs, ficcome i Principi non lo profondono inutilmente, venne in chiaro del tradimento, il quale sfumò incontanente, cagionando però la più finistra impressione, trà la quale poi pullulò sempre una irrimediabile diffidenza, che nè pure era fenza ragione dalla parte del Duca contro il Toledo, mentre il Colonnello Alardi Provenzale lasciato il di lui servizio, & arrolatofi nell'Efercito Spagnuolo diè conto al Toledodi varie intelligenze del Duca in molte Piazze dello Stato di Milano, e particolarmente nella Città di Pavia per farle scoppiare in tradimento à pregudizio del Rè Cattolico.

Perlocche con un apparato sì acerbo di animi avvelenati venivano escluse le speran- Ex Hiller. ze del Nunzio Ludovisio di haver pochi mo. «"es" menti placidi per introdurfi à parlare di campagna Concordia, che in tant'amarezza di fuspi-esti Eterzione ne efibiva immature le propofizioni e foprammodo malagevoli, e non riufcibili i maneggi; perlocchè attendendo dal tempo l'infreddamento à tanto servore delle parti

ANNO used in questo mentre il Toledo in Campagna con trenta mila Uomini, e trinceratofi eccellentemente nelle Terre di Villatta, e di Candia, il Duca con inferiori forze di venti mila fermavali nel Territorio di Vercelli in Carefana, e nella Motta, e doppo qualche giorno di dimora occupati nel vicendevole riconoscimento del Paese, e delle forze, incominciò il Toledo a pratticare le oftilità, con la permissione, che ducento Cavalli fooressero nelle Terre del Duca, oltre la riviera della Sefia, a' quali oppostosi egli con fommo vigore, & obbligatili alla ritirata entro nel Monferrato, doppo il faccheggiamento di molti Villaggi construsse il Ponte sopra il fiume fuddetto per farfi strada all'invasione del Milanefe, mà cotrastandoli il progreston faste. fo fei mila Spagnuoli feguì frà essi un grave abbattimento, e fù la zuffa così calda, che vi morirono con ducento foldati il figlinolo del Principe d'Ascoli, & il Mastro di Campo de' Lombardi, e profeguendo la marcia de Savojardi sempremai contrastara dalle grosse partite, che uscivano dall'Esercito Spagnuolo, reflavano fempre fuperiori per efferto del grande spirito ed incomparabil vigilanza, e valore del Duca; mi la fopravenenza delle dirotte pioggie havendo fofpefoil progresso ad ambedue gl' Eserciti, ripigliaronfi dopò ceffate, e gli Spagnuoli impadronironfi di San Germano, che havendo debolmente refittito per supposta colpa, ò paura di quel Governatore, fù fatto decapitare dal Duca, che efferato dalla rabbia di quella perdita fi diede al faccheggiamento del Monferrato, coll'impiego così univerfale del ferro, e del fuoco, che ben ravvifavafi confiderarfi quella regione non per Stato proprio, mà de nemici Gonzaghi, che impotenti di seco guerreggiare del pati, consideravansi ancora da lui per Rei, di haverli opposto un si duro ostacolo qual era l'Esercito Spagnuolo. In tanto il Toledo marciando per attaccare la Città di Vercelli, il bollente foirito del Duca, à cui la prattica del Paese additava la pianura delle Apertole per luogo proprio di una campale giornata, tagliò la itrada al nemico à fine di prevenirlo nell'occupare il fito migliore, & incontratofi nelli Spagnuoli, lo caricarono con diece mila Fanti, e due mila Cavalli sopra la retroguardia, che marciando in un Bofco nou poteva tenere l'ordinanza, di maniera che il Conte di San Giorgio sopravenuto con cinquecento Moschettieri per l'incapacità del fito recò più confusione, che ajuto; Fù dunque combattuto con difor-Tomo Primo.

dine rimanendo i Savojardi perditori di due. ANNO cento Fanti, edi cinquanta Cavalli, e vit- 1616 toriofi li Spagnuoli, restati Padroni del Campo, e di groffo Bagaglio de' Savojardi, che col loro Capo si ritirarono à Crescentino, come gli Spagnuoli à Venaria, per allargar le loro Squadre à cinger Vercelli nuovamente premunito dal Duca, che doppo varie, e rifolute fazioni col Nemico fece ne per accingerfi al formale affedio della

comprenderli troppo avanzata la stagio-Piazza fuddetta. In tanto il Pontefice Paolo per dare effimazione maggiore agl' ufizi del Nunzio Lu- Ex Oldente dovisio nella Promozione del di diciannove \*\* T\*\*\*. 4 di Settembre, lo creò Cardinale Prete del titolo di Santa Maria Traspontina Si estessa di Cartino cora la medesima Promozione ad onorar della Porpora cinque altri Prelati, che futono: Ladislao di Aquino, Nobile Napolitano, Vef- pel Carticovo di Venafro, indi Nunzio Appoltolico nile d'Aquiagli Svizzeri, e poi Governatore di Perugia, fatto Cardinale del titolo di Santa Maria della Minerva: Ottavio Belmosto Genovese, Vescovo di Aleria, che havendo lasciata la pale Believe propria Chiefa particolare per fervizio del- 80la univerfale fu impiegato à governare Vice Legato la Provincia di Romagna, e poi frà Prelati della Confulta, fù Cardinale del titolo di San Carlo de' Catenari, dove fu trasportato quello che restò abolito in questo tempo da San Biagio dell'Anello: Pie- Del Carditro Campora nato in quella regione Subal-sale Capera pina, che aprefi fra i luoghi più aspri della Tofcana, e della Liguria, col nome di Garfagnana foggetta al Duca di Modona; venne in Roma al fervizio di Cefare Speziani celebre Prelato di quella Corte, prello cui havendo tenuto il posto più di Patron, che di servente hebbe adito doppo la di sut mortealla Corre del Cardinale Borghese. col favore del quale ottenne. il Magisterio de' Canonici Spedalieri di Santo Spirito in Saffia, coll'intera direzione de' negozi, dimestici della Casa Borghese, che coll'oneftà del titolo di gratitudine, impetrolli dal Zio Papa il titolo di Cardinale Prete di San Tomatin Parione: Matteo Priolo Figliuo nele Priolo lo di Antonio gran Senatore, e poi Doge di Venezia, ascritto frà Camerieri d'onore del Palazzo Appostolico, meritò ancora l'affunzione al fupremo Grado di Cardinale Prete di San Girolamo degli Schiavi : Scipione Cobelluzio, Nobile di Viterbo, già Del Cas applicato agli studi appresso Alessandro Glorieri, & al Cardinale Bernerio, e fuccellivamente col Cardinale Arigoni ; Pof-

ANNALI DEL SACERDOZIO. ANNO fente questi nel credito col Pontefice Paolo

1616 lo propose in luogodi Marcello Vestrio Secretario de' Brevi dopò la di lui morte, come egli per varietà di facra, e profana erudizione era grandemente capace, e fopra ogni Scrittore di quel tempo elegante, quanto incorrotto al folletico de doni, ec eguale in foavità di tratto, benchè di prefenza non venuilo, e seppe allacciare di tal maniera il Papa, chedichiarollo Cardinale col titolo avanti il medelimo Pontefice secondate l'in-

cuit di Santa Sufanna. Haveva ancora poco flanze dell'Imperatore Mattias onorando col Cardinalato quel Soggetto, che egli reputava degno d'ogni onore ancor fopra di lui, mentre appunto sopra la di lui volontà concedevali l'uto d' un arbitrio fopra ogni credere affoluto . Fù questo Melchiorre Cletellio Vescovo di Vienna, che nato da un vile Fornajo nell'Austria, la sorza del genio di Cefare il volle Vescovo,e Cardinale, dichiarato nel Conciftoro dell'undecimo giorno di Aprile. E come fono inceffanti le volubili-44 tà della vita, di dove falirono i novelli Cardi-

nalı fuddetti difcefero altri; mentre nel mefe di Marzo trovò il fine della fua vita il Cardinale Pietro Gondi figliuolo di Antonio Nobile di Firenze, e di Catterina Petraviva Piemontese; il quale passato in Francia come divoto della Regina Catterina de' Medici, & abilitatoli con gli studi in Parigi, & in Tolofa fu destinato da Carlo Nono Elemofiniere della Reina fua Moglie, e poi Vescovo di Langres, dalla quale Cattedra dopò cinque Anni passò alla maggiore di Parigi, alla quale prefiede con ferventiffimo zelo contro l'Erefia per lo spazio di ventinove Anni; e benchè fosse egli prediletto del fuddetto Rè la di lui morte immatura lasciò, che il colmo della benesiconza della Cafa Reale la confeguisse da Enrico Terzo fuo fratello, e fuccessore, che portò le fue istanze à Sitto Quinto, dal quale sù egli aggregatoal Sacro Collegio Cardinale Prete di San Silvestro; e continuando con somma pace nel reggimento della Chiefa, benchè

ottantaquattro di età restò sepelito nella stessa sua Cattedrale di Parigi: Nella quale forte incorfe parimenti il quarto giorno Dat Cast di Aprile il Cardinale Pompeo Arrigoni gran Legista Romano, Auditore di Ruota, creato Cardinale Diacono di Santa Maria in Acquiro, e poi passato al Presbiterale tito-

folse invincibile nelle proprie Sentenze,

venti nove Anni dopò il Cardinalato, &

lo di Santa Balbina dal Pontefice Clemente Ottavo l' Anno millecinquecentonovantasei, sedè indi con chiara estimazione ANNO frà Generali Inquifitori frà gl'Interpreti del Concilio, e portò l'incombenza della Dataria fotto il brevissimo Ponteficatodi Leone Undecimo, il di cui Successore Paolo Quinto loassunse alla Metropolitana di Benevento, dove introdufse i Religiofi della Compagnia di Gesù, constituì sondi per alimenti a' Manfionari del Coro, e fece addattare a'Canonici abbigliamento più corrispondente alla qualità dell'infigne Metrogna, edopò havere date prove di vigilante Pattore patsato ne' contorni di Napoli per

poli coll'Indulto dell'ufo della Cappa Macambiar Aria cambiò Vita in età di sessantaquattro Anni, riportato il Cadavere à fepelirfi in Benevento. Così ancora entro il mese di Maggio il Cardinale Filippo Spinelli, che narrammo creato nella quinta pro- Del Carimozione da Clemente Ottavo, effendo pale a flato trasferito alla Chiefa di Averfa, la quale se bene ricca di considerabile Patrimonio, non fù baftevole à follevare l'oppreffione de di lui debiti , e quindi co travagli dell'animo, e de' beni occupato dal Calcolo hebbo fepoltura in Napoli nella Chiefa de' Padri della Compagnia, e di età poco fupe-male spos-riore à i cinquanta Anni; e fu prefto fegui-la tato dal Cardinale Orazio Spinola promof-

foda Paolo come riferimmo l'Anno millefeicentofei, il quale vifie fopramodo divoto della Religione de Carpuccini, & affiftendo al reggimento della Metropolitana di Genova con intero rigore per offeryanza dell'Ecclesiastica discipina, e quindi applicando di farfi più temere, che amare, fu non poco odiofo al fuo Clcro, e poco concorde co' Maestrati secolari, contro quali su invirto nella tutcla, e difefa dell'immunità Ecclefiaftica, venendo fepclito nella ftetla fua

Chicfa. Profeguendo indi il fuddetto nuovo Cardinale Ludovisio i maneggi della Concordia, ridottofi in Trino luogo del Monferrato Ex allegarappresentandoscii per agevolare la strada all'introduzione de' progerti la qualità delle riferite fazioni militari, le quali havevano lafciate bilanciate le fortune dell'uno, e dell' altro Efercito, e forse recata a loro Capi quel fastidio che sperimentan gl'animi concitati negl'oftacoli delle loro foddisfazioni , passò col Signore di Bettunes Inviato del Rè di Francia al fine medefimo à trovare il Toledo alloggiato parimente in quei contorni; e come egli conosceva il fallo del di loro Capo che ribolliva ancor di fopra al connaturale della Nazione, fi studiò con ac-

AN 770 commodate parole di aprir le perfuafive per 1616 quella stella strada, dove il di lui debole lafciava largo il paffo agl'ufizi, ed alla fperanza di profitto. Li disse dunque, che la paterna sollecitudine del Pontefice rendeali moleste le ore dell'età sua avvanzata per non vedere fiorire in finezza l'offequio di

Unit del tutti i Principi d'Italia dovuto al potentif-Cardinale fimo Rè Cattolico, ma che la Divina Pro-La Jordine di Toleno videnza haveali dati Ministri di steminente

Prudenza, che sapeano sorzar ogni contumace anche con le strade civili senza profusione dell' innocente sangue de' Vassalli; e che havendo già le di lui Armi col folo mostrarsi snudate posto in terrore ogn'uno rifultava à lui che guidavale la gloria affai più chiara del vincere col perdono fenza defolare con i conflitti. E se la gloria d'un Capitano rifulta eon maggior certezza dall' esito propizio delle imprese che attenta; non haver dubbio, che raddoppierà le proprie glorie, se con mezzi pacifici saprà condurle, più di quel che seguisse, se le persezionasle co gli strepitosi, e pericolosi, mentre in questo caso risulta la laude, ed all'Impresa, ed alla scielta del mezzo migliore, e più certo . Esser chiara la fama di Fabio per haver saputo sciegliere alle proprie vittorie la (trada non afperfa di fangue, ò apertafi frà i cimenti marziali : e come dirizzavafi in Italia alla venerazione di ogni Principe. che vi domina l'immagine della Potenza del Rè Cattolico, come di Capo, e di Padre, riuscire à Sua Maesta più fruttuosa la vittoria concordata, che acquistata frà le Battaglie. Supplicar dunque esso di chiamare alla deliberazione che dibattevafi quei rifleffi, che più convenivano all'interesse, non quelli, che anteponeva lo fdegno, ancorchè si fosse meritato con qualche eccesso di spirito dal Duca di Savoja; dover riuscire bastevole alla Maesta, e grandezza Castigliana di haverli anteposto il conoscimento del proprio pericolo con tante forze, che potevano annichilarlo ; E che per mera clemenza del Rè, e moderazione de' propri Ministri si voleva allaciato colla beneficenza, e col perdono, e non urtato dalla forza al precipizio. A queste espressioni corrifoots del fpose il Toledo con brevità di sensati, e de-

corofi concetti, di nutrire predilezione alla Pace secondando il pio pensiere del potentissimo Monarca, quando potesse haversi accoppiata alla Giustizia, che in tutte le maniere efiggeva atti precifi, e palefi d'umiltà nel Savojardo, e dicea intera raffegnazione à i Reali arbitri di Filippo.

Quindi è che conoscendo il Cardinale ANNO contenersi la risposta suddetta in termini se non espressivi di conclusione, non esclusivi del trattato, paísò ad interporre gl'ufizj fuoi col Duca di Savoja, che fi accostò ad in- Cardinale

contrarlo in Mafino, luogo venti miglia da sol Dasa di Turino, al quale doppo haver fignificato l'imminenza de' mali, e calamità dell'Italia, rappresentò, che la di lei Persona era costituita da quella contingenza in un vario emergente da quello, che correva il proprio Stato di Piemonte, esposto à tutte le fciagure d'una guerra fanguinofa, e defolatrice; che la di lui Persona salita per i gradi della gloria militare, e della chiarezza di prudenza civile erafi alzata al prospetto dell' universo frà le maggiori acclamazioni per la intrepidezza virile con la quale haveva refistito allo strabocchevole torrente della gran Potenza Spagnuola, che con haver decretata (pedizione formale del Toledo contro di lui, senza haverlo destrutto ne' primi abbattimenti come ne correva la fama, e faceva temere la difuguaglianza delle forze, era un punto così eccelfo di gloria da tramandarlo afficurato da nuovi cimenti alla posterità; e quindi pregavalo à nome Pontificio di fermare con una buona concordia il corfo delle calamità, che opprimevano il di lui Vassallaggio, e di eustodire l'altifimo concetto della fua eroica virtù conquistato con sì gloriose fatiche, con mostrare intrepido il viso alla resistenza di un Rè di due mondi, fenza esporsi al pericolo di diminuzione à tanto pregio. Anche il Duca à questo ragionamento si mostrò voglioso di Pace, mà di risentire unitamente nel cuore il dubbio di farfi foggetto all'op-Riffeda de pressione col di lui anteriore disarmamento; & havendo il Cardinale fatto le medefime parti col Duca di Mantova, venuto in quei giorni in Cafale, potè nelle conferenze del Signore di Bettunes riconoscere, che l'estratto de' maneggi era la volontà delle Parti di concordarfi infreddata dal timore

nel Duca di effer sorpresodalla sorza dopò haver depotte l'Armi, e ch'era infervorato il Toledo dal punto faítofo di non voler proporre partiti, come anche i più vantaggiofi, & umili potessino riuscire inseriori all'altezza delle di lei pretese; e quindi deliberarono unitamente di stender essi un' Idea di quella Concordia, che parea più riuscibile, proponendo, che quando il Duca di Sa. Propretto di voja, havessecassata la milizia del proprio more Con-Efercito, il Toledo lasciasse liberi i suoi Sta-

ti , licenziasse gli Svizzeri , gli Alemani,

Ll 2 & una

ANNO & una parte di Cavalleria, e che succes-1616 sivamente si restituisse dal Duca, e poi dal Toledo ogni luogo occupato ; e perchè la fola Repubblica Venera era entrata à sostenere le forze del Duca non folo con i foccorfi effettivi, macon entrare mallevadrice all'enunciato trattato di Afti, promettevafi ancora, che ella farebbe immune

dalle moleftie delle Armi Spagnuole. ıΩ Recatofi al Duca tal progerto ne mostrò Difficulti contentamento, mà il Tolcdo non potenden i Ve dell'animolità del Duca dovessero comprenderfi nel trattato fenza dar foddisfazione al

Rè Filippo mal foddisfato dell'oppofizio-

ne fatta a' fuoi ordini, negò di aflenrirvi,

promettendo folamente al Papa, & al Re di Francia di non offendere gli Stati del Duca, e di restituir gl'occupati, dopo che cgli havefle licenziato le proprie Truppe, e rimettesse la decisione delle differenze col Mantovano al giudizio dell'Imperatore; dal qual parlare argomentandosi rivolto l'animo degli Spagnuoli alla conti-Che from nuazione de' travagli d'Italia, quando non polici dina voleano Concordia co Veneti, la potenza de' quali refiftendo loro potea (convolgerla . fi affrettarono nuove leye dall'una, e dall' altra parte; & il Duca scorrendo sino in faccia alla Città di Cafale col faccheggiamento di Chierio, e di Moncuccho confeguì la foddisfazione di farload onta del Duca Ferdinando, che presente in quella Piazza mirava co' propri occhi la defolazione del proprio Stato. E con tutto che caduto malato il Savoiatdo folle forzato dar la condotta delle sue Gential Principe Vittorio

vandeá fuo Primogenito tornato già di Spagna. quest'improvisamente assaltò le Tene di Mafferano, e di Crevacore, che effendo già Patrimonio della Chiefa di Vercelli erano all'ora feudi della Sede Appoftolica, con titolo di Principato posto di la dalla corrente del Fiume Scha, il che fegul con fomma indignazione del Cardinal Ludovisio, à cui pateva meritarsi un poco più rispetto dall'Armi del Duca i Vallalli della Santa Sede, quando gl'ufici della medefima cercavano di coprirlo dall'oppressione de' Prepotenti; mà il Duca scusò con umilissime forme l'attentato appresso il Papa, allegando l'improprietà del Principe feudatario, che è della nobiliffima tamiglia de'

Correle del Ferreri nell'aderenza a' fuoi Nemici. Ten-Duca con con la compania del Cardi-le Caedinale nale Ludovisso, come per rendersi meritevoli appresso il Rè Cattolico diquelle

grazie, che nelle vacanze della Santa Sede ANNO fono tanto necessarie alle fortune de' Cardinali, caricaffe lui, che per altro havea la finezza del maggiore offequio alla perfona, e convenienza della Santità fua; perlocchè terminò l'Anno più tofto con femi di nuove sciagure, che con estirpazione delle anti-

In Germania l'Imperator Mattias hayea come riferimmo appuntato coll'Invia- Ex Prier. to Ottomano Graziani la renovazione del- is Armi la Concordia con Acmet, gli Articoli della quale divulgaronfi , & approvaronfi dall' for cel luuno, edall'altro Potentato entro l'Anno ... corrente. Stendeafi dunque il loro tenore à raffermar quelli dell'Anno millefeicentofei, e precisamente, che i distrerti di Agria, Canitlà, Albarcale, Buda, & altre Città dell'Unglicria abbracciatlero tutti i Luoghi che comprendeansi in etli prima che si soggiogassero dall'Armi del Sultano; che sopra l'occupazioni d'altri Luoghi dopo la Concordia fi deputaffero Commiflari dalle parti, perchè à ragione decidessero qual de due Principi doveano riconoscere per Sovrano, mà che fessanta Borghi del contorno di Strigonia fi prefervafscioal Sultano, à cui i Giudici Ungheri dovessero pagare il tributo, ed in caso di renitenza, partecipata che fosse al Generale Cefarco, vi si potessero forzaredal Bei Minittro Ottomano, fervata l'antica Tassa; che detti Commissari comuni ponesscro regolamento, e distinzione a' confini dell'Austria, Schiavonia, Croazia, ed Ungheria, che se alcun Vassallo li violasse restaise per Giustizia punito; Si cambiassero gli schiavi, e si rendesse incorrotta Giustizia agl'aggravati da' Giudici di oucllo Stato, i sudditi di cui havessero data cagione. I Sacerdoti, Religiofi, ò Gefuiti, havefseto libero l'uso della Religione Cattolica, e permissione di sondare Case, e Chiese in ogni Luogo Ottomano; foise libero il commercio, e tratheo frà Vatsalli, che se morifsero in Tutchia i loro Etedi confeguirebbono i Beni lasciati. Fosse libero l'accesso,e recesso de'Corrieri, e delle lettere, incaricandone la vigilanza al Bassa di Buda. Così l'estratto de patri, che furono ratificati dal Sultano con un Anno di dilazione per demolire le fortificazioni, e dar totale efecuzione al trattato. Mà ne pure erano afciutti gl' inchiostri sparsi in tale stabilimento per ridurlo in feritto, che furfero nuove alterazioni in Transilvania, dove Bettlem Ga. Che turkan bor temendo, che la recente Concordia del Sultano con Cefare pregiudicafse alla fuf-

ANNO fiftenza della propria fortuna, che nata dal-1616 le loro contenzioni fenza di esse dubitava Ex Spiden poco durevole, entrò à procacciar mezzi poderofi , che valessero à raffermarli la Protezzione Ottomana; e quindi introduffe prattiche per meritarfi tanto favore con efibire il Dominio a' Turchi dell'importante Piazza di Varadino, giacchè con tal fine hayea loro foggettata Lippa, ed altri luoghi del Principato, mà eccitoffi à contradire alla pravità di sì fellone configlio l'Umanoio, che impugnando palefemente le deliberazioni di Bettlem elibì ne' loro gravi difpiaceri oggetto a' racconti degl' Anni fuise-

guenti. Non volle nè pure Mattias assentire al-12 Ex Nant le inchiefte dell'Arciduca Ferdinando fuo Cugino, il quale havendo, ò per infensibile impegnamento, ò per punto di Reputazione, che trà Principi hà gl'effetti delle febri acute di corrompere le viscere senza seas ce gni esterni, pigliata in fine palese protezione degli Uscocchi sempre più rapaci, e te-" merari Procuratori delle vendette della Repubblica Veneta, era essa stata forzata à

pigliare le Armi contro l'Arciduca fuddetto (come diremo), e quindi rinovò con più efficace premura le istanze a Cefare, perchè accoppiasse alle di lui forze le Imperiali per tutelade Vassalli, e Stati della comune famiglia, non meno che dell' onore, e decoro di amendue, pretefo oltraggiato dalle irruzzioni Venete; ma elso ò dittratto da' pensieri più pungenti , ò allettato dall'amore della quiete ne' fuoi Anni avanzati, ò tremolofo, che apertafi ne Confini del Turco la guerra, egli entrasse per terzo à ricavar profitto fecondo il folito delle contese de' Criftiani,negò di farsi parteggiano, volendo insistere nella figura di Mediatore, e di Giudice. Karja Nomino per tanto Commissari Cosimo Gran Duca di Tofcana, e Ferdinando Gonzaga Duca di Mantova, acciocchè à nome Cefareo componessero con ragionevol metodo il disconcio, e procurassero, che la dis-

fensione non esibitle allettamento di chiamare in Italia forze straniere, per l'opprestione de' più deboli, con la diffruzzione de' quali accresciuta la Potenza non quietafi se non nell'oppressione di tutti.

In Francia era universale la letizia per Ex Spoden. l'ingresso pomposo della Regina Sposa An-

na d'Austria, accompagnata per ordine del Rè Cattolico da Ettore Pignatelli Duca di .Monte Lione, principale Barone del Regno di Napoli, delle egregie, e prestanti Doti del quale rimane illustre memoria nel-

che fornito di si eccellente giudizio contefsò non haverlo con più rettitudine impiegato, che nel riputarlo il più degno Cavaliere per Armi, e per lettere, che havesse quel tempo . Efibiyano dunque le altre qualità della Reina motivi al giubilo della Francia, e molto più per l'altissima espettazione, che destava nelle communi speranze la riuscita del Rè giovinetto, che in età tanto tenera palefava maturità di configlio, ed indicibile integrità di Giustizia, 2000 ppia ndosi ancora a cagioni cotanto nobili, quella della Con-

le lettere del Cardinale Guido Bentivoglio, ANNO

cordia seguita co i Principi consederati, e perturbatori dellaquiete del Regno, non Ex Exited. fenza la protezione dell' Erefia, che era l'al- Estrosto lettamento col quale le Turbe forsennate, Ex Zingle che n'erano insette, davansi à servire nel loro partito, benchè reo di Maestà ossesa, divina, & umana; perocchè le bene formontando l'ostacolo dell' Esercito Regio, che doveva impedirealle loro squadre il passaggio del fiume Loira, fossero entrati ostilmente nelle Provincie più fertili, poste di là dalla corrente di quella riviera, nondimeno caduto malato il principal direttore dell'Impresa Principe Condè, surono astretti ad una Concordia col Re mediante l'interpofizione dell'Ambasciatore Inglese, e del Duca di Nivers; e però convenuti i Deputati 🕬 nella Terra di Londuno nella Provincia di Leccione Poitù, fù forza à i Regj di cooperare agl' Ugo infortuni della Francia, la quale dotata da Dio di forze insuperabili sotto un solo Monarca, l'empietà di Calvino rinvenne le forme per insegnare à i Popolidella medesima Francia la mamera di vincere sè stessa mediante la divisione introdottavi dall' Eresia.

che corrompe la plebe, & indi!' arma, & efibifce i pretefti a' Principi Vafsalli di confeguire quei vantaggi, l'inchiefte de' quali nella placidità del governo civile farebbe delitto Capitale; e quindi soleva dire Gasparo Coligni Armiraglio di Sciattigliane primo Protettore di quella fetta, che si poteva credere qualche cosa dimeno nella Chiefa, per potere qualche cosa di più nel Regno; furono dunque accordato al Condè, & à gl'altri

delitti, e gl' Ugonotti favoriti d'un ampliffimo Editto fegnato entro il mese di Maggio dal Rè, che nella turbazione del volto, entro la quale procedè à quell' atto, ben prevedevali la tempella, che haverebbe destata la di lui Giustizia, e pietà in abbattimento dell' Erefia. La fostanza delle convenzioni chiudevasi in questi sensi

Principi faziofi varie ricompense per i loro

ANNALI ANNO di concedersi perdono, restituzione de Beni, 1616 e dignità, anzi abolizione della memoria per tutto l'operato da' sediziosi . La Religione Cattolica fosse conservata nell'antica preeminenza, e restituiti i Beni occupati

agl'Ecclefiaftici. Si facesse inquisizione de complici della morte del Rè Enrico; e si pubblicasse da' Vescoyi il decreto del Concilio di Costanza contro chi tentasse d'offendere i Rè. Si dasse risposta all'istanze degli Stati in termine di trè mesi per fare esaminare col voto de' Principi del fangue l'Articolo dell'indipendenza del Rè. Fosse proibito di dar cariche a' forastieri se non per urgenze, che ne sforzassero l'arbitrio Reale, ma non mai col titolo ereditario. Godelfero i Parlamenti l'antiche prerogative, e si considerassero dal Rè i ricordi che gl'haveva dati quello di Parigi. Che i Tesoricri non fusero inquietati ò perchè havessero pagato al Principe di Condè; si rivocassero tutte le sentenze; si liberassero i prigioni, & ancora quelli, che già fossero scrvi della pena frà le catene delle Galere. Precedente la demolizione delle fortificazioni si restituissero le Terre occupate; e che gl'Ugonotti folsero reintegrati alla pienezza de' privilegi, immunità, & efercizio libero della loro Religione in tutti quei luoghi ne' quali anteriormente l'havessero goduta. Così il tenore della Concordia pubblica, che estendevasi ancora ad altri Articoli più indecorofi che la pietà, e decoro del Rè volle

nascosti sotto il secreto, che parimente esprimeansi nell'inviolabile manurenzione de' toli 6. pretesi privilegi della Chiesa Gallicana nelrecitata deliberazione del Clero per la pubblicazione del Concilio di Trento, dichiarandofi, che come fatta fenza confenfo del Rès'intendesse abolita . Che il Castello di Leftur fosse depositato fino à ragione conofciuta da' Pretendenti. S'intendesse rinovato l'Indulto dell'Editto di Nantes per l'intera capacità degl'Ugonotti à qual fi voglia Carica, Dignità, & Uficio; Che i Ministri, e Predicanti Calvinisti ricuperassicro i Privilegiloro secondo la concessione satta loro quattr' Anni avanti. Fossero graziati secondo le loro inchieste i parziali del Principe di

Condè, il quale havendo intraprese le Armi per pubblico bene del Regno confeguif-

fein riftoro delle spese satte alla somma di

un millione, e mezzo di Lire. Fù fusseguita dall'amarissimo pianto del Bassis Clero, e de Cattolici la pubblicazione di Erman Br questi Articoli, che la petulanza degl'UgoSACER DOZIO.

notti violando il fecreto divulgarono poscia ANNO con insolente baldanza; mà riuscì superiore ad esso quella che provò il Pontesice Paoper i decreti della scritta Assemblea del esseni Clero, per la divulgazione del Concilio di Trento, i decreti del quale confeguito che havessero l'esecuzione erano valevoli à santificare il Clero, & il Popolo; e quindi effendo fullo spedire in quel tempo il nuovo Nunzio in Francia in luogo del Cardinale Ubaldini, che su Guido Bentivoglio Arcivescovo di Rodi, gl'incaricò strettamente d'intraprendere per conseguimento dell'esfetto fuddetto una strada se bene più lunga, quasi che eguale, di dare gli stimoli più esficacià tutti i Vescovi, e Prelati del Regno, Menti acciocche ne' loro Sinodi Provinciali, e per Diocefani inferiffero ne' luoghi opportuni i ile di T decreti del fuddetto Concilio per andare co- 10sì infinuando fenza naufea de' Cattolici poco perfetti, e degl'Ecclesiastici troppo tepidi nelle maffime incombenze della loro vocazione quel rimedio a' difordini, che la prava disposizione loro non consentiva di efibirfi fotto il venerabile titolo de' Canoni Tridentini; come egli pervenuto sù lo spirare di quest'Anno in Parigi si studiò di fare in tutto il tempo della di lui Nunziatura. E fucceffivamente effendo il Principe di Condè venuto alla Corte in apparenza d'Amico, e di Parente, e benchè per parte Regia il concordato di Londuno si mantenesse con intera offervanza, esibendo egli carros nuovi sospetti contro il servizio Reale, su per ne del ordine del Rèarrestato entro lo stesso Palaz- al. zo, e poi mandato con strette guardie carce. rato nella Bastiglia ; e come non erafi dato tempo à i di lui perniziosi consigli di produrre effetto palefe, fi eccitarono altiffime quercle de Partegiani, esaggerando, che la fede sotto la quale era Condè stato allettato, e tradito era una fraude dell'abborrito

Impero del Marescial d'Ancrè, & un av-

vertimento a' casi susseguenti di non lasciarsi

mai più ingannare; perlocchè molti, ò per

timore d'incontrare avvenimento fimile, ò

per indignazione, ò per commodo di ma-

chinare cose nove, si ritirarono dalla Corre

entro il mese di Settembre, ed apparecchiandofi il Rè à far provare alla loro contumacia

più rifoluto di prima l'imperioso vigore

delle sue Armi, diede à tal effetto la liber-

tà à Carlo Conte di Overnia figliuolo na-

turale del Rè Carlo Nono, trattenuto dodici

Anni continui nella Baftiglia, che poi fepperender fedele fervizio al Liberatore nelle fucces-

ANNO faccellive turbolente, il bolor delle quanon i Francti, nudrivano nel vivere un ANNO
faccellive turbolente, il bolor delle quation i impedi al Rè di non fare altra parte odio, de abborrimento alle vittoris Cpafacile con d'Italia, che decretare la free
dizione del Signore di Bettuner, affinchè à contraliarle, e naza l'avversione loro
interponelle in fuo nonue gi'uria di Pace, mentre egil diffratto dalle imminentitturbolenze proprie non poreva applicapro fuperarlo non arbebhono ballevoli i

re all'altrui.

5 In Spagna fionival'ordinede' Monaci Cl5 In Spagna fionival'ordinede' Monaci Cl5 Indie, flercienti , e con pontuale oll'ervazione
7 Indie, flercienti , e con la fuffithenza de numerofi Monatferi ne Regni di Angona ,
di Valenza , e nelle Ifole Baleari nel
Principazo di Catalogna , e nel Regno di

Navarra , ne (quali priche non poteva la ryum locali de Generala e nelle frequent vidiryum locchio del Generala e nelle frequent vidiryum locchio del Generala e nelle frequent vidire diferener gl'inconvenienti, chei tempo introduce da sè medefenno è riladicaria la regolare difeplina; o ordino il Pontefile che ne Monaflert conditurui ne Regni fuddetti fi coltituifi un Vizzario Generale , che opportumamente i vifirafle e, e
dirigelle , rallegnato però all' ubbidienza
dell' Abbate Generale , e Capricolo di Cu

fterzio.

16 In taato nel Regio Configlio occupava

16 In taato nel Regio Configlio occupava

17. Captie, il luogo primiero delle dificultioni l'impor
18. Artini oaftera de mot cil talla in equa
18. Artini, de finance del ficre flate impegnate le di

18. Ind. Artini, de finance delle fina granda fonal e viedena

18. de finitire trionfanti, come ricereava il Re
18. gio decero della fina grandeezz, e quindi efe
minandofi ciò che fulle convenevole per pro
feguimento di quella Guerra, che per im-

púllo di un odio occulto , ét implacabie del Duca di Lerma , primo Ministro contro quel di Savoja , fi voleva viva à qual fi fosfic cotto d'oro , e di fague , e che parimente da altri Configlieri apparaficinata in elle brame di tale elfensoce del mentio del producto del product

«¿" che à tale imprefa doveva fare firsdal'intera loggezione d'Italia, e rimaneva ambiguo l'animo Regio nella propria pirà e e moderazione fia loro contrati verfo chi potefic aderire, mà li più provertiche havevano lungamente dimorato in Italia, propria della propria della propria di fibilità di occupare gli Stari del Piemonte, e della Savoia, pe unira la Brogona allo Stato di Milano, che era la rifitettiva più angutta, e nerro la quale ne c'ali avverfi riduccafi l'ampiezza fiterminata de' difegni fuddetti y, allegando, che quei Vaf-

talli havendo quafi communi i costumi

odio, & abborrimento alle vittorie Spa. 1616 gnuole, che appunto l'impossibile sorgea à contrastarle, e nata l'avversione loro al Dominio Castigliano con loro medefimi, effere un carattere indelebile, che per superarlo non sarebbono bastevoli i tesori del Perù; non trovarsi in terra maggior fortezza da forgettare quanto la naturale inclinazione degl' Uomini, che per tirarla al genio opposto non vi vuole stromento maggiore, che le catene in una dura , e rigida schiavità inconvenevole, & impossibile nel governo civile. Più ficuro, più degno, e più necessario penfiere effer quello di apparecchiarli con poderose forze à domare la ribellione d'Olanda , l'insolenza della quale era per ripullulare più temeraria che mai ful proffimo spirar della Tregua, & esser quello per verità un impiego effenziale dell'Armi Regie contro i più empj Ribelli , che possan trovarsi dell'umana, e divina Macîtà, quando la colpa del Duca di Savoja Principe congiunto per attinenza di sangue alla Regia stirpe era incomparabilmente minore . Doversi dunque abbandonare l'ampiezza troppo vasta de' disegni d'Italia, dove perchè conveniva alla Maestà della Corona di occupare un posto supre- 6 laftere mo nell'estimazione sopra ogn' altro di g quei Principi à fine di dar loro le Leggi , soral Prin alla misura illimitata de' compiacimenti bistr la si-Reali , à questo solo oggetto potea ope- na a' Venerarfi virilmente per incuter terrore tale, ch' effi non riconoscessero emuli, à diffruzioni della venerazione alla Corona; e perchè la Repubblica Veneta haveva havuto ardimento di forgere à fostenere, e col Configlio, e con la forza, i moti del Savoiardo contro il Reale servizio, contro di lei fi commettessero formali ostilità, non per debellarla, mentre quetto pure era impossibile, mà per imprimere in lei, & in ogn' altro de' Principi, il timore reverenziale, col quale doveansi tiverire le terminazioni del potentifismo Rè Cattolico . Tale Configlio, che manifestava avversione al diritto di natura, che mai inibifce la difesa, che era stato l'unico eccitamento alle deliberazioni della Repubblica, confegui poscia molto vigorosa l'esecuzione da un Trionvirato sopramodo molefto alla Pace d'Italia, che confixuivafi da D. Pietro di Toledo Governatore di Milano, dal Duca di Ossona Vice Rè

di Napoli , e dalla Queva Ambasciato-

272 ANNO re Residente per la Corte Cartolica in Ve-

1616 nezia In Polonia trovavasi quel Rè Sigismon-E. Bifes. do in uno di quei due estremi della fortuna . ins. in Ac- che ad altri non da tanti palmi di terra per haver frutti bastevoli à governarsi, & ad altri ne da Provincie sì vaste, che non può giungere esso à governarle; mentre coll'impegno dell'Armi Polacche nella rimota, e duriffima imprefa della Mofcovia, benchè fosse egli invitto, e magnanimo di cuore, fù necessirato à lasciare in abbandono le contingenze della Moldayia, fopra la quale il Turco si usurpò in fine la piena fovranità data in feudo al Tomza;

mà s'egli non potè per sè medefimo portare il peso della redenzione de' diritti della Corona fopra la stessa Provincia permiseà due Baroni discendenti dalla Prosapia del discacciato Duca Costantino di fare esperimento delle forze loro. Furono questi Samuello Coreschi, e Michele Visnovischi, i quali entrati ostilmente nel Principato, & affacciatofi Tomza à contraftarli i progressi restò questo perditore negl'incontri primieri con evidenti speranze, che dà urti sì poderoli rimanelle in fine roversciata la di lui poco meritata fortuna; mà perito di morte naturale Michele, le Milizie abbandonarono Samuello col ritorno in Polonia; nondimeno forgendo più invitto il cuore, dove mancavano le forze si presentò con cinquecento Cavalli folamente à fostenere l'impeto dell'Esercito Turcheseo, accorso à difesa del Tomza, che condotto da Saidar Bassalo caricò sì fortemente, che sù prodigio di valore la resistenza intrepida, e forse ostinata de' Polacchi, che soprafatti in

trionfoà Costantinopoli. Non arrise però sì propizia la sorte à gl' Ex elleges. Octomani infelicemente riusciti nell'impedire lecorrerie de' Cofacchi, le quali funestorono con numerose depredazioni, e leacque, &i Lidi del Mar Nero, perlocchè riconofcendo inabile Acmet la di lui forza à

reprimerli rivoltò l'apimo à procurarlo con pacifici ufici mediante l'espresse spedizioni féine di un Chiausà Varfavia, il quale passò acerrarco in colla Repubblica delle vessazioni, che eransi rinovate al Principe di Moldavia forto l'aura della di lui protezzione, e delle diffimulazioni con le quali riguardavansi da essi le ostilità de' Cosacchi per fomento delle loro empie correrie, e ANNO che però il Sultano,ò voleva provvedimento che l'afficuraffe dall'una, e dall'altra veffazione ne' fuoi Vaffalli, ò che rompendo la confederazione stabilita con la Corona haverebbe con larga profusione di sangue riparati gl'oltraggi, che sosteneva il decoro vilipefo della fua Monarchia. Quanto alla Moldavia fu rifpofto d'informare il Sultano fopra i diritti, che appartenevansi alla Polonia, e quanto a' Cofacchi, che come erafi loro proibito di corfeggiare per lo pafsato tanto si replicarebbe nell'avvenire, rimettendo l'affare al Generale Locchieuschi; il quale paffato coll'Efercito à munire la Russia per timore, che il tuono dell'alto parlare del Chiaus non sosse suffeguito dal folgore di una improvifa irruzione dell'Armi Ottomane acquartierate in quei contorni, e però avvicinatifi gl'Eserciti, su trattato dai Beì, e Capitani Turcheschi col Generale Polacco di confervare la Pace quando i Cofacchi fi afteneffero dalle rubberie; perlocchè avanzatosi il detto Generale à Pavolza ivi parlò a' Capi de' Cofacchi, e ricevè da essi la promessa di non violare à nesfun patto i confini Ottomani fenza un efpresso ordine della Corona di Polonia. In Inghilterra distrutto il Regno dalle

fazioni, e deplorabili tumulti della varietà della Religione liquefacevafi il Rè Giacopo 48. 1. nelle speculazioni scolastiche per rinvenire le forme di una concordia che tuttavia cercava in vano, quando nel moverfi per rintracciar- Atlesi del la erafi abbagliato nella strada opposta all' Ri Giscopo unità della fede, e peròquanto più raddop- neré il crepiava le diligenze per trovarla, tanto più fe ne allontanavà; nondimeno per ristorare fine dopò haver versato in larga copia il in qualche maniera i languori dell'estimafangue proprio, ò più quel de nemici, reftazione cotanto diminuita della propria Corono col Capo molti di essi in poter di Sairona ajutavafi colla spedizione delli suoi dar, che tramifeli à dare spettacolo di Ambasciatori nelle Corti de' Principi, mescolavasi nella sollevazione degl' Ugonotti in Francia, nella difesa del Duca di Savoja con ufici in Italia, e nel tenersi forte colla Lega di Settentrione in Germania, alla quale egli communicava lo spirito della perfidia contro la Chiefa Cattolica, dalla quale riceyeva conforto alla languidezza delle proprie forze per conciliare estimazione a' propri ufici, & alla propria Nazione; ma in quell'Anno venne ricolmato di giubilo il suo cuore per l'Appostasia della Fede Cattolica di Marc'Antonio de Dominis Ar- Qualità di civescovo di Spalatro. Fù questi un vanis- alo de Dofimo, & inquietissimo cervello, che non minis Are

tanto ofcurava qualche lume del di lui in. Spilitto.

telet-

ANNO telletto nell'erudizione Sacra colla vanità, 1616 quanto coll'ingiuftizia corrotta nel di lui animo dalla rabbia, e dalla vendetta la più

modalia rabbia, e daila venderta la più empia per hi è tranfverfale, perlocchèntrato frà i Religiofi della Compagnia di Gesh, e difoeperta dal fino intendimentodi quei grand 'Uomina, la perverfità del di lui naturale ne fi dificacciato, e verfando Sacerdore fecolare fit per corta diligenza di chi devera nicilare informazione dei di lui bil devera nicilare informazione dei di lui

cerdote fecolare fû per corta diligenza di chi doveva pigliare informazione de di lui Es Browsie coftumi affunto al Vefcovato di Segni, e e Estimpe pofcia alla Chiefa Metropolitana di Selatturiliare tro, che gode le preeminenze Primaziali

nelle Provincie di Dalmazia, e di Crozzia. Nel confegnimento della qual Chiefa rellò di fuo confenso aggravaro di una Pensione rifervata con autorità di Paolo Quinto Pontefire, che ne lo havera provveduro, k havendo fucoffivamente coll'inquiettudine propria al fuo animo ricufato il pagamento di detta Pensione vi fi siforzia coi foliti termini della ragionecivite, & egli midandocolli inquiri del fino cuore un tal prerandocolli inquiri del fino cuore un tal pre-

giudizio concepi ingiultifilmamente di farne vendetta contro la Sede Appollolica, che anche nella mala amminilitrazione de Papi, rimane fempremai fanta, & innocente, e perchè ancora parevali di non godere preffo i Vefcovi fuffraganei della fuia Provincia l'effinazione dovuta alla dignizi di Metropolita contando tale avvingenta da retropolita contando tale avvingenta da re-

tropolita, contando tale avvenimento ancora per colpa della Chiefa Cattolica, deliberò di abbandonarla; e quindi fuggico ne Svizzeti, e tragittatala Germania fuperiore, fiali malmente pervenne doppol O'Danda, in Ilghilterra. Il Rè Giacopo, che non fapera

rappefentare al fuo animo frettacolo più giocondo di una fiacetio, vedendo venire all'infruzione della propria Catedra un Predictiva della propria Catedra un Predictiva della propria Catedra un Predictiva della propria della Chiefe nuove nottricidi Dottrina, che egli fiinava la fua Anglicina al ben proveduta nell'altera ad el fuo fapere, che non abbidiognatie d'altro lume, o più peri all'Eleo. Con tutto ciò tanto l'Arcivettovo fiaddetto il predicti della propria della considera con l'altro lume, della della propria della contra della cont

della Repubblica Cniliana, e dedicati con letterea fperfe, e di bugie, e di erudizioni permifie coll'adulazione allo flefso Rè Giacopo, il qual Libro difenso da vari Dotatori Cattolic fit trovato contenere cinquantadue propofizioni Ereticali, per bafedelle quali fi annichia il Primato di San Pie-

ero frà gl' Appostoli, e la successione de' Tomo Primo. Papi, anzi la Potestà negl' Appostoli di ANNO propagare la Fede, della quale asseriva, che eran Ministri per la sola predicazione,

e negando che Gesà Chrifto fosse stato in sui vata Capo della Chiefa, non vuole in esia Monarchia, ne capo, nè unità, mà che sia un'assuraza Anticorates di tutti l'Accio II, Sena perennienza, o altro Caloria della considera di considera di progliare dell'inventirua divina il nesso sun'estro alferiva non baveti il Signore da: tala cuttodia fono delle Percovelle d'issacillo, e non assenzado, che in altro Gregge bavetse mismo porchi professi, che ogni bavetse mismo porchi professi, che ogni

San Pietro alferiva non hasvii il Signore da ia cuttodia fono delle Paccelle d'Idra-ello, e non affentendo, chein altro Gregge havelle minima potettà profelli, che ogni Vefcovo fia Monarca, MacIttorindipendeni en ella propria Diocefe; i quali errori ben palefeneute moltravano di difendere dat orrotto fonte della diriu piffono concistata alla follia delle inferite cagioni dalla propria manchi professioni professioni della concista con contrata alla follia delle inferite cagioni dalla propria manchi, ella potetti concorto a neffuno de Sacramenti, ella potetti concorto a neffuno de Sacramenti, ella potetti i Vefcovi allacciare con

Appoflafianzi profeguendo i deliri neglava, ele Dio perli cinonorio a nefinio ned Sacramenti, nè poterfi i Vefovi allacciareconi riccolò a nelima Chiefa, mà dovere forrere come Predicatori Appoflolici tuttre leal la tredel Criticatorio a lor piatemoto reput me mera invenzione di Roma lo accommos neva collo fatto Liciacla, e de diando qual fini diffinzione nella Gerarchia Ecelératti, a confictativa che fode nella folo Chiefa. Alefandrina, purchè il di hi Monarca fof Supriore alla Romana, alla quale affentiva la preeminenza folla fopra le pocho Chiefa, sel control de deveni del control de la control

elegigereil fuccessore - Tale è l'efratro del Libro di Marc' Antonio de Dominis, che se bene per la conformità della Dostrina col Rè Ingeles facesse meritaris gl'applausi, come se tosse statori Libro dei setre Suglishedi! Apocalisse, nondimeno il fuccessivo cambiamento delle sentenzo dell' Arcivescovo suddetto lo chiar), che erano vaneggiamenti della dibili estet dell'ante, come à si ou lo-

go ci nocherà di narrare.

In Venezia fierno di il-Lutto, che have
va cagionato alla Repubblica la morre del
for itamina
Doge Memo coll elezione del fucceforo in 1. Non
fox Bembo, che in varie Cariche principe. Ai.
liefibi coll esprimento di una favia Condotta, cheegih havea corrispondente l'animo Bringedel

alla gravità del sembiante, & il cuore magnanimo, quanto l'apparenza, ed il tratto nobile. La prima impresa sotto il di lui Principato su quella,, che il Senato prose-

244 141

ANNO guì con invitto vigore nel fostenere le parti 1616 del Duca di Savoja mirandolo in bilico d'effer foprafatto dalla prepotenza Spagnuola per quei dubbi, che mai non riescono irragionevoli, di non poter poi rinvenire il rarissimo prodigio, che chi può disporre delle cole fopra ogn'uno resti contento di contenerle nella Giustizia, e moderazione di non soprasare à pregiudizio de'vicini più deboli; e però affistito il Duca suddetto da' Veneti di conforti, di configli, e di ajuti, non men che di ufici à fine di concordarlo, benchè incontraffero un'occulra indignazione de Ministri Spagnuoli, con tutto ciò furse più chiara la loro gloria di manienersi quei Regolatori de' Regni, quei

Ex Zillule Moderatori dell'ambizione de i Re, quei feb.1.per 2. Difenditori della libertà d'Italia, che i fapientiflimi loro maggiori fi costituirono per ora efempio, e per pubblico bene. Pungeva però più fenfibilmente il cuore del Senato il confiderare, che più pertinaci che mai nella ribalderia gl'Uscocchi tanto venivano sostenuti dalle forze dell'Arciduca Ferdinando, negli Stati del quale havevan fiffa non la fede mà il nido, e ripoftiglio delle loro rubberie, e dirizzato il configlio diret, tore de loro ladronecci, mentre ivi raccolti ne contesti dell'empietà le tre specie di Uomini perduti, che componevano il mifcuglio della loto adunanza, cioè de' Ventu-

e non fenza ancora quello degl'Ottomani; perlocchè confortato il Senato dalle negative date da Cefare à Ferdinando di affitterli coll'Armi, e colla disposizione di altri Principidell'Imperio, i quali tenevano anzi per indegno del proprio grado, che l'Arciduca fi mescolasse coll'infamia della Gente Uscocca, deliberò di oftilmente attaccare i di lui Stati, dandone l'incombenza al loro Generale Pompeo Glustiniani, che con la forza a Granica di dodeci mila Combattenti fi presentò ad affediare la Piazza di Gradifca . Giace que-

rini, ò Venturieri, di stipendiati, e di ban-

diti, da' loro colloqui uscivano le determina-

zioni sempremai a' danni degli Stati Veneti.

fla in quell'apertura, che per uscire da' Monti del Carfo, e sboccare in Mare la cor-rente del fiume Ligonzo fi allarga in piano frà quei dirupi, in mezzo de' quali rilevafi un faffo di forma bislunga dove con un forte Castello, e nondisprezzevoli fortificazioni di mura forge la Piazza attorniata dal piano. Alzati dunque i convenevoli ripari fi pose Pompeo ad attaccarla sormalmente con tre differenti aggraffioni, e di artiglieria di approci, e di mine, e di scalata. Il travaglio dell'artiglieria era ben poderofo, ANNO perocchè piantati in quattro Batterie ventiquattro Cannoni incominciorono à percuotere le Muracon sì spavenrevole strepito, che ben facea sperare la loro desolazione follecita; mà o che le Batterie fossero troppo lontane, ò che il muro fosse ben fiancheggiato cadde fenza danno degl' Affediati questo primo tentativo. Così negl'approcci travagliando numerofi guaftadori fi eftefero à sbeccare nella fossa, e quindi tentarono la mezza luna, che cuopriva la cortina colla cavità delle mine; mà incontrandofi la durezza del sasso per profondarla, il Conte di Trausmettorf, che disendeva per l'Arciduca la Piazza, con mille, e duecento Fanti non folo si riparò con una tagliata per ritiro, mà con vigorofa fortita discacció i Veneti dalla fossa, che anzi penetrando nelle Trinciere fu così grave lo fpavento, che Veneti fatti gl'affaliti affalitori li fugarono con tanta strage, che restarono disfatte quattro compagnie Venere, e lo stesso Pompeo loro Generale, mentre che vitilmente animava i fuoi à refiftere in grave pericolo di rimaner prigione, che se un fortino non copriva i fuggitivi correvati da esti il pericolo di dover disloggiare con deplorabile confusione dell' affedio. Nè fine più selice hebbe il terzoattentato della fcalata, per la quale avanzoffi Orazio Baglione Perugino, mà ferito dal colpo d'un fasso, nè sostenuto da Francesco Giuftiniano, che per emulazione privata

apertura dovean poi farsi capi dell'assalto otro Francesi, essi ancora caduti, ò morti, ò che lassin prigioni non efibirono fe non l'occasione di a l'Impie commendare il loro pensiero : in ranto il Giustiniano amareggiato da fine così infauflo della propria condotta pensò di trasferire altrove l'artaccodella Piazza, che in fine doppo quarantaquattro giorni d'affedio fù forza di abbandonare. Ne riufcì tant'acerba come credeafi la

non volle foccorrerlo; che tentato ancora

il volo d'una mina, à feconda della di cui

nuova al Senato d'effersi operato fino allora Ex Carriecoll'armi in mano, perocchè appunto in quei ... giorni eravi capitato il Marchese Andrea di Milano per apparente defiderio di maneggiare la Concordia coll'Arciduca, come con fostanza di ardentissime brame vi coo: accordo colli peravano le premure, e le paterne esorta. Accidenta zioni del Pontefice Paolo, che fino fiefibì di farfiegli stesso depositario de' luoghi controversi, al che non assenrendo il Senato per la di lui età cadente,nè alla propofizione

ANNO del Manriguez, che precedesse la reintegra-1616 zione dell'Arciduca nelle Terre perdute al debito castigo, e discacciamento degl' Uscocchi, la Repubblica continuò nel penfiere, che l'Armi facessero migliori impressioni, & aprissero strada più agevole à i trattamenti di Pace; tanto più che gl'ostacoli posti da' Spagnuoli per impedirli il passaggio, e la leva da' Grigioni, e Svizzeri, le parti se ben vane, che faceva in Roma, il Cardinal Borgia, per concitarli contro il Papa, e l'armamento Navale del Vice Rè di Napoli, à titolo d'insestar le spiaggie del Duca di Savoja, mà per commettere offilità nell' Adriatico, le recassero sicurezza bastevole del non fincero procedere del Governator

> quattrocento Cavalli alla terra di Ponteba. che divifa dalla corrente del fiume, foggiace per la parte d'Italia alla Repubblica, e dall'opposta al Vescovo di Bamberga seudatario Imperiale, & alloggiatofi ivi con permissione del detto Vescovo, lo Smitt passò con agevolezza il Ponte, e nelle più tacite ore della notte sorprese gl'Abitanti nel sonno rendendosi Padrone della Terra; mà ac-

di Milano; e di fatto rifentì comprovato dal

fuccesso il sospetto, mentre Guglielmo

Smitt foldato dell'Arciduca accostatosi con

corfo il Generale Foscarini, & attaccati gl' Arciducali gli discacciò con prove di valore, anzi con felicità occupò la Terra di Lucinis, come Orazio Baglioni confeguì il Forte di Faca, & il Generale Erizzo Vipulizano, e mentre à seconda di tanta prosperità dirizzavansi le cose all'attacco della Città di Gorizia, convenne a' Veneti di deporre il pensiere per la morte sopravvenuta al Generale Giustiniani serito di moschettata venuta dall'opposta parte del fiume Lison-

zo, il passo del quale egli attentamente riconofceva, e quindi terminarono nelle pompe del di lui funerale, e negl'atti della gratitudine pratticata dalla munificenza del Senato alla di lui famiglia, le contingenne della Guerra Austriaca per quest'

In Oriente percosso da molti infortuni il Sultano Acmet, erafi vestito di quelle qualità, che sono proprie degli sfortunati, cioè del fospetto, del timore, e della diffidenza, come per lo contrario fono Compagni della fortuna la confidenza, la ficurezza, e la riputazione . Vivendo dunque egli ne' perturbamenti cagionatili da' raccontati sfortunevoli ay venimenti apprefe per verità le favole del volgo disseminate contro i Crifliani, e patticolarmente de' Religiofi Abitatori di quella parte di Coffantinopoli, che ANNO chiamafi Pera, ove han Chiefa, e refiden. 1616 za per antico indulto i Francescani, e per moderno ottenuto dal Rè Enrico Quarto

di Francia, i Gefuiti, la vittù egregia de' quali trionfando fopra l'ignoranza de' Preti Greci, questi che all'antica persidia contro ogn'uno, che fia benemerito della Chiefa come Latina, accoppiayano le recenti gare con etli, rappresentarono a' Ministri Maomettani, e particolarmente al Buffagni Bafsà, che effi Religiosi erano spie del Rè di Spagna, che rapiyano con violenza i Maomettani al Battelimo, che ricevevano gl'Appoltati, ò fiano Rinegati, che salvavano gli schiavi, e che come in Francia, havevano machinato contro la vita di quel Rè Enrico, così davano à temere di egual fuccesso in quella Re-

gia. A tali fignificazioni del Buftang), fe ben si commosse l'animo leggiero di Acmet; nondimeno contenea i propri fensi nell'ondeggiamento de' fuoi fospetti; quando nell' ingresso solenne dell'Ambasciator Cesareo seguito con tamburi battenti, e bandiere spiegate, fù suscitata voce, che susseroentrati coll'Ambasciatore numerosi stranieri con abiti mentiti, e divisi in varie parti di Pera iyi attendessero l'arrivo delli Cosacchi per mare per feco unirfi al faccheggiamento della Città, e del Serraglio, al quale effetto le Chiefe, e le Cafe degl'Ambafciatori fossero già tutte ripiene di Armi . Allora agitato fopra ogni credere il Sultano falito à Cavallo fi portò circondato dalle fue Guardie, visitò nella notte tutti i posti più considerabili della Città, ed imponendo con pena capitale, che ogn' uno dovesse vestire secondo l'uso della propria Nazione, proibì in par-

& imperversando in ogni parte come unafuria voleva trucidati tutti i Cristiani, se il Muft), & il primo Visire non lo divertivano da sì atroce pensiero; in tanto fatte espiare le Case de' Gesuiti, e de' Francescani, coll'arresto formale delle loro Persone, furono anche levate t'utte le scritture, che in vece dell'Armi supposte surono trovate. benchè quelle de' Gesuiri sussero, con mezzanità di un Giudeo Portughese, involate Co prima dell'atto della loro perquifizione, le finat. quali vedutesi dalla Corte, e che conteneva-

ticolare l'uso del Cappello a' propri Vassalli,

noi maneggi per la liberazione degli fchiavi, per ricevimento degli Appoltati, per l'unione della Chiesa Greca, e Latina, che fono tutti delitti capitali in quel barbaro governo, procedè il Sultano alla pena contro il Superiore de' Francescani, che era ancora

Mm 2

ANNALI DEL ANNO Vicario Patriarcale de' Latini, ordinando, 1616 che fosse affogato in sua presenza, come seguì; e frà tanto esaminandos la causa contro i Gefuiti fopravenne Achille Signore di Arles Ambasciatore di Francia, che in tanto pericolo impiegando il più poderofo

mezzo, à cui ogni più rigido riguardo fi umia lia, cioè dell'oro, collo sborfo di fei mila zecchini furono redenti fei Gefuiti dall'emall' Ambre pierà, che haveva fostenuta il Vicario Patriarcale : mà nel ritornare à Pera al tragitto del Canale trovò l'Ambaseiatore oftacolo dell'ordine del Vifire, di non tragittarsi nestino, che però su forza ricorrere à lui col mezzo del Muftì, che la concesse, eseguita poi con nuovo tumulto del popolaccio, e con pericolo dello stello Ambasciatore; anzi rinovoffi il tumulto la notte fuffeguente per una rissa nata frà due, attribuita ad arte de' Franchi per nuova sedizione, mà svanita la voce come ridicola, l'Ambasciatore con altro dono di due mila zecchini ottenne l'affoluzione come innocenti de' Gefuiti . e la permissione di fermarsi in Costantinopoli.

giunto, con la formale spedizione d'un decreto, che quelli che fossino partiti potessino ritornare, e ricevernealtria loro piacimento. Il detrimento però, che cagionorono le Ex Biles, Galee Maltefi, e Toscaneal Sultanoavverò ad un certo modo la voce, che di esse si era divulgata fecondo il riferito fuccesso; mentre dovendo il Bassà, ò Capitano Generale del Mare paffare in Barbaria con due poderose Galee armate di quattrocento

non oftante l'esilio, che era loro stato in-

Gianizzeri, incontratefi esse con le suddet-4º te Cristiane in vicinanza di Cerigo, all'antelate , e de' riore avviso postesi le Cristiane in aguato all'ombra del Terreno fotto Castel Rosio, & affaltate col chiaror della Luna di notte le Turchesche fu, l'una, e l'altra sottomessa colla morte de Capi, e di quei Gianizzeri, che non restarono schiavi, essendosi data da' Commandanti vittoriofi la libertà à quattrocento trenta Cristiani, che vi gemevano schiavi; Così ancora le Galere Maltefi colla preda di sette Vascelli Turcheschi con cinquecento Gianizzeri dupplicarono le funeste cagioni de' rabbiosi cordogli, che

à tali ragguagli foffriva Acmetto. Nella Cina procedevano con prosperità 44 di fuccessi le diligenze de Gesuiti per l'introduzione della Fede Criftiana in quelle vaste Provincie, e particolarmente in quella di Chiamfù nella Città di Namchiam Emanuello Diez, e Gio: Sterio fegnalavansi SACERDOZIO,

nell'istruzione, e Catechismi in ogni or ANNO dine di persone, e particolarmente di quel. 1616 li della stirpe Regia, che sparsi per tutto il Regno à fine di liberar la Corte dalla fuggezione della loro dimora, abitano in varie Città; mà i Letterati dell'ordine inferiore per eccitarono un ricorfo contro di effi, rapprefentando a' Maestrati, che detti Missionari erano traditori del Rè, che professavano le rubberie nascoste nelle Barche per i finmi, che detestavano i Riti più venerabili di adorare l'Immagini degl'Antenati, che abbrugiavano, e spezzavano gl'Idoli, che seducevano i Popoli, efibendo loro da adorare l'Immagine di un Moro ( che così chiamano al'Europei ) come Dio; perlocchè chiamati à render ragione fopra l'esposte querelei detti Religiosi seco portarono tradotta in Cinese la Dottrina Cristiana, la quale elaminata da' Maestrati su sommamente applaudita la fantità de' Precetti del Decalogo, delle opere della Mifericordia, e de' confegli, di maniera che restò frodato il difegno de calunniatori, mentre per decreto de medelimi Maestrati su confirmato l'Indulto della dimora a' Missionari in detta Città, edichiarati delle supposte colpe in- che rinare nocenti. Anzi migliorando gl'avvenimenti di Nanchiam, ch'è la feconda Metropoli del Regno vi fi acquiftarono al Gregge di Crifto due Anime, che sono poi riuscite le Colonne fondamentali della Chiefa Cine- Qualità del fe, & il prefidio più poffente nella fopra- esti De venenza delle per (ecuzioni, fenza le quali aria Cinon è mai piacciuto alla Divina Providenza di stabilire nessuna Chiesa. Furono questi il Dotter Paolo, che salito per tutti i gradi de' Maestrati del Regno più cospicui arrivò all'eminente di Colao, quafi Vicario, à Luogotenente dell'Imperio . Fù egli per verità zelantissimo della Fede, che piacque à Diodi rivelarli con le correnti Missioni, e professò verso la Chiesa la finezza maggiore di offequio, e di ubbidienza. Che anzi havendo uno de' Missionari suddetti havuto nel partire di Roma commessione dal Pontefice Paolo di falutarlo in suo nome, à questo cenno volle ricevere tanta grazia con le forme più pompofe, e folenni, che li permettesse l'ampiezza della sua Carica; perlocchè recatofi nell'abito più maestoso della medefima, disposta la sua Corte in fchiere, come all'accoglienza dello stesso fuo Rè, ricevè prostrato ne' ginocchi il suddetto faluto Papale al rimbombo de' teltofi tuo-

ni de' Cannoni, e di altro splendore di va-

ghissimi fuochi artificiali,ne quali l'eccelleza

ANNO de' Cinesi supera ogni altro artifizio. L'al-1616 tro fù il Dottor Ignazio, che per nobiltà d'indole, e chiarore di lettere illustrò gli alboti di quella Ctistianità, il quale havendo voluto pet eterno monumento della verità stendere di sua mano la Storia della propria conversione alla Fede Cristiana per far comprendere i lumi dell'eloquenza Cinefe, non reputiamo inconvenevole di fatne qui intero rapporto intatto quanto alla frafe al possibile coll'elocua del zione. Kui Ignazio nell' Anno, che chiazio in mano Cicunato nella feconda Luna ( che sila viene à battere nell'Anno millecinquecentoquarantanove nel mese di Marzo ) nella Città di Cianciecun, nel Paese Sucieu della Provincia di Nankim, nel Regno Tamin ( così effi chiamano il Regno della Cina ) io tirato da ogni riverenza . & intimo dolore de' miei peccati defidero domandar perdono à Dio, acciocche mi dia la sua Acqua salutifera per iscancellargli , e mi conceda grazia abbondante per entrare nella Sacrofanta Legge . Pondero che io essendo già di cinquantasette anni bo per tanto tempo bavuto gli occhi , ne mai bò guardato nella divina Legge : bò bavuto l'orecchie, nè bò inteso il Nome Divino mà per il contrario bò seguito la Setta di Seccbia ( è nome questo d'un Idolo grandissimo ) benchè intendessi, che repugnava alla Ragione, & alla verità : l'bò largamente distesa, il che, ò mia grandissima colpa! è quasi immenso peccato, che senza dubbio meritavo la bassa profondità del Baratro . Gl' Anni paffati per mia buona forte mi abbattei con i Maestri della verità, che venivano dal grand'Occidente, Matteo Ricci , e Lazaro Cataneo infieme col Compagno loro Sebastiano Fernandez . Questi li primi mi palesorono le cose Divine : & ora di nuovo mi fono incontrato con Giovanni della Rocca , e suo compa-'gno Francesco Martinez ; questi mi banno confirmato nelle cose già intese; per mezzo de' quali Maestri bò appreso : che il Cielo, la Terra, tutti i mortali, & altre cose sono state fatte da Dio , & all'istesso bisogna siano soggette : Che nessuna altra Setta , e Legge s'accorda con la verità: Che li peccati da Dio folo per mezzo de suoi Ministri si perdonano : Che parimente da esso solo si conferisce la Gloria del Cielo à coloro i quali banno vero, & efficace dolore delli peccati: E perchè credo che l'Uomo con questi mezzi possa impetrare da Dio la Grazia , & altri benefizi , prego Dio,

che così mi riempia di questa verità, che ANNO io possa metterla in esecuzione con opere, e 1616 possa con animo costante, e fermo venera-re la sua Divinità, e mi consormi alli fuoi Santi Precetti , e costumi . Dal qual medefimo giorno, che baverò ricevuto il funte del Battesimo, il quale monda tutte le brutture dell' Anima; Prometto per l'avvenire di fuellere totalmente dall'animo la Setta delli vani Dei , li loro Dozmi , che repugnano alla ragione ; e di offervare, che il pensiero, & i desiderj in qualche modo non scorrano al soverchio desiderio della robba, alla vanità di questo mondo, alle cose false , e sciocche : Obbedirò al Supremo Padre , e mi volterò alla dritta firada della fua Legge, e con una nuova cuftodia delli fenfi per quanto mi fara possibile ridurro al pristino splendore il lume della razione datomi da Dio , cominciando da me medesimo , e derivando nell'altrui utilità li Beni ricevuti . In quanto à quel che spetta alli capi della Fede , benchè in ciafcheduno Misterio non capisca bene la loro grandezza, ad ogni modo di cuore mi fottometto, e tredo in tutto quello, che in essi si racchiude , e prego lo Spirito Santo, che me lo voglia dichiarare con la sua luce . Hora dunque da coe incomincio nuovamente à credere, il cuor mio è à guisa d'una spiga tenera, e fragile : per il che supolico la Regina Madre di Dio, che non voglia sdegnare di concedermi animo e vigore intercedendo appresso il suo Figlinolo Dio , e che faccia che quello proposito dell'animo mio costante, e fermo, non mai vacilli: Che apra le potenze dell'Anima mia , e m'impetri un cuore mondo , e chiaro: Che apra la mia bocca per divolgare in tutto il nostro Regno la Divina Legge, acciocchè non sia alcuno che non conosca la Legge del vero Dio, & à quella si sottometta . Così la Storia del pio, ed insigne Neofito, che trovaremo benefico a' novelli fedeli , e per ef-

uno de' Grandi del Regno. Ben rayvisasi da' successi, che Dio permette , che unica la fua Chiefa hà in Existen ogni luogo uno spirito medesimo, mentre gl' Avvenimenti accennati dell'ultimo Person Oriente somigliano à quelli dell'ultimo feit nel Occidente, co' quali rendesi memorabi- Anorica. le l'Anno corrente; perocchè coltivandofi con pari attenzione da' Religiosi mede-

fetto del fuo cuore Cristiano, e per

quelli che auttorevoli influivano ne' fuoi ufizi le preeminenze del fuo grado, come

278 ANNO simi della Compagnia di Gesti il gran Cam-1616 po dell'America, e fiorendovi la Messe Evangelica, surse un Potentato à disturbarne la Cultura. Fù questi un tal Pazzo seguitato da altri ancor più pazzi di lui , fopra quali non vi è forza di Potentato maggiore. Alseriva di esser lui un Proseta, mà poi parendoli di haver detto poco, millantava di effere un Dio, mà Terreno, spedito dal Celeste per la sterminazione de' Cristiani, contro quali imponeva meritorio ogni travaglio

mio chi infanguinavafi nella loro uccifione; ANNO perlocchè affoldati con tali flipendi numerofi feguaci fi concitarono contro otto Miffionari della Compagnia fuddetta, che barbaramente trucidati da effi restarono i loro cadaveri insepolti all'ingiurie del tempo per lo spaziodi tre mesi; e raccoltesi dopò le loro reliquie da' Cristiani per l'onorevole sepoltura furono trovati intatti, & incorrotti non folo i Cadaveri, mà i fogli de loro Breviari fedelmente preservati intatti da' rigori della stagione, che nel rigido verno di quel Clima a'marmi fteffi non riescono miti.

#### 

## Anno 1617.

# OMMARI

1 Continuazione de' disturbi frà Prencipi Cristia. ni . Travagli del Papa , e concessione del Guibileo universale.

che loro si cagionasse, e le persecuzioni con-

tro di essi non colpevoli, mà degno di pre-

2 Proibizione di venderfi i Beni giurifdizionali a' Vaffalli di altri Principi . Coffitirzioni intor-no a' Regolari Agostiniani . Infermieri delle

Scuole pie, Francescani, Silvestrini, e Cappuccini . 3 Approvazione, e correzione del Papa sopra i decreti del Coneilio de Caldei.

4 Infidie degli Spognuoli contro il Duca di Savo. ja ; sua intrepidezza , e conquiste nel Mon-ferrato ; assedio , che essi mettono à Vercel-

5 Tentativi del Duca di soccorrer Vercelli , che li rende à gli Spognuoli

6 Penfieri, e diligenze del Papa per la Concerdia . Oftacoli che vi pone il Toledo . 7 Ufici del Papa per far addotare Ferdinando

dall'Imperator Mattias , che lo fu Rè di 8 Affento dato dal Rè Cattolico à detta addor-

zione , con la promeffa coffione dell'Alfazia non eseguna.

9 Fazioni sanguinose frà gl'Ungberi, e Turchi non-ostante la Pace.

10 Falso Giubileo de Luterani per compimento del secolo della loro setta, e seste de Calvinisti. 11 Moffadel Re di Francia contro i Sediziofi, con l'espegnazione della Città di Soissons.

12 Deliberazione del medefimo Rè di liberarfi dall' arti del Maresciallo di Ancrè. Sua morte, e condanna della di lui Moglie.

ANNO 'Anno decimofettimo del Secolo 1617 vien distinto dall'Indizione quindicesima. Il Pontefice Paolo sollecitato nel cuore dagli stimoli più vivi del proprio zelo per la Pace frà Principi Cristiani udiva amariffimamente gl'oftacoli che incontrava il Cardinale Ludovisio nel trat13 Indignazione della Regina Maria forzata di

ritirarfi à Bles. 14. Riffabilimento della Religione Cattolica decreta. to dal Rè nel Paese di Bearne.

15 Suffidj del medefimo Rè, e di altri Francesi a' Luogbi della Terra Sama.

18 Lega flabilita contro il Rè di Polonia dallo Sve-

co , Danese , e Moscovita . 19 Continuazione delle divisioni frà Calvinisti Gomarifli, ed Arminiani, con dolore del Re . d'Imbilterra.

20 Senso del Papa con la Repubblica Veneta per haver condotto al suo soldo Milizie Eretiche. Nuovo assedio di Gradisca. 21 Molestie, che da per Mare alla Repubblica me-

desima il Duca di Ossona Vice Re di Napoli . 22 Voci diffeminate dall'Offona co' Trachi. Torbidi de' Grifoni contro i Veneti

23 Armate del Turco Acmet da impiegarfi in quattro parti riuscite vane. Morte del medesimo; sucessione di Mustasa. 24 Arti del Rè di Perfia per tirare à fua divo-

zione i Principi Giorgiani .

25 Carcerazione, emorte della Regina Catterina d'Iberia per la Fede Cristiana. 26 Persecuzione de Cristiani nel Giappone, col mar-

tirio di due Religiosi Francescani, e Gesuiti. 27 Morte, e qualità di Augusto Tuano, e di Pietro Mattei Istoriei Francesi.

tarla coll'autorità de' suoi usici Appostoli-ANNO ci con i Ministri del Rè Cattolico, e col 1617 Duca di Savoja, che anzi effendo lo stesso Cardinale caduto in sospetto di parziale verso la Corona di Spagna, vedevasi egli sorgere à fronte il peggiore delle taccie, che possa sostenere un mediatore, potendo sor-

ANNO gere la suspizione, che il difetto dell'indiffe-1617 renza nel Ministro si riputasse influsso della di lui medefima parzialità, e per non renderla più vigorofa, & inabilitar totalmente i propri ufici al maneggio, profondiffimamente d:ffimulava l'ingiuria, che conferivali la suspizione del Duca, tanto più d'apprezzarfi quanto che ne haveva gettuta l'Idea ful verifimile, mentre l'età cadente del Papa medefimo, e quella del Ludovifio sì bene accommodata col concerto dell'altre qualità sue per le fortune del Conclave potea ben dubitarfi, che egli procurafie di meritarfi la grazia del Rè Cattolico, il favor della quale potea agevolmente stabilirle; e quindi per non far propria quella contefa, che volea rassettar frà le parti asseriva maligna l'invenzione de' fospetti del Duca,e studiando tutte le forme possibili di scieglier partiti, che li fossero vantaggiosi andava mantenendo il concetto, & estimazione d'indifferente, senza la quale gli stessi ufizi suoi sarebbero riusciti se ben propizi Fx Baller totalmente avversi alla Concordia . Ma il

Duca coll'acutezza di quell'ingegno, che rinveniva cautele, sospetti, e diffidenze ancora ne' rincontri più luminosi, perduta la fiducia ad ogni trattato profeguiva intrepidamente la prattica delle oftilità militari a' danni dello Stato di Milano, 4 Ministri del quale concitati alla più alta indignazione per vedere in tanta difparità di forze del loro potentiffimo Monarca, pareggiate dalla fortuna, ò dal valore del Duca, le contingenze, efibivanti ad ogni propotta (degnoti, ad ani del ogni ufizio reftii, ad ogni fcufa implacabili, e quel che più accresceva l'acerba apprensio. ne del Papa era che nel fuoco della Guerra di

Lombardia alimentavansi le faville dalla necessaria parte, che vi haveva la Repubblica Veneta, e poteva prenderfi la Corona di Francia, di maniera che à pochi tratti di tempo prevedevafi un incendio defolatore della Pace fra Principi Criftiani per render più orgogliofa l'Erefia, e far strada alla prepotenza Ottomana di recare in sì lagrimevole divisione nuove oppressioni alle Provincie Cristiane, da che per ordine dello stesso Sultano Acmet poneansi in concio quartro diverse Armate; perlocche vedendo inefficaci i rimedi della prudenza umana stimò Paolo viva la necessità di destare quelli della Providenza, e Miscricordia divina implorata da fedeli in quegli atti di penitenze, e di operemeritorie, che fogliono procedere al confeguimento delle plenarie

Indulgenze, alle quali poi succede la bene-

ficenza di Dio nel placarfi la fua Giuffizia. ANNO Pubblicò per tanto egli il Giubileo universale fotto il di dodici di Giugno, per chiunque fedele, che pentito, consessato, e reficiato del Santiffimo Azimo, con elemofine, e picciola peregrinazione nella vifita delle Chiefe pregaffe la Divina Maestà perchè placata nelle giuste indignazioni per i peccati degli Uominiesibisle sereno, e benigno lo sguardo alle turbolenze, che scomponevano l'unità della pace frà Cattolici, e faccano forgere in fomma alterigia, e sfacciataggine l'Erefia.

Con altra costituzione de 1 venti di Novembre proibì poi la vendita de' beni, e Ex Beller feudi de Castelli, ò delle giurisdizioni, che a volessero fare i Vasfalli della Chiesa à favo- ventire re degli stranieri , senza espresso consentimento della Sede Appoftolica, non tanto per vantaggio del proprio Stato, le forze del qualeti imungono, ò nel portare altrove le rendite, quanto per non introdurvi le diffidenze de' Vaffalli di altri Principi. Et applicando ancora il pensiere al riordinamento di qualche disordine, ò urgenza de' Regolari prescrisse con Bolla de venticinque de se di Gennaro alcune regole all'ordine degli ili Eremiti di Sant' Agostino, della Congregazione di Sicilia, costituendola un corpo medefimo mediante l'unione, & incorporamento con la stessa Religione Agostiniana. E perchè i Religiosi detti i Fratelli di Gio di sa Religi Dio, amministravano nelle loro Case co- regole me uniti in una Congregazione secolare il bisognevole agl'infermi, sparsi con diversi spedali nella Germania, Francia, e Polonia, & ultimamente in Italia, stimò più opportuno di flabilire col voto e prometta à Dio l'adempimento del loro pio instituto, e però firmò con Decreto Appoltolico l'unione de' detti Fratelli per vera Religione forto la Regola di Sant' Agostino, ed oltre i tre voti essenziali d'Ubbidienza, Custità, e Povertà, aggiunfe il quarto da profesiarfi da effi, cioè di fervire gratuitamente gl'infermi, fervata la forma delle loro Costituzioni, le quali parimente approvò con altro Appostolico Decreto sotto il di quindici di Aprile. Così ancora non havendo stato di Religione un' altra adunanza de' Cherici chiamata de poveri della Madre di Dio, delle Scolepie, la ereffe in formale, e stabi- Scole pi le Congregazione, ingiungendo loro l'obbligo d'infegnare, & istruire i Giovanetti nelle lettere, e pietà Cristiana senza alcun

pagamento, fegnando questo decreto il festo

giorno di Marzo ; & acciocchè a' Religiofi

ANNO Conventuali di S. Francesco si rappresentas-1617 fe ben frequente eviva l'Immagine dell'eroi-Dell'oficio ca, e Serafica virtù di quel loro gran Patriarca, permife loro fotto il di venti di Marzo di poter recitare una volta al mese le Ore Canoniche Notturne, e Diurne col rito della di lui festa, e con la Lezione della

Sacra Storia degl'Atti della di lui Angelica wita à riferva delle ferie maggiori. E perchè épasso. la Congregazione detta de' Cappuccini, che se bene per tempo è l'ultima, per austerità però, & osseryanza di Regola è la primogenita nella figliuolanza del suddetto gran Padre, per ancora negl'atti pubblici

viveya indistinta, caminando i di lei Prosesfi fotto lo stendardo, ò de' Conventuali, ò degl'Offervanti, permife loro Paolo coll'Indulto de i dodeci d'Ottobre di alzar la Croce propria nelle Processioni, & altri Atti pub-blici, acciocchè si distinguesse il loro Gregge dagl'altri con quel visibil segno quando da esti portasi la Croce invisibile delle più stentate, rigide, & austere penitenze. E come la Congregazione Silvestrina dell' Ordine di San Benedetto era già flata istituita nell'Eremo di Monte Fano in vici-

nanza della grande, enobile Terra di Fa-Silvefirial priano da San Silvefiro Cuffolini nobile del-Cimo, c le la Città di Ofimo, & effendofi poi propagata in vari Monasteri, e della Diocese di Camerino dovesti sondata, & in quella di Nocera, di Perugia, e di Recanati, pareva, che havendo dato Ofimo il Fondatore, e Propagatore del bene spirituale ad altri Popoli, il proprio poi rimanesse desraudato diquegli aiuti, che i figliuolidisì benemerito Cittadino recayano spiritualmente ad altri, quindi accolte il Pontefice benignamente le suppliche di detta Città permife con Bolla diretta à quel Vescovo sottoil di ventitre di Settembre, che soppressa una Parrocchiale si fondasse un Monastero della detta Congregazione, onorata ancora della partecipazione di tutti i Privilegi de' Mendicanti con altra Bolla del

coli oprati da Dio dal predetto San Silvestro. Riceve ancora Paolo gl'atti del Concilio Ex Barrio de' Caldei celebrato trè anni prima come ri-Ex Sponds, ferimmo nella Città di Amed, che li furode resta no trasmessi da quel Patriarca dopò haver udite le nuove premure di Frà Tommafo ceresione da Novara dell'Ordine de' Minori Francede Canalo Canai, Guardiano, à Custode in Aleppo,

fopra la necessità, che haveva di renderli premuniti coll'Appostolica confirmazione,

dì ventitre Novembre, esaltando, nell'una,

e nell'altra le Virtù, i Meriti, & i Mira-

e successivamente esaminati , e riconosciuti ANNO contenere in foftanza la verità dell'unità. dell'Essenza, e Trinità delle Persone Divine, della Generazione, e distinzione del Verbo dal Padre, dell'Incarnazione, delle due volontà, e due operazioni di Gesù Crifto, fù il tutto approvato come confonante alla determinazione de' Concili Ecumenici, e particolarmente del Calcedonense, chein altri tempi havevano essi impuguato; Con tutto ciò furono ammonitì à correggere un antichissimo uso della loro Nazione, cioè, nel farfi il fegno della Croce, di compire à quella sacra rappresentazione col folo dito Indice stesso, rasfigurandos per carattere visibile dell'antica Eresia Eutichiana, che gia gl'infettò, di credere una fola natura, volontà, & operazione della Persona del Redentore. Parimente surono ammoniti à correggere le dissonanze del digiuno, l'integrità del quale essi violavano con cibi indittinti doppo il tramontare del Sole, prefiggendo loro di esser termine del giorno Ecclesiastico la mezza notte; così ancora fù loro data copia del Calendario per conformità delle folennità mobili con la Chiefa univerfale « acciocchè emendaffero l'uso di celebrare la festa dell'Incarnazione del Verbo il sesto giorno di Aprile, quella della Natività del Signore il sesto di Gennajo, quella della Purificazione il decimoquarto di Febrajo, e quella della Traffigurazione del Salvatore il decimoquarto di Agosto, proibendoli ancora come reo l'uso di non astenersi dalla Carne ne'giorni di Venerdì, che si frappongono frà la Pasqua, Ristotta del e l'Ascensione. Con tali avvertimenti su Privatali poi risposto dal Papa ad Elia loro Patriarca di Babilonia con Breve Appostolico sotto il di ventotto di Giugno ripieno di sensi propri alla benignità Appostolica, animandolo alla detestazione dell' Erefia, à ricorrere con fiducia ne' cafi di controversia al giudizio, e diffinizione infallibile della prima Sede, & efortando li Popoli foggetti alla di lui Catedra con paterna clemenza à relistere con Cristiana fortezza alla Tirannia de' Prencipi Infedelt, fotto quali vivevano Vassalli, accertandoli, che come il Redentore visse nel Mondo frà gli stenti, e travagli maggiori, così gli erano più cari quei fedeli, che lo feguitavano in condizione più malagevole, econ la Croce più pe-

Benchè sortisero la pienezza dell'effetto loro tanti provvedimenti del zelo del Pon- Ex Capata tefice Paolo per componimento de difordi-Extrad.

. ANNO ni civili. non così avvenne intorno a' pensieri, che pure nutr) ferventiffimi per estinzione de' guerrieri , mentre inaspritasi sempre più la Guerra in Lombardia non folo il Cardinale Ludovisio non haveva minima apertura alle sospirate speranze di pace, mà per l'arti infidiatrici del Toledo Governator di Milano contro il Duca di Savoja trovavafi il Doca questo concitato ad indignazione sì acerba, che non poteva non ostante la disparità delle proprie forze sent ir senza nausea progetti di Concordia, mentre in Santilà fù fcoperta una prattica, che dovea coll'incendio della monizione dar quella Piazza, e la Petfona del Principe Victorio di lui Primogenito in poter de' Spagnuoli, che svanita col fupplicio de' Rei diè luogo ad altro discorso più terribile, mentre un tal Provenzale restò inquisito di haver apparecchiato nel veleno la morte allo stesso Duca, benchè cadesse à vuoto, perlocche con magnanimità da Principe afferendo egli indecorofo il vendicarfi anche d'attentati sì indegni se non con militari, e gloriose venderte, divampando il fuo grande spirito, come appunto un gran fcoglio in mezzo ad infuriato mare, che col piè immobile forto, e la refta emminente gli spezza le onde, glie le roverscia contro, pigliando anzi à compiacimento, che ad apprenfione i di lui impeti; così egli percoffo, non abbattuto dagli Spagnuoli, attaceò la Terra di San Damiano, & in cinque

giorni d'affedio fe ne impadronì per affalto, versando egli intrepidamente nelle prime con fchiere, benchè li perisse sotto il destriere; the ord avyanzandosi con la medesima sorte si accostò ad Alba, e poi à San Germano, riempendo di terrore tutto il Monferrato, l'Italia d'aspettazione, & il Toledo di un rabbiolo fentimento di non lasciare invendicati attentari così strepitosi contro, & in disprezzo delle proprie Armi ; perlocchè credendo, che in un'impresa segnalata potesse compensarne numerose delle deboli, o po deliberò l'affedio formale della Città di Tole-Vercelli, che pofta nell'ampia Campagna gli esibì il commodo di allargare le milizie in diversi quartieri, per chiuder l'ingresso a' foccorfi; perlocchè eretti i Forti, e di-

rizzate le Batterie sece dar principio à fulminare contro le fortificazioni esteriori, mà gli strepiti orribili del Cannone non recarono tauto timore à gl'affediati, che con vigorose sortire non assaltassero il Campo nemico anco colla destruzione d'un Forte, ed avvanzădofi le aggressioni al Bastione di Sant'Andrea, la providenza de' difenfori già l'haveva Tomo Primo.

minato per farlo faltare incontro a nemici ANNO dandoglielo per fepolcro prima, che l'havessero per conquista. E con tutto che la solerzia del Duca havesse prevedute, e provvedute le cose effenziali per mantenimento, e foccorfo della Piazza, contuttociò non haveali permeffo la ftrettezza del tempo d'introdursi la monizione da Guerra, per differto della quale i difenfori rimanevano quasi che inutili, onde satto avvanzare il Signore di Flevù con molti Soldati à Cavallo, & altrettanti facchetti di polvere in groppa restarono questi percossi da uno stuolo di Spagnuoli coll'archibugiate, & accefa la polvere furono incenerità riferva di trenta foli, che entrarono con sì debole foccorso nella Piazza, la quale bersagliata intanto con quaranta Cannoni, l'apertura bastevo- Chell riesse le delle Breccie allerrò gli Spagnuoli à da farguissés re un furiofillimo assalto, mà trovando in vece delle mura diroccate, una più poderosa resistenza d'una montagna di ferro, che con tale fortezza loro si presentarono i de-

fenfori da effi con larga profusione di fangue respinti nella stessa ritirata surono colti da cento Corazze Savojarde furte dal fosso, che fecero in essi impressione sì sanguinosa, che l'esperimento di quest'assalto importò al Toledo la perdita di mille, e cinquecento

Trovavasi intanto il Duca in Livorno

con dodici mila Fanti, mille, e cinquecento Cavalli, e tre mila Bernefi, e con gl'ajuti, che à momenti attendeva dalla Francia, e mentre meditava tentar foccorfo à Vercelli riduceali questo all'estreme anguftie, attefocchè l'incessante bersaglio del Cannone haveva intieramente distatte le mezze lune, & i lavori fotterranei degli Spagnuoli, havevanogià condotti gl'afsalitori a sboccare nel fosso con larga breccia al Battione di Sant' Andrea, à favore del quale non porè più operare l'apparecchiata mina, mentre la mancanza della polvere nel più importante impiego della difesa, haveva recata la neceffirà di valerfi di quella, che ivi era ftata destinata alla mina ; perlocche acceso d'impazienza il Duca tentò l'ultimo sperimento di attaccare il Campo nemico. per tentare d'introdurre il soccorso, che di tre mila Fanti, e quattrocento Cavalli ri- est Deci manea collocato nel retroguardo per farlo a Firma ayvanzare nell'apertura, che havesse fatto

zi di Cannoni, ftefi all'opposta ripa del fiu-

nel Campo nemico il di lui Efercito; il quale era disposto in numero di nove mila Fanti, e mille, e cinquecento Cavalli, con dieci pez-

#### 82 ANNALI DEL SACERDOZIO.

ANNO om Sefa, la corrence della quale dividerali 1617 dal Campo semico; periochè dato il fe gnoal pattiggio, il Signore d'Urfe full primo à tentario, má la precofio dal grofio della Cavalleria Spagmoda, chein fanguinoia sutala lo foonifice onla perdica, di secono perfore; vero è che nel menure, che cento perfore; vero è che nel menure, che con la compartimento fia fisto tonto liargo pera la parte all'anguitte della Pinzza, che il Capatino della Pinzza, che il Generali della Pinza, che il Generali della Pinzza, che il Generali della Pinzza,

gu suggiation and the contract period of the contract period and the contract period and the contract period and property of the contract period and period contract period and period contract period and period contract per

Non potevano però mirarfi contingenze

Exaligar. così gravi da tutti i Principi d'Italia fenza

fentirfi concitati dal commune interesse alle forme proprie per impedire, che l'oppressione del Piemonte non cagionalse poi Impero così assoluto nella Monarchia Spagnuola, che effi fossero reputati come serventi; e quindi cominciò il Gran Duca di Tofcana à parlare d'unioni con altri Potentati per far argine allo strabocchevole torrente di tanta prepotenza; il che confiderandofi dal Pontefice Paolo malagevole per i fini diverfi, rer l'interesse, che ogn'uno de'Principi Italiani haveva nella propria fortuna, prevedeva non poterfi havere da fimili progetti altra certezza, che quella di offendere, e sdegnare il Rè Cattolico ; egli senza punto figurarfi per riuscibile, ò per fruttuofa l'unione suddetta raddoppiava le premure sempre più servorose al Cardinale Ludovisio, acciocchè la Concordia rimanesse firmata prima che i poderosi soccorsi promessi dal Rèdi Francia al Savojardo recassero maggior calore al suo spirito pur troppo acre, e focoso; mà costituendo il Toledo per ogni parte infuperabili le difficoltà, ogni progetto rifiutava, ogni partito.

abborriva, & ogni maneggio (fiimava inguricio offacolo al corio delle di lui Virtoco del la rie, che per la felicità dell'impretà di Verroccetta: celli, fiimava di potere eftendere alla intora foggezione del Piemonte; e parendoli, che i fuccelli (vantaggiofi potefero invogilarei I Savojardo ad accertare ogni partice, ANNO di Chocovida, i rivitolo à confortarei il Mantovano à petifiterei na qual fi voglia propoficino e vantaggio fi, efe ando tempo à più vallda imprettione dell'armi di lui contro il Savojardo riellete all'ilitanze del Ministro Pontifico, e del Francefe, come appunto fegul per maggiore elenfione delle cialmicial propositione dell'armo del zichare control del Papali Germania Peta avantaza dell'Impeno.

rator Mattias, & il non havere fuccessio- Exterior ne gl'antipose i pericoli a' quali soggiacciono de cara. gli Stati non meno, che le persone de Principi, Ex 70. P. che non hanno Eredi i quali possano esser co- tale te fiderati intereffati nelle vendette di chiunque fina nutrifce penfieri loro pregiudiciali; mentre che i due fratelli Arciduchi, Alberto, e Massimiliano parimente trovavansi condotti dal tempo al medefimo flato, e di non havere presentemente figlipoli, e di non poterne in avvenire aspettare; e come il Regno di Boemia haveale maggiori difficoltà, se al medesimo dovesse assumersi il fuccessore, ò dall'elezzione de' Magnati, ò Addente dalle ragioni del fangue, tal riflessione moltiplicò gli flimoli al pio cuore del medefimo Ferdinali Cefare; e mentre essendo alla Corona Boe- stoni ma accoppiato il diritto, che chi la gode fia uno degl'Elettori dell'Impero, in lasciarla vacante fenza determinato fucceflore aprivafi l'adito a' vantaggi dell'Erefia, mentre occupatali da un Principe Proteflante agevolmente fi farebbe concordato cogl'altri tre contro la Religione Cattolica, la quala rimaneva con folo tre Elettori; e quindi potè il Nunzio Appostolico raddoppiate gl'uficifuoi à nome del Papa rappresentando à Mattias accoppiati in uno stello sfortunevole rincontro gl'interessi della Religione Cattolica, e dell'Augusta famiglia, mentre lasciata vacante la Corona di Boemia oggetto alle machinazioni de' Proteffanti, ri- di Ni fultava à loro franco il difegno, e della con-Arrodoleo quista di lei, e della stessa Imperialecon una deplorabile confeguenza per la Chiefa Cattolica ; e da che la natura non havevalo provveduto di figliuoli poteva sceglierli col giudizio mediante il legale rimedio dell'addozione, che costituendo i figliuoli con le riflessioni della maturità del giudizio, esibiscono indi migliori sicurezze di riuscita di

quel che promettano i naturali nell'incer-

tezza delle qualità, che habbiano à fortire:

e da che i due fratelli Arciduchi confenti-

vano di effer preposti adaltri di età più flo-

rida per portare i pesi del Goyerno sempre-

ANNO mai grave a' Principi ayanzati in età come 1617 di estimazione non vigorosa, su agevole l'avvanzamento della fortuna dell' Arciduca Ferdinando figliuolo di Carlo, che perciò veniva à rifplender Cugino dello stesso Imperatore, e raccolti gli Stati di Boemia presedendo alla loro adunanza lo stesso Mattias . & intervenendovil' Arciduca Maf-

fimiliano, pronunziò Cefare il decreto dell' no na addozzione di Ferdinando in figliuolo colla futura fuccessione à quella Corona, aggiunta però una condizione, che vivente lo steffo Matrias nessun diretto s'appartenesse à Ferdinando nell'amministrazione se non in quelle cose, che il di lui piacimento, & il consenso degl'Ordini havesse giudicato spediente di commetterli; fù fuccessivamente il nuovo Rè frà le confuere cerimonie della Chiefa, e pompe del Secolo coronato Rè di

. Boemia nel festivo giorno de' Principi degl' Appostoli. Con le felicità di tal addozzione si pianta-New rono le radici delle funeste emergenze, che indi fopravvennero alla Germania, delle quali hà però gloriofamente trionfato l'Augusta Casa d'Austria protetta da Dio per i meriti della pietà, e Religione sempremai protetta da essa. Attesocchè parendovi neceffario il confenso del Rè Cattolico come nato da Anna figliuola dell'Imperatore Massimiliano Secondo, e ricercatolo da Fer-

dinando, deliberò Filippo di prestarlo, mà con tali condizioni, che servissero di base all'unione della propria famiglia all'Austriaca di Germania, ed al costituire una sola Monarchia degli Stati ereditarj cogl'altri immensi Dominj della Corona. A tal effetto (ped) egli Ambasciatorealla Corte Imperiale il Conte di Ognate, che per a scondere le fecrete instruzioni di un tale odioso progetto à tutti i Potentati, divulgò voler il Rè Fi-

lippo per ricompensa dell'assenso, suddetto la cessione della Contea di Gorizia, e delle di Terre Austriache dell'Istria, per fare una molesta vicinanza a' Veneziani; mà in effetto egli domandò, che restassero incorporate alla Monarchia di Spagna gli Stati dell'

Alfazia, e la permissione delle leve di milizie ancor vicendevoli. Rendeli fommamente importante l'Alfazia per effer Provincia non celebre per sertilità ed amenità stesa in vaghe Colline srà le due riviere del Reno, e della Mosella, mà perchè mettendo uno de' Capi del fuo confine verfo la Fiandra l'altro contermina à mezzo di con l'Elyezia, havendo ne' lati per la parte Oc-

cidentale la Francia, e per l'Orientale il

Marchefato di Bada, & altri Stati interio- ANNO ri di Germania, e con la forte Piazza di 1617 Strasburgo, ò sia Argentina per capitale, è mirabilmente accommodata alla communicazione dell'Armi, e degli Stati Castigliani, & ad incommodare quelli di Germania, di Francia, e degli Svizzeri, quasi freno à tuttii Principi della baffa Alemagna. Preflato indi per l'atto dell'addozzione l'affenfo. la fola voce precorfa, che sì importante membro dell'Impero dovesse spalancare le Cagioni de porte a' Spagnuoli per l'invasione della Ger-pra mania, e che l'unione delle due famiglie dovesse costituirs possente un sol partito da porre in contele la Germania, e l'Europa tutta, eccitò tante querele ne' Principi di Germania, e del Cristianesimo, che riempendo di ombre anco i meno fospettosi, ogni atto interpretavali diretto à sì temuto oggetto, e fu perciò fospesa l'esecuzione, mà non estinti i timori, e le suspicioni, di maniera, che può diríi la Legazione di Ogna-

te fondamento, e radice, d'onde poi pullu-

larono gl'infortuni della Germania, che à

proprio luogo riferiremo.

In tanto non era totalmente tranquilla la Pace in Ungheria benchè firmata con i re- z. n. centi stabilimenti della Concordia, che riferimmo l'Anno paffato cou la Porta Ottomana, mentre essendo caduti sotto al di lei dominio li sessanta Villaggi del contorno della Città di Strigonia pretefero quei Paefani, che non potesse Mattiasloro Rè sar Farine se di esti mercato, trasportandoli dalla sogge trapeta zione in cui vivevano del Rè d'Ungberia alla schiavità del Gran Turco; e però p te l'Armi negavano intrepidamente l'ubbidienza a' Ministri del Sultano, lo stato del quale oftilmente scorrevano fino alle adiacenze di Agria; perlocchè quegli Abitanti ancora furti à reprimergli con la violenza offile si appiccò frà essi sanguinosa sazione. nella quale condotti da' Pacíani i Turchi con sembianza di fuga in luogo dove erano posti altri in aguato, caricati i Turchi medefimi, e da' fugitivi, e da gli imboscatifu così crudele la loro percossa, che la metà solo potè con difficoltà ridurfi à falvamento, facendo indi intendere al Bassà voler essi più tofto disperatamente perire coll'Armi in

rannia Turcbesca. Nel mentre che la Chiesa universale era intenta con atri di penitenza alla conquista del Tesoro dell'Indulgenza in vigore del Giubileo divulgatosi per ordine del Pontefice Paolo, l'Erefia, che come mostro hà

Nn 2

mano, che vivere schiavi pacifici della ti-

ANNO però una tale immagine della Chiefa, quale 1617 hà l'ombra col corpo, volle effa pure renderfi Fato Girbi- celebre per fimile concessione; per locche Gio:

Giorgio Elettore di Saffonia, e Capo de' Luterani, pubblicò su lo spirare del mese d'Ottobre un altro Giubileo a' feguaci di quella Setta da celebrarfi in tre giorni di orazioni, e digiuni, per festiva commemorazione del tempo nel quale Lutero appoflatò dalla Cattolica Fede, & al fautto fine del Secolo intero terminato da sì perniciolo attentato in ruina dell' Anime loro quest' Anno prefente, che anzi per folennizzare un fatto creduto da effo Elettore per memorabile fece battere alcune medaglie con tale inscrizione: Saculum Luteranum, è come i Calvinitti perpetui nemici de' Luterani (ono poi con essi in persetta. Alleanza per versare il comun veleno contro la Sede Appoftolica, anche il Conte Palatino Antefignano loro volle pratticare una fimile celebrità, diforme

però dal fuddetto efecrabile rituale, mentre E felt de non potendo dirfi chiufo il Secolo Calviniano, quando furse Calvino tanto posteriore à Lutero, folennizò le glorie fecolari di lui, non perchè le reputasse degne di memoria, mà perchè erano molette alla Chiefa Romana, ordinando disputazioni dottrinali in quei giorni, dirette però alla Conclusione, nella quale i disputanti erano già totalmente concordi, cioè delle cagioni per le quali eransi sottratti dalla soggezzione del Papa, che in fottanza nulla altro importava, che

la rabbia del loro Maestro Calvino contro la

Dottrina Cattolica. In Francia rifplendeva fempre più grave

Ex Exitat nellagiovinezza del Rè Luigi la maturità Cardinal. del fuo fenno, e la virile fortezza, con la Spordara quale già haveva intrapreso di vincere la Nas. 18.5. contumacia de i Grandidel suo Regno, i quali nella condizione del Vaffallaggio, e nei pretefti d'un'intera obbedienza al Sovrano in fostanza con frequenti armamenti, e fedizioni pretendevano di gareggiare con esfolui, edichiedere le grazie non con l'umili apparenze di supplicanti, mà coll'ardimento d'armati, havendo formati nuovi Eferciti tanti quanti ne volevano vari partiti furti fotto diversi Capi à contrastarli l'ub-

bidienza; e fatti prima giudicare, e condannare per Reidi maetta offefa 1 fuddetti faziofi dal giudizio forense del Parlamento, fece muover col miglior nervo delle milizie il Conte di Ovetnia verso la Città di Soisfons, la quale effendo luogo non meno di adunanza de' fazioli per i Configli che il prefidio per fostenere la loro contumacia, sti-

mavali essenziale di espugnarla in primo ANNO luogo, e per toglier quell'afilo alla difubbidienza, e per battere i Capi, che vi erano refugiati ; perocche cinta essa Città di formale affedio, benchè fosse difesa dal Duca di Mena restò in pochi giorni espugnata : come con altro Efercito il Duca di Guisa attaccando i fazioli, ch'eranli ricoverati in altri luoghi, e fottomettendoli colla forza armata, tutti eran ridotti à professare il dovuto offequio al Rè pottati dalla violenza, ò debellati dall'Armi, ò allettati dal do-

vere. Questi rimedi per quanto fossino vigorosi non arrivavano però ad introdurre negl'ani- Ex Epitet. mi amareggiati de' Grandi Pamore dov u- Bentrol to al proprio Sovrano, mentre anche nella in.cie. più violenta depressione de corpi rettan esti invincibili, e liberi in qual fi fia più crudele oppressione della tirannia, non che ne' Reggimenti temperati di piena rettitudine. Quindi è che il Re rivoltò il pefiere à fagrificare alla pubblica foddisfazzione del fuo Re. gno come vittima il Marefciallo d'Ancrè, che con la Podesià, che havcasi usurpata coll'arroganza, e con la poca estimazione de' Principi, era gia caduto in tale abborrimento di tutti, che l'odio folito eccitarsi contro i Gran Ministri poco grati, non era, che una larga appendice à quella, che nudrivafi contro la di lui Persona sopra ogni eredere fiero, & universale. Nè manco la l'Anne. Corte ad armare co' propri strali la giusta indignazione del Rè, mentre egli nell'età di dicialett' Anni ferio, riflessivo, grave, solitario, e maturo ben pefava gl'artifici, che havea feelti il Marefeiallo fuddetto per nafcondere alia fua mente l'eccelfa cima del commando, che egli mirava da lontano goduto da'propri Ministri, mentre/egli occupavafi per loro configlio ne' deviamenti della caccia, de giuochi, e de trastulli giovanili; ch'anzi fendofi introdotto dallo stesso Ancrè il Signore di Luines nato di nobili mà poveri Parenti in Avignone, perchè appunto servisse al Rè coetaneo ne divertimenti Correfuddetti, egli, ed altri cominciarono in termini oscuri, ed in cenni anibigui,ed in motti fignificanti à dire in opportune congiunture, che non folo i Rei,mà i Rè ancora venivano incatenati talvolta, e che la Corte fabricava catene invisibili per opprimere la libertà de' Principi con l'adulazione, con i E 12 piaceri, con le caccie, quanto la fabreria Luise. lavorava le materiali per gli schiavi; Indi in altre opportunità accennava mirabile la Regia generolità nell'ingrandimento di Ancrè,

ANNO la di lui fagacirà in procurarfi cogli flabiliti 1617 Matrimonj il favore del Rè Cattolico, la prudenza di rirener Piazze ne' confini della

Francia interamente dipendenti da sè per valeriene in ogni caso di tortuna avversa per ficuro afilo, e ne'precipizi per prezzo da comperarfi il patrocinio Spagnuolo con fuggirli ne loro Stati, feco recando il premio per la difesa, che havessero pigliata di lui, che in tanro con le fortezze, col tesoro in mano, con l'aderenza de' Ministra esaltati da luì , colla maggior pienezza del favore della Reina era il Rè in fatti, quando altri, che eran natitali ne godeano un apparente lustro del solo nome. Imbevuto dunque l'animo del Rè di notizie sì effenziali nell'ore del proprio ritiro, che erano molte per la ferietà del fuo naturale, trovandole importantiflime, allettato dall'eminenza del Do-

minio, che vedea ufurpato interamente dall'Ancrè, deliberò di redimerfi dalla inmicri del degna foggezione, in cui le arti di lui lo hatest per veano posto; e partecipato al Luines tanta rifoluzione, chiamato à dir fuo parere il Signore di Vitrì Capitano delle Guardie, egli ne figurava fommamente malagevole la

riuscica, è che sosse così per verità, è che per havere più franca la depressione di Ancrè la fingelse in accrescimento della di lui reità, asserendo, che la prepotenza Spagnuola lo haverebbe a' primi fospetti delle insormazioni giudiziali involato alla pena, e coffituitolo in posto cospicuo fra esti, ed haverebbono ufurpate alla Francia le Piazze che tencanfi à fua divozione, che indi recava inevitabile la Guerra con quella Corona; Che la Regina lo haverebbe sempre coperto da ogni infulto del foro, e che i Ministri della Corona efaltati da lui haverebbono operato con tale fredezza da darli campo à falvamento. Eseril partito più celere, più

spedito, e sicuro sarlo arrestare, e nell'atto stesso farlo perire. Soddisfatto il Rè di un difcorfo sì fondato commife allo stesso Kitrì di efeguirlo, perlocchè enrrando Ancrènel di ventiquattro di Aprile nel Regio Palazzo fermato dalle Guardie, e volendo refiftere, è minacciando fopra l'infulto coll' auttorità, che non sapeva haver perduta, reftò con tre colpi di piftole privato improvisamente di vita, e sepolto il di lui Cadavere privatamente nella Chiefa di San Germano; ma quando si udi esser caduto l'Ancrè in vittima della Giuftizia del Rè, non del furor de' Ministri, ò del caso; corsero rapide le Turbe à distornare il Cadavere, e

datolo alle fiamme con altissime grida di

applaufi furono divise le ceneri come un ANNO Teforo, e vendute al prezzo delle Perle 1617 Orientali à coloro, che o per offese, o per oltraggi, ò per aggravi fottenuti dal detonto, cranfi figurata la di lui strage per tanto cara, che ne pure veduta la credeano, fe il pegno delle ceneri di lui non gl'accertava, che non riforgesse. Tale fù il fine insausto di Concino Concini Marefciallo di Ancrè, il quale reftò convinto nell'eminenze della fortuna di fomma imperizia negl'aforifini della morale, che infegna, non doverfi men credere, che alla grande; anzi à quella della fola Filosofia naturale, che potea farli scernere le differenze, che la natura hà poste srà Francefi, e Spagnuoli, e che le aderenze di questi portano seco le indignazioni degl'altri.

La Regina Maria colpita nel più vivo delle proprie paffioni, che occultavante i diffetti del Concino, ufcendo dalla moderazione nelle querele per i di lui infortuni fù 🕮 14per ordine del Rè efortata, indi forzata ad allontanaríi dalla Corte, paffando ad abitare nella Città di Bles metropoli della Bria, relie date & i Principi, che teneanfi aggravati dall' estinto Ministero di Ancrè comparirono all' ubbidienza del Rè, con protesta di quella sedeltà, che sconosciuta à quello straniere sconoscente haveva loro poste le Armi in mano, che frà le fuppliche umiliflime del perdono portavano a piedi del loro naturale Sovrano, allora che Dio haveva illuminati i primi fpazi del fuo Impero con la pena fatta sì giultamente provareà colui, che era fellone in apparenza di fedele, ingrato in sembiante di zelante, ed orgoglioso in figura di magnifico. E benchè fottero varie le fentenze intorno alla qualità di Concino, non mancando chi l'encomi per buone sù l'incorrotto rapporto di Guido Bentivoglio Nunzio Appoliolico è certo, che furono prave, arroganti, inurbane, crapaci. Permife posciail Real Fisco le diligenze sopra le divulgate colpe di Leonora Galligai Moglie dell'estinto, che recate al Giudizio del Parlamento, convinta, ò volutafi tale dal fervore della paffione d'intelligenza co' Ministri di Spagna, su decapitata, e divampa- di Anan ta con fine tragico, mà da forte Criftiana. Il Rè costituito da táli successi in propria libertà più che della Legge, nell'ufcita della fua minorità fece reftituir alle Cariche gl' antichi Officiali della Corona, e difcacciare 1 nuovi, frà quali fi contò un celebre Soggetto Giovanni Armando di Plessis, di Richelieù Vescovo di Lusson, che ritirato à

ANNO sostenere il suo esilio in Avignone ne uscì poi fommamente gloriofo, come à fuo luogo diremo.

Accoppiò indi il Rè à tali atti della fua Ex Spisson. Giustizia quelli della sua pietà verso la Chiefa Cattolica, ordinando per Editto, che nel Paese di Bearne vi fiorisse libero, e pubblico l'esercizio della vera Religione. E

quest' una Regione nelle falde de Pirenei, duzione dell' Erefia di Calvino havea cacciato, e quasi che estinto l'uso della Religione Cattolica: come luozhi di proprio Patrimonio della Reina di Navarra Giovanna Madre di Enrico Quarto, che erastata la principale protettrice di quella Setta; e benchè nel Decreto dell'Affolizione di detto Rè havesse Clemente Ottavo imposto al medesimo l'obbligo di restituirvi l'uso suddetto, anzi fondarvi Monasteri di Religiosi dell' uno, e dell'altro fesso, essendosene per varie cagioni diferito l'effetto, il Rè Luigi riparando alla spirituale ruina cagionata dagl'errori dell' Ava, e dalla negligenza del Padre costituì base di quest' importante esecuzione detto Editto, che fù successivamente armato da tutta la violenza delle forze perchè superasse gl'ostacoli, che raccontaremo della pertinace renitenza di quei Set-

L'altr'opera di Pietà, che si propose di Es feiden fare il Rè Luigi, fù il foccorfo a Sacri luo-Et Brien, ghi della Terra Santa; perlocchè entro il

mesed'Agosto diè incombenza à Francesco Cardinale della Roccafocò, & al Duca di Nivers, acciocchè conferendo in uno i Con-" figli, & il zelo per la Criftiana Religione, ma Santa- nel fervor del quale ogn'uno di effi acclamavasi spettabile, proponessero le forme più conveneyoli, ed insieme conserissero in uno i fullidi per il riftoro del Sacrofanto Tempio Gerofolimitano, per l'ornamento del Santo Sepolero, e per i Sacri parati di quelle Chiefe derelitte dalla custodia de' Principi maggiori del Cristianesimo; e giacchè sì nobil pensiere fù una dell'Idee eccelse di Enrico il Grande, fù agevole alla pia intenzione de" Personaggi suddetti rinvenire tal somma di contanti, che supplisse alle accennate necesfirà di quei Santi luoghi, verso quali riesce pur degno di commendazione, che i Monarchi Criftiani impieghino i pensieri persoccorrerli con l'elemofine come privati, giacchè la loro divisione ritarda, e contende loro di coprirli coll'Armi, e con la forza, che pure Dio hà data esuberante per trarli dalla schiavitù Ottomana, & apparecchiare a' Fedeli

ficuro l'accesso, e la libertà à quella Regio. ANNO ne, nella quale il Verbo Incarnato hà, & in vita, & in morte operata la redenzione di tutto il genere umano dalla schiavitù di Satanallo. Con questo pensiero il Rè Luigi ne nutrì indi altri egualmente pipe generofi,che à proprio luogo riferiremo; come frà tanto egli usci da Parigi, e passando nella Città di Roano Capitale della Normandia, ivi celebrò un'adunanza, ò fia Congregazione de' principali Deputati delle Provincie del Regno, per regolamento delle Taffe, e Collette doyute al Regio tesoro, e per sar mostra all'università del proprio Vassallaggio, cheeglisì giovane di Anni era vecchio di ore, che la feria, & attenta applicazione al culto della Giuftizia, a' vantaggi della Religione, & al ben pubblico dello

Stato egli in gran parte impiegava. In Spagna fosteneansi vigorosamente l'efecuzioni, che con evidente rigore dava-no a' cenni di quella Regia il Governator di 1001-1001-1 Milano Toledo, contro il Duca di Savoja, & il Duca di Offona, Vice Rè di Napoli, contro la Repubblica Venera; e conoscendo il Pontefice Paolo riuscir totalmente va- 1961 del na l'interposizione degl'usizi suoi , per mezZanestie
zodel Cardinale I adoustio in addolcimen. Par la Fan zo del Cardinale Ludovisio in addolcimen- [a luli to dell'asprezza del Toledo, stimò espediente secondo i cenni, che glie ne diede con la solita soprassina prudenda il Senato Veneto. di raddoppiare le premure, e render sempre più efficaci l'efortazioni, e le preghiere appresso lo stesso Rè Filippo, mentre quando dal di lui Configlio fosse uscita positiva rifoluzione per la Concordia delle cose d'Italia, ò il fervore di quegli avversi Ministri sarebbesi intepidito, ò haverebbono caricati sè medefimi della taccia di difubbidienti se resistevano, da che non mancavano sentenze di Uomini faggi, che le operazioni per i perturbamenti d'Italia, procedessero da un languido cenno della Corte di Spagna, e si eseguissero da un serocissimo odio de Ministri fuddetti: Incaricò per tanto il Papa al Nunzio Appostolico Francesco Cennini Patriarca di Gerusalemme, perchè operando di concerto coll'Ambasciatore Veneto Pietro Griti, efficacemente infiftesse col Rè, Nassalo al e col Duca di Lerma primo Ministro, perchè si dassero ordini risoluti per la Pace d'Italia. Si diè dunque egli à persuadere all' uno, & all'altro, di havere Oratori alle proprie istanze, i due Imperatori, che pon-

gono in necessità d'ubbidire qual si sia più

vasto, e sormidabile Impero, cioè Interes-

se, e Riputazione, e non potersi figurare

ANNO cafo nel quale gli fiimoli dell'uno, e dell'al-1617 tro fossino più acuti di quello, nel quale pa-

rendo, che la riputazione Regia fosse sopram. modo impegnata contro i Savojardi, era bastevolmente sostenuta nel proprio decoro dall'occupazione dell'importante Piazza di Vercelli, fenza cercar altri cimenti, che potessero diminuirla, quando in quello Stato depresso conveniva al Savoiardo ricever quelle Leggi , che all' arbitrio Sovrano , e trionfante di Sua Maestà Cattolica fosse paruto d' imporli, e non avvertire poi la Prudenza di ridurlo à termini più ftretti per non esporlo à quell' estremo, che indi sa precipitare gl'Uomini ancor ben misurati nella disperazione, mentre ridotto che egli fosse ad havere ranto poco vigore, che disperasse la propria fusfistenza, chiamarebbe le Armi Francesi non più aufiliarie in Italia, come per lo paffato, mà principalmente operatrici per vantaggio loro, gettandosi in braccio al Rè Luigi con totale obbedienza, e costituendo per tale strada la Monarchia Spagnuola à contendere non più col Duca di Savoia Principe debole, e di Stato separato, mà col posfente Rè di Francia, che acquistando la Savoja, & il Piemonte portava allo Stato di Milano un confinante formidabile da trovar cimenti vantaggiofi con le forze Cafrigliane, che se bene potentissime in tutte le parti del Mondo rimaneano inferiori nello Stato di Milano per ollare con tanta potenza quanto potea effer quella di Francia, e di Savoja frette infieme da un folo oggetto di far le conquiste per quella Corona; e quindi mifurarfi palmare lo (capitamento dell' interesse, quando principiata la Guerra con un debole, e superabile inimicocambiavanfi le contingenze per doverla terminare con uno di gran lunga sì pollente, equel che niù riusciva pesante con un totale scomponimento di quella Pace, che frà le due Corone haveano stabilito con tanta confusione dell'Erefra i Regi Matrimoni . Implorarfi perciò in sì propizia opportunità gl'effetti della Clemenza Reale, che poteansi esibire si ben configliati, edall'Intereffe, e dalla Riputazione della Maestà Sua. A tali espreffioni del Nunzio, e dell'Ambasciatore Veneto si dimostrò inchinevole il Duca di Lerma, à cui i ragguagli di Francia havean tolta la confidenza di haver quella Corte fonnolenta nella fuprema direzione dell' estinto Ancrè, e contribuendo i somenti

l'emulazione, che correvali col Toledo Go-

vernatore di Milano, che palefayafi privato

del Rè in Italia quanto egli era in Spagna, ANNO e perciò à fine di costituirsi arbitro della Pace, edella Guerra, ed abbassar la potenza usurpatasi pell'alto dell'Armi in Italia, insinuò al Rè di non rifiutarfi i progetti del Nunzio, e dell'Ambasciatore, mà introdursi nello stesso suo Real Consiglio il maneggio della pace, anche rispetto alle differenze del Friuli colla Repubblica per cagione degli Ufcocchi, non che di Milano col Savojardo, riducendo cosi il Toledo in quell'or- Rich dine inferior de' Ministri della Corona, che F4rimaneano in pace dipendenti dal cenno del di lui alto Ministero; e perciò data dal Rè questa risposta, che portava l'inchinarsi il Rè à trattare del pari col Duca di Savoja, che gia fi fentì con tanto abborrimento, efibì indubitabile argomento della mutazione delle cose, quando il tuono delle voci era tanto differente da quel tempo nel quale udivanfi come barbari i vocaboli di Pace, e di Concordia.

Frà tanto le Navigazioni de Vassalli fcoprirono al Rè nuovi Stati, havendo al- ze sperde, cune Navi Spagnuole penetrato ad un continente di Terra di grande estensione, e di fomma fertilità, detta la Terra Auftrale, come opposta alla Plaga meridionale della seggio stessa Spagna, chiamata per qualificare nell' " Aud ampiezza del nome la grandezza della conquifta, la quinta parte del Mondo; mà come riuscì essa priva delle miniere d'oro, e d'argento, che sono quelle in sostanza, che rendon prezzabili gli Stati posti in lontananza cosi sterminata, poco conto indi si fece della fola estensione del Dominio sopra Vasfalli barbari, indomiti, e feroci.

In Polonia amareggiavafi grandemente l'animo gloriofo del Rè Sigifmondo delle proprie strettezze ricomponendo le confu- Ex Sports. fioni del proprio Erario, non meno che dell'Efercito, cagionateli dalla difficiliffima Guerra di Moscovia, à fine di moversi à sostenere in parti più prossime i propri diritti per la Corona di Svezia, dovutali in restituzione dal Rè Gustavo figliuolo di Carlo, che già con tanta ingiustizia glie l'haveva usurpata, à fine di far colà fiorire unitamente col proprio Dominio l'abbattuta Religione Lega di Se Cattolica, della quale era foprammodo fer-sia, e Das vente. La divulgazione d'Idea sì nobile gli no Poloni fuscitò contro una lega, che rendè poscia fommamente dura l'impresa, mentre penetratali da quegli Eretici, e particolarmente dall'occupatore Gustavo, appuntò un'adunanza de principali fatrapi del Luteranismo ne' confini del Regno di DaniANNO marca, dove parimente trovossi quel Rè,
1617 & ivi slabilirono di comune Concordia un'
Alleanza contro il sudderro Rè Sigissimondo,
e per conservazione degli Statial Rè Gusta.

e per confervazione degli Stati al Rè Guitavo, e della Religione Proteflante, che anzi il medefimo Svezzefe militarando quanto doveffe effere implacabile l'odio di Michele Gran Duca di Mofcovia contro la Polonia, alletrò ancor lui alla detta Alleanzagl'effetti della quale à fuo luogo narraremo.

10 Indigitatera l'Excisi, che havea negaExtimus ta ill'animo del Réciliacopo la confolizione
con la sei di poten più fortemente impugnare l'unità
Excisione della Chiefa Cattolica, gli efibi in quell' Ansistema i con contenzioni ; che fiurfero à conqualsistema i con contenzioni ; che fiurfero à conqualcon l'animo della Chiefa della Colicia del Protellanti, coEstimo, farte la Pace delle coficiera del Protellanti, coEstimo, che tanto fiudiava fidi itabilitar nelle regioni
con l'animo della Chiefa della colicia della considera della colicia della c

che tanto findiavaf di Habilire nelle regioni Serrentrionali con porle in libertà di credere ciò, chead ogn'uno era à grado, purchè habilitica non credeffero fecondo gl'infegnamenti delrendati mai figura de la compania del care di conrendati mai figura de la compania di conrendati se la compania di contra di concernati di conpania la Setta degli Arminiani , era fuccelli ymmene fatta gentrice di più ferali

divisioni, costituendosi altri col tirolo di Remostranti Calvinisti nella Scuola Gomarica, & altri col nome di Contramostranti declinando dal rigore, e rigidezza delle fentenze di Calvino, erano altrerranto rabbiofi nel fostenere infallibili le s'entenze loro intorno alla divina Predestinazione, quanto erano contro la verità Cattolica, dalla quale non poteano venire illuminati, mentre per quanto fi discostassero dalla Dottrina Calviniana non poteano approffimarfi alla cognizione della verita, perchè diriggevafi il loro viaggio alla parte contraria, che intraprefero à seguire nel punto, che l'abbandonarono; e quindi non fà meraviglia fe fartafi una picciola confusione genitrice di una grande, e quelta di una maggiore, fi raggruppaffero

in tal forma le difficultà , e l'e differenze

capitar de la chei nece di forge liber risanace

facto empre più involti negl'errori. Impe
catione conce l'embe gli melle titte della stera nece
catione conce l'embe gli riceltari della stera nec
riceltari di la comprendita delle opposi
zioni foffitche contro l'antica Dottrina, non

accoppian poi la periplicatà, à il diferni
mento delle ripider, e i olizzoni, cherel
coro più difficili dello fleto intendimento

de'alabaji che efprimento di fernipio d'ete
li più di la comprendita della controli della della

l'esperimento della di la controli della della

l'arminati, a di la tinedere com ne
li e gli 'Arminati, a di tinedere com ne-

diocre, e non profonda cognizione le diffi-

coltà, nè havendo poi eminenza di giudizio

per fuperarle, costituirono due partiti, l'uno ANNO accolto in protezione dal Conte Maurizio di · 1617 Nastaù Gomarista, ò sia vero Calviniano, e gl'altri da diversi Maestrati delle Provincie unite, che non tanto tenaci nella purità di quel testo, allargavansi ad opinioni più arbitrarie; la qual divisione procedendo ad implorare le armi per fusfidio delle lettere, non furono parchi i conflitti, che furfero frà l'uno, e l'altro partito, ò frà Città, e Città, ò frà Provincia, e Provincia, come rapporteremo; perlocchè comprendendo il Rè Giacopo, quanto rimanesse ossesa doil Rè Giacopo, quanto rimanene oneix Trangli, l'eftimazione, ch'egli pretendea doverfi al-che ni preve la prerefa infallibità della fua Catedra, ftu-de il Rè Giacopo. diavasi con espressa spedizione di Ambasciatore, con efortazioni maestrali, con declamazioni ferventi di comporre le differenze medesime, stillayasi in sudore, & in inchiostro, nel comporre Apologie, ò scritture conciliatrici, e nella perquifizione di ciò che in foltanza è irreperibile, cioè della Pace, e Concordia, negli Articoli della Fede fuori dell'unità della Catedra fuprema, e di togliere alla moltiplicità dell'Érefia i Gemelli, che hà seconati ad un parto,

Civile. In Venezia portando sempre più invitta il Senato la Costanza per sostenere nelle emergenze di Lombardia la libertà d'Ita- uni Ecleri lia, e contro l'Arciduca Ferdinando nel contro l'Arciduca e l'entre de la contro l'Arciduca e l'entre de l'entre Friuli le proprie ragioni , haveva condotto ma o i al foldo un Reggimento di mille Olandesi fotto il Colonello Vassenoven, e di tre mila fotto il Naffaù, che non folo riufciva fpiacevole agli Spagnuoli, per la qualità della forza, che accrefcevafi alla refiftenza delle proprie Armi, mà ancora per vedersi stretti dalla corrispondenza delle due Repubbliche, e di Venezia, e di Olanda, una tenuta ribelle, l'altra nemica; e quindi fi rivoltarono à destare nel Pontefice Paolo l'indignazione d'un'alleanza sì esecrabile per disposizione de' Sagri Canoni, e per l'introduzione degl'Ererici in sì groffo numero in Ira. "Unimer lia per l'introduzione dell'Erefia; perlocche querelatofene il Papa coll'Ambafciator Veneto Simeone Contarini, rifpole egli, che la necessità era quella Imperatrice delle dispense, che non tanto estorcevale dalle Leggi Ecclesiastiche, mà dalle naturali, e divine,

e che occupando l'Impero Spagnuolo una gran parte delle regioni Cattoliche, ò per

Vaffallaggio, ò per aderenza, non potevafi

alttove provvedere di Milizia per sottrarre

delle dissensioni, e confusioni del Governo

la comune libertà d'Italia dalle di lui oppres-

Personal by Control of

ANNO fioni, che valersi degli Eretici, i quali però 1617 fervivano alla Repubblica nella forma che i Rifest Maomettani servivano schiavi in tante Galee Cattoliche fenza pregiudizio della Pietà, e Religione, che ereditaria nel Senato per sì lunga discendenza dagl'Avi volca egli custodire immacolata, anzi coprire col braccio di tutta la propria forza da quella di qual fi fosse oppugnatore, godendo, per mantenerla vigorofa, della dispensa di valersi del susfidio degl'Olandesi col proprio denaro. Alle quali parole il Papa, che ben sapeva haver la Religione non tanto l'uso per le cose sacre, quanto gl'abusi per i pretesti peofani, raccommando al Senato la vigilanza, acciocchè il commercio degli Eretici non infettasse i Cattolici, che era l'unico stimolo che pungevali il Guore in quell'affare. Rinforzate dunque con si poderofi fusfidi le Armi in t della Repubblica intrapresero nell'Istria

l'assedio di Zemino, che superato incontanente fù ancora vinto il Castello furiofamente berfagliato da tre Batterie. Nel Friuli furrogato al defonto Giustiniano Giovanni de' Medici figliuolo naturale di Colimo Primo Gran Duca di Tofcana fatto celebre nelle Guerre di Francia ed Ungheria, fi alzarono Forti per nuovamente ftringere la Piazza di Gradifca, come altresì gl' Austriaci arrestavano l'accesso de' nemici con fomiglianti fortificazioni, e profeguendo gl'aparecchi, conquistata la Piazza di S. Floriano sotto il commando, e piena direzione di Antonio Lando, sostituito al General Priuli, scorrendo il Distretto del Carso, accampandofi finalmente al formale affedio di Gradifca, e construtto un Ponte alla Fara nella corrente del Lifonzo, nel tempo che confono la necessità di edificarlo di nuovo, per efferli diflipato dalla crescente delle riviere ingroffate da' diluvi delle pioggie, hebbe agio il Tausmettori di meglio proyvedere alla disesa della Piazza, alzando un Rivellino alla ripa dell'Upao, nel qual tempo colpito da un'artiglieria Veneta cedè colla fua morte il luogo all'Almarrades, che profeguendo intrepidamente la difefa, ancorchè la penuria delle munizioni la rendesse formamente malagevole, nondimeno foccorfo opportunamente all'ombra del Fonte Stella per la corrente del fiume da buoni fquadroni, e provvisioni, deliberò il Nassaù doppo haver superati gl'altri Forti di tenta-

celso. Erano però queste azioni, benchè servi-Tomo Primo .

de nell'operazioni militari, tepide rispetto à ANNO quelle che per diversione, ò per antipatia rachinava contro la Repubblica Pietro Gironi Duca d'Offona Vice Rè di Napoli, il Decadi Ofquale coll'acutezza del proprio ingegno fli- feu intule mando di colpir la Repubblica nel cuore «-

con disturbarli il Dominio del Mare Adriatico, deliberò d'introdurvi Legni armati, ò per infultare le spiaggie della Dalmazia, e dell'Istria, o per battere l'Armata Veneta; per ficurezza delle quali imprese conoscendo, che le spiaggie della Puglia, e dell' Abruzzo non haveano Porto per ricovero delle sue Navi, introdusse prattica colla Repubblica di Raguía per godere l'Afilo di molti, che nella poca estensione del suo Stato apronsi dalla natura in diversi seni, ò del continente, ò dell'Ifole, che stese lungoà i Lidi della Dalmazia gli fanno prospetto; & accordata non tanto per timore della potente Monarchia Spagnuola, quanto per antipatia, che corre frà la più picciola, ela più grande Repubblica Veneta, ogni affistenza all'Offona, egli mandò fotto il comando di Francesco Rivera dodici Vascelli che ricoverati ne' Porti Ragusei corseggiarono il Golfo; e ben'chè dalla Corte di Spagna havesse egli divieto per un tale attentato, con tutto ciò fattofi pregare dal Configlio di Napoli, che dicono Collaterale à titolo di reintegrare i danni de' Vasfalli cagionati da' Veneti, volle che partifle; e come questi moti ostili , che pratticavanfi dal Vice Rè contro la Repubblica erano più tofto permiffioni, come dicefi, à chiufi occhi, che impulsi di commandamento del Rè Cattolico, per tener forse aperta l'apparenza d'una Guerra dissimulata, per indi valeríi delle opportunità, se gl'eventi si accozzassero da più parti propizi per fare qualche infigne apertura, che allora merita se la pofitiva dichiarazione Regia, portava le sole Insegne del Vice Rèquasi che amica la Monarchia, il folo Ministro fosse l'aggressore. Frà i gravissimi perturbamenti del Senato inuna mossa tanto impensata sosteneva il carico del commando dell'Armata Navale Giust'Antonio Belegno, il quale con sette Navi, quattro Galere große, tredeci fottili, e quindici Fuste affacciatosi all'Armata Spagnuola nelle vicinanze di Lefina, il Rivera ttimò bene di ritirarfi nel Porto di Brindefi . da dovedato tale ragguaglio al Vice Rè con re la demolizione ancor di quella, il che lapretesto di machinare attentati contro gli Stati Ottomani, ricercò per l'unione delle fciò che l'Anno vegnente ne vedesse il suc-Galere Ponteficie, Maltefi, e Tofcane, mà le istanze portate à Roma, Malta, e FioANNO renza dalla Repubblica, che fecero cono-1617 scere opposto totalmente il di lui disegno, li portarono la negativa; & havendo fatto preda il Rivera d'una Nave di Merci de' Veneti, rinforzò il Vice Rè con diciannove Galere commandate da Pietro Leiva, la propria fquadra, equindi avanzatofi con tante forze al Porto di Santa Croce di Ragufi, fi trovarono à faccia coll'Armata Veneta, che con vicendevoli scarichi del Cannone

null'altro feguì, che la preda d'un Vascello Olandele fatto dalla Spagnuola: mà accresciura ancora la Venera dalla squadra di dieci Galee di Candia, & affunto con fuprema uco la auttorità di Capitano Generale à comman-Mris, e per darla Gio:Giacopo Zane, fi avyanzò per conket di Mer-traftare alla Spagnuola essedo stato lo sbarco che fece in fine in Dalmazia à Traù vecchio, con depredamento di Barche minori, & incendio di Campagna, ignobile impresa di forze sì poderose, riuscito impotente il Zane di trovarsi à farli contrasto per mancamento di sento necessario al moro de Legni groffi; e mentre che la Spagnuola avanzavafi per occupare nell'Iftria il Porto di Pola s'incontrò nella Galea de' Mercanti , Legno inetto à combattere, mà atto à foddif-

e senza difficoltà se ne impadronì ritirandosi come trionfante al Porto di Brindefi. All'evidenza di taliostilità, che la pub-22 blicità notoria verificava per incontrafta-🌣 bili, ò la fama, ò la verifimilitudine con la cautela, fecero suscitare discorsi à pregiudizio della Coudotta del Vice Re, ma o coll' Office bis rore ne' Veneti, che egli medefimo deteftava

far con la ricchezza delle Merci i Predatori,

incerrezza di fallaci congetture, ò coll'appathe renza di tentare quei rimedi per incuter terper esecrabili frà le risolute negative di haverne havuto pensiero. Fù dunque detto, che egli mandasse in dono al Capitano Bassa Generale dell'Armata Turchesca, un proprio Cognato tenuto schiavo dagli Spagnuoli . e con la libertà di cento altri fchiavi . eccirandolo à valersi della diversione, che esti cazionava alle forze maritime della Repubblica nell'Adriatico, per invadere con ficurezzadi vittoria il Regno di Candia. Mà la qualità delle due Potenze Spagnuola, & Ottomana, fempremai inimiche, fece negare al Bassa quest'impiego delle sue Armi, ò convinse di falfa, e supposta l'invenzione fuddetta; vero è che nuovamente tornò à mandar l'Armara al patleggio del Golfo, e benchè s'incontrasse con la Veneta, la sopravenenza d'una tempesta ne riservò il ci-

mento per un altr' Anno, giacchè la fierez-

za del Vice Rè à travagliar la Repubblica . ANNO era sì rifoluta, e rabbiofa da perfiftere intre. pida per cento. Quanto alle emergenze coll' Arciduca Ferdinando fatto Rè di Boemia. fù col Conte d'Ognate convenuto, che le cofe fi posassero in amichevole accommodamento, purchè alla Corte del Rè Cattolico fi compifie il trattato; al quale effetto l'Imperator Mattias destinò Ambasciatore straordinario al Rè Filippo, il Conte Francesco Cristotaro Chesniler, dove raddoppiatisi ancora gl'ufizi del Pontefice Paolo, e de' Francefi fi instradarono i maneggi à quella pro- l'Arcabas. sperità di successo, che trovatemo l'Anno tuturo. Turbò ancora la Repubblica un altro fuccesso frà i Grisoni, dove havendo spedito il Segretario Padavino per trattar con essi una Lega, si concitò ad opporseli il Governatore di Milano, con espressa spedizione del Mora, e mentre agitavasi l'affare colla forza della profusione di danaro, sù cagionato tale movimento nel Popolaccio di Coi- Diffusto di ra, che il Ministro Venero sù discacciaro, ritirandoli prima in Tolana, poi in Valletelina à Morbegno, e poi nel Territorio di Bergamo, e non tanto fù inibita la trattazione della Lega, l'affoldamento di Gente, la marcia dell'affoldata, mà fù determinata l'erezzione d'un Tribunale con podestà d'inquirire, e punire le aderenze colla Repubblica Veneta, involando a' Comuni quel diritto di libertà, che poi violato anche con fuffeguenti determinazioni hà acceso un fuoco ne' Grisoni , che lungo tempo hà dato travaglio a' Potentati confinanti per effin-

guerlo. In Oriente il Sultano Acmet sempremai 23 vafto, e fmifurato ne' difegni, trovando eccitramenti alla grandezza dell'Imprese Ex 18410.00 da quella difficoltà , che doveano difto- 11. glierlo, benchè la fua vita fosse minac- le dimer. ciata dalle proprie indisposizioni di terminarfi affai in breve ; tanto fi diede à costituire quattro Armate diverse, due Terrestri, e due Maritime. Alla prima assegnò Quemo la repressione del Rè di Persia; alla seconda Torco rio l'oppressione del Polacco; alla terza la dis- comente. persione de Cosacchi, & alla quarta il Convoglio de' Tributi dell'Egitto, e ficurezza del mare Mediterraneo; le quali partite coll' ampiezza di tanti difegni, tutti riuscirono à vuoto, mentre la destinata in Persia di ottanta mila Uomini nulla potè intraprendere, essendosi ritirato quel Rè nelle parti interiori di quello Stato, & havendo defolati i Confini fenza trovar forme il Vifire di ali-

mentare tanta gente, la fame, e li stenti

ANNO la ridussero in breve tempo à trenta mila. 1617 Quella, che in Mare oprò contro Cofacchi, hebbe contrasto; e con essi che li rapirono quindici Vascelli, e co le tempeste del Mare, che ingojarono diciannove Galee. Restò dunque intatta quella, chedovea moversi contro la Polonia, la quale non potè in nessuna

forma operare ne'giorni di Acmet; perchè egli li terminò quest'Anno il decimoquinto di Novembre . Morì più vigorofo che

\* 4 mai nella grandezza delle proprie Idee, e più languido nella debolezza di porerle eseguire, mentre destituto di sorze corporali per le proprie indisposizioni, e delle intel-lettuali per poca capacità, hebbe vigorosa la resistenza de nemici, & insedele l'allissenza de' Ministri; perlocchè provò aspra grandemente la forte, perduti nella fola Guerra di Persia cento sessanta mila soldati Veterani, e cento cinquanta pezzi di Artiglierie, con cinque Piazze importanti di Taudis. Grage, Servan, e Revan; Neli mancaro-

no i due caratteri della Tirannia, ambizione più che vasta; e crudeltà più che barbara; Fù di statura mediocre, di complessione gracile, segnato dal vajolo, d'occhio torvo, d'aspetto non meno che di costumi fiero: e mancando nel fior dell'erà sù li trent'Anni, e non forpafsando il di lui Primogenito Ofmano li dodici, ingiunfe a' Mi-· nistri di non esporre età così tenera alle con-

tingenze del Reggimento, mà anteporre il fratello al figliuolo, che chiamavafi Mustata, che di professione Religioso, come dicono Dervis, era per intelletto stolido, per natura incapace, per esperienza inetto ad ogni maneggio, benchè l'età fua di venticinqu'anni l'havesse potuto illuminare per qualche distinzione delle cose, mà chiuso sempre non tanto nella Carcere il Corpo, quanto nelle tenebre di una totale flolidità lo fpirito, prefervato in vita contro i replicati Ordini del Precessore, fù dalla Carcere portato al Trono per far da esso prospetto al Mondo, e della strana constituzione de'

sfortunati Principi Ottomani, e del di lui particolare infortunio.

In Persia il Rè Abas egualmente glorioso nelle imprese militari, che sagace nella Ex Spiden direzzione dellecivili , conducendo il fuo vivere non mai difgiunto dagl'effetti della and to Ar- crudeltà connaturale alla barbarie de' Par-

ti, & all'avversione, che protessano i Maomettani a' Cristiani, non preteriva occasione di affliggerli, benchè in palefe i riguardi politici sequestrassero la malignità de' di lui. penfieri, acciocchè non ufcilsero alla notizia

2QI de' Monarchi Cristiani, il gradimento de' ANNO quali effettuava perchè fossero seco nell'importante faccenda di debellare l'Ottomano fuo implacabil nemico; e però nella finezza del rispetto col quale riguardava ogni Fedele di Crifto Vassallo de' nostri Potentati nutriva avverso l'odio contro quelli, che, ò erano fudditi della propria Corona, Ex Burno, ò in qualche maniera arrinenti alla di lei Soyranità; perlocchè si rivoltò a travagliare i Principi Giorgiani, che se bene vivono in feparazione dal Capo della Chiesa univer- Netala de' fale per mera ignoranza, sono però Profes.

fori della Legge Evangelica. Chiamafi col nome di Giorgia quella Regione, che gl' Antichi dicevano Iberia, con parte dell'Albania, & Armenia maggiore, la quale corre da i Lidi del Mar Nero à quelli del Mar Cafpio, stendendosi ancora alle Provincie di Curdistan, e Servan, nel qual tratto di Paefe dominavano in questi tempi alcuni Principi con titolo di Rènegli Stati di Testis, Cherì, Mingrelia, & Iberia, la Transpitati debolezza de'quali s'à necessariamente de Giorgini à

penderli, ò dall'uno, ò dall'altro Impero, dal l'arco, Turchesco, ò Persiano, in mezzo alle forze de' quali non è possibile la loro sussisten-

za independente totalmente , e di propria ragione; equindi nelle Guerre, che habbiamo recitate de' Rè di Perfia col Turco, fi confiderò necessaria al proprio Regno l'aderenza de' Principi fuddetti , mentre Acmet per afficurarfi dello Stato di Simone Rè di Teflis, à pretesto di haverli negato nuovo tributo, fatto dalle proprie Armi debellare, lo fece condur prigione in Costantinopoli inseme col proprio figliuolo, che poi rimandò con nuova investitura di quello Stato, la quale dipendenza recente recando timore al Perfiano, anche rispetto di fimile avvenimento con Alessandro Ham-Rèd'Iberia, col dubbio che trà quello Stato collaterale a' fuoi Regni potesse radu-

nia fuoi danni, foce anteporre allo stesso Alessandro i vantaggi, che sarebbero derivati alla di lui fortuna, se declinando dall'i appoggio lontano di Acmet ricevesse la sua tanto più proflima, e poderofa Protezione, giacche haveva ancora un offaggio in Perfia del di lui Primogenito Costantino; mà Alessandro sù i ragguagli, che il medesimo figliuolo havesse appostatato dalla Fede Cri-stiana, rispose freddamente alle istanze del Rè, e firivoltò à fondar le speranze della

nare Acmet le proprie milizie, e monizio-

fuccessione per David Secondogenito, à cui diede in moglie Catterina, Dama di egual-Oo 2

ANNO bellezza, e nobiltà de' principali della Min-1617 grelia, dal quale Matrimonio nacque un figliuolo chiamato Tamaras Mirfa, il quale richiesto dal Rè Abas perostaggio, giacchè Costantino abborrito dal Padre non pareva, che lo raffrenasse bastevolmente, con lo stesso Padre su forza di darglielo; mà trovatolo resistente alle di tui persuasioni di passare al Maomettismo per armarlo col cambiamento della Religione contro il Genitore, ed Avo, si rivoltò à persuadere Co. stantino di ricuperare lo Stato Paterno con isposatsi alla Cognata Catterina, equindi per incaminare all'esecuzione questo Consiglio, fece il Rè chiamare il Rè Alefsandro. e Davidde Padre, e figliuolo appressodi sè, e per liberare Costantino da i Competitori li fece trucidare, non ostaute che vi fossero andati con grande accompagnamento di gente. Vero è che concitatasi da sì serale ragguaglio tutta la Nazione Giorgiana, che doyea foggettarfi all'Appostata Costantino.e farlo falire al commando per i gradi di una tale empietà quale era della morte de'ven Principi, si collocarono per escluderlo i Principali con la Regina Catterina, che dovea contro cuore sposarsi all'Appostata Cognato, e disposti in vicinanza della Cirtà capitale cinquanta periti Archibugieri sostenuti da otto mila Soldati nascosti nella foresta, in accostarsi Costantinoà pigliare il possesso del nuovo Dominio venne colpito in untratto dalle cinquanta archibugiate, al rumor delle quali fortiti i foldati nascosti trucidarono il rimanenre del feguito Persiano, col quale havealo il Rèpremunito; mà come ardeva per ogni parte la Guerra cò gl'Ottomani, non folo il Rè Abas diffimulò l'ingiuria, e la retitlenza fatta a' propri ordini, dimostrando compatimento verso la Reina Catterina,e la necessità de' Giorgiani mà gli rimandò anche il figliuolo Tamaras,il quale (posatosi con altra Dama principale di quel fangue per nome Alojaffe di Teffis, l'ifteffo trattato del Matrimonio esibì nuove occasioni di trodi al Rè Abas, mentre emulandosi in pretenderla altro Competitore, chiamato Alojasse parimente, messa in un Castello allettava ambedue ad attaccarlo ostilmente per darsi in sposa al vittorioso, benchè poi tale rimanesse Tamarassenza sangue, per la cessione sattali dal Rivale spontanea, per haver scoperto, che il Rè con lettere eccitavali ambedue à batterfi, per vederli ambedue distrutti; perlocchè caduto in odio soprammodo a' Giorgiani sì perverso trattare convennerodi liberarsi da tante frodi, e con

espressa spedizione ad Aemet darsi alla di lui ANNO protezione, Il che rifaputo dal Rè Abas 1617 precipitò in tale furore, che volle trucidare di sua mano quei Ministri, che voleansi opporre alla mossa personale, che voleva sar contro i Giorgiani peruna severissima vendetta.

Con tutto ciò doppo calmati i primi bollori della fua collera alzando per profpetto Exelleredelle frodi , che voleva intentare una finif- mi fima diffimulazione delle cofe paffate, introdusse trattato di Concordia con la Regiria Catterina restata al governo dello Stato, per la fuga pigliara dal figliuolo Tamarasalle prime novelle dell'indignazione Persiana, e convenendo, che essa con cinquanta Grandi della Giorgia fosse à trovarlo per giurare la nuova confederazione fotto i propri Padiglioni, ivi trattati con lautezza, e compi. Corrente to l'atto del giuramento fù il primo della più Corre funcita, ò luttuofa Tragedia, mentre licenziati con amorevoli parole i Giorgiani furono in mezzo al viaggio trucidati per ordine fuo, e la Regina Catterina trafmeffa carcerata in Infpaan, concedendo poi il Regno di Tamaras in Feudo ad un 'Cristiano rinegato discendente dalla stessa Prosapia de i Rè antichi, à cui ancora diè per Moglie una propria figliuola, e moltiplicando altre stragi contro gl'infelici Giorgiani per maggior sicurezza del nuovo Rè, e per totale esclufione del deposto Tamaras, si rivoltò per compimento della barbarie à voler la morte della Regina Catterina, la quale trasportara dalla Regia à Chiras fù ivi da' Carnefici per ordine Regio destinata à sostenere la più crudele strage, che potesse decretare la Barbarie, e come l'intenzione del Rè diriggeafi ad oltraggiare Tamaras, che conofceva foprammodo zelante della Fede Cri- soei firazio stiana, à fine di sarli pervenire più doloroso ferrezil ragguaglio de supplici della Madre con quello, che havesse rinegato Gesù Cristo, non lasciò intentata nelluna arte per indurla al Maomettismo, mà forte, e costante la pia Regina, dando le fue parti mà con decoro al dolore per senso di natura, il rimanente de' sensi esibì alla pazienza, ed al patimento, il tutto fotto la fovrana direzione di un'invitta, e Cristiana fortezza; e quindi con la letizia di dover terminare in breve i disaggi della sua prigionia con la gloria di Martire, e della Patria, e della Fede, destò con le più vive preghiere ranro compatimento nel Governatore di Chiras, che non li negò l'unico conforto richiesto frà profuse lagrime, della visita di un Religioso

ANNO Agostiniano per una spirituale conferenza 1617 in affettamento degli scrupuli della sua Coscienza, la quale permella, se bene con difficoltà, proftrata la Regina ne' ginocchi impetrò da lui l'affoluzione delle cenfure per la scisma nella quale era essa vissuta per mera ignoranza fuori della Communione della Chiefa Cattolica, fecondo i Riti della quale fù anche premunita de' Sacramenti , e poscia ricopertasi il capo su condotta nella fala, dove barbaramente spogliata delle proprie vestimenta, con tenaglie infocate le furono recife le poppe, scarnificate le braccia, ne quali crucciati, nulla altro proterì la fua lingua, che la frequente invocazione del nome di Gesù ou or Crifto; & indiin uno stato sì deplorabile fatta scheletro spolpato ancorchè viva sù portata al foro, e gittata à divamparfi in un

gran fuoco, affiftita fempre dal Religiofo

fuddetto, che involando frà quelle ceneri

il cranio lo portò in confolazione al Figliuo-

lo Tamaras per si flebile, e dolorofo avvenimento.

Anche la Chiefa del Giappone meritò le Ex Press. Benedizzioni della Grazia di Dio, le quali se imprefe confortarono la fortezza di quei novelli Cridan. 1671. Stiani per non sgomentarsi da i rigori della perfecuzione, che accenammo roverfeiara loro adosso dal tiranno di quella Regione Daifusama, mediante lo scritto editto, che annoveravali frà Rei i più deteftabili della Maesta offesa, e la prosessione della Fede di Crifto frà i delitti capitali : attefocchè fe bene era passato frà morti il di lui Figliuolo Xogufama niente meno crudele, ò detestabile per sì irragionevole odio di quel che fosse il Genitore, proseguì l'esecuzione dell'empio Editro con tanta maggiore barbarie, quanto ella è più connaturale alla furibonda età giovanile, che alla maturità

gnuolo d'origine, Sacerdore, e Teologo dell' Ordine degli Scalzi di San Francesco, nato nella Terra di Crevera della Diocece di Tocontrolla della compania della Diocece di Totalidiar ra, parimente Sacerdore della Compagnia della Circi della Terra di Comura, i ni vicinazza della Circi Capitale di Nangasfacchi, dove straziati con i più barbart trattamenti entro

degl' anni avvanzati ; Et havendo egli or-

dinato una severissima inquisizione contro i

Sacerdoti, e Miffionari Appollolici ancor più rigida, che contro i Crittiani Secolari, e vivendo sconosciuto intento al servizio dell'

anime tedeli Frà Pietro dell'Assunzione, Spa-

l'orrida Prigione , fe bene per poco fpa-

zio di tempo grandemente penofa, miacon ANNO il loro Crittiano valore fopraflando a gli 1617 frazi della crudeltà per virtà, fatti come il Sole, che per quanto fi offitichi dalle nuvole non cella mai dal fuo viaggio, non perde ne gl'influtfi, ne gli fiptendori, conier-

varonii forti, coltanti, & invitti, finalmente il giorno ventefimofecondo di Maggiodi quest' Anno per sentenza del medesimo Tiranno fù il fuddetto Frà Pietro codennato ad effer pubblicamente decollato: Al rassuaglio della quale condanna non punto finarrita l'intrepidezza che havea palefata ne' preteriti stenti, non hebbe pensiere più vivo, che entro le mani de' medefimi Carnefici darsià scrivere una lettera a' suoi sigliuoli spirituali per animarli alla Costanza dovnta à professarsi della Fede, e per implorare l'ajuto delle loro Orazioni, à fine di meritare la grazia divina per potere coll'invitta fofferenza del fupplicio premunire il fuo paflaggio, come poscia con chiara fama fostenne indi la morte. Così ancora il suddetto Gio: Battista nel medesimo giorno, e luogo fatto Collega à Pietro nelle giorie, co-

me era ftato nelle fatiche Appostoliche, con

pari intrepidezza accolta la fentenza di mor-

te, come quelladi ogni più eminente fortu-

na, diede parimente il sangue in testimonio

di quella Dottrina che havea predicata con

tanto zelo, e fervore, onorando i Criflia-

ni non men con le lagrime il loro avvenimen-

to, che le reliquie de' loro Cadaveri con rapirle come arredo preziofo. Peri quest' Anno nella Città di Parigi doveera vissuto con fama di poco Amante del- Ex Bries. la Chiefa Cattolica Augusto, ò sia Agosti- Mere node Tu, o Tuano, scrittore di un gran This libro istorico ripieno delle avversioni, che il di lui cuore professava alla Chiefa, storcendo in grazia di fenfo tanto depravato, ò con impropri comenti, ò con maligne interpretazioni i fuccetti , che rapporta , aggravando con ingiustizia, e le azioni de' Papi, e la condotta de' Prelati, e la intenzione de' Cattolici, perlocchè hà poi l'Opera di lui provocata la cenfura della Chiefa univerfale tanto giustamente concitata contro la di lui temerità. Morì tuttavia con tal qual Immagine di ravvedimento, e penitenza, che dee supporsi dall' havergli il Parroco di Sant' Andrea degl' Archi ammini-

strati i Sacramenti, edonoratolo della se-

poltura Ecclefiastica, sopra di che ancora

precedente la privata retrattazione, fù lo

flefio Parroco colpevole d'indulgenza lefiva

dell'integrità dovuta al Giudizio Ecclefiaflico ANNO fico', quando non potea egli ufarne col
1617 Tuano ancor moribondo, se non col merito palese di non pubblica Palinodia, ò detestazione di ciò che errando havea scritto in

to pake di non pubblica Palinodia, o de telazione di ciò che errando havea feritro in preju dizio della verita, e di Stanta Chief. Era parimente manatto di vita un altro Unico: Prancefe gualmente ardito nello ferivere quanno il Tuaco, benche la prevarizzione di quefto foffe tanto meno colpe.

man a ed un figrilego intorno alle Ecoléfafiche,

"bere aler épiriculai. Fù quefol Pittro Matei, na
nette on ne' confini della Borgogna , entro la

Diocrée dis Bafica alle falde del Monte Pedificando da un vile Teffitote di Panni, mà

d'ingegno con vivace, che allettati i Padri

della Compagnia di Gebà coltivardo colle

dicipilne letterarie, e da effi mandato à Pa
rigi coll'accreficimento de' lumi dell' elo
quenza , acquithò anora eccellente periazi

nelle cognizioni Filofofiche, col merito di

che fi metrò la grazia del Prefedence Gian-

nino, e conessa il carico di Storico Regio,

che poi adempì colla divulgazione delle Sto-

rie di Francia, nelle quali i lumi dell'Ora. ANNO toria fanno in miglior forma difeet nere la di 1617 lui temerità, quando nella taccia di Adulatore fi fà reo nella Repubblica Leteraria di una rara infolenza, con interrompere il corfo de' racconti con digressicoi cotanto moleste d'infegnameoti, e trattati Filosofici, che coodaonano l'innocente Leggitore al più ftentato viaggio, come quello d'una nave frà oumerofi (cogli, ò quello di un pedone frà spessi rami di fiumi impossibili al guado, con tediole aspettative al bramato progresso del fine de' successi che narra. Per altro ammirafi il di lui giudizio politico, e le altre parti commendabili di piano Scrittore . E beochè movessero la nausea al grand' Enrico le di lui adulazioni, con tutto ciò, e dalla muoificenza del medefimo, e da quella della Regina Maria fua Moglie riportò mercedi in tale foleodidezza, che il di lui Figliuolo potè sedere srà Senatori di Parigi, lasciandolo egli colla morte in confiftente fortuna dopò la vita di cinquantacinque anni, non macchiato di palefe, e confiderabile diffetto.

#### COMMENCES OF THE THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SEC

### Anno 1618.

### SOMMARIO.

- Indulto per la Fefla del B. Filippo Benizj. Beatificazione di Frà Pafquale Bailon.
   Promozione di due Cardmali Goudi, e San-
- doval.
  3 Progetti de' Veneti di una Lega d'Italia contro
- gli stranieri. Usizj del Papa col Rè di Francia, e minacce del medesimo per la Concordia.
- e minacce del medefimo per la Concordia.

  4. Difficoltà del Toledo superate da' mezzani. Concordia stabilita ed eseguita col Matrimono di
  Savoia con Francia.
- 5 Morte d.º Cardinali, Gaetano, Sandoval, Sfondrato, e Beimosto. 6 Usizi del Papa per far eleggere Imperatore il
- Rè Ferdinando, contraftati dal Conte Palatino del Reno.
- 7 Ribellione de Boemi contro Ferdinando. Difeacciamento de di lui Minifri prefervati prodigiofamente illefi. 8 Prefunzione del Conte della Torre per la fellonia.
- che occorfe à sossenre con armi il Conte di Mansselt.
- 9 Carcerazione del Cardinale Clessellio . Apparecebi della Corte Cefarea per debellare i Bonni
- 10 Origine de diflurbi frà Grisoni Cattolici , ed Eretici , e Svizzeri .
- 11 Prime Opere del Ministero del Regno di Francia, del Sognor di Luines. Arrivo, e negozio del Cardinal di Savoja.

- 12 Ambasciata Ottomana al Rè di Francia , e cagione che la eccitò .
- 13 Morte del Cardinal di Perona. 14 Rifomna in Francia dell'Ordine di San Benedetto.
- 15 Ambasciata in Spogna di Francia sopra il Matrinonio col Duca di Savoja.
- 16 Deliberazione del Configlio di Spagna di pigliar la difesa de' Cattolici Grisoni in Valle Tellina.
- 17 Scifma in Scozia, e Sinodo celebratos per abolirlo. 18 Tumulti in Olanda frà Arminiani, e Gomari-
- fli Eresici non compossi.

  19 Congresso, cd accommodamento delle differenzo
  fra Veneti, e gli Austriaci per cagion degli Us-
- 20 Elezione del Doge Priuli. Travogli della Repubblica col Duca d'Offona; Infidie, che le ordifee contro in Venezia.
  21 Correrie de Cofacchi contro i Tiarchi con speran-
- za di Costantinopoli. 22 Deposizione di Mustofà, La esaltazione di Osmano al Dominio de Turchi.
- mano al Dominio de Iurcii.

  23 Attacco, ed espognazione della Piazza di Ardroll fatta da Turchi. Loro vittoria contro i Persiani.
- 24 Apparizione di sma gran Cometa. Vani discorsi sopra di essa,

25 Guer-

25 Guerra frà Cinefi , e Tartari . Perfecuzione , che da essa ideriva a' Missionari Ap-26 Persecuzione de Cristiani nel Giappone. Mor-

te data per la Fede à Frà Giovanni di Santa Marta Francescano. 27 Negoziato per la spedizione de Missionari nel Congo, e difficoltà infortevi.

ANNO 'Anno decimottavo del Secolovie-1618 ne distinto dall'Indizione prima. Il Pontefice Paolo lieto di non effer Ex Baller, prefiato à divulgare nuovi provvedimenti per la correzione de' Regolari, godendo la

prerogativa de' più saggi Reggimenti in mostrare di haver trovati i Soggetti buoni più che di haverli fatti, si applicò ad esaltare cogl'onori terreni quegli, che paffati à gl' eterni ripofi potevano coll'intercessione esfer di suffragio a' viventi , e con la chiarezza de'loro elempj effere a' medefimi stimo-Jo ad imitarli ; e quindi havendo fatto efaminare dalla Congregazione de' Riti le instanze di Cosimo Gran Duca di Toscana, pro dell'Arcivescovo di Firenze, e della Religione de Servi della Beata Vergine, permife il recitamento dell'Uficio, ò sia la memoria nelle Ore Canoniche del Beato Filippo Benizi Fiorentino, vissuto Professo nel medefimo Ordine fotto la regola di Sant'Agostino con eroica virtù Cristiana, e desonto, e sepelito nella Città di Todi, raffermata la di lui Santità con raro splendore, miracoli, estendendo ancora questo Privilegio alla fuddetta Città, e Diocefi con decreto spedito il di ventiquattro di Ottobre . Ancora onorò di fimile Indulto la Religione de' Francescani, nella quale essendo vissuto Pasquale di Bailon con eccellenza di merito, di austerità, edi ogni virtù, e Profesfione Criftiana, nato di poveti Parenti nel Castello di Totte Formosa della Diocese di Segovia in Aragona, e vissuto fino all'età adulta con l'impiego di pafcer le mandre, era indi passato à protessare la più stretta, e rigida osservanza de' Riformati di San Francesco, dove mancato l'Anno millecinquecentonovantadue fu precedente la cognizione di tanto merito, e dell'istanze della medesima Religione, anzi del potentissimo Rè Filippo Terzo di Spagna, e de' Grandi del Regno di Valenza, decretato fotto il di ventinove d'Ottobre, che fino che il tempo maturaya le informazioni folenni, che doveansi stender negl'atti per dichiararlo ascritto al numero de Santi, potesseda Fedeli invocarfi, e venerarfi come Beato, permettendofi a' Religiofi della medefima Provincia, e del Regno di Valenza, e della Terra di Villa Regale, dove veneravanfi le

di lui Reliquie, di recitarne l'Uficio, e cele.

brarne la Messa sotto il Rito di Consessore ANNO non Pontefice.

Rifpetto all'emergenze d'Italia, che in apparenza di affertate accenammo, giaccano ogn'Anno come fuoco coperto dalla ce-

nere, in punto di divampare à nuovi incendi, per havere in fine l'animofità del Duca d'Offona Vice Rè di Napoli impegnata la potentiffima Monarchia Spagnuola contro la Re-Rettura fri pubblica Veneta, la quale à titolo di neces Sugni faria difefa raddoppiandoi preparamenti per continuazione della Guerra, questa non ardeva più fràil Duca di Sayoja & il Governator di Milano, mà allargandofi comprendeva col Senato fuddetto in necessaria difposizione altri Principi d'Italia, non senza l'imminente urgenza di vederla aperta ancora frà le due Corone, da che la Francia erasi impegnata insensibilmente à sostenere il Savojardo; onde parendo al Papa, che gl'ufici fuoi, e del Cardinale Ludovisio riuscissero di minor vigore di quel che portasse la necessità del conseguimento della Concordia, deliberò di gratificare, & allettare gl' animi dell'uno, e dell'altro Monarca con Ex older. quelle grazie delle quali il folo Papa n'è Dif- Tompensiere. Gratifico dunque il giorno ventifei di Marzo le due Corone con la Promo- il Gendi zione di Enrico Gondi figliuolo di Alberto Duca di Retz, che dotato di una memoria sì infigne, che tutto ciò, che leffe imparò, succede à Pietro suo Zio nella Sede Parigina. E rifpetto alla Corona di Spagna efaltò Francesco di Sandoval Duca di Lerma, supremo Moderatore di quella Monarchia, che trovata sazietà nelle gtandezze temporali ch'erano in quella Corte tutte sue, s'invaghì dell'Ecclefiastiche, e nello stato della sua Vedovanza spososti alla Chiesa satto Cardi-

nale Diacono senza titolo. Disponendo dunque con tali, & altri mezzi Paolol'animo de i due Rè ad afcolta- Ex Capriere volontieri le di lui efortazioni paterne 14 14.4. le raddoppiò fervorose, ed alle loro Corti, no. 1. 80 al Duca di Savoja, & al Governator di 114. 10 Milano, e con Lettere Pontificie, e con gl' 6 Spiden ufici del Cardinale Ludovifio, con tanta maggior neceffità, quanto che confiderando la Repubblica Veneta il Savojardo in stato di esser soprafatto dalla prepotenza Spagnuola doppo la perdita dell'importante

Piazza di Vercelli, havea accordato al me-

oltre il difarmo del Duca di Savoja, anche ANNO

ANNALI DEL ANNO desimo un sussidio di nonanta mila ducati al mese, con promessa di lui di attaccare gli Stati Austriaci a' cenni del Senato con venti mila Combattenti, e poi datofi à recare à Ajori dan tutti i Principi d'Italia gl'eccitamenti più vi-

Des di vi, perchè ravvisando non mai svelata la faccia della schiavità, che con tante arti haveano mascherata fino all' ora le Potenze straniere, si risolsero da dovero al vigore di quella difefa, fenza la quale era evidente per ognuna la servitù, giacchè è in verità irreperibile quel balfamo, che possa recare ad una Telta Dominante con incircoscritto potere la moderazione, e l'equità. Tali

stimoli dati con poderosa eloquenza anche all'animo di Paolo per mezzo di Girolamo Soranzo Ambafciatore della Repubblica presso di lui lo trafiggevano nel cuore, per vedersi condotto all'abborrita necessità, ò d'uscire dall'indifferenza di Padre collegandofi con i figliuoli guerreggianti cò gl'altri, ò perfiftendo nell'indifferenza dar calore a' fospetti disseminati dalla malignità, che egli per i privati riguardi della propria famiglia Borghese, allacciata alla divozione di Spagna dalla speranza d'ingrandimenti, e di Feudi nel Regno di Napoli, trascurasfe la custodia del Patrimonio di Santa Chiefa; perlocchè eccitato con le più vive preghiere il Rè Luigi fece nuova fpedizione à Turino del Signore di Modene suo Amba-

fciatore, che unitofi col Bettunes perfuadeffe al Savojardo il difarmo per foddisfazione de' Ministri Spagnuoli, & adessi la restidi tuzione di Vercelli, el'esecuzione de' Tratancia che tati, fe non volevano vederfi à fronte l'oppofizione della di lui stessa Real Persona, risoluta di ealare in Italia con poderofo Esercito; & il Duca ottenuto il consenso della Repubblica affentià difarmare rivoltandosi gl'Ambasciatori Francesi à disporre se-

condo la loro instruzione anche il Tole-

Passarono per tanto essi à Milano, & esi-Es attes bita la giustificazione del disarmo del Duca trovarono, che egli mendicando le diffi-Ulei degli coltà havea secretamente satto proporre al ri di Fran Savojardo di lasciarli il Dominio del Monferrato, quando egli lasciasse il pensiere di ricuperare Vercelli; e come questa prima difficoltà colla negativa del Duca lasciò l'artificio delufo, firivoltò al Mantovano acciocchè non contento della restituzione de' Luoghi perduti pretendesse ancora il rifaci-

see difficul- mento de danni, di che nè pure curandofi come troppo malagevole à confeguirfi, si fissò immobile il Toledo medefimo à volere

la restituzione di tutte le Terre occupate nel Monferrato; perlocchè fupponendo gl' Ambasciatori, che il Duca volesse ritenerle per gl'antichi crediti contro la Cafa di Mantova, reputarono necessario di impiegare tutta, & intera la persuasione per vincere il Toledo, & impetrare da lui la moderazione di quella nuova inchiesta; e quindi paffati tutti i mediatori unitamente ad abboccarfi feco lo pregarono à non farfi oftacolo alla pietà, e moderazione del Rè Cattolico, giacchè la faviezza della di lui condotta era uno stromento principale delle Glorie P Castigliane, e da che il Consiglio Regio di regio Ana Madrid haveva rifoluto, e riconosciuta la Concordia bafteyolmente decorofa fenzala reflituzione fuddetta, che potea poi confeguirfi dopò il giudizio delle Civili differenze frà i Duchi di Mantova, e di Savoja, al che il Toledo rifpose, che la scienza de' Consiglieri Regi di Spagna era dottrina di Teori-Rifote » ca, mà che la fua era di fatto, e di pratti- re del Toto ca, che infegnavali di effirpar dalle radici le diffensioni, e di svellere i fomenti all'alterigia, e cupidigia Savojarda, e che dovea prevalere all'altra come questa non soggetta ad abbagli . Replicarono gl'Ambasciatori stare il Mondo Cristiano in una generale espertazione, che la di lui prudenza confervaffe il Rè Cattolico ben fontano dagl'impegnamenti in una Guerra non folo co' Principid'Italia, mà collo stesso Rè di Francia, che non poteva, falvo il proprio onore, abbandonare la tutela de' propri Confederati, e che però il partito più spedito, e sollecito per la Pace senza speculazioni tanto prosonde era il migliore per salvare gli Stati del Rè dal pericolodi una Guerra contro tanti Potentati, i quali coll'unione delle loro forze haverebbero apparecchiato un contrasto asfai malagevole anche alla stessa vasta prepotenza della Corona di Spagna. Replicò il Toledo non fentirfi infreddato un punto da tali dubbi, mentre conosceya, che chi voleva imprimer timore all'ampiezza delle forze del fuo Rè le mifurava in quella maniera, che gl'Uomini semplici livellano la grandezza del Sole, la quale non fembra loro maggiore di due palmi, quando per verità è tante volte più grandedi tutta la Terra, e

che chi nutriva concetti differenti di questi

potea paragonarfi all'imperizia degl'antichi

Geografi, i quali non havendo cognizione del

grand'Impero della Cina, e del gran Mondo dell'America l'haveano espressa in quat-

tro dita di carta col nome di Terra incogni-

Savoja.

ANNO ta, come se fusse un mucchio appunto di 1618 terreno ripieno di Talpe, che poi l'esperienza delle più recenti navigazioni hà convinto col fatto, che il mondo conosciuto da es-

fi è ancor minor di quel che non conobbero, eche descrissero con sì abietta definizione per loro mera ignoranza, e che non diffimile successo potea ravvisarsi frà gl' Uomini dell' età corrente, che non arrivavano à comprendere se non parte delle cose possenti . Replicarono gl'Ambasciatori, che la fortuna ufurpavali tanto Dominio forra le Guerre, e fopra quelle che non erano onnipotenti, che alle volte, le Potenze maggiori venivano soprafatte dalle minori con impenfati, e funciti accidenti, che la pru-

denza dovea supporre non impossibili; al che il Toledo, con enfasi più fastoso rispofe, che la fortuna componeati dalle vicende del mondo, mà che la Potenza Spignuola, dominatrice di due mondi, era sopra il mondo, e fopra la fortuna, i cambiamenti della quale essa non potea per nessun conto rifentire. Et infiltendo movamente gl' Ambasciatori sopra la necessità in che poneansi i Potentati di Europa, di collegarsi per deprimere tanta fortuna, e mostrarla non invincibile; Conchiuse il Toledo, che una grandezza immenfa, come quella del Dominio Castigliano, non havendo nè modo, nè circonferizione di rimanere compreffa, à violata, ne pure foggiacea à nessuna comparazione con qual fi fia altra Potenza, immu-

ne perciò da ogni timore. E quindi ricono-

scendo i Mediatori insuperabile la durezza del Toledo rappresentarono al Savoiardo come per risposta esclusiva del trattato, la necessità, che prima che il Toledo restituisse Vercelli, voleva la restituzione di tutte le Terre suddette, supponendo che un partito sì duro, e syantaggioso si rigettasse dal Duca, mà egli con un tiro di foprafina fagacità, forprese improvisamente, e roversciò in un istante le machine del Toledo coll'effettiva restituzione di settantasci dire Luoghi occupati dalle fue Armi, dando an-

cora in potere de Francesi i Prigioni, che durante la Guerra ritenca nelle fue Cittadelle. Non può dirsi quanta confusione risentisse il Toledo da tal deliberazione, vedendo troppo follecito l'effetto di quelle inchiefte, che egli facea per non haverle efaudite, onde fatta restituzione de' Prigioni, per partedi lui ancora diferiva con varie scuse la confegna della Piazza di Vercelli, che follecitata con varj Corrieri, e dal Rè di Francia, e dallo stesso Rè Filippo, non senza ri-

Tomo Primo .

fentite minaccie, finalmente dopò l'aviso ANNO delle turbolenze di Boemia che narraremo. e quello di efferli destinato successore nel Governo il Duca di Feria, la restituì finalmente in potere del Duca di Savoja, restan- E dal Tole do così in pace l'emergenze d'Italia; per ap. de di Verpendice delle quali perfiftevano vigorofi i fospetti del Duca di Savoja contro gli Spagnuoli, che con tanta refiftenza haveva offefi, e sapendo che non vi è Marmo, nè Diamante più duro, di quel che fia la memoria de' Grandi, nella quale rimanga (colpita un' Ingiuria, deliberò di allacciarfi tenacemente alla Corona di Francia, come fù presto il Rè Luigi ad abbracciare la congiuntura di acquistare aderenze in Italia, facendosi progetto del matrimonio di Cristina di lui Sorella con Vittorio Amadeo Principe di Piemonte, primogenito dello stesso Duca di

Mà in tanto che apparecchiavansi le nozze, la Chiefa univerfale celebrava fune. Ex Olden. ralia' fuoi Principi: Era già morto nel mefe di Luglio, dell' Anno decorfo il Cardina- Mone del le Bonifazio Gaetano , creato come nar- Gaetanorammo dal Pontefice vivente, il quale con raro esempio sece pompa della sua sacra Eloquenza predicando in Roma,& affunto alla Chiefa Vescovale di Taranto, parimenti iftru) da sè medefimo il fuo Popolo, e Legato di Romagna, nella Città di Ravenna accresce, & ornò la fabrica della Chiesa de' Teatini, che parimenti illustrò spiritualmente orando dal Pergamo con somma edificazione, la quale ancora eccitò in Roma, nel raffegnarfi al tremendo avvito della fua morte. Quest'anno medesimo sù l'ultimo del Cardinale Baldassar Sandoval, mancato Del Cardinale Sando il (ettimo giorno di Scttembre, dopò haver vil. goduto il Cardinalato lo fpazio di dieci anni , unito all'altra ampia dignità di Arcivescovo di Toledo, & Inquisitore Generale delle Spagne, e de haver celebrato un Concilio, riformatore de' Costumi del suo gregge, essendo avvanzato nell'età di sopra fettant'anni. Come anche il fecondo mese di quest'anno non secondò i voti della Chiefa universale, mentre in esso accadde la morte del Cardinale Paolo Emilio Sfon- Del Cardidrato, Nipote del Pontefice Gregorio De- drato. cimoquarto, dal quale hebbe la Porpora l'anno millecinquecentonovanta, col titolo di Santa Cecilià, per la qual Santa nutrì

egli sentimenti si teneri di divozione,

che illustrò con sontuosi ornamenti il di

lei Sepolcro, nè consentì mai di esser chia-

mato con altro titolo, che di quello di Car-

ANNO dinale di Santa Cecilia, & havendo appre-1618 fe le prime istruzzioni della vita Cristiana frà Sacerdoti dell'Oratorio di San Filippo, fu offervantiffimo degl'antichi, e feveti costumi del Clero, sforzandosi di porre in pratica, ciò cheli prescrive il quarto Concilio Cattaginese intorno alla vile supellettile, perlocchè egli interdetto alla fua menfal'ufo degl' Argenti valevasi di vasellamento di tetra. Governò ancora come Legato l'infigne Città di Bologna, e fedè con fama d'intera rettitudine nelle primarie Congregazioni di Roma, mancando nell'Anno cinquan-

fteffa Chiefa di S. Cecilia. Fù susseguito entro il mese d'Agosto dalla morte del Cardi-Del Condi-nate Valen- nale Erminio Valenti, il quale dopò hayer governata per tredici anni la fua Chiefa di Facnza venuto alla Cafa Paterna nella Terra di Trevi nel cinquantefimoquarto anno dell'età fua vi morì, fepelito ivi nella Chiefa di Santa Maria delle Grazie. Così anco-Del Cardi- ra il Cardinale Ottavio Belmosto nel mese di Novembre passò da questa vita sepelito

tefimofettimo, preclettafila fepoltura nella

nella Chiefa di San Carlo de Catenari. In Germania l'età avvanzata dell'Impe-Es Nesi ratore Mattias fenza Prole cagionò un altiffimo perturbamento al Sacerdozio, & una ferale confusione all'Imperio, mentre havendo il Pontefice Paolo la necessità indifpenfabile di provvedere Santa Chiefa dell' appoggio del più possente de Principi Fedeli, perchè havesse la tutela della Religione Cattolica con tanto vigoredi forze da roterla redimere dalle vestazioni di tanti Eretici, che hanno per instituto d'opprimerla, fù sforzato ad accoppiare le proprie premure con quelle del Rè Cattolico, per fostenere l'addozione fatta da Cefare in Persona di Ferdinando di lui Cugino, & incaricare al Nunzio Appoltolico di Germania, che operando di concerto coll'Ambasciatore Spa-

gnuolo Conte d'Ognate disponesse le cose RA Fee- per l'elezione ancora del medefimo in Rè de' Romani, per audare afficurando lo stabilimento in Capo al medefimo Ferdinando della Corona Împeriale, armata di quelle forze, che cò gli Stati propri la rende supetiore ad ogn'altra Potenza Alemana, e per l'ereditaria divozione degl'Avi verfo la Santa Sede pregiafi di principale Protetttice della Religione Cattolica, a' vantaggi della quale havea lo stesso Ferdinando date chiare provedi ferventissimo zelo nel perseguitar l'Eresia, negli Stati del suo Patrimonio. Equesta per verità su la cagione della cooperazione di Paolo alla di lui meri-

tata efaltazione all'Impero, e non quella, ANNO che divulgò il livore ereticale, che vendesfe gl'Ufici autorevoli del Ponteficato per adular gli Spagnuoli, & inteteffarli alla protezione della fua famiglia, giacchè l'età fua cadente ne faceva precifa l'urgenza, quando la di lui incorrotta Giustizia, & indifferenza co' Principi Cattolici può efimerlo da una taccia sì ardita, e maligna; e farebbe ben riufcito immune da tali fospetti sei dilui Parenti nulla havessero conseguito dagli Spagnuoli . Dall'altra parte come la Germania è una mole composta di vari membri di tenue, emoderata Potenza fotto l'Imperatore, che n'è Capo, regolafi con fensi opposti all'altre Nazioni, che augurandofi poderofo il proprio Sovrano, effa lo brama debole, per non yedere esposti a' cimenti i privilegi ufurpati, ò conceduti, fopra quali decantano quei Principi, e communità fondata nell'Immagine del Vaffallaggio l'uso della loro tibertà, e di Stato, e di Religione; e petò alle prime voci, che destarono le prattiche de' Ministri Pontifici, e Spagnuoli di darfi fucceffore à Mattias Ferdinando, fi commoffe ad intraprendere l'attentato formale, e palete oppofizione Federico Conte , & Elettor Palatino , che nel fervor dell'età haveva fuoco interno à demo R: 1 da recare incendi defolatori all'intera Ale-tine magna, per la propria cupidità d'ingrandirfi ad oppressione della Chiesa Cattolica sommamente odiata da lui; e però datofi perfonalmente à visitar gl'Elettori proponeva pet incontrastabile l'elezione di Massimiliano Duca di Baviera, che col voto dell'Arcivefcovo di Colonia di lui fratello, che gl'afficurava la carne, nè pure potevano temerfi dubioti i trè degl'Elettori protestanti, che afficurava lo fpirito mal concitato ad efcludere Ferdinando zelante della Religione Cattolica; perlocchè i Ministri del Papa, e del Rè Cattolico folleciti olttemodo di disturbare tal prattica, prevedendo vani

celebrazione dell'elezione medefima. In opportunità sì acconcia di turbolente disposizioni contro la persona del Rè Ferdi- Ex Spendo nando,di Boemia furferoquei Vaffalli à con-Real (8) traftarli il godimento di quella Corona, della E E E E Politi Cent licer

gl'ufici per diftogliere i mezani, si rivoltarono

al Principale, e rappresentara à Massimilia-

no l'orrido aspetto dell'inimicizia, che sa-

rebbesi concitata cò gl'Austriaci l'allettaro-

no con larghe promeffe di prerogative, e

privilegi perpetui nella propria discendenza,

e con termini amorevoli l'induffero à ri-

tirarfi nella dilazione, che fu proposta alla

quale

INNO quale già trovavali fregiato, per potere ro-1618 versciatagli che fosse dal capo porvi sopra il Ribellione piede, & alzar la ribellione à contender-è Boeni li molto più agevolmente l'Imperiale; e come i pretesti alle ribellioni non mancano ne Vassalli di diverse Religioni, la Boemia ne contava di molte , benchè la principale fosse quella de' seguaci di

Gio: Us , detti gl' Uffiti , che dannato già nel Generale Concilio di Costanza colla protervia della Dottrina, vi havca ancora fostenuta la pena più severa, mà più degna dell'Erefia, cioè del fuoco; mà non estinro nelle di lui ceneri l'incendio cagionato alla Chiefa, ancora infertavasi la Boemia da i quattro Errori principali di colui, cioè della necessità supposta ne Cristiani di communicarfi coll'una, e l'altra specie del Pane, e del Vino; e che la predicazione della Parola di Dio potesse adempirsi ancora dalle donne; e che i Sacerdoti dovessero senza

ricchezze, e fenza Dominio vivere colla nudità Appostolica; e che ogni peccato mortale non potesse tolerarsi in nessun Stato . A questa Setta di numeroso seguito nella Boemia, accoppiavafi l'altra dell'Erefie più moderne, i feguaci delle quali havendo nella facilità di Ridolfo, e di Mattias impetrati molti Privilegi, chiamati Lettere di Maestà, e specialmente un più ampio nell'anno mille feicentonove, vivevano fempre col timore, che la Potenza de' Cattolici violasse i loro diritti, come appunto

pretendevano esser eseguito, quando dal

· Vescovo di Praga si era negato à gl' Etetica Es zune la licenza per alzare un nuovo Tempio all' Altello Predicazione nel Castello di Branaù; mà effi finalmente erano la parte meno confiderabile, e la cagiono meno operativa del torbido, che col pretefto della Religione eccitavafi dall'occulte machine de' Principi, e Grandi dell'Alemagna, a' quali riusciva soprammodo molesto, che l'Ambasciatore Spagnuolo, occupasse nella Corte Cefarea un posto di tanta considenza, e temeano che la concessione, che gl' hayea promessa della Provincia dell' Alfazia à favore della Monarchia Castigliana introducesse le catene di quell'abborrito Dominio per foggettarvi l'Alemagna, il quale coll' importanza di quel passo, congiungeva affieme quelle forze, che separate, parte in Fiandra, parte in Borgogna, parte in Italia, unite colla fuddetta cessione poteano riuscire formidabili; perlocchè nell'attenza della Corte Cefarea da Praga paffata alla Dieta di Ungheria, fù fuscitata una memo-

rabile sollevazione. E la Boemia una Re-ANNO gione dell'alta Germania, che in circolo 1618 ovato di milleduecento miglia comprende scondita

numerose Terre ripiene di Popolo bellicoso, instabile, e sedizioso; l'aria è rigida, il terreno fertile di biade, mà più fertili i cervelli degl' Abitanti di novità, e contro la Religione, e contro il Sovrano; godendo per aggiacenti al suo corpo la Lusazia, la Slesia, e la Moravia, di popoli poco migliori; la Capitale è Praga, vasta, e nobil Città, ove radunansi gl'ordini , ò Statidel Regno, divisi in quattro Classi, d'Ecclesiastici, di Grandi, e Feudatari, di Nobili, e di Plebei, possenti ad armare più di venti mila Cavalli. Fù già soggetta a' propri Duchi elettivi dagl' Ordini fuddetti, finchè Carlo Quarto Imperatore nell'Anno milleottantacinque , la dichiarò ereditaria, spogliando del diritto gl' Elettori, preservato loro nel solo caso, che il Regnante mancaffe fenza prole. E benchè reclamassero sempre i Boemi da tale Decreto, con tutto ciò gl'avvenimenti poltoriori l'han sempre verificaro per valevole, esibendo il folo pretesto della di lui ingiustizia per le fedizioni , come nella prefente che Mattias loro Rè mancava fenza figliuoli : e quindi il giorno ventitre di Maggio, raunati i Principali della Città di Praza, e proposta la negativa ricevuta da Cesare per la permissione di adunare gli Stati, ò sia Dieta generale del Regno, impedita, ò diserita dalle supposte contrarie informazioni de' Minustri Regjivi residenti, cioè de' Conti Vincenzo Martiniz, e Filippo Slavata, e del Segretario Marco Filippo Fabrizi, reputati più serventi nel mantenimento della Religione Cattolica, partita la Turba de fediziosi dal Collegio Casolino, e passata alle (tanze della Cancellaria, furono da effi i detti tre Ministri precipitati dalle finestre

di sì grande altezza di quaranta cubiti dal fuolo, che poteva esscre ascritto à prodigio che vi arrivassero vivi, e pure vi si posaro- Ministri Re no in piedi fenza minima offefa, ancor che il calle fine varitiri di archibulo dovelsero haver loro data quella morte, che anche erafi fospesa per miracolo nel precipizio così evidente, restando solamente ferito lo Slavata nel difendersi colla darga, volando poi con somma celerità il Secretario à recare il funesto ragguaglio alla Corte Cefarea.

Aperto con tale eccesso la porta alla giusta indignazione del Rè, conveniva a' solleva- En allegati, ò di provvedersi di Capo per sostenere la 111 propria contumacia, ò d'implorare il perdono, come pure potevano sperare dalla

Pp 2

ANNO Clemenza di Cefare, e di Ferdinando, mà 1618 fu presto à confortar il contrario il Conte Enrico Matteo della Torre, per privata inimicizia che li correa col Conte Martiniz à cui erafi conferito il Governo di Carlestein, che egli già godea: Era egli nato Vassallo

come della di Ferdinando, dal quale discacciato dalli propri Stati Patrimoniali, per sospetto che le vaste Idee de' di lui disegni non uscissero in progeti d'imprese perturbatrici della pubblica quiete, con la confifcazione de fuoi Beni, e quindi gareggiava nel di lui Cuore depravato, l'odio contro al Rivale, e la rabbia contro il Principe per renderlo implacabile nel rincontro della vendetta a la Ribel in libertà , nome che fu fempre una ma-

contro amendue . Si rivoltò dunque egli ad encomiare alle Turbe de follovati la grazia che il Cielo havea loro conceduta di poter potre, & i Corpi, e le Coscienze gia per recare gl'incantefimi alla moltitudine, la quale attonita al favellar del Conte egli profeguì il fedurla con rapprefentarle, che gl'esempi non molto lonrani delle Provincie di Fiandra poteano instruirle della fortuna, che in fine haverebbe fortita la confusione, el'abolizione de' Privilegi Boemi, mentre declinando la vita di Mattias, che sempre su avverso agli Spagnuoli non poteano prefagirfi fe non lagrimevoli fciagure nel Regno di Ferdinando, che erafi loro dato totalmente in balia, e che già haveva loro ceduto una parte degli Stati, percheentraffero ad ufare nei Vaffalli Boemi di quell'impero, fotto il quale gemeano i Fiamminghi, e quindi dover rimirare con quanta forte gli Olandesi eran paslati dalla loro lagrimevole schiavitù alla Sovranità, non con altro mezzo, che con haver rotte le catene, che tenevanli avvinti con una rifoluzione gemella a quella, che erafi appunto intraprefa in Praga, e felicemente confumata col discacciamento de' Ministri Regj . Per l'altra parte opposta à tanta felicità, il confeguimento della quale già erasi intento, doversi riflettere alle miserie dell'altre Città fuddite degli Spagnuoli, alle quali la rapacità de' Ministri Castigliani davano occulto faccheggio non mai interrotto da un momento di uso di compassionevole carità , mentre uscendo essi da schiatta Barbara, e Moresca han connaturale la Superbia, la Crudeltà, l'Avarizia, e la Simulazione, opposti al candore, e splendidezza Alemana, e partendo da una ste-

rilitlima Regione portanti in Fiandra ad

ingraffarsi nel sangue di quei Popoli inseli-

ci, tornando alla Patria splendidi per ric. ANNO chezze, e potenti Signori, d'onde partirono vilissimi Fanti; leggersi la Superbia loro nell'alterigia dello fguardo, nel portamento barbaro, nella detettazione della cortefia, & affabilità proverbiata per baffezza come chiamate, così ancora la Clemenza, ela benignità per carattere degl'Animi codardi, encomiando più tosto col nome di Giustizia la Crudeltà, e con quel del decoro il fasto, con quel d'onesto proveccio la rapacità dell'altrui fostanze . Questi disse dover esser i Ministri del Regno di Ferdinando se trascurandosi quel favorevol rincontro la-sciavasi, che i Presidi Spagnuoli stabilissero colle di lui barbare massime la Tirannia. Fù dunque da' fediziofi firmato il reggimento come vacante di Rè, cofficuendo un Mae. strato di trenta Direttori fin che troyassero Ribelli. à chi fervire, fendo accorfo frà tanto prontamente à sossere la loro ribellione Erneflo Conte di Mansfelt. Trovavafi questo al fervizio del Duca di Savoja, e fentendo che i moti di Boemia poteyano conferire à divertir li nemici Austriaci, su presto ad accordare al Mansfelt la scelta di due mila soldati, che provveduti ancora d'affegnamento per viatico paffarono in Boemia, dove i Ribelli riceverono per loro Generale il Che fina Mansfelt, giacchè con esti conveniva nell' odio alla Religione Cattolica, e nato Bastardo di Pietro Ernesto già samoso Capitano delli Spagnuoli cercava, come gl'Uomini deformi per la bruttezza, di rifcuoterfi dall'aggravio fattoli dalla natura con opere eccelle, estrepitose, e però datosi subito all'affedio della Piazza di Pilfen fi accoppiò ne' tenfi col Conte della Torre per istabilire l'ostinazione de Ribelli con tutte

le milirari ficurezze, Passata intanto la novella di tali moti alla Corte Cefarea, la placidezza naturale di Exaltezea. Matrias non fenza nota di folita toleranza della petulanza degli Eretici , confortato dal Cardinale Clesclio, meditava di allettare i deviati Boemi all'obbedienza con nuove concessioni di Privilegi, non tanto per tenerfi alla strada più ficura, quanto per declinare dall'occasione di dovere armarsi, nel qual cafo conveniva darne il comando al Rè Ferdinando, ed esporre la propria fortuna à quei cimenti, che egli conosceva in Cesare : coscienza di meritarsi, come usati da lui medefimo nel difpoglio dell'Imperator Ridolfo fuo fratello, quando con violenza li rapì l'istessa Corona di Boemia, e tanto più itabilivati in tal pentiere, quanto che of-

ANNO fervava, che l'Ambasciatore Spagnuolo premeva, perchè delle poche schiere già

a soldate Ferdinando ne sosse Condottiere, e venendo ancora efficacemente perfuafo dall' Arciduca Maffimiliano, lo dichiarò finalmente Generale contro i Boemi , foggertandolo però alla direzione d'una Confulta di Guerra de' fuoi dipendenti . Riusci tal freno imposto alla libertà del comando foprammodo fpiacevole a' medefimi Fratelli, e Cugino, riconofcendo il Configlio derivare dalla Potenza del Cardinale Clefelio, e accoppiando questa supposta colpa all'altre antiche di sovverchia facilità ( afferivano effi ) nel tolerar l'Erefia , di venalità nelle grazie Imperiali, d'ingiustizia nella condotta del di lui ministero, ravviyarono il pensiere detestabile altre volte nudrito di farlo perire; mà temendo l'empietà troppo qualificata di farne feguire l'effetto in quella Città, se gli erano apparecchiate le infidie di Archibugieri nel viaggio, che la Corte fece agli Stati di Pofnonia per la Co-

ronazione di Ferdinando in Rè d'Ungheria, Ex Speeds le quali riuscite vane ,e ravviyate dalle no fanate offese per i Consigli suddetti le loro prae del Car ve determinazioni trovandosi già nella Città di Vienna, impetrò la qualità di Vescovo Dioceíano la moderazione al rigore dell'intenzione, mentre determinarono folamente di arrestarlo prigione per togliersi l'ostacolo, che per l'eccesso del di lui favore, e potenza con Cefare incontravano le loro voglie; e quindi chiamato il Cardinale il vigetimo giorno di Luglio à Configlio nelle stanze

dell'Arciduca, dove trovati il Rè Ferdinando, coll'Ambalciatore di Ognate, nell'atto di entrarvi, fu dal Signore di Ampiene, e dal Prainer arrestato prigione, e fatto deporti l'abito Cardinalizio, e vestire il semplice Clericale, chiuso in Carrozza fu sotto la scorta de'medefimi con groffo accompagnamento di Cavalleria trasportato ad Inspruc, non havendo le perquifizioni Fifcali verificato la di lui supposta reità, mentre trovato povero fù indi poi nel proseguimento del Processo troyato innocente dal Papa di lui Giudice naturale come riferiremo. Indi per addolcire l'amarezza, che supponevasi fosse per risentire l'Imperatore di tale attentato, pas-

farono gli stessi Principi à participarglielo,

mà ricevuto con altissime querele il raguaglio fopravenne il Cardinale di Etrix-

tein, che palefando l'arrefto colla neceffità

d'impedire disconcio maggiore per la Pace, e

Concordia dell'Imperial famiglia, fi fedarono

per un poco le esclamazioni di Mattias, che

tentati del Cristianesimo, che lungamente agitaronfi, e coll'armi, e col negozio per ridurrein calma quel difordini de quali fu la cagione la Lega stabilita dalla Repubblica Veneta co Cantoni di Zurigo, edi Ber-Origine de na, da' quali dovendosi estrarre per di lei fer- in vali vizio alcune truppe di Cavalleria, ne fù impedito il tragitto per ordine de' Ministri Spagnuoli, frà quali il Duca di Feria nuovo Governatore di Milano abborrendo l'alleanza fuddetta impediva l'estrazione delle merci. e de' viveri dal di lui Governo, dal qual divieto rifentivano i medefimi Grifoni molestissime strettezze dell'Annona. Così ancora il Ministro Francese Ghesier pretenden. do, che rimaneffero contaminati i patti delle antiche confederazioni de' Grifoni & Elvezi con quella Corona in stringerne di nuovi pretendeva, che rigettati i progetti, e de Spagnuoli, e de Veneti con la fola Francia rimanestero collegati ; perlocchè agitate quelle Comunità, e recate à fomma confusione, come un debitore di molti oppreflo da'debiti, e da imbrogli prorompe in un generale abborrimento alla impossibile soddisfazione di tutti, e contro tutti disper-

titamente si concita, si divisero in partiti,

e poscia emulandosi con gare private, final-

mente poseroil Pubblico, e la Patria in de-

plorabili calamità. Gli Spagnuoli più prof-

ad ogni pocotornava à ripetere per la liber. ANNO . tà del Clefelio, il quale havendo fostenuto 1618 nella fua facra Persona una violenza totalmenteimpropria da' Principi Cattolici, eili la follennero dalla vendicatrice indignazionedi Dio, che non lasciò impunito un sì empioarresto, mentre fù fusleguito dalla morte di Anna Imperatrice, e poi da quella dell'Arciduca Massimiliano in età nè pur getta. decrepita di fessant'Anni, & indi da altre perdite di Persone, e da funeste contingenze di memorabili avvenimenti, che la Divina Giustizia hà permessi per amorevole correzione à quella Imperiale famiglia, per raddrizzarla dal deviamento di quella strada di Pietà Cristiana, che haveano calcata i di lui gloriofi maggiori, per riempirla poi di celesti benedizioni, come è successo dopò haver purgato tant'errore, e soddistatto alla Giustizia violata nella correzione suddet-

Accadde in quest' Anno il principio de' lunghi, e nuovi stravolgimenti della quiete « spite. d'Italia, i quali frà le ignobili rupi del Pacse " de' Grisoni tirarono ad esservi, o coopera-116. tori, ò pacifici Componitori i principali Po-

fimi, e possenti per la vicinanza di Milano

ANNO accoppiando al fervizio del proprio vantaggio quello della parte Cattolica, concitaronoà disperazione gl' Eretitici, che alzate le Bandiere d'una formale divisione saccomisero il Paese, ed à Zerzen perseguitarono come pubblici nemici Ridolfo, e Pompeo fratelli Piantò, i più zelanti nel partito Castigliano, e poscia con lo stesso rigore il Gheffier Francese . Indi alzato un Tribunale in Tofana di Giudici Cattolici, ed Eretici con severissime inquisizioni destinarono all'ultimo fupplicio Gio: Battifta Zambra, e l'Arciprete di Sondrio Nicolò Rusca à perir sotto la carnificina di una crudelissima tortura, e Gio: Vescovo di Coira all'esilio; anzi nè pure riflettendo a' debiti riguardi de'Principi fù bandito l'Interprete. e fattosfrattare il Ministro di Francia, e riuscita vana l'espettazione, che haveasi nell' Adunanza della Dieta di Bada, per opportuna Concordia, furri anzi dispareri frà Svizeri, e Grisoni, questi chiusero con Milizie i, passi, ed apparecchiarono con la telistenza luttuoli successi al Cristianesimo, preceduti da un terremoto, che roversciando un monte sepelì intera col Popolo la

In Francia Investito il Luines dell'Aut-Ex Nest torità, che havea lasciata con la vita l'E-

groffa Terra di Plufo.

mulo Ancrè, e fatto primo Ministro del configli , e fico Reggimento di quella Monarchia , le noti del Laines, Laines, accombinate del Res. gli Ugonotti con ritoglier loro le Piazze, che fire del Re. gli Ugonotti con ritoglier loro le Piazze, che te; e tener in pace i Grandi, e in freno la Potenza degli Spagnuoli, per imprimer loro moderazione nell'immensa ampiezza de' loro difegni: A quetto fine era otrimo provvedimento di stringer la Corona in Allcanza col Duca di Savoja, confortata la di lui particolare avvertione a nemici si potenti con la fponda delle forze Francefi , Argine valevole allo strabocchevole impeto delle Milizie dello Stato di Milano, ed al Reame di Napoli, fatte communicabili in uno colla Porta del mare nel Porto del finale, e perciò applaudiva alla conclusione del proposto maritaggio della Sorella del Rè con quel Principe Primogenito. Valeva questa steffa confidenza, firmata con onore si eccelfo di tante nozze, all'effetto del fecondo penfiere, cioè di ammanfare la fierezza del Partito Ugonotto, à cui potea il Savojardo mediante gli Stati di oltre i monti dar, ò togliere il fomento, e cooperar con le Armi alla loro oppressione, quando le Regie gli attaccasse-

ro nelle interne parti della Francia; rispet. ANNO to poi al terzo penfiere di Luines prevedeva. che la novità della fua fortuna non poteva giammai conquistare splendore se non allettava ad effer feco Collega nelle Imprese un Principe del fangue, maturando ciò che più fosse profittevole, è l'allacciarsi il Principe di Condè, con farlo liberare dalla Carcere, ò l'obbligarti la Regina Maria, con toglierle il fequestro, ò relegazione di Bles; e come la discussione di questi due partiti havea feco la necessità di grand'esame, fpirò l'anno fenza precifa deliberazione, ed il feguente con altri accidenti capovoltò l'ordine delle cose disposte, ritornando indisposte, mà altre volte con doglie di testa a' Ministri, il cuor de' quali prova le fpine, e le angoscie, delle quali sono sempre circondate le maggiori fortune. Per concluder dunque il Matrimonio con la Casa di Savoja comparve alla Corte il Cardinale Maurizio Figlinolo del Duca, che doppo una fontuofa accoglienza fartali dal Rè con Cardinal la più folenne pompa, espose il Soggetto il della propria (pedizione, attestando le maggiori obbligazioni imposte al Padre, alla famiglia, e allo Stato dalla Reale Clemenza, per haverlo involato dall'inevitabile oppresfione, che havevali apparecchiato la Monarchia Castigliana, per funesta memoria del governo di D. Pietro di Toledo; e come la Potenza dell' invitto Rè Luigi havea prefervata la stirpe de' Principi di Savoja nel Dominio dello Stato proprio, così non sperarne altrove la conservazione, che dalla continuazione del di lui Patrocinio; perlocchè passò à sar la solenne istanza del Matrimonio di Madama Cristina col Principe di lui Fratello, & havendo adempiro alle parti della commissione, con somma prudenza, gravirà, & eloquenza, il Cardinale fuddetto, resto firmato il Matrimonio, Marine e provveduta la Cafa di Savoja di un vali- e Saroja. diffimo appoggio, la quiete d'Italia di un forte sostentamento, e l'eccesso della libidine del Dominio delli stranieri di un'adequata moderazione.

Altra Legazione comparve alla Corte di Francia entro quest' Anno spedita dal Sul- Ex Stiden tano di Costantinopoli, per cagione de i di- "am. 12. fturbi , che l'Ambasciatore Francese havea che ne Offostenuti con altissimi vilipendi in quella Regia, dove la ragione delle Genti corrotta dalla barbarie della Nazione benchè imprima ancora in chi la yede violata qualche specie di toleranza, con tutto ciò per sostenere in pace gl'insulti vi abbisognano in

all'Ambasciatore colla sbirraglia con nuove ANNO

ANNO fine i prodigi della Pazienza, come pur 1618 troppo hanno i Principi Cristiani. Trovava-Antaklase fi ristretto nelle setti Torri schiavo de' Tur-, chi il Duca Coreschi Polacco, & una Dama con una figliuola donzella di estrema

bellezza caduti schiavi nella Guerra di Moldavial'Anno decorfo, & efercitando verso di essi atti di Pietà, l'Ambasciator Francese visitavali sovvente per mezzo di Martino Levore di lui Secretario, col fovvegno ancora di qualche elemofina; mà introducendoù fotto il pio foccorfo della Carità il crudel fentimento dell'amore, di cui fi accese detto Levore invogliatosi delle nozze della donzella, fi applicò à cumulare i denari, che occorrevano per la loro redenzione, e non folo appuntò in caso di libertà il di lui Matrimonio, mà la rettituzione del denaro a' Mercanti, che fotto la di lui fede

l'haveano prestato; mà seguito l'essetto del riscatto pretese la Moldava esserli anzi ingiuriosa la pretensione del Francese, che in condizione tanto disuguale dalla di lei Nobiltà volesse pareggiare nel contratto di Matrimonio con la figliuola,e quindi restituitoli una fola porzione di danaro non potè confeguire per il rimanente se non gli atti di una piena ingratitudine, che per un beneficio immenso produce in luogo d'amore l'odio; e però travagliato acerbiffimamente dall' una, e dall'altra delle fuddette paffioni Martino, crescendo equalmente nelle difficoltà l'amore verso la figliuola, e nella delufione delle promesse l'odio verso la Madre, sfogò i propri fentimenti dolorofi all'altro Carcerato Coreschi, il quale si esibì, che confeguendo la libertà haverebbe fatt offer-

vare le promesse alla Moldava, delle quali

forfe era egli stato mezzano, mà mancando

al Francese, e l'asseguamento, & il credito di trovare il danaro da confeguire il ricatto

per le strade ragionevoli, li convenne appi-

11. gliarfi alle fraudolenti , e fatto capitare alcunefuni nascoste entroun patticcio al Coreson Coffin chi, hebbe maniera di calarfi dalle fineftre, e porfi in falvo con la fuga; mà non havendo egli secorecate le scritture, da esse comprefero i Turchi la complicità di Martino nella fuga, e benche egli fosse partito per Polonia, & abbandonatoper le speranze del matrimonio il fervizio dell'Ambasciatore, su dalla Corte Turchesca occupato il di kui Palazzo, carcerato il Secretario fuccessore, & il Cuoco, e condotti alle Carceri convenne loro fostenere nella tortura la negativa della supposta complicità; e proseguendo più as-

pra l'inquisizione spedì il Visire un Giudice

diligenze nella fua Cafa, e con ordine che folse egli stelso forzatoà comparire personalmente avanti di lui per render ragione della colpa de fuoi nella fuga fuddetta, come forzato à forbire l'empietà di quel Commandò paísò l'Ambasciatore à rimproyerare al Visire, che il violare il drirto delle Genti con un potentissimo Rè come quello Es alla di di Francia haverebbe cagionato all'Impero Turchesco quegli aspri travagli, che non erafi egli figurato nel commetter le violenze esecrabili contro la di lui Persona, e Casa del Rè, mà il Visire minacciandolo di morte lo fece confegnare al Chiaus Bassà, il quale promifeli, che dovendo foggiacere alla tortura l'haverebbe differira qualche ora, perlocchè intendendo l'Ambasciatore la citra del parlare dell'avido Ministro gli sece regalo di due mila zecchini, e poi coll'interpolizione del Muftì, e dell' Eunuco Meemet Gorgì, altrettanto potenti col Visite quanto affettuoli all'Ambasciatore, fu in fine resti. tuito alla libertà doppo trattamenti sì barbari, che confiderati poi ad animo fedato da' Magnati Ottomani decretarono la spedizione del Chiaus, che in efibir le lettere cre- Tiell è denziali portayano il fastodi questi titoli . To che son per le infinite grazie del giusto, Ri. grande, ed Onnipotente Creatore, e per i miracoli del Capo delli Profeti, Imperator de' vittoriofi Imperi, distributor delle Corone alli più gran Principi del Mondo, servo delle due sacratissime Città la Mecca, e Medina, Protestore, e Governatore della Santa Gerusalemme, Signore della maggior parte dell' Europa, Afia, ed Africa acquiftata con la nostra vittoriosa spada, e spaventevole lancia Cc. al più gloriofo magnanimo gran Signore delli credenti in Gesù Crifto, eletto frà i Principi della nazione del Mesha, mediatore delle differenze, che succedono frà i Popoli

riccbezza, gloriofa guida delli più grandi, l'Imperator di Francia , che il fine de' suoi giorni fia fortunato. Indi si esprese nello sole di scusare la debolezza dell'Imperatore Mu. Terchi. flafa, che havea efibita sì efecrabile infolenza a' Ministri di oscurare il rispetto, che il Sultano havea, e voleya confervare d'una veta, & illibata amicizia colla Corona di Francia; della quale espressione convenne il Rè di foddisfarfi, ò per il privilegio, che nel prat-

Cristiani , Signor di grandezza , maesta , e

ticare azioni temerarie impetra le scuse alla barbarie, ò perchè non havendo nè confini cò gli Stati Ottomani, nè poderose sorze in Mare , la prudenza configliava ad appa-

ANNO garfi d' ogni foddisfazione.

1618 Funestò il quinto giorno di Settembre la Chiefa Gallicana anzi l'univerfale un luttuoso avvenimento, che la privò di un de' chiari lumi, che mai le habbia recato splenm Tomadore, e per l'eccelse qualità della dottrina,

e per l'intima pietà, & integrità de' costumi, mediante la morte di Giacopo Davi Cardinale di Perona, & Arcivescoyo di Sans, chiamato l'Agostino della Francia, con ben degno paragone all'eminenza del fapere di quel gran Dottore di Santa Chiefa, mentre amendue furono chiamati flagelli dell'Erefia, fonti di facra eloquenza, e prefidio, e tutela della Cattolica Dottrina, fatti celebri ambedue per le folenni dispute in confusione, e confutazione degl'Eretici, l'uno nella memorabile Collazione de' Donatisti , l'altro nella celebre conferenza co' Calvinisti, e loro Capo Gio: di Plessis Mornè, che già riferimmo feguita in Fontanablo l'Annoquarto del Secolo. Mancò nell'Anno feffantefimoterzo dell'età fua, e benchè fiano fuperstiti chiari documenti della di lui erudizione in vari scritti, appariscono nondimeno Cadaveri destituti di spiritoda quella, che nella di lui facondia, e vivacità apparivano vivif-

fimi con l'uso della lingua. Fra i pensieri, che ne' primi spazi del suo Ex Sper-reggimento nutrì di Pietà il Re Luigi fit quello della riforma dell'Ordine di San Benedetto, la quale intrapresasi fino dall'Anno millescicentoquattro, e fiorendo con fomma edificazione de' Popoli, e con fuccesti di cospicua persezione ne' Professi, stimò egli espediente al bene spirituale del Re-

gno, che si stabilisse con perpetuità di buoni Ordini, non meno à confusione, che à freno degli Eretici, i quali professando frà principali infegnamenti della loro Dottrina capitalissimo odio agl'Ordini Monacali, esibiscono argomenti, che la Pietà, e Dottrina de' medefimi riesce loro sommamente spaventevole, e che il restaurarli è una delle strade più sicure del loro abbattimento; equindi intraprefafi la reintegrazione dell'osservanza dell'Ordine Benedettino fecondo la purità della disciplina Monacale istituita dal Santo Patriarca, su denominata la Congregazione riformata di San Mauro, come questo Santo Abbate fendo vissuto discepolo dello stesso San Benedetto, e da lui mandato in Francia per la fon-

dazione de' Monasteri poteva ragionevol-

mente efibire il titolo à quella Riforma,

che intendevafi dover fiorire nell'eccellenza della perfezione antica fotto un feparato

Generale, à Superiore Francese, come poi ANNO forravenendo la confirmazione Pontificia restò stabilita ne' suoi Ordini, che à suo

luoso riferiremo. In Spagna diede foggetto ad un miscugliodi fenfi dolorofi, e lieti la comparfa à quella Corte del Signore di Forgis Inviato La Cardente firaordinario del Rè di Francia, per dar li Bosto. parte al Rè Cattolico del Matrimonio del- 44.4. la Sorella col Principe di Piemonte , men- Andriti tre havendo i Ministri Castigliani conside- di in rate dette Nozze con abborrimento, e ten- Nozze tato d'impedirle anche con profusione di danaro, per togliere al Duca di Savoja e l'ardimento, e le forze di urtare colla Monarchia, è certo che le accoglienze fatte all'Inviato fuddetto, ed il godimento espresso del Rè Filippo à quel ragguaglio dovè ricavarsi non dal Cuore mà dal Cervello, ò dall'Ingegno, che prescrive nell'emergenze politiche giulivo il sembiante anche al fuccesso avverso, anzi per sepelir ben à dentro la Verità si raddoppiarono le dimostrazioni di contento, e di approvazione, encomiando la faviezza del Rè Luigi, che in età sì fresca havesse maturità eccellente di fenno disì ben collocar la Sorella; e fù perciò onorato il Signore di Forgis con tutte le dimostrazioni più generose, solite à pratticarsi co' Messaggieri delle più gioconde novelle.

Mà à tali apparenze di amore, e di slima per ogni deliberazione della Francia non corrifpondevano gli arcani configli del Rea- Na le Gabinetto per le notizie, che vi erano [16.7 ]. 2. pervenute intorno a' movimenti de' Grifo- Confeli al ni, che pretendeansi sedotti dal Greser, se Cincili ed altri parteggiani Francesi, dall'antica di-voginisi dei vozione della Corona Spagnuola, e direz-volle ralinzione de' cenni del Governator di Milano, onde è che raccolgendo i più sensati Consiglieri le Relazioni del Conte di Fuentes intorno alle forme più certe di porre in catene l'Italia, e farla fervire interamente all'arbitrio della Spagna, premevano colle più vive perfuafioni il Rè à non preterire la propizia apertura, che la forte efibivali difua mano coi movimenti fuddetti . Declamavano, havere Dio collocata tanta forza nel Rè Cattolico per due importantissime Imprese dirette alla sua gloria, ed al trionfo della Religione Criftiana, cioè al debellare l'Erefia, ed al portar l'estensione del Dominio della Monarchia al confine Turchesco, per potere agevolmente redimere dalla schiavitù Ottomana tante Provincie rapite alla Fede di Gesù Cristo; e se be-

ANNO ne le forze eran fin all'ora bastevoli, con 1618 tutto ciò non goder effe il pieno valore per Ex Miner effere difmembrate. Conveniva perciò di attentare i modi di unirle per renderle in-

vincibili, nè poterfi confeguire ciò che con aprire i passi al congiungimento de' Stati di Fiandra à quelli di Milano, per poter sì fattamente rendere languida l'opposizione de' Principi Italiani, che fossero forzati à ricever mifura alle proprie azioni dal compiacimento Reale; e per fabricar loro valevoli catene, crederli baltevole formarle di oro di tre fole anella, cioè dell'acquisto del Finale Porto del mare Tirreno, dell'altro di Monaco a' Lidi della Liguria , e della Valle Tellina ne' Retij, ò sian Grigioni; col primo poter haver la communicazione delle forze col Regno di Sicilia, e di Spagna; col fecondo recarfi freno alla Francia; e col terzo mediante il confenso di Cesare, che per decoro della commune famiglia non haverebbe mai contradetto, unir coll'acquisto del Palatinato, e Valle Tellina, non interrotto il corso delle sorze de' Paesi bassi al Milanese. Anzi importar sopra gl'altri due più il terzo, mentre occupata la Valle impedivansi i soccorsi a' Principi d'Italia, recar-si insuperabile ostacolo alla venalirà degli Svizzeri, e Grigioni, perchè non poreffer farsi frequenti i mercati delle loro Milizie à chi profondeva oro à faziar la loro Avarizia. Doversi dunque incaricare al Governator di Milano di proteggere col più vivo fervore i Cattolici perseguirari da' Cantoni de' Grisoni, anzi con zelo di spettabile carità ricever à proprio carico la perfecuzione che fosteneano per non lasciarla invendicata, e recar così vantaggio alla Chiefa Romana con

Cattolico, con farli metter forte il piede fopra i Potentati d'Iralia, per poter salire per i gradi della loro foggezione all'eminenza di quel commodo di abbattere il Turco; così vedersi datali da Dio tanta poteza di fare un come 6 nt folo Ovile,ed un fol Pastore, e non soggiacere alle pene dell'abufo di tant'ampiezza di Srati impiegandola in men nobili, e men utili Imprese. L'essersi ricevuto poi questo Consiglio cagionò quei funesti avvenimenti che ca-

debellarle i nemici, ed alla Monarchia del Rè

deranno ne' rapporti degl' Anni avvenire. 17 In Inghilterra i lumi della Dottrina del Ex Spides. Rè Giacopo confondendoli , & oscurandofi con le tenebre della di lui passione fempre più concitata in abborrimento della verità Cattolica non erano valevoli à farli discernere i certi principi delle scienze, benchè palmari, & infallibili,

Tomo Primo .

quanto i materiali principi d'Euclide, cioè ANNO che l'unità non è capace di discordia, mà che divifa l'unità forge la discordia, che è poi origine del contrasto, come il contrasto tanto fuscitato frà gl'umori del corpo umano, quanto frà le notizie intelletuali dell' Anima, produce la corruzzione; mentre egli colla varietà della propria erudizione mirava sempre più torbido l'aspetto della confufione del suo Regno dopò l'introduzione dell'Erefie corrotto, quanto gl'umori concitati fanno contrafto nel corpo di uno oppreffo dall'acutezza di una febre pestilenziale, quando in tanri Secoli ne' quali fiorì nell' unità della Fede Cattolica, non conobbe le discordie, non risentì contrasti, nè patì corruzzione, ò perturbamento di Pace. In quest' Anno suscitossi la Scisma della scisma di Scozia, intorno a' Riti del diftorto Cerescolia del moniale Anglicano, perlocchè fù necessaria salessa. l'Adunanza d'un Sinodo, ò fia Conciliabolo per tentare in vano di riordinarle; fù questo Congresso chiamato il Sinodo Pertense, nel quale da alcuni degli Adunati furono ammessi, e proposti da prarticarsi cinque Articoli delle Ceremonie della nuova Chiefa Anglicana, cioè di doversi prostrar ne' ginocchi nella pretefa Sacra Cena, ò sia commemorazione di quella del Signore; secondo, che fosse lecito di solennizzarsi qualche giorno festivo oltre le Domeniche; terzo. poteffe dirfi valida l'amministrazione del Battelimo fatta privatamente, così ancora, che fenza folennità fi potesse amministrare la Sacra Cena, e pratticarsi come lecita la Cresima, ò sia la confirmazione nella riformata Chiefa Anglicana . L'Introduzione di tali Riti in Scozia destò colla sola proposizione, alrerazione così grande in ogn' ordine di Persone, che ricevendosi,

ranza la prattica secondo l'arbirrio di chi voleva valersene, come se le massime grazie del Salvatore communicatea' Fedeli con i Sacramenti fossino soggette all' indisferenza del rifiuto, quali odori, che goduti ricreano, non goduti nulla pregiudicano; mà prevalendo la rigida sentenza de' veri Puritani (convolto tutto l'ordine Sinodale proruppero le altecazioni in strepiti tanto scandalofi, che hebbe indi origine la grande Scifma chiamara di Scozia, che ha refiftito intrepida à moltiffimi rimedi applicati

dal Rè per estirparla, che anzi avvanzan-

& accettandosi per leciti da molti, e dalla

maggior parre del congresso con approvazio-

ne, furono da altri detestati come i Riti dell'

Idolatria, e da altri concessa per la tole-

306 ANNALI DEL
ANNO dofi col di lei calore i contumacia di impu1618 gnare quello che di già trovavali introdotto
de Riti della Chiefa Angliatra in quella di
Roscozia, cioè dell'autrorità Vefeovale, in momentione il traffene con arti, e con parole differezzano
responsi il Puritani, hii li Re forzato all'erezzione

d'un Maestrato, ò sia supremo Tribunale, chiamati li Giudici dell'eccelfa, ò fia alta commissione, i quali nulla migliori nell'iftituto dell'Istitutore portarono il titolo espressivo della confusione della di lui mente, chiamati ancora Giudici politici Ecclefiastici, e recata avanti di esti l'appellazione da i decreti del predetto Sinodo Parense, e da essi comendata l'esecuzione loro, refiftendo offinatamente i Contradittori, e riufcendo inutile le molettie. ò sia le gravatorie, che decretarono gl'accettamenti del fuddetto Rituale, fu forza implorare l'auttorità del Parlamento, dal quale fu confirmato il Decreto Sinodale non con i meriti della di lui giuftizia, mà della conformità al Regio volere, e della confusione delle

cofe Sacre, e Profane, delle quali era già fatto luttuofo Teatro tutta la Regione fottopofta al Dominio del Rè Giacopo.

Në minore fu la corruzzione, che partori la difordia nari mi Olonda, come accentra difordia nari mi Olonda, come accenprofessori, col nome di Gomaritti, e in più
arghi, col nome d'Arminiani; mentre efcardene fendo morto Filippo Principe d'Oranges
biolici ferra figliudi, (ucceffe al medefino nel

Principato, nell'auroria ufurpatafi da quella famiglia con le Povincie unite Manrizio di ufintatello, il quale rigido proteilore del Calvinifimo havea accolta in protezzione la Sesta de Gomenfill, & Golando foprammodo gl'Arminiani deliberò di opprimere il inor Caspo, che era Gio. Bernovel d'Avvocato d'Olanda, che pri prudenza, e configilo trovavali in particolarcelli in particolarcelli in particolarcelli in particolarcelli in particolarcelli in

prumer illoro Capo, che era Gio. Bernoveld Avocaro d'Obada, che per prudenza, e configlio trovavati in particolare ellimazione di quella nuova Repubblica; perlocché l'attolo arreflar carcerato entro il mefed i Agolto infleme con Romolo, à Gemberio Sindico di Leiden, fu il fittuto un ampio procefio contro di eli pretefi rei, e perturbatori della pubblica quiete. De Capi compendeva il Procefio fuddetto, uno più formidabile dell'altro, ma principale era

l'antica emulazione, che correva frà il Berneveld, e l'Oranges per haver quefti (empre sperimentato il di lui partere avversoalle proposizioni sue, il qual Capo non bisognevole di giustificazione, che pienitima haveasi dall'afferzione del nædessimo Oranges,

fù verificato l'altro Capo d'una tale fedizio. ANNO ne fomentata, e fuscitata da'carcerati per 1618 refistenza agl'ordini degli Stati, e di detto Oranges nella Città di Utrecht per eflirpazione della Setta Arminiana, e pendente la Causa suddetta, proseguendo Maurizio l'ese-Tempi di Cuzione della commissione havuta, con un con l'ambient dal nuovo modo di missione barbara, con po- Natio derose schiere di milizia visitava i Tempi, ò fian le Sinagoghe degl'Eretici dell'Olanda, e della Frifia, contrafegnando così non effer quella la vera Chiefa, rerchè la vera non fi cuttodifce con le talangi armate; e quindi con violenza discacciando i Ministri, ò fiano i Predicanti Arminiani, vi stabiliva I Gomaristi, e pigliata informazione se i Maestrati, e Governanti erano tavorevoli à quella Setta rimovevali costituendone de' nuovi, à fine di pervenire alla gloria di riftauratore della pura Dottrina di Calvino, benchè i fufleguenti oflacoli rendeffeto malagevole l'impresa, e poco fortunevole il fine.

In Venezia dopò il lutto della Repubblica per la perdita del Doge Bembo furfe la Fa Vianti letizia dell'elezzione del nuovo, Nicolò Donaro, fotto gl'aufpizi del di cui nome ridu- ad Doge cendofi à conclusione i maneggi della Pace già abbozzari frà il Senato, & il Rè Ferdinando, pergli scritti torbidi del Friuli, su à visitarlo Giorgio Giustiniano Ambasciatore Residente nella Corte Imperiale, e conaccommodate espressioni di rispetto l'accertò del desiderio, che il Scnato nutriva per l'estinzione delle differenze; perlocchè egli corrifoondendo con termini benigni di voler secondare i cenni dell'Imperatore Matrias, fù da questi nominato il medesimo Rè per Commissario à dar esecuzione alla Concordia, econ essi il Pontesice Paolo, & il Gran Duca di Tofcana, la quale delegazione non contribuendo se non lustro, e pompa al maneggio, fù da gl'Auftriaci e portipa ai maureggo, au est granden irrimeffa al Baron Carlo di Arac, & à Giacomo Barone Eldingh, edal Senato à i Capublica, ed
valieri, e Procuratori Girolamo Giuftinia, il Réferibles, ed ni, & Antonio Priuli, i quali convenendo all'Isoladi Veglia, ivine' loro Congressi sù in primo Inogo da' Veneti restituito Zemino, e maturandofi il rimanente, per la morte improvisa del Doge Donato chiamato à quella suprema dignità il Priuli, hebbe per fuccessore Nicolò Contarini, e mancato ancora l'Eldingh furono continuate le sessioni col folo Barone di Arac, e reftituito il

commercio trà i Vaffalli dell'uno, e dell'al-

tro Dominio, verificate l'enormi colpe di

centottentatre Capi dgeli Uscocchi, furono

Drown in Livingle

ANNO discacciati con le loro istesse famiglie, arse le Barche, Istromento de loro ladronecci marittimi, e trasportati i men colpevoli, ò innocenti Uscocchi nelle Regioni più mediterrance, e rimote da' Liti, e Confini Veneti.

20

Haveva fratanto il Doge Antonio Priuliasfunte le Insegne del Principato con formalità infolite, per effere fuccessa la di lui est. Et Navi Elezzione in tempo, che egli trovavali al Congresso di Veglia con gl' Austriaci , e però furono destinati dodici Giovani del primo fangue della Repubblica ad accolgerlo Etrison del IIIO rangos Città Dominante; e profeguen-

do con applauso sotto di lui la direzzione delle cose Pubbliche, furono queste gravissimamente alterate dalle molestie del Duca d'Offona, Vice Rè di Napoli, il quale prefisso à sè medesimo per Idea di gloria, di lasciar memorabile quel Governo con i più strani avvenimenti, ne diede la condotta al proprio capriccio, dal quale non passando nè pure esente la Chiesa, l'Immunità

della quale erali poco grata, e la Nobiltà

del Regno, che godea di abbaffare, l'impeto maggiore però scaricavasi contro la Repubblica, costituita oggetto primario del-le irruzioni del di lui cervello, che all'uso degl' Uomini fingolari appetiva quel che era più dificile, & erali odioso, quello che presso l'universale degl' Uomini era più amabile ; e però trasmise le di lui Navi nuovamente nell'Adriatico à pretefto di non la sciare invendicato il preteso aggravio del Rè Cattolico, con tenere la Repubblica al proprio foldo le Milizie Olandefi fue Ribelle; perlocchè provvedutafi essa di più Navi, & anco da Inghilterra, & unite al rimanente dell'Armata propria, si rivoltò à perseguitare quella del Duca costretta replicatamente à ritirarfi ne' Porti, e Spiagge del Regno, e replicando sempre più le Correrie nel mare con preda di qualche legno. che discostavasi dal calore dell' Armata Veneta, riconobbe in fine forrammodo ma-

Tradimenti lagevole il difegno di fare impressione valevole per via dell' Armi marittime, e dell' oftilità palesi contro la Repubblica; e per ciò rivoltò l'animo à praticare le infidie più occulte, e proditorie; e quindi appuntato. che Giacomo Piere Corfaro Normando, che lungamente havea servito al di lui soldo, si fingesse incorso nella di lui indignazione, e che se ne fosse sottratto con la suga, sù ricevuto nell' Arfenale di Venezia con il di lui Collega per nome Languld, perito nel lavoro de' fuochi artificiali, i quali havendo

307 chiamati partecipi del loro empio difegno al. ANNO tri non meno animoli, fotto la direzzione 1618

dell'Ambasciatore Spagnuolo la Queva, erafi convenuto, che accostandosi numerosi Legni fottili, abili ad inoltrarfi nelle lagune di Venezia, e poi Navi grosse alle spiaggie del Friuli, alla notizia del loro arrivo dovesse l'incendiario Languld divampare l'Arsenale, altri occupare coll'uso del Petardo la Zecca, altri affaltar le Cafe de' Patrizi più cospicui , e ricchi , e recata per varia parte la confusione, a spettare che le genti del mare s'accomettessero la Città, e distruggessero la Repubblica, potendo in tale avvenimento confiderarfi libere dalla fovranità, le Città di Terra ferma, e foggette ad ogni occupatore, con Idea che più peccava nell'impotfibile, che nel malagevole; mentre che i Bergandini, che doveano dare con la comparfa il moto al tumulto. furono, diffipari ò dalla tempesta, ò caduti in potere de' Corsari, e però differitasi all' Autunno l'elecuzione, furono frà tanto necessitati il Piere, e l'incendiario di partire per ordine del Pubblico, anche dato à caso, per servirsene sù l'Armata Marittima col Generale Barbarigo; perlocchè il temporecando tepore all'inconfiderato fervore dell'intemperanza, e rappresentando all' animo fedaro, non folo le difficoltà, che nonfi ravvifano ne' primi fpazi dell' impeto, mà l'empietà della (celleraggine, che ne' principi si contonde dall' animosità con l'imprese più oneste, e riuscibili, Gabriele Monte Cafino, e Baldaffar Suven Nobili Francesi, partecipi dell' enormità sudderta ne diedero conto al Configlio di Dieci, che certificato con le diligenze, & informazioni fiscali della verità, decretò pubblici supplizi a i Rei, con fommo applaufo del Popolo commosso, & inorridito, non meno che irritato. contro l'Ambasciatore Spagnuolo, che deliberò di ritirarsi in Milano, per sottrarsi da quegli infulti, che meritava fe non la di lui colpa restata incerta, l'iniquità dell'attentato attribuito alla di lui Nazione, Fù queso distimulato dalla Repubblica profondamente con le Regole della prudenza, che prescriyono pericoloso il vendicare le offese, al calore della passione, e anche nel servore dell'istessa ragione concitata, perchè non fuccede mai se non con danno, e pregiudizio del Vendicatore; In tanto il Vice Rè negando costantemente di havere nè complicita, nè notizia de' difegni fuddetti richiamò. le proprie Navi a i Porti, lasciando con l'avvanzamento della stagione cadere in silen-

Qq 2

308

ANNO zio ciò che la fama per le bocche di tutti 1618 divulgava intorno all'animofità de' propri

In Polonia foggiaceva il Rè, e la Re-Ex Sagre pubblica a ribrezzi di ragionevole timore, che l'incapacità di freno, contro cui forgean fempre più arditi i ladronecci de' Cofacchi, eccitaflero le Armi Ottomane à pigliarne vendetta fopra gl'altri Vasfalli innocenti; nè riusci vano il timore, edelle correrie loro, e delle impressioni che secero alla Porta, mentre esti ripescaodo pretesti da esercitare la connaturale ruberia, querelavanti, che i fudditi del Sultano non custodissero reli-

giofamente la Pace, e perciò rinovando a' Couceh el- danni loro le ostilità provocarono gl'Ottomani à spedir con buon nervo di forze marittime sù le Galee Memin Bassà nel Mar Negro, à fin di reprimerli, mà essi fatta scelta di sei mila de' più valorosi soldati, e disposti à rinvigorir la loro forza, e perizia dal vantaggio del fito, fostennero con tale intrepidezza l'aggressione Turchesca, che rovesciata con larga profusione di sangue poterono avvanzarfi all'attacco delle Galee, orto delle quali conquistarono, e ferito nella cofcia il Bassà, la fuga lo involò da una carnificina, che non erafi previsto nell' intraprendere sì malagevole attentato. Il ragguaglio di tale sconfitta turbò grandemente la Città di Costantinopoli, anzi la Corte del Sultano, che non tenendofi falva entro lo stesso Real Palazzo del Serraglio, sece armar nuove squadre, munir le foci del Mare, apparecchiar l'Artiglieria, come se i Cosacchi vittoriosi alzassero il piede per formontar quelle mura. Chiamato l'Internunzio, ò sia Residente Polacco spettatore di tanta paura fu minacciato di Guerra seil Rènon teneva in dovere la serocia de' Cofacchi, mà egli allegando la giusta cagione dell'impotenza à frenar Gente rapace, e ribelle, andò differendo quanto potè, compromessa l'esecuzione della vendetta, che poi intrapresa da'Turchi darà soggetto a' racconti del tempo à venire.

In Oriente il nuovo Sultano Mustafa stu-Ex Tayredo pido nell'intendimento lasciò cadere l'intera direzzione dell'Impero nel nuovo Vifire Calil Bafsa, il quale dominando con quell' arti, le quali potevano folleticare la pro-Confessor pria avarizia, cagionava quella coofusione.

che può figurarfi nascere dall'incapacità del Sovrano, e dalla venalità del Ministro; e quindi fattafi raccolta dell'inezie, è pazzie di Mustafaasserivasi che egli gittasse dalle finestre le Gioje, e che scrisse senza cagione

i famigli del Serraglio, e che ad un Povero ANNO che li domaodò foccorfo di Elemofina consegnasse un Biglietto da recarsi all'Imperatore Cristiano, il quale aperto conteneva, che se egli veniva in Costantinopoli voleva rinunziarli l'Impero; e però fatto congrello da' Principali Ministri della Corte Ottomana fu per decreto del loro fommo Sacerdote Deposition Musti dichiarato Mustafa inabile, se ben di non colpevole, à dominare, e che fosse per di Osnano. riuscire più decoroso all'utile della Monarchia il darli un Capo incapace per tenerezza di erà, che sarebbe capace della direzzione akrni fenza difordinarla coo inezzie, che haverlo maturo, mà inetto ad effer diretto, e capace à sconvolgere quelle cose, che la prudenza de Ministri riordinasse, e su

perciò deposto Mustafa, e rinchiuso alle

meditazioni della fua Cella, & assunto al Trono Ofmano di lui Nipote, e figliuolo

del defonto Acmet -Non formontava egli la tenera età di tredici anni, e pure come l'influsso propizio Ex Biferdel Cielo opera anche coo la mezzanità di ciera persone inabili, vide mutata Osmano in Ex Zisiolo momeoti la sfortunevole condotta dell'Ar- 116-4-111-12. mi Ottomane, che fotto gl'aufpici del di lui nome ripararono le passate sconfitte con recenti, e prospere imprese. Imperocchè havendo Acmet di lui Padre nella recitata espedizione di quattro armate dirizzata la più poderofa contro il Rè di Perfia, si avvanzò sotto la condotta del Primo Vifire ad attaccare la Città di Ardevil, ò sia Azziris. E quelta polta in vicinanza di Tauris, e famosa per il traffico delle sete, giace in una vaga apertura de' Monti alle radici di quello, che chiamano Sevalan, e divisa dalla corrente di un Fiume, e delizio- Torci fa per l'amenità de' Giardini inaffiati dalle Acque, che vi fi diramano, e celebre per il Scpolcro di Cià Sefa uno de' Profeti Maomettani vifitato da numerofi Pellegrini della Persia. Non hebbe difficoltà l'Esercito Turchesco di occupare la Città suddetta, anzi passato l'Eufrate per incontrare l'Esercito Persiano sù frà essi attaccata fiera Battaglia, dalla quale se bene i Turchi uscirono con la perdita maggiore della Gente, nondimeno furono vittoriofi, per haver aftretti i Persiani ad abbandonare con la fuga Constitucio l'Artiglieria, & il Bagaglio; mà indi inoltrandofi con poca perizia delle strade, e con minore affegnamento per l'Annona, fi trovò il Visir à fronte di un Nemico totalmente insuperabile, cicè della same, per cagio-

ne della quale petirono per la quarta parte

ANNO quei valorosi Guerrieri, che erano restati 1618 gloriofi vincitori fopra le Squadre Perfiane; e benchè la folerzia del Rè Abbas non potesse supporti negligente à spiare un sì importante avvenimento, che debellava per lui il fuo nemico, perduta la confidenza nella fortuna per la rotta fostenuta, fece chiedere al Visirre la Pace, con esibizione di mandare in Costantinopoli il tributo di seta in quella quantità di fome, che altre volteera stata stabilita; e quindi non è improprio il dirfi, che la fortuna pigliò in tutela i principi del Regno d'Ofmano, per farli rie dalle deplorabili angultie del proprio E.

dre non haveva confeguito con tante Imprese attentate. Scatenò dal filenzio degl'oziofi, e vani, Ex Spends, numerose dicerie sopra le predizioni della sam. # 5. gran Cometa, che apparì in aria minac-

sercitoaffamato quei vantaggi, che il Pa-

Comera infe- ciante con la fpada formidabile del fuo ragpe appai, gio primo verticale la Città di Cottantino poli, indi l'Italia, poi la Germania, ed in fine la Francia, e la Spagna. Fù in vero mirabile la grandezza di cale apparizione, mentre gli Scrittori di quei tempi, testimonj di veduta, li dettero ampiezza eguale alla Luna piena, anco confiderata fenza lo striscio della Coda è Crine, ogni Astrolagastrostillosi il Cervello ne' calcoli per divulgare le predizioni de' mali iminenti all' Europa, ogni Mattematico logorò gli stromenti nelle misure per indicare la Provincia più minacciata dalla spada fatale, mà ogni faggio Istorico burlavasi de' loro travagli . quando da documenti della loro Scuola ricavavali ne' paffati avvenimenti tale incertitudinedi fuccessi, che recati à squittinio quelli che erano fuffeguiti alle preterite cento Comete, sei surono trovate indicanti casi funciti, venti propizj, ed il rimanente apparite fenza effetto nessuno, fensibile, e vifibile; perlocchè in derifione della vanità de' pronostici con le infallibili misure del paffato deve il Cristiano riporre la fiducia

Tali erano i fuccessi del nostro mondo, 25 Ex Alava, perchènell'altro fuori del mondo del co-ro Semedo mercio, eioènella Cina, erafi alterata con stand per infolite forme la quiete di quella vasta Monarchia, la quale se bene è preordinata à fusfistere con i modi più pacifici, per essere la direzzione de' pubblici affari in mano de' Letterati, che fono opposti a' Guerrieri, con tutto ciò come le ragioni della fovra-

fervò la notizia delle cofe future.

nella providenza di Dio, che à sè folo ri-

nità fono troppo efposte alle usurpazioni de. ANNO gl' Uomini, tanto non potè fuggire in questi 1618 tempi qualche agitazione la Cina; mentre havendo il Capo della Famiglia, che vi regnava Uman cacciati i Tartari, che per novant'anni l'haveano tenuta in schiavitù, penetrò ancora ne' loro Confini, dividendoli in trè Regni separati, di Oriente, di Occidente, e di Tramontana, due de' quali fottrattifi indi à poco dal Vaffallaggio Cinese, restò il terzo di Oriente solo alla di lui devozione; mà crescendo à poco à poco furfe à tale potenza, che recando gelosia al Sovrano, determinò di ridurlo in un ordine più capace dell'ubbidienza, e foggezzione, dal che costituito quel Rè à disperazione, prima d'attendere di effer ridotto à quel grado di debolezza, nel qua-de'Tarte le lo volevano i Cinefi, fi moffe offilmente contro diessi, occupando una fortezza nella Provincia di Leotun, e con validi foccorfi degl'altri Tartari Occidentali, e Boreali, fi presentò ad incontrare l'Esercito Cinese, col quale venutosi à una formale Battaglia, restarono i Cinesi sconsitti, come Uomini poco marziali ripieni egualmente di timore, e di sospizione, particolarmente delle persone straniere, che tutte fupponevano, ò Soldati, ò esploratori de' nemici. Tale costituzione di cose recò graviffimi pregiudizi alle fatiche Appostoliche de' Gesuiti, i quali attenti con sommo fervore à mantenere in fede i Cristiani, & à farne de' nuovi , sottennero una sì ficra persecuzione, che quasi colà estirpò dalle radici le speranze de' progressi dell' Evangelo . Fù principale Architetto della medefima Quio Xin destinato dalla resecu Corte Sovrana di Pechin , Presidente del meri Tribunale Lipù, ò sia de' Riti, ò Re-Gassiniligioni nella Città di Nanchin, il quale havendo private emulazioni col Dottor Paolo zelantissimo Cristiano pigliò à perfeguitar quella Fede che egli haveva fœlta di professare, & eccitato dal dono di dieci mila scudi , che li secero i Bonzi , òsiano i Religiosi Gentili , formò nn memoriale al Rè, nel quale dolevasi come promotore della Fede degl' Idoli , che permettesse la loro distruzzione ad Uomini Barbari , e stranieri , e che da' principali Soggetti dell'Impero Cinese, come erano quelli che godeano il gran carattere di Dottore, si fossero introdotti à voltare nella lingua loro i Libri di Europa, quasi che la Cina havesse biso-

gno delle altrui Scienze, & Erudizioni, e

ANNO che à pretesto delle Orazioni faceano con-2618 venticole di notte per machinare le ribel-

lioni, e la introduzione de Settari, segnandosi con la Croce per dar segno a' Contederati, & a' faziofi di riunirsi insieme alla sovversione della Pace, e Dominio Reale; perlocche li riusci di ottenere, che sossero i Religiofi incontanente cacciati, del che pervenutone notizia, paísò Nicolò Longobardo à Pechin per fincerare la Corte, mà frà tan-to circondata la loro Casa da' Birri restarono tutti i Missionari carcerati, aspettando gl'ajuti dell'ordine della Corte Regia, dove pervenuto il Longobardo con Giacomo Pantoria, e Sabbatino Oru Residenti ivi, intanto che impiegavano i più validi offici fotto la direzzione del Dottore Paolo, surono i Prigionieri divisi in varie Carceri, e costituiti formalmente da i Giudici, & interrogati qual Legge fosse la loro, come fosero entrati nella Cina, ecome vivevano; e rifpondendo con tali ragioni, che se non appagavano l'animo invafato del Xin, foddiffacevano a' Giudici da' quali per compiacereal medefimo furono i carcerati fatti fottoporre al tormento delle stretture, e poi percossi con molti colpi di bastone. Mà non a ppagandosi la passione del Xin, che voleya distrutta la sede, e discacciati i Missionari, fece da due Dottori del proprio Tribunale divulgare una Scrittura, nella quale attestando d'essere stato uno di essi alle Filippine, erafi certificato, che gli stranieri adoravano per Dio un malfattore appeso al supplicio, e con l'apparenze della pietà fi erano impatroniti degli stati temporali delle dette Isole, edi Malaca, e che il simile machinavano di fare nell'Impero della Cina, se il Governo non era accurato di estinguere i perniciosi disegni loro, prima che si riducessero all'effetto; e trà tanto i Carcerati in vari patimenti , anche d'infermità corporali aspettavano l'oracolo della Corte, che finalmente uscì segnato sotto il di decimoquarto di Febbraio dallo stesso Rè, che in fostanza imponeva il discacciamento de' forastieri, per timore, che non cagionassero fegrete follevazioni nel Regno, privandoli ancora del grado concesso loro di Mandarino, ò sia professore di Lettere, al Collegio de'quali eransi aggregati per correggere il Calendario Cinefe. Volato quest'ordine per Corriere à Nanchin furono novamente esaminati i Carcerati, e puniti col tormento di dieci percosse per uno, furono posti in alcune Gabbie di legno, & ivi segnati, e bollati col Regio Sigillo, & accompagnati da

SACERDOZIO,

Guardie con un Cartellone, che à grosse ANNO Lettere indicava la loro reità, di essere.Uomini fospetti di perturbatori del pubblico ripolo, furono per trenta giornate continue portati à quel modo alla Provincia di Canton, e di là suori del Regno all'Isola di Macao . Vero è che restarono sì bene raccomandate le cose della Religione alli Dottori , Paolo , Michele , Leone , & Ignazio, che l'assenza degl'operai non cagionò l'intero estirpamento della Vigna Evangelica, al culto della quale poterono tornare i Missionari suddetti come riseriremo.

Era però quefta una picciola porzione della grande persecuzione, che infieriva Ex Pro contro i Cristiani nel vicino Regno del fa topris Giappone, frà quali fi renderono quest'an- 1411no cospicua la sorte, e le satiche di Giovanni di Santa Marta nato nella Terra di Prada della Diocesi di Taragona in Catalogna, il quale fervente nella Missione Appostolica nel Regno medefimo, havendo con spirito, e zelo indefesso conseguita la perizia della favella, delle Lettere, e Caratteri Giapponefi, haveva trasferito in esse tutta la Sacra Storia, e le opere de' Santi Padri, e quelle di Luigi Granata, e vilitando ogni luogo dove haveva Sede la propria Religione Offervante di San Francesco, impiegavati non Cartera folo nel fervore de Carechifmi, mà in de Fi Gi tutte le altre opere della Cristiana pietà in sel Giap foccorso de Poverelli, perlocchè forzato dallo scritto Bando contro i Cristiani à deporre l'Abito Religioso, per farseli credere ubbidiente con la partenza, e vestitosi del Secolare l'esterna apparenza, non cambiò, nè minuì un punto l'ardore della di lui Carità, che anzi con maggior fervore continuava ne' medefimi fanti Efercizi al bene spirituale di quei Cristiani, predicando, istruendo, e ministrando loro i Sacramenti, particolarmente nella Provincia di Omara; perlocchè scoperto, e carcerato nella Città di Meaco, residenza della Curia Generale del Regno, trovò entro le Carceri medefime un'altra perfecuzione interiore corrispondente alla generale esteriore, che facevali da' Ministri del Tirannocont ro 1 Cristiani, mentre ripiene le Carceri medesime de' Gentili rei de' maggiori delitti, s'unirono tutti à maltrattarlo con tutte quelle forme d'affronti più fensibili , che potesse inventare la ribalderia di quella schiuma di forfanti, che delinquenti nella loro legge imperfetta abborrivano molto più la perferta di Cristo, perchè loro più avversa nell'

onestà; e quindi schernito, vilipeso, bat-

ANNO tuto da effi, e dalla rigidezza del freddo, 1618 e dagl'infulti della fame, perseverò per

lo spazio di trè anni con le più chiare prove d'un' invitta, e Cristiana fortezza, e con lo spirito intrepido, come quello d'un perito Nocchiere, che mai fi imarriice, ò fi confonde, per quanto la Nave à cui prefiede fi flagelli dall'onde, e fi batta dalle Tempeste; che anzi essendo fra Carceratiun Bonzo, ò sia Sacerdote Gentile, lo confuse sopra la falsità della di lui Dottrina; perlocchè essendosi per ordine del Tiranno deliberato di mandar tutti i Cristiani inquisiti sopra una Nave à i Lidi della nuova Spagna, egli protestò à tale avvifo, che anche trasportatovi sarebbe ritornato di nuovo al Giappone à ripigliare la cura spirituale dell'Anime Fedeli, allettato dalla chiarezza dell'efempio de' Santi Martiri di Marocco Religiosi del medefimo fuo Ordine, mà non hebbe tale occasione, perchè imbarcari gl'altri, e restato egli in Carcere dopò il fuddetto trafporto, fu il giorno sedicesimo d'Agosto condotto al Patibolo, e decapitato nella stessa Città di Meaco al supplizio, dal quale sostenuto con intrepidezza indicibile assistendo molti Cristiani rapirono il di lui venerabile Cadavere per rendergli gl'onori dovuti dell'Ecclesiastica sepoltura; al quale avvito i Ministri del Tiranno per ordine del medefimo li seguitarono, è tolti loro di mano per forza quei cari pegni, e ridotto in pezzi minuti il Cadavere, ed il Capo dell'invitto fervo di Dio l'efibirono pasto a' Cani, & agl'Uccelli, stimando così

Roma a' Sacri Riti. Altr'affare ancora appartenente al mas. Ex Cavaz, simo negozio della Religione Cattolica era Ta Capput flato l'oggetto di varj iquittini nel Regio

di disperdere la memoria con la dissipazio-

ne delle. Ceneri del forte Campione, quan-

do sopravive illustre, e cara alla Chiesa

Cattolica, che hà già intrapresa la discussio-

ne de di lui avvenimenti fotto il fevero

fquittinio della Congregazione prepolta in

for Coral Configlio di Portogallo, mentre havendo Alvaro Terzo Rè del Congo follecitato con varie preghiere, & espedizioni la deputazione de' Missionari Appostolici somma-

mente necessari à mantener viva la fede, non ANNO cheà dilatarla in quel vasto, se ben deserto Paele, erafiancora indotto à dar animo alla follecitudine delle proprie premure di de- impedei putare suo Ambasciatore in Roma Gio: Battifla Vicus Prelato dell'ittetla Curia, il quale havendo diverse volte riportato dal Pontefice Paolo la depurazione fospirata, sempremai gl'ostacolidel Consiglio Regio di Madrid ne havevano impedita l'esecuzione; finalmente celebrandofi quest'anno in Roma il Capitolo Generale della Congregazione de Cappuccini forto la prefidenza del Cardinale di Trejo Spagnuolo, & eletto Generale Frà Clemente da Noto, fù tentata la spedizione al Congo de' medesimi Cappuccini; e perciò data la facoltà à Frà Ludovico da Satagozza di eleggere i Soggetti, eglicorrispondendo con tutta la prontezza volle effere il primo, e fcegliendone quattro altri furono presentate le facoltà della loro deputazione al fuddetto Regio Configlio in Madrid, il quale effendo composto anche de Soggetti Portoghesi, per effere il Regno del Congo membro di quella Corona, non furono meno possenti gl'oftacoli per impedire l'effetto della Miffione di quel che accadesse per l'avanti, mentre non volendo i Configlieri Portoghefi, che i Missionari sossero Spagnuoli per non pregiudicare à i diritti della loro Nazione, e Corona, e temendo gli Spagnuoli, che l'introduzzione de Portoghefi, anche fotto le venerabili apparenze d'operare per culto della Religione, fuscitasse il dubbio di commovere i Popoli à sedizione, & à negare l'ubbidienza a' Ministri Castigliani, tanto infifterono nella propria fentenza i Cattigliani, che la pietà del Rè posta trà due, havendo per orrore lo sdegnare i Portoghefi, e per amara la suspizione di compiacerli, applicò il rimedio, che suol riuscire il più innocente, cioè della dilazione del tempo, col fuffragio, e configlio del quale fu poi dopò qualche anno, spedito l'affare di detta Missione, ed incamminati i Misfionarjal Congo, come in abbatterci nel tempo delle loro fatiche Appoltoliche,

non faremo noi frodatori dell'intero rap-

porto.

#### THE RESERVE AND AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

# Anno 1619.

### O M M A R I O.

1 Beatificazione di Tommaso da Villanova, e Franceso Saverio. Emolumenti dovuti a' Macri delle Ceremonie del Papa.

2 Proibizione di ambir Cariche a' Conventuali Of. fervanti, e Minimi; ed efenzione concessa agli

3 Travagli del Papa per i moti della Valle Tellina, e di Boemia. Giubileo che pubblica per implora-

regl' auti divini . 4 Fondazione della Sacra Milizia Criftiana in Germania. Promozione del Cardinale Infante . Morte di tre altri .

5 Tunulti di Alemogna, anche negli Stati Ereditari. Morte dell' Imperatore Mattias.

6 Correrie de' Ribelli di Germania fotto Vienna. Offerta de' Boemi à molti Principi della Corona rifiutata .

7 Elezzione del Conte Palatino in Re di Boemia. Suo ingresso armato in Praga.

8 Dieta di Francsort per l'Elezzione dell'Impera.

tore. Scrittura del Nunzio Appollelico à favore del Rè Ferdinando Q Contrary fenfi del Conte Palatino , e degl' Ere-

10 Elezzione del Re Ferdinando all'Impero. Giuramento che presta.

11 Deta di Erbipoli, e del Circolo di Saffonia, favorevole al nuovo Imperatore.

12 Ricorfo de' Boemi al Turco. Molla di Gabor contro Ferdinando . Sua sconsitta , e Tregua. 13 Viargio del Rè di Spagna in Portogallo. Remo.

ANNO 'Anno decimo del Secolo viene di-1619 stinto dall'Indizione seconda . Il Pontefice Paolo impiegò i penfie-ExpBatter, ri benefici del Magistero universale della Cattedra Appostolica in azione benefica da amantiflimo Padre verso l'universalità de' Fedeli, e di rettissimo Giudice in stabilire i premi dovuti alla virtù di quegli Eroi, che già passati da questa vita rendono incorrotto il giudizio fopra di loro, come non puole l'Adulazione muovere chi li esalta, ò provocare l'Ambizione di chi è efaltato; à fine dunque di provedere di nuovi Avvocati, & intercessori in Cielo i Fedeli, e fare insieme Giustizia a i meriti, dichiarò solennemente Beati, e reguanti con Cristo in Cielo Tom-Bestificatio: mafo da Villanova Arcivescovo di Valenza mato de VIII Professo dell'Ordine di Sant'Agostino, e

gnia di Gesù, le virtù de' quali esaminate-

mozione del Duca di Ossona.

14 Fuga della Regina di Francia da Bles . Tsamul-

to che ne succede . 15 Usizi del Nunzio Appostolico , e del Padre Berulle per l'unione del Rè con la Madre, ebe

i abboccano in Tsers . 16 Sinodo degl' Ugonatti in Londuno . Loro islanze infolenti al Re.

17 Ambasciata dell'Imperatore in Francia, che ri. orta speranze di ajuti contro i Boemi. 18 Liberta data dal Re al Principe di Conde . Po-

na data ad son Atteifla . 19 Pensieri del Graziani Principe della Moldavia

di Loga co' Polacchi contro i Tiarchi . 20 Ufizi del Rè d'Imbilterra à favore del Conte Palatino riufciti imaili .

21 Diversità di Ercsié introdotte in Insbilterra non impedite dal Rè.

22 Sinodo di Dodreco, che condama gl' Arminiani per Eretici, ed il loro Capo Barneveld alla Morte.

23 Lettera Antifinodica impugnatrice de' Decreti del detto Sinodo del Vescovo di Amversa. 24 Nuovi difturbi dati dal Vice Rè di Napoli per mare alla Repubblica Veneta.

25 Discussione nel Senato sopra la Lega con gl'Olan. defi , e col Duca di Savoja , che fi con-26 Confeglio de' Ministri Ottomani sopra l'impresa

da attentarfi, che si risolve contro la Po-27 Vani attentati delle Galere Criffi ane in Affrica : Sorprefa che fan quelle di Napoli del Bafsà del

li preposti a' Sacri Riti, non senza lustro ANNO de' miracoli, co' quali era piacciuto à Dio di 1619 farli rifolendere per veri, furono trovate eroiche nell'istesso fervore di sopra umana carità, benchè in diverso, e separato impiego, per beneficio del proffimo, e per gloria di Dio; mentre il Villanova diede quanto haveva in elemofina per foccorfo de' Poveri, & il Saverio diede se stesso à mille pericoli per la Conversione degl' Infedeli nella stentata navigazione, e viaggi frà le più barbare, e remote genti, che habbia il mondo; e quindi fù pari il culto permetlo a' Fedeli di effi infieme, con la concessione dell'Indulto di celebrarfi la loro Messa, & Ufizio à preghiere de' Capi, & università degl' Ordini Regolari, da' quali erano usciti, e visfuti Professi con Decreti Appostolici segnati il quarto dì di Settembre, ed il ventefimoquinto di Ottobre; E perchè non vi hà perizia che riesca più importante di quella de'

Francesco Saverio Sacerdote della Compafi con la convenevole maturità da' Cardinasto di Marzo,

ANNO Sacri Riti , mentre ogni altro Magisterio 1619 applica le proprie Regole per direzzione di cole meno importanti nel Culto Divino, à fine di non lasciare raccomandato il loro stu-

dio . & applicazione al folo quafi irreperibile zelo di farloper onor di Dio, cofficui Paolo fotto il di terzo di Gennajo Emolumenti, e Privilegi à quei direttori delle Sacre fonzioni, che diconfi Maestri delle Ceremonie, obbligando gl'affunti alla Porpora Cardinalizia di pagar loro un diritto pecuniario, ancor che l'effettivo loro accesso in Roma non facesse esiggere da' medesimi nes-

funo attuale fervizio. Indi regolando i difordini de' Regolari, Ex Beller, non mai regolati abbastanza nello scomponimento enorme, che cagiona nella loro vita l'ambizione, su necessitato Paolo à far

nuova inibizione à tre Ordini principali della Chiefa, cioè a' Minori Offervanti di San Francesco, a' Minori Conventuali, & a' Minimi di San Francesco di Paola, acciocchè declinando una volta da quelle cime de' loro defider) dove li porta il malo fpirito della tentazione d'insuperbirsi ne' Maneggi, nelle Cariche, e nelle Dignità per dominare agl'altri, abbandonando il Dominio de' loro medefimi in fervirù del Demonio, non potessero ricorrere à grazie, ò favori di nesfuno, per fare una conquista totalmente repugnante àquella umiltà, fenza la quale la perfezzione della vita che professano, stuma, convertendofi in una corruzzione flomachevole al Mondo fcandalizzato, quanto esecrabile à Dio, con speciali Decreti divolgati fotto il di diciotto d'Aprile, quarto, e festo di Novembre; e ben raffermò la necessità di tali provvedimenti Appostolici per favia, l'invenzione, che nominò Idra l'ambizione, mentre dalle Teste à lei tagliate da numerose costituzioni Appostoliche fempre ne rinafcono di nuove, & à difpetto dell'eccidio, che d'un tanto Mostro prescrisero i Santi fondatori delle Religioni, con i più abietti titoli, che possa mai ripefeare la viltà, e di Minori, e di Oservanti, e di Minimi, tanto le Teste recise dell' ambizione ravvivanfi, per presentarsi nel pubblico feandalo al coltello del Principe degl'Appostoli per nuova recisione, che Dio voglia, che pure non riesca vana, come forse riuscirebbe, se ancora dopò la denominazione de' Minimi si ricavasse per un'altr'Ordine quello del Nulla; perchèin fomma i Regolari fono Uomini, non Angeli, e gl'Ordini dove vivono non Gerarchie di spiriti Celesti, mà Congregazioni, di fragilità, dalle

quali pur piace à Diotal volta di far ufcire i ANNO Serafini in Carne, perchè fi ravvifi da' Fedeli, che la Religione è immacolata, e che produce Uomini immacolati per sè medesima, mà che i disetti degl'Uuomini portati dentro lei dal fecolo, fono quelli, che corrompono la vita de'meno perfetti, e che destano la necessità delle proibizioni Appostoliche, implorate da' Regolari medesimi per rincontro, che gl'ambiziofi fono pochi frà esti, e che pecca l'individuo non l'universale. In fine onorò Paolo quelli della Congregazione del Beato Gio: di Dio dell' esenzioni, & immunità de' Vescovi, & Ordinarj Diocefani, dichiarando in quali cafi vi miertrimanessero soggetti con li loro Spedali, speditone il Decreto fotto il giorno decimofe-

Crucciavasi in tanto il Papa per le accennate disensioni insurte nell'anno passatoin quella Regione, che per appendiced'Italia chiamafi Valle Tellina, membro della Re- 114, pubblica popolare de' Grisoni, quando con ##. loro accrescimento infensibilmente andavano impegnando le due Corone, & il Senato Veneto con evidente cimento di nuova Guerra, oltre la riflessione massima rifpetto alla Chiesa, l'immunità della quale era stata pregiudicata nelle pene decretatesi contro il Vescovo di Coira, el'Arciprete di Sondrio; tanto più che il partito Eretico talmente forrafaceva il Cattolico con ragionevole timore di sentirlo abbattuto in efaltazione dell'Erefia maggiormente fofpetta in tanta vicinanza della Sede Appostolica. E quello che rendeva più acuto lo stimolo al Cuore del Papa era la considerazione, che essendo pronti per l'innata pietà, e zelo della Religione i Ministri Spagnuoli à fottentrare col vigore delle loro forze per i meni fostenere il partito Cattolico, che anzi i Fra- na che pre telli Pianta havevano prattica col Duca di giorno. Feria Governatore di Milano di farli cadere inpotere tutte le Terre della detta Valle Tellina con lo sborfo di trentamila Scudi, prevedeva doversi suscitare una grande acerbità di gelofia a' Francesi , & a' Potentati d'Italia, in veder caduto in mano degli Spagnuoli quel passo tanto abborrito di communicazione de'loro Stati con quelli d'Alemagna. E si aumentarono i timori dal ragguaglio, che maggiormente perturbavafi cola le cofe con una deplorabile confusione seminatavi da' Ministri delle Corone, armando un Comune contro l'altro, mettendo in diffidenza le università co' Particolari, à fine di approfittarii della loro divisione, che anzi

Rr

Tomo Primo .

ANNO nel principio di quest'anno suscitatosi palese 1619 tumulto nell'Agredina, e pigliatesi dalli Paefani le armi furono necessitati alla fuga i Maestrati di Coira, e nella Terra di Ciur presidiata con ventinove bandiere, ò siano Squadre militari fù eretto un tribunale di sessanta sei Persone, cura del quale sosse di riveder le cose passate, e che il Gheffier venisse discacciato come con solenne Decreto fù fatto, con abolire i Decreti contrari, e con tale fovversione, e consusione di cose, che aprivati un spazioso adito all' Armi del Governatore di Milano di potere col fanto pretefto di difendere la Religione Cattolica, renderfi padrone della volontà, e delle forze, e de' Cattolici, e degl'Eretici; il che quanto mai riusciva lieto al Papa come l'adempimento del fupremo dei di lui defideri, tanto veniva addolorato del fospetto, che nasceva gemello all'Impresa medesima, d'irritarsi i Potentati Cattolici contro la Monarchia Caffigliana, come ella machinaffe fotto la Santa apparenza di difendere la Religione Cattolica la propria efaltazione così eminente, che essi la dovessero tenere formidabile; e quindi posto il cuore di Paolo in contingenze così acerbe, mentre impugnando l'operare del Governatore di Milano involava la Tutela a' Cattolici, e secondandolo

fdegnava gl'altri Principi emoli, & abbor-Giabileo renci à i di lui difegni, che pur recavano timore a' necessarj riguardi dello Stato rem-Ex Baller.

porale della Chiefa, egli rivoltandofi in tanto cordoglio ad implorare l'ajuto divino anco rispetto alla baldanza, che l'Eresia andava acquistando per i moti de' Boemi in tutta l'Alemagna, defiderò di havere unite alle proprie Orazioni quelle di tutti i Fedeli; e perciò divulgò la Bolla d'un Giubileo universale, sotto il di tredici di Gennajo da confeguirsi mediante l'Orazione à Dio, per le suddette urgenze della Chiesa, per la Concordia de Principi Criftiani, e per l'ab-

battimento dell'Erefia.

Infuse parimente quest' anno il Pontesice fand, medefimo con le fue, le celesti Benedizioni \*\* per render fecondo un granello feminato nel Campo Evangelico, e surto à produrre un' altiffima pianta riufcita à maggior decoro, & onorificenza che à utile della Santa Chiefa; fù questi l'Ordine della Sacra Milizia

Cristiana, i principi del quale surono gittati cinquant'anni avanti dalla pietà di tre fratelli di famiglia Patrignani, che fiori già in civiltà,e commodo di fortuna nella Terra di Spello Diocefedi Spoleto . Questa zelante Fraterna defiderofa di cumulare in una pro-

fessione la difesa della Fede Cristiana, e la ANNO repressione de Corsari infedeli, che infestavano il commercio de' Legni Cristiani nel mare Mediterraneo, implorarono alla facilità di tanta impresa il patrocinio della Bea-

ta Vergine, e del Patriarca San Francesco d'Affifi, che nato nella stessa Provincia dell'Umbria, come essa non hebbe mai pregio maggiore delle fue angeliche virtù. così non fù conceputo ivi nessun pensiero degno di memoria, che non fusic illustrato col di lui nome,e quindi fù onorata la prima Idea dell'Ordine suddetto col nome della Beatissima Vergine Maria Madre di Dio, fotto la Regola di San Francesco. Passato poi il Fratello mezzano chiamato Gio: Battista nella Francia, e nella Germania ad efferto di divulgarvi l'istituzione suddetta, e ripescare qualche Personaggio, che cospicuo per chiarezza di fangue, e per virtù poteffe illustrarne le tenebre della propria origine, e come notammo altrove, effendo la mente eroica di Carlo Gonzaga Duca di Nivers , fiffa all' intrapresa di fornigliante rensiere contro la ferocia Turchesca, applaud) in forme molto benigne alle proposizioni del Patrignani, & invitato seco collega in sì degna Impresa Adolso Conte di Altan Alemano, fi accinfero à dare efecuzione ad Idea sì degna nella Città d'Olmuz nella Moravia, entro la Chiefa de' Cappuccini, il giorno decimo festo di Novembre . Ivi dunque unitamente col detto Gio: Battifla Patrignani mediante l'Emissione de' loto Voti iftituireno tutti tre detto Ordine, che poi ricevè forma migliore, e più flabile l'ottavo gierno di Marzo di quest'anno nella Città di Vienna, col credito, & estimazione che li recò l'aggregazione di molti Principi, cioè di Razivil Polacco, di Lavembergo Saffone, de' Conti Buchemio , Damplero, & Arco, i quali in ricevere la Sacrofanta divifa della Croce, giurarono la Custodia delle Regole approvate dalla Sede Appoficiica; il che poi acquistando sempre luffro maggiore fi è effeto ad abbracciare ancorá i primi Principi Sovrani d'Italia, co- Ex Olden. me à suo luogo riferiremo. La propensione Tima. del Papa nel secondar le istanze de' Principi minori fù molto più pronta rispetto à quel- del Cardinalo del supremo più benemerito della Religione Cattolica, cioè del Rè Filippo di Spagna, il di cui Figliuolo fecondogenito nato da Margarita parimenti Austriaca per nome Ferdinando, offerito dalla stessa Genitrice alla Reina de' Cieli, e per di lei intercettio-

ne prefervato nella fanciullezza da gravifsi-

ANNO mo male acciocchè più agevolmente portaffe 1619 lo spirituale servizio à cui erasi rassegnato, bramarono i Regi Genitori, che vestisse l'Abito Chericale,e che per qualche ragionevole proporzione alla grandezza della Cafa Reale si ascrivesse all'Ordine più grande della Chiefa , e perciò incotrando con fomma letizia Paolo sì bella apertura di recare onore al Sacro Collegio, ve lo accolfe con la promozione del di ventinove di Luglio nell'Ordine de' Diaconi, non forpaffando egli l'anno decimo dell'età fua. Fù grandissimo il giubilo della Chiefa universale persì raro avvenimento, che confondeva la perulanza dell'Erefia, che disprezzando le dignità Ecclesiastiche come rappresentazioni di Scena le vedea prezzate, e desiderate da una delle prime Corone del Cristianesimo. E su grandissimo quello in fiemedel Papa, che per contrasegnare alla memoria de Posteri tanta gloria del suo Pontificato, senza che l'Infante Cardinale fi movesse di Spagna colà gli spedile insegne del Capello Cardinalizio, che ad altri non si danno se personalmente non vengono à Roma per riceverle; E come scrisse il Duca di Monte Leone al Nunzio Bentivoglio in Francia non potea dirfi, che non fosse questo un Cardinale di tutto peso, e per la qualità del fangue augusto, e per le parti dell'animo eccellentemente fornito di pietà Criftiana, di Clemenza Regia, di Generolità, e di invitta coltanza nella difefa de'diritti della Chiefa per confervazione della di lei immunità ; e quindi l'haverlo essa goduto nel primario Senato, più ancora ricevè di splendore dalla di lui persona, ed opere eccelfe, di quel che à lui conferifse. Màintant'acquifto di lustro ne perdè anco-

ra la Chiefa per la morte del Cardinale Mo-tello Bichi defonto il primo giorno di Luglio, nell'età di settanta anni dopò di haver rinunciata la Chiefa di Siena fotto il carico delle fatiche della Curia Papale. Così ancora il Cardinale Ferdinando Taverna, che dopò haver retta quella di Lodi ivi mancò il penultimo giorno d'Agosto - Come pure il Cardinale Francesco Vendramino creato già l'Anno milleseicentoquindici pagò il tributo della mortalità il quinto giorno d'Ottobre in Venezia, con fama di pio, prudente, benigno, e modefto rispetto al temporale, ed allo spirituale di divotissimo della Beata Vergine, nel Tempio della quale detto di Santa Maria Formosa hebbe il Sepolero.

In Germania la confusione de Domini e della Religione era forrammodo lurruofa. mentre alla formale ribellione dell'intero ANNO Regno di Boemia era fuccessa la sollevazio- 1619 ne della Lufazia, indi quella della Mora. F. alitzati via, e tumultuando tutte le Provincie con- 7º e Paint tro gl'Austriaci, nè pure manteneansi in se- 4º Janes. de quelle, che per ragione di esser proprio Pa. trimonio loro dovevano refiftere, e comprimere l'altrui difubbidienza; e però fi vedeano fcacciati i Maestrati Regi, ò Imperiali, calpe- Consusant state le venerabili insegne de' Dominanti, in follevata la Plebe, concitati i Popoli, roversciati gl'Altari, arse le Sacre Immagini, diroccati i Sacri Tempi, per tutto orrore, e spavento con fiera, & orrida desolazione. Sopravenne per compimento di afpetto cotanto ferale delle cose Pubbliche à renderle ancora maggiormente confufe la morte dell'Imperatore Mattias, accaduta dentro il Meres dell' mese di Marzo dopò lunga infermità con li fentimento di buon Principe; Manco nella fae qualità

Città di Vienna, nell'età di sessantadue anni compiti, e sei d'Impero con nove mesi. Fù egli d'indole più tofto retta dove l'interesse del Dominio non soleticava l'ambizione, e l'interesse, in grazia de'quali non palesò l'ereditario zelo alla Fede Cattolica, che se bene non pregiudicata da lui con pofitive azioni, non riconobbe l'intera felicità dall'indulgenze troppo lunghe del medefimo all'Erefia, ed ellendo riuscito soprammodo fervente, e fraudolente nell'acquifto de'Regni, edell'Impero, de' quali spogliò il proprio fratello Ridolfo, apparì indi fiacco, mentre acquistata tanta mole di Dominio ne procurò di goderlo lasciando la direzzione, & il comando al Cardinale Clesellio., che caduto per le vie di tanta potenza nelle miferie della carcere, come Mattias haveva à lui communicato l'Impero, così egli communicò à lui le proprie înfelicità, dalla rifleffione delle quali preoccupata la fantasia, ingombrate le vigilie da' sospiri, i ripoli da' fantalmi, e la vita di querele, perchè il Cardinale unico oggetto del fuo amore li fosse restituito, non potè goder sereni quei giorni che erafi prefiffi tali nel colmo delle fortune machinate con arti disoneste; e quindi fù frà tante afflizzioni la vita dilui non immune da vizj, non cospicua per virtù, e nè pure delle medefime totalmente sfornita. Successa dunque la vacanza dell' Impero era mancato al gran corpo della Germania sconvolta quel barlume di direzzione, che potea efibirli un Capo ancor che infermo, e però accresciutasi l'animofità de' contumaci raddoppiatoli lo spirito a' sediziosi, rendute più insolenti le turbe

ANNO apparecchioffi un interregno fommamente 1619 funcito, preludio del quale fù l'istanza dell' Elettor Palatino, il quale prevedute refiftenti, e vittoriose sopra le di lui arti le sorelestione pre più le follevazioni di Boemia, e dell'

ze del Partito Austriaco, insisteya, che la Dieta per l'Elezzione del nuovo Imperatore si disterisse, sperando, che inaspritesi semdella Dieta Austria potessero ricevere tale impressione da' Ribelli, che emulando poi egli in comperenza con Ferdinando, poresse restare superiore; mà il Nunzio Appostolico ravvisando in questa dilazione i perniziosi configli, che occultavansi in detrimento della Religione Cattolica, à cui era fopramodo avverto il Palatino, impiegò le più vive premure coll'Arcivescovo di Magonza, à carico di cui come Cancelliere della Germania appartenevali di chiamare la Dieta in Franciort. come egli aderendo alle paterne infinuazioni del Papa fù presto in onta degl'artifici del Palatino à pubblicarne le chiamate.

In tanto i Boemi rifiutando come oltrag-

En attega. giosi gl'estetti della Elemenza loro esibitì ". Sports. da Ferdinando con accrescimento de' Privi-

Ziliote legi, perfittevano più protervi che mainel-Ex Zinete legi, para la loro contumacia; così l'Auftria fuperiore, che, chiamandoil Dominio dell'Arci-Offilia de duca Alberto, rifiutava quello di Ferdite Profilia nando, e la Moravia dopo havere spediti foccorfi di cinque mila combattenti al medefimo cambiata refoluzione, e dichiaratasi savorevole a' Boemi, i soldati giain Marcia fi sbandarono à riferva del folo Generale Alberto di Valilain, che profegui il viaggio , giurando à Ferdinando la propria ubbidienza, e confegnandoli il denaro, che haveva per stipendio delle Milizie suggite; vero è che i Moravi con la retenzione del Cardinale Dutriflein soprammodo caro, e benemerito agl' Auftriaci ricuperarono lo stesso denaro, cambiato con la di lui Perfona; e mentre che le frequenti novelle delle follevazioni angustiavano in si dolorofi avvenimenti Ferdinando, si avvanzò l'Esercito de' Ribelli, condotto dal Conte della Torre ad affediarlo entro la stessa Città di Vienna, dove non haveva di Prefidio più di mille, e cinquecento Uomini à piedi, e due cento Cavalli, e perciò in stato di non poter refistere al nemico, se egli per Divina providenza fermatofi due giorni à Fifen per appuntar con le Lettere l'intelligenze de' Baroni, che haveva in Vienna, non haveffedato agio all'armamento di cinquecento Scolari di quelle Università, & all'introduzzione di molte Compagnie di Corazze,

che con Bandiere mentite erano spedite dal ANNO Gran Duca di Tofcana, fotto la Condotta di Santilier Nobile Francese, il quale pervenne in punto di redimere il Rè Ferdinando dalla Temerità, che attualmente praticavali contro con violenze dall' inchiefte pregiudiziali allo Stato, & alla Religione Cattolica, fino con l'atto indecente di un tale insolente Eretico, di esser pigliato per un braccio. Il Conte della Torre dopò la dimora di duegiorni benchè si avvanzasse ad occupare i Borghi, e già devorando con le fperanze la conquista, ne sù impedito dalla sopravenenza di un avviso, che il Mansielt condottiere della Gente Boema, e feco Collega nella Ribellione fosse restato sconfitto per imboscate apparecchiateli dal Buquoi, e dal Domnieri Capitani di Ferdinando che con groffe milizie dell'Ungheria eranfi uniti in onta delle di lui opposizioni; e quindi temendo il Conte, che tale fuccesso potesse porli in contingenza la Fede de' Boemi del proprio partito, flimò ritirarfi dall' incerta Impresa di Vienna per conservar la ficuradivozione de' follevati di Boemia, non havendo dal presente attentato riportato se non un vergognoso vantaggio, che il di lui Figliuolo , invaghito della Figliuola del Conte di Ardrech, la rapl à fole tre miglia lontano da Vienna. In tanto in Boemia cercavasi un Rè, che pari in petulanza co' sollevati ne ricevesse la Corona offerita all' Elettore Gio: Giorgio di Saflonia, pofcia à Carlo Emanuello Duca di Savoja, e ricufata come involta in acerbe contingenze di doverla fossenere contro la prepotenza, non che contro il giufto diritto, e del Rè Ferdinando, e del Rè Cattolico, entrato per foftentamento del decoro della comune Famiglia, non meno che per Tutela della Religione Cattolica à farsi argine allo strabocchevole Torrente dell' Armi ribelli, della fussiftenza delle quali non poteasi haver certezza maggiore nell'iffabilità del Volgo foggetto à cambiarfi quanto l'iftabilità de'

Intanta agitazione i Boemia' quali prefentavasi malagevole il rinvenire chi li vo- Exaliezar. leile per fudditi, quanto trovan altri in Card. Ber rinvenire le Corone, deliberarono di rae. 1/101 comandarfial Conte Palatino, che unifor- la Corona del me conessi nell'avversione alla Religione Bosmo al Palmino. Cattolica, non meno che alla persona, e fortuna di Ferdinando, loro efibiva speranze di efaudirli, e quindi in eccitamento di quell'Ambizione, che animava i di lui vafti penfieri, fecero rapprefentarli: Effere impol-

ANNO fibile di redimere le coscienze dalla schiavi-1619 tù degl'Austriaci, se non trovavasi Principe zelante della Religione Riformata, che

guando la luce del difcacciamento del loro Impero non istabilisse la sicurezza, con federe moderatore in quel Trono di dove la Tiramiia haveva per tanti anifi violati i Privilegi, oppressa la libertà, e conculcata la Riforma, con l'ignominia, di venire i Protestanti infamati coi titoli d'Appostati, edi Eretici: non potersi abolire in altra sorma, che con l'elezzione d'un Rè, che possente per le sorze de' propri Stati, venerabile per chiarezza di fangue, zelante del corfo della Divina parola, libero dall'infezione delle superstizioni Romane, apprezzato per vigore di età, e di pubblica estimazione ristorasse i languori de Boemi, e sacesse risorgere la depressa auttorità de' Maestrati, ed il vigore degl'estinti Privilegj. Tantequalità concorrere nella persona del Palatino medefimo, additato perciò vifibilmente dal Cielo per nuovo Gedeone debellatore dell'oppressione del Popolo di Dio. E refultar indi precifo il di lui debito di non ricufar la difesa di sì giusta causa. che fostenuta da forze valevoli di tanti zelanti dell'onor di Dio, ed abborrenti della Tirannia di Ferdinando, costituiva un Capo possente à rintuzzar l'orgoglio nemico; nè mancarvi se non l'Anima, e la mente direttrice, cioè un Capo di senno, 'e di sede, che adorno della Corona Reale calpostasse la cervice non indomabile della sorza

Austriaca. Animato da tale invito contro il pareredi tutti gl'Amici, e Parenti, e particolarmente dal Rè d'Inghilterra suo Socero, volle resistere intrepido il Palatino nel fecondar i proriti della propria ambizione, folleticata dall'imminenza de' nuovi torbidi di Ungheria, à non ricusare la Corona Boema; e perciò non offante la negativa di affiftenza de propri alleati, colle fole Milizie degli Stati fuoi passò personalmente in Boemia ad incoronarfi. Ciò feguì dopò l'entrata solenne satta in Praga con dieci mila Fanti, e due mila Cavalli entro il mese di Novembre, e su fra le acclamazioni del Popolaccio freneticante per giubilo, e gl'applausi degl'Eretici assunto à quel Trono. La prima azione del di lui Regno gettò le saville per l'incendio della di lui momentanea fortuna, mentre dichiarato Generale dell'Armi il Principe di Anhalt restarono delus delle loro aspettative il Conte della Torre, ed il Mansfelt, i quali tenendofi trattati con ingratitudine rivoltarono poi l'animo ad altri penfieri, che ren. ANNO dettero torbido il Regno, infuffiftente la 1619 Coronazione, edelufo il Coronato, come l'anno vegnente riferiremo.

Eranfi in questo mentre disposte le cose alla celebrazione di trè Congressi, ò siano Diete in varie parti della Germania, per Ex Speed. rinvenire fotto lo squittinio dell'esame i ri- Es allegamedj più opportuni à riflorare i languori Er a frest della Patria, e dell'interesse comune. La prima, e maggiore fu quella di Francfort, raccoltafi per l'elezzione del nuovo Imperatore, per disposizione della quale, come i Principi protestanti non mancavano nell' For uso dell'arti più perfide , perchè cadesse la Corona in un professore della loro Setta, così il Pontefice Paolo in una perfetta unione coi Rè Cattolico dirizzò i propri ufici all'esaltazione del Rè Ferdinando, incaricandoal Nunzio Appoltolico, che operando di concerto co' Ministri Castigliani, intpiegasse le più vive esortazioni, e le più esficaci preghiere, particolarmente co Principi, & Elettori Ecclesiastici, che mai soffero possibili, nella più insigne urgenza che potesse stringere la Chiesa Cattolica : e se perciò egli , e con la voce , e con lo scritto redelica fi rivoltò à portar le parti di Ferdinando, Re P dichiarandofi anonie del Papa: Non efser sauto fola la medicina, che prescrive il metodo al rifanamento de' malori del corpo umano, e naturale, per l'arte, che diriggefi dalle congetture, & indizi; mà ancor quella. che ha per oggetto di ristorare i malori del corpo civile nella pacifica direzzione della Repubblica, e nel fottrarre i fomenti a' difordini, e corruzzioni, che la perturbano; e quindi procedendo all'esame dell' Idea delle correnti mortifere molestie della Germania, con la congettura doversi fare inquitizione d'onde pullulassero i moti perturbatori, e della Boemia, e della Lufazia, e dell'Anstria, il che non esser tant'oscuro, che ogni mente non lo dittingua, cioè il pretesto della Religione, il fomento dell' Eresia, e se di quà procedeva il disordine, ivi doversi poner l'ordine, e raddoppiare il conforto del rimedio. Et esser per verità il più letaleditutti imorbi, che possono aggravare uno Stato, quando dalla vittoria dell'Erefia fi distruggono i Sacri Tempja s'introduce nel cuore degl'Uomini odio implacabile, che in vece di farfi amare da' Cittadini accende frà gl'Abitatori della medo-

fima Città, anzi frà congiunti della mede-

fima famiglia, quella rabbia, che non tro-

yafi , ò co' Tarrari , ò co' Barbari dell'

India,

1619

ANNO India, e la Chiesa in particolare soggiace alla totale distruzzione, mentre perduta la Monarchia del Prelato, la Gerarchia del Clero, la confusione fotto nome di Riforma entra à disformare, & abolire l'immagine, che porta della Santa Gerusalemme Trionfante in Cielo fotto l'unità di Dio, e l'affiftenza delle Gerarchie degl'Angeli, come già fù istituita la Militante sotto l'unità d'un fol Capo Gesù Crifto, con l'ajuto degl'Appostoli, e Discepoli; e quindi i Prelati, che dalla Chiesa havevano la sussistenza del Principato, potevano havere per orribile il cafo, nel quale l'Erefia palefemente potesse machinare sotto l'Impero d'un Eretico le loro rovine ; e se frà l'Eresse la Calviniana era quella, che haveva più feguito de' Principi pretendenti alla Corona Imperiale, lei effere appunto la peggiore per introdurre l'orrore de' suddetti disordini, e nelle Chiefe, e ne' Principati secolari. Haver scritto palesemente Calvino nel Libro quarto, al Capitolo festo, al Paragraso nono delle fue Istituzioni, non esser ottimo il reggimento Monarchico, & al capo quarto non effervi differenza frà l'Arcivescovo, & il Cherico Lettore, dalle quali conclusioni argomentarfi per indubitabile, che istillandosi negl'animi de' deviati una tale Dottrina, flimata celeste, sono concitati ad abbor-rire il Dominio de' Prelati, e de' Principi, come loro additato difettofo dal creduto legislatore; e però declinando dalla loro ubbidienza, col supposto merito di adempire all'obbligo, che loro impone la nuova Dottrina fi partono con le Ribellioni dall'ubbidienza de' Principi naturali, e cercando quel che per migliore è loro stato insegnato dal loro Seduttore Calvino, amano il Reggimento Democratico, ò sia Popolare, didiritto contrario à quello, con cui in vari Principati liberi reggeali l'intera Alemagna; non effer questa Teorica speculativa, esser essa mera offervazione di ciò che miravali pratticato nelle Provincie d'Olanda, nella Città di Ginevra, dove la Dottrina di Calvino havėa toka l'ubbidienza al Sovrano Principe, e Prelato naturale, per eriggere una Repubblica, cheèquell'Idea additata per ottima nella di lui istituzione suddetta. Nè pure riuscir vana l'osservazione de' ferali avvenimenti dell'Inghilterra, che fiorita tanti Secoli fotto i propri Rènella Fede Cattolica, erafi indi precipitata nella più luttuofa confusione per la potenza usurpatasi da' Parlamenti, per l'audacia assunta dalle Conventicole de fediziofi, tutte animate dalla

SACERDOZIO.

Dottrina di Calvino, che non stima buono ANNO il governod'un folo, fatto perciò il Regno 1619 delle discordie, il Vassallaggio della disubbidienza, & il Teatro delle maggiori calamità. A tale stato indrizzanti i moti della Germania fuscitati dall'Erefia di Calvino .e doversi perciò procurare l'Elezzione di Principe, che non folo rifplenda per zelo della Cattolica Religione, ma per pietà del Culto divino, per fortezza di cuore, e sia di più (pettabile per vigore di forze di altri Stati, à fine di poter mostrare il viso risoluto a' Ribelli, & eftorcere da effi con l'incuffione del timore quel rispetto, & ubbidienza, che nega alla Sovranità dell'Impero, e della Chiefa la proterva contumacia de' follevati : nè l'efame della qualità di tutti i Potentati Alemani poter anteporre altro Principe, à cui facetiero Corona accoppiate infieme tutte le qualità s'uddette, in florida Età, che nel folo Rè Ferdinando. E doversi anco considerare in conto della sua Potenza l'aderenza del potentissimo Rè Cattolico, che con vicinanza de' propri Stati poteva contribuire validi foccorfi all'opportunità perraddrizzare alla venerazione, & ubbidienza de' Popoli sedotti d'Alemagna non meno la Cattedra Appoftolica, che il Trono Imperiale, non tanto il mantenimento de' diritti de' Prelati, che lo splendore della Chiefa, che era esposta alla precisa necessità di havere un tanto Tutore, come appunto una mera, & urgente necessità voleva effer compiacciuta.

Per l'altra parte la Turba degl'Eretici,e Sediziosi sotto la direzzione di Federico Conte Ex ellege-Palatino del Reno, fece parimenti divulga. re altra feristura, con la quale afferivati non semma del effere altrimenti l'odio, che professavano una contenti alla Religione Romana, il motivo dell'ef pi dufinacia clusione ch' esti machinavano contro la Perfona di Ferdinando, mà il folo amore della Patria, per la conservazione della libertà Tedesca, e per declinare dal pericolo evidente d'incorrere in una dura schiavitù, e tirannia della Casa d'Austria, la podestà della quale furta per trafcuraggine di quei Potentati, che havevano negletta l'opportunità di porre moderazione al di lei Dominio prima che opprimesse l'Europa, erasi constituita in tale Grandezza, che conveniva à tutti ò di ubbidirle come Sovrana, ò perfeguitarla come nemica. Haver lei lavorate le catene di diverse anella in ogni regione della Terra per porla tutta in schiaviiù, & havere ultimamente con gl'ufizj del Conte d'Ognate esatta promessa dagl' Arciduchi

ANNO della unione dell'Alfazia per potere conl'op-

portunità di quella Provincia accoppiare infieme non meno gli Stati di Fiandra, di Borgogna, e di Milano, che le due Famiglie in una di Spagna, e di Germania, per innalzare all'oppressione di tutto il Cristianelimo un solo formidabile & invincibile Tiranno. Questa esferela cagione che slimolavano i zelanti del pubblico bene, e della comune sicurezza ad impugnare l'esaltazione di Ferdinando, e non quella, che divulgavano gli Spagnuoli folitì ad indorare la loro ambizione, con gli speziosi pretesti della disesa della Religione Cartolica, l'uso della quale rimanea in totalficurezza, quando il confenso di tutti i Protestanti etibiyala con la piena libertà di cofcie nza à chi volesse professarla; e per chiarire ogni ambiguità che si eccitasse in conrrario efibirli da effi i loro voti, & ufici per Pefaltazione del Rè di Francia, e del Duca di Savoja, ambodue professori zelantissimi della Religione Romana. Che se tal propolizione uscisse ancora dalla convenienza di volersi un Imperatore Tedesco, offerirsi in terzo luogo la prontezza di concorrere nella persona del Duca di Baviera, che alla prerogativa di nazionale accoppiava quella di scrupoloso Cattolico. Venire perciò astretti gl'Elettori dal debito di conservare in libertà quei Potentati, che fino allora erano restati immuni dal vasialaggio, e terrore della Monarchia Spagnuola, ad aprir gl'occhi perchè non riunifie à tanti Titoli, e Corone, che l'innalzavan col compimento della pubblica schiavità, ancor quella della Impero Germanico, che non folo le haverebbe date forze maggiori, mà copiosi Titoli per promovere le molestie ad ogni Potentato in qual si sia Regione della Terra; e se non potevasi nell'angustia del tempo maturare il rimedio à tanto malore defolatore delle fortune di ogn'uno, fi diferisse la celebrazione dell'Elezzione, per attendere dal tempo medefimo configlio più falutevole, e aperture più propizie. Così le istanze degl'Eretici, le quali troncò l'Arcive(co. vo di Magonza, che vedendo ficuro il progreffo de' negoziati per Ferdinando volle comc Cancelliero, che si provvedesse all'Elez-

Passatain questo mentre la scrittura del La Jourd. Nunzio, ed armata dalla viva voce de' Mi-E. Zittale, niftri Appoltolici, e Calligliani, fi adunaro-16 6.par. 2 no nella Dieta di Franciott, è le persone degl'Elettori, ò i loro Deputati, passandovi lo stesso Rè Ferdinando à traverso delle

infidic apparecchiateli per toglierli la vita ANNO prima che conquistasse la Corona, e frà gl' applaufi delle Turbe e de Nobili devoti del di lui partito; e recatefi à discussione le pretefe de Candidati, e la forza di quelli che opponeanfi all'elezzione di lui, parve che rutte fi riducessero nel voto dell'Elettore di Sassonia, che collegato per privati interesfi con gl'altri, questi lo volevano foddisfat-to, e quindi fù necessario di conquistarlo con l'elibizione de premi; perlocche cofpirando tutti à favore di Ferdinando, reflato dell'apereil Palatino senza altri aderenti, su indotto undo dalla forza à far quello che la spoutanea volontà fua abborriva, di concorrere ad efaltarlo; perlocchèil giorno ventefimottavo di Agosto fù nelle forme solite eletto Imperatore, nella di lui età poco fopra i quarant'anni. Eletto che fù adempì alle folite promefse firmate con giuramento, di diffendere il Cristianesimo, il Papa, ela Chiesa Romana, confervare in ofservanza la Bolla d'oro, o ò le Leggi dell'Impero, non alterandolo de fenza confenso degl'Elettoti, e degl'Ordini, anzi far eseguire ciò che il loro Collegio determinasse, conservando illibati i diritti loro, e quelli di ogni altro Principe . Non far Leghe, muover Guerra, ò cedere nessuna prerogativa dell'Imperio fenza loro confenio, mà ricuperar le perdute, particolarmente ne' Feudi alienati ne' Principati d'Italia. Non valerfi di Milizia foraftiera, non imporre dazi se non conil consenso suddetto; non convocare Diete fuori di Germania; non conserire Ofici se non à Tede. schi, nè valersi d'altra favella, che dell'Alemana, ò Latina. Procurare che nella Curia Romana si mantenessero i diritti del Padronato fopra i Benefici Ecclefiastici à savore de' Germani. Non conceder licenza a' Feudatari d'imporre Gabelle a' loro Vaffalli. Non usar l'Arma formidabile del Bando Imperiale fenza afcoltare in difefa le ragioni del pretefo Reo. Non concedere investiture ne' Feudi devoluti, se fossero nobili, à riferva di quelli degli Statidi Austria; non trasportare fuori di Germania la Sedia, e residenza Imperiale, e non valersi del Configlio se non de' Tedeschi civilmente nati. Così fù assunto all'Impero Ferdi-

nando Secondo di questo nome non fenza

acutissimo sdegno de' Principi, e Capi Pro-

testanti, dalla perfidia de' quali non andò

nè pure immune il ritorno del medefimo

Cefare in Vienna infidiato à morte, e pro-

tetto da Dio, che havevalo scelto protetto-

re della Chiefa.

ANNO La seconda Dieta, che celebrossi in quest' 1619 anno fù quella raccoltafi nella Città di Er-

bipoli, dove convennero gl' Elettori Ecclesiaflici, e tutti gl'altri Prelati Principi dell' Impero, & altri, che costituivano il corpo Dies di della Lega Cattolica . Due oggetti furono Camilia. proposti a' squitinj degl' Adunati; cioè l'aggregazione alla detta Lega del Duca di Lorena, & il porfi in concio le forze comuni ad effetto, che effendo finalmente venuto il tempo di valerfene in benefizio della Chiefa, poteffero impiegarfi, e per decoro dell' unione, e per confervazione de' loro Stati; perlocchè discerneasi, necessaria l'elezzio-

ned'un Capitano Generale, à cui si potesse di B. confidare la direzzione dell'Armi, e quindi fùeletto di comune confentimento Mafdella Lep funilianoDuca di Baviera. Indi efaminato-G lo stato dell'Erario comune, per supplire a i dispendi necessari, sù esso ristorato dal Pontefice Paolo, con l'obbligo efibitivo di contribuire trenta mila scudi il Mese da ricavarfi dalle Decime imposte sopra il Clero: e quindi fù poi disciolta l'Adunanza con determinarfi, che l'impiego d'ogni potere della Lega sostenesse la fortuna del nuovo Cefare, come anche determinò il medefimo la terza Dieta tenutali da' Principi del

Circolo di Safionia, avanti quell'Elettore, e con l'intervento degl'Ambalciatori del Rè di Danimarca, dove egli proteftò diaffumere la difesa delle ragioni del nuovo Imperatore, ò per i stimoli, che risentiva della Giustizia, ò come altri dissero per quelli più possenti nel suo cuore dell' interesse, solleticato dalle promesse di rilevantissimi yantaggi.

E ben aumentavansi à misura di tanti proyved menti i malori moltiplicati fu la Exallerat. tellonia de Boemi, che con espresse spedi-Ricerio de zioni impetrarono dal Turco la permiffione à Bettlem Gabor Principe della Tranfilvania, di potere attaccare gli Stati di Cefare, nonoltanteil vigore della Pace, nella quale celi pofavafi ficuro da' perturbamenti di quella parte. Nè incontrarono difficoltà adottenerla, nè ad haverne efecuzione da Iui , che misto nell'apparenza esteriore di ogni Religione, e specialmente della Greca, e della Calviniana, odiava fopra tutte

coltivatle netfuna; ond'egliardito, quanto efibivali sì valido appoggio dell'Ottomano, pronto quanto confentiva sì felice aprimen-Che conne. to al precipizio di Ferdinando, follecito h Giber quanto (timolavato la congiuntura propizia Depheria di tanti Ribelli dell'Imperio, affediò im-

provifamente le Città dell'Ungheria Supe-ANNO riore, fottomettendo alla propria ubbidienza Cassovia, indi Altemburgh, e Possonia, con riempir di spavento il rimanente invaso dalla parte Occidentale, ancora dall'Efercito de' Boemi penetrati con si veloce ostilità nell'Austria, che se il Dampiere, ed il Mırandas Capitani di Cefare, non si opponevano con le loro schiere, cadevano in loro potere i Ponti della stessa Città di Vienna. Mà affacciandosi con soli cinque mila Combattenti il Conte di Bucoi, per contrastare l'unione fuddetta de nemici Boemi agl' Ungheri, incontrato Bettlem ne contorni di Possonia, se ben forte di quindeci mila Sol- Cesse dati restò in Battaglia sconsitto dagl' Auftriaci in tal forma, che fe bene il Conte della Torre se gli accoppiò, dopò surono le di lui reliquie sì deboli, che non poterono intentare il meditato affedio di Vienna, contefo loro, e dal deliquio delle proprie forze, e dall' asprezza della Stagione ormai del Verno, e dall'efferfi avanzato un altro Esercito di dieci mila Polacchi, ottenuto dall'Arciduca Carlo Fratello di Ferdinando dal Rè Sigifmondo, ad attaccare il Ragot-

za al medefimo rifiutar la Corona di quel Regno, efibitali in una Dieta, e concordarfi con Cefare con una Tregua, che pur lo lasciò possessiore delle Città occupate, ritirandofi i Capi ribelli a' quartieri d'Inverno. Vero è che il precipitofo parrito, che scelsero i Boemi per fortezza della loro protervia, aprì la strada all' Imperatore di più agevolmente debellarla: mentre al tocco di veder la Germania invafa dall' Armi barbare raddolcì l'asprezza degl' istessi Principi Protestanti; che all'Immagine orrida dell' imminente servità, che sempre hà seco congionta la chiamata de foccorfi troppo possenti, deposero l'odio alla famiglia Imperiale, rivoltandofi tutti all'oppressione de Boemi, che infedeli alla Chiefa, ed al Che seguifia Sovrano nella scelta de' mezzi, per sostene aderes re la propria contumacia, palefavanfi infe-Prochanti deli a Gesù Cristo, e traditori della Patria; e quindi apparecchiaronfi in una quafi generale Alleanza, à domare i Ribelli, se la Cattolica, benchè in fuo cuore non ne non per virtù ò per offequio à Cefare, per timore di forte peggiore nell'introduzzio-

zi Capitano del Gabornell' Ungheria Supe-

riore, à batterlo con tal forte, che fù for-

In Spagna fù in moto quella Corte per la risoluzione pigliatasi dal Rè Filippo, di Ex Spiden passar personalmente à visitare il Regno di \*\*\*\*.\*; Porto-

ne, che poteasi figurare agevole dell'Armi

Turchesche.

ANNO Portogallo, dove pervenuto infieme col pic-1619 ciolo Principe suo Primogenito, e con la di laggio del lui Spofa Elifabetta Barbara, entro il mefe in Portegui di Luglio, fuperò l'espettazione la sontuosa

pompa, che pure havevasi grande del ricevimento di si gran Monarca, nella si grande capitale Città di Lisbona, nella quale raunati gli Stati,ò siano i Grandi di tutto il Regno, mostrò loro Filippo il successore della loro Corona, ricevendo dal loro giuramento folenne la promessa di riceverlo, e di ubbidirlo, quando Dio havesse disposto, che le speranze fi convertifsero in effetti, come frà le più alte acclamazioni d'incorrotta fedeltà, e di lunga prosperità alle persone Reali sù promello, e giurato. Fù bensì perturbata la felicità del viaggio medefimo da' funesti raguagli della Germania, per i moti della Boemia, e per l'atroce protervia degl'Eretici, econtro la Chiefa, e contro la famiglia commune; e benchè paresse ad alcuni, che il fentimento Regio non fosse così vivo, come la di lui connaturale pietà prometteva, con tutto ciò l'effetto convinse per fallace il giudizio, mentre rattenuto dalla contribuzione de foccorfi maggiori per la lontananza de' luoghi, ingiunte folle-citamente, prima all'Arciduca Alberto Governatore di Fiandra, e poi al Duca d'Offona Vice Rè di Napoli, di fpedire con la maggiore follecitudine i più validi ajuti à Ferdinando, che trovaremo fommamente Ex Nam profittevoli nell'anno futuro ad agevolare la memorabile impresa della depressione de' Er Fland. Ribelli . In tanto rendutofi il Governo del medefimo d'Ofsona fommamente odiofo, baveva la Città di Napolifegretissimamente fpedito alla Corte Cattolica il Padre Brindesi Cannuccino di perfetta vita, il quale fù afcol-

tato dal Rè con fomma benignità fopra le 4 ftrane maniere, con le quali efso dava l'intera direzzione del fuo reggimento ad una illimitata licenza del fuo capriccio, non circoscritta da nessun riguardo, è del rispetto dovuto alla nobiltà, trattata con maniere poco più foavi della schiavitù, ò della riverenza verso la Chiesa, l'immunità della quale egli non conofceva se non per violarla, ò per i riguardi a' Principi confinanti, che egli irritava con temerarie incursioni, non diriggendofi ladi lui mente ad altro oggetto, che havesse immagine d'onesto, se non all'efercizio delle virtù popolari, di affabilità, e liberalità con la Plebe, mà quefto chiudere in feno la corruzzione più pof-

fente del fervizio Regio, mentre sù la for-

za della moltitudine beneficata, egli ap-

Tomo Primo .

poggiava le machine di perpetuarfi nel Go. ANNO verno, e di togliere al Rè l'arbitriodi po- 1619 ternelo spogliare à sua voglia; che anzi non mancavano ficuri rincontri di efferfi avanzato all'esecrabile invito fatto al Duca di Savoja, & alla Repubblica Veneta, confiderati inimici della Monarchia Spagnuola, di feco collegatfi per liberar l'Italia dalla di lei foggezzione. Furono foprabbondevoli questi Capi per aumentare la connaturale suspizione, che la Corte di Spagna fuol fempre rifentire della fede de propri Ministri, la quale si rende presso di lei sommamente sospetta, anche dal solo innocente riflesso della loro lontananza, non che accoppiata à circostanze tanto pericolose, quanto erano le esposte dal Cappuccino, verificate ancora da altri rincontri, da'quali se non erano rendute vere, erano fatte credere verifimili, il che riesce bastevole per decretare congiuftizia la remozione di qual fi voglia Ministro; perlocchè venne in precifa rifoluzione il Rè Filippo, di chiamarlo alla Corte, destinandoli successore in Napoli il Cardinale Borgia, che troyandofi in Roma, poteva esser pronto con la celerità, di occupare quel pollo, e di liberare l'animo Regio da una più lunga, e molefta follecitudine.

In Francia non mai immune da turbolenze, per lo fpirito inquieto della Nazio ne, il ripofo, fù di nuovo alterato per l'in- and ser trapresatuga dalla Relegazione di Bles del- Fi Tollan la Regina Madre. Dimorava ella in quella "ant 110 Città sommamente adirata, e del tratta- Fept della mento, che pareale troppo severo, e del Re Dominio, che sembravale troppo assoluto de' Ministri della Corte sopra le voglie del Rè suo figliuolo, e particolarmente del Signore di Luines, considerato autore della strage de i di lei favoriti Concini, e dello stelso suo esilio, e separazione dagl'affari, e delizie della Reggia; e benchèil Rè gli spedisseil Signore di Fargis tornato di Spagna, per darle nuova di Lifabetta fua figliuola, afficurandola, che entro la Quarefima l'havrebbe richiamata, con tutto ciò fdegnato il Duca di Epernone, e partito molti mesi avanti dalla Corte, si sece ostacolo àtale unione, perfuadendola à cercare in più lunga refistenza la depressione de' Fayoriti, & i maggiori vantaggi à sè medefima. La cagione del di lui sdegno era per esferfi dalla nomina del Rè preferito al proprio figliuolo Arcivescovo di Tolosa, il Vescovo di Parigi Gondì, per la dignità del Cardinalato, e per effersi deciso contro dilui

ANNO l'articolo della preeminenza nel Configlio. 1619 collocandolo in luogo inferiore al Guardafigilli della Corona; e però ritiratofi al proprio Governo di Metz, e communicati i fuoi difeufficol Duca di Buglione, stimaronogran vantaggio di potere corredare il proprio Partito con darli per capo la Regina Maria, la quale appuntate con esso le cose opportune, il giorno ventiuno di Febbrajo nell'ore più tacite della notte, discesa da una finestra del Castello di Bles trovò entro la Città una Carozza con cento Cavalli, e rinchiusavisi dentro, poco lontano incontrò lo stesso Duca di Epernone, che attendevala con altri trecento, col quale accompagnamento paísò ad Angolem, ricoveratali prima in Lovies, Terra fotto il Governo del medefimo Epernone; perocchè era la Francia in quei tempi ridotta à foggiace. re alla Regia Podetlà ; con tali fomenti dell' Ambizione de' Grandi , che perdendo la grazia del Sovrano, riteneano il comando, & il Governo delle Piazze, per fotlenere con le medefime forze del Rè la Ribellione loro, contro il medefimo Rè. La commozione cagionata dal fuccesso alla Corte. &

il dittutbo dell'animo del Rè, furono graviffimi, vedendofi poltoin neceffità ò di fervire al capriccio de' propri Vaffalli, ò di armarsi contro la propria Genirrice, e rivoltare le medesime Armi della Francia à lacerarfi da sè medefime; perlocchè prevalendo in lui il fenso di una giusta indignazio-ne, ordinò la raccolta e d'Armi, e di Monizioni, e di ogni Ittrumento da Guerra, che protestava di volcr condurre egli stesso à debellare gl'mimici del comune riposo.

Erano in tanto ferventissimi gl'ufizi de' Ex Epital Grandi per rinvenire forma valevole à sedare sì strepitoso tumulto, prima che prorompesse ad un infortunio più aperto per la

Francia, & il Nunzio Appottolico Guido uni del Bentivoglio fupplicò il Re à ricordarfi, Nessio edi non poterfi frà un Rè Figliuolo, & una Regina Madre troyarfi mezzanità più opportuna di quella della stessa natura , la quale in fuggerire gli stimoli dell'amore frà ambedue, adello debbono loggettarli gl'altri fensi, che appunto per ragione naturale debbono ubbidire all'amore, che in fine vince tutte le cose; fù per tanto spedito Pie-tro Berulle Superiore della Congregazione dell'Oratorio alla Regina, la quale ripiena di fantafmi, dirizzatigli nella mente da' Faziofi, che il favorito del Rè Signore di Luines mon machinasse perlei trattamento più

mite di quello, che tanto crudele haveva

fatto provare à i di lei serventi più dilet. ANNO ti Concini, riceveva ogni allettamento, & invito come un'infidia, fotto la quale procedesse occulto il disegno di atterrarla; e quindi rimanevano esclusi i progetti tutti, che potessero farsi per il di lei ritorno alla Corte; perlocchè paffato ancora al trattamento della stessa negoziazione il Cardinale della Roccafocò, fi riconobbe effenziale per diffipamento dell'ombre fuddette, di offerire alla Regina la ficurezza di qualche Piazza, & il Dominin di qualche Governo, proponendole quello di Angiò, con la Citta, e Cittadella d'Angers, con le Terre di Chinone, ed il Ponte di Se, perlocche andato, e tornato il Berulle, benche la Regina oltre i fuddetti lucghi, chiedesse ancora Ambuoía, e Nantes, con tutto ciò recedendo da questa ultima pretesa, resto concordato, che depostesi l'Armi il Rè perdonatie ogni moto a feguaci della Regina, e che per decapitare ad un tratto tutte le diffidenze presenti de' faziosi, le persone Reali si ve- Accordo sià defsero infieme , sperando che l'incontro Mattedegli fguardi ravvivafse vicendevolmente nel cuore quel fentimento di tenerezza, che poteva farli diffipatore, e de' fospetti, e de i femi di fedizione, che vi havefsero introdotti i male voli; mà non era sì agevole l'effetto di tale abboccamento formidabile alla Regina, che temeva d'infidie, e più à i di lei Configlieri, che temevano estinte le loro (peranze di più lunghi torbidi, ne' quali unicamente speravano il vantaggio delle loro fortune; e perchè occupava nella grazia di lei il più alto favore il Vescovo di Lusson Armando di Richeliù il quale non fù mai fuperato da nessun Oratore dell' Età sua nella forza del perfuadere , & in eccellenza di facondia, fi pigliò egli carico di condurre la Reginaal detto abboccamento col Rè, il quale eccitato ancora dal Signore di Luines, fatto nuovo Duca, à procurarlo, paísò con la Corte nella Città di Turs, dove ne' primi giorni di Settembre venuta la Regina, servita per ordine del Rènel viaggio con le pompe dovute alla fua iftcfsa Real Persona, si avanzò poi ad incontrarla alcune leghe fuori della Città, dove la tenerezza delle accoglienze fù espressa con profuse lagrime,particolarmente dagl'occhi della Regina, la quale ripigliò subito l'antica confidenza col Figliuolo, flabilitali indi con maggiore speranza di sicurezza, mediante l'unione de' due favoriti Vescoyo di Lusson, e Duca di Luines ; giacchè il cuore de' Principi se ben libero da ogni im-

preffio-

ANNO pressione di forza, è però foggetto à quella 1619 del genio, e dell'infinuazioni di chi hà fo-

pra di esso il predominio.

E bene riusci propizio un tale assetta-Ex Exiler. mento della Cafa Reale, dalla discordia deltost. Ben la quale la perfidia Ugonotta aspettavasi Ex Speed gl'avvenimenti più propizj; mentre havendo con petulantissime istanze strappata dal

Rè la permissione di celebrare un loro Sinodo, ò sia Congresso in Londuno, & esfendo feguita entro il mese di Maggiol'attuale celebrazione di molte sessioni, l'insolenza de' Decreti usciti comprovò, che si nutrivano (peranze più alte di aderenza alla Corte, di quel che portafse la loro condizione di Eretici, e di Faziofi. Fù numerofo il concorfo degl'adunati, non folo del Terzo ordine, ò sia della Plebe, mà ancora de' Nobili in quantità, & assuntasi la disamina nella prima sessione dell'Editto del Rè, pubblicato due anni prima intorno alla restituzione, che in esso imponevasi de' Beni Ecclesiastici nel Paese di Bearne, su risoluto d'impedirne gl'effetti, contrastandofi prima con le istanze alla Corte, indi fe occorrefse resistendo alla forza. In secondo luogo fù discusso l'Articolo de' Predicatori Religiofi, i quali predicavano la Fede Cattolica in quei luoghi, ò Piazze, che erano state date dal Rè per sicurezza a' medefimi Ugonotti, e fù determinato, che in ogni forma si proibisse loro il medesimo esercizio della Predicazione, protestando di armare le loro suppliche al Rè per l'ofservanza de' pretesi Privilegi; Primo con l'auttorità de mezzi pacifici, indi con aperta ostilità, alla quale parea loro di potere prorompere, per confervare la liberta del-la cofcienza, e de loro Privilegi. Chiufero in fine le terminazioni suddette in altro Decreto segnato col Carattere di una indicibile temerità, mentre ingiunfero, che il Congresso non si disciogliesse, fincbè satta relazione delle loro dimande al Rè, non capitasse raguaglio di esser accolte, & esaudite con facilità, ad effetto di potere dal medefimo Confesso, che havea fapnto contenersi ne' termini pacifici nel domandare ciò che stimava doversi di Giustizia, potesse intra-

loro temerità come yedremo. Fù però detto Congresso degl'Ugonotti Ex Epiles. cagione, che il Rè non ascoltatse con quel godimento, che era proprio alla giustizia

prendersi risoluzione per estorcere con la

torza ciò che l'ingiustizia della Corte ha-

vesse denegato; màla sortezza del Rè die-

de loro altre risposte più confacevoli alla

della Caufa, l'Ambafciatore ftraordinario, ANNO che li spedì il nuovo Imperatore Ferdinan- 1619 do. Fù questi il Conte di Fustembergh. il quale oltre alla participazione dell'affunzione della Corona Imperiale, fi espres Ambale fedi esser venuto per implorare opportuno foccorso all'urgenza de' moti di Boemia. Fù dal Rè fatto accogliere con le maggiori dimostrazioni di onore, servito di alloggio, e passato à San Germano ove la Corte trovavali spiegò la sua Ambasciata, che riuscita à grado non confeguì celere la risposta, come l'Ambasciatore premeva, che anzi non potendo il Rè pigliare impegno positivo di prometter adaltri le proprie Arnii, prima che non rimanesse afficurato di non abbifognarne per sè, attendeva, che il Congreffo degl'Ugonotti fi difsolvefse, non parendoli decoro della Maestà Regia, di dar rispostaalla petulanza delle loro dimande se effettivamente non dissol vevano la combricola, donde erauscitala temerità di concepirle; mà essi persistendo ostinati non potè Namie l'Ambasciatore ritrarne se non buone inten-prodi Cesazioni del Rè, per follecitudine delle quali non mancò il Nunzio Appotlolico Bentivoglio di coutribuire i più validiuffizj, rappresentando al Rè, che se bene erano vari di nome, e distinti di luogo gl'Eretici, nulladimeno havevano le medofime, & uniformi intenzioni con quelli di Francia, cioè di abbattere la Religione Cattolica, egualmente che la Monarchia Temporale, havendone dato indubitabile argomento la qualità de' foccorsi , che detti Eretici somministravano agl'Ugonotti di Francia quando era pari, e scoperto il loro disegno, di conculcare la Chiefa, e roversciare dal Trono il Rè Enrico Terzo; e riuscire ancor più formidabile, mentre i Boemi havevano fcelto per loro Capo il Conte Palatino, la Famiglia del quale fu sempremai il mantice

delle Ribellioni della Francia; e che se le

forze del Regno, ò la neutralità contribuis-

fe allo stabilimento delle fue usurpazioni.

non li riuscirebbe malagevole passare dalla

Corona di Boemia à quella d'Inghilterra,

e portare à fronte della Francia un implaca-

bile inimico, e il più perfido fomentaroro

della temerità Ugonotta; quando per lo

contrario se bene riusciva di gelosia l'in-

grandimento della Casa d'Austria in Spa-

gna, non effervene i motivi rifpetto à quel-

la di Germania perpetuo fostentamento del-

la Religione Cattolica; equindi follecitato

da queste, e da altre ragioni il Rè determi-

ANNO peratore, con l'ordine dato della marchia à 1619 foccorrerlo di molte Milizie, le più elette, & agguerrite, che havesseil Regno, e però soddisfatto il Fustemberg proseguì il suo viaggio in Fiandra, per recare colà le medesime istanze, che riuscirono parimenti fruttuofe.

18 Si dimostrò ancora la Regia Clemenza Exellerat. propizia alla lunga carcerazione del Princi-Eppelis. pe di Condè, che havendo impiegato quell' odiofo ozio in studi gravi, & ameni lo ritrovò in effetti grandemente profittevole, ben-

chè tanto amara la eagione, che lo havea dali Care prodotto, ecaduto in una mortale malatia, il Rè per sollevarlo gli scrisse alcune righe

Ex Spiden quisito un Filosofo Italiano, per nome Lu-

taglio fostenuto della lingua, & animato pettava da' Demonj, se pure si troyavano. San Gio di Leutz nella Diocese di Bajona, convinta di finzione Cristiana, e di havere

nafcofta la Particola della Santiffima Eucariffia, per abufarfene, fùrinchiufain una Botte, e parimenti aría viva.

l'Ingiustizia della vendetta, vi fu ascoltata volontieri la prepofizione di Gaspare Gra-Penferia for ziani Principe della Moldayia, a'danni del-

di proprio pugno con animarlo à sperar bene della fua falute, e della fua liberazione, li sece retlicuire la spada, che li sù tolta nell'atto del di lui arrello, fuccedendo

poi à preludio così fausto l'effettivo ordine per la di lui libertà. Suffeguì à quest'atto: di grazia altro di piena giustizia fatta esercitare dal Parlamento di Tolofa, dove in-

cilio, della maggiore empierà, à follia nella quale possa cadere Uomo vivente, cioè Pena ad un Colleghi nella dannazione dodeci pazzi Nane tant'impresa, nuovi accidenti cambiarono la disposizione delle cose, avviatesi ad politani, riuscendo all'interrogazione fiscata Elica. cale pertinace, & indocile, entro il mefe di Febbrajo fù divampato vivo, dopò il

da Confortatori di chieder perdono à Dio, al Re, &alla Giustizia chiuse l'attodelia fua Tragedia con una rifpolla, fopra la quale non può darfi fenfo più tragico, mentre quanto à Dio disse di non conoscerlo, quanro al Rè protettò di non sapere d'haverlo oficio, e quanto alla Giustizia, che l'af-Così una femmina Giudea nella Terra di

In Polonia riuscivano soprammodo gravi Es Blee, i ragguagli, che pervenivano dalla Corte is % Ottomana, dove con barbara interpretazione caricavafi il Rè, e la Repubblica della colpa maggiore nelle correrie fatte a' danni de' Stati di lei da' Cofacchi, e mirandofi nella disposizione delle cose apparecchiata

Gua la stessa Potenza Ottomana. Era egli stato

SACER DOZIO,

portato à questo grado dal savore di un Bassà ANNO non tanto per qualche genio, che seco allacciavalo, quanto ad onta di Scander Baísà col quale paffaya un'amara emulazione, mà morto il Benefattore del Graziani. Scander, che non voleva tolerare il beneficato, diede ordine à Bettlem Gabor d'intefferli contro una di quelle machine, che secondo lo stile della Corte, non che per influsfo della barbarie del Clima, finiscono nel torre ed il Comando, ela Vita ad un tratto a' perseguitati, mà discoperta la prattica, per qualche lettera perdutafi, e pervenuta alle mani del Graziani, fi rivoltò effo à progettare una grand'impresa à i Polacchi , acciocchè follenendo l'impressione , che doveyan fare auteriormente i Cofacchi, ne' Lidi più proffimi à Coltantinopoli, egli havesse potuto occupare qualche gran Piazza con l'Efercito, che di scelte schiere gia teneva allestito, e somentando la speranza diqualche altra divertione de' Principi Criftiani, contro altri Stati Ottomani, figuravasi facile la di loro depressione; e mentre che i Configli di quest'Anno andavano maturando le maniere di condurre all'esecuzio-

impensato, & opposto corso di avvenimenti. In Inghilterra il Rè Giacopo, la di cui Figliuola Lifabettaera Moglie del Palatino intrufo nel Regno di Boemia, fommini-114. stravali in vece dell'ajuto richiesto qualche configlio, benchè fin da principio lo havef-

se dissuaso dall'intrapresa di si alto cimento, che poi contratto formale impegnamento Re Guerre cercaya di fostenere con gl'ufizi se bene vani rature appresso il Rè di Francia, con le Provincie Unite, e con altri Principi Protestanti, raccomandando loro il decoro del Genero, il quale tuttavia bifognofo di attuale foccorfo, non potea soddisfarsi di tali ufici, che solo lo afficurayano della buona intenzione del Suocero, il quale trovandosi in quel Trono di Nazione nemica all'Inglese, come Scozzese, col Regno pieno di Sette, che tur-, bavano la Religione, e lo Stato, era in ne-

cessità di rendere placida la fiera natura de' Popoli con la quiete, e con l'ozio, frà quali fioriva la Mercanzia per allettamento della Pace, e dell'Abbondanza; e come le Miniere dell'Oro del Rè Inglese sono le Adunanze de' Parlamenti, fenza l'affenfo de' quali non possono decretarvi Tatle, & Im-

posizioni pecuniarie, queste hano sempre

feco congiunto il pericolo di novità, e l'importu-

portunità di qualchè sensibile Risorma alla 1619 Podestà del Rè, la diminuzione della qualé vanno i Vaffalli comperando nella contribuzione de' fustidi a pezzo à pezzo, onde egli in fine in custodirfi da tali cimenti spedi un Ambasciatore in Vienna, per proporre à Ferdinando qualche aggiustamento col Ge-

nero, benchè le Condizioni fossero così inique, che nè meno meritassero esame, ò rifleffione. Mà come sopra le contingenze di Stato 21 foravano il cuore al medefimo Rè Giacopo quelle della Religione, i moti della quale pretendendo di componere con l'eccelsa qualità del proprio giudizio, e con la profondità della pretefa Dottrina, crucciavafi di veent XIII dere non folo riufcir vane le proprie fperanze di havere in calma tutte le Sette forto il fupremo Magisterio della sua Cattedra contro la Chiefa Romana, mà che crescendo fra i medefimi Settari le divifioni, la luffuria dell'intelletto havevali talmente fedotti, ta che non vi fù vaneggiamento ne' primi Erefiarchi dell'antichità, che non fosse usurpa-Olusta to da' Moderni, per render maggiore orrore della confusione Inglese; e però ripullularono le sentenze degl'Origenisti, Ebioniti, e de Sabelliani, e degli Anabatisti, sotto un tale Mercero, che volea differito il Battesimo in quell'etàche la pigliò il Redentore, e che la Sacra Lavanda non fi facesse in altra parte del corpo, che ne' piedi, come lostesso Gesù Cristo havea praticato nell' ultima Cena coi fuoi Appottoli, Maestro degl'Ebioniti fù Ercole Coxam, il quale Calvinista di professione peggiorò negl' Errori afferendo, che la Penitenza pratticata una fol volta dall'Anima rendevala indi impeccabile, à cui si diè capo de' Discepoli, Gio Truffo, nuovo, e formale Ebionitta, à cui fù pure lecito, di pubblicamente predicare nella Città di Londra, dove parimenti un Teologo Spagnuolo, ricoveratofi dalla giusta persecuzione che facevali il foro della Chiefa, disseminò gl'Errori del Sabellio, che con impareggiabile empietà tolgono al Redentore i meriti della Profezia, e della redenzione, negando la Trinità, e coffituendo la Divinità ad una fola perfona, e ravvivò finalmente l'Erefia di Origene un tal Cavaliere Incmano Inglefe, di maniera che tumultuanti le turbe sedotte da tanti capi d'empietà nella Dottrina, esacerbavasi nella propria impotenza il Rè di non potere calmarle, fenza però confentire alla propria oftinazione un folo rifleffo, che l'oppofto

della pluralità, è l'unità del giudizio, e che

per ciò unaera la Chiefa, dalla quale uni. ANNO camente debbonfi implorare le difinizioni

A questi travagli che reccavali la divisione de' propri Vaffalli nel punto massimo E. ZHILL della Religione non riuscivano di minor mo. " suntant mento quelli del celebre Congresso raccoltoquest Anno in Dordrech in Olanda, per sinedo de espresso comandamento della Repubblica Desirch

delle Provincie Unite . Ivi presidendo il como gli Principe Maurizio d'Oranges, arrabbiato, e rigido Calvinista, ò come dicono Gomariffa; furono chiamati tutti i Ministri. A fiano Predicanti, e d'Inghilterra, e di Germania, e di tutte le Provincie della Fiandra, & ancora del Regno di Francia, benchè non potessero questiconvenirvi per Regia . proibizione fin dal tempo del Rè Enrico Quarto. Il Soggetto di tale adunanza fù per confutare, e condannare la fentenza degl' Arminiani intorno al punto della Divina Predeftinazione, che secondo il rigore del Testo di Calvino, dicevasi inevitabile per Divino Decreto, di maniera che per forza della medetima, uno fosse irreparabilmente dannato fenza forma di rifcuoterfi dall' oppressione imposta all'arbitrio della precifa volontà di Dio, che volealo affolutamente prescito, interpretando gl'Arminiani, ò fiano i molli Calvinitti, che ciò non fuccedelle inevitabilmente, e non con totale ettinzione dell'arbitrio; mà contribuendo all'ardimento de' Gomaristi un sommo servore la presenza dell'Oranges, e di altri Grandi, che animavano i Satrapi maggiori, non furono attefe le risposte degl'Arminiani, e però condannati come erranti, declamando essi la propria oppressione, per compimento della quale fu per Decreto della Conventicola stabilito il discacciamento di tutti gl' Arminiani, e come il loro Capo Gio: Berneveld era già nell'Anno passaro fatto carcerare imputato di Sedizione, per la difesa che egli haveva intrapresa della Setta Arminiana, fu propofta ancora la di lui, Caufa, e come protettore di Gente rea fu al Bernevel condannato all'ultimo fupplizio, che fostenne poi il giorno decimoterzo di Maggio, nella Piazza maggiore dell'Hava, elsendo giaavvanzato all'età di settanta tre Anni.

I Calvinifti Arminiani, che nella lunga interpretazione del Testo di Calvino ritengo-

no infieme la dereftazione delle Reliquie, e dell'intercessione de Santi, non poterono

negare per impero della loro passione conci-

tata la venerazione, & il Culto di Martire

al suddetto Giustiziato, e benchè dispersi,

ANNO discacciati , e perseguitati dalla Potena619 za dell'Oranges, che hayeva in pugno quasi che tutta quella della Reppublica Olandese, andarono vagando con incerto, e peri-

coloso fine. Nella divisione della Setta di Calvino 22 Ex front rendutali coranto celebre per la riferita Adunaoza di Dordrech non tralasciarono i zelanti Cattolici l'opportunità favorevole Anneŭ versa, che impugnando la determinazione

di avvertire i deviati dell'enormità de loro abbagli, frà quali fù celebre il pensiere, che ne pigliò Gio: Maldero Vescovo di Andi dottrinale del suddetto reo Consesso intorno all'Articolo della Divina Predestinazione stese una Lettera chiamata Antisinodica. con la quale am moniva l'uno, e l'altro Partito: Cadere in concio per ravvisare l'inganno la divisione seguita negl'Adunati in Dordroch, mentre palesavasi in esta sì chiaro il comune deviamento dalla verità, che farebbono iodi riuscite sempre vane le perquifizioni à cercarla per quelle medefime strade della Dottrina Calviniana, che già ravvisavano, ò salsa, ò almeno incerta; come essa verità è una , così non può haver competenza di Foro per effer riconosciuta fe non nell'unità di quel della Chiefa, fendo massima incontrastabile della Morale. che il mezzo della verità è indivisibile, quanto il punto nella Lioca, e non potersi mai riconoscere da chi la mira con riflessioni Politiche, ò con fine profano come faceano tutti i Protestanti all'uso di Pilato, à cui la stessa verità parve incogoita, benchè l'havesse dianzi agl'occhi nella persona del Redentore, perchè riguardavala con altro fenfo, che con quello della Religione, cioè del supposto servizio di Cesare, edel bramato compiacimento della Sinagoga. Se duoque la divisione delle sentenze de Gomarifti, e degl'Arminiani rendea delufo il Giudizio dell' uno, e dell'altro partito, uno de' quali per decreto dell'altro era io errore, perchè non cercavasi la decisione dal Giudizio migliore dell'unità della Chiefa, non foggetta a dividers? Haver essa ne' tempi meoo fospetti, aozi reputati innocenti dallo stesso Calvino diffinito circa all'Articolo controverso della Divina Predestinazione, che Dio non preordina altramente, come dice esso, molte Anime ad inevitabile. e fempiterno cruciato, per affoluto fuo beneplacito, ed al la necessità di peccare, mà detestando come empia, ed Ereticale tale seotenza contro Gottescalco nel Concilio Ca-

rifiaco il nono Secolo infegnò hayer Dio crea-

to l'Uomo retto col libero arbitrio fenza ANNO peccato, postolo nel Paradiso, volendo che perseverasse nella santità della Ginstizia . mà egli abulandosi dell'arbitrio peccò cadendo nella perdizione infieme co' Pofteri. come in una massa di tutti gl'Uomini, frà quali il buono, e giusto Signore elesse secondo la fua prescienza quelli, che per grazia havea predestinati, gl'altri poi che col giudicio della Giuffizia conobbe dover perire gli lascio nella massa della perdizione, benchè gli havesse predestinati acciocchè noo periffero ; E tanto effersi replicato nel Concilio di Vienna l'Anno ottocentocinquantacioque, il che fuona tutto l'opposto del dogma di Calvino, il quale se havesse fusfistenza costituirebbe Dio autor del male, parziale, e per dir così maligno, di che non può udirsi cosa più orribile; Anzi sarebbe, ò superfluo, ò salso, ò ingiusto il Giudizio Universale, nel quale protestando lo stesso Signore nell'Evaogelio di doversi giudicare i Dannati per non haver fatte le opere buone essi s'arrebono con iniquità trattati, se privi della libertà dell'arbitrio à pratticarle si chiedesse loro uo conto che non potezo rendere come schiavi del Divino Decreto della loro anteriore dannazione . Nè potere riuscire più sconcio all' inteodimento più basso delle Turbe ioseriori il provvedimento pigliatoli dal Congresso suddetto, per maotenimento della leotenza de Gomaristi, che sia precisa volontà di Dio la perdizione dell'Anime sedeli, mentre havendo lo stesso Legislatore Gesù Cristo precisamente insegnata l'Orazione, che dicesi Domenicale, & havendo espresso in essa la domanda, perchè sia satta la Volontà Divina, è seguirebbe per neceffità; che le Anime già prescite per il fuddetto fupposto Divino Decreto nel recitarla supplicatsero per la loro medesima dannazione, quando imploravano l'adempimento della Divina volontà, che gia loro era determinata per avverfa, ò converrebbe di coodannare per difettuosa la provvidenza del medefimo Signore di non haver lasciata l'Orazione propria da farsi, da quelli che già erano decretati dannati, la quale doveva concepirsi non con le parole che sia fatta la Divina volontà, mà che essa si cambii, e quindi lo sconcio raziocinio di tale illazione convinceva d'incontrasta bile errore la sentenza de' Gomaristi, i quali noo dissentendo ne pure dall'antica Dottrina de Padri, non darfi peccato fe non volontario, ò per

poi che

volontà dell' Uomo errante, nell'asserire

ANNO poi che Dio voleva il peccato, cioè la dannazione dell'Anima, clie viene prodotta dal peccato medefimo; rifultava una contradizione manifelta che l'Uomo fosse preordinato da Dio à peccare, e che il peccato non fosse volontario. Ne di quelta elser meno innocente l'altra rificifione, inferendofi dalla detta fentenza ne deliri de Manichei, che volevano Dio aurore del male, e del peccato, guando per rivelazione dello Spirito Santo nel quinto Salmo di David dicesi, che Dio è repugnante, e non vuole l'iniquità, & essendo opposta alla natura la mala volontà, e opposta ancora à Dio autore della natura medelima, come confidera Sant'Agostino nel Libro quinto della Città di Dio al Capitolo nono; anzi non riuscire meno detestabile ciò che allegava un tale seguace

> quello tanto esecrabile del vizio. Più oltre ancora stendeasi la Pistola del Maldero, la quale come nulla approfittò con la pravità Ereticale, così noi non ne facciamo più difuso rapporto per non recar tedio a Lettori Cattolici, che non ne hanno bifogno. In Venezia continuavano le molestie alla

dell'opinione suddetta, il quale caduto in

delitto di Adulterio ne seusava la reità co-

me permessa da Dio, perchè egli acquistas-fe con l'empietà di quel mezzo la virtu dell'

umiltà, che Cristo hà insegnata a' Fedeli di

pratticare per mezzo della virtù, non per

Ex Neri Repubblica dalla parre del Mare, nel quale non desisteva da'suoi attentati il Duca d'Osfona Vice Rè di Napoli, che forsi teneasi maggiormente obbligato à praticarle più vigorofe di prima per qualche voce sparfasi sopragl'inviti felloni, che havea egli fatto alla Repubblica contro il servizio del proprio Rè Cattolico, à fine di togliere il credito alle di lei relazioni, come nemica, e pro-

vocata con frequenti infolenze ad indignazione. Ingiunie per tanto ad Andrea Ferlitich, uno de' più rapaci Uscocchi ricoveratofi fotto la di lui protezzione, che con la Nave chiamata Gran Tigre fcorresse il Golfo Adriatico à pretefto di portar soccorso di Polvere per via di Triefte all'Imperatore; cosi ancora all'Armata, à cui con pretefto d'operare a danno deel' Infedeli ordinò, che parimenti scorresse il Golto, mà contrattata da Lorenzo Veniero Capitano Generale de' Veneti, con valide forze nulla attentò, & il Ferlitich forpreso da alcune Galee Venete fù forzato di falvarfi in terra nelle

spiaggie del Regno, perdute col Legno ancora le Insegne del Vice Rè. Erano però questi cimenti da giuoco rispetto agl'importantiffimi negoziati , che ANNO paffavano in Senato per meglio stabilire la 1619 ficurezza d'Italia, mentre vi fù proposta la iii. Lega è confederazione col Duca di Savoia

per prefidio della parte di Terra, e con la nuova Repubblica d'Olanda, per havere Les écla in pronto ajuti, e per Terra, e per Mare, Republica fe fosfero perseverati gl'insulti de' Ministri ed Otania Spagnuoli . Fù però grandemente contrastata la Lega con l'Olanda da Gio: Nani . che la voleva differita per non farfi comuni con essa gl'infortuni, a'quali rimaneva tuttavia esposta la di lei vacillante sortuna, recata à nuovi cimenti con la potentissima Monarchia Spagnuola in quel tempo che stava per spirare la Tregua, e quindiegli auguravati alcanza con Potentati, che potessero communicare al Senato forza, e riputazione. compagne dello Stato florido, e pacifico, e noncon gli Olandesi non per anche purgati totalmente dalla macchia de Ribelli, e che però non potevano con la loro amicizia cagionare se non essetti funesti , particolarmente alla Repubblica, che possedea gli Stati in braccio di tanta Potenza, che godea in Italia la Corona Castigliana; mà sostenne la parte opposta con eguale profluvio. di eloquenza, e maggior nervo di ragioni Baltiano Veniero, il quale allerendo, che la maggior ficurezza che habbiano le medicine proviene dall'esperienza, con la quale ogni Ciurmatore, ò Medicastro campagnuolo riesce à risanare i malati mediante l'uso de' secreti provati, e senza la quale ogni profondo Filososo, e Medico più Metodico nulla opera se non per alterar la natura, e confondere gl' umpri in accrescimento del male; e quindi livellando gl' accidenti della Repubblica con i correnti esperimenti, effersi veduto, che durante la Guerra degli Spagnuoli con l'Olanda, haveva da effi ricevuto trattamento amichevole, cambiato momentaneamente fenza ragione nell'asprezze pratticate con essa in termini cotanto infolenti dal Fuentes, e dal d'Offona, quando dopò stretta la Tregua con l'Olanda, haveva sciolto il freno alla prava inclinazione Spagnuola verto il Senaro, e che però il collegarfi con quei nemici, che li riu(civano apprezzabili, è un porfi con essi à coperto delle violenze, e degl' infulti . Fù per tanto conclusa la Lega da durare per quindici anni con le Provincie

Unite per comune disesa, promettendo il Se-

nato cinquanta mila Fiorini il mese agli Sta-

ti, e questi fimil soccorso di Genti, e di Na,

vi in caso di Ostile aggressione; passando poi

ANNO à giurarla all' Haya Ambasciatore Gi-1619 rolamo Trevifani, e comparendo in Venezia per l'istesso effetto il Cavaliere Ar-

In Oriente ripigliava pur troppo vigorea' 26 Es saye danni del Cristianesimo nell'imbelle fanciullezza di Ofmano quella vasta Potenza, la qua. 114 april. Porta per sommamente declinata nell'ultime funeste contingenze, e co' Principi Criftiani, e col Perfiano, anteponevano precisala necessità di procurarne i ristori con lo strepito di qualche memorabile imprefa, per la quale già erano apparecchiate in abbondanza le Armi, le Genti, e le Monizioni; e però intimato un Generale Configlio avanti lo stesso Sultano, incognita a Barbari la ca-

o de gione, non fu altrimenti propolto qual fusse and il Principe, che meritaffe le irruzioni Otthe fare tomane, mà quello, che per debolezza di resistenza potesse esibire più franca la Vittoria; e quindi fù antipolta la molfa, ò contro il Rè Cattolico, è contro la Repubblica Veneta, ò contro l'Imperatore, ò contro il Rè di Polonia. Il Capitano Bassà Calil sentiva, che nelle difficoltà sommamente dure di superare la sorza, e la perizia de' Venetiin Mare sperimentateinsuperabili nella giornara de' Curzolari, era più agevoleil superare gli Stati del Rè Cattolico, nella occupazione de'quali perderebbono il ricovero le Navi Cristiane, e restarebbe infiacchita la loro Potenza Maritima, tanto più che il Rè di Fez offerivasi nello stesso tempo di concorrere con valide affiftenze : mà fu contradetto da Ali primo Visir, e da Caxalin Bassà, i quali accertarono non esfere le forze marittime della Porta sì poderose daintentare, e provocare il più possente Rèdel Cristianesimo, che se bene diffidente de' Veneti, questi si sarebbono seco uniti con le loro Armate per sostentamento della comune potenza del Mare, perchè se bene erano frà essi nemici, con tutto ciò fu l'esempio di due Gemelli nati accoppiati insieme con un corpo solo, uno de' quali darebbela morte all'altro se non conoscesse, che perirebbe in questo caso aucora la vita di lui, e però si mantengono, e diffendono, non per amore, mà per necessità, e quindi attaccando gli Stati di Spagna, non folo cimentavafi con la Spagna, mà con Venezia, e forsi con una Lega di tutti i Potentati Cristiani, e però esso consigliare l'invasione dell'Ungheria, dove la debolezza dell'Im-· peratore Ferdinando distratto dalle Ribelfioni prometteva ficura la Vittoria, anche per

la comodità della condotta degl'Eferciti, Mà ANNO all'una, e all'altra delle dette sentenze si oppose il Coza asserendo, che battendosi vicendevolmente l'Imperatore co' Protestanti ne' correnti moti della Germania si sarebbero diffrutti, & haverebbono efibito commodo alla Potenza Ottomana di debellarli fenza contraîto, e che l'importanza di tante forze ammaffate non dovevano impiegarfi in impresa sì vile, mà per afficurare la Città di Costantinopoli dagli spaventi ne' quali saceva caderla sì (pesso l'empietà de' Cosacchi, che recavano un infoffribile obbrobrio à sì vaste sorze del Sultano, proponeva essenziale di moversi assolutamente contro la Polonia, la quale con gli speziosi pretesti di frenare i Cofacchi li fomentava. Si compiacquetanto di tale proposta Osmano, che minacciò di morte i Contradittori, che pure furono molti per le gravi difficoltà che havea Pattentato contro la Nazione Polacca si bellicofa, e possente come sù stabilito.

Servivano in tanto per evitare l'Armi contro il Cristianesimo, e non per repri- Exatteger. mere le Turchesche, le Correrie Marittime ingrese delà dano della Navigazione, mentre haven-le Galere do l'Armata di Napoli fotto il comando del Principe Filiberto unita alle Squadre del Papa, di Malta, di Genova, e di Toscana valicate in Affrica per tentare l'impresa di Valè, nido de Corfari, per qualche intedeltà Cristiana, che gli avvertì, cadè vano l'attentato, e poco dopò le Galere di Napoli havendo con miglior forte fottomessi otto Vascelli nell'Arcipelago, e penetrato che il Bassà del Cairo tornava con opulento carico alla Corte sequestrato nel Porto del Tenedo per mancanza de Venti, le Galere fuddette pigliando nelle Bandiere, ne' Vestiti, anzi nel linguaggio di quelli, che fi avvanzarono à parlare l'apparenze Turchesche, si accostarono animosamente al Porto fuddetto, alla quale comparía lo stesso Bassà fece pregare il Comandante di ajutarlo ad effere condotto in alto Mare, e però attaccate le funi in sembiante pacifico quando il Vascello su al Mare, approssimatesi le Galere, in manieta che il Cannone non potesse offenderle, datosi l'assalto con impensata trasformazione da Amici in nemici lo fottomifero con più facilità di riuscita, che onestà di azzione, la quale se ben vantaggiosa raffermò il parere de Savi, che in fomma dal Mare non possono sorgere palme fruttisere di Vittorie, come infecondo, non fervendo

ANNO ad altro il confeguirle, che a' fuggi- stenti conquiste, che produconsi dalle so. ANNO 1619 tivi vantaggi, e non à lode, e consi- le Imprese Terrestri.

#### PERCENDICE STREET STREE

## Anno 1620. O M M A R I O.

1 Fondazione del Collegio de' Minori Conventuali in Malta . Approvazione delle Regole degl'

Agoftiniani Scalzi 2 Invafione dell' Armi Spagnuole nella Valle Tellina divulgata per ordine del Papa.

3 Ufizi del Senato Veneto cel Papa per impegnarlo à chiamar in Italia l'Armi di Francia, riuscito

4 Profeguimento dell' incurfioni nella Valle con aiuti de Veneti che ricorrono al Re di Francia.

5 Instituzione del nuovo Patriarea di Venezia Tiepolosenza esame. 6 Morie de Cardinali Tofco , Gallo , Pallottai , e

Lancelloro . 7 Ambasciatori di Francia in Germania. Bando

Imperiale contro il Palatino eseguito dall'Arciduca Alberto, dal Duca di Baniera , e di Saf-

8 Marcia d' Armi di Fiandra fotto lo Spinola che corrono vittoriose il Palatinato . Progressi del Duca di Sassonia in Stefia , Lusa

zia, e Moravia, con la fuga del Pala-10 Moffa d'Armi del Duca di Baviera con Vitto-

ria in Austria, ed attacco della Boemia. 11 Attacco della Città di Praza, e consiglio de Cattolici per superare il Monte Bianco.

12 Eccitamenti dati all' Esercito Cattolico da Frà Domenico Carmelitano Scalzo à combattere con certezza di Vittoria .

ga . Vittoria de Primi con l'acquiflo di detta Città . 13 Battaglia fra Cattolici , & Eretici fotto Pra-'Anno ventesimo del Secolo viene di-

ANNO ftinto dall' Indizione terza. Il Pon-1610 tefice Paolo stimò dicevole alla qua-1 lità dell'infigne Città di Malta, tanto celebre propugnacolo della Fede Cattolica, à Ex Balle, fronte degli Infedeli di accrefcerne i pregi-Remar. mentre effendo armata dall'invitto valore de' Cavalieri dell'Ospitale di San Gio: di

Gerusalemme, conveniva ancora fornirla col presidio delle Lettere, parendo che secondo le infinuazioni delle medefime Leggi Civili non poffa darfi fuffiftenza valevole ad una Repubblica, se non armasi con le scienze. e non illustrasi con l'Armi, costituendo eguale la Potenza del taglio della spada per fplendore, e del lustro della mente addottrinata per arma; e però fecondando le pre-ghiere di Alofio Vignancuort Gran Maestro · di quel Nobilissimo Ordine, instituì nella

14 Effetti di detta Vittoria; Grazie, che se un rendono à Dio in Roma, ed in Germania

15 Dieta di Umberia . Voni attentati di Gabor per irritar la Repubblica V enet a contro Cefare, che neva di farlo Vice Rè.

16 Nuovi disturbi fra il Rè di Francia, e la Regina Madre non composti con amorevoli

17 Ufcita dell' Efercito Regio, e faziofo. Loro fazioni , e concordia seguita frà il Rè , e la Madre.

18 Reintegrazione della Religione Cattolica in Bocmia a forza dell' Armi Regie .

19 Remozione del Duca d'Offona dal Governo di Napoli dato al Cardinale Borgia. 20 Ambasciata di Francia in Spagna per le cose del-

la Valle Tellina, & Ufizj del Nunzio Appo-21 Fazioni Militari frà Turchi, Polacchi, e Mol. davi , con la morte del loro Principe Gasparo

Graziani. 22 Celebre ritirata dell' Escreito Polacco vinto da'

Turchi per diferazia. 23 Vane doglianze del Rè d'Ingbilterra per i rigori. che praticavanfi col Palatino.

24 Combattimento frà le Navi Spagnuole, e Venete, ed altre differenze sol Governatore di Mi-

25 Dispareri frà Turchi, e Veneti. Sharco de' primi in Puglia col saccheggio di Manfre-26 Formidabile Efercito Turebefco contro la Polonia

poffato ad Andrinopoli . medesima Città di Malta un Collegio di Re- ANNO ligiofi Conventuali di San Francesco, con 1620 l'invocazione di Sant'Antonio di Padova,nel Cellegio e-

quale fotto valenti Precettori apprendessero remo in Mali giovani i lumi della Filosofia, e Teologia, dando ancora facoltà a' Dottori, che raccolti in Collegio, potessero distribuire i premja' più diligenti, con la preeminenza de' Gradi, ò sia del Magisterio, e Dottorato, fervata la forma della Costituzione di Sisto Quinto, rispetto all'anteriore esame rigorofo, & all'altre qualità de' medefimi promovendi il di dieci di Luglio. Così approvò il medefimo Paolo, con suo Decreto Appostolico del quinto giorno di Maggio, le Costituzioni, ò siano Regole de' Religiosi profellori di quella di Sant' Agostino nella rifor- Conferm mata Congregazione d'Italia, chiamata del

degli Scalzi, premunendo, con l'auttori. finani tà

Tomo Primo .

ANNO tà fua, ogni determinazione già stabi-

Oltre à queste contingenze stimoli più Ex Histor acuti follecitavano l'animo del medefi-18. 1. mo Paolo, mirando pur troppo imminente l'aprimento a' nuovi diffurbi d'Italia, Er Zinde che negletti potevano pregiudicare alla 186, parta Religione Cattolica, e confiderati capaci

di rimedio, con non applicarlo, potevano aprirli nuovi , e fanguinoli dispareri frà Principi Cattolici, e ponere la di lui persona nell'acerba eontingenza di foogliarii della neutralità di Padre comune, & armarfi collega contro uno de' propri figliuoli. Fù quetta la rivoluzione, nella quale precipitofamente caddero in fine gl'Abitanti della Valle Tellina, nella quale introdortali, come riferimmo, la confutione del Ricorfo de Governo, ò per le private emulazioni de' Gratagli al Cattadini, ò per le differenze delle Religiogorrenno ni , nelle quali parendo a' Cattolici di effer

reflati aggravati nell'iniquità de preteriti giudizi, e nell'erezzione de'nuovi Maettra-

ti, moletliffimi inquifitori delle calunnie contro di etli, e rabbiofiffimi fifcali, per dar maligne interpretazioni ad ogni azzione equivoca, & innocente, per qualificare, con titolo di enormi delitti ; deliberarono Ridolfo, e Pompeo Fratelli Pianta, & il Cavaliere Robuttelli , nati nelle mighori famiglie del Paese, di passare, in nome del Partito Cattolico, a rappresentarne gl'aggravi al Duca di Feria Governatore di Milano. il quale attento à rendere memorabile il proprio Governo, con fare acquifare alla MonarchiaSpagnuola,col dominio della Valle, una comunicazione, ò fia tragitto dell' Armi dello Stato di Milano col Tirolo, & altri Stati Austriaci, non solo ascoltò, con

fuddetti Deputați, mà animandoli à scuotere l'orrido giogo dell'Erefia, ehe in un tempo medefimo conculcava le prerogative delle Famiglie migliori, & oltraggiava la Santa Chiefa, dic loro ficurezza di havere cooperatrici à tanta imprefa , e l'onnipotenza Celeste, e l'onnipotenza Terrena del Rè Cattolico, il quale non poteya ha-

fomma attenzione, il racconto fattoli da i

vere invito più giocondo, che d'impiesare la forza, che Dio gl'haveva data, a follevare le oppressioni de Cattolici, a debellare gl'Erctiei, ed havere tutela di ogni oppref-Che fringe fo, che implorafic il di lui Patrocinio; e

Nitrae in però, provvedutili di ciò che poteva occorrere all'intraprefa dell'Armi, diede ordine, che si avanzatlero dal confine del Tirolo trecento persone armate, le quali, introSACERDOZIO,

dotte nella Valle, ed eccitato unitamente a' ANNO Capi delle famiglie Cattoliche movimento contro il Governo, fecondando i clamori delle Turbe, fi dettero à scorrere à luogo, perluogo, con titolo di liberare la Patria dall'oppressione de' Governatori, & altri Capi Protestanti, caricogli con impeto sì ae altie furibondo la furia degl'Armati, che ne re- "contro storono uccisi sopra trecento, non senza la pratica di altre scelleraggini ; che hanno seco indivifibili l'efecuzioni violente, e tumultuarie, anche intentate con le più fante, & oneile cagioni. Al trucidamento de Proteftanti fuccesse l'abolizione de loro Maestrati, la reintegrazione de Cattolici ad occuparli, l'introduzzione de' foldati dal Milanefe, che fotto la condotta del Conte Gio: Serbellone, andavano avvanzandofi per munire i luoghi, e Terre più importanti, e quel che più impegnava l'onore della Sede Appoítolica, era, che il Duca di Feria ufurpava non folo il titolo di contribuire, per mera difesa della Fede Cattolica, qualche dissenfione, e configlio, & ajuto, mà divulgava, che tutto feguiva, per ordine del Pontefice Paolo, à cui fopra ogni altro premeva di non lasciare oppresti i Cattolici, & invendicati gl'ol traggi, fotto quali facevano

gemere in un reggimento tiranno, e gl'Ec-

clefiaflici, & i Cattolici. Poteva però sperare il Duca suddetto di Feria di render credibili le recitate cagioni à Ex allega. qualche Personaggio de'più remoti di Euro- ## pa, mà non potè poi farle credere per vere al Senato Veneto, la fagacità del quale, livellandol'interno più arcano de' fuccessi, e distinguendo, con l'eccellenza del più alto intendimento le cose per quelle che sono, non quelle, che pajono , apprendè per favola la cooperazione del Papa, e pote riconoscere, che la Religione dava il pretefto, mà l'interesse etibivagli filmolo unicamente per ingrandimento dello Stato ed il commodo di comunicare le Provincie, che erano separate, per aumento di Potenza. Imperocche stendesi la Valle Tellina nell'apertura, che frà monti fi fà con la corrente del ni Fiume Adda, comeun corritore, ehe con dimensione di cinquanta miglia unifce infieme lo Stato di Milano, che le flà ad Occidente, col Tirolo, che contraponesi ad Oriente alla Rezia, che forgeli à lato in erte Montagne à Tramontana, ed a'Territori di Brefcia, e Bergamo, che la chiudono a mezzo dì; e quindi accommodata all' introduzzione di Milizie straniere, & à recar trayaglio nelle viscere degli Stati Vene-.

ANNO ti, e con le straniere, e con le Italiane per 1620 tal cagione incaricò il Senato al proprio Amuli) de basciatore residente in Roma, di rappresen-Pro Spes tare al Papa la fomma importanza de' moti della Valle Tellina, non tanto per una molestissima gelosia, che procedeva a' Principi d'Italia, quanto per l'imminenza de' fuccessi peggiori, con aprirsi per quella strada l'Alveo ad un impetuoso Torrente, che haverebbe pot uto, fenza minimo oftacolo, portare alla comune oppressione le Milizie Alemane, e Fiaminghe, per formare fulla universale inondazione d'Italia dispotico il predominio Austriaco, estinta, e disperata la libertà degl' altri Potentati, che da essi haverebbero ricevute le Leggi; e come ogni forza di quà da' Monti era inferiorealla forza Castigliana, risultare precifa l'urgenza d'implorare gl'ajuti del Rè di Francia, che giovane bellicoso, cupido di Gloria, poteva unicamente vendicar l'oppressione degl' Italiani, e supprimere, con un cenno, le novità de' Grifoni; perlocchè, passatol'Ambasciatore all'udienza del Papa, applicò il nervo delle maggiori persualive, per indurlo à pregare il Re Luigi d'intraprendere la diffesa d'Italia contro la Spagna; diffe, effere uficio del Papa, Padre comune, di perfuadere à i Rè Figliuoli della Chiesa la moderazione, ed inibir loro l'invasione degli Stati altrui, tanto più che la conosciuta pietà, e moderazione del Rè Filippo faceva comprendere non effere parte del di lui animo pio, e composto l'idee smifurate dell'Impero universale, da fondarsi à costo degl' altrui Stati, mà de' Ministri, che lo attorniavano, i quali adulatori foprafini, offequiandolo, con culto dovuto a' Numi, l'eccitavano a' defideri del Dominio di tutto il Mondo, afferendo effervi chiamato da Dio, quando gli haveva posto in mano la forza di due Mondi; e quindi era atto caritativo di buon Padre, e Pastore didifingannarlo; che se poi trascuravasi di porre i freniall' Ambizione, e lasciar che la fortuna sormontasse à grandezze, rendutofi immune dai riguardi dell'onefto, e dell' ingiusto, insegnare l'esperimento de' successi di Carlo Quinto contro Clemente Sertimo, quanto poco possa fidarsi di trovar moderazione nell'umane prosperità, quando ancora nella stessa Città di Roma sumava (per dir così) il fangue di tanti innocenti trucidati, spirava orrida la memoria degl' incendi de' Tempi, della profanazione delle Sacre Vergini, e l'inaudito, e nefando «feempio della carcerazione dello stesso Papa.

Essere, in verità, il Dominio temporale ANNO il Candeliere sopra del quale haveva Iddio 1620 costituito il massimo lume del Sommo Sacerdozio, e trovarsi in stretta obbligazione lo stesso Papa di conservarlo, mentre nel cafoche fi roversciasse, risentirebbe l'istessa Dignità quelli deplorabili pregiudizi, che fostenne tal volta nel Dominio de' Cesari ancor fedeli, i quali forzavanla à ricevere da' loro Decreti la confirmazione, se non l'elezzione al Pontificato; nè contarfi nel ruolo dell'empietà la maggiore di quella, che nfurpando i venerabili pretefti della Religione, li fà servir per coperta a' progressi dell'Ambizione, & all' usurpazione del Dominio; ciò accadere sì manifesto nell'occupazione della Valle Tellina, dove col manto di difendere i Cattolici, fpogliavano gli Spagnuoli, e li Cattolici, e gl' Eretici de loro Stati, ad effetto di rendere con la comunicazione delle forze uniti i propri, per far provar poi egual trattamento agl' altri Principi d' Italia, senza una minima speranza, che ne andasse immune lo stesso Sommo Pontificato; e però dovere sua Santità dare i più validi eccittamenti al Rè di Francia , acciocchè , primogenito della Chiefa, accorrefse à redimerla dalla fervitù, se non imminente, non però lontana, & inverifimile . A tali fignificazioni dell' Ambasciatore rispose il Papa, essere quanto Risposa del ogni altro cupido del ripolo d'Italia, nel quale comprendeasi il riposo di lui medesimo, e sperarlo dalla Misericordia di Dio, che era l'unico mezzo, che doveva intentare con le Orazioni, mentre i rimedi temporali havevano seco un dispendio di tutto il Capitale della fua Dignità, che obbligata à custodire la Pace frà le Corone, non poteva incitare una contro l'altra, e per gl' interessi dello stato temporale recare perturbamento all'importantissimo, riguardo allo spirituale, che cgli haverebbe interposto le più vive preghiere, & esortazioni Paterne col Rè Filippo, eccitando quella pietà, che in lui riluceva, à fare, che formontaffe ogni altro rispetto , ò dell' Adulazione , ò dell'interesse de' suoi

Configlieri. Nè per tali maneggi che i Veneti havevano anche in altre Corti, fospendevano le Es estegas. diligenze più importanti dell'Armi, acciocchè feguisse il discacciamento delle Spa. dinni che gnuole da i luoghi occupati nella Valle, ville Telliprima che Milizie più poderose li presidiassero; e però eccitati i Svizzeri, e Grifoni, anche con la contribuzione di fedi-

ANNALI ANNO ci mila Ducati alle Città di Berna, e di 1620 Zurigo, vi si assoldarono tante Squadre, che furono bastevoli à premunire l'importante Piazza di Chiavenna, e profeguendo à ricuperar le Terre sorprese da Spagnuoli, gli discacciarono da Traona, e da Sondrio, profeguendo, non fenza le militari infolenze, i faccheggiamenti, per i quali fu necessario alle Monache, e Religiofi di trovar ficurezza ne' proffimi Stati Veneti. Ma dall'altra parte i follevati del Paese, rinforzati da soccorsi di Milano,

con quattro mila Fanti, e quattrocento Cavalli, ricuperarono le suddette Terre di Pateni Traona, e Sondrio, occupando ancora Rificcedone. va, e Novà, per stringere in vicinanza ancora Chiavenna, nel mentre che dagli Svizzeri infiftevafi alla diffefa di Bornio, alla confervazione del quale contribuì Andrea Paruta, Generale Venero, con Genti, e Monizioni, mà inoltratifi à Tirano, luogo della Valle, furono dalli Spagnuoli affaltati, ed agevolmente sconfitti, alla Vittoriade' quali cedè subito Bornio, importantiflimo per il fito; perlocchè ridotto quasi interamente in potere la Valle delli Spagnuoli, col bel titolo di proteggervi la Con Visso- Religione Cattolica, fi ayvanzarono all'alan spage tro di riconoscere l'obbligo di conservarnela, e rivoltaronsi à dar terrore agli Svizzeri , operando , che l'Arciduca Leopoldo li tenelle in fomma apprentione, con divolgare d'intentare la ricuperazione della

traporre alla Potenza di Spagna quella del Rè Luigi. Accadde in questo mentre, come dicement mo, la morte del Cardinale Vendramino Patriarca di Venezia, la qual dignità conferendnsi dal Papa à nomina del Senato, pretele questi (empre, che non s'intendesse sortoposto alla Bolla di Clemente Otta-

fovranità fopra alcuni de' Cantoni, che di-

cono delle diece dritture, con l'Armi che ammaffava nel Contado del Tirolo, e però

in uno stato di ranta confusione, e spaven-

gl'ayvenimenti futuri, gravi maloriall'Ita-

lia, per la ficurezza della quale, il Senato

Veneto, follecitato dagl'Ambasciatori de'

Grisoni, dirizzò gl'usici in Francia, per con-

to, apparecchiavansi nell'incertitudine de-

vo, che obbliga ogni eletto, è nominato a' Sano Vescovati d'Italia di personalmente presened Sans Vescovati a trana us per color de la conosciuto, sul l'Espa set tarsi al Papa, per color e color interrovazioni. le la capacità fia bastevole per l'esercizio di quel magisterio, per loquale nessuna capacità anche immensa, è superflua; ma come

i Principi nelle premure, che hanno, che ANNO si provvedano di otrimi Pastori i loro Vassal. 1620 li, rifentono poi spiacevoli le diligenze di Roma per la certezza, che fiano tali, che destino il timore che si restringa la libertà delle nomine, procedè il Senato alla presentazione del nuovo Patriarca Gio: Tiepolo, Primicerio di San Marco, con le maggiori, e più vive suppliche à Paolo perchè l'onoraffe dell'Apportolica confirmazione, fenza obbligarloù passarà Roma, e sottoporsi all'Esame, come finalmente ottenne, per grazia, della quale se deve riputarsene capace nessuno deve esserlo il Patriarca di Venezia. il quale cavandosi dal numero di quei prestantissimi Uomini, che formano il corpo della Repubblica, hanno come ereditaria la prudenza, e la pienezza, alla quale fuccedono infieme col dominio, in luogo de' maggiori, mentre, per quanto fia faggio ogni Principe, la morte estingue con esto i lumi della fapienza, che nella Repubblica difondendofi da uno in un altro de Soggetti , diventa perpetuo retaggio de' fucceflori , che infenfibilmente comprendono; e quindi, se come dice San Paolo, è base del Governo della Chiefa la buona regola del Governo di Cafa, bene ftà, che i Senatori Veneti, peritifimi nel Governo de i Regni, si tengano capaci dell'amministrazione della Chiefa, fenza pigliarne formale esperimento nell'Esame.

Cangiaronfi entro il mese di Marzo le agitazioni delle umane vicende nella perso- En Oldovina del Cardinale Domenico Tosco, che "Tem 4già narrammo sì celebre nel Conclave preterito. Usci egli da renebre oscure ne' nata- Teko. li, nel Cattello di Arano, ò sia Castellarano di Reggio, mà accompagnato da una lucesì splendida d'intelletto, che asperso di poca Grammarica, per vivere, si arrollo foldato del Marchefe Sigifmondo da Este fuo Signore, e trovando à cafo il Libro dell'Istituta, si diè à leggerlo sù la scorta del premio, che le Lettere debbono essere amate, ele Armi prefidiate dalle Lettere, ò Leggi, e tanto s'industriò, che setto Dottore in Pavia sostenne la Carica di Auditore del suddetto Marchese, poi di Podestà del Castello di San Martino, mà lui defonto, paísò à Roma, dove follecitando le Caufe, indi parrocinandole, riuscì Uditore del Cardinale Pier Donato Cesi, anche nella Legazione di Bologna efercitata da lui, dove restò poi Vice Legato del Cardinale Salviati fuccessore, e dopò questo Goyernatore deputato da Sisto Quinto servi in-

didi

ANNO di di Uditore, e Configliere il Gran Duca Ferdinando, e tornato a Roma, collocato frà Prelati della Confulta da Clemente Ottavo, assunto al Vescovato di Tivoli, e del Governo di Roma, e poi al Cardinalato, col titolo di San Pietro in Montorio . E ben fù, come dicemmo, in braccio à fortuna maggiore, se l'oscena libertà della sua lingua non gli havesse eccitati prepotenti ostacoli, e vivendo negli studj, ed amenità di Colloqui, fino all'età di ottantafei Anni, mortil di ventifei di Marzo, fepolto nella

fua predetta Chiefa, prima Titolare. Nè cueli- pure terminò lo stesso mese, che terminò la vita anche il Cardinale Antonio Maria Gallo, nato di Nobile Famiglia della Città di Ofimo, che entrato al fervizio del Cardinale Mont'alto, ed esaltato questi al Papato, fù egli pure avvanzato al Canonicato di San Pietro, al grado di Coppiere Pontificio, al Vescovato di Perugia, e poscia al Cardinalato nella terza Promozione l'Anno millecinquecentottantatre, col titolo di Santa Agnese, di più alla Protezzione della Santa Cafa di Loreto, alla Legazione di Romagna, & alla traslazione nella Chiefa della propria Patria, la quale anche dimefsa , visse in Roma lungamente , portato al titolo di Santa Prassede, e poi al Vescovato di Palestina, indi di Porto, e di Ostia, morendo Decano del Sacro Collegio, che più lungamente haverebbe goduto, fe l'intemperanza del vitto non gli havesse abbreviata la vita, onesta per altro.

se ben poco illustre per dottrina. Anche il Pallotta Cardinale Evangelista Pallotta sostenne l'ultimo colpo dell'umanità, morto entro il mese di Agosto; egli pure nato nella Terra di Caldarola della Diocese di Camerino, Servitore prediletto nel Cardinalato, e Pontificato di Sifto Quinto, dopò haverlo affistito Segretario de' Memoriali, e Canonico della Vaticana, fù assunto Arcivescoyo di Cofenza, e Cardinale di San Matteo in Merulana l'anno millecinquecentottantalette; fù poi faggio, e generofo Cardinale, fondatore della Collegiata di San Martino, e di molti luoghi pii in Patria, e passato al titolodi San Lorenzo in Lucina, poi al Vescovatodi Frascati, e di Porto, spirò con intera fama, affai vecchio di età; dove non potè giungere il Cardinale Orazio Lancel-Del Cirililotto, promoffo gia da Paolo Quinto l'Anno milleseicentundeci, mentre sendo Pro-

> tettore de' Minimi, nè pur compiti li quarantanove Anni, e nove di Cardinalato,

mor in Roma, sepolto in Laterano.

In Germania già cominciava ne' principj ANNO della propria efaltazione alla Corona di Boc. 1620 mia l'Elettor Palatino à rifentirsi oppresso da una confusione sì orrida di cose, che ben Ex Zittato li fece conoscere, che hayendo assunta quella malagevole impresa, per consiglio di tat. a Elifabetta fua Moglie, appunto gli era riuscito, come consiglio di donna, il peggiore, mentre riforgendo la depressa potenza dell' Imperatore Ferdinando, vedevafi a fronte il contrafto di un Competitore totalmente invincibile; imperocche havea, con speranze più vantaggiole, come per caparra. ottenuta, il di lui Ambasciatore Frustembergh dal Rè Luigi di Francia, la spedizione d'una solenne Ambasciata in Germania. composta del Duca d'Angolem figliuolo naturale del Rè Carlo Nono, del Marchese di Bettunes, e del Configliere Aubespina, Passa de Configliere Au ti questi alla Dieta, che celebravasi in Ulma e Prossita frà Deputati Cattolici, e Protestanti, ove- prodi Cel ro, come chiamano Corrifpondenti, impiegaron gl'ufici più vivi, non fenza qualche minaccia del Rè, acciocchè deposte le gare, e private, e della Religione, fossero uniti per tenere in vigore tutto il Corpo dell'Impero, che altrimenti, ferito in tante parti da' vari moti marziali, faceva temere inevitabile la rovina, dalla quale il Rè Luigi ne haverebbe rifentito il più alto ramarico, che protestavano à nome suo non dover succedere fenza ch'egli cambiaffe i fenfi d'Amico in quelli di Avversario contro di essi; perlocchè si convenne, che gli Stati, e Cattolici, e Protestanti restassero uniti à riserva della Boemia, dove già ardendo in atroce

maniera la Guerra, per l'irretrattabile impegno del Palatino, e di Cefare, fosse permeffo ad ogn'uno della parte di recare foccorfi; col quale accordo, benchè non portalle eflettivo foccorfo, edi Genti, edi Armi, furse la base della tranquillità dell' Alemagna, che mirando intereffata alla diffesa dell'Imperatore la Francia, non havea à temere delle tepide, e inutili minaccie dell'Inghilterra; e di fatto, pigliando vigore, e spirito il Partito Imperiale nella forma, che se ad una vacillante lucerna s' infondesse sù l'estinguersi nuovo alimento di oglio, raccoltifi gl' Elettori in altro Confessonella Terra di Milauten, iviconvennero comunemente di passare gli ultimi ufizi

di convenienza col Collega Palatino, ac-

ciocchè ravvifasse in faccia il rabuffamento della propria fortuna, che stava in punto di

abbandonarlo, e scendesse volontariamen-

te da quell' Eminenza del Soglio Boemo, di

dove

ANNO dove preflo li conveniva di precipitare, ben-1620 chè gli, foto all'id de fortunati, che non credono inflabilirà in colci, che hanno veduta benefica in cisitarii, rigettava ogni Consiglio, aboriva ogni efortazione, che non fosse di conforto alla propria ofinazione, e quindi dalla felore apertura, che esf-

ne; e quind dalla felica pertura; che efihabia ha via nat chi dipolizione all' Imperatore
habia ha via nat chi dipolizione all' Imperatore
habia ha via nate promo ella maggiore diffienreal particolori dalla dalla

rement de all'Elettore di Salfonia, il primo mofdi minde fio do perareda dovero da riffecti del fanminde fio do perareda dovero da riffecti del fanminde fio do perareda dovero da riffecti del fiorila fecondo dalle promelle farcti di foliritarilo nella dignità Elettorale, quando il Palatiro folir eliotoro da un totto di poteri di diprimenta di perio di perio di perio di conprimenta di perio del fio di perio allo perio di periodi di perio di periodi di perio di periodi di perio di periodi di perio di periodi di pe

del Palatino medefimo.

mingo, lafciaro forto Luigi Velafo alla guardia de propri confia, e palfato il Reno, fenza contrallo, s'impadroni di Crenea, & cindi, con pari facilità di Openeim, a bonodaure ridorto di provisioni per l'Efercito Protefiante, il quale atraczaro, e mal diefe da Giovachino Marchele di Ortefipae, Generale dell'unione de Corrische vi coltrul la Piazza d'Armi, coninérie del montre de l'articolo de vivo cifrul la Piazza d'Armi, coninérie du nu ratro fispaceno alle vicine Terre del Palatinato inferiore, le quali tutre fi ortémiero all'utbidienza del medefino de fortemière al un ratro del medefino del me

Che screpe Generale, che con corfo si glorio fo di Vittoil Palatin-rie, potè disprezzare l'Ofacolo, che gli oppofero gl'Olande fi, con la spedizione di Federico di Nassau, con ottomila Fanti, e

tre mila Cavalli, i quali non potendo fati. ANNO contro nellium impretione, per haver ben 1620 contro nellium impretione, per haver ben 1620 contro nellium impretione, per haver ben pipartia, e coperta nel noghi forti in Gente, fe ne titoratomo, refinado da questa parte in potere degl' Auftriaci il vero Partimonio del Palatino, quando eggi ful finto, de infufifience della Boremia tratteneaf, feduro dalle lufique della fortuna, che ormai difacciavalo dall'uno, e dall'altro Princinazio.

La seconda mossa sù quella dell'Elettore di Sassonia, che se bene Eretico di coscienza, diventò volontieri Ministro de' Catto-Eserc lici, per interesse, il quale, mediante l'intelligenza che havea, e li fussidi degl'Auftriaci, atraccò la Provincia della Lufazia, che già fi fece seguace de' primi moti della ribellione di Boemia, & invafa la Città di Budisia, che ne è la capitale, e distrutta col terrore delle Bombe, alla desolazione del Capo, si piegarono illanguidite le membra, sottomettendosi all'ubbidienza del suddetto Elettore, il quale indirizzandosi alla con-la Lustini quista della Moravia, la trovò già disposta la Moravia, à ricevere ogni legge dal folo cenno della fua mano, non che dal taglio della fua fpada, perchè non foloessa, mà la Provincia di Slessa era stata desolata poc'anzi da una poderosa correria de' Cofacchi accorfi aufiliari in tanta turbolenza di Cesare, ed in sì bella opportunità di efercitar le loro rapine fotto la condotta dell'Omonai, di maniera che lo stesso Palatino, che presedeva personalmente alla Dieta di Bruma, fu costretto à trovare falvamento, con la fuga, col folo feguito di quattro persone, entro Praga; & havendo l'altre Diete della Moravia tentato di placare il rigore defolatore de' Cofachi, con la spedizione di quattro Ambasciatori, essi fattone decapitare due, risposero che miglior trattamento non meritava la loro ribellione, e quindi dall'effetto del valore delle proprie Milizie, e dalla debolezza cagionata in quelle Provincie dalla desolazione, compagna sempremai certa nell'invasione Cofacca, potè l'Elettore di Saffonia dare in quella parte una piena, efruttuofa efecuzione al Bando Imperiale contro il Pa-

to de'piedi per la fuga.

La terza mofsa fù quella del Duca di ro
Baviera, il quale penetrato con ventimi: Ex altesa.

la Fanti, e quattro milaCavalli, nell'in.

Fanti, e quattro milaCavalli, nel

latino, à cui già apparivano tagliate ambedue le braccia, e dall'occupazione del

Palatinato, e da quella delle Provincie

fuddette, di maniera che non restavali

altro di ficuro scampo, che l'assegnamen-

-----

Lyano

ANNO Austria Superiore, che se bene membro più 1620 antico del Patrimonio della Cafa d' Austria, Mota del era pure fra le prime caduta nella Ribellio-Decada Bi.

Decada Bi.

Decada Bi.

Ribella nella

eccapa l'Au

propria Città capitale di Linz perfifteva nella comune contumacia, finchè il Duca fuddetto imprimendo un generale spavento, ed accostandosi ostilmente alle mura della Città fuddetta, fenza punto attendere le fommissioni de' Macstrati, che fpedirono Oratori ad implorare la di lui Clemenza, penetrato il quarto giorno d'Agosto nella Piazza, sece agl' Abitanti provare il rigore del faccheggiamento, & ad alcuni de' Capi più felloni quello dell' ultimo fupplizio; e come allettava la fortuna con successi propizi di portarsi all' estirpazione delle radici, dalle quali germogliavano le Ribellioni minori, volle il Duca abboccarti col Generale Cesareo Conte di Buquoi, come feguì nella Terra di Budais, dove deposta in apparenza l'emulazione, che sempre su vigorosa frà essi, pur convennero in colloquio amichevole, deliberando, che il fervizio di Cefare imponeva, fopra ogni altro, la necessità di non lasciare infreddare il calore delle confeguite vittorie, mà, col fomento del medefimo, recar l'impeto pienissimo di tutte l'Armi Imperiali nella Boemia , origine di ogni malore; e quindi, intrapresa la marcia, ogni uno dell' Esercito, per strade diverse, per godere maggiore abbondanza di vettovaglie, e per minore pericolo di confusione, occuparono Pitecha, e meditando di attaccare Pilifen, custodito come primogenito della propria Ribellione , da Mansfelt , benchè trasparisse qualche barlume di spontanea dedizione, configliata al medefimo dall'orrido aspetto della consusione nel partito del Palarino, nondimeno (piacendoli lafciarlo, ove godea preeminenze quasi supreme, per farsi uno de' mezzani capi frà Cesarei, deliberò di fare valida refiftenza, perlocchè il Bavaro nè pure distratto, non che impedito dall'Efercito nemico, che con tumultuaria marchia tentò in vano di attaccarlo, fi accampò in vicinanza della Reale Città di

Giace questa Città alle Ripe del fiume Ex allerat. Moldan, che le fende il grembo, rilevando-5-to di Pra. fieffa in eminenti Colline, parte delle quali rinchiuse dal giro delle mura, sono ingombrate da più fontuofi edifizi, e Tempi Sacri, e parte fuori di effe fervono a' vaghi pro(petti di una gioconda veduta ad immagine dellà Città di Fiorenza. La maggiore

di dette Colline chiamafi il Monte bianco, ANNO ò sia Valsembergh , la quale rilevasi con aspro declive, non ingombrato da' Tralci, nè occupato da Piante, e confiderata dal Generale Analth l'importanza del fito, volò con numerofo stuolo delle migliori Squadre, che frà li Protestanti, per lo più împeriti, potè scieglere, ad occuparlo, da che l'ampio giro della Città, con le muraglie in molti luoghi sfafeiate, non efibiva nettuna confidenza di difenderla, con permanen-Dispetition te prefidio; perlocchè ufcitone anche il mi-dell' Efere-te prefidio; perlocchè ufcitone anche il mi-dell' Efere-te prefidio; perlocchè ufcitone anche il mi-dell' Efere-glici delle forze, fi muni eccellentemente Mitabanca. nella cima del Monte, guernito a' luoghi opportuni di Artiglieria, allargando anche le ali della Milizia più valente ad ingombrare le ripe, e ad impadronir i del Parco della Stella, ch'è Serraglio che per divertimento del Rè ivi alzafi nella pendice costrutto. Riconosciutosi dal Duca di Baviera lo stato dell' Inimico dalle falde del Monte, giudicò malagevole di affaltarlo in tanto fvantaggio di fito, che nell'altezza del dirupo da formontarfi esponeva gl' Aggressori ad un inevitabile berfaglio del di Iui Cannone, e Moschetto; perlocchè in amara perpleisita chiamò à Configlio i Capi dell' Efercito Cesareo, nel quale la varietà de' pareri ren. dea più molesta la dilazione, che ravvisavafi concordemente da tutti perniziofa, riflettendosi ancora, che intrapreso si arduo, e pericolofo cimento, tanto con la vittoria, e conquista del monte, non rimanea occupata la Città, munita ne' luoghi più importanti da Milizie, edalla persona dello stesso Palatino, che nel più forte stavasi spettatore

à suprema quali final decisione. Ma come quelta impresa portava dalla parte del Palatino lo ftabilimento della Ri- Exaligar. bellione propria alla Chiefa, ed all'Impero, e da quella dell'Efercito Cefareo il mantenimento della Religione Cattolica in Alemagna, ed il vigore all'oppretfa, & abbattuta auttorità Imperiale di Ferdinando, che nato nella pia Cafa d'Austria, bavea pari flimolo della fortuna propria, e del bene della Fede Romana, costituivasi causa tutta di Dio, e per ciò da lui doveansi pigliare ledirezzioni, che tanto visibilmente sfavillano entro lo stesso bujo degl' Arcani, per altro impenetrabili delle fue disposizioni ; perlocchè esaminandosi i segnì , che Sua Divina Maestà esibiva, per animare i Disensori della sua sede, oltre ad una lieta prontezza di tutte le Milizie anelanti all' afialto, le notizie delle confusioni, e difor-

dell'efito della propria forte, ridotta quel di

336 ANNO dine di nemici, che infondono il corag-

gio anche a' dispari aggressori, surse Fra Configlio di Domenico di Gesù Maria Carmelitano Scalzo Spagnuolo di nascita, e di vita per l'afaire Santa, ed illibata, il concetto della quale haveaindotto il Pontefice Paolo à spedirlo Inviato Appoltolico, col dono della Spada benedetta da sè al Duca di Baviera, e parlando, con fenfi afperfi di perfuafive, più che umane, asseriva essere il Duca il nuovo Gedeone armato da Dio per mano del fommo Sacerdote, per tutela del Popolo Eletto, e protetto, con aufpizj incomparabilmente più fausti de tempi di Gedeone; quando nel caso presente, godeasi la potentissima intercessione della Beata Vergine Maria, che senza dubbio, haverebbe impetrata dalla Clemenza Divina l'infusione d'un invincibile coraggio, per intero abbattimento dell'empietà Ereticale; e correndo in quel giorno ottavo di Novembre la Domenica ventidue dopò la Pentecoste, le stesse parole del Sacrosanto Vangelo recayano loro dalla lingua del medefimo Gesù Cristo gl'impulsi più vivi à combattere con dirli, che rendessero à Dio quel che era di Dio, à Cesarequel ch'era di Cesare, con proprietà sì espressiva del Caso, che era ingiurioso à fignificazione tanto aperta della divina volontà il rimanere più lungamente ambigui; e quindi conformatofi il configlio di tutti all'attentato fotto il prefidio Cele-

gine della stessa Regina degl'Angeli . Era questa una picciola pittura rappresentante col divin Bambino la stessa Beata Vergine troyata à caso dal medesimo Religioso frà le rovine d'una Casa sfasciata, alla quale gl' Eretici rinovatori ne' loro recenti deliri dell empietà Iconoclasta, haveano con esecrabile ludibrio cacciati gl'occhi, e quindi alzata alla venerazione dell'Efercito Cattolico, animato à non lasciare invendicato oltraggio sì enorme fatto alla Madre di Dio, fervl agl'Eretici per vivo rimprovero della lo-

ro fellonia pari contro Dio, e contro Ce-

fte, il medefimo Frà Domenico fi efibl frà

le prime schiere ad animar le Squadre, in-

nalzando la gloriosa Bandiera con l'Imma-

fare Rifolutali per tanto da' Cattolici l'agallege gressione del Monte, il Duca di Baviera occupò la finistra, il Conte di Buquoi, colle Milizie Imperiali, la destra, tenendo il terzoluogoil Conte Gio: Tilll. Due affacciavansi le difficoltà à contrastare l'accesso, \*\* per atterrare il nemico ben coperto, e con An in the season of the season

del Monte, l'erto di cui dovea falirfi agl'irre. ANNO parabili colpi delle Artiglierie, ed il tragittodi una Valleà piedi dell'erto, con malagevolezza più di palude, che di strada ingombrata da tenacissimo loto; con tutto ciò animando le liete acclamazioni del Nome di Maria Santissima i più tepidi, confortando i più arditi, paffarono intrepide le schiere, ed al disaggio del camino, ed all'angustia di un Ponte, ed allo scoperto del berfaglio delle Moschettate, e dello spaventevole rimbombo dell'Artiglieria, con tanta velocità per fottrarfi presto da' pericoli, che già salivano la Costa, con non inferiore coraggio, & ardore havuti nel muoversi. Tenevano nel Campo ribelle i primi luoghi del comando i Conti di Analth, e di Ollach, e volea il primo assaltare i Cattolici nell'imbarazzo della strada fangosa, e nel passaggio del Ponte, mà il secondo ne lo distolse perchè il Buquoi da una parte, Tillì dall' altra pervenuti con tre gran Battaglioni coperti dalla Cavalleria, appiccarono la zuffa con quei Boemi, a' quali comandava il giovane Analth, ed il Conte Slich; i quali fostenendo l'impeto, con pari coraggio, al valore degl'urti sperarono la Vittoria nel roversciar gl'Assalitori giù dalle Ripe, mà so- Banagi ftenuti questi da Guglielmo Verdugo, con Canali le Milizie Vallone, formontò egli uno de' Ridotti, e satto padrone di tre Cannoni, con la prigionia de fuddetti due Capi,dirizzò i tiri della Batteria conquistata contro gl'altri Ribelli sparsi nel Monte,i quali atterriti confufi, e fmarriti cadendo dal fulmine della Mofchettaria, ed Artigliaria, le Squadre intiere in momenti spaventate dal vedere il Terreno altretanto coperto di cadaveri, che vermiglio del loro fangue, quanto essi scoperti all'irreparabili fulmini fuddetti, ò depotte, ò perdute le armi, mirando per ogni parte orrore, in ogni luogo fangue, in ogni partito eccidio, nulla dicerto, che la morte, si salvarono con la suga quelli, che tentando il guado del Moldan, non vi perirono affogati, riuscendo mutile la permanenza del Reggimento del Conte della Torre, che se ben l'ultimo, restò totalmente dissatto, non con altra gloria, chedi pochi momenti di maggior confistenza. Due ore sole impiegaronsi in si memorabile Battaglia, nella quale perirono sei mila Ribelli, con altri e tanti prigioni, connumerati quelli, che ri-

coverati entro il Parco della Stella, otten-

nero in dono la vita; Di più , conquista di

Cannoni, Bagaglio, Arredi militari, e di

tutto quello, che può recar feco una florida, piena,

za, la Slefia richiamata al dovuto Vaffal. ANNO laggio, l'Ungheria raffermata in fede, e tutra la Germania stabilita ne' suoi Ordini,

14

ANNO piena, anzi prodigiofa vittoria, per la qua-le non perirono fra vittoriofi più che trecento Soldati. Il Palatino, che dimorava den-

tro la Città, estatico à si fatte novelle, supgadel Pro plicò il Duca di Baviera di venriquattr'ore di Tregua, mà confeguitene otto per mero effetto di Clemenza, partì la mattina feguente co' Figliuoli, e con Lisabetta sua Moglie, per Uratislavia, la quale principalemotrice del di lui attentato, fatta di Regina, Privata, e se pur Elettrice, non

Elettrice di altro, che della sciagura della propria Famiglia.

Non confentirono i Capi che l'Efercito vittoriolo entraffe l'istessa fera ad occupar la Città per la sopravenenza della notte, nelle tenebre della quale come posiono asconderfi delle infidie, così non fono mai fendi za timori appresso alle menti prudenti ; e quindi la mattina le Milizie Vallone con scale, e per le aperture penetrarono ad occupar la Città col favore de' Cattolici, ritirandofi gl' Eretici oltre la riviera nella Città Vecchia; e però stabilito un sì importante acquifto, il Duca di Baviera pose i più severi divicti alla licenza Militare, per non corrompere co' delitti i frutti di quelle grazie, che unicamente riconosceva dalle Celesti Benedizioni ; e come la sudderra vitroria è una delle memorabili azioni del corrente Secolo, così efibì foggetto à numerofe riflessioni de' disordini che la produsfero, e degl' effecti che essa produsse, e de' Celesti favori co' quali nacque, procedè, e terminò; mà non hà dubbio che gl'istessi disordini del Palatino surono gl' istromenti, per Divino Decreto, della confusione introdotta dall'usurpazione del comando di quegli, che I havevano promoffo alla Corona, che come benefartori teneansi immuni dall' ubbidienza, e che il Conte d'Ollac fotle il più favorito da lui, quando era il più odiato dal Pubblico, che gli stranieri fossero anteposti nelle Cariche, e ne' Gradi a' Boemi , e che la penuria del denaro lasciando senza stipendio le Milizie, esigessero la loro sussistenza dalle violenze, e che

chiamato il Palatino per sostenere la libertà della coscienza, egli con Editti favorisse

fopra ogni altra la Setta di Calvino, l'appa-

rato delle quali cose strette in un nodo, lo

rendettero indiffolubile, e cagione della

recitata vittoria, la quale per costante pare-

re di ogn' uno, non folo domò i Ribelli

della Boemia, e soggettò la medesima al

legittimo Rè, mà fù l'Austria forzata al dovere, e la Morayia ridorta all'ubbidien-

Tomo Primo.

riacquistata alla subordinazione dovuta all' Impero di lei capo, e l'istessa Religione Cattolica fotterrata fotto le vaste ruine dell' orgoglioso predominio della Ribellione, e dell'Erefia, rifuscitò vigorosa, e particolarmente nella Città di Praga; dove per togliere il puzzo della corruzzione introdottavi da tante Sette, non folo furono cacciati tutti gl' Eretici , e loro Predicanti , mà Condica proibito ogni altro esercizio della Religione, che della Romana, dichiarati incapaci gl' Eretici di qual si fosse Maestrato, ò grado civile, ò militare. Per autenticare poi alla posterità, che un cumolo di tanti Beni non potea riconoscersi che da Dio, datore di tutti, e dall'intercessione della sua Santissi-Feste in Roma Genitrice, potentissima sopra tutti ad Gennala, impetrarli,fù l'istessa miracolosa Immagine Vintesia. Stendardo di sì illustre fazzione, portato à Roma dallo stesso Frà Domenico, con preziofi doni di Cefare, e del Duca di Baviera, per (acra pompa de i di lei ornamenti , e ricevuta dal Pontefice Paolo con somma venerazione, fù intimata una pubblica, e solenne Processione, dopo la quale volle che la prodigiosa Immagine trionfasse portata con stupenda pompa, e maesta à collocarsi nella Chiefa del medetimo Ordine degli Scalzi Terefiani in vicinanza delle Terme al Quirinale, inritolata, con sì fausta cagione, Santa Maria della Vittoria , dove furono pari-

menti appese le Bandiere rapire agl' Eretici .

li quali portando dipinte le Infegne del Sa-

cerdozio, cioè Mitre, Capelli, e Berret-

te capovoltate, esprimono alla Posterità, per

perpetuo documento la loro infolenza, e di

effere restata si altamente delusa la perulan-

za delle loro (peranze, riuscite sì vane, che

in vece di veder dal Rè Palatino roversciato

le Mitre de' Cattolici, come havea fatto fe-

gnare nelle Bandiere, i Cartolici non in effi-

gie, mà in verità roversciarono la di lui Co-

rona, e depressero l'Eresia; nè mancò la

pietà di Cesare de' debiti rincontri di gratitudine alla Madre di tante grazie, facen-

do eriggere da' fondamenti un Venerabile

Tempio alla cima del medefimo Monte

Bianco, infignito parimenti col nome di

Santa Maria della Vittoria. Successe indi-

che il Principe di Leitristain restato Vice Rè

della Boemia, conquistò il forte Castello di

Carlestain, benche presidiato da sei cento. Inglesi, e Scozzesi, come il Conte di

Buquoi occupò la Moravia, condannan-

ANNO dola à prestarli i quartieri del Verno.

1620 Nè pure furono sfortunevoli gl'avver

NR pare furono ifortunevoli gl'avveniment jer l'imperatore dalla parte dell'Unise della parte dell'Unise della parte dell'Uniperatore di mandia faccolta una Diesa, con
l'intervento d'un Ambalciatore Ottomano,
diquelli di Francia, e di Polonia, mentre
fipirata la Tregua, che havea-riportata,
con tant'ardimento daroli dali mori di Boemia Estellem Gabor, gib era inevitabile un della quale mon trovò frara inevitabile un della quale mon trovò riper il Confedio
della quale mon trovò riperò il Confedio
della concerni il normale della quale mon trovò ripero della conmontatori della concerni il concerni della quale mon trovò ripero il Confedio
della concerni e informatica della quale della quale mon trovò ripero il confedio
della concerni e informatica della concerni della con-

Cefreedil Chicre alla Città di Passonia, nel tentativo che faceva di fare applicare il Petardo alla Porta , vi cadde trafitto da due Moschettate; con tutto ciò ripigliatefi le pratiche di Concordia, era pronto il Gabor di confentirvi, purchè da Cefare fufle onorato della Carica di Palatino, ò fia Vice Rè d'Ungheria, il che era lo stesso, che confegnarli il Diploma Imperiale, per l'intero dominio di quel Regno, nel quale la violenza delle di lui uturpazioni, non haveva bifogno fe non di venir canonizata per legitima da un fimile titolo; perlocchè incontrando rifoluta negativa per non poter effer Vice Rè da dovero , fi contento d'effer Rè di finzione, assumendo da' Turchi il titolo di Rè d'Ungheria, per sostentamento del quale, supponendo odiosa alla Repubblica Veneta la Casa d'Austria, non meno che la persona dell'Imperatore Ferdinando, che nella minore fortuna era frato protettore degl' Uscocchi , le téce proporre disar cadere in loro potere la Città di

Segna, già Colonia de' medefimi ribaldi, fe Che ricerre con soccorsi opportuni, ò diversioni, ha-Republica veffe cooperato al mantenimento di quella fortuna, ch'egli tentava audacemente, nel farfi Rèd'Ungheria; mà ò che i Trionfi di Cefare nella Germania alteraflero le mifure delle cose preterite, è che i perturbamenti d'Italia rendellero più importante l'applicazione à quella parte, ò che il rispetto di non somentare palesemente i ribelli di Cafa d'Auftria, configliatfero di darne la negativa, certo è che la pietà della Repubblica non fi macchiò con l'aderenza palefe à Bettlem Gabor, nella persona del quale gareggiavano trè gravissime colpe, di effere Eretico della Chicía Latina, col Calvinifino, d'effere Scifmatico nella Greca con aflettarne i Riti per allettamento de' Popoli, e di esiere Appostata di Gesù Cristo, con aderire alla credenza di Maometto.

In Francia ripullularono più strepitose che per un enorme delitto; e con tutto ciò

16

che mai le dissensioni del Rè con la Regi ANNO na fua Madre, che poi feco recarono in 1620 confeguenza le dissensioni del Principato Ex Epolici con una parte del Vaffallaggio, le quali tut- deste pu te havevano la forgente da un'Intermità, Nuevidi-che havevano i maligni introdotta nella Francia coa mente della Regina, con diaboliche inven- Males zioni, che ella non potesse haver minima fede alle promesse della Corte del Rè suo figliuolo, abbandonato intieramente alla direzzione di quei medefimi favoriti, che nella strage de 1 di lei serventi Concini havevano fatto attentare fopra la di lei Sacra Perfona, obbligandola con sì enorme violenza alla Relegazione di Bles, con la qualenè pure foddisfatti, procuravano, che il Rè, con lutinghevoli chiamate, l'havelle in potere, à fine di poter con perpetua Carcere di lei, rimaner liberi i favoriti medefimi dall'ombra, e gelofia, che nell' amar del figliuolo elibiva loro la corrifpondenza d'una madre sì benetica; perlocchè ella entratain altiffima diffidenza, mai erasi accostara , secondo l'accordo fatto in Turs, alla Corte, mà vivendone lontana, al di lei Partito rituggiavanfi tutti i mal contenti, il numero de' quali fi aumentò, quando col Regio favore fi aumentarono i gradi dell'eminente fortuna del Luines, unitamente all'invidia, ed all'odio della di lui famiglia efaltata al posto di Duca, e Pari di Francia, e la di lui Persona alla suprema dignità di Gran Contestabile del Regno; perlocchè provocata da tanta beneficenza l'indignazione de' Grandi, nati tali, perveder fatti tali quei che non eran nati, a pretello di aggravi, se non ricevuti dal Governo, pretefi, e fognati, fi parti di Corte il Duca d'Uniena, il Conte di Soiffons, il Gran Prior di Vandomo, e paffati al Partito della Reina Maria in Angers raddoppiaronfi gli stimoli al Rè di abolir quell'Afilo, con maniere miti, e proprie fra figliuoli, e Madre; e per ciò spedì alla Madre il Duca di Mobafon, & il Signore di Blasville con esibizione di favori, e del più del. dicevole trattamento alla Corte, e di denari, che fono il compendio di ogni foddiffazione; mà la Reina, che ben rifletteva non poter occupar posto sì cospicuo alla Corte col mero titolo di Madre del Rè, quando frà fuoi fazziofi era Regina di comando effettivo, rifiutava le propofizioni di accordo se non includeansi con intolerabili condi-

zioni le foddisfazioni de' feguaci, l'infolen-

za de'quali il Rè non poteva confiderare,

ANNO pungendoli il cuore la necessità di debellare

pria contumacia.

con oftili forme la propria Genitrice, tornò à far nuova deputazione dello stesso Mombason, dell'Arcivescoyo di Sans, del Duca di Bellagarde, e del famoso Presidente Giannino, da' quali replicato l'invito di ricever dal Rè ogni più plausibile accoglienza, anche col perdono de' feguaci, e che farebbe egli con la Corte venuto fino ad Orliens per incontrarla, essa presso cui non mancavano comentatori maligni di ogni azione più onesta, fù eccitata ad interpretare quella mossa preludio del tradimento, e delle infidie, perlocchè afferendo non perfuaderle le circoftanze correnti, quella ficurezza dell' amore del Figliuolo, che ben conosceva corrompersi dall' arti persidiose de' di lui savoriti, troncò ogni maneggio di accordo, apparecchiandofi à fostener con l'armi la pro-

A tale ragguaglio più oltre non tardò il Rè d'apparecchiarfi con valide forze per uscire in Campagna; perlocchè raccolte le Milizie, che già erano in ordine, e disposte le monizioni, & altri apprestamenti militari, che ascendevano al numero di quindeci mila Fanti, emille, ecinquecento Cavalli, ordinò la marchia fotto la condotta della steffa fua Real perfona verfo Angers, dove la Rezina fua Madre haveva parimenti fatto un grand' ammasso di Genti, di monizioni, accresciutosi in quei giorni il di lei partito an con efferfeli fatti feguaci altri principali le Genel Signori del Regno; e perchè non mancaffe e della à perpetuo documento dell'universale in-

quietudine il rincontro, che il genio non ne resta immune nell'Ordine supremo della Chicfa, vi era passato il Cardinale di Guifa, e però infeita in Campagna l'istella Reinacon tanti Principi per lustro, con tanti Personaggi per consiglio, con sei mila Fanti, & ottocento Cavalli per forza, fece forprendere la Terra della Flescia, e poscia abbandonarla come incapace di difefa, e trattenendosi presso di lei i Deputati del Rè per la concordia, furono da etti rispediti l'Arcivescovo di Sans, & il Padre Berullo al Rè, che già con le fuddette forze militari erafi accostato ad una fola giornata di camino; perlocché urtata la di lui gente con una grossa partita della Regina al Ponte di Se, e reflata grandemente superiore con l'occupazione del luogo medefimo, che recavagli in mano il patlaggio della Riviera della Loira, dalla corrente della quale la Regina rimaneva ristretta con tanta gente, entro l'ambito della fola Città d'Angers, impresse in lei,

e ne' Configlieri fuoi tale finarrimento, che ANNO disponeansi dalla paura à partito più sicuro; perlocchè il Rè riconoscendo totalmente superiore la riputazione delle proprie Armi, e conocendo che le vittorie non gli accrescevano lo Stato, mà lidiminuivano il Vafsallaggio, perchè in foftanza la Francia combatteva contro sè medefima, & invincibile dalle forze straniere tentava di vincere, & abbassare sè stessa, con sensi di pio Padre delibero finalmente d'involarle il nome, col quale i Fazziofi indoravano col partito della Reina Madre la loro fellonia, acconfentendo alla condizione richieffa da lei per mezzo de' Deputati fuddetti, l'opere, e premure de quali, benchè serventisfime rimanevano inefficaci, fe loro non davano lo spirito della maggior efficacia le perfuafioni del Vescovo di Lusson, che ne haveva tanto in ogni azzione, già che pareva al Rè di poter far tutto per itpontanea carità verso i propri sudditi, e per attetto alla Madre, come già vittoriolo, e quindi conchiufo l'accommodamento si vide con lei nella Terra di Brifac, e poi nella Città di Poitiers, di dove la Regina s'incaminò à Pa-

rigi, & il Rè à Bordeos. Chiamavaloà quella parte dell'Aquitania l'ostinazione sopra ogni credere proterva de' Maestrati del Pacse di Bearne, i quali resistevano,con somma temerità all'esecuzione con spend. dell'Editto Regio fatto l'anno millefeicentodicialette, perchè sossero restituiri i Beni che l'empietà dell'Eressa haveya rapiti, & occupati agl'Ecclesiastici, e dopò di haver fatto precedere l'efortazioni benigne per haver con foavità l'ubbidienza, li tù forza per non Il Referent lasciare invendicata l'oppressione della Chie-Bernes fa, di volare rapidamente colà, dove comparito armato improvifamente entro il me- Ganelitife d'Otrobre riempì di tale spavento quegl' abitanti, che superando negl'animiloro, benchè fosse eccessiva l'ostinazione, infredandofi i conforti de Predicanti Ugonotti efibironfi pronti ad ubbidire con qualche dilazione di tempo; mà il Rèche non voleva partire fenza vedere un' intera efecuzione de' fuoi ordini, fatto cambio de' Prefidi ne' luoghi forti, dato il comando a' Cattolici fopra gl' Eretici, costituitovi un Senato nel quale ledessero Giudici i soli Cattolici, volle reftituiti a' medefimi i loro Tempi, Poderi, Diritti, & onori foliti che godevano, di maniera che in cinque soli giorni reintegrò la Chiefa, non meno che la Podestà Regia, à quel rispetto dal quale l'havevano fatto declinare i Paefani, e l'infolenza Erericale;

Vu 2 le qua-

ANNO le quali novelle riempirono di tanta afflizzio-1620 netutti gl'Ugonotti del Regno, chedatifi alla celebrazione di Conventicole in ogni

Provincia fi disposero di conferire in uno Stoole deal. l'universalità delle loro querele in un Generale Sinodo alla Roccella, che poi raunatofi, e fattofi celebre per un'oftinata refiftenza agl'Editti, e monizioni del Rè diede foggetto à nuove imprese, e gloriose del medefimo.

In Spagna attendeva il Reale Configlio E. Spand. l'efecuzione degl'ordini dati per la remozione del Duca d'Offona dal governo del Re-Es Nast gno di Napoli, di dove ellendo pervenuti fempre maggiori rincontri de i di lui perniziofi difegni, non parea sì agevole di richiamarlo fenza forza; perlocchè fù ingiunto al Cardinale Borgia, chetrovavasi in Roma, acciocchè col Regio Diploma di Vice Rè procuratle di difcacciare l'Offona con fagacita. Paffato egli per tanto con grandiflima in Napoli, celerità, e fegretezza à Napoli, e fatto vefor parecia, dere al Castellano di Castel Nuovo nelle ore più occulte della notte il Dispaccio Re-

gio, l'accolfe, e foggettandofeli ubbidiente. la mattina i tiri infoliti di tutta l'Artiglicria recarono al Popolo l'avviso della mutazione del Governo, & al Vice Rèla forpresa di un improviso cambiamento di cofe nel ragguaglio, che egli era deposto con la fuccessione del Cardinale; con tutto ciò non mancando di ricorrere follecitamente all'arti di fostenersi, chiamò i Capi della Plebe, che già con effo lui corrispondeva, e con efibizioni di doni alle Milizie tentò di mantenersi il comando, e guerreggiare, come egli diceva, con un femplice Chierico, che così per scherno chiamava il Cardinale; ma non trovando nel connaturale ondeggiamento della moltitudine quella prontezza, ecostanza, cheesprimeval'urgenza di fubita rifoluzione, e moltomeno da sperare nell'aderenze delle Milizie, che composte di Spagnuoli sentirono con orrore la proposizione d'un'insedeltà al proprio Rè, abbandonato dalla Nobiltà, e Ministri, che soggettaronsi al Cardinale; partì con funcita memoria del di lui Governo capricciofo, e dispotico appresso a' Grandi, e Nobili, di fospetto appressoil Sovrano, mà non dispiacevole, e forsi applaudito dalle Turbe, ò allettate dall'affabilità, ò compiaciute da operazioni uscite da un'Idea so-

prammodo strana del di lui cervello stra-

volto. Partito dunque di Napoli s'incaminò à lente giornate di ritorno alla Corte di

Spagna, dove riftretto nelle Catceri, per or-

dine Regio, la morte naturale, che li fo. ANNO pravenne falvòla fua vita, e la fua memoria dall'ambiguità del giudizio, il quale tuttavia nel Tribunale della fama pubblica fù condannato di misto nell'operare frà il rifsofo, e'I torbido, frà il capriccio, el'inquietudine, con la taccia, che governante con leggi poche ne imponesse alle sue voglie molte, e molefte all'altrui, che fovvertirono la pace del Vassallaggio, quando con esse dovea (tabilirsi).

Maggiori ancora di questeerano le follecitudini, che rifentiva l'interesse della Coro. Ex attquna per le importanti contingenze dalla Valle Tellina, fopra le quali comparve Ambasciatore straordinario del Rè di Francia il Maresciallo di Basompiere sollecitato da' preflanti ufici dell'Ambafciatore Veneto Girolamo Priuli, il quale accolto dal Rè Filippo con le folite dimostrazioni ripiene Aut di pompa, e di decoro, i rapprefentò, che Finna il Rè Luigi risentendo come propria la ge-mon d'inlofia con la quale amareggiavanti i Principi Italiani, per le odiose novità della Valle Tellina, defiderava il merito di effere amichevole componitore, perchè rimofie le violenze, e data alle cofe la forma dello flato primiero, & antico, potesse haver nuovo rincontro dell'affetto del Suocero, dal quale confeguirebbe il di lui cuore il godimento di mantener ben lontana l'occasione di esporre a' cimenti la pace, già che egli non poteva trascurare l'urgenza, che imponevali d'unirfi con la Repubblica Veneta, e col Duca di Savoja entrando con essi per tere libertà d'Italia Accoppioffi con espressione di madelimi fensi per ordi del Non Appolita ne del Pontesice Paolo il Nunzio Appostolico Cennini, il quale fupplicò il Rè Filippo à non permettere , nell'immense estenfioni di Terreno, di che Dio haveva nell'ampiezza di tanti Regni costituita la di lui Monarchia maggiore sopra tutte le altre, di aderire al configlio di cuci Ministri, che per farle la giunta di pochi palmi, qualeera ap-punto il fito della contesa Valle Tellina, volevano ofcurare le glorie di Sua Maestà, la quale per l'augusto retaggio degl'Avi proteggeva la Religione Cattolica, non per l'oggetto vile di conquittar nuove Terre, mà per l'eccelfo della connaturale pietà della famiglia Reale, e per l'issinto solo della gloria; e quindi pregarlo il Pontefice à reprimere col braccio armato delle fue forze Reali l'infolenza degl'Eretici nella Valle Tellina, e con istabilire ne' propri Beni, gradi, coman-

ANNO do, e ficurezza i Cattolici fortificati, con 1620 palefe dichiarazione d'effere accolti, e ficurinel dilui Reale Patrocinio, permettere che Pufo antico del loro Governo libero rifioriffe, imponendo al Governatore di Milano, che dopò havere renduro alla Religione Riffen ore del fuo vivere; Così il Nunzio al Rè. l'am-

Cattolica un tanto servizio levasse dalla Valle le milizie, dal cuore de' Principi Italiani l'apprensione, e dalla mente di Paolo il travaglio, che rendeva acerbe l'ultime Re Filippo biguità delle cui risposte non ancora esplicate con negativa, mà più tofto spruzzate con fperanze, e lentezza delle deliberazioni connaturali alla Corte di Spagna, lasciò dubioso qual fosse il di lei sentimento; vero è che il continuamento nel possesso della Valle, el'havere troncata la corrispondenza con la Repubblica Veneta fopra ogni altro Potentato servente in quell'affare con l'effettiva remozione dell'Ambasciarore la Queva esibì argomento, che odiofo l'Avvocato non poteva effere accetto, ne grato il trattamen-

to della Causa.

In Polonia procedea con prosperità l'ac-Es Pifer. cozzamento dell'Impresa sopra la quale erais of fi introdotta l'intelligenza frà quel Rè, & il Graziani Principe di Moldavia, che poneva in concio gl'apprestamenti necessari per darle efecuzione contro la Potenza Ortomana; mà come le arti non furono bastevoli à coprire sì grande movimento, nè ad occultarne il fine , Scander Bassa non havendo ormai più dubbio, che il Graziani non fosse deviato da quella fedeltà, che pretendeva doversi alla Porta, la rappresentò colà tanto chiara, accoppiata con uniformi

relazioni del Gabor, che finalmente fù decrerato, che il Bassà di Buda togliesse la vita, e lo Statoal fuddetto Graziani per rinvestirne Radulio ; perlocchè capitati i Difpacci della Porta in mano à Scander, uno diretto al Graziano, perchè paffaffe à Buda à sentire la volontà del Sultano da quel Bassà, e l'altra allo stesso Bassà, perchè subito sacesse decapitarlo, il Chiaus, fione in primo luogo col Graziani, trovadoli quella diretta al Baísa, nella quale legre gendo la Commissione contro la propria

ò fia Inviato Ottomano efeguì la Commifto fuori della Città di Jassì; mà nel rettderli la propria Lettera si abbagliò, esiben-Vita, uccife incontanente di fua mano il Chiaus, e successivamente tutri i Turchi, che erano in quella Città, follecitando poi con le più vive premure il Rè di Polonia per un celere sostentamento dalla di lui co-

raggiofa intraprefa, come fubito compar- ANNO ve con valide schiere Polacche il Generale 1620

Zalchuvichi, & accoppiate ad effi le proprie, si posero in Campagna ad attendere l'Armata Turchesca di Scander, che contro di lui haveva intrapresa la marchia partita in due Battaglioni, il primo de' quali comparendo di numero inferiore all'espettativa diede animo a' Moldavi, e Polacchi di uscire con eccesso di coraggio dalle proprie Trinciere, dove eransi eccellentemente muniti; mà attaccata con le prime file Turchesche la mischia si avvanzò il secondo Battaglione, che allargando le Ali di distri numeroli Tartari, strinsero si fattamente i Turki . . Cristiani, che inabili à potersi difendere, fù loro forza pensare al salvamento con la Ritirata , dopò l'eccidio fostenuto delle schiere più valorose; perlocchè anche il Principe Gasparo sottrattos con la suga. e con il migliore delle proprie gioie rinchiufe in due Valigi, nel valicare il fiume Tiro convenne lasciare una propria Giumenta Araba, che tornata lo fece creder morto nella Barraglia, e ridortofi di là dalla Riviera à cercar riposo nella soresta, il Cameriere, che unico haveva seco, per guadagnare il Bottino non pensò di perdere il Padrone, mentre nel fonno li recife il Capo, portandolo in Costantinopoli à conseguir maggior premio della fua ribalderia: Così terminando con ignobile fine la Vita Gasparo Graziani, che d'ignobil fortuna era falito col proprio ingegno ad occupare il posto di nobile preeminenza, e di più

Il Generale Polacco havendo indi compreso che la confusione nel giorno antece- Exast dente haveva più che la debolezza delle forze contribuito alla perdita, voleva venireà nuova giornata, mà il Calinuschi Castellano di Caminiezasseriva indecoroso, & inutile alla Corona cimento sì arduo per vendicare la morte d'un Uomo, la di cui Risirua de fedeltà regolavafi dalla contingenza del fuo Poleco interesse, e per conservare uno Stato che lontano dalla Polonia era in grembo alle forze dell'Ottomano ; perlocchè riempitofi l'Esercito di seguaci dell'una, e dell'altra opinione, perfittendo il Generale nella propria di far nuovo sperimento costantemenre, la stessa norre su abbandonato da migliori Ufiziali, e Soldati, e quindi veden-

dofi la marrina in potere di una inevitabile

necessità, è di rimaner trucidato il suo se-

nobile fama per yalore, e per gloria mili-

guito in nuovo cimento, ò affamato nelle Trin-

ANNO Trinciere del Dominio, che la moltitudine 1620 de' Turchi haveva alla Campagna, deliberò d'intraprendere la marchia con tale cautela, e con tant'ordine, e disposizione, che riusc) memorabile, & applausibile questa fpecie di fuga, quanto una Vittoria conquistata per intrepida, e valorosa Battaglia. Dispose per tanto nella vasta pianura, per la quale doveva marchiare trè giorni per giungere al primo Luogo forte della Polonia, che i Carri servissero di Trincera in due lunghe file, in mezzo de' quali diè luogo a' malari, & a' serventi co' Cavalli migliori, e Bagaglio, chiudendo la parte del retroguardo con l'Artiglieria caricata con Palle minute, servendo per guarnire di dentro i Carri la Moschettaria come presidio, e di suori come Cuttodia la Cavalleria divisa in Truppe fotto l'infegne. Tale figura data al proprio Efercito occupa va feicento pafli di lunghezza, e trecento di larghezza, e confiderato dall'Efercito Turchesco, come eccellente Trinciera, che stimavano composta per resiftere ferma agl'infulti, rimaneano dubbiofi i Capi di attaccarla; mà quando la videro l'ultimo di di Settembre intraprendere la marchia attoniti di veder muoverfi le fortezze, e caminar le Trinciere, e quindi ftimando Scander, che al moto dovelle fuccedere necessariamente il disordine, l'attaccò con le schiere più elette del proprio Campo dall' una, edall'altra parte de' Carri, mà allora fermandofi i Polacchi non più in marchia, mà in prefidio à ricevere come dentro le Trinciere l'affalto, fu rigettato valorofamente, e dallo scarico dell'Artiglieria, e della Moschettaria, di manierache su sorza a Turchi di ritirarfi, & allora ripigliando i Polacchi la marchia, empigliando Scander gl'infulti moltiplicati finoà quindici volte, non folo perfifté intrepida la difesa de Polacchi, mà lororiuscì di trucidare due Squadroni Turcheschi, e di rapirli un Cannone, e così profeguendo gloriofamente il viaggio pervennero finalmente alle Ripe del Fiume Neister, à veduta della Fortezza di Moilovi, dove fermandofi la notte, & usciti dal recinto de' Carrii serventi per provvedersi di ficno, l'Efercito inimico li caricò con tanta velocità, che per l'apertura de' Carri, che haveva lufingato di permettere la confidenza del luogo, entrati nel Campo, spaventati i Polacchi eccitarono negl'altri tale disperazione che si diedero à saccheggiare il Bagaglio, à staccare i Cavalli per involarfi con la fuga, inabili i Capi à riparare ad un generale invafamento del timore, che havea trasmutato ogni sol-

dato in furia per vicendevolmente spaventar. ANNO fi; perlocche i Tartari allettati da tanto rumore fi avvanzarono trucidando fenza minima refistenza quelle schiere, che l'haveano fatta sì generofa, e con l'arte, e col valore, e gl'Uficiali perduti i Cavalli, ò caderono in potere de nemici, ò della morte, & il Generale Zolchcuschi dopo di havere nell'acerbita del proprio dolore, e nella confufione delle tenebre della notte vagato, la mattina feguente capitato in una Squadra di Tartari fenza poter far nessun atto di quella refittenza, di cui il di lui invitto valore haveva dato sì chiare, e valorose prove, restò

da esti infelicemente trucidato. In Inghilterra lagnavasi oltremmodo il Rè Giacopo, che non fuffero valevoli gl'ufici fuoi per pacificamente interporfi co Principi, à recar fenfi più miti nell'aspro rigore, che pareali fostener con oltraggio della di lui artinenza il Conte Federico Palatino; perlocchè rivoltandosi in acerbe querele alla Corte di Madrid, & à quella di Bruselles declamava foprammodo lefivo agl'intereffi del Genero il rispetto, che erasi egli propostodi non trattare i negozi di lui, se non con mezzi placidi, efino con havere politivamente ordinato a' propri Ambasciatori di premere per la fola difesa de' luoghi senza provocare i Spagnuoli, e che poi in tanta Querele, ed dolcezza del fuo trattare rimanelle deluto, Giscope per quandoeranfi ufurpati i mezzi più feveri, ed i Configli più rigidi, à fine di cacciare con ignominia il Genero da quella Sede, dove era stato chiamato ad accorrere all'oppressione fostenuta dalla Religione riformata; mà non furono confiderate tali querele come totalmente separate da quell'accompagnamento, che ne risentimenti sogliono renderle prezzabili, cioè della forza armata, all'ufo della quale era il Rè suddetto inabile, per haver feco l'adunanza de Parlamenti, che unicamente poteva fomministrarla di quei pericoli, e cimenti, che provati dal caso del Gcnero, che volea foccorrere, potevano rino-

diferenza nell' adunanza de' Parlamenti da Rè a' Rei. In Venezia era restata amara la rimembranza del Governo del Duca d'Offona Vice Ex Figure Rè di Napoli, il quale se bene ne era partito, is. 1 hayeva lasciate molte Navi ad insestare il 146 + Mare fotto il Comando del Rivera, che trovandosi nell'acque di Candia attaccò la Nave

varfi in lui dal capriccio de' Deputati, e dalla

instabilità della Nazione, che non fagran

di Francesco Nani Capitano delle otto di

quella Squadra della Repubblica, il quale fe

ANNO ben colto folo in quel punto non folo riufci fe.

licemente nella difefa, mà nell'offcfa, fotto-Combani-metrendo l'Almirante di Napoli, co acquisto Nati Vene- di duecento Prigioni, e molti Cannoni ; vero è bygunde. che accaduta la mutazione dell'Osona nel Cardinale Borgia, come dicemmo, il Senato al primo cenno di lui fece tutto reflituirli, come egli richiamò la Nave Tigre, che armata di Ufcocchi fotto la Condotta del Rapace Andrea Ferlitich, con milizia appropriata all'eccellenze della fua rapina troyavati già al Soldo dell'Offona, non per guerreggiare, mà per depredare con infolenti, & esecrabili ladronecci; mà l'ottimo principio della corrispondenza colla Repubblica del Cardinale Borgia in Napoli veniva difapprovata dal Duca di Feria Governatore di Milano. il quale cercando sempre motivi di rivoltar l'armi à danno de' Veneti prorompeva in minaccie di non ricufare l'invito, che gli davano i moti della Terra di Meldola follevatafi contro il Principe di Castiglione, in quel tempo pupillo fotto la Tutela del Signore di Solterino; ma il Duca di Mantova con rifoluta, e pronta auttorità compose il disconcio come parimenti seguì dell'altro intorno a Sabionetta Terra del Principe di Stiliano ne' confini del Mantovano, nella quale voleya egli introdurre Prefidio Spagnuolo, per conseguirne in prezzo l'onore di Grande di Spagna, mà la Moglie Dama di virile fortezza, eccitata à riconoscere la perditadel luttro, che involavati con tale Prefidio alla fingolarità di quel Feudo, feguendo le persuasioni de' Principi, e del Senato Veneto impedì con la negativa l'introduzzione

di nuove Gelofie. In Oriente la barbarie del Governo Turta farrete chesco sotto il Reggimento del nuovo Visir All faceva sperimentare amara la stessa pla-\*\* \*\* cidità della Pace con la Repubblica fuddetta, e quindi à pretefto di due Futte, che già furono da' Legni Veneti occupate nel corso, fece fenza altra formalità, che quella dello sfogo dell' Indignazione conceputa contro il Buon Ricci interprete della medefima in Coftantinopoli, afiogarlo col laccio, & in vece di ascoltare le querele del Senato minacciava nuovi aggravi, con preteffo di voler che fossero ristorati i Bossinesi per i danni provenienti alle loro merci nella preda della Galera di Mercanzia, fatta giàda i Legni

Napolitani; perlocchè ripullulando i timo- ANNO ri, che la bestialità del Ministro, e l'incapa. 1620 eità del Sovrano Ofmano ragionevolmente imprimevano, fpedì il Senato Antonio Barbaro Proveditore Generale alla custodia del Mare, la quale deluía da feffanta Galee Turchesche, queste in vendetta della provocazione delle Correrie raccontate del Duca d'Offona, si accostarono alle spiaggie del Regnodi Napoli, e sbarcata Genre intorno alla Città di Manfredonia potta alle radici nia. del Monte Gargano, quel Castellano spaventato dal nome della Potenza Ottomana, fenza aspettare nè pure un cenno di forza presentò le Chiavi al Capitan Bassà, il quale permise alle sue Squadre il saccheggiamento della Città, e de Contorni, con l'acquisto di numerofi Schiavi, e ritornata l'Armata in Coltantinopoli, il nuovo Vifir fuccesso all'empio Ali scusò con Giorgio Giustiniano Bailo Veneto l'attentato nel Golio, come provocato dalle violenze del Duca d'Offona, e con l'interpofizione di qualche dono

restò composto anche l'affare co' Bossinesi. Malo strepito maggiore, eche riempiva il Mondo Crittiano di una molestissima solle- Ex Sagrate citudine era quello che udivafi in ogni parte del Dominio Ottomano per gl'immensi ap- Armeta 40º parecchi di un formidabile Efercito destinato Torch come narrammo contro, il Regno di Polonia, perlocchè ridotto totalmente in punto di vederlo schierato in vicinanza delle Mura della Città, destinò Osmano di superare i proriti dell'iftessa etàfuagiovanile, che poteva tenerlo allacciato alle delizie del Serraglio, rifolvendo di portarfi perfonalmente à comandarlo; e quindi nel punto di accingerfi alla partenza fece due Sacrifici. uno di Religione, e l'altro di Stato, fagrificando per quelto riguardo alla quiete della fua assenza il di lui Fratello Meemet, il quale se ben veniva con la crudeltà delle Leg. gi Turchesche custodito in carcere mezzo. vivo, fù reputato essenziale di haverlo morto, e però tratto di vita d'ordine del Sultano. L'altro sacrificio di Religione fu quello fatto frà i facrileghi Riti della superstizione Maometrana nella nuova Moschea, avviandosi poi verso Adrianopoli con un Esercito, che trovaremo sopra ogni espressione tremendo, a' danni della Polonia ne'

racconti dell' anno feguente.

### CONTRACTOR DE LA CONTRA

# Anno 1621.

# SOMMARIO.

 Promoziose del Cardinale Cennini , Valletta, Bentroglio , Valiero , Zolleren , Roma, Gberardi , Scaglia , Pignatelli , e Spinola.
 Morte , e qualità di Paolo Quano Papa.

2 Morte, e qualità di Paolo Quinto Papa.
3 Maneggi del Conclave . Elezzione di Gregorio Decimoquinto.

A Qualità del medesimo.

5 Bolle del Giubbleo, e de Conclavisti, de Regolari, e loro Conservatori, del Conclave, es altre.

6 Spedizione dell'Oratori della Valle Tellina al Papa; fue Lettere al Re Cattolico per Concordia , Progressi degli Spagnioli nella Val-

7 Ambafeiata d'Ubbidienza de Veneti al Popa. Sua Istanza à prò de Gesait risfeita vana. 8 Morte del Cardinale Bellarmino, Aldebrandina de Antono. Samola Guilliniani.

8 Morte del Cardinale Bellarmino, Alciobrendico, Aquino, Samelio, Giufiniani, Guifa, Bont, e del Gran Duca di Tofeano. 9 Promozione del Cardinale Sanfeverino, e Gozzacilino.

10 Bando Imperiale contro il Palatino, e Principi Protestanti . Vittorie dell' Anni Cefaree.

Progressi dell'Armi Austriache nel Palatinato,
 ve' Grigioni.
 Cotì ancora nell'Ungheria, con la Concordia del

Gabor.

Travaçli della Francia à domar gl'Eretici in
varie Provincie. Morte del Duca di Luines.

Colpe del Cardinale di Lema. Suo rittro

'Anno ventunesimo del Secolo vie-

ne diffino dall'Indizione quarta.

Il Plonetice Paolo benefico, e protivido verfo la Chiefa univerfale fua Spofa
prevedendo, chie dal ilut cita varunzata munacciavalo dell'ultima violenza per farli
dar luogo al fuccelfore, dellebre di provvederla di un predido di fod elicei perfone, dal
valore delle quali armata poetfe refifere
intrepida a' frequenti conflitri de' nemici,
& alla ruttela de' figliuoli, perocché ficos.

ANNO

Principato a' plu forti, e valenti di robuflezza, come îra Bruti, mà a' pih faggi; cos nella Chiefa non itabilire la fortezza, pomenica & il prefidio nella moltitudine, mà nella di-crissia Virtà, Pieta J. Dottima, e Prudenza de' la come de la come de la come de la come de la come pomenica de la come de la come de la come de la come per la come de l

me nel Dominio temporale Dio non dà il

ottoma, to chiato sperimento le persone suddette, rostatono annumerate al Sacro Collegio de'
Cardinali il giorno undecimo di Gennaio.

dalla Corte di Spagna , e morte del Rè Fi-

lippo .

15 Successione di Filippo Quarto . Ministero del Conte d'Olivares , e discussione dell'assare

della Valle Tellina.

16 Congresso in Lucerna de' Ministri Regi sopra detto affare, che riesce vano.

detto affare, ebe riefee vano. 17 Morte, e qualità dell'Arciduca Alberto Governatore di Fiandra. Affedio di Giuliers,

acquistate dallo Spinola.

18 Runnaza del Parlamento d'Ingbilterra inselice
à quel Rè.

 Confereffo degli Stati di Polonia . Apporecchio per follenere l'Irrofione dell'Armi Ottomane.
 Marchia dell'Efercito Travbefo contro la Polonia, e prima fizzione cò Travtari.
 Altra fazione pui vrave . e rifolazione de Po-

21 Alira sazione pui grave, e risoluzione de Polacebi di non uscir dalle Trinciere. 22 Aliacco de Turchi al Campo Polacco con re-

plicate perdite.

23 Nuovi infulti sfortunevoli de' Trarebi nelle Trincieve del medefimo Campo.

24 Affelii Generali ciasi da' Trarebi al Campo

Polacco rigettati con infigue Vittoria. 25 Concordia, e Pace trattata, e flubilita frà

Polacchi, e Turchi.
26 Concilio di Petricoì, per l'unione de' Moscoviti, e per diffia dell'Immunità Ecclositica.
27 Differenze frà Veneti, e Manessi, per la Strada dello Stevento, compolle dal Papa.

da dello Steceato, compolle dal Papa. 28 Tovoidi dell'Esercito Ottomano con presagi più simesti.

Fù danque in primo luego promoffo Fran. ANNO cerco Conninio É Salamandin. Nacque egil 1621 nella Terra di Sartiano del Contado di Sice na cassima e da equifitata perizia nella Leggi Ca. di contra di Contado di Sice na cassima e del contra contra di Contra del Contra contra di Contra contra famigliare del Cardinale Bernenio, che fica con i tal modo al Pontefico Paolo, che fendo paístro da quetta Vita volle in Palazzo cutta, cel interta di fului di Contra contra di Contra contra di C

dinale Borghefi; indi efaltato alla Catte-

dra Vescovale di Amelia, poi al Carico di

Sigillatore della Sacra Penitenziaria, indià

quello che dicono Ponente, è sia Relatore

delle Caufe della Confulta, e del Buon go-

verno, e finalmente Patriarca di Gerufa-

lemme, Nunzio Appostolico in Spagna,

many Lings

ANNO e primo Cardinale della prefente promozio1611 ne. Il Rocando fi Liaji di Nogarte della 
1520 Carlo Valletra figliuolo di Gise Liaji Duca di 
1520 Carlo Valletra figliuolo di Gise Liaji Duca di 
1520 Carlo Perimo principale Barone Francefe, e loto della Padre alla vita Ecolefattica con lo 
fiimolo, che foce darbii di lui poliente favore nel provvedimento di oppicati Badie, 
e poi dell' Arrivefcovato di Tolofa, che pur 
governò bene col fuffizigio di non medicoro 
cognizione della Teologia, de difinitro dalle 
titanze del Re Linja fio dichiararo Cardi-

iffanze del Re Luigi Ñ dichiarato Cardinale, cold ubbibo de dovella cirven fri a Preti come Vefcovo, ô frà Diaconi come ancora non Sacordore, benché in et di vencora ion Sacordore, benché in et di ventora ton Sacordore, benché in et di ventora non Sacordore, benché in et di venmente coficio de la litta de la commenco di picto, mentre l'effere uficio dalla
fria Nobibicà di Ferrara, a nui d'Italia,
l'havere arricchita la Repubblica Letteraria
di eccellenti Storie, e di apogazo il Mon-

haver arricchia la República Letterata di cocilenti Storie, ed appagaro il Mondon ell'effertazione del l'udo d'ogni virtà, lo colittuificono tali pregi noto baficolmente, fà dopò gli fludi ell'Univerfità di Padova fedro da Clemente Otravo fino Camericer concurio, pei Referendario della Segnatura, indi Auditore di Rotte, Nunzo do specifico de l'origina del la Segnatura, indi Auditore di Rotte, Nunzo do specifico de l'origina del l'articolo del Cardinalazo, come egli di fiplendore a quel primario Ordine. Il quarto for Pero del l'articolo del

Vome jei di Venezia Nijpore del Grin Cardinale Agoffinodi Verona; î actifor primpullo de meriri propri, e per quelli, che grandi con quittofici on la Chefa univerfale i Zio farro Canonico di Padova, pei Veforro di Famagotta da Ariveicovo di Candia, dal Ponteice Paolo reneritimo della memoria del medifimo amprolivado qui altro del Caro del Cardinalizia, alla quale lorfalità cul trindo di San Salveror del Lauro. Il Quinto fitto del Sino Salveror del Lauro.

di San Salvatore del Lauro. Il Quinto in del Caloren nobilità mo Barone Tedefoc; ità quedi Collega nel fervizio della Camera Poninficia di Clemente Ottavodel Indiatro Cardinale Bentivoglio, mà terminato quel Ponteficato foraz i peccesi avanzamenti tornò in Germania dove era Canonico. di mole infigia Carteda di Prepodio di Colonia, equalci he non poct confegii prefente, pore ottener lorizano, mentre rivoltato il a implorare gl'ajntitiella Corre Cefara e rabbe ol sylaro della force Cefara e rabbe ol sylaro della concernita con controlla controlla

preci dell'Imperatore Ferdinando vittoriofo, ed ammello nel Conciltoro. Il festo su nade Rivea. Guillo Roma Nobile di Milano, che venu-Tomo Primo.

to à Roma dopò efferfi adornato l'animo ANNO con vari fludi in Paria, e con aspetto avve. 1621 nente, gradevole, e modelto, impertata per certa occasione l'udienza dal Pontesice Paolo, ed interrogato con somma benignità di celli fosse figliucolo, e « l'frondendo effer

lo, ed interrogato con somma benignità di chi egli fosse figliuolo, e rispondendo esser nato del Senatore Paolo Camillo Roma, fi compiacque il Papa, che altri portaffe la combinazione dello stesso nome ch'egli medefimo havea dal nascimento, e dal Pontificato, anzi della Patria; e quindi animatolo à fermarfi alla Corte con speranza di miglior fortuna, che pur troppo provava riftretta, come incommodato il Genitore dal numero di quindici figliuoli, egli fi fermò onorato del grado di famigliare della Casa Borghese, alla quale affiste in grado di Procuratore Curiale, e poscia avanzato alla Prelatura governò la Città di Jesi, di Orviero, di Camerino, e di Perugia, ed indi con eccesso delle promesse del Papa satto Cardinale col titolo di Santa Maria della Minerva, e Vescovo di Recanati, e di Loreto, risplendendo però in ogni Ministero più

Orviero, al Camermo, e al Perugia, ed inici con exciso delle promette del Papa Lic. Indicon control delle promette del Papa Lic. Minerva, e Veforo di Rocanari, e di Lorto, rifiplende nolo peròlo gasi Ministro più per diferzione, retritudine, e modefita, che per capacità, e dottrina. Il Tettimofit Cafare Cherardi il quale illustrà con la fun perizia lagale le tembre della propria conda. Della control della Dioxieti (in Nocara, mè del tempora-della Dioxieti (in Nocara, mè del tempora-della Dioxieti (in Nocara, mè del tempora-della Dioxieti (in Nocara, mè del deripora-della Carda del Septembre della Carda di Fermo palfato à Roma, e predetto Auditore del Cardinale Borghefe, fu coli imperutofo il volo della di lui fortuna, che ammello firà

Prelati della Segnatura fu à preghiere del

medefimo Cardinale dopò il folo spazio di

due anni di fervizio afcritto al Sacro Collegio

col titolo di San Pietro nel Monte d'Oro,

& indi affunto alla Chiefa Cattedrale di

Camerino . L'ottavo fi Fri Defiderio Sca. nel cariagialo Ceremoefe per nafeimento, e per ori
matessa, giu quale entraro negl'anni
più neni à profediare nell'Ordine di San
Domenico riufet coli valente Teologo, che
falendo per i gardi onorarii della fian Religione prevenne in Romaà quello di Commiffaro del San Ordinio, nel quale l'Incorrotto Miniftero della di lui zelante applicazione il dono tanto meriro, che fu eletto
Cardinale coli triolo di San Clemente, e
con 15 diminiore alla Chiefe Carterdele di

zione il donò tanco merito, che fu eletto Cardinale col triolo di San Clemente, e con l'afunzione alla Chiefa Cartedrale di Melfa. Il nono tò Stefano Piguatelli nato pa Calencia la Terra del Pragaro entro il diferetto di Perugia, di dove ufic con l'indiretto di Perugia, di nove ufic con l'indiretto di Perugia, di nove ufic con l'indiretto di Perugia, di nove ufic con l'indiretto di Perugia.

rante, che fattolo applicare agli studi Lo-X x gali ANNO gali nella flesa Città di Perugia, dove pari-1631 menti trovavafi fludente Sopione Caffarelli, con lui tanto allacciofi in cordale amicizia, che paísto egli alla gran fortura, & adozione del Cardinale Borghefe Nipore del Papa, i fi sì di cara la memoria dell'anica

corrispondenza con Stefano, che chiamatolo alla propria Corte, la conformità de' geni innalzò tanto il di lui arbitrio, che riusciva quasi che la misura di quello del Cardinale ; e quindi eccitata l'Invidia, diffuse contro di lui sì copioso il veleno della malignità, che non mancarono e Cardinali , e Ambasciatori di rappresentare al Papa per detellabile in più di un vizio il di lui vivere, e per essenzialeall'onore del Nipote di discacciarlo dal suo servizio; mà come l'amore del Cardinale verso Stefano era soprafino, pigliando gl'ufizi contrari per calunnie, fi accinfe da dovero à procurare una strepitosa dichiarazione della di lui innocenza, che fatta comprendere per irreprensibile al Zio, spuntò,

Roma, havesse tempo di costituire il rito-

1 Mà côme le quell' opera, che per la propara para la consecución de la comparación de la concentra me del buson Papa Paolo, i sofie flata dell'inadistator rifpetto à i due promofili à éconda delle premure del Nipote, non fipin lo fletfol mefe, che ligiorno venotretimo affaricato

lo, e di prestar loro le Insegne.

egli fopra le forze della fase rà frivà l'utimo faso , mentre celebrat quattro giorni , man contre celebrat quattro giorni , marcin, che caddein Domenica con firsociama i contre celebrat quattro del care parocchiandoli lenta mente la legapo, che approcchiandoli lenta mente la legopiura; fossima del care celebrat quattro con tanta interpidera, e fortezza combarectulo da furre, e robulto Erocco travaglinifeparabili dal Dominio. Accorfero al conforto della di lui Agonia

ni, e munito de' Santiffimi Sacramenti rif. 1621 cuotendo dalla grave oppressione del let argo il suo cuore al sentir le Orazioni del Sacerdote ministrante, rispose sempre alla forma dell'estrema Unzione, spirando il ventottesimo giorno di Gennajo, con la parola con la quale la Santa Chiefa chiude tutte le Orazioni, di Amen Visse sessanti, quattro meli, e fedici giorni, e nel Pontificatoquindici, otto mesi, e dodici giorni; fù digrave, piena, e maestosa presenza, rifervato, e grandemente parco nelle risposte, e si temperato al fostentamento del grave fembiante, che quantunque non li mancaffero affabilità, e benignità, tanto non fcomponevali con le rifa, corrispondendo egualmente all'esteriore sembiante, le qualità interne dell'animo, come d'uno fpirito accom-modato all'onesta, & alla discrezione, temperato di fortezza, edi giustizia, vivo, applicato, & illuminato, e dal chiaror naturale dell'intendimento, e dall'acquisto delle scienze, e perizia legale, di maniera che nell'udire i Configli penetrava più avanti di ciò che i Configlieri per quanto follero perspicaci discoprissero, e valendosi di sì bei doni gl' impiegò alla Riforma del Clero, e de' Ttibunali con fomma severità nella Giustizia, particolarmente contro quei Ribaldi detrattori, che diconfi componitori de Libelli famofi ; Aboli gl'impedimenti della navigazione del Tevere, afficurò con magnifico edifizio il Porto di Cività Vecchia, construsse il Ponte sul Fiume Garigliano, che congiunge lo Stato Ecclefiattico col Reame di Napoli. Providde Roma di Acqua peri fonti, e di superbe sabriche per ornamento, e di numerofi, e rari libri la Vaticana, refistendo sempre con sommo vigore di sanità a' travagli della faticofa vita, che fin da'più teneri anni impiegò nelle Cariche ò inferiori, ò maggiori al fervizio della Chiefa, dalla quale come confeguì la dignità Suprema, così meritò da lei l'Ingrandimento della propria Famiglia, che lasciò ben provveduta di lustro, e di ricchezze, con l'occasione alle querele de' Censori, che l'haverebbono desiderato più tepido nel fervore

dell'amare i Parenti , a' quali nondimeno

non permife fovverchia ufurpazione di pode-

stà, cheè quella che non ben custodita da'

Papi si trassica da' congiunti con infamità di

mercato, per le facrileghe permutazioni del

Profano col Sacro, che finalmente i suffidi

pecuniarjanche impiegati dalla facilità de'

molti de' Cardinali, & i Capi delle Religio. ANNO

Pontefici all'ingrandimento de' suoi, come prosa-

Transmity Co

ANNO profani di otigine, così fi mantengono nell' impiego, ò poco, ò non colpevole, senza mescolarsi à corrompere le appartenenze vene-

Alle solite pompe del funerale di Paolo

rabili del Santuario.

fuccesse l'apparecchio, e della fabrica del Conclave, edelle machine dell'ambizione di quegl'Uomini accecati, che per tanti sperimenti nè pur ravvisano eleggersi il Papa contro i disegni politici, che roverscia,e distà in un punro la Providenza di Dio, tutrice perpetua della fua Chiefa, quando effi fiffaronfi ad efaltare à quella suprema dignità quel Soggetto che l'interesse del Stato de' Principi temporali comprendeva più capacedi recar loro de vantaggi; e come la maggior potenza del Cristianesimo trovavafi fopra ogni credere florida nella Cafad'Auftria, e Monarchia Spagnuola, versando questa in un altissimo impegnamento della propria riputazione nel mantenere l'occupazione fatta dalle di lei Armi della Valle Tellina, non essendo riuscito à i di lei s'agacissimi. Ministri di guadagnare il Pontefice Paolo à cooperare con essi apertamente per rimuovere la resistenza che sacevano alla conquista medesima il Senato Veneto, e gl'altri Principi d'Italia, di maniera tale che egli con eroica intrepidezza reflò forte ancora à quel prorito, che più poteva folleticarlo nel debole del suo cuore, quando ultimamente il Principe di Sulmona di lui Nipote fù all'oggetto fuddetto esaltato dal Rè Filippo alla dignità di Graude di Spagna, pondimeno volle perfister costante nell'assunta neutralità ben fervorosa negl'usici di concordia, e con essa morire; si rivoltarono per tanto i Ministri medesimi à conseguire dal Nipote Cardinale Borghese, ciò che non havevano potuto ottenere dalla costanza del Zio, inducendolo ad unire con esso i voti della propria numerofa fazzione, per far un Papa, che dando la mano all'intera foggezzione della Valle potesse in essa risiorire la Religione Cattolica, che coperta dal Patrocinio del Dominio Spagnuolo non haverebbe rifentite molestie, ò incontrati pericoli dalla circostante potenza dell'Eresia, e come il titolo, & apparenza di questa Idea era fommamente applaufibile, particolarmente presso quelli, che di meno acute pupille non penetrayano il fondo dell'intercile di Stato, parea che l'esaltazione d'un Cardinale Spagnuolo fosse l'ottimo mezzo per stabilire nella forma fuddetta le cofe; e quindi erafi communemente stabilito da un numeroinvincibile de' Cardinali l'efaltazione del

Cardinale Campora Cremonese, cheper na. ANNO scimento Vassallo di Spagna era per genio so- 1621 prammodo cupido della felicità delle di lei imprese. Mà havendo Gesù Cristo fondata la fua Chiefa con la maffima parte della dote nell'immensa Podestà spirituale, concessaal di lui Vicario, & havendo infieme permeffo, che come una larga, e non confiderabile Appendice, ò fia aredo dotale, vi fiaggiunga il Dominio temporale dello stato Ecclefiaftico, non hà poi la toleranza, che effa aggiacente pregiudichi al principale del diritto (pirituale, che tenuto in particolar protezzione diriggesi unicamente dalle visibili inspirazioni dello Spirito Santo, di maniera che per quanto l'umana sagacità disponga fecondo le convenienze mondane le appartenenze del Sommo Sacerdozio, fi mirano in un baleno roversciate da quella mano, contro la quale non è potenza, non è configlio, non è fapienza; e così appunto successe nel primo di del Conclave, nel quale tenendo in pugno Fletione di

gli Spagnuoli l'elezzione di Campora, il Marchele di Couvrè Ambalciatore di Francia furto con inconfiderabili forze à contrastarla, di repente mutate le cose senza penetrarfene la cagione, mentre la fazzione Borghesiana, e Spagnuola eran sicure di non poter effere foprafatte, fi rivoltorono illuminate da un raggio invisibile concordementealla persona del Cardinale Alessandro Ludovifio, che l'ifteffo secondo giorno del Conclave fu efaltato Papa col nome di Gregorio Decimoquinto.

Era egli allora nell' età di fessantotto anni nato di Nobili Parenti nella Città di Bologna, della quale era Arcivescovo, come per l'avanti era con chiara fama feduto lungamente nel Tribunale della Ruota qualin del Romana, di genio mite, affabile, grato, pio, e benefico, quafi che incapace di metterfi in rotta per qual fi fia irruzzione, pigliò per fegno le parole del Salmo fedicefimo perfice greffus mees in femitis tuis, & havendo le qualità suddette sommamente appropriate per dirizzarfi nelle strade del Signore le deviò nella stessa prima azzione, mentre havendo egli investito San Pietro di lui precessore della potestà propria, gliela con-ferì con le parole di darla à lui individualmente con le Chiavi del Regno de' Cieli, quando il novello Pontefice recando feco nell'eminenza di potenza sì vafta, una to- che di a's tale fazietà del Dominio, ritiratofi al ripofo. delle proprie stanze scaricò l'intera mole de' negozi fopra la direzzione di Ludovico Ludovisi suo Nipote , creato in quei primi

Xx 2

ANNO giorni Cardinale, che era ben dotato di capacità non folo baftevole alla direzzione degl'affari, mà all'uso indistinto d'un arbitrio dispotico, tanto più grave, quanto che poggiavasi sù l'auttorità che non era propria, mà del Zio, il quale con eccedente tenerezza idolatrando ogni fentimento del

Nipote, efibi il proprio nome per illustrare le deliberazioni, che egli da sè medefimo pigliava nel Reggimento della Chiefa univerfale. Fit dunque Ludovico Ludovicio Lestonii. Figliuolo di Orazio Fratello del Papa, e di Lucrezia Albergati, nello stesso colmodelle fortune del Zio, capace di quella porzione del Comando, che esso gli sece si larga, che poca restò per lui, quando il Cardinale era capace di tutta. Mentre in età di ventifei anni non folo trovavafi ben fornito delle cognizioni dottrinali, e politiche, mà con un ingegno per verità disposto à comprendere, e maneggiare ogni grande affare; e quindi dal Zio fatto federe per pompa frà Prelati della Signatura, fu dichiarato Cardinale del titolo di Santa Maria in Traspontina, Arcivescovo di Bologna, e Legato di Avignone il decimo quinto giorno di Febbrajo, con tutto quello che di lucro, di po-

tenza, di ricchezza potè confentire che fe E del Cardi-nole Gasta- li dasse nel breve corso del Pontificato . O uesta promozione del solo Nipote sù poi susseonita dall' altra del di dicianove d'Aprile. che si estese ad onorare della Porpora Antonio Gaerani Figliuolo di Onorato Duca di Sermoneta, e di Agostina Colonna delle più illustri Case di Roma. Era egli già avvanzato in età, fatto nella più florida Arcivescovo di Capua, Nunzio in Germania, e poi in Spagna, con tanto chiaror di dottrina, di prudenza, e di eleganza nello scrivere, che rimane chiaro vettigio di qualità sì pregiate in quel che afferifce del medefimo il Cardinale Bentivoglio, di efferli riascito il commercio delle lettere con esso lui non tanto di prattica, che di scuola, e quindi con senso amaro della Corre sù egli dalla Nunziatura reftituito da Paolo Quinto alla residenza di Capua, e con letizia da Gregorio richiamaro allo splendor del Cardina-

lato col titolo di Santa Pudenziana . Il fe-Del Carli, condo fu Francesco Sacrati Figliuolo di \*ale Sacrati. Tommaso Nobile Ferrarese perito nella Legale, ascritto già frà gl'Auditori di Ruota, ove fedè fenza mai partirfi, con fama di equità lo spazio di diciotto anni, e passato à riveder la Patria, accadde in quel tempo la morte di Francesco Penia Decano di quel Tribunale, à cui per anzianità toccava fuc-

cedere al Sacrati, mà per la di lui affenza à ANNO Gio: Battifta Coccino, e per ciò volato à Roma con la celerità delle Poste, già il Comperitore haveva fatto qualche atto del pofsesso del Decanato medesimo, onde commessa la differenza dal Pontefice Paolo al Cardinale Ludovisio, benchè conoscesse, e decidesse l'articolo à favore del Coccino. conobbe però ancora l'abilità, e merito del Sacrati, che decorato ad infinuazione di lui del titolo di Arcivescovo di Damasco, acciò precedesse al Coccino, fatto poi Papa gli ftabili la preeminenza molto più onorifica col Cardinalato del titolo di San Matteo in Merulano. Il terzo fù Francesco Boncompagno Figliuolo di Giacopo Duca di Sora, e pagnidi Costanza Storza, Pronipote di Gregorio Decimoterzo, che dopò le iftruzzioni nelle Scienze, delle quali ne fù asperso in Napoli, annoverato fra Prelati Referendari efercitò il Governo di Fermo, e come il vivente Papa riconofceya i principi della fua fortuna dall'altro Gregorio, volle palesare al Mondo la gratitudine, assumendo il Pronipote al Sacro Collegio col titolo di Diacono di Sant' Angelo. Il quarto fù Ippolito Aldobrandino Figliuolo di Gian Francesco, già perito brandisa. in servizio della Fede Cristiana sotto Canissa, parimenti esaltato al Cardinalato da Gregorio per i riguardi della grata memoria de' benefici ricevuti da Clemente, in luogo del Cardinale Pietro di lui Zio defonto, anche con l'importante impiego di Camerlengo di Santa Chiefa, che egli occupava.

Fù in tanto follecitata la Chiefa con l'efibizione de' Spirituali Tefori dalla concettio- Ex Batter ne fatta da Gregorio dell'Indulgenze in forma dell'universale Giubileo, acciocchè mersiale. eccitata con le Orazioni di tutti i fedeli la Clemenza Divina efibifse gl' ajuti fuoi per copire al debito immenfo che gli haveva imposto nella suprema presidenza della prima Catedra; così onorò co' Privilegi foliti quei Conclusioni. nobili serventi, che con nome di Conclavisti erano stati partecipi de' disaggi di quella nobilissima carcere. Ne lasciando Gre, Depli Apogorio frà le primizie della propria follecitudine Appostolica senza regole il governo de' 11. Regolari , confirmò l'unione degl' Eremiti Scalzi di Sant' Agostino d'Italia con quella della Sicilia, concedendo loro la Chiefa di Santa Maria della Catena di Palermo. Eretse in Roma un Ospizio per onorevole ricetto de Monaci Benedettini, che fosse comus De ne all'albergo de' vari Monaci di tante diftinte Congregazioni di quel nobiliffimo Ordine. Approvò le riftrettive de' Riforma-

ANNO ti Francescani d'Italia con l'imporre loro 1631 l'efatta ofservantà della mudità in ogni pri successiva del loro Csrassico Patriarca , permettendo loro di fondare nuovi Monafteri nel Regno delle Spagne servata la sorma de' Canoni del Concilio L'indentino. Ed

a. M. à fanc di premunire di rurcla i Privilegi de di privile d'orgin Religipore Clauffrile premife adogni Coverno di eleggerfi un Confervatore, para ché findel frordine de Guides fonodai aferiri rià ral grado da Sinodi, è Provinciali, o Doceráni, a quali di durizzaline ol Lettre de la companie de la c

folo Exio di venir conveniti in Giudazio come Rel<sub>e</sub>i non quando folimico il Arcti Liefe.

Nel Sem Cherici Regolari quella delle Scuole pi della Madre di Dio, con l'emificio dei tre Voi (foltanziali, approvando le loro Cotifuzzioni, e Estatui; e perchel l'Abino equivoco fe ben ucopre i difetti di molti particolari, cheerrando rendono diabbioli a colpu, con tu-

Cappuccini, o'he ndfun altro portfeir vefture la lovo renerabile divide, E come già la nor Piur Congregazione dell'Oratorio de' Filippini haveva acquitata forman effimazione in Romas, per allargare il fito, e commodi alla Caia foro di Santa Maria in Vallicella, forbia profei la Chiefa Parrochiale di Santa Ceclia di Monte Ciordano, agregamone il con la come di como di como di come di como di como di come di como di come di como di como di come di como di como di como di como di come di como di como

"Sacratoti la Cineta. Unioro in inte l'Ordine de propri Camerieri, è Serventi Cubisciari, di Privilegi, che copioni con cadono fotto de l'accessiva del consistente del Comperio, le consistente del Comperio, à rezar nuove beneficanze à due primi Orain della Chiefa, cice al Vetovale, & al Cardinalazio. Havendo per tanto Clemente Ottavo flatuito incapace di affumerfi à Chiefa Catedralequello, le di cui qualimà, e dostrina non venifiero giufinicate

Pol Moria de Calenta Carteria de la Calenta Carteria de Carteria d

dell'ordine inferiore, fedele, & applicato ANNO servizio alla Repubblica, se l'interesse proprio non fomministra gli stimoli, che in vano da essi sà sperare l'infreddamento pur troppo universale del zelo. Non hebbe pe- Bolla per rò nessuna taccia l'applauso dell'altra colti- l'Eternior tuzione rispetto a' Cardinali, intorno all' Elezzione del Sommo Pontefice, la quale celebrandosi con la formalità rigorosa del Conclave rimanea non intatta la libertà de' Vocali, come poco custodito il segreto de' Voti ; e quindi provide, che foise in loro balia di occultare in arcano delle Cedole sigillate il proprio Voto da pubblicarsi rispetto al nome dell'Eletto, ò Candidato, non dell'Elertore fottoscritto nella parte della Cedola medesima, mà velato sotto il sigillo. E fù ben comendabile il fanto penfiere del Papa, diriggendolo à regolare quell'az-

r duci a apac negotidost regoner quica socione, de dore vacierii tuno moleila, come, i Principi nonfientono orror megiore, che al calo abborrio della bro morte Conceb parimenti a Religiofi Agoltinia di di tutte le Regioni del Mondo, anche Monaforte del Companio del Mondo, anche Monadi tutte le Regioni del Mondo, anche Monatio poter ceberare l'oficio, e la fida del la companio del Villanova Articelevo l' legio di Palenta, e da quelli della Compagnia di <sup>vere</sup> Genid di Irio Ita fiso il di ventuno di Giugno,

Geid dir lo (teso il di ventuno di Giugno, memorabile per lo pafaggio alla Gloria del Beare Luigi Gonzaga, visitate con chiara fama di fantità, e periezzione in efas.

Quanto agl'asfari temporali non rifentivali urgenza maggiore della pubblica transgramma quillità di quello che imprimerano con micho. M.

molesta sollecitudine i moti sempre più torlendo con l'Armi, e con l'arbitrio il Duca di Feria Governarore di Milano, operò che per indurre il nuovo Papa à contribuire, e gl'ajuti, egl'offici fuoi per stabilirvi il Do- Ormeri di ininio Spagnuolo, che quelle Comunità spe- sa al Fapa. disero in Roma quei Deputati per implorare tutela all'oppressa Religione Cattolica, che fenza l'appoggio del braccio Spagnuolo sarebbe à quell'ora totalmente soppressa dal baccante furore dell'Erefia, & accompagnando cò le preghiere le lagrime eccitarono un alto compatimento, fomentato dalla voce del Prefidente Acerbi, che dimeffico Amico del Papa era venuto à Roma da Milano con Gio: Vives, spediti dal suddetto Duca di Feria; e ben pareva à Gregorio, che spirassero per ogni parte onestà, e retti-

tudinetali propofizioni, e che non potesse senza mancare al proprio carico denegare

gl'ajuti della Sede Appostolica, acciocchè si

fermasse nella Valle stabilito quel Dominio, forto

ANNO fotto il quale havevano trovato Afilo , e 1621 prefidio i Cattolici dall'oppreffione degl' Eretici ; mà la sagacità del Cardinale Ludovisio alle infinuazioni dell'Ambasciatore venuto penetrò più oltre, e scoprendo, che

forto il pio pretefto della Religione, procedeva occulta la machina dell' Intereffe di Stato, indusse il Papa à scrivere di proprio pugnouna lettera al Rè Filippo, come egli mera del Ministri della Corte Cattolica, esprimenfece lo stesso al Consessore, & a' primari dosi che Dio haveva già nella legge Vecchia prcordinata la propagazione della medefima col moto dell' Armi, col fomento delle vittorie, e con la profusione del sangue, mà che poi nello stato della maggior perfezzione nella pienezza delle di lui Grazie, haveva il Redentore dati documenti totalmente opposti, e chiamando il proprio Gregge, il più piccolo denominati i Pastori come Agnelli frà Lupi, e dato loro animo à fostenere le carnificine de' Martirj, haver chiaramente additato, che la Religione Cristiana deve havere i propri progressi non misti con le Militari sazzioni, mà con mezzi placidi, e mansueti, lafciando, che la superstizione Turchesca si coltivatle col fangue, e con le stragi. Comendarfi per tanto il zelo dell'animo Reale, per il patrocinio fotto il quale haveva accolta la Religione Cattolica nella Valle Tellina, mà come non poteafi continuarquel Dominio senza destare il moto dell'Armi, & aprirsi più sanguinosa la Guerra, rifultava l'impossibilità di pratticarla senza delitti, e con l'onestà di quelle arti, che unicamente Dio vuole per mezzane a' progressi della sua vera sede; e quindi pregavafi ad usare un atto della Reale munificenza, di non ricufare la concordia, per la quale egli à nome della Santa Sede offerivali mezzano; mà in tantochequeste lettere recavanfi alla Corte di Spagna, il Duca di Feria follecito di non aspettare dall'incertitudine degl'ufizi la ficurezza della conquifta fatta "de' della Valle, nemunì i Posti più importanti Sougnatii della Con l'erezzione di tre Forti nelle Terre di Morbegno, Sondrio, e Tirano, e con profusione di denaro stimolò la Lega Grisona à fpedir,fei Ambafciatori à Milano, quattro de' quali si consentirono di lasciare in potere . degli Spagnuoli i Forti, & i Paffi, promettendo di moversi vigorosamente contro l'altre due Leghe, se si palcsassero contrarie, anzi affaltando offilmente la Valle di Mufocco, vi trovò però dagli abitanti valida resistenza, se ben Cattolici di Religione, che con la

morte di cinquecento Spagnuoli rigettarono

alta.

gl'attentati del Feria, il quale con rifolu. ANNO zioni così violente, & inceffanti tenea in ap. 1621 prensione la Corte di Roma, in agitazione l'Italia, & in una grande espettazione dell'

esito tutta l'Europa. Accolfe frà tanto Gregorio l'Ambasciata straordinaria di ubbidienza, che li fu spe. Ex. Otdav. dita dalla Repubblica Veneta, composta di Tom. 4 quattro prestantissimi Senatori, cioè Giro. Ambiliano lamo Giustiniano , Antonio Grimani , Papa Francesco Contarini, e Girolamo Soranzo, i quali dopò di havere nella formalità delle folite pompe prestato l'omaggio al novello Pontefice, paffarono à rapprefentarli la necessità, ed il bene pubblico d'Italia, e del particolare dello Stato Ecclesiastico, con fvellere dalle radici la pianta mal nata della discordia, coltivata dall'ambizione, e dall' ingiuffizia di occupare l'altrui co' pretefti fagrofanti nella Valle Tellina; e rifpondendo loro il Papa di haver già incaminate le fue paterne efortazioni in Spagna, entrò à richiederli Intercessoriappresso il Senato per de Gedeli conseguimento d'un altro bene alla Chiesa Cattolica non più in partiremote, mà nella stessa Regia di Venezia, dove non credeva poterfi dare direzzione più profittevole alla falute dell' Anime dell' affiftenza spirituale de' Religiofi della Compagnia di Gesù, che il Senato male impresso de' loro portamenti haveva già proibito, che ritorna (sero dopò che i dispareri della Repubblica col Pontefice precessore gl' havevan fatti spontaneamen-te partire; accertando gli Ambasciatori, che ficcome egli domandava tale reintegrazione per i foli riguardi spirituali, così non poteva havere premura maggiore, per elser effi i principali frà le urgenze della fua Paftorale follecitudine . Gl'Ambasciatori nella prontezza di riferire l'iffanza palefarono l'ambiguità del riuscimento, mentre il Senato se ben sollecitato con altri Brevi Appostolici, e con altri sensi più vivi dalla voce di Landivio Zacchia Vescovo di Montefias. Ria cone , Nunzio, rispose con sì risoluta costanza per l'esclusione del maneggio, che dic à conoscere essere intenzione sua di dare nelle negative al ritorno di quell' Ordine più infigne nella Chiefa; documento agl' inferiori di rassegnarsi a' Decreti suoi , quando potcan mirare non impunita la trasgressionenelle Teste più prezzabili per dottrina, e valore, da che non hebbe poi tanto simolo di avversione alle suppliche de' Cappuccini , e Teatini , pari à Gefuiti nella colpa , come di estimazione men

ANNO

zio il Sacerdozio, el'Imperio dalla morte di molti eminenti Soggetti; il primo fu il Es Mofes Cardinale Roberto Bellarmino, che nato More del nobilmente nella Città di Monte Pulciano, Cadisale educato nel Seminario della perfezzione Cristiana, e Scolastica frà Gesuiti, assunto al Cardinalato da Clemente Ottavo, ed all' Arcivescovato di Capua, terminò i suoi giorni per una sebre acutissima in Roma entro il mese di Settembre, in una florida vecchiezza per l'eguale metro degl'umori. Fù luttuosa tanta perdita à tutti i Cattolici provveduti di armi eccellenti contro l'Erefia, mentre della Dottrina di lui fono ripiene le fue controversie, ed Opere, e recò contento agl'Eretici per havere perduto un Cutest. Competitore, che riufciya loro formidabi-\*\* Tom. le, per fantità di costumi, per prosondità di fapere, e per chiarore di eloquenza, i

Rilevò quest'Anno gravissimo pregiudi-

quali non lasciarono di tacciarne la memoria, quando fentirono proibito il Libro del Romano Pontefice,e confusi poi quando miglior difamina ne abolì la cenfura . Impose anche la morte quel termine alle gran-Aldo dezze del Cardinale Pietro Aldobrandino

che non hebbe nè la di lui moderazione, nè il defiderio del Pontefice Clemente Ottavo fuo Zio nell'ingrandirlo, mentre dopò la di lui morte fdegnando, che il Successore Paolonon l'havesse Collega del Ponteficato, passò alla refidenza della fua Chiefa di Ravenna; mà come egli nel Dominio che haveva sì lungo tempo goduto in Palazzo erafi affuefatto alle adorazioni della Corte adulatrice, non potè per lui riuscire scuola alla debita fofferenza di ciò che incontrò in qualfivoglia maniera avverso al suo piacimento; e quindi infofferente delle contese giurifdizionali co' Cardinali Legari, e Prefidenti della Romagna, parti ancora da Ravenna, trattenendoli quali elule nella Corte di Savoja, dove era già stato con i fregi sì luminofi di Legato Appostolico, come tiferimmo; e quindi lagnandoù, che Roma li togliesse l'esercizio del Camerlengato di Santa Chiefa, e Ravenna li perturbasse la quiete della refidenza, fe li perturbò anche il fangue di maniera, che accresciurosi il di lui affetto afmatico, obbligato alla celerità del viaggio per il Conclave, di là uscito dopò l'affunzione di Gregorio, chiufe i fuoi giorni il decimo di Febbrajo, già Vescovo di Sabina; e due giorni dopò in età più avvanzata di fettantacinque anni lo feguitò al Curlin Sepolero il Cardinale d'Aquino, per l'infez-

Apri zione contratta nel Conclave in quell'afpra

tenzone delle pretefe con l'impossibilità di ANNO falire al Trono, nella quale l'innocente natura foprafatta da i defideri, e dal profpetto delle vicine fortune cadè forto il conflitto, come avvenne al Cardinale medefimo, che per verità vi fù proffimo fopra ogni altro. Tanto ancora fuccesse al Cardinale Sanefio otto giorni dopò, poco fopra l'età pel cue di (estant' Anni, di maniera che riusci il Conclave una Piscina non salutare, mamaliena per chi nou haveva il cuore ben temprato agl'infulti dell'ambizione. Poco ancora si allungo il caso della morte del Cardinale Benedetto Giustiniano, accaduta sù lo spirare del mese di Marzo, il quale nato di Del Car famiglia nobile Genovese, mà nell'Isola di mini. Scio, col merito della Prelatura, edi Tesoriere Generale, e più delle di lui incomparabili virtù, da Sifto Quinto dopò dichiarato perpetuo in quel gran carico, quando dianzi era movibile, fu affunto al Senato Appostolico l'Anno millecinquecentortantafei, & impiegato ne' principali carichi della Chiefa governò come Legato la Provincia della Marca, e poscia l'insigne Città di Bologna, per pacifico reggimento della quale divulgò Costituzioni ripiene di tanta prudenza, e rettitudine, che ancora sopravivono in offervanza, per la memoria di tant'

di Sabina, di Palestrina, e di Porto, morì con fama di fingolar probità, di eccellente configlio, d'incorrotta, mà più tofto se vera Giuftizia. Morì auche entro il mese di Giugno il Cardinale Luigi di Guifa Arcivescovo di Rems nell'erà di trentanove Anni, e sei di Cardinalato con memorabile penitenza dell' ingratitudine ufata verso la Chiesa, che havevalo altamente beneficato, aftergendo con le lagrime degl'ultimi periodi della Vita quelle macchie che l'havevano ofcurata, come riferimmo nella di lui promozione, effendo niorto con pietà nella Provincia di Santongia nel Reame di Francia. Parimenti mancò di vita in Roma nell'età di sessantalett' Anni il Cardinale Gio: Battifta Bon- Del Cardinale fi il quarto giorno di Luglio, venutovi per male Boné.

l'occasione del Conclave, dopò impetrato

per coadiutore nel fuo Vescovato di Be-

ziers Domenico Bonfi; fù trasportato il di

Uomo; il quale tornato a Roma nel Ponti-

ficato di Gregorio, fu il principal Configliere della celebre Bolla fopra il Concla-

ve, e falito per diversi titoli al Vescovato

lui Cadavere à Fiorenza, e fepelito nella Chiefa de Teatini. Era però preceduta la morte di Colimo Secondo Gran Duca di Dei Gran Fiorenza nel mese di Febrajo, dall'estinzio-

SACERDOZIO. ANNALI DEL

ne di cui perdutefi molte virtù per decoro del Principato, e per utile della Chiesa, riuscì minore il pregiudizio ristorato dalla numerosa Prole che lasciò, frà quali il Primogenito col nome di Ferdinando Secondo, succedendoli nel Dominio oscurò la di lui forte col riuscimento in ogni dote più gloriofo del Padre, come ne due altri la Chiefa ricevè lo splendore di due Cardinali Gio: Carlo, e Leopoldo.

Riftorò le perdite con nuova Promozione Gregorio, creando Cardinale il di ventuno

vis. loc. til. di Luglio Luzio San Severino chiaro per ... Nobiltà di sangue, come nato, dalla stirpe del Cardina de' Principi di Bilignano, assunto alla Sede Arcivescovale di Rossano da Clemente Ottavo e dopò havervi dati per lo spazio di venti anni i fegni più speziosi di pia munificenza. e di Pa(torale sollecitudine, fù per la nomina del Rè Filippo Terzo trasferito alla Metropolitana di Salerno da Paolo Quinto, e dal medefimo spedito Nunzio Appostolico in Fiandra, e creato Cardinale del titolo di San Stefano nel Monte Celio. L'altro pronel Cirili mosso fù Marc' Antonio Gozzadino uscito dalla primaria Nobiltà di Bologna, & aggregato dal proprio valore al numero degl' Avvocati della primaria curia di Roma, impiegato ancora nell'efercizio della Giudicatura Civile di Campidoglio col titolo del primo Collaterale, ricevè adito più propizio al proprio ingrandimento dall'attinenza che correvali per sangue col Pontesice Gregorio, dal quale ricevuto frà propri Came-

rieri segreti, e frà Canonici di San Pietro.

fù ancora affunto all' onore della Porpora

col titolo di Sant' Agata, e poi di Sant' Eu-

In Germania forgea riscuotendosi pian iano, come dalle tenebre d'un' oscura neb-Ex Man bia, il Sole dell' auttorità Imperiale oppressa Zatali tee. già in forma tanto deplorabile dal baccante furore de'Ribelli, egualmente protervi à negare ubbidienza al Sacerdozioche all'Imperio ; e quindi l'Imperatore Ferdinando stabilita quasi che intera la redenzione della cattività, fotto la quale giaceva languida e sepolta la podestà propria sopra l'insigne, e prodigiosa vittoria di Boemia, potendo " ormai parlar da Sovrano senza esortar da eguale, ò pregare da oppresso, il giorno ventefimofecondo di Gennajo , pubblicò il Bando Imperiale, che è lostesso, che dare universalmente all'Armi per mortale persecuzione de' Ribelli, contro Federico Palati-

nodel Reno, e tutti i complici della di lui

reità, la quale havendo per base l'Eresia, per

confeguenza estendeasi à comprendere tutti ANNO i Principi della Lega Protestante, che chiamano Corrispondenti, eccitando ogni Principe Vassallo dell'Impero à pigliar l'Armi per seguitarli come Ribelli; perlocchè il fuddetto Palatino perfeguitato, profugo, lei fpogliato degli Stati, dopò largo giro di un miterabile pellegrinaggio, pieno di altri, e tanti di saggi, quant'era meritevole di comodi la di lui qualità, e quella del sangue Reale di Lisabetta sua Moglie, e pervenuti co' za ... piccioli figliuoli in Olanda impetrarono susfidi caritativi da vivere da quella Repubblica, e dal Rè d'Inghilterra, che con tutta la strettezza del sangue non volle che colà tragittassero; perlocchè riscuotendosi il vigore della Cesarca auttorità, e sostenuta da fortunate fazzioni Militari l'efecuzio- 4/l'An ne del suo Editto in Boemia, fù espugnata finalmente la Piazza di Pilsten dal ferro, e dall'oro dal Generale Tillì, come pure quella di Tabor dal Miradas, come l'Elettore di Salsonia haveva effeso florido il corso delle proprie Armi, pet l'intera, e totale foggezzione della Provincia di Slefia , così attaccati li Stati Patrimoniali del medefimo Palatino dall' Armi Spagnuole, essi pure haveano ceduto soccombendo alla vittoria Auffriaca.

Anzi il Marchefe Ambrogio Spinola, che sostenea con gloria l'intero Carico della direzzione di quell'Armi , pigliò la Ra Spidato marchia verso la Corrente del Reno, perlocchè atterriti i Principi Protestanti dell' Unione, come già qualche interesse privato havea cominciato à dividerli , furono presti ad accogliere gl'ufizi, che Gio: Lnicardo Arcivescovo, & Elettore di Magonza, intraprese con essi in amichevoli esortazioni, di deponere l'apparenza che infamavali nella confederazione fuddetta come Ribelli di Cefare , mà cambiato il nome odioso di Faziosi ricevessero l'onesto de' Neutrali, come essi assentirono , rimanendo così immune l'animo di Ferdinando dal pensiere di dissolvere l'unione predetra con la forza; e quindi credè lo Spinola di non poter conquistare gloria più chiara d'una vittoria stabilita senza sangue, e però convenne col Colonello Vecz Inglese, che comandava nel Palatinato, in una Tregua, à fine di potere applicare à qualche impresa più memorabile contro gl'Olandesi, da che la Tregua spirata haveva riaperta la porta al corfo dell' Armi; mà non oftante questo il Duca di Baviera più risoluto dello Spinola, e per

ſebio.

ANNO esecuzione del Bando Imperiale, e per le provocazioni del Mansfelt, come diremo, deliberò di affaltare l'alto Palatinato, e di rendersene padrone senza gran contrasto,

Armi del disponendo così un gran spoglio de' Stati, e totto Ceft. prerogative dello stello Palatino, animato dalle speranze di rimanerne egli investiro . E ben meritava i più vivi rifentimenti la petulanza dello stesso Mansielt, chetrovando la sussistenza della propria sorte roversciata nelle deplorabili perdite di Boemia, si accoftò con rapida marchia, e con valide Schiere alla Provincia dell'Alfazia, le moleftie di cui riufcivano più fenfibili agl'Auftriaci per la communicazione col Tirolo,e co' Grifoni, e quindi tirò fubito una gran parte 'delle loro forze per coprirsi dalla temerità de-

gl'infulti fuddetti . E di fatto convenne d'ac-Edi Cefer corrervi all'Arciduca Leopoldo, il quale trovavafi per altro impegnato à vendicare i moti de' comuni de' Grisoni, i quali impugnando le rifoluzioni del Governatore di Milano, e della Corte di Spagna fostenevano contro le loro Armi i moti della Valle Tellina, perlocchè accostatosi l'Esercito Austriaco fotto il Comando del Conte Serbellone, conquiftata Chiavenna, e molte altre Terre. mediante l'impressione d'un valido timore riceve la fuggezzione spontanea della Città

di Coira, falvi i Privilegi del Governo, e della libertà di coscienza.

Pari prosperità incontravano l'Armi Ce-

Ex Sund, farce anche nell'Ungheria, dove con Efercito poderofo, e per numero di genti, e per valore di Offiziali, e per quantità di provifioni militari, e per chiarezza di fama, e eloria di valore il Conte Bucquoi Generale recò tale impressione in diverse Terre ancor forti già occupate dal Gabor, che fottraenerest à dofi dalla di lui Tirannia riconobbero il loro al Gal legittimo Signore l'Imperatore Ferdinan-

do , che anzi l'ifteffa Città di Poffonia fece il medefimo; mà incontratifi gl'Eferciti in vicinanza di Nevenzolo il decimo giorno di Luglio si ravvivarono le perdite del Gabor. il quale vittoriofo in alcune fazzioni minori fù fortemente battuto, e perdente in una maggiore nell'affedio di detta Città di Poffonia. Fù astretto ad una concordia con Cefare, in vigore della quale gli convenne di restituire tutti i luoghi occupati in questi ultimi moti, ritenendone però egli in nome

di Cesare il Governo, intanto che ponevanfi in concio le cose per l'intero accommodamento, la massima delle quali cra la restituzione della Corona Reale del medesimo Regno d'Ungheria, la quale havendo

Tomo Primo.

già cinte le Tempia al primo Rè San Stefa. ANNO no ha tanta venerazione preffo i Popoli, che stimano Rè chi hà la sorte di haverla, benchè non accoppiata à quei tanto necessari requifiti, di Ricchezza, di Potenza, e di Seguito, che costituiscono vero il Re difierente dai Rè delle Scene; e perchè Gabor havea havuta la forte di ufurparla haveva tirato al proprio feguito numerofe Turbe idolatrici dell'apparenza, e forse innocenti

feguaci della fellonia. In Francia i bollori della fedizione Ugonotta erano fempre più fervorofi per mante- Ex Spend. ncre in fcompiglio, ò il ripofo del Reame, \*\*\*\*\*

ò l'ubbidienza verso il Rè, persocchè è \*\*\*\* \*\*\*\*\*

osservabile come la comune sentenza hab- to die bia partiti tutti i flagelli, che possono travagliare un Regno, in Peste, Fame e Guer-

ra, e non habbia ne' medefimi connumerata l'Erefia,dalla quale fi producono effetti nien- Erefa per te meno perniziosi, mentre da essa si ha la sola Pele, la Guerra, dalla Guerra la Fame, ecome ella Fame, ella Guerra. mette le radici tenacislime negl'animi de' tra-

viati col pretetto della Religione, l'esperimento ha convinto non rinvenirsi altra ftrada per purgare gli Stati da tanta infezzione, che l'esilio degl'Eretici, il che cagiona una defolazione di gente da paragonarfi fenza grande efaggerazione a calamitofi effetti della Peste, e ben può la Francia haver pronti i rincontri di tale verità . Armandofi dunque gl'Ugonotti di offinazione, erefiftenza agl'ordini del Rè fi radunarono in una Conventicola, che chiamano Sinodo, alla Roccella; e benchè con precifa comminazione delle pene del formale reato, di Maestà ostesa tostino ammoniti à separarsi, essi con infolentiflima arroganza ritpofero, non estendersi la Podestà Regia ad inibir loro ciò che conveniva alla libertà delle coscienze: e pertistendo in una efecrabile contumacia.

ni degne di tanta colpa tece porre in concio. con mirabile follecitudine molti Eferciti in varie Provincie, nelle quali per confenso delle parti inferiori della tellonia col Capo, fiffo nell'offinazione alla Roccella andava ferpeggiando il veleno, gl'effetti del quale dirizzavansi alla mostruosità di dar più Capi alla Monarchia della Francia, confortato à fatti più rigorofi dal primo Ministro Duca di Luines. Fù dunque data la condotta Motta dell' dell'Armi per attaccar la Roccella al Duca

deposta aucor l'apparenza del Vassallaggio,

come in Repubblica immune dalla fovrani-

ta, mantenevanfi ivi raunati; e quindi for-

zato il Re Luigi ad appigliarfi à dichiarazio-

di Epernone, à quello di Mons Genero di Uzunoni. Υy

#### ANNALI DEL SACERDOZIO,

ANNO lui, dell'altre dirizzate à domare gl' Ugo-1621 notti della Ghienna al Principe di Condè, e torze maggiori per frenare i tumulti de' luoghi alle Ripe della Loire, dove con celerità occupò la Piazza di Sancere, ed il Rè in persona con sorze più poderose passò à porre l'assedio à San Gio: d'Angela, il quale condotto con militare perizia a recar una piena oppressione agl'assediati, impotente il contumace valore del Signore di Subizè à fostenerlo più oltre fi rassegnò alla divozione del Rè, che fece incontinenti stafciar le muraglie. Mà imperterrita l'offinazione Ereticale, anche destituta dalle speranze de soccorfi di Germania languente ne propri travagli, ed Inghilrerra, impotente nelle cautele, e riferve pacifiche di quel Rè, sti-Affedio di rimenti il Rè, à cui convenne impiegare

mando logore le forze più vigorofe dell'Etercito regio nell'affedio fuddetto, fiapparecchiarono a fostenerle con audace resistenza quelli di Monte Albano, dove si conduste pame Alla- il fiore delle Milizie, e della perizia, e pazienza, fendo riulcito uno de più duri affedi che havefle recato allo spettacolo della Francia la protervia de' Ribelli; perlocchè aperte da' Regi le Trinciere con la incessante furia dell' Artiglieria, fatra breccia capace di formale affalto, e commeffo alla prode condotta del Duca di Umena Governatore di Ghienna, mentre egli dava nel più arduo cimenro argomenti più vivi di coraggio, ed intrepidezza militare cadde morto al colpo di un Archibulo con fommo rincrescimento del Rè, e di tutto il Campo. Furono vigorose le sortite, e pari in resistenza le oppugnazioni degl' Affaltati, pieni d'infidie gli attacchi, di diversione, di frodi le imboscate, di arte Militare la più fina ogni intraprefa, ma refiltendodopò le mura abbattute più orgogliofa la Fellonia ben provveduta di Capi, accorfi da feffanta altri luoghi tenuti dagl' Ugonotti à disendere la Metropoli della loro perfidia, nè atterriti dalle stragi, che haveano con orrido spettacolo di cadaveri riempiute le fosse, ed ogni altra fortificazione efteriore, fù indi dalla fopravenente flagione, dirortali in abbondantiffime pioggie, Cia 6 de prefidiata la loro Fellonia, mentre le inondazioni del Campo, la corruzzione delle Monizioni , l'introduzzione delle malatie

con lode di haver egli alzata la vera Idea al ANNO Sovrano di abbattere i Fazziofi, e gli Erctici, quanto fù la forte, che in un volo sì rapido havealo portato, e sù l'ali del merito, e su quelle dell'arti industriose alla sublimità di tanto grado, lasciando alla Giovanezza del Re aperto un malagevole, mà glorioso arringo, nel quale egli proseguì il corso consenno da Vecchio, e con prosperità di fuccessi entro un viluppo di travagli

ben afpri. In Spagna haveva la Corte poste in opera tutte le finezze della perfidia per urtar l'aurtorità che godea pieniffima fu l'arbi- 68 4 trio del Rè il Cardinale di Lerma, alla sa. Digratia gacità del quale non fù riuscibilel' impresa be à Lernaquafi impoffibile di goder fenza invidia l'altifiimo posto del Regio favore; perlocchè calunniato di reità per vari capi di delitti atroci, fino di haver cagionata la morte alla Reina Margherita, per non havere emoli nella grazia del , Rè cospirando à far risuo- sur Color nar le più acerbe invettive contro di lui, &il Duca di Uzedo fuo Figliuolo, ed il Confessore Regio frà Luigi Aliaga, nè potendo il Rè sostenerlo più oltre al prospetto del mondo con tante macchie, ne punirlo per i riguardi dell' Immunità al grado Cardinalizio, e per ditetto di prove, deliberò di farlo allontanare dalla Corte, e di portar da sè stesso il pero del Reggimento; mà come le Idee migliori fono fempre le più mala- Re Filore gevoli à pratticarfi per coftituzione delle cole mondane, che non allentivano, che un Rè di parti sì egregie tosse senza diffetti, nello stesso maturarsi di si nobile deliberazione la morte improvisa, ed immatura lo trasseda vivi nell'età sua di quarantatre Anni, Principe tanto grande per estensione di Dominio, quanto anguito ne' penfieri di dominare, havendodonato all'ozio, ed alla quiete quel tempo che potea degnamente collocare à portar da sè stesso il peso della Corona per telicità de' Vassalli, senza lasciarli esposti all'incircoscritta podestà de' Ministri , rarissimi senza l'intereise privato, ò con interesse della sola gloria del Sovrano, e del ben Pubblico; per altro fù di vita sfavillante di vera pietà, e Religione, hebbe coftumi pieni di moderazione, e continenza, Rettitudine connaturale, Bontà ingenita, le quali doti egregie in posto sì cospicuo per fortuna meritayano di non esscre oscurate da una torpedine sì nota a' negozi, che li rapprefenrarono lagrimevoli le ore dell'Agonia, temendo ragionevolmente, che le proprie om-

cità dell'impresa sostenne l'altro dell'im-Mont del pensata morte del Duca, e Contestabile di Luines, mancato in pochi-giorni di febre

forzarono il Rèà dar col rittro in Ghienna

baldanza più sfrenata a' Ribelli, dove per so-

pracarico del cruccio che provava nell'infeli-

ANNO missioni facessero sperimentarli grandemen-1621 te severo il Divino Giudizio. Fù con tutto ciò compianto dal Vassallaggio assai meno. che dalla Chiefa, i Ribellidicui per Erefia confiderò fempre come Ribelli del fuo medefimo Impero, che silegnò di godere sopra

altri Sudditi, che Cattolici, e quindi può con Giustizia encomiarsi amante più fervente della Religione, che del Dominio, più esatto Cultore della Pietà, che dell'Interesse di Stato, più zelante del servizio di Dio, che degli ammaestramenti politici. 15

Apertafi la Real fuccessione all'Infante Entre del Rè defonto, fù collocato con le debite Successions forme nel Soglio paterno col nome di Filippo Quarto, & inabile per la tenera età di sedici Anni di diriggere per sè medesimo la vafta mole degl'affari d'una Monarchia. che per estensione di Dominio non hà chi la pareggi, nella grandiffima calca de' negozi, che con diversi dispacci soprafecero il novello Rè ne' principi, incerto dell'elezzione frà propri Ministri al grado di supremo, diede le lettere al Conte di Olivares Gasparo di Guíman, defignando così la di lui persona all'altezza di tanto posto; mà egli con apparenza di rifiuto come incapace di tanta mole propose la persona di Baldassar di Zu-

Cosse di nica, vecchio, & esperimentato Ministro, Montho affettando il Reale servizio in additarlo uno migliore di sè, mà come questi era Zio del medesimo Olivares lasciò cader presto l'intera direzzione degl'affari nel medefimo, che accresciuto di lustro col titolo di Duca. e di tale potenza, che non era capace di accrescimento, diresse lungamente gl'affari della Monarchia (e non con fortuna, con applicazione, & arbitrio, fotto il nome celebredi Conte Duca. Il primo affare che li toccasse di recare à disamina al Reale Configlio fù l'istanza del Maresciallo di Ex Capela: Bassompicre Ambasciatore di Francia, ri-

"muses novando gl'utfici della maggiore premura, perchè si riponesse in libertà la Valle Tellina, senza di che protestava, non potere il giovane Rè illustrare i principi del proprio Regno con la dovuta corrispondenza col Rè Luigi proprio Cognato, e sopravvenendo à dar calore all'iftanze fuddette le preghiere degl' Ambasciatori straordinari di Venezia Simone Contarini, e Girolamo

falle Soranzo fù rappresentato a' primari Consiglieri la necessità di cautelarsi dal pericolo d'una nuoya Guerra, nel volere infiftere à confervare l'occupato dal Governatore di Milano. Fù per tanto nelle diverfità delle Sentenze ascoltata volentieri quella di Et-

tore Pignatelli Duca di Monte Leone, che ANNO nato in Italia, flato Ambasciatore in Fran- 1621 cia havea la mente illuminata, e dall'erudizione, e dalla pratica molto più di quelli, 11 Leone. che non usciti di Spagna tengono il rimanen-

te del Mondo come un'appendice inconfiderabile dal faito, & alterigia loro connaturale. Disse egli dunque, che se il Rè Cattolico rifentifle follecitudine per l'acquifto di poco tratto di Paese quale era la Valle Tellina, considerato per la sola dimensione del Terreno, mostrarebbe di non haver cognizione di tanti Regni, e spaziose Provincie, che appena poteanfi difegnare sù le Idee delle Carte Geografiche, mà che le premure di confervar la conquifta fuddetta haveva lo stimolo del mantenimento della Religione Cattolica, il zelo della quale è perpetuo fideicommisso della Reale Prosapia, e del confeguire il commodo della communicazione delli Stati d'Italia, con quelli di Germania, e quindi se poteasi con ragione vole accordo fermare il confeguimento diquesti due vantaggi, perchè doversiesporre à cimento la quiete, a' laceramenti la fama, a' precipizi la moderazione, a' cimenti il concetto presso a' propri Vasfalli, di non havere i convenevoli riguardi allo (pargimento del toro sangue, & al pericolo delle loro sostanze, che hà seco compagni indubitabili la Guerra? E parendo a' Configlieri, & al Rè medefimo, che così potesse stabilirsi con utile, e decoro, fù abbozzato il trattato con gl' Ambasciatori suddetti, convenendosi di ritirar l'Armi, e riporre nello stato primie-

ro la Religione, e la libertà nella Valle Trattal di Tellina, per sicurezza di che ne sosse mallevadore il Rè di Francia, gli Svizzeri Cattolici, e Vallesani. Che per l'esecuzione di ciò si adunasse un Congresso in Lucerna de' Ministri de' Principi, e per nome del Rè Cattolico vi mandasse Deputati l'Arciduca Alberto, presiedendovi il Nunzio Appostolico & un Inviatodi Francia, fermi nell'an-

tico vigore gl'altri trattati delli Svizzeri con gl'Aultriaci. Così conceputa con termini non folo ambigui mà confusi la sospirata concordia d'Italia ben prevedevansi le aperture, che la sagacità del Consiglio Spagnuolo haveva lasciate assai ampie per uscirne à sua voglia, Excapia-e non essere astretto ad osservar le promesse incit.

ancor fenza taccia di mancamento; ed incontanenti fi ravvifarono le fospizioni non vane, mentre partecipato l'accordo ancora con la segreta riferva del passo per la Valle alle Milizie Castigliane il Governatore di

ANNO Milano si diede ad accrescere le proprie, e 1621 l'Arciduca Leopoldo ad inteffare i Grifoni, & à negar la restituzione della Valle di Mu-

fter, allegando di non esser egli compreso nel Conressed trattato di Madrid . Raccoltosi poscia il Lucena . congresso in Lucerna vi comparve à nome dell'Arciduca Alberto il Presidente Dole, il quale havendo forse nelle secrete istruzzioni ordine di non avvanzarfi à niuna conclufione,entrò à gareggiare di precedenza con gl' Ambasciatori di Francia, asserendosi Ministro della Corona di Spagna, di dove prevedutofi il disparere appunto pertal ragione erafi aftenuto quel Configlio di deftinare proprio Ambasciatore, perlocchè su la necessità di attendere tali risposte il tempo diè segni più manifetti dell'occulta avversione.

che haveva alla Concordia il Duca di Feria, mentre operò che i Comuni Cattolici della Valle spedisero loro Deputati alla Corte di Madrid, per portare le querele di non esfer la Religione loro sufficientemente assicurata dagl' Infulti dell'Erefia; e benchè il Configlio Regio rinovalse gl'ordini per l'esecuzione del Trattato, e che più tosto le forze d'Italia si convertisero per Mare contro il Turco, nulladimeno fisso il Feria di volere sempre attendere nuove risoluzioni, fece nuovo progetto al Duca di Savoja, di darlitutto il braccio delle proprie Milizie, per la tanto, defiderata forprefa, e ricuperazione della Città di Genevra, che postasi in ditefa, e concitatafi ad un furiofo rifentimento, glistessi Grisoni attaccarono ostilmente il Contado di Bormio, dal che pigliò ragionevole motivo il Duca di Feria di far nuove, e più poderose spedizioni di Truppe in quel paele, & in confeguenza d'avviluppare in nuovi emergenti le cose . che poi rendevano razionevole la necessità d'attendere altri ordini di Spagna, e dupdicavano gl'oftacoli all'efecuzione della ffabilita Concordia di Madrid .

E bene agl'altri già suscitati ne recò un 17 nuovo la morte sopravvenuta in questo mezzo dell'Arciduca Alberto Governatore di Fiandra, scelto già, come dicemmo, dal Configlio di Spagna per direttore del trattato che per necetlità non poteva più sussittere. Man-

cò egli in Bruselles av vanzato in età sopra i fessant' Anni, dopò haver portato il Carico di

quel Governo con fomma laude di compo-Bent fizione d'animo, di benignità, e di pazienza, non ofcurato dalla gravità del portamento, che parea fastoso, nè dal tepore dell' opere, che defiderando irreprenfibili recavano tale tardanza negli efami, che per lo

più il tempo feco recava le migliori opportu. ANNO nità di eseguirle. Principe d'intera Giustizia, e di celebré pietà, fatto tuttavia più a' Regermenti pacifici, che a' Militari. Suecefle al Governo l'Infanta Ifabella Clara fua Moglie, la quale confidando l'intera direzzione dell'Armi al Marchele Ambrogio Spinola, tìì per ordine del Configlio di Spagna ravvivata la Guerra con le Provincie d'Olanda; perlocchè tornando egli dal Palatinato dopò haver stabilita con poco applau. Ex Hole. fo la scritta Tregua rivoltò l'animo all'asse. e- Nani. diodi Giuliers. E questa il Capo di quello Stato pollo sù la Corrente del picciolo Fiu- Giolen , e me Reure, mà in mezzo alle famole rivie. Peta. re del Reno, e della Mosa, servendo di riparo alla Gheldria, e di strada per penetrare nell'interne regioni delle fuddette Provincie; perlocchè impiegando lo Spinola la finezza della propria folerzia finse di attaccarealtra Piazza, e quindi fu forza al Principe d'Oranges far da Giuliers passaraltrove mille Fanti, dalla mancanza de' quali indebolito il Prefidio, subito la cinse di regolare affedio. Colpito dall' impensato attacco l'Oranges tentò di soccorrere gl' assediati, mà premunite con eccellente perizia le linee della circonvallazione dell'Efercito Austriaco, benchè recaste all'Impresa gravitfime molestie, e difficoltà, nondimeno mai potè, ò forzari riparì, ò affaltar gl' Atlalitori nelle Trinciere, overo trarli all' aperto di Campale cimento; che anzi attaccato altro luogo dalle Milizie del Brabattte li convenne accorrere colà per impiegare con frutto quello storzo, che per sostentamento di Giuliers inutilmente diffipava; perlocchè lo Spinola formontò vittoriofo tutti gl'ostacoli, ricevendo à divozione del Rè Cattolico la Piazza dopò il contrasto di quattro mesi; E sù ben contato per merito sublime tal Impresa compiuta dopò la morte dell' Arciduca, per eccitar il Rè Filippo ad appoggiarli interamente il Carico di governare la Fiandra, giacchè la Vedova Arciducheisa dopò la morte del Marito vestì, e protessò la Regola di Santa Chiara con elemplare pictà.

In Inghisterra convien crederfi che colpissero ben al vivo il cuor del Rè Giacopo gli sfortunevoli avvenimenti del Conte Palatino fuo Genero, quando per non lasciare Navi, Ziliaso invendicati gl'oltraggi, che con tanta gin. 40.1 flizia li facea la Corte Cefarea, e tutti i Principi dell'Impero, venne all'odiata deliberazione di convocare il Parlamento in Londra.

per confeguir fullidi pecuniari baftevoli a da-

per espediente il divertire un sì strabocche. ANNO

ANNO recltimazione alle fue querce, che finallora 1621 inermi non haverano eccitato minimo rifpetro da nelluno. Mà quelli finitti fediziofi pigliato appunto finitto dal vedere nelle loro Congreghe ravvirate la forza, e di nvece di convenir effo da Sovrano i propri Vafiliali a preflarii ajuto, e configlio, effi con indici-

Perlamento bile infolenza convennero il Rè con rampo-Ra Gues gne afperfe di minaccie, & infultotono l'autorità fua con attentati foprammodo impropri, ordinando la carcerazione del gran Cancelliere Regio, e dialtri Ministri, che parimenti riftretti in custodia furono sopra vari capi criminalmente inquifiti; e pofcia avvanzando la temerità del loro giudizio fopta l'istesse azzioni del Rè, sentendo che egli meditava alleanza con la Corona di Spagua, mediante il Matrimonio del Principe di Gales suo Primogenito con la Sorella di quel Rè, che veramente havevali fatto proporre un tal partito per infreddarlo nel fomministrare gl'ajuri al Palatino, ò ad altri Principi di Germania inimici della Casa d'Austria, quindi i Parlamentari tammentando l'antiche avversioni, e per genio, e per Religione, e per l'amara rimembranza delle Guerre fotto Filippo Secondo, pretesero d'interdire ogni corrispondenza, e maneggio, e terminando in quel modo l'adunanza nè pure da essa potè il Rè ritrare atti di offequi, non che atti di fuffidi, e fù però astretto à rivestire l'immagine della professata indifferenza, riassumendo le speculazioni per le contingenze della Religione, e gl'uffici, e le preghiere per quelle dello

In Polonia il Rè Sigifmondo erafi gravif-Ex Fifer- fimamente commofio da i raguagli del proproc. IN Ofprio Ministro residente in Costantinopoli, che l'Efercito apparecchiato da Ofmano era il viù formidabile, che mai fosse uscito dagli sforzi di quel prepotente Dominio, e che non vi era dubbio, che l'impresa presissa all' tro la Pele impiego di tante armi non folle l'opptessione della Polonia; perlocchè convocati gli Stati di tuttoil Reame nella Città di Varfavia hayeva loro rapprefentato l'imminen-Ex Saure te sciagura della Repubblica, la quale potendo confiderarii per strada ad altri Regni Criftiani, decretò Ambasciatori, & al Sommo Pontefice, & à tutti i Rè, benchè da nessuno potesse ottenere altro, che compatimenti di parole amorevoli, e dal folo Papa nè pure confiderabile quantità di denaro al mele, che poi Gregorio puntualmente contribul; non mancarono Senatori,

che amanti de' Partiti più sicuri proposero

vole Torrente, che poteya innondare la Patria, con l'efibizione di qualche Tributo al Sultano, mà riuscendo seprammodo barbaro, & abborrito all'invitta Nazione, e liberta Polacca un tale vocabolo, furfeto con chie voci strepitose, e risentite ad impugnare il discaconcerto come ingiuriofo, e lefivo della Maesta della Corona, & estesi i calcoli de' tipartimenti delle Tasse da pagarsi, concorrendovi (pontaneamente il Clero, fù rifoluto d'armare un Efercito di fessanta mila Uomini, oltre i Cofacchi, che potevano esfere trenta mila, fenza le Truppe ordinario, comandate dal Principe Ladislao Primogenito Regio in numero di quindici mila, con ventotto gran pezzi di Cannone, con altretanti minori della Nazione Cofacca; Vero è, che per le proibizioni fattefi dall' Imperatore di non affoldarfi genti in Germania, il primo difegno di teffanta mila non potè effettuarfi, che in trentacinque mila, che tuttavia costituivano valido Esercito. à cui il Rè preelesse Generale Carlo di Codchieviz Palatino di Vilna, e gran Genetale della Lituania, Capitano celebre, e per esperienza, e per fottuna, dandoli per Luogotenente il gran Maresciallo di Campo Stanislao Lubomischi; turono petò funestati i preludj di sì nobile disesa da un impenfato pericolo, à cui fù fottoposta la stef. Ferin des sa Real persona di Sigismondo, che trovandofi nella Chiefa di San Giovanni intento alle Orazioni, uno nativo di Russia nominato Piccarich, (degnato per leggiera cagione gli avventò la Picca, che lo feri con effutione di fangue, benchè eol proprio il Reo lavafse sì detestabile attentato frà severissimi cruccj dell'ulrimo fupplizio. E quindi pigliando l'Efercito nell'aprirfi della stagione la marchia, conduceva il detto Marciciallo la Vanguardia ne' Borghi di Scala, luogofortissimo per natura nella Podolia, dove Pelan comparve Costantino Veccel nativo di Can-con a Turdia, fpedito dal Campo Ottomano, e con lettere d'Usain Capitano Generale con progetti di Pace; petlocchè il Lubomischi confultando col proprio Generalela risposta, fu riconosciuta palesemente la frode dell'Inviato, venuto per riconoscere la qualità, e

quantità dell' Armi Polacche, e quindi

rispedito contermini generali di gtadimen-

to profeguì la marchia l'Efercito verso la

Moldavia, e per mostrare coraggio, e

per approffimarfi all'inimico, e per ricever-

ne l'invasione ne confini più remoti del Regno, tanto più che gl'istessi Popoli della

A Line

ANNO Moldavia applaudivano con giulive dimo-1621 ftrazioni alla comparfa di tante Armi dispofte alla disesa della Fede Cristiana, che essi pure professayano, se bene nel rito Greco. Peryenute tutte le Schiere, il Lubomischi scorrendo il Paese fece la scelta del sito dove meditò d'accamparfi, e quindi trovatone uno di sufficiente capacità, che da una par-

te veniva coperto da un colle grandemente aspro, e sassos, che terminava ad esibirli altro riparo, cioè della corrente del Fiume, e dall'altra parte riparavanti da una folta foresta così ineguale di sito, che Site force non poteva entraryi in ordinanza il nemico, e quindi munito eccellentemente il campo pervenne il raguaglio della vicinanza de' Cofacchi, e però si dispose ad aspettare l'arrivo ancora del Principe Ladislao, impiegando il tempo intermezzo nel ben fortificarsi, à fine che contribuisse l'arte, e la

natura del fito à lasciarlo in libertà di dare,

ò ricevere la Battaglia senza potervi essere sforzato. 20 Per l'altra parte la marchia dell'Esercito Er cirat: Ottomano era follecita, come la qualità dell' Byereten. Efercito medefimo foprammodo terribile, mentre il folo numero de' Grandi , Vifiri , Baísà, Agà, & altri pomposamente adobbati perveniya fino à otto mila, e pigliato ripolo nella Città d'Adrianopoli per attendervi fotto la Condotta dello stesso Sultano l'unione delle milizie, che da tutte le parti Marchia, e di quell'ampio Dominio eransi chiamate, wilefee, queste finalmente raunate costituivano un corpo quasi incredibile, che compresi gl' Artefici di varie Professioni, i Vivandieri, & altri che sono necessari seguaci degl' Eserciti, è fama che questo ascendesse al numero di quattrocento mila Uomini, compresici i Tartari, occupando per riprova di sì vasta quantità negl' Alloggiamenti lo frazio di dodiei miglia Italiane, ingombrate da fessanta mila Padiglioni; e cavalcando lo stesso Ofmano vellito di raso cremesino soderato di volpi nere, con volto severo, e minacciante pareva il Marte Gradivo all'esterminio del Cristianesimo, mà nel tragitto d'un Ponte spaventatosi il proprio Cavallo dalla comparía di quattro Romiti o Dervis, postosi in salti seceli eader di capo il Turbante con functio preludio per l'imprefa attentata, che tuttavia fù ancor più funesto à i Romiti, che furono crudelmente trucidati; e valicato il Danubio accostandosi all' Efercito Polacco, precorfero per due giorni avanti le milizie Tartare al numero di

fessanta mila socto la Condocta di Cattinir-

ro loro Capo, il quale volendo, ò pigliar ANNO faggio della disposizione del Campo nemico, ò penetrare in ogni caso per riconofcerlo, fi pose egli con cinque mila de' fuoi nascosto nel Bosco, facendo che il di lui Fratello si avvanzasse con due mila Cavalli ad infultare improvifamente le Guardie , le quali risentendo con eguale valore, e costanza, sù sorzato Cattinirro ad uscire per sostenere il roversciato spe-revole rimento del Fratello, e rifcaldandofi fempre più la fazzione, e moltiplicandofi le voci , & il rumore , il Generale Polaceo pofe in ordinanza entro gl'istessi ripari le proprie Truppe fenza entrar nel cimento di uscirne ; perlocchè caricati i Tartari, e posti in contusione, sù forzato Cattinirro alla fuga, che non potè essere tanto valente, che li Cofacchi non li fopravenifsero, come fecero, trucidando una gran partita de' medefimi Tartari fuggitiyi.

Erafi frà tanto grandemente accresciuto l'Efercito Turchefco, essendovi pervenuto col proprio formidabile feguito l'iflessa persona del Sultano, che alla relazione delle deboli forze Polacche concepì tant' ardimento e speranza, che nulla abbadando, che i primi incontri fusero stati fvantaggiofi per i fuoi, diede ordine fenza perdere momento di tempo che s'investisse l'inimico, tanto più che il Generale Palatino per offentar quel coraggio che Altra fisio davali più la virtù propria, che la qualità della forza delle fue Armi, delibero di uscire dalle Trinciere, e schierando le genti alla Campagna occupò egli stesso la pianura con le milizie Veterane, occultando una parte della Fanteria nella Foresta, e ne' Valloni dell'una, e dell'altra parte; e quindi attaccati con vigore dalle prime schiere Turchesche, invessirono queste la Vanguardia de' Cofacchi, che composta di Fanti, e di Cavalli refistè con sommo vigore, anche alla fopracarica d'altri Squadroni Turcheschi, che andavano soprariyando, come altresì veniyano esti rinforzati , e dalle schiere Alemane , & Unghere, e finalmente dallo tlefio Generale con la Milizia della Ruffia manicra, che la fazzione non folo fi rendè fanguinofa , mà ancora occupò tutta l'intera giornata, sù l'imbrunir della quale il Generale ritirò la sua gente, e pofto a confulta l'istessa notte se si dovessero tinovare gl'inviti , & i cimenti con l'Inimicoil giorno venente, fù commune l'opinione, non configliar la prudenza d'esponere

l'in-

ANNO l'intera falvezza del Regno ad un sì palefe

pericolo, quanto è la fallacia dell'efitod'una mie. Battaglia Campale, del quale, non tanto berta dins possono dubitare quelli della parte mino-Trisciere, re, mà ancor quelli della più poderofa, per gl'impensati accidenti, che possono sorgere in un momento da cagioni non mai ptevedute, di togliere la Vittoria nello stesso punto di haverla già in pugno; che se l'eccellenza del lavoro delle Trinciere copriva l'Esercito con tanta ficurezza dagl'infulti inimici, ivi si attendesse à far prova delle di lui sorze fenza efibirli il vantaggio con la temerità di prefentarfeli alla Campagna (uori de' ripari, che supplivano à pareggiare la poca quantità della genre Polacca con l'immenfa del

Campo Turchesco. Versava ancora in dubbio lo stesso Sultano, trovandosi divise le senrenze de' propri Configlieri, una parte de' quali sentiva, che tentandosi il passaggio del Fiume Neisel fi penetraffe con tutto l'Efercito velocemente ad occupare le regioni più interne della Po-4. Ionia, lasciando intatto l'Esercito inimico

entro le proprie Trinciere totalmente deluil se. fo, mentre non haverebbe poi potuto, feguitando ancora la loro marchia, fopragiungerli prima che coll'occupazione de' luoghi forti non fi fossero procacciati quel vantaggio che allora fomentava l'ardimento Polacco; ma l'altra parte sosteneva esser tanto malagevole il rasso del Fiumele dicui Ripe guardate da tutto il circollante Pacie armato non recavano quella ficurezza, fenza la quale il passaggio de' Fiumi agl'Eserciti è uno de' più temerarj cimenti, a' quali possa esporre la riputazione propria qual si sia condottiere; perlocchè fu deliberatodi profeguire. gl'attacchi delle Trinciere del Campo Polacco; nelle quali essendo capitato ne' primi giorni di Settembre il Principe Ladislao erafi aumentato fopra ogni credere il coraggio, il quale cagionava brame ardentiffime di nuovi cimenti, espresse con lietissime voci di rutte le Squadre; e ben avvenne subito il caso, mentre il giorno seguente al raccontato fatto d'Armi allargarono i Turchi numerolissime Truppe attorniando il Campo Cristiano interamente, e tentansi più deboli, e però attaccato il quartiere del Lubomischi, il quale era guernito ec-

to do di sforzarne le Trinciere, dove stimavancellentemente in fiti opportuni dell' Artiglieria, gl'incessanti tiri della medesima secero sì sanguinosa la strage ne' Turchi, che caricati dalla confusionecagionata loro dalla perdita di molte Squadre intiere furono fo-

prafatte dalle Polacche con tanta forte, che ANNO fei mila ne reflarono estinti, non ecceden- 1621 do la perdira de Cristiani trecento. E co- de Torbi me ben discerneva il Generale Palatino. che tutto il vantaggio provenivali nella fortezza del fito, nel quale erafi trincierato. fi avanzò ad occupare un'eminenza trenta paffi dal Campo, nella quale travagliando per ridurla in difefa con Cannoni, accorfero i Turchi ad assaltarla prima che si perfezzionalse, mà per elli fù perfetta troppo presto, mentre di quanti hebbero l'animosità di assaltarla, pochi hebbero la sorte di falvarsi, trucidati dalle sciable Polacche, così parimenti nel nuovo attentato fatto al quartiere de' Cosacchi, nel quale non tanto perderono altra gente, ma ancora alcuni Cannoni.

Tanti sfortunevoli avvenimenti havevan destata così implacabile l'indignazione di Ofmano che precipitando ne furori delle minaccie,e delle rampogne, e delle morti ordinate contro i Gianizzeri, che li pareano tepidi negl' assalti, e rendutasi odiosa la milizia, tolse alla medesima quel vigore che da Neria vali il servir volentieri; che però sopra il Calentieri venuto il Bassa di Damasco su nuovamen ni te ordinato l'attacco del quartiere del Lubomischi, mà con sorte eguale alla prima, mentre accorrendovi lo stesso Generale Palatino ne rigettò i Turchi con strage, e con morte del Bassa di Buda; che anzi la notte suseguente penetrati otto mila Cofacchi nel Campo Turchesco, poste in fuga le guardie, frà le morti di molti riportarono Cavalli, e Camelli; perlocchè imperversando Osmano a' raguagli sì funesti depose il Visire sostituendovi Dilayè Bassà di Mesopotamia, e credendo, che la mutazione del Capo potesse influire al cambiamento della forte avversa in propizia, volle tentare l'ultimo sperimento d'un assalto generale per tutte le parti al Campo Polacco, determinandolo per il giorno festivo di San Ladislao Rè di Boemia, vincendo col suo Reale, e preciso comandamento tutte le opposizioni quasi generali de' pro-

Era per verità sfortunevole all'Efercito, 24 Criftiano quest'inspeto de' nemici, mentre era oppresso universalmente dal cordoglio Assis cagionato dalla morte del proprio Generale Palatinodi Vilna, perito in brevi giorni di malatia dall'incessanti fatiche di quell'invitta difefa, con tutto ciò non imarrito punto di coraggio, e confortato da brevi, e militari parole dal Principe Ladislao, si pre-

pri Configlieri.

ANNO sentarono tutte le Squadre intrepide à ricevere l'impressione delle numerose falangi de' Turchi, i primi delle quali erano stati pteoccupati con la bevanda dell'Oppio per ascondete nella turbazione dell'intelletto l'evidenza del loro pericolo; e quindi affaltandofi dagl' Afiatici , e da' Gianizzeri le Trinciere, garreggiò visibilmente la co-franza della disesa con gl'ardori degl'assalti, non essendosi veduto da gran tempo in quà cimento più celebre di questo , nel quale dall' una, e dall' altra parte impiegavali l'opera, e la direzzione di mezzo millione d'Uomini , effendosi accresciuto il Campo Criftiano con venti mila Tedeschi mandati dall'Imperatore Ferdinando per foccorfo di quella urgenza, che negletta recava in confeguenza gravissimi pregiudizi agli Stati proprj. Fu dunque secondo gl'or-dini risoluti d'Osmano attorniato per ogui parte il Campo Cristiano, e ripieno il circostante Pacse di Falangi Turchesche, egli rimaneva in mezzo appunto come una Nave frà l'onde tempestose d'un insuriato Oceano, che alzanfi con furote per fommergerla; le grida delle voci tumultuarie de Barbari non affordavano i Criftiani, nè recavan loro la confusione, ò lo smarrimento, che essi ctedevano d'imprimere loro nel cuore, che giulivo, forte, & intrepido eta di già apparecchiato alla più vigorofa refistenza, mentre il Principe Ladislao circondato dal fiore della nobiltà del Campo fpiraya nella maestà, & intrepidezza del proprio fembiante guerriero tanto coraggio da infondere lo spirito ancora negli stuoli della milizia inferiore. Datofi il fegno per l'attacco fù questo intentato sopra ogni credere vigoroso al Quattiere del Principe, ò per Divina Providenza di far trovare a' Maomettani oppugnazione più forte, ò perchè fi credessero che serito il cuore del Campo nemico dovessero rimanere stupide le parti inferiori agli altri affalti, che parimenti in vari luoghi furono futiofi, come fopra la loro furia fù chiara, e costante la disesa; ripiena per tanto l'aria di tenebre cogionate da i tiri incessanti col sumo, permista la confusione delle voci, ò di ardire, ò di corraggio de' vittoriosi , ò de' gemiti de' seriti, e de' moribondi, scorrendo per le strade con larga profusione il sangue, ricopetto il terreno di membra recife, e di cadaveri; L'orrore di aspetto sì formidabile non serviya però di tepore all'animofità de' Turchi, ò ad infreddamento della Costanza de' Cristiani, frà quali risorgendo sempre più

vivo lo spitito al cimento, che dalla stan ANNO chezza, ò dal conflitto de' primi pareva illanguidito negl'altri,facevali formontare fopra i cadaveri, ed i mucchi, e diteste, e membra recise, le Trinciere Polacche, e per quanto incorressero visibilmente la forte degl'anteriori estinti, nondimeno l'aggressione tinovavali sempre più seroce, di maniera che gl'assalti generali per tutte le parti del Campo furono in quel giorno tre ; e come l'ultimo speravasi da i Bassà, che dovesse recar confeguenza più propizia per la stanchezza de ditensori, su più vigoroso, mentre animando con la voce, con l'efempio, con le minaccie, e fino con le battiture, ò ferite i Giannizzeri, perchè formontassero le fortificazioni, la difesa affacciavasi loro sì possente, che stanchi, sanguinofive semivivisenza attendere il segno de' Capitani se ne ritornarono più tosto con tuga da codardi, che con le regole delle ritirate militari . Mirava Ofmano da una vicina eminenza sì luttuofo fuccesso, & imperverfando per ogni parte, contro le Milizie. contro i Capi, e contro sè flesso, come indiavolato minacciava eftermini al proprio Efercito , al quale mancando ancora i necessarj alimenti , per la sopravvenuta catestia d'ogni vivanda , destituto dalle speranze de' soccorsi promessili da Michele Gran Duca di Moscovia, dispetato dalla voce precorfa, che il Rè Sigifmondo marchiaíse perfonalmente con floride, e veterane Milizie à soccorrere il Figliuolo, deliberò di non ricufate progetti di concordia, havendo perduto negli feritti conflitti ne' pochi giorni di Settembre, e di Ottobre, cento mila de' suoi, trucidati da' Polacchi, oltre à cent'altri mila periti per altre cagioni , quando de' Cristiani le perdite non furmontarono à dodici Riconobbe dunque il Principe di Molda-

via, à cui era la Guerra foprammodo spiace-vole nel proprio Stato, l'opportunità fa- Sagreta, coyorevole di proporre accordo, e ne fece ci zunto. per ciòrecare cenni a' Comandanti Polacchi , i quali trovandosi in gravissime alchi , i quan trovannon ... provisione Concorda terrazioni , e per la negletta provisione Concorda elimenta si Pelacchi, de' viveri, la quale non poteva alimenta- fr re tanta gente, che per pochissimi giorni, e per una fanguinofa fazzione accaduta frà essi, ed i Tedeschi, appunto per cagione di vettovaglie, destinarono Ambasciatori al Campo Turchesco, i quali convennero con Ofmano in una concordia, e pace esprestiva de feguenti patti ; che i Polacchi rafANNO frenerebbero l'incursione de' Cosachi, & i 1621 Turchi quelle de' Tartari, a'quali però dal-

la Polonia si farebbe il solito annuale regalo di trenta mila Reali : che i comuni Comiffari metterebbero termini a' Confini; che la Fortezzadi Cochin restarebbe al Palatino di Moldavia : ehe sarebbe libero frà Vasfalli dell'uno, e dell'altro Dominio il commercio, & il traffico; fi darebbe libertà à tutti gli schiavi; e che passarebbe Ambasciatore straordinario in Costantinopoli per ratificare nelle forme folenniquefta Pace, la quale fù altamente biasimata dal Rè Sigifmondo, parendoli che il figliuolo fi fosse abufato delle benedizioni Celefti precipitando à perdere quello che di già haveva

Miglior frutto riportoffi dalle fessioni pa-Fr Latte cifiche per la Polonia, che da' conflitti guer-\*\* 11.02- rieri, nel Concilio che celebrò quest'anno Lorenzo Genbichi Arcivescovo di Gnesna en-

, dense, nel quale convenuti tutti i Vescovi di Gnessa. sottoposti alla di lui Metropolitana, che già altrove riferimmo, propose loro l'approvazione di tutto quello, che haveva stabilitoil di lui Antecessore Cardinale Bernardo Maviovichi intorno all'unione della Chiefa Rutena già tenace nel Rito Greco, anzi nella scisma, e divisione dalla suprema, & univerfale Sede Romana; fopra di che havendo divulgata una dottifima Epiftola ortatoria a' medefimi Vescovi Ruteni, si erano esti pure congregati in Brest di Lituania, · fotto la prefidenza d'Ignazio Pocici Arcivefcovo di Chiovia, il quale riconoscendo con l'approvazione de' medesimi suoi suffraganei, fermi, stabili, & inconcusti i fonda-

menti della Lettera del fuddetto Arcivefcovo Cardinale, haveva col pienoconfentimento del Sinodo ammessa per indispensabile la necessità, che la Chiesa composta, e rappresentata da' Vescovi in numero collettivo venisse raccolta fotto l'unico, & indivifibile Capo Romano Pontefice Vicario di Gesù Criito, come egli fu Capo unico degl'Appostoli, e de'Discepoli che chiamò tondatori della Chiefa medefima; e quindi applauditati nel prefente Concilio l'unione fuddetta, quella fendoli conceputa accoppiata all'indulto, che fosse lecita la retenzione, e pratica del Rito Greco Ruteno, hebbe parimenti compagna la folita qualità efimera delle sentenze di quelle Nazioni , disposte à cambiarsi ad ognivento, à dell'intereffe, ò della connaturale inflabilità, fenza la quale pare che non posiano vivere. Tomo Primo .

Dopò l'applaufo alla gloriofa memoria del ANNO Cardinale fuddetto per attentato sì grande paísò l'Arcivescovo Lorenzo à rinovarc qualche disposizione de' preteriti Canoni, il rigore de quali richiamava in pratica il rilasciamento dell' Ecclesiastica Disciplina, i quali recando più bifogno all'offervanza, che di notizia, ci esentano dal pensiere di difcendere à fare fopra di essi relazione più diftinta. Estese bensì l'ottimo Metropolita i fuoi penfieri ad un oggetto effenziale nel Regno di Polonia, dove la Chiefa circondata dalla podeftà fecolare, divifa ne' Grandi del Regno, la moltitudine de' quali estendendofi fempre à comprenderne de licenziofi, e tanto prodighi della coscienza, quanto avidi di ufurpare i diritti altrui, rifentiva la medefima Chiefa frequenti le violenze della propria Immunità; e quindi stimò necesfario il Metropolita Prefidente al Concilio di ricordare ad ogni Principe, che col titolo di Criffiano goda le prerogative della figliuolanza di Gesù Grifto, e della Chiefa fua Spofa, l'indifpenfabile debito di custodire intatte le di lei prerogative, & Immu-Serimon . nità ,ò locali , ò personali , ò reali. Ademe frore dell' pì à questa fanta intenzione non folo con il Ecclesist Decreto Sinodale applaudito da' Padri congregati, mà con un'Epistola ripiena di Erudizione, e di Cattolica verità. Allegò in ella non effere l'Immunità Ecclesiastica. ò invenzione degl'Uomini, ò privilegio de' Principi, ò tolcranza delle Comunità Laicali, mà disposizione di ragione, e precetto Divino, come l'havevano riconosciuto i Padri del Concilio di Trento alla Sessione vigesimaquinta, Capitolo venti, accettato da ogni Potentato Cattolico, e dal Pontefice Bonifazio Ottavo nel Capitolo auaniquan de Cenfibus nel sesto Libro delle Decretali, e nella Clementina unica fotto il medefimo titolo dell'Immunità Ecclefiaffica. Il che ravvisavasi tanto più chiaro, quanto raccolgevafi il penfiero, e la diffinzione à trè diversi tempi , ne quali la Chiesa poteasi confiderare, ò in ombra ideale figurata dalla

Divina disposizione, ò dalla sussistenza ac-

quistata nella propria fondazione visibile fat-

ta dal Redentore, cioè nel tempo della Leg-

ge Mofaica, nel tempo della Predicazione

del Verbo Incarnato, e nel tempo fuffe-

guente dopò la di lui Ascensione al Cielo.

Împerocche quanto agl'anni precedenti la di lui venuta anche frà gl'istessi Idolatri

Gentilileggefi additata l'Immunità Ecclefia.

flica dal Capitolo fettimo della Genefi, dove

Giuseppe Vicario del Rè Faraone volse im-

Zz

Cicilio Pro- tro la Terradi Petricoù del Contado Sira-

ANNALI DEL

ANNO m

muni i poderi anche donati dal Rèa' Sacerdoti infieme con le loro persone, il che pure accenna Giuseppe Ebreo nel Libro secondo delle sue antichità al capo quarto, e Diodoro Sicolo nel fecondo libro delle sue Istorie, & Erodoto nel Euterpe al libro fecondo, come si riferisce nel Capitolo mon minus nel festo dell' Immunità Ecclefiastica, ove appunto raccomandasi a' Principi Cristiani , che la Chiesa non riceva fotto il loro reggimento trattamento peggiore di quello, che confeguì fotto il Rè Faraone; Nel capo quarto del Deuteronomio fi rinvengono le Città Sacerdotali per Afilo ficuro a' Rifugiati delinquenti per rincontro indubitabile dell'Immunità locale, la quale verità trasparì ancora nel bujo della deplorabile ignoranza de' Gentili, quando i loro Sacerdoti Flaminj, Auguri, Feciali, e Salij godevano parimenti l'Immunità, e libertà da' Tributi . Più ancora palefe fi espresse il Divino Decreto fopra di ciò nel tempo della pienezza delle Divine grazie, cioè in vita di Gesù Cristo, havendo derto egli medefimo appresso San Matreo al capo decimoiettimo, che cisendo egli esente dal Tributo, e mandando à fondare la Chiefa eli Appoftoli , nella maniera appunto nella quale era stato egli mandato dall' Eterno suo Padre, come al capo vigesimo di San Gio: rifultava con evidenza che immune, e libera la di lui Sagratiflima Persona , tali volcva quelle de proprj fuccessori investiti della di lui Podestà Divina; Comprovarsi con evidenza più manisesta la verità di questa Dottrina dalla rifleffione agl'avvenimenti del tempo, nel quale la Chiefa fu redenta dalla cattività de' Cefari Tiranni fotto il pio Reggimento del primo che fu illustrato dal chiarore della Fede Cristiana, cioè di Costantino il Grande, poichè professò egli tale riverenza alle Perfone, & a' luoghi Sagri, che come attefta l'Iftorico Eufebio Cefarienfe nel libro decimo dell'Istoria Ecclesiastica, e nella famofa Orazione delle lodi del medesimo Cesare, la csibì, e co' Decreti, e con la prattica, quando particolarmente nel Concilio Niceno Primo ricusò di effer Giudice fopra i Vescovi, chiamandoli anzi Dei superiori à lui, che era Uomo, se ben sopra gl'Uomini, come poi suc-cessivamente l'Imperatore Giustiniano nella Legge Sancimus del Codice de Sacrolan-Clis Ecclefiis , e l'Imperatore Federico nell'autentica item nulla comunitas nel

Codice de Sanctiffinis Epifcopis, dove fi ANNO accenna non esser l'Immunità della Chiefa dono ò Privilegio di podestà Terrena, ma riconoscimento satto da' Principi con le loro Costituzioni, e della discendenza dell' Articolo della Ragione Divina, e della incessante, e non interrotta tradizione Ecclesiastica: espresso tale senso mirabilmente nelle parole di Giustiniano ivi prarogativa Calesti savore conservetur, come parimenti conserma il Pontefice riscrito nel Capitolo quamquam de censibus; così parimenti rimane corroborato dall' universale consentimento di tutti i Santi Padri , de' Teologi , de' Canonilli , anzi da' medefimi Professori della sola Legge Civile . Nè confiderarfi per difficoltà fussistente, che posto il Cattolico insegna. mento, esser l'Immunità Ecclesiastica di ragione Divina non possa rimanere soggetta a qualche difpenfa, ò del Vescovo della prima Sede Romano Pontefice , ò da' Prelati , e Comunità inferiori del Clero, mentre resta indubitabile, potere la necessità impetrare dispensa in qual si voglia Precetto , anche precifo della Legge Divina , non perchè essa foggiaccia alla podestà Vescovale, e nè pure alla Papale , mà per l'uso della chiave della scienza concessa da Gesù Cristo à qual si voglia Dottore Pastore del proprio Gregge, non abolendo , ò derogando alla Legge Divina, mà interpretando, e dichiarando in qual cafo non habbia ella luogo, come accade con maggior frequenza nelle quotidiane dispense, che ogni Giusdicente Ecclefiatico concede a' Fedeli intorno al Precetto di lavorarfi le Feste, l'osservanza delle quali viene sì strettamente imposta al terzo Precetto del Decalogo, stante la necessita la quale con la Chiave della scienza fà interpretare non haver luogo il Precetto in quel caso, e urgenza particolare, rimanendo poi l'uso dell' altra Chiave della Potenza al folo Pontefice Romano, con la quale mediante la Soyrana Podeflà, che hà sù le Leggi Ecclesiastiche le abolifce, le toglie, e le riforma, con l'uso illimitato del suo Arbitrio anche senza la necessità . Animarsi per tanto tutti i Prelati ad havere la più zelante enstodia dell' Immunità dovuta per ragione Divina alle loro Chiefe, tovvenendofi di efferne tutori , e non Patroni , e quindi dell'obbligo di difenderle contro le usurpazioni , ò attentati della Po-

deftà Secolare, con l'ufo delle Cenfure.

ANNO Così eccitava la dotta Epifola dell'Arcive-1621 (covò di Gnefna i Vefcovi foggetti alla propria Metropolitana, con la quale hebbe termine il Concilio, mà non le lo-Approvato- di, e gl'applaufi al di lui fantifirmo ze-

di , e gl'applaufi al di lui fantiffimo zedi , e gl'applaufi al di lui fantiffimo zedipela lo, delle quali famo ancor noi debitori,
delle loggo , come per lo primo fu pronto il
Sommo Pontefice Gregorio, ad onoraznelo , infondendo lo fpritto dell'Appoflolica confirmazione a' di lui Decreti Sinodali.

To Venezia dove il Senato viveva fifio alla confervazione della libertà d'Italia, nel prod'anti la libertà d'Italia, nel proforze più vigorofe la redenzione della Valle Tellina dalle mani degli Spagnuoli, viveya ancora follecito, e non fenza (ofipicio-

ne, che ogni altro cafuale avvenimento haveffe corrifpondenza con quello; e quindi essendo surto qualche disparere frà i Ministri Veneti, e Milanesi, per cagione della frada che dicono dello Steccato, che ferye di comunicazione a' Territori di Crema, e di Bergamo, quando il circoftante Pacfe appartiene intieramente al distretto di Milano, pretendevasi da quei Uficiali, che il tragitto per quella strada succedesse senza permissione de' Veneti; così ancora esfendo insurte differenze frà gli Stati di Mantova, e di Bozzolo per cagione de' Confini, temeasi che queste minori disfenfioni cospirassero con la maggiore per fovversione del riposo d'Italia ; perlocchè eccitato il Papa , che non ripullulassero i mali che egli andava sopprimendo, impose al Nunzio degli Svizzeri Scappi, che paffaffe personalmente à Milano per comporne con l'auttotità degl'ufici suoi le differenze, che in un Congresso sia Luigi ANNO Mozzenigo Capitano di Bergamo, & il Se. 1621 natore Piccinardi restarono sopite, determinandosi che restassi in vigore l'antica consucrudine de' diritti della strada, e de' conssi si delle si conssissi di consissi si delle consissi si delle si consissi di consissi si delle consissi si delle si consissi di consissi si delle si consissi si delle si consissi di consissi di consissi si delle consissi si delle si consissi di consiste di consissi di consissi di consiste di cons

confini fuddetti. In Oriente ritornava Ofmano dall'infelice imprefa contro i Polacchi col proprio Ex Santo Efercito diventato uno spedale viaggiante iii. ii. ripieno di storpi, di feriti, e malati, e di deboli, privo d'Animali per la condotta del Bagaglio, e del Cannone, parce del quale convenne lasciare à Cochin; mà ancor più brutto di tal funetto afpetto del Campo era il volto dello stesso Testidi nel Sultano, che andava ad ogni momento Donnio prorompendo in aperte minaccie di voler lavare la macchia del proprio onore col fangue di quei codardi che l'attorniavano, giacchè con un Efercito da porre in catene l'Universo, non gli era riuscito di sormontare quartro fossi fatti da' Polacchi all' infretta, & acquistare la centesima parte di Terreno di quello, che occupavano le Schiere Ottomane; e per lo contrario non erano scarse le querele di ogni ordine della Milizia, e particolarmente de' Giannizzeri, i quali altamente dolevansi d'effere stati condotti dal capriccio, dall' indiferezione, e dal mal governo del Sultano, ad urtare con l'impossibile, il che non era avvenuto a' loro Maggiori, che guidatí con paterna carità da Sultano Solimano, e da altri Sultani di gloriosa memoria haveyano fatte imprese da spaventar l'Universo, i quali sensi scambievoli di avversione confirmati da' successi venturi furono poi genitori di quei gravi disconci che raccontatemo.

### 

## Anno 1622.

### SOMMARIO.

 Canonizazione de' cinque Santi Isidoro, Ignazio, Francesco Saverio, Filippo Neri, e Teresia.

2. Estratto del Processo della Vita, e Miracoli di Santa Teresia.

3 Decreto per la Festa di Sant' Anna, e San Gioachino, per l'Immacolata Concezzione della Beata Vergine, e Beatificazione di Frà Pietro d'Alcantara. 4 Erezzione del Collegio de Propaganda Fide.

4 Erezzone del Collegio de Propaganda Fide. Proibizione ogl' Ereitei difermarfi in Itulia, e contro i Confessori follecitanti al peccato.

5 Bolle intorno à Regolari Mercenarj, Cafinenfi Cassanti, ed Apollinium Scalzi. Rivocazione dell'Oracolo della viria voce del Papa Indulto per trasporto delle Bude. Pri-

Papa . Indulto per trafporto delle B'ade . Pri. vdeg de Vescovi Affilenti, e della Cenfraternnà della Carità di Roma .

7 Alfoluzione di Marc' Actonio de Dominis Appoficia. 8 Continuazione de Torbidi della Valle Tellina.

Avversione a' progetti di Pace del Duca di Feria, 9 Promozione de Cardinoli Torres, Richelici.

 Promozione de Cardinoli Torres , Richeliei, Ridolfi , e della Queva .
 Morte de Cardinali Cefi , Tonti , Gondi , Fi.

lonardi, e Delfino. 11 Prodey veduti in Germania. Marrimonio dell' Imperatore Ferdinando con la Gonzaga. 12 Unione del Manifelt col Conte Palatico, ed ul-

tri Eretici, con facebeggio delle Città Catto. lube.

13 Battoglia, s Vittoria del Generale Cefarco Til. li comro desti Eretici. 14 Profegumento delle Vittorie Imperiali con l'occu.

pazione di tutto il Palatinato. 'Anno ventefimofecondo del Seco-ANNO lo viene distinto dall'Indizione 1622 quinta . Il Pontefice Gregorio amante egualmente della perfezzione Cri-Es Syout stiana, che de' conforti della Fede per sti-Cinenia. molarne i sensi de' Fedeli medesimi, e per time di cin- eccitarne la prattiea, deliberò di portare al prospetto, e venerazione di tutto il Criftianetimo autenticata dal giudizio della fua prima Caredra, quella con la quale eran viffuti Isidorodi Madrid, Ignaziodi Loiola Fondatore della Compagnia di Gesti. Francesco Saverio Appostolo dell' Indie, Filippo Neri Aurore della Congregazione dell' Oratorio in Roma, e Terefia di Avila riformatrice dell' Ordine di Monte Carmelo; mentre con replicati, e moderni avvenimenti vien corroborata la Fede ifteffa mo-

15 Perfecuzione fasta dal Rè di Francia agl' Ugo. notti, e Concordia progestata con essi. 16 Usizio in contrario del Nunzio Appostolico Spa-

da, ebe fà rifolvere il Rè à deprimer gl' Ugonotti.

 Affedso pofto dal Rê à Monpelier con infelice fueceffo . Parere del Pefeò per la Concordia.

18 Concerdia flabilita frá il Rê, e gl'Ugonotti biafimata da molti. Congreffo d'Avgonne fopra le cofe di Valle Tellina.
19 Erezginne della Sede Vefeovale di Pariri in

Metropolitama . Morte di Francesco di Sales . 20 Vittoria Navale de Spagmoli contro gl' Olande . fi , e contro il Rè di Marocco .

21 Querele del Corfiglio di Spogna contro il Papa per il Corgresso di Avignose. 22 Battoglia degli Spognosi in Fiandra con Vittoria contro il Mansfelt Capitano desl'Olan-

ria contro il Manifelt Capitano degl' Olandefi.

23 Affedio con fine infelice posto da' Spagnuoli à Borgemplon.

24 Acquifto fatto da' Spagnuoli della Piazza di Franchendal. 25 Difturbo n Venezia per il Vescavato di Bergamo

conferito al Cardinole Priuli Morte igromanofa ; ed inginfla del Fofcarini , e giufta del Corfaro Ferleinb .

26 Sollevaz one in Cost.min opolicon la morte di Ofmorto, edefalucione di Mustafà. 27 Persecuzione in I ersia ac' Religios Cattolici, e

morte di cinque Federi. 28 Altra perfecuzione de Cristiani nella Cina, conta finga de Gesturi.

Juga de' Gejuni. 29 Martirio di Carlo Spinola, ed altri nel Giap-

strando accertato il premio di quegli, che l'hanno coltivata nella propria purità fotto gl'occhide' nostri Padri, e sotto i nostri, e raffermansi per sincere remuneratrici de' premi sempiterni quelle virtù, che essi hanno colrivate, con l'irrefragabile testimonio di chi le hà vedute, con maggiore certezza, e profitto di quelli che da tempi remoti l'hanno fentite; e quindi falendo per i gradidelle folite, e folenni verificazioni le informazioni pigliarefi da' Giudici delegati Appostolici intorno alla perfezzione della vita, & al chiarore de' Miracoli de' predetti cinque Eroi, procede frà le pompe più maestose, il sestivo di di San Gregorio Magno, à maggior gloria di Dio, à giubilo del Paradifo, al bene della Chiefa, ad utile del Crifrianelimo, à pronunziare con la folennità

mag-

A VNO maggiore de'Riti Appofiolici il Decreto, che 1022 fi veoeraffero, e s'invocaffero per Santi, afcritti ciascheduno di loro all'ordine proprio. ò di Confesiori, ò di Vergini, secondo la narrativa delle lettere Appottoliche, le quali però per l'angustia del tempo non speditesi nel Ponteficato prefente, se non rispetto alla Caoonizazione di Santa Terefia, le por-

taremo à suoluogo, come fra tanto questa

contiene non dillimili concetti. Esprimesi dunque in questa Bolla Grego-To Rollen rio di haver riconosciuto comprovata dal de' mezzi più vili, & abbietti per confusio-<sup>65 del</sup> ne de più forti, i quali non operando nella Processor ne de più torti, squan della i pienza, mà in semplicità, e verità compiscono allo spirituale Minisserio; e però nata Terefia nel Regno di Castiglia nella Città d'Avila l'aono millecinquecentoquindici da nobile profapia, e confortati gl'anni di lei più teneri dall'amore, e timore di Dio, defiderò un arringo improprio à quell'età, cioè di profondere il sangue per la Fede Cristiana frà Barbari dell'Affrica, di, dove richiamata dal Zio, e poscia in età più consistente di venti anni aggregata alle Monache di Monte Carmelo, dette dell'Ordine Mitigato, diè esempi sì eccelsi di austerità di vita,e di perfezzione nel divino amore, che perveone al confeguimento del privilegio raro di vagheggiar Gesù Cristo corporalmente visibile nella Santissima Eucaristia, e proseguendo la Professione di una cieca ubbidienza la professo sì esatta al proprio spirituale Direttore, che ne venerava i Precetti, e Consigli , come proferiti da un Angelo, folita à dire, poter rimanere ingannata in qual si sia altra opportuna occorrenza, ò anche di vilione,e revelazione celefte, mà non poter mai errare nella perfetta ubbidienza a' Superiori . Tenerissima de' poverelli , illibatissima nel candor virginale, foprammodo cupida de patimenti, e di disprezzi, la pazienza de' quali esibiva invitta per sostenerli, ò dagl'Uomini, ò dalle feiagure, efelamando, foyvente à Dio, ò di vivere per patire, ò di morire sollecitamente per non patir più. A tali vircu cumularonfi i doni, con i quali Iddio la rimuoerò, mentre fù illuminata da' raggi della sapienza celeste della mistica Teologia, e di tale perizia, che meschina semmina atteotò, e compi la grand'opera della Riforma dell'Ordine Carmelitano, nel qualevivevano Uomini di tale qualità, che fi arrossirono in vedersi soprafatti dall'Idee sì pertette di una semplice donna. A' doni si ac-

coppiarono i miracoli, mentre nel Monaffe. ANNO ro di Villa Nuova di Xara moltiplicò si ab. 1622 bondantemente l'Annooa il Signore, che baftò per fei mefi quel che il calcolo vifibile convinceva fcarfo affegnamento per uno; Così Anna della Trioità oel Convento di Medina del Campo, & Alberta Priora al folo tatto della mano di Terefia restarono libere, e dalla Pleuritide, e dalla Febreche havevale condotte all'Agonia; e ridotta nella Città d'Avila munita de Santissimi Sacramenti paísò alle nozze dello Spofo Celeste, vedutifi per autentica de i meriti di lei visibilmente i Prodigi di splendori, degl' odori soavissimi del suo Corpo, e del risiorire l'aride Piante vicine; e non essendo men liberale il Signore di Grazie, per di lei intercestione le molriplicò dopò la di lei morte, mentre Aona da San Michele oppreffa da trè Cancheri nel petto, al tatto delle Reliquie di lei restò libera; Così Francesco Perez da una Postema, Gio: Leiva dal mal di Gola, ò sia Angina; e però verificatasi e nel preterito Pontificato di Paolo, e nel prefente da' Voti della Congregazione dei Riti, e della Ruota la verità di tutte le virtù, doni, e Miracoli predetti, à relazione del Cardinale Francesco del Monte, perorando Gio: Battista Millino sù le vive, e replicate istaoze del Rè Cattolico Filippo Quarto, e dell' eletto Imperatore Ferdinando, recate dal Cardinale Ludovico Ludovisio, su la medefima Terefia precedenti frà le pubbliche Orazioni, e Voti de Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, ascritta da Gregorio Papa nel numero de' Santi fià le Vergini non Martiri. Indi procedeodo co i fenti della medefi-

ma carità à dare Gregorio altri impulsi alla divozione de Fedeli, e coofideraodo, che rosa ogni maggiore grazia, che provenga dalla Divina providenza fi confeguifee mediante l'intercessione della Santissima Vergine Maria, non stimò convenevole, che tanto fplendore di grazie, con la quale Dio haveyala sublimata, non havesse luminosa la di- peta di s (cendenza, e rimanelle ofcura l'origine tem- Anna, e di S. porale, senza che la Chiesa protessasse la impole. debita venerazione a' di lei Genitori. Decretò che la Festa di Sant'Anna il gioroo ventelimo felto di Luglio li cultodiffe come folenne forto pena di violare il Precetto Ecclefiaftico, che ne impone l'offervanza; e che quella di San Gioachino fotto il di venti di Marzo fi celebrafle privatamente nell'Ore Canoniche, mà fotto il Rito maggiore, che chiamano doppio; & acciocche non po-

366 ANNO teffe mai forgere un neo benchè picciolo, ed 1622 inconsiderabile nelle menti de' Fedeli intor-Decreto per no alla purità immacolata della stessa Beata Vergine, rinovò le costituzioni preterite

di afferirla concetta in Peccato originale, e che correndo il di festivo dell'ottavo giorno di Decembre non si potesse nell'Osficio, e nella Messa servirsi d'altro vocabolo, che di quello della Concezzione ; e spedito fotto il di ventiquattro Maggio tale Decreto, fotto il dì ventotto di Luglio permife a' Religiofi Domenicani, che già prosesfarono contrario fentimento, che potettero ne' loro privati Congressi discorrere di detto Articolo, à riferva però delle pubbliche diffentioni , loro interdette fopra di ciò; parimenti l'ottavo giorno d'Aprile dichiarò Beato Frà Pietro d'Alcantara Minore Of-

Benificacio servante Riformatore di quell'Ordine nella Provincia di San Giacomo di Castiglia, permettendo a' Professi della medesima Religione di celebrarne la Messa, e l'Osficio.

Questi Decreti, che spiritualmente si Ex Ballist. devono all'accrescimento della Fede vennero sostenuti da un temporale proyvedimen-Fantaiene to, che lo stesso Gregorio costitui à perperopaga tua confervazione, & estensione della medi Este. defima Fede, mediante l'erezzione di un particolar Collegio, che fosse preposto specialmente à sì graye, & importante incombenza. Stabili egli per tanto con Bolla del dì ventidue Giugno una speciale Congregazione di dodici Cardinali, e di due Prelati, e del Vicario Generale de'Carmelitani

Scalzi col proprio Segretario, con la quale riflettendo quanto mai dovesse essere infervorata la carità de' Vescovi in procurare la falute dell' Anime, che pure erano folamente chiamati in parte della follecitudine Appostolica, la pienezza della quale doveva far risentire al Vescovo della prima Sede incomparabilmente maggiori gli stimoli, tanto per pascere l'Anime del Gregge del Signore, quanto per estenderlo à comprendere gl'Insedeli à fine d'illuminarli, e trarli da'loro errori; e quindi come i Vescovi havevanoil proprio, e distinto Territorio, 'il Sommo Pontefice senza nessuna distinzione haveva il carico dell'Anime dell' universo Mondo, e però riducendo à pratica una tale Idea costituiva detta Congregazione direttrice delle Missioni Appostoli-

che, moderatrice, e reggente dell'Anime

da convertirsi, come una Cattedra di Magi-

fterio fissa in Roma, mà coi Popoli sparsi

in tutta la Terra, non stretta da' confini,

SACERDOZIO. nè limitata in Regioni, mà maestra dell' ANNO

università delle genti, imponendo a' Cardi- 1622 nali preeletti, che fi raccogliessero una, ò due volte al mese nella Casa del più anziano di essi, per spedire le cose minori, e riferire al Papa le maggiori , affegnando loro fondi equivalenti per annuale affegnamento de' Ministri, e de' viaggi de' Missionari, e successivamente aumentandolo con l'asfegnamento del provento che ricava la Camera Appostolica dagl'Anelli de' Cardinali, da pagarfi daeffi allo sposarsi à quella ampijilima dignità, ò da' loro Eredi nel lasciarla morendo, à ragione di cinquecento Scudi d'oro per uno, col dare altra ricompenía alla Bafilica Lateraneníe, alla quale già trovavasi donato detto Provento. Il qual principio della Congregazione de Propaganda Fideha ricevute tante benedizioni dal Signore, che l'Appostolico istituto della medefima non folo hà conquiftati, e privilegi, e sorze temporali da proseguire la conversione degl'Infedeli nelle parti più rimote della Terra, mà hà portato il lume dell'Evangelo, e la Dottrina Cattolica ad illustrare i più tenebros nascondigli dell'Affrica, dell'Asia, e dell'America, come à fuo luogonarraremo. Et acciò la Fede Cat- che gl'Eretolica, che Gregorio propagava con applicazione sì intenfa fioriffe illibata nell'Italia, Iniii. refidenza della prima Sede, proibì fotto il giorno secondo di Luglio agl'Eretici di qual li voglia Setta, che non potessero contrarvi domicilio, nè aprirvi Cafa, anche nell' Ifole aggiacenti alla medefima . E perchè peggiori degl'Eretici scoperti sono gl'occul- Contro 1 ti, condannò fotto il giorno trenta d'Agosto feliciona i come rei delle pene maggiori, che possa decretare la Santa Chiefa quegl'empiSacerdoti, che in vece di sedere Giudicial Foroarcano della Penitenza vi si pongono insidiatori dell'altrui onestà, seduttori 'dell'Anime, machinando fotto la fagrofanta apparenza della Sagramentale Confessione gli sfogamenti alle detettabili passioni loro in materia di fenfo, obbligando ancora i Penitenti à rivelare alla Santa Inquisizione tradimenti sì esecrabili, apparecchiati alla perdizione dell'Anime loro in quello stesso venerabile luogo, nel quale eranfi proftrati per ricevere i rimedi dell'eterna falute. Al fine medefimo del bene della Fede rivocò Gregorio ogni facoltà, che si fosse conce- De Libei duta, òdagl'Ordinari inferiori, ò dagli stes- prosi Romani Pontefici di leggere i Libri proibiti infetti di dottrina non fana.

... Intorno a' Regolari confirmò il giorno

ANNO diciotto d'Aprile tutte le Grazie, e Privi-1622 legi Spirituali, e Temporali conceffi all' En Butta. Ordine della Santiffima Trinità del ricatto de' Schiavi, confirmando, & approvando la Coffituzione di Clemente Ottavo per

le circofersioni da offervarfi nell'Errezioporto de la compario de la offervarfi nell'Errezioporto de la compario de la offervarfi nell'Errezioporto de la compario de la compario del consenio Reconsenio de la compario del compario del consenio Regolari di San Sulvatore di Bologna, communicando loro quelli che godono i Canoni di Lateranenfi dell' Ordine di Sant' Agoffino, A.
Cofant. anoca à quelli che decvarifi Gelitari di San
Girolamo, pocciocci por electro con l'approva-

Carolamo, accoccine potente co-on i approvazione de Velcovi utilire le Confellioni Sacramentali nelle loro propine Chiefe, nelle quali godevano i diritti Parcocchiali; e fotto l'utimo giorno del medefimo Melcapprovò la dila constanta del provincia de Rela Perionica de Rela Recoletti, e Scalzi di Sant' Agoltino di Spagna in quattro Provincia; confirmando angna in quattro Provincia; confirmando an-

cora i Decreti, che per buon governode' Capitoli Provinciali eranfi prefiffi. La diverfità poi dell'altre provisioni Ap-

podolesse di Greece de referencia de la companio del propositione del companio de la companio del propositione del propositio

so et in one efterefri dallo Stato Eccléfafico "grani, e bade in pena di Scommunica havefle eccelliva feverità, dichiarò il treneficno gienno di Leglio, che detta pora non havetle luogo rifetto agl' alimenta i' viagle figiphe nelle miciture, e rifetto a' Religioti Stenduanti che afportavano le Cibarie raccolte dalla pieta de Pedeli per Elemofina. Onorò forto il di diciafette di Agolfo, "di modi Privilgi , e particolarmente di

a. Onco' intro il di ciaferre di Agolfo,

singila, di molti Privilgi, e particolarmente di

andi andi Privilgi, e particolarmente di

andi andi preventi privilgi, e particolarmente di

andi Calegoria di Carta di Carta

sono di Calegoria di Carta

fonnioni della Capella Pontificia, allettando

fi Econdo i prurin dell'umano intereficia for
vir volenticii. Cod anoron non havendo ma
nieral Parcionificarini della Carta di Ro
colita di Ro
colita di Carta di Ro
colita di Carta di Ro
colita di Ro-

Roma, à con commissione Appostòlica, à ANNO con ordine della Consulta preposta alla punizione de' Rei, segnandone il Decreto sotto il ventesmo giorno di Settembre.

Diede ancora lo stesso Gregorio nuovo rincotro della propria connaturale Clemenza nel ricevere in Grazia penitente il famolo Ribelle della fua Cattedra Marc' Antonio XVII. de Dominis già Arcivescovo di Spalatro, e Affoliatione del de Deformale Appostata della Religione Cattolica; col quale merito efectabile erafi aperta la strada nel favore dell' Eretico Rè Giacopo d'Inghilterra, dove feriamente ammonito dall'Ambasciatore di Spagna, e scoperto che la di lui contumacia fomentavafi da i dubbi di non trovare misericordia in Roma, egli fi fece mezzano per impetrarne gl'effetti. perlocchè afficurato di confeguirli, venne à domandar perdono à Gregorio, che precedente una formale, e precisa ritrattazione, ò palinodia fopra tutto ciò che haveva feritto dissonante dagl'ammaestramenti della Dottrina Cattolica benignamente accolfe la di lui penitenza, fatta con quelle precife parole Erravi ficut Ovis que periit , che appuntoespresiero non solo la qualità del di lui diviamento, mà la proprietà del di lui cervello da pecora fopra ogni credere volubile, e leggiero.

Nelle Temporali appartenenze l'affare più confiderabile era quello della Valle Tellina, nella quale firmata la Concordia nella Es Zittel Corte di Spagna tanto profeguiva aperta la Ea Capita diffensione, verificandosi che ne' negozi de' Soyrani, che riguardani Vaffalli, fi trova durezza à decretarne la spedizione, mà velocità in eseguire i Decreti, mà in quelli che roccano gl'altri Principi, è agevole la risoluzione, e soprammodo dura, e difficile l'efeguirla; perlocche riufcendo fempre più forte l'oftacolo del Duca di Feria Go. Tenne vernatore di Milano, rimanea inutile il prov. na mister vedimento di Madrid, e languida la forza madel Rè Catrolico à far eseguire ciò che voleva, come se non lo volesse, cioè co' riguardi dell'intereffenell'efecuzione, per tarlo riforgere da' pregiudizi che havesse risentiti nella deliberazione. E quindi per sostenere che l'oggetto della Religione Cattolica havesse unicamente provocate le di lui Armi à coprirla dagl'infulti dell' Erefia, volfeil Rè che il trattato della Concordia fi trasferiffe in Roma, acciocchè il Capo della stessa Religione l'haveile fotto l'occhio, non vilupeata da maligne interpretazioni de Politici la candidezza del dilui operare; Fù dunque il primo partito proposto in Roma, quel

Service in location

ANNO del deposito de luozhi occupati dal Feria in mano del Gran Duca di Tofcana, che poco grato a' Francesi, più tosto proponevano quel di Lorena, secondoqualche ptogetto fatto dianzi alla Corte di Spagna; mà la lunghezza de' maneggi, e la celerità del Duca di Feria cambiò fembiante al negozio, concordando con alcuni Ambasciatori Grisoni senza consenso degli Svizzeri; Che le dieci Dritture sossino soggette all'Arcidu-

conto ca Leopoldo confinante col Milanefe; fofseto liberi i passi alle Milizie Spagnuole, salva l'aleanza co' Francesi; e che in libertà la Valle Tellina dalla fovranità de Grifoni . questi per prezzo conseguisfero venticinque mila Scudi. Questo accordo nato come un fongo in poche hore recò feco il veleno per corruzzione della quiete sperata, perchè se bene fù approvato da alcuni Comuni, altri lo impugnarono con aperta oftilità; perlocchè in uscire tumultuando il Popolo contro il presidio Spagnuolo, cento ne restarono trucidati, & in Grus fopra trecento, ed ancor più iu Miolans ; ed avvanzandofi i tumultuanti vittoriofi occupato il Passo di Steich nell'estreme parti del Tirolo, lo armarono con fei cento foldati, e così confuse le Squadre Castigliane, si riferrarono ne'luoghi fotti, fattinemicidi quel Paese che custodivano, attaccando ent in fin fanguinofi conflitti co' Paefani armati alla Campagna; perlocchè entrando à fostener questi moti la sorza degli Svizzeri Proteflanti, fu necessitato il Feria ad armarsi più forte per effetto di quel partito, che stimava più pacifico; e la Repubblica Veneta Tutrice d'Italia fù costretta à condurre al ptoprio foldo il Contedi Mansfelt, con obbligo di accorrere alle di lei urgenze con venticinque mila Fanti, ecinque mila Cavalli da mantenerfi da lei, come per di lui

stipendio si convenne in dodeci mila Ducati l'anno. L'aspetto di tanta resistenza configliò il Feria, e l'Arciduca Leopoldo à proporre una Tregua, che se bene impugnata da molti, fu stabilita. E poscia tenutosi un Congresso in Lindodi tutti i Deputati, ed Austriaci, e Grisoni, e Svizzeri, e Francesi per rendere stabile la pace, sconvolse ogni sessione il raguaglio pervenutovi, che il Generale Scultz con l'Armidell'Arciduca havesse invaso con ostilità il Paese delle due Agnedine, la Valle di Partenz, Trava, Coira, ed altri luoghi, perlocchè,

prorotto in afprezza ogni trattato dovea

sperarsene la decisione dal solo uso dell'Ar-

mi, con fommo rincrescimento di Gregorio

ansante à render floridi per la pace i primi ANNO spazi del suo Pontificato, per la quale infervoroffi sempre più, come diremo.

Mà se non potè conseguire sì sollecito questa lode, se la meritò con la Promozio- Es Olderio ne de' Cardinali dichiarati il quinto di di \*\* Tessa Settembre. Il primo fu Colimo Torres di Promozioni nobil famiglia Romana, affunto doppo gli le Torresstudi all'impiego di riserire le Cause della Signatura, & al gtado di Protonotario Appostolico partecipante, indi su dallo stesso Pontefice Gregorio mandato Nunzio Appostolico in Polonia, dove facendo valere la virtù sua meritò si bene la grazia del Rè Sigifmondo, che fenza querele de propri Vasfalli, che in quel tempohavevano poca cognizione, se non stima, della dignità Cardinalizia, potè portarvi con la forza degl'usfici fuoi il Torres, che confeguì col titolo di San Pancrazio. In secondo luogo su promosso Armando Giovanni di Plessis di Richelieù, mà il primo di questo Secolo, nel quale l'aleanza della fortuna, della natura, e della virtù facesse vedere in un Uomo folo le doti , le grandezze, e la forza di molti, mentre sortito per natura, nobile nascimento da Francesco Presidente nel gran Parlamento della infigne Città di Parigi, per virtù di fortezza, capacità, e folerzia, bene adornato di profonda letteratura conquiflata nell' Accademia di Navarra, dalla fortuna fu innalzato ad un comando non goduto da nessun altro Uomo di privata fortuna, mentre appunto nella fortuna di privato dal Gran Re di Francia Luigi Decimoterzo hebbe l'affoluto Dominio di quella possente Monarchia, & havendo nell' età fua immatura di ventiquattro Anni implorata da sè medefimo la grazia da Paolo Quinto di ricever la renunzia del Vescovato di Luffon da Alfonfo di lui fratello, che se ne sgravò per ritirarsi ptosesso srà Certofini, la confeguì per raro testimonio delle cospicue prerogative che adornavanlo, e

fatto Vescovo giovane uguagliò la persezzio-

ne de più provetti, e nell'efercizio del gra-

vissimo peso Pastorale, e nella divulgazio-

ne di opuscoli instruttivi della vita spiritua-

le , scritti come da un contemplativo de' più rinomati della Chiefa, e de più invec-

chiati nel deserto; e passato alla Corte di

Parigi sece pompa, in moltissime Prediche,

& Orazioni fatte alla presenza degli stessi

Regnanti, di quell'incomparabile facondia,

che havea sì bene il profluvio dell'eloquen-

za, e l'effluvio degli spiriti per imprimere

negli uditori quel fentimento, che propone-

ANNO va . Agitato poi nelle contingenze , che 1622 narrammo, come parziale della Regina Madre fù doppo la Concordia col Rè Figliuolo maneggiata da lui nominato al Cardinalato, confeguito fenzatitolo, mà col

d Cardi merito fenza pari. Il terzo fù Ottavio Ri-le Ridelli dolfi Nobile Fiorentino Figliuolo di Francefco Senatore, e di Costanza Ugolini, il quale presedendo, come Prelato della Curia Romana, alla Vicelegazione di Ferrara, tù per nomina del Rè Cattolico eletto Vescovo di Ariano, e poscia co' meriti dell' antica devozione della fua Famiglia alla Cafa d'Authria, effendo flato Lodovico fuo Fratello Vescovo di Pati in Sicilia , e l'altro Niccolò Generale de' Domenicani, fù ad istanza dell'Imperatore Mattias, e Ferdinando innalzato al Cardinalato col titolo di Sant' Agnese. L'ultimo sù Alsonso

della Queva Figliuolo del Marchefe di Bandimarte de'Duchi di Alburquerque, Cavaliere di Alcantara, Ambasciatore del Rè Cattolico in Venezia, il quale col merito di quel ferventissimo Zelo per servizio della Monarchia, che narrammo, fù a petizione del Rè Filippo creato Cardinale Diacono ancora durante il Carattere della di lui ambasciata alla Repubblica suddetta, che forse non hebbe molestia della di lui Promozione, perchè le riusciva più molesta la

di lui permanenza nella propria Reggia. E se quattro furono i Cardinali promosa older, fi , più furono gl'estinti , mentre sperimentò il supremo delle humane vicende entro il mese di Febrajo quest' Anno il Cardinale Bartolomeo Cesi nato in Roma da Angelo,

e Beatrice Gaetani, Baroni Romani, e fatto Cardinale da Clemente Ottayo, che lo troyò già Tesorier Generale prepostovi dall' Anteceffore Sifto Quinto, che del medefimo hebbe formma ttima, come parimente ne occupò il primo grado presso Gregorio Decimoquarto, mà non così da Paolo Quinto, fotto il di cui Dominio li convenne viver come esule, se non per rigor di Giuftizia, per rigore di cautela, convenendoli star fuori di Roma la State à Tivoli, ed il Verno à Nettuno. Anzi impetrata finalmente la tranfazione dalla Chiefa di Confa, che godea, à quella di Tivoli, vi morì lo stesso primo anno, impedito per l'avanti dal moto per infermità ne' piedi, godendo doppo altri titoli, ancora quello di San Lorenzo in Lucina. Morì ancora nel mese d'Aprile, il

Del Cardinale Tonti, che già notammo di fomma estimazione presso il Pontesice Paolo fuo Benefattore, mà perchè non seppe egli Tomo Primo .

distinguere che l'amor di sè stesso è impera- ANNO tore dell'amor d'altri, si trovò deluso, mentre emulando col Cardinale Borghese amato dal Papa con amor di fangue, cioè con affetto di sè medesimo, vide perdere l'amor verso di lui, che era amore alieno, e di sola inclinazione; e quindi forzato alla residenza nella fua Chiefa di Cefena, tornò folo in Roma, quando la morte di Paolo lo ri-

chiamò al Conclave, fatto Titolare di San Pietro in Vincola, lasciò in morire herede il Collegio fondato da sè, e però chiamato dal Titolo della Chiefa Arcivescovale, che godeya, Nazzareno, edesecutori gl'Uditori di Ruota; con fenso di Crissiana Pietà verso a giovanetti poveri da educarvisi, e di gratitudine verso la Patria di Rimino, dalla quale volle che si ricavasser due degl' Alunni del Collegio medefimo . Il Cardinale Enrico Gondi ancora cedè al fato inevitabile Del Cardo entro il mese di Agosto in Francia, dopo di havere impetrate le prerogative Metropolitane nella sua Cattedrale di Parigi, ed haver goduto l'honore della Porpora folo quattr' Anni, senza venire in Roma, mancato però senza titolo. Poco più si estese la vita del Cardinale Filonardi ancora, ben a chè più si estendesse lo spazio del Cardinala- "artito, morto egli pure entro il mefe di Agotto in Roma, doppo undeci Anni dal di che vi fù affunto. Come ancora fuccefie al Cardi- Del Car nale Delfino in Venezia il di venticinque di Novembre, dove havevalo condotto al ripofo della fua grave età, la quiete della fua Caía, che un Cardinale non trova in Ro-

ma, maffime di quei talenti ch'egli era, da che Roma non dà estimazione senza applicazione a' negozi, nè negozi fenza gran ftudio, nè studio senza gran travaglio, ò dalla finderefi, se il voto nonè leale, ò da' vinti per Giustizia, che come gemella della verità è una , e come una non può contentar tutti. In Germania occupò i primi fpazi di

quest' Anno le menti di quei Popoli uno spavento di vari fegni portentofi, ò appariti nel Ex Spare. Cielo, ò veduti da quelli che danno l'im- Personi la magine agl'oggetti che mirano, quella che sura. hanno nella loro alterata fantafia, non quella che loro presentasi, mentre in un' Íride furono offervati in Cielo tre Soli , la Luna abbracciare nel proprio grembo una Croce di tetro colore, la quale facea maggiormente spiccare i luminosi splendori che l'attorniavano, & altrove fatto il Cielo tutto di fiioco parea che minacciasse quegl' Incendi defolatori che recò la continuazione della

ANNO Guerra, che ora foggiungeremo; mà è certo
1622 che i preludj fuddetti rinfeirono ferali agl'
Eretici, & agl' Infedeli, quando in quell'anno medefimo rello maggiormente fconfitto
Name d' Antefignano dell' Erefia Conte Federico

Palatino, e per preludio dell'imprese contro Es Karl gl'Infedeli, l'Imperatore Fet dinando conclufe il fuo Matrimonio con la Principella Leonora Gonzaga Sorella del Duca di Mantova, dalla Prole del quale hà rifentito l'Erefia , & il Dominio Ottomano impreffioni tanto ferali, che meritamente la Chiefa potè accogliere per faufto prodigio l'apparizione di quella Croce, con successo si fausto da paragonarfi all'altra, che già animò il Gran Costantino à ricavarla con Privilegi dalle ofcurità delle Catacombe. Fù effa Augusta Sposa, per nome di Cesare sposata in Mantova dal Principe d'Echembergh Primo Ministro Cesareo, servita indi nel viaggio per nome del Senato Veneto con ogni più dicevole pompa, e macfia.

dicevole pompa, emacsta.

Ma in tanto che la Corte solennizava il

Extensis, giubilo di tali Nozze Reali, il Conte di

Mansfelt, fopra di cui non fù mai Soldato, rient del che potelle dirfi più venturiere , non fu tratebael Uomo in questo Scrolo che haveste di fua mano fabricata la propria fortuna più di lui, quando, può dirfi, nato di mal natcimento tmacque nelle azioni ardite, nelle imprefe più ardue, per poterfi dire che era nato da sè fleffo, vedendo totalmente royerse ata la fortuna del Palatino, raccolse le reliquie del di lui Efercito fconfitto, & affunto il titolo di Capitano del medefimo. passò dall'Alfazia con valide Schiere nel Pafrom latinato, per poi pigliar deliberazioni fecon-Costo Pala do l'efito dell'impresa, o di continuare i trattati della propria Concordia con gl'Auftriaci, ò d'investir sè medesimo di quel che à name del Palatino havefle ricuperato; mà nel punto medefimo di una tale disposizione, lo fleffo Palatino fuggito d'Olanda per la firada della Lorena pervenne al di lui Campo fotto apparenza sì meschina, che passò feonofeinto tra le Squadre Nemiche, ed accolto con apparenza dal Mansfelt in Landau

irifi accopiarono con elli, il Marche Federio di Diclae, el Alberfiat, i quali tutti chimici del Sacerdozio, e dell'Imperio facomediero con babrata ferità la Citti di Paderborna, & il Vefeovato di Spira, ricuprendo Mancin, & caltriluoghi del Palarinato, con profanzalore tanto facritega del Sacci Tenpi, a delle Sacre Reliquie, che reca ottore alla penna il fame regilito, effendo personata empeta i sonoterio Caliki, e le Patene in tante Monete per i ftipendi di ANNO quella gente indiavolata, che l'Aredo Sagrofanto degl' Attari allettava di militare per si aperta, e deteftabile Ribellione

Vero è, che per rintuzzarne l'orgoglio fi presentò loro il Generale Cesareo Tillì, ed intraprefa la marchia per vendicare in una Campale Battaglia tantiaggravamenti commesti contro la Maestà Divina, & umana, e trovati gl'Inimici alloggiati nel Villaggio Oben Erifim, schiero la propria gente alla Campagna, collocando ne fianchi i Carri per riparo, e l'Artiglieria in fito più opportuno al danneggiamento del Campo nemi- più co, con haver disposta tutta la gente in una se de Co lunga linea con groffi Squadroni rifervati Bonaglia per foccorfo del cafo men tortunevole. Accostatisi per tanto gl'Eserciti, l'impressione del Cannone degl'Eretici riusciva di tanto flerminio agl'Imperiali, che già il Tillì compiangeva la perdita minacciata dalla immineute fuga de' fuoi, quando il merito della causa di Dio eccitò un atto della di lui providenza, mentre un colpo di Cannone appiccò il suoco nella Monizione del Dorlac, che divampando con fraventevole (coppio a uttò i Carri , gl'Ammali , e gli Squadroni con tant'impeto, che balzati per aria, ò abbrugiati, ò abbruftoliti, ò morti, ò femivivi quelli che trovavanti in vicinanza, e fpaventatii più remoti per timore, che lo camilia fcoppio fosse di una Mina, che dovesse roversciare l'intero Campo, precipitarono in una fuga si yeloce, che efibì a' Cattolici ficurezza di trucidarli, e di rimanere fenza l'esperimento di gran fazzione vittoriosi Padroni del Campo, dal quale fi falvarono i medefimi Capi con difficoltà; al qual raguaglio accorfe Alberstat con ottanta compagnie di Cavalli, e dodici mila Fanti, mà rrovata difficoltà di valicare la Riviera del Meno fù fopragiunto dal Generale Tilli rinforzato dalle Milizie del Cordova, e fotto le Mura di Ochfi dato agl'Eretici un memorabile conflitto, e fattane strage col ferro, futono necessitati à tragittare il Ponte per salvarfi, che sfafciatofi per la rapida corrente della Riviera molti ne ingojo con gravislimo pericolo dello stesso Alberstat, che parimenti vi fi immerfe.

t Villimmerte.
Alfediava frá tanto con Milirare perizia
l'Arcduca Leopoldo la Terra d'Aglenaci,
l'Arcduca Leopoldo la Terra d'Aglenaci,
la confervazione della quale premendo fo. L'arcduca de dell' peramondo al Mansfelta, i uni colla gente dell' peramondo al Mansfelta, i uni per obbligare
l'Arcduca à defifter, allogigando g'l' Auffracional copertir furnos talimmer foprafatti
ci mai copertir furnos talimmer foprafatti

Lambert Linesple

----

ANNO dalle Squadre Eretiche, che convenne abbandonare l'affedio, e ritirarfi con danno fe non altro della riputazione, la quale però

ndredi riftorava la forrunata condotta del Tilli; ed Erreit accostatosi alla Città di Eidelbergha refidenza del Palarino , come pure il Cordil Falsti- doya affediò Franckendal, il quale preten-

dendo di effere appartenenza della Corona d'Inghilterra, quel Rè entrò à chiedere una fospensione di quindici mesi, che li sù accordata, & havendo ancora ingiunto al Palatino suo Genero di licenziare il Mansfelt, illanguidite le di lui forze per la mancanza di quello spirito che unicamente loro le infondeva corfero feliciflimamente l'armi Cefaree all'occupazione di tutto il bafio Palatinato. ricuperando l'Arciduca la Città di Spira. con rutti i luoghi aggiacenti, e continuando cost più ardenti che mai i moti dell'Armi efibiyano calore alle rifoluzioni di una feyera Giustizia di Cesare contro il Palatino, co-

me riferiremo.

In Francia la prudenza del Rè Luigi ac-Ex Ziliste cingendosi di fuperare con la forza la ribelle · contumacia de' propri Vassalli Ugonotti sece Nati pl. j. caricare con impeto Militare il Signore di Subizze, che occupava le Ifole della Roccella, e forzatolo ad abbandonarle, nel fito più op-

ourie del portuno delle medefime, per freno, e molestia continua di quella Piazza, nido de' Felloni, fece eriggere il Forte chiamato Luigi, profeguendo ancora con felicità il corfo dell' Armi Regie à ricuperar le Piazze delle Provincie Narbonese, ed Aquirania, possedute daeli Ugonotti medefimi, con più ardire che forze à mantenerle. Corrispondeva à tali arti d'oftilità , che sostenea quella sazzione, l'arte di mirabil concerto; mentre per togliere il vigore alle membra richiamavanfi i Capi alla devozione debita del Soyrano, allettato dalle speranze del grado di Maresciallo il Signore della Forze, quel della Dighiere affunto alla sublime dignità di Contestabile del Regno, e detestato che hebbe il Calvinismo haveva giurata ubbidienza al Rè, come il Signore di Sciariglione per dispareri col Duca di Roano già erafi parimenti separato dalla Turba de' faziosi. In tale propizia disposizione il nuovo Ministro di Stato Signore Pifciò, meditava di procedere allo stabilimento d'una formale Concordia con gl' Ugonotti, adeffetto d'involar quell' impegno al Rè, acciocchè potesse applicar con quiete à riordinar le confusioni della Monarchia, e contribuir con più vigore à reprimere i vantaggi che colmi di moleftiffi-

ma gelofia li recavano i progressi dell'Ar-

mi Spagnuole nella Valle Tellina, e nella ANNO

Mà conceputafi per vergognofa tal Idea dal Nunzio Appostolico Bernardino Spada , Estercia. sù le generali instruzioni della propria Carica, si rivoltò ad impiegar lo ssorzo dell' del Nessie eloquenza, di che in una maestosa presen-cincula co za era mirabilmente fornito, e trovata ac al Ugeneconcia cccasione di savellare al Rènon ancor risoluto si diè à rappresentarli : Dovere riuscire di una inaspettata sorpresa à tutta la Chiesa Cattolica, ed à tutti i Potentari del Mondo, la conclusione della Pace co' fuoi Ribelli Úgonotti, quando la ptosperità dell'intereffe, l'alta estimazione che haveasi della Reale sortezza, e l'altissima espettazione dell'universo di vederlo distruttore dell'Idra Ereticale, con tante eroiche virtù dell'età sua florida, persuadevano tutt'altro, che un precipizio sì vergognoso, più proprio alla debolezza de Re passati, che alla vasta potenza del presente, che superava per chiaror di Pietà, di Prudenza, e di Senno tutti i passati, presenti, e forse i futuri. Non poter mai riuscir possibile, che la Monarchia Reale, non che l'Ecclefiaftica, poffano diriggersi ne' loro ordini insidiate dallo spirito doppiamente Ribelle dell' Erefia, l'audacia di cui riceve fempre fomento maggiore da' partiti piacevoli, quando essa è si eccessiva, che non può ridutsi à dovere senza l'uso de' più aspri . Havere nell'età decorfe sostenute la Francia numerose Guerre esterne, ed in tutte, ò vinta, è vittoriosa non haver mai risentite quelle desolazioni , che le han cagionate le interne, per la insolente violenza degl' Ugonotti. Havere in esse la Pace, saldare tutte le piaghe, soppressi gl'odi, lasciati in calma i perturbamenti . Haver parimenti rifentiti movimenti interni il Reame dall'ambizione de' Grandi, ò dalla petulanza della Plebe, mà terminate in pace, haver la Chiesa, e la Monarchia ripigliata subito la decorofa apparenza, e fuffiftenza propria, non violenta, non divifa, non diminuita dalle estinte sazzioni. Che in tranquillarsi i moti con gl' Ugonotti, è sempre restata oltraggiata la Chicía, abbattuta l'auttorità Regia, & entro lo stesso complesso del Vasfallaggio furta un'altra remeraria, e ribelle potenza, fortificata di Editti estorti da i Rè, munita di Piazze, e fatta infolente dalle stesse munificenze Reali; e se le Paci, le Concordie, i Trattati cou gl'Ugonotti, han prodotti sì lagrimevoli difotdini alla Risa Corona, non apparire nè amante, nè prez- prifiguini

zatore

Aaa 2

ANNO zatore dell'onore, e gloria di Sua Maeftà chi le ne recava animofamente gli stimoli. Il Rè vinto da tali ragioni fece soprafedere ne' trattati, rifoluto di trattar gl'Ugonotti da Ribelli, con l'Armi, e supplizi, non da

competitori, con maneggi. Fece per tanto egli apprestare con mira-17

xx tec. cir. bile diligenza, e follecitudine le Truppe migliori per effere dalle medefime accompagnato nella Provincia della Linguadoca, la quale copio la fopra ogni altra di forze ribelli ,efibiva in confeguenza precifa necefsità di sollecitamente opprimerli, giacchè la tamofa Piazza di Monpelier fatta colluvie de' is di Most fedizioli alzava fattofo il Capo à prefidiare Print . la contumacia degl'Ugonotti più ostinati. Pervenutovi per tanto, & attaccatala con formale affedio non potè la Reale prefenza contribuit tanto di fpirito all'aggressione. che non fosse molto maggiore quello della protervia degl'affediati, mentre incommodando la stagione Autunnale le più fruttuose operazioni della Campagna, riconobbe il Rè che l'impresa era così malagevole à compirfi, che la prudenza anteponevali come partito più decorofo di non infifter più oltre coll'uso della forza Militare, per non rimanere con ignominia dell'Armi proprie fconfitro; e però etibendo benigno l'orecchio a' progetti di Concordia, deliberò di non dovere stat lungamente ambiguo di concluderla, per confeguire almeno il vantaggio di riferbare intatte le Milizie, che la perversità della stagione, e la perfidia de' contumaci poneva ad evidentifilmo rifchio; ma crucciavalo internamente il rimordimento di non fostenere, come era dicevole alla propria Maesta, le promesse satte in contrario al Nunzio Appoltolico, riflettendo con acerbo cordoglio esposta a' severi laceramenti la fua fama nell'abborrita Cenfura, ò di de-

tricio del deva nella comune estimazione, di forte, Mi intrepido, e costante; mà il Segretario Picop sciò pigliò carico di scusare col Nunzio meof defimo l'onestà, che efibiva la precifa urgenza, edisposizione infelice della Corre, e quindi fi die à perfuaderlo, che nella vafta confusione che haveva tempremai cagionata nella Francia la Setta degl'Ugonotti, i preteriri esempi esibivano il lume più chiaro, per rinvenire le vie più sicure da trarne salva la Maestà per altro offesa della Corona, & insieme quella della Chiesa: & havendo il Rè Enrico Terzone' primi ballori delle lagrimevoli sedizioni cagionate dalla me-

bole, ò di leggiero, ò di volubile, con infi-

gne dispendio di quel gran capitale, che go-

defima rinvenuto per rimedio più profitte. ANNO vole quello di diffimulare tante offere, allettar con lufinghe, e speranze i deviati, e per diminuirne il numero, e per potere con felicità più francacogherli nella Rete de fupplizi loro dovuti per Giuffizia, comeerali riuscito nella famosa strage fatta di essi nel festivo giorno di San Battolomeo, stimava il Rè di proporsi l'imitazione di un rale esempio, che diede il maggior crollo, che havesse mai ricevuto il colosso dell'Eressa: e quindi poteva il Nunzio dall'atto umano della confidenza, che con esso lui usava la Reale bontà ricevere à buon grado la Concordia, che intendeva stabilire con gl'Eretici, da che il cangiamento del tempo, e delle circoffanze cooneflava la deliberazio

ne contraria alle stabilite determinazioni. Il Nunzio, che frà l'altre parti egregie della fua gran mente haveva folerzia acuta da discernere non tanto il bisogno di ri- 114-11. tirarfi con ripurazione dalla disperata im sedificiali prefa di Monpelier, quanto il rispetto più se che grave di Stato, di non efibire agio alla Coro-Nomiona di Spagna di imporre il giogo all'Italia nel fermare il piede poderofo per le di lui diffrazzioni nella Valle Tellina, à repressione della quale veniva anche confortato da Gio: Pefaro Ambasciatore Venero, che dimostravali invincibile la postanza Spagnuola, quando fosse consolidata coll'alto Dominio della Valle fuddetta, che gl'Ugonotti come una turba vile, e Vasfalla in ogni tempo potevano debellarfi, mostrò di rimanere appagato nell'onore della scusa sattali per Reale benignità, sopra la necessità di non potersi operar diversamente; e quindi procedendos allo stabilimento della Pace promise il Rè agli Ugonotti il perdono, lo sfasciamento del del Record Forte Luigi eretto nell'Isola di Rezè, di non Uge introdurre prefidio, nè eriggere nuove fortificazioni in Monpelier, le quali fembrando sommamente indecorose ad altri Grandi del Regno, frà effi il Principe di Condè ne palesò abborrimento sì alto, che per non essere spettatore di ignominia sì disdicevole partì con idegno dalla Corte Reale, e però flabilita la Pace interna nel Regno, il Rè passo personalmente in Lione, dove volò il Vianto de Duca di Savoja col di lui Primogenito, eri. Duca di Savoja col di lui Primogenito, e ri- se, e cei velandoli con la finezza del di lui ingegno Esci Safoprammodo acre le machine supposte, "". forto lequali la Monarchia Spagnuola (afseriya egli ) occultava i vastissimi difegni dell'oppressione di tutti i Potentati, che erano ad essa aggiacenti, persuase il Rè a proteggere col braccio della

ANNO fua potenza la necessaria difesa, che per . 1622 comune falvezza dovean tutti intraprendere ; e fù però determinato di raccogliere

un Congresso nella Città di Avignone per deliberare de' modi, e mezzi propri per inpropositi tentarla, come indi vi passarono a nome Regio il Contestabile Deghiera, il Guardafigilli, il Marefcial di Sciombergh, il

Primo Ministro Piscio, lo stesso Duca di Savoia, e l'Ambafciatore Veneto, i quali poi deliberarono una rifoluta, & aperta refiftenza con l'Armi, quando gli Spagnuoli non cambiaffero metodo nella direzzione delle loro Armi in Val Tellina

Nel tempo medefimo, che il Rè procu-19 E . Faller, rava i vantaggi, e diritti temporali della propria Corona, il Pontefice Gregorio à preghiere di lui augumentò i pregi della Chie-

Chiefa di fa di Parigi , la quale essendo Metropoli di estrepoli tutta la Francia per la residenza del Rè, può per la cospicua qualità della propria grandezza esser Metropoli del Mondo, & essendo nel Reggimento Ecclesiastico la di lei Sede Vescovale suffraganea della Metropoli di Sans, fu per autorità Appottolica dichiarata libera da quella foggezzione, e decorata con la Sede Arcivescovale, rassegnando al debito di esferli sustraganei i Vescovi di Ciatres, di Orleans, e di Meos, decorando del titolo, e delle preeminenze di loro primo Metropolitano Gio: Francesco Gondi fratello de' due Cardinali Pietro, & Enrico, parimenti di lui Preceffori nella stessa Sede Parigina; e servi à compenfare tale propizio avvenimento della Propose. Chiefa Gallicana il luttuofo, che rifentì la Universale nella pendita fatta in quest'

Na.44-11-

Mine di anno di uno de' maggiori Uomini, che per Santità, e per Dottrina l'habbia illuftrata, cioè di Francesco di Sales Vescovo, e Principe di Genevra . Era egli partito poc' anzi da Parigi di ritorno alla fua Chieia nell'età di cinquantafei anni, quando sorpreso da breve intermità nel festivo di de' Santi Innocenti nella Città di Lione . terminò ivi appunto da Santo Innocente il travagliofo pellegrinaggio di questa Vita, con più fublime qualità di quelli che comperarono il Cielo col proprio fangue profufo dalla crudeltà di Erode , quando esso ne sece conquifta con le più eroiche, e fublimi Virtù, che possono e siggersi dalla perfezzione Vescovale, nella quale egli fiorì illibato ne' costumi, incorrotto ne' giudizii, intrepido nell'avverfità, auftero nella penitenza, foave nella discrezione, dolcissimo nella

conversazione, formidabile all'eresia, del-

le quali fono sparse in chiarissimi sensi le ANNO Opere che egli lasciò scritte per l'istruzzione 1622 della Vita Cristiana.

In Spagna erano fommamente fausti i principii del nuovo Regno di Filippo Quarto, mentre operando in ogni parte della in. Terra gl'effetti fuoi l'altiflima estimazione delle forze formidabili della Monarchia, fostenuta dalla perizia dei Consiglieri eccellentiflimi, rimanea foppreffa la debolezza, ò della giovinezza, ò disapplicazione del Monarca; perlocchè riaccesa la Guerra, e per Mare, e per Terra con le Provincie unite d'Olanda , pervenne l'avviso della fconfitta feguita allo stretto di Gibilterra vi di trentadue Navi loro, che ritornando da la Navi Pra-Venezia, parte col carico di mercanzie, e un la Olan-parte chiamate da quella Repubblica per sostenere le recitate molestie inseriteli dal Duca d'Offona Vice Rè di Napoli, furono investite dall'Armata Spagnuola, che col favore del vento più propizio, e con quel della forza più possente, si divisero le Olandesi in tre condizioni, ò di fuggitive, ò di sommerse nel Mare, ò di occupate da' Nemici, e quindi tutte nella stessa condizione di perditrici . Così ancora furono liete le Novelle dell'Affrica, dove il Rè di Ma. Ex Spare rocco effendofi accampato intorno alla For- # 19tezza fatta eriggere già alcuni anni prima alle sponde del Fiume Mamora in vicinanza vinwi dell'Araccia, benchè venille foccorfo il di lui attentaro anche dalle forze maritime di quelle Coste Insedeli, nondimeno pervenendo in tempo opportuno à dar calore a' Castigliani la loro Armata maritima, non folo fù forzato il Maomettano di scioglier l'Assedio, mà di acerbamente sovvenirsi nella gran strage che sostennero i suoi, quanto foise stato infelice il pensiere di quell'im-

prefa. Turbò poscia la serenità di tali raguagli quello che pervenne al Reale Configlio in- Es Zillas torno al Congresso, che acennammo di 118 2-7 1 fopra, raccoltofi in Avignone, per delibera- 146.7. re le maniere di redimere dall'occupazione del Governatore di Milano la Valle Tellina, mentre portato ogn' uno di quei Minifiri all'indignazione più alta, supponendo 411 il Papa partecipe di quei difegni, fe non per e il Papa altra ragione, per efer femina il Confessioni per il Conaltra ragione, per efser feguito il Confesso in per il Con una Città del suo Stato, chiamarono il vignoss Nunzio Appostolico, e sciolto il favellare da' foliti riguardi che hà feco la connaturale ambiguità della lingua di Stato, parendo loro, che il confenso dato al Deposito rimanesse deluso, e che invece di continua-

voja, di cui temcasi molto più la finezza, & acutezza ne' configli, che la forza dell'Armi, fù protestato al medesimo Nunzio, ehe tali machine instrutte dall' Architetto delle discordie, e sostenute dall'aderenza della Francia haverebbero introdotto tale rottura frà le due Corone, che l'auttorità di Gregorio non sarebbe mai giunta à componerla nel suo Ponteficato, lungo anche fecondo i voti de' più benevoli, che havesse potuto vedere il fine delle Guerre sanguinofe, che gl'artifici del Savojardo andavano provocando; perlocchè forpresoil Nunzio da un parlare sì franco, non fapendo render ragione di ciò che non era informato, raguaglionne distintamente il Papa, che con paterna sofferenza si dispose à proseguireil maneggio con tutta quella riferva, e diffimulazione che si conviene à fine di salvarsi dal più grave degl' inconvenienti ne' maneggi, cioè

mezzano vestir l'odiosa di avversario, e Parziale. Caminavano parimenti con vari fuecessi, 22

Ex Nesi mà per lo più prosperi i nuovi moti dell'Armi Cattoliche contro le Provincie d'Olanda, le quali havendo chiamato al proprio foldo il Conte Mansfelt con tutto il suo sea guito, che se bene era una turba di saziosi Ribelli, & Eretici, haveva però tale perizia

di non sarsi parte odiosa all'altra, & in vece dell'amichevole, e grata persona di

militare da renderfi stimabile come porzione d'un valoroso Esercito, & aprendosi il pasfocon la forza per la Lorena fenza attendere gl' inviti, che l'Arciduchessa Isabella gli haveva fatti con largo, e splendido partito, se non per yendersi à più caro prezzo agl' Olandesi, e passando à traverso degl'ittessi Battaglioni Spagnuoli, senza rimanerne offeso,

penetrato nella Provincia di Lucemburgho, fù incontrato dal Generale Cordova con dieci mila Fanti, e cinque mila Cavalli, ad effetto di batterlo prima che pervenisse ad unirsi con le altre Milizie Olandesi, e profeguendo nella Provincia di Anau in vicinanza di Fleuri trovossi l'uno, e l'altro Eser-

mangle cito in tal vicinanza da non poter fuggire la Battaglia, perlocchè schieratisi amendue con militare prudenza, haveya il Cordova disposto il Cannone in tre siti, chebersagliando il Campo inimico con gagliarda impressione non potè esser corrisposto dal Man-

sfelt, che lasciato il rimanente dell' Artiglieria in Mouson, per maggior celerità della fua marchia ne haveva due foli pezzi;

e quindi per non veder la strage sotto i tiri ANNO dell'Artiglieria nemica affrettò il conflicto. mà come egli era Capitano di fortuna, non potea dalla di lei inftabilità riprometterfi coftanza pari all'intrepidezza del proprio coraggio, e creditrice una parte della Caval-

leria delle Paghe, che non poteva fomministrare l'Erario, chenon haveva, si ammutinarono ricufando di combattere fenza l'effettivo pagamento in quel punto; e per quanto fosse efficace, e viva la persuasione del Mansfelt, espressa con promesse di ricchistimi premi, e con vivistime preghiere, ricularono offinatamente di ubbidirlo, e però stettero essi oziosi spetratori del cimento, che convenne pigliare necessariamente col rimanente delle Squadre ubbidienti. Teneva il lato finistro l'Alberstat, che caricato Mere dagli Squadroni Spagnuoli dopò una coraggiola relistenza perito di moschettata sù soprasatto il proprio Squadrone, e debellato,

come parimente sostenuto con minor vigore il lato destro dal Duca di Vaimar, e dal Conte di Ortenbergh caduti morti ambedue nelle prime Cariche, restò l'intera Cavalleria, che era il maggior nervo dell' Esercito Eretico totalmente disfatra, & in questi due cimenti, e nell'ostinazione di quella parte che haveyali ricufati, di maniera che abbandonata la Fanteria fenza rituro al calpestio della poderosa Cavalleria Spagnuola restò per la maggior parte con miserabile fpettacolo distrutta nel Campo, con vittoria del Cordova, che se bene potè vantarla per la conquista del Bagaglio, e del Cannone, nondimeno la comperò à gran prezzo di

fangue, di maniera che debellato, e

confuso non potè perseguitare il suggitivo

Mansfelt, che riunitofi con gl'avvanzi del-

la Cavalleria per necessità, all' altra, che già

havevalo abbandonato, traverfando con fette mila Cavalli il Brabante pervenne ad

unirsi col Principe d'Oranges, applicato

con tutto lo sforzo à recar foccorfo all'affe-

diata Piazza di Borgompson. Trovayafi essa cinta di formale assedio dal Generale Spinola fino dal mese di Luglio Exter. cia in quà, e gli sforzi che v'impiegò, e d'in. Afelio di gegno, e di arte militare, e di valore delle Borgerson Schiere più agguerrite ben palesarono la di lei importanza; pościache trovasi eretta nelle estreme parti di tre Provincie sopra una delle correnti della Schelda, mà in fito così strano, & ineguale, che in alcuni

luoghi rilevato, & in altri profondo l'accrefcenza dell'Acque cambia fovente il Terreno in Paludi, e le di lui eminenze in Ifole,

ANNO che anzi nella stagione più asciutta rimane

lo stesso Terreno in tante parti diviso dalla corrente di vari Canali, che la Piazza ancora à porte chiuse frà suoi Terrapieni ne hà molte aperte dai soccorsi, e Maritimi, e Terrestri mediante la navigazione de' Canali medefimi , ed estendendosi l'ambito di lei, se bene in forma irregolare, in ampio giro, con eccellenti fortificazioni efferiori, nè potendoli cingere, ò attorniarli per gl'impedimenti delle Riviere, ò degli Stagni, haveva lo Spinola ne luoghi più rilevati alzate Trinciere per coprire la gente propria, e circonvallando la Cittadella affediata con molte minori, afpettava dall' uso d'una costante pazienza quel che non consentiva di attentare frà risoluti cimenti

del valore militare, la qualità strana del luogo, credendo, che finalmente stanco, e diffrutto dalle fatiche il prefidio, ò confismate le vettovaglie dovesse cedere; e ben riconosceva dalle stesse operazioni degl'assediati la verità dell'effetto, mentre con vigo rose sortite procuravano di discacciare quei nemici, che havevano alloggio in sito atto ad infestare il tragitto de' Legni per i Canali, ò rami de' Fiumi, profeguendosi l'attacco, e col flagello dell'Artiglieria, e col volo delle Mine ne luoghi dove il Terreno rilevato lo permetteva. Sopravenne in questo stato il Mansfelt, che afficme con l'Oranges accampatofi à San Gertrunderbegh, & apparecchiandofi in apparenza di foccorrer la

giungendo il Presidio à dieci mila Combattenti s'impresse nello Spinola ragionevole tlmore di poter effer difracciato dall'affedio con danno, e con forza, e però deliberò di farlo con (alvezza pet elezzione, lafciando col tititarfi liberala Piazza, e la chiarezza della glotia al Mansfelt di confeguire la Vittoria dopò effere flato vinto, e dal valore

Piazza per via di Terra deludendo lo Spino-

la, the erafi disposto per rigettarlo, vel'in-

trodusse per Mare in tanto numero, che

de'nemicl, e dalla perfidia de'fuoi . In Inghilterra il Rè Giacopo spettatore Ex New cruccioso di tante sciagure, che percuoteano il Conte Palatino suo Genero, inabile à poterli recare altri foccorfi, che di ufici di pa-

tole, per non poterfi domesticare nè pure con accurezzamenti con la Fiera indomita del proprio Parlamento, fenza l'affenfo del quale le contribuzioni non poteano eliggerii dal Vasfallaggio, e per trave: le correvasi evidente rischio, che la bestialità del Genitore lo producesse gemello con altre temerarie inchiefle fommamente pregiudiziali, e

forse lagrimevoli alla Regia podestà, e ANNO quindi havendo con le parole sole coperto 1623 dall'imminenti forze delle Spagnuole la Piazza di Franckendal non havendo poi forma di mantenerla fù data in deposito azli Spagnuoli, ehe in fine mutato il titolo di deposito in padronanza se ne stabilirono in pieno, e totale dominio.

In Venezia profeguendo il Doge Priuli con lustro il godimento della principale di Ex I senti enità della Repubblica, e rifplendendo il R. figliuolo chiaro Cardinale nel primo ordine della Chiefa, fu dal Papa affunto alla Cat- Differenta tedrale di Bergamo, con una generale ir- del ruzzione de Senatori, che pretendeano violate le Leggi fondamentali della Repubblica, le quali confiderando le Famiglie de' Dogi bastevolmente innalzate per quella cospicua dignità, le prescrisco poi incapaci di confeguirne altre, particolarmente dalla Sede Appoltolica, provocato un tale prov-

vedimento, anche da i riflessi dell'ultimo esterminio cagionato da eventi consimili ad un estinta Repubblica d'Italia; mà la moderazione spontanea del Cardinale Priuli rafiutando la suddetta Chiesa, trasse il Senato dalla moleftia di quella follecitudine, e trasse in sè stesso, e da' Senatori, e da tutti le meritate commendazioni. Mà questo successo, che illustrò una delle Famiglie Patrizie fu congiunto con uno diverlo, che ne la pose inslutto un'altra, anzi tutta la Repubblica in cordoglio, mentre accusato avan-

ti gl'Inquifitori di Stato il Senatore Antonio Foscarini di haver corrispondenza perauziola allo Stato, e giustificato al supposto con Testimoni falsi tù col precipizio proprio allo stile del Tribunale fatto appendete ignominiofamente alle forche, benchè pot dopò ticonosciutasi l'enormità della calunnia folsero puniti i calunniatori, e reintegrata la fama del calunniato, fràvari difcorfi del Pubblico commolso à compassione da casosì grave, comendando altri la disposizione delle Leggi Imperiali di Teodosio, che impongono la dilazione di trenta giorni all' esecuzione delle sentenze capitali , ed altricon maggior fenno, afferendo, che i grand' efempi lianno un non sò che d'iniquo contro i Privati, che però fi ricompenfa col bene universale, che indi ne deriva alla Repubblica. Confeguì ancora il Senato dal nuovo Vice Rè di Napoli Cardinale Zappata successo dopò quattro mesi al Cardinale Bornia, la resticuzione delle Navi occupa-

te sia dal Duca d'Offona, come anchel'empiamenté famolo Ferlitich licenziato dagli ANNO Spagnuoli, e penetrato nel Golfo Adriati-1622 co per tentare di cumulare gli antichi nuo-Mere del vi titoli di rapine, caduto in potere de' Logni armati della Repubblica, pagò col capo, più tardi che non meritava, la pena della

propria scelleratezza.

In Oriente haveva la sfortunevole impresa intentata l'anno passato da Osinano con-Ex Sagred. tro la Polonia, introdotta tale diffidenza ili. ii. tro la Foronne, interesse de la Examina de la Milizia Pretoriana detta de lis. per. l. Gionnizzeri, che non potendo ò coprire, Ex Blas Giannizzeri, che non potendo è coprire, ò dissimulare con silenzio, faceva prorompere Ofmano in aperte minaccie di volere aftergere col fangue loro la macchia dell'onor

proprio, contratta per la loro codardia nell' inselicità dell'attentato suddetto; anzi sapendo, che la Milizia de Spaì, ò sia di Cavalleria, è anticamente emula, & odiofa alla Giannizzera , meditò di valicare nell' Asia, à fine che circondata la Milizia pedestre dalla Cavalleria, della quale son copiose quelle Provincie, potesse con un solo

cenno fare strage di tutti i Giannizzeri,

fenza suncitare con tanto sangue la Reggia; e quindi pubblicò di voler per propria Divozione andare in Pellegrinaggio alla Mecca à venerare il sepolero di Maometto, e però havendo satto apprestare le Galce per il trasporto del Bagaglio, e Teforo, & intimato a' Giannizzeri di feguitarlo, e dispiacendo loro di sostenere i difaggi di sì lungo viaggio, ò non amando la persona di Osmano fatta già loro terribile per le minaccie, incominciarono à divulgare, haver lui scritto a' Visiri del Cairo, e di Damasco, di volere colà trasserire la Sede, e residenza sua, disseminando ancora le copie d'una Lettera, nella quale esprimeva loro tale intenzione. Aggiungevasi à tali voci , che costituivano abborrito il nome d'Ofmano à tutto Costantinopoli, l'affronto fatto al fommo Sacerdote , ò sia Mu-

lonia, poi tentata quella del Visir, e trovatavi valida reliftenza, da effa però

non fù rattenuta la furia de' fediziofi già in-

groffata oltre misura, di maniera che pas-sò impetuosamente al Serraglio, chiedendo

le teste del Primo Visir, e del Chislar

Agà, al che rispostosi per parte d'Osma. ANNO no con negativa, & apparecchiatofi, e con Milizia, e col Cannone à sostenere l'impeto Militare, finì così torbida la pri-

1522

ma giornata di tali motì, che fù il giorno decimo ottavo di Maggio ; mà il feguente fù molto più orrido, mentre all' Aurora ripigliatefi le Conventicole armate, non punto addolcite dalla promessa fatta loro di mille Zecchini per testa da estraersi dal Tesoro, forzarono le Porte, esclamando havere Ofmano violate le Leggi Maomettane per cedere a' Cristiani la propria Reggia, e condurre altrove la Milizia, miferabile avanzo della fua crudeltà. & imprudenza nell'infelice impresa di Polonia, à perire di ftenti, & ad effer trucidati , senza che havessero forma di disesa . Indi entrati nel Palazzo, l' Agà Custode delle Donne con quindeci Eunuchi furono trucidati con barbaro furore ; & uscito il Primo Visire Dilaver à parlare con faviffimi termini di pace , di perdono, e di donativo, egli pure incontrò la medefima forte ; e ricercando dove fi ritrovasse Mustafa Zio del Sultano, destinato dalla forté à service nell' Interregno, come di ludibrio, fù in fine ricavato da una fotterranea Prigione, dove senza cibo era stato rinchiuso due giorni prima ne' principi del tumulto, e credendo che gli stenti della fame fossero stati la vigilia dell' ultima festa della crudeltà del Nipote, stese il collo al primo che entrò, credendo Camefice quello che era fuo liberatore, e promotore alla fuprema grandezza, e riflorato nel vecchio Serraglio dalla propria Etitorio Genitrice ancor viva, fù acclamato Sul- Salvano tano, con l'interposizione del Decreto del Musti Interprete della Legge, e dando principio al proprio reggimento con diman-

dar della vita del Nipote, che celato nel ft), al quale havendo poco meno che rapiù riposto nascondiglio rinvennero finalpita una Figliuola, per fornire i folazzi del mente le minute perquifizioni de' folleva-Serraglio à suo piacimento, egli pure conti; onde richiesto che deliberazione pigliava fopra di lui , stupido Mustafà per na-tura , insensato da' fostenuti dilagi , contribuì le faville all'incendio, che stava per divampare la fortuna d'Ofmano; e quindi principiatesi le Conventicole de' fuío da un cambiamento sì strano di for-Giannizzeri, di primo tratto faccheggiarote nulla seppe rispondere, mà stringenno la Casa del Goza Precettore del Suldo infieme l'una , e l'altra mano in eltano, creduto auttore della Guerra di Po-

pressione della propria confusione, intefero i Giannizzeri , che volesse additare che si restringesse in Carcere, e però condotto Ofmano alla Cafa dell'Agà loro, fù raro, e miferabile spettacolo di vedere quel medefimo, che l'anno passato atterriva il

Mondo con un Efercito di tante migliaja di

ANNO Combattenti, fatto falire per forza sù la 1622 bardella d'un Alino dimagrato, pieno di fudore, e di lacrime, perduto il proprio preziofo Turbante, con un fuccido, e sporco datoli per carità dallo stesso sommiero, mar-

chiar fra le Turbe tumultuanti, che esecravano il fuo nome, come del più infigne ribaldo, e condotto così al famoso Castello delle sette Torri, su poi da Consiglicri, e dalla Madre di Mustafa per sicurezza del nuovo Dominio ordinato, che si strozzasse. Alla comparsa de' ferali esecutori egli fece l'ultime prove del fuo invincibile coraggio avventandoscli contro con graftiature, e

calci, mà finalmente foprafatto perì fotto il laccio nell'età più florida di ventun'anno, compatito per l'inabilità dell'esecuzione a propri configli, che concepiva troppo vasti, e che contrastati nella riuscita lo caricarono di sì lagrimevole infortunio; per altro di cuore costante, ardito, e risoluto, continente nel vitto, e nella fenfualità, mà come tali virtù non forgeano dal fonte illibato della vera Religione, hebbe seco l'indivisibile Collega, che ha la continenza mera, e naturale, della superbia, e della crudeltà. Fù per testimonio dell'esecuzione satta recato à Mustafà un orecchio reciso dal Teschio dell'infelice Ofmano, e pigliato da Draut di lui Cognato il potto di Primo Visire con la morte di pochi altri Ministri, & Ufficiali più sospetti, restò in calma il nuovo Dominio di Mustatà, che sepelito nella propria

prendere l'arte, e lo spirito di dominarvi. 27 In Persia il Rè Abbas nella varietà de' Ex Spord. suoi pensieri per lo più favorevoli a' Cristiani, Ex Follow mà sempre mai filli alla conservazione della 4 fua Setta Maomettana, fenza lume di tede Uccifone di Con Dio, direffe col lume del folo intereffe que Cai- di Staro le idee con gl'Uomini; ed havendo

inezzia fervì per ingombro di quel Soglio, dove haveva feduto due altre volte fenza ap-

per la permello a Religioli Carmelitani Scalzi di edificare un Convento nella Città di fua Residenza Ispaan, per solo compiacimento de Principi Cristiani, che voleva allettar feco in aleanza contro i Turchi, contraffe tale nausea dall'udire, che la loro Predicazione Evangelica faceya impreflione ne' propri Vassalli Maomettani, che già cinque di essi haveano ricevuto il Battesimo, e la Legge di Cristo, che ripigliando la sua naturale barbarie celata fino aliora da' riguardi politici; fattili arreftare, e riconofciuti coftanti Confessori nella vera Fede, ingiunse loro la in morre, che come primizie di quella Chiefa

novella ne rempi recenti ne rayvivarono le

glorie, delle quali fù sì illustre con tanti Mar. ANNO tiri l'antica. Si risentì ancora contro i medefimi Religiofi, e per la cagione fuddetta, e per havere impedito, che un fiatelio di Chozza Altun Mercante Siriano, e Cristiano non fi facesse Maomertano, come minacciava di fare, per estorcer denari dal fratello; perlocche il Rè sece sequestrarli in Cafa con Guardie, se ben poi dopò facesse rivocare il fequestro, e li reintegrasse nella

fua grazia. Nella Cina parimenti permise Dio, che quella novella Criftianità havesse argomen- Ex Servedo ti di essere aggregata all'Ovile di Cristo, Relati quando egli stesso difse, che farebbe distinto per li travagli , e strazi, che haverebbono i suoi seguaci sostenuti dalle Genti; perocchè havendo alcuni di quelle Sette, che diconsi di Palien Chiao, che consentono Perfeori nell'unità d'una prima cagione, ò fia d'un net de Cri-Dio, ò sia d'una Divinità, faccheggiate alcu- 🚾 ne Navi di Vettovaglie, da essi su subito caricata la colpa a' Crissiani per la sola similitudine della credenza di quell'unico, & imperfetto Articolo, levatefi le Turbe tumultuarie ad esclamare contro di essi ; tanto più che imperverfando li fuddetti depredatori havevano provveduta la propria fcclleratezza con riparo di vari luoghi forti, e con morte di varie persone, e passando il rumore concitato da luogo à luogo contro i seguaci della Legge del Creatore del Cielo, forto la quale l'ignoranza popolare comprendeya indiffinti, & i fuddetti feguaci di Palien, & i Cristiani, come frà Gentili Romani fu per lungo tempo confufa la Criftianità con l'Ebrailmo. Fù maggiore il rumore nella Provincia di Nanchin, dove havendo i Birri in una cafuale perquifizione della Cafa di un Cristiano rrovata la Croce con l'Immagine del Redentore, su subito arrestato col supposto d'esserreo, e seguace di detta Setta, e con la confessione spremuta da' tormenti, scoperti altri Cristiani fino al numero di trentalei, dopò vari strazi, e battiture sostenute sempre con la costanza dovuta a' veri Cristiani , e con addurre la oran differenza che corre frà la fuddetta Setta di Palien, e la Legge di Cristo, quanto vi è frà la perfezzione, e l'imperfezzione, finalmente da un Giusdicente su promulgara la fentenza, che si proibisse a' Cinesi di profesfar la nuova Legge d'Occidente, e che i Libri, e l'Immagini Cristiane si conservalse-10 nel Regio Tesoro; perlocchè i Missionari Gefuiti ricorrendo alla protezzione de'

Dottori Michele, e Paolo, essi pigliarono il

Выь

Tomo Primo .

cari-

ANNO carico d'illuminare le menti de' Maestrati, 1622 sopra la gran differenza ehe correva frà la

fopra la gran differenza che correva frà la Legge di Palien, e di Crilto, nafcondendosi frà unto per involari da quei furori che Turbe inca pez, e barbare peterfero pratricambio per la reità; trano più che il perfio perficurore della Fede Crittiana Xim era faltico al Supremo Carico di Colao, o bía Vicegrente del Re, e configilo la prudenza neceffaria à tale cautela per ifcoprire i fentimenti o o qual la Corre lavuelle fen-

tri i raguagli fudderti.

19 Nel Giappone, dove ictori fono incompara, zpan., rabilmente più fieri, produffe una fimile perna- ficcusione de Crititaln efferti moto più
fan pro- atroci, mentre indirizzandola quel Mafan fire invafati dallo fiprito mederimo degl'
fan il figurario cantro il Mifionari Appofolici,
ri il flugaroi contro il Mifionari Appofolici,

tro molti di effi, e particolarmente contro Pietro di Zunija Agofiliano, e contro Carlo Spinola Genovede della Compagnia di Giesì, ambedue chari per nobiti di profapia, e per fantità di vita, elfendo il primo figiliano del Marchede di Villa Marinea già avice Re della mova Spagna, «E il fecondo il primo di Carangie di Cenova, a i quali callo primo del Pamigle di Cenova, a i quali callo primo del primo del primo della primo di Carangia di Carangia di Legio di Carangia di Legio della di Carangia di Legio di Carangia di Legio di Largo di Lar

groffi pali di ferro nel loro mezzo, e recati-

si nell'abito Sacerdotale più sontuoso, e di

Cotta, e di Stola, come in atto di trion-

fanti, ò di facri Operari in una delle viù ec-

indrizzarono la perfidia del loro rigore con-

celse funzioni Ecclesiastiche, surono in ANNO Vomura, & altri nella Città di Naganfa. 1622 chi à suoco lento non consumari dalle fiamme, mà arsi dal respiro dell'ambiente infocato, fatti gloriofi martiri della Fede, indefesso particolarmente lo Spinola nella Predicazione della verità dell' Évangelio, infegnando, animando, ed intervorando i Fedeli da quella gran Cattedra del Martirio à profittarii del suo Esempio, nel qual numero ancora la crudeltà Giapponese assunfe Pietro d'Avila Francescano, e Sebastia- Alui Me no Quimura parimente Gefuita, il quale ciper la Fe tù il primo, che di quel Regno fosse insignito del Sacerdosio, trattato con non inferiore crudelta per effer nazionale; e scorrendo la stessa persecuzione contro altri Sacerdoti, e Religiosi non ne andarono esenti i Secolari , e le Femmine , anzi i giovanetti di età più tenera, ne' quali fi ammirò inflessibile lo spirito insuso da Dio della Cristiana fortezza, quando molti nell' età di dodici anni, e fino uno di dieci, fostennero gli strazi, e l'ultimo supplizio imperterriti, & impavidi nella Contessione di Gesù Cristo; che bene si ravvisò non discendere tanto spirito se non dal Cielo, che rende virile la sortezza ne' Soggetti più minimi, per raddoppiare, e confondere la fiacchezza de' più grandi , e de' più forti del Mondo: E ben profeguiressimo la distinzione de' loro nomi gloriofi, e fatti egregi fenza punto di tedio della lunghezza, fe non ci facelle rifervare il trattamento di Soggetto si eccelfo à tempo migliore, cioè quando il Giudizio della Santa Sede, che già ne hà assunta la disamina ci haverà certificati con maggior pienezza della verità.

### MARK MENNEN STATE VINNEN STATE STATE

# Anno 1623.

### O M M A R I O.

 Pene contro i Sortilegi, e Malefici. Privilegi della Confraternita di San Benedetto, dello Spedale de Pazzi, e de Cappellani Papali .

2 Reforma de' privilegi de' Patraffi Offervanti. Al-tri concessi à Certofini, & à quelli delle Seno.

le pie , ed a' Gesuati.
3 Usici del Papa per esaltare il Duca di Baviera al grado di Elettore dell'Imperio. 4 Eccitamenti alle moffe del Manifelt contro gli

Stati Austriaci per divertir le forze da Valle Tellina . S Deliberazione de Spagnuoli di dare in Deposito

al Papa la Valle Tellina. 6 Parere del Cardinale Barberino, che il Depo-

fito non fi accetti , impignato dal Cardinale Ludovisio. 7 Ricevimento, che il Papa fà del Deposito di consenso de Collegati.

8 Morte, e qualità di Gregorio Decimoquinto.

9 Affurzione, e qualità di Papa Urbano Otta-10 Promozione del Cardinale Francesco Barberino .

11 Bolle de privileri de Conclavisti. Di non alicware i Feudi della Chiefa . Di Sani Andrea delle Fratte . Dell'Indugenza Plenaria , e della Beata Margberita da Cortora.

12 Estratto del processo della Vita, e Miracoli di San Filippo Neri . 13 Estratto del processo della Vita, e Miraceli di

ANNO 'Anno ventefimoterzo del Secolo vie-1623 ne distinto dall'Indizione seconda.

▲ Il Pontefice Gregorio conofciuta Ex Ballos. la grand'improporzione della pena stabilita Rom. Te 4 dal Penitentiale di Teodoro, e dalla De-Proc contro l'empienitenze salutari, & alle censure, quando colui, che ne intenta l'enormità, trovasi per proptia elezione escluso dal grembo de' Fedeli, & Appostata della Fede, seguace del Demonio, e quindi più non rifente nè i timordimenti della cofcienza, nè il travaglio di esser membro separato dalla Chiefa, nè l'obbrobrio della propria colpa; E perciò ragionevolmente fratuì fotto il di venti di Marzo, che se per strade così detestabili, vi fose chi machinasse la morte adaltri, ò i malefiej, anche a' Conjugati per impedir loro l'uso del mattimonio, come rei del Tribunale della suprema Inquisizione, si confignafsero nel primo cafo di morte alla Corte secolare pet esser puniti con le più rigorofe pene degl'homicidi, e nel fecondo di

Sant' Ignazio Lojola. Estratto del processo della Vita, e Miracchi di San Francesco Saverio.

15 Spedizione della Caufa del Carcerato Cardinale Cleffelio

16 Morte de' Cardinali Montalto, Pignatelli, Serra, Sanli, Gozzadini, Sacrati, Ghe-rardi, e San Severno.

17 Dieta di Ratisbona . Decreso Imperiale , che costituisce Eletture il Duca di Bavicra .

18 Vittorie de' Cattoliei contro i Protestanti. 19 Moffe di Gabor contro Cefare non follenute da" V cocti.

20 Nuova Setta di Eretici della Rofa Ceridea. 21 Conciliabolo degl'Ugonosti in Sciaranten contro i

Rimostranti . Loro errori . 22 Setta degl'Illuminati. Loro errori, e pene. 23 Vioggio del Principe di Galles in Spagna per

trastato de Matrimonio con l'Infanta, V ano. 24 Querele degl'Inglesi per detto Trattato. 25 Morte del Doge Priuli. Correrie de Barbares-

26 Temulti in Costantinepoli , colmuti con denari

alle Milizie . 27 Altre ribellioni in Afia contro il Sultano. 28 Deposizione de varj Ministri, e trattati per quella del Sultano.

29 Careerazione del Sultano Mustafà, ed efaltazione di Amurat Quarto.

impedimento malefico a' Conjugati, fi ri- ANNO chiudessero in carcere perpetua, facendoli 1623 per clemenza schiavi della Chiesa, quando essi per elezione eransi fartischiavi del Demonio. E fiorendo in Roma la Confraternita di San Benedetto, e di Santa Scolastica, eretta dall'antecessore Pontesice, da che ella componevali da'feguaci di quel gran Patriarca Padre d'immensa prole spitituale, con-Compagna cesse Indulto alla medesima sotto il quarto sedeno. giorno di Febbrajo, che con preminenza di Atchicontraternita fosse maggiore dell'altre, con l'aggregazione, e patte cipazione di tutti i propri privilegi; ed onotando parimenti l'Arte de' Scultori fotto l'invocazione de' Santi quattro Coronati, concedè à quei Ed Josella Ftatelli la Chiefa Parrochiale di Sant'An- degl' Sont drea de' Funari, trasferendo le ragioni Parrochiali, che vi fi csercitavano all'altra di San Niccolò; e come non vi è Padre, che habbia carità più indistinta verso ogn'ordine di persone, di quel che sia il Sommo

Pontefice Vicario di Cristo, che sù la vera

carità; ne applicò Gregorio gl'efferti fotto Bbb 2

#### ANNALI DEL SACERDOZIO.

ANNO il di dieci d'Aprile à follievo dello Spedale de-1623 poveri impazziti, dando facoltà al Cardi-Et allo See male Scipione Borghese Protettore del medemo, di prefiedervi con giuri(dizione ancora coattiva; & havendo Gregorio Decimoquarto, ammefii alla partecipazione di

molti honori, e Privilegi, i propri Cappel ai del lani, quafi confimili à quelli, che godono i Conclavisti, sotto l'undecimo giorno di Aprile furno estesi à favore de Cappellani ferventi alla ftessa persona di Gregorio.

A Regolari convenne ancora portate i riflessi, e le Riforme, particolarmente rifde Provincia petto agl' Offervanti di San Francesco, fià apli Ottora: quali godendo molte prerogative lefive della disciplina regolare, quelli che trovavansi nel grado di Paternità, ò di Precedenza, eranfi moltiplicati con tant'eccesso i Privilegi, & i privilegiati, che non più il merito de' icrvizi prefiati, coffituivano tali quei pochi, che le cossituzioni riconoscevano per benemeriti, mà la petulanza de chieditori coll'interpolizione de' mezzi più pollenti, hayeva riempiuti i Chioftri d'esenti, verificandofi dal fatto, che non fù cafuale, che nella compilazione delle Decretali il titolo de' Privilegi fi accoppiatle all'eccefio de' privilegiati, e si connumeratte frà delitti del Foro Ecclesiastico, e però sotto il giorno terzo di Febbrajo, abbolì Gregorio tutte le preminenze, che provenivano dal Privilegio, salve quelle, che non erano state im-

wileside' petrate dal merito . Et acciocchè la Congregazione de' Certofint, che nell'auflerità della Regola lià in compendio tutto il più rigido di quelle di ogn'altro Ordine Regola. re, à fine di comprovare con perperuo testimonio tanta vetità, tù loro con Bolla dello stesso giorno data la patrecipazione di qual si fia Grazia, e Privilegio concefio ad ogn' altra Religione, anche mendicante; cc acciocchè il Fondatore del medefimo, San Brunone, fosse con la venerazione dalla Chiesa riconosciuta la benemerenza, che essa le protellà, fotto il giorno diciasette del detto mese, tù imposta la Celebrazione della di lui festa con Messa, & Ufizio speciale sotto il rito semidoppio. E riconoscendosi, elie E) Che il litto letticoppio del Cherici delle Scuole pie dichiaravali utili propagini della Vigna del Signore, affegnò loro Gregorio fottoil di ventitre dello stesso mese luogo, e refidenza propria in Roma, concedendo loro la Chiefa di San Panteleo con trasferire le ragioni Parrocchiali à quella di Sant' Eufta-

chio, di cui era già membro; & havendo

già il Cardinale Pietro Aldobrandino Pro-

tettore de' Gefuati di San Girolamo fonda. AN NO to il Noviziato nella Chiefa di San Giovan. 1623 ni, e Paolo, la Bolla uscita sotto il di ven- Rea Gestatidue d'Aprile, recò à detta fondazione il vigore dell'Appottolica confirmazione

Ne pungeya l'animo di Gregorio minor follecitudine per le contingenze temporali, Ex 2111516 dalle quali poteva la Religione Cattolica ri- Neglis, c levare vantaggi, ò riportare aggravi, e per ciò all'unfe il penficro di dare opportuna regola à quelle della Germania, dove fattofi reo per tanti capi di Ribellione della Maestà Imperiale Federico Elettore Palatino, & efsendofi con le teplicate sconsitte, che già phi del la haveva fostenute, confeguita morale cer beer f tezza, che le sentenze da pronunciarsi contro di lui non poteyano caderpiù yane, e vienehe però era imminente l'adunanza della Dieta in Ratisbona per terminarfi la cauta con la formale depofizione del medefimo dalla Dignità Elettorale dell'Impero, pensò il Papa di raddoppiare il vantaggio alla Religione Cattolica, non folo con infiftere per la privazione, e deposizione da quel grado dell' Etetico, mà perchè ne fosse inveflito un Principe Cattolico, che non folo nella vacanza della Corona Imperiale potelse promovere à quella Dignità un benemerito della Sede Appostolica, mà in ogn' altra contingenza, nella quale il Collegio Elettorale, dovelse assumere discussione di affari convenienti alla Religione potesse quel voto sperarsi savorevole, come ancora dalle promesse di Papa Paolo suo Antecessore era stato allettato Massimiliano Duça dı Baviera , ad operar virilmente colle proprie Armi all'oppressione del medemo Palatino, fecondo che era fuccesso nella gloriosa impresa di Praga, parea consonante ad ogni equità, che del dispoglio del Ribelle debellato, se ne investisse il debellatore benemerito; e quindi incaricò con le più vive premure al Nunzio Appostolico, acciocchè infervorando gl' ufizi a prò del fuddetto Duca, desse loro lo fpirito, e con le ragioni del fangue, che havendolo fatto nascereattinente alla Famiglia Palatina, non si diminuivano alla medema i pregi, mà conservavansi, trasserendogli in un Congiunto della medefima. Così ancora da' riguardi importantifiimi della pietà, e fervore, scmpremai palesato eostante nel zelo per la Cattolica Religione dalla Real Fantiglia di Baviera, l'ingrandimento della quale riconofcevafi proprio della ftessa Sede Appofolica; e come la fopradetta degradazione di Federico non poteya spetarsi im-

AVNO mune da gagliardi coutralti, egli cibiva turta l'autrorità del Pontificaro, tutto l'oro dell'Earno Apptoliolo, tutta la fora dell' Armi, che poteva contribuire il Dominio temporale della Chiefa, si mueltando on replicate lettere, & ordini di ferventiffine premure, quelti tufci no riufcirono yazi, particolarmente accoppiandovi la congiuntru dell'intereffici del mechino Imperatore

Ferdinando, come riferiremo.

Non efibiva però fperanze si chiare l'antivo perozio della Valle Tellina, per cui

retina percui con españo della Valle Tellina, per cui con españo della Valle Tellina, per cui con españo della Gillectradine, anni provocata dalle militario della Gillectradine, anni provocata dalle militario della Gillectradine, anni provocata dalle militario della Vigina con concluti na Lega con fiftello Rè di Francia, ecol Duca di Saroja, leconvenioni della quale frittirio fero di perfiftere con ogni oftile vigore, acciocchè 1 Spagnuoli retitulifore ciò che haria

ciocche i Spagnuoli rettituissero ciò che havevano occupato nella Valle Tellina, e ne' Legs contro Grisoni, al quale effetto si apprestasse un' Brill Per la Esercito di presso quaranta mila Combattenti à spese communi, di più, che coll'effettivo assegnamento di trecento mila Scudi annui si eccitasse il Conte di Mansselt à danneggiare altrove gli Stati Austriaci, ò di accorrete al foccorfo diquello de' Collegati, che per avventura folle attaccato dall' Armi Castigliane; E benchè si tosse desiderato, che il Corpo intero della Repubblica Elyetica, per cui principalmente eccitavasi tanto movimento, entrasse nell'aleanza, gl'ufici del Governatore di Milano, e del Nunzio Appostolico ne lo distolfero à fine di poter fare gl'ultimi esperimenti per confeguire una ragionevole concordia, prima che si precifo, e folenne impegno la rendefse più malagevole; perlocchè accingendosi i Collegati ad operare da sè medetimi, fu dal Rè Luigi, edal Duca di Savoia fatta foedizione del Signore di Monsù Rò, edel Signote di Bos in Olanda, dove trovavasi all'ora per follecitare il Mansfelt ad affaltare gli Stati Spagnuoli, e particolarmente la Franca Contea, che occupata interrompeva la communicazione frà i loro Statidi Fiandra , & Italia , e come Regione proffima alla Rezia, dove l'operazione principale dovea arrentarfi, così il Mansfelt fenza Stati, e Terre del suo Patrimonio, fattosi fondo di opulente affegnamento il proptio credito, con un'Esercito per così dir volante con la fede venale, col fervitio mercenario entrava à mescolarsi con le Corone ad esigerne

estimazione, benchè in fostanza fosse essa

poco migliore di qu'el che sia il conto, che ANNO fà un'irritato ne' desiderj di una vendetta, 1623 negl'insiliti della quale hà slima per un sicario, del quale la ragione libera dal surore hà poi abborrimento.

Polti per tanto in gravissima agitazione i configli de' Ministri Spagnuoli da un opra- Extre ett. re si rifoluto de' Collegati, frà quali la vicinanza de Veneti, e del Savojardo rendeva. Delacafi moletta, e confiderabile, quanto la vatta ricce del Re potenza del Rè Francese, configliarono il deposito la Rè Filippo à giustificare appresso il Mondo, as in mano rette, esante le di lui primiere intenzioni ne' movimenti della Valle, cioè di haverne procurata la calma al folo fine di proteggervi la Religione Cattolica, che ivi era vacillante forto all'oppressione dell'Eresia, e che però dovea ratleguare quei difcepoli protetti fin all'ora, perché non follero deviati dalla verità, al Maestro della Cattedra Romano Pontefice, ad effetto, che occupando i luoghi con le proprie Armi, anzi con le forze temporali delle proprie Milizie armafie il proprio magistero per sarne riverire i cenni per stabilimento de Sagri Riti, e per abbattimento dell'Erefia, che farebbeli posta in fuga fotto il Dominio del Papa di lei principale inimico. All'onettà di quetta Sagrofanta appatenza accoppiavafi l'utile dell'ulteriore ragione; attefocchè non potendo il Papa nella debolezza delle forze tempotali, & in Regione tanto remota dal suo Stato ricevereil Deposito della Valle, se non con pochiffime Schiere, non effendovi in effa Forti valevoli ad istabilire il possessore contro ogni aggrettione ancor mediocre, eracerta la facoltà, e l'arbitrio de' Ministri Spagnuoli di ripetere il Depofito à loro piacimento, edi scacciare anche con soli cenni le Milizie Papali.

Recatafi questa deliberazione del Rè Cattolico à Roma nel tumulto de' timori. e de' dubj, checagionava l'accennata Lega de' Francesi, e Veneti, parve alla mente confusa, & atterrita di Gregotio un raggio Pentestiti di luce celeste, che gl'additasse la traccia del Papa à più ficura per declinare dall'occasione d'un 10 Depoiss. imminente Guerra frà le Corone, con tutto ciò, come tramifchiavali frà le voci d'approvazione, ancor quella di censura, che egli cercaíse imbarazzi impropri alla propria dignità, & occasione di perdere l'aspetto venerabile, e paterno d'indifferente, deputò una Congregazione de' Cardinali più provetti, e (perimentati nelle contingenze di Stato, acciocchè esaminassero, se effettivamente era dicevole alla Maestà del Pontifi-

ANNO cato, e profittevole alla pace, che si deside-1623 rava, l'accettare detto Deposito; perlocchè Partir in raccoltafi detta Congregazione, il Cardinale Maffeo Barberino Soggetto di altiffima capacità fù di senso, che il Papa non dovesse caricarsi di un tal imbroglio per declinare da un cimento, nel quale ogni caso potea toglierli la necessaria prerogativa, con la quale rendevasi venerabile, di Padre comune de' Principi Crissiani . Havere con quetta i Papi passati gloriosamente, sedato turbolentissime Guerre, e proposti partiti col credito di neutrale trà i Rè; haverli unitamente ancora efibita la Pace, e rimaner funella la memoria di Giulio Secondo, che haveva voluto farfi Partegiano, e fazzionario nelle contese de' Rè Cristiani ; e quindi doversi riflettere, che non essendo la Valle Tellina da pigliarfi in Depolito, come gioja da poterfi racchiudere in uno ferigno, mà uno Stato di molte Terre tutte deboli, benchè fosero presidiate dalle Milizie Papali, rimaner sempremai esposse à al furore degl'Eretici, inimici perpetui della Sede Appollolica, ò all'incursione dell'Armi collegate, ò à quella medema delle Spagnuole, se per avventura loro complisse di ripetere di auttorità propria il Depolito, che verifimilmente saceasi per sola pompa. Essere Idea più nobile il prefiggerfi la gloria di poterfi affacciare col credito di neutrale à comporre le fedizioni, che à pigliar parte in esse, per sostenete la persona non giata di Depositario, che non sarebbesi satto senza interesfarfi, quando erafi libero, e fenza farfi avyerfario, quando il proprio grado cofituiva il Papa Padre indifferente. In contrario parlò

veo dei il Cardinale Ludovico Ludovisio, il quale nale, sù la base, che una delle principali imprese he d Depe-in 6 scenii, del Ponteficato Romano fosse l'abbattimento dell' Erelia, infifieva non poterfi atterrire chi la professava in forma migliore, che - ricevere il Deposito della Valle. Far loro vedere, che gl'infulti fatti a' Cattolici non lasciavansi invendicati, màche davasi in potere dello stesso Sommo Pontesice quello Stato, entro il quale erafi attentato, & à questa inspezione spirituale accoppiarsene altre temporali, per le quali non apparisse mai degno di lode il rifiuto di ricevere Stati in Deposito, mentre le contingenze del Mondo poteyano addurre tali rincontri, che il Papa senza taccia di cupidità havesse il possessio della Valle, e ne ritenesse il Dominio per proprietà in tanta vicinanza degl' Eretici di lui nemici. Che gl' Elettori dell' Impero ricevetteto da Carlo Quarto in im-

pegno alcune Città di Germania per cento ANNO mila Fiorini, e pure ancora le ritengono; Così parimente i Fiorentini da Eugenio Quarto, il Borgo di San Sepolero; Così Gio: Terzo Rèdi Portogallo impegnò le Molucche à Carlo Quarro; Così i Cavalieri Teutonici la Livonia alla Repubblica Polacca; e variandosi la disposizione delle cose, mai più i suddetti Stati sono usciti dalle mani di chi gl' occupò con l'honestà de' fuddetti titoli; fopra de' quali riuscire ancora più onesto quello del Deposito, che ipontaneamente volevati fare appresso la Sede Appostolica , la quale essendo immortale poteva ben darsi il caso, che la morte de' Principi discrepanti la lasciassero in Dominio perpetuo di quello Stato, che se le dava in Deposito provisionale, e che perciò non poteva rifiutarfi da un Papa zelante della Religione Cattolica, il di cui vantaggio era così palefe, e da un Principe amante dell' ingrandimento della Chiefa, che parea tanto verifimile. L'arbitrio, che permetteva Gregorio, può dirsi illimitato, sopra l'intere appartenenze del Pontificato al Nipote; impreife nella mente degl' altri Cardinali dell' eena il De Adunanza quella estimazione al favellare poisodi detto Cardinale Ludovisio, che suol sempreesser compagna della gran fortuna, che asconde tutti i diffetti del fortunato; contutto ciò gl' aderenti al parere del Cardinale Barberino impetrarono, che almeno il Deposito si accettatic dal Papa di consenfode Collegati, ed in particolare del Rè

dı Francia Fù per tanto participata la risoluzione di aderire all'istanze di Spagna al Signore di Sil- Affonte che leri Ambasciatore Francese in Roma, il vi dil'Anione di quale Zio del Segretario Pisciò imbarcato Francia ne nelle speranze di avvanzamenti à Dignità ordini del Ecclesiastiche, nè diffidente di Spagna pigliò il carico di riportare l'assenso del Rè Luigi, à cui con la velocità di Corriere recò le sue istanze ne' primi giorni di Maggio. Parve intempestiva la proposizione al Rè, e non immune da quegl'artifici, che già haveva sperimentati indivisibili da'partiti altre volte propofti; mà appoggiando à contortarlo il Pifciò, fentito anche l'Ambafciatore Veneto, ingiunfe à Silleri di lasciar correre il Deposito, purchè entro lo spazio del mese di Lugliosi potesse in comune concordar la differenza, e demoliti i Forri si promettesse dal Papa l'unione delle proprie forze a' Collegati, in caso che gli Spagnuoli non dassero le ragionevoli foddisfazioni; mà occupati tutti i Parenti, e Ministri del Pa-

ANNO pa dal fervore dell'istanze del Rè Filippo anelante à vedere la Sede Appostolica impegnata à discarico dell'occupazione fatta dall'

Armi sue della Valle Tellina, per havere anche permeffe le Nozze della Principeffa di Venosa col Nipote, che recava in dote uno Stato nel Regno di Napoli, non folo fù esceuito con celerità l'effetto del Deposito , mà dispose l'Ambasciatore Silleri ad acconfentirvi fenza le condizioni prefiffe dal proprio Rè, le quali nè pure furono valevoli à foftener l'iftanze della Repubblica Venera,che col mezzo di Girolamo Soranzo Ambafciarore straordinariosece portare di intera premura à Gregorio, inabile ormai à riscuoterfi dalle promesse fatte da' Nipoti, ne' quali era l'arbitrio di obbligarlo, se non di ragione, certamente di fatto. Fù dunque posto in concio un Battaglione di mille, e cinquecento Fanti, e cinquecento Cavalli, acciocchè fotto il Comando di Orazio Lu-

dovisio tratello del Papa Duca di Fiano pasfasse à ricever la consegna di tutte le Terre. e Fortidella Valle Tellina, e perchè egli nell'inezia delle proprie qualità non haveva capacità per tanta direzzione, fù appoggiato dalla folerzia del Cardinale Ludovisio, al configlio di Uomini di valore, e parti-

colarmente al Marchese Niccolò de' Guidi da Bagni, principale Barone della Provincia di Romagna, che nell'oscurità del volto poco degno della chiarezza del fuo fangue, havea lucido intelletto, e prudente condotta, se bene poco illuminato di dottrina. E benchè i Paesani al comparir delle prime Schiere Pontificie fi palefaffero restij à riceverle, contutto ciò le minaccie del Governatore di Milano appianarono le disficoltà tutte ; tanto più , chel'Arciduca Leopoldo haveva drizzato un Forte allo Steich, e dall'Impero erafi data in Feu-

do la Valle di Mussocco alla Famiglia Trivulzia di Milano, per cinger di catene i popoli della Valle, che restò incontanente tuttain potere della gente del Papa. Ma non potè fostener lungamente nè

Ex 014011 quel commando, nè il Deposito il Duca di Marchefe di Bagni, tornò à Roma per la grave malatia del Papa. Era egli viffuto da moltianni in quà con falute sì fiacca, che ben fea ce temere fin da principio del suo Pontificato, che ne dovesse succedere pur troppo celere il termine, mentre diminuendofi vifibilmente il calore naturale, finalmente l'ottavo giorno di Luglio finì di vivere con

fama di integerrimo, retto, e zelante Princi-

pe se havesse nel Principato salvata la gloria ANNO propria dalla confusione con l'interesse dell' ingrandimento della Famiglia, il quale in foltanza è il più enorme pregiudizio, che rifenta l'interesse individuale, e proprio de' medefimi Papi, e quel della Chiefa, che come loro Spofa hà la stretta attinenza con esti, e non co' Nipoti, che disciolti da ogni riguardo con la morte del Papa fi godomoria della sovverchia indulgenza del Zio, fe fi è mostrato più amante dell'interesse loro, che della propriagloria; e però tacciato eglià questo titolo, che nella moderazione, anzi demissione d'ogni s'entimento havesse quello di una totale conformità a' fenfi della Monarchia Spagnuola, pur ne fopravive la memoria eternamente commendabile per le due massime imprese satte da lui, cioè del Collegio da propagarfi la fede, e

delle regole per la più libera elezzione de' Papi, una delle quali hà per oggetto l'accrescimento del Gregge, e l'altra la miglior fcielta del Paftore. Fù egli di flatura mezzana, di colore cedrino, di forze deboli, mà d'ingegno vivace, discreto, e pieghevole , capace d'ogni scienza, mà sopra rutto della Legale, nella quale la profondità, che ne acquiftò non lo sposò mai indissolubilmente à quella oftinazione nelle proprie fentenze, che è quasi universale in ogn'uno di quei Professon, che par sempre portar seco il tufo delle fcuole nella giurata difefa di ciò che

stimarono giusto, benchè non sia. Compiutofi alla celebre pompa de' di lui funerali, entrarono i Cardinali in Con- Es For clave con universale rimore, che la nuova la tiformalità de' Voti scritti dovesse maggiormente prolungar l'Elezzione, sù la verisimilitudine, che pretendendo ogn'uno in persona propria, haverebbe nell'arcano del proprio voto fempremai cercato in fpazio più difufo opportunità più propizie alla propria fortuna; màil fuccesso imentì il pronostico, mentre numerosa sopra ogn'altra la fazzione del Cardinale Scipione Borghefe, eripiena di Soggetti eminenti per capa: a cità di quell'altifiimo grado, data l'Ele vill. zione a' Capi dell'altra fazzione del Sogget-

to trà essi, scielsero di total concordia il Cardinale Maffeo Barberino, che nell'atto medefimo dell'Elezzione diè faggio di quella mente cospicua, e fortezza di cuore, che furono indi le basi del suo Pontificato: Perocchè essendosi nel ricevere le Cedole de Vori scritti avanti i Cardinali Scrutatori fmarrita una, pronunciando il Cardinale

ANNO Farnese non ostare il difetto, perchè con-1623 tato anche contrario il Voto mancante, tutti gl'altri rimanean favorevoli, mà intrepidoil Cardinale Eletto ad un cimento sì ar-

duo di fortuna, come se egli non fosse curantedi conservare lo acquistato, appunto come Imperatore della stessa sortuna perchè lo secondasse costante, volle soggiacere a' Voti di nuovo, che riusciti parimente favorevoli, accettò all'ora il Papato il festo giorno d'Agosto col Nome di Urbano Ottavo, e con quella chiarezza di fama, che gl'

haveva stabilita l'esercitio incorrotto di tan-Sur qualità : te Cariche, e Legazioni per la Sede Appostolica; cioè di esser Uomo col carattere proprio delle menti fublimi, di non divertirfi dalle cofe grandi per applicazione delle picciole, mentre nell'amenità della Poesia, che egli professava in eccellenza, haveva i lumi delle scienze più gravi, e protonde; nell' affabilità, e benignità popolare haveva gravità, e macstà ne' tratti, e nel sembiante; nel brio dello spirito, fortezza di petto, e giustizia incorrotta, tutto adornato da un' eccellente coanizione delle cofe di Stato, il che fece mericarli gl'applaufi anticipati per l'ottimo reggimento, che ne sperava la Chiefa, còme effo ne adempì l'espettazione, assumendo per segno espressivo delle sue vir-

gea il rimedio era quello della Valle Tellisoi find in. na, nel quale lagnandofi, che l'Antecefvalle Telli- fore havelle impegnata la Chiefa, e la di lui stessa persona in forma irretrattabile, confessava però di non potere ad un tratto uscirne, e convenire per forza di mantenere il Deposito anche con dispendi impropri all'Erario Pontificio, e tanto raffermo agl' - Ambasciatori Veneti Francesco Erizzo, Raniero Zane, Girolamo Soranzo, e Girolamo Cornaro, venuti à rendergli ubbidienza à nome del Senato , promettendo di non preterire apertura alcuna, nella quale egli potesse ritirar la propria riputazione con ficurezza della Religione Cattolica, e

tù , di pietà , e di fortezza , le parole:

In Domino sperans non infirmabor . E co-

me il negozio, che presentaneamente esig-

la primiera forma. Mà per proyvedersi d'ajuto à portar la mole del governo, e provvedere infieme la Chiefa di lume nel Conciftoro del fecondo motione giorno di Ottobre, efaltò al Cardinalato Francesco Barberino Figliuolo di Carlo suo Butterito Fratello, e di Costanza Magalotti; e Ni-

pote maggiore, e più degno, egli meritò le primizie della di lui beneficenza doppo

con riftabilimento delle cose de' Grisoni nel-

glistudjdi Teologia, e Filosofia nel Colle. ANNO gio Romano, e doppo la laurea del Dotto- 1623 rato confeguita forto l'istruzzione di Bernardo Guglierlano da Monte Savino , con applauso universale della Corte, la quale nell'età di lui di ventisei anni ben prevedeva, quanto dovevano riuscire sublimi le virtù , le quali traspiravano nella santità de' costumi, nella gravità delle azioni, nella rettitudine del giudizio, quando ne fosse l'esercizio loro maturato dal tempo, come così egli adempì, e superò di gran lunga l'espettazione medefima.

Quanto al regolamento della Curia Romana, fu il nuovo Papa liberale fotto il dì medemo della di lui Elezzione de' foliti Tem. Privilegia' Cortigiani, & Ufiziali flati par- Privilegi bi tecipi de' disagi del Conclave, estendendosi ancora ad honorarne i Vivandicri, ò fiano Scalchi fovraintendenti all'Annona di quella cospicua Comunità, che se bene carcerata è il fiore di tutta la Chiesa Universale, e passando da conceder Privilegi à dar le Leggi di rigore, la principale fù quella del trentesimo giorno di Settembre, con la quale raffermando la Costituzione di Pio Quinto, Di non e di altri Pontefici, proibì il difmembrarfi qual fi fia picciolo luogo di giurifdizione dal sett. patrimonio della Chiefa, perconcederlo in Feudo fotto qual fi fia pretesto, anche di rimunerazione, ò di compensazione di mercede; e fotto il giorno diciotto del mese di Ottobre, honorando la Nazione, e Proyincia, nella quale era nato il Patriarca de' minimi San Francesco di Paola, ordinò, che il Convento di Sant' Andrea delle Fratte di Roma, accresciuto di forze coll' Ere- Dele dità di Giovanni Pinullo fosse Collegio per " la Nazione Calabrefe, e che venifse diret- la Frana to da' Superiori della medefima Provincia: E come egli desiderava gl' ajuti celesti perottima direzzione del suo Pontificato, ordinò forto il giorno de' dodici del medefimo mese l'Esposizione delle Quarant'hore con Indulgenza Plenaria per i Fedeli dell'uno, e l'altro sesso in sorma di Giubileo, già che la vicinanza dell' Anno Santo configliava l'astinenza da tale titolo, per non avvilire nell'uso troppo frequente appreiso gl'Uominiquel che per la preziofità del Teforo è sempre raro ; e come per Decreti Appostolici di Leone Decimo, Bonisacio Ottavo, & Eugenio Quarto, erali permesso il recitamento della Messa, e dell'Ufizio Uficio della della Beata Margherita di Cortona al Clero di quella Città, ne fù esteso privilegio fotto il di tredici Decembre à tutto

l'Ordi-

ANNO l'Ordine Francescano, nel quale era essa 1623 viffuta Monaca del Terzo Ordine.

E come già riferimmo havere l'Antecessore Pontesice ascritto al numero de' Ex Bullar Santi Confessori il Beato Filippo Neri, fenza haver poi per la stretta estensione del rimanente de suoi giorni potuto divulgare Diracco del l'estratto de' Processi compilati con le debireceiodel te folennità della ragione, e con le oppor-

Vin Vin tune contradizioni del Promotore della Fede, stimò Urbano lo stesso primo giorno della fua Afsunzione far detta pubblicazio-

ne con particolar fua Bolla, nella quale afferifce, esserti già da Paolo Quinto ad istanza del Rè Cristianissimo Luigi Decimoterzo, della Reina Maria di lui Madre, del Senato, e Popolo Romano, di Massimiliano Duchi di Baviera, di Carlo Gonzaga Duca di Nivers, di Ferdinando, e Cofimo Gran Duchi di Tofcana, di Cristina, e Catterina loro Moglie, e Madre, e de' Preti della Congregazione dell'Oratorio, con tutte le folennità de' maggiori giudizi, afsunte le debite informazioni, difentioni, e oppolizioni del Fisco, à relazione prima del Cardinale Bellarmino, e poi del Cardinale Pietro Paolo Crescentio intorno a' meriti del medesimo . Indi haver Gregoriodi lui fuccessore pronunciato il Decreto Appollolico, doverfia feriver fra Santi il detto Beato Filippo Neri per le di lui egregie, e fante virtù; perocchè nato egli l'Anno millecinquecentoquindici nella Città di Fiorenza da Franceico Neri, e Lucretia Soldi, fù sì innocente l'età fua tenera, che denominato il buon Filippo, merirò la prodigiosa preservazione della vita. quando caduto nell'età di otto anni in un fotterraneo col Giumento, che cavalcava, fotto l'eforbitante peso, elle doveya opprimerlo, rilevossi illeso, e trasmesso dal Genitoreormai adulto a San Germano, perchè dal Zio ricco confeguisse capitale per trassico, havutolo nella fomma di venti mila Scudi, ne rifiutò l'efercizio, paffando à Roma allo studio della Filosofia, e Teologia; e mentre che la mente illustravati di quelle notizie, il corpo fottoponeasi alle più rigide austerità, e più scrventi orazioni, con amar Dio sì intenfo, che eollo spezzamento di una costa hebbe libero adito il suo cuore a'refrigeri propizianti per viverealle radoppiate fiamme, che divampavanlo, dall' eccesso delle quali accesa la carità verso i profiimi ne impiegò gl'effetti à dar stimolo per la tondazione della Confraternita de' Pellegrini, e convalescenti à Ponte Sido, e fatto gia Uomo nell'età di trentafei anni per

Tomo Primo.

commandamento del Consessore promosso ANNO al Sacerdozio, affunfe il caritativo Carico 1623 di ascoltare le Confessioni alla Chiesa di San Girolamo della Carità, e parendoli angufto il Campo da trayagliar per la falute dell' Anime, meditò di paflare nell'Indie, mà perfuafo da un Certofino di fanta vita, fu fermato à credere, che la di lui India era Roma, dove non mancavano mostri di vizj da opprimere, Infedeli di opere ree da convertire, Ebrei da illuminare, Eretici da difingannare, come i fuccessi pienamente comprovarono, anche rifretto all' Opera d'oro degl' Annali del Baronio suo difcepolo, stefi sù i vivi stimoli che cgli ne diede; facendosi sondatore, con l'auttorità di Gregorio Decimoterzo, della Congregazione dell'Oratorio nella Chiefa di Sauta Maria, e San Gregorio della Vallicella, nella quale i Preti fono tenuti à procurare con la parola di Dio, e col loro esempio la falute dell'Anime, come egli ne diede un esempio sì chiaro, che dette le ore tutte della sua vita all'ajuto de' Prossimi, nessun momento al proprio commodo, con pregiudizio di quel ripolo, che per necessità esigge il vivere, mà allettando la gioventù all' opere pie ,alla compassione diffusa in lacrime della passione del Signore, à visitar le Carceri, e gli Spedali, ò Infermi, ò le Chiefe, ad havere invitta fortezza per le tentazioni, pietà à soccorrere i poverelli, e miferabili Donzelle, col merito delle quali azioni potè impetrar da Dio, che un Angelo in apparenza di povero li domandaffe foccorfo. La purità de fenfi fù in lui sì illibata, che ne recò incontaminato il giglio al fepolero, fostenuta nelle battaglie dall'austerità del vitto, dalle penitenze, eda' conforti del Santissimo Pane Eucaristico . L'humiltà fù sì profonda, che rifiutò le primarie dignità della Chiefa, e propoftafi l'eccelfa Idea del Patriarca degli humili San Francesco d'Affisi, deponendo ancora due anni prima di morire la fovraintendenza della propria Congregazione; la patienza nudri sì intrepida, che mai eftorfe querele dalle di lui labbra qual fi fia funesto accidente, ò dolore del fuo cuore, meritando in fomma letizia, e rassegnazione in Dio dalla di lui Clemenza, Estafi, Ratti, e doni di Profezie, e di celesti visioni nell'Ostia Sagrata della gloria de' Beati, e della Santiffima Vergine, che sostenea con le mani le ruine del Terto della propria Chiefa, apparendo à molti in vari luoghi in un tempo medefimo, come accadde a Cattarina Ricci Mo-

386 ANNO naca di Prato in Toscana. Nè su meno insigne il dono de' Miracoli , mentre al fegno di Croce liberò da lunga febbre Maria Felice di Caftro Monaca in Torre di Specchi; da'dolori della Chiragra il Pontefice Clemente Ottavo, ed il Cardinale Baronio da quelli di stomaco con farli mangiare il Citruolo. Ad Eugenia Manfueti da Collifcepoli rifanò l'ulcere del nafo col folo tatto del proprio Mucatojo. Al Figliuolo di Paolo Fabrizio de' Massimi gia desonto restituì la vita, perchè purgato con la Sagramentale Contessione moralle meglio di prima, come egli meglio di tutti il di ventifei di Maggio dell' Anno millecinquecentonovantacinque paísò con tutti i Sagramenti agli eterni ripofi, fufleguito il funerale da un general concorfo, e da nuovi Miracoli, e con foaviffimo odore ed incorruzione doppo fette anni del fuo Cadavere - Attefoochè Felice Sebastiani col tatto del di lui capello rifanò da ulceri antiche; un Bambino rifuscitò pesito senza Battesimo, perchè ne fusie asperfo. Settimia Avi ricuperò un occhio perduto à colpo d'un ferro rovente. Giuseppe Sermeo con la fola venerazione d'un panno di lino superò un constitto del De monio, e della Carne; così anche Vincenzio Vallefi; così Drufillo Fantini, e Leonardo Rovelli con apparizioni visibili si rifanarono da invecchiata infermità. Così Claudia Grignani colla visita del di lui sepolcro. Così Gio: Battifta Meffia dell'Ordine della Mercede, che infermo in Napoli nel punto medefimo, nel quale facea rendere onore al di lui Altare in Roma guari dalla complicanza di trè morbi letali, che opprimevanlo à morte. Perlocchè rifultava à Gregorio si palese la giustizia di haverlo

Nel giorno medefimo pubblicò ancora Pa Tielle. Urbano per Bolla l'altro Proceflo della Canonizazione del Beato Ignazio Loiola, fatta gia ad istanza del Rè di Spagna Filippo Se-Ettoro del condo, e Terzo, di Massimiliano Secondo li Via , e eletto Imperatore, di Margherita, di En-National di rico Quarto Rèdi Francia a Paolo Quinto

come tale.

Pontefice, che riconosciuta con la debita tolennità la fussistenza de' meriti del medefimo, per configlio, e voto della Sacra Ruota, e de Cardinali Preposti a Sacri Riti, rinovate le islanze dal Rè Luigi di Francia, dal Duca di Baviera, da Ferdinando Imperatore eletto, per relazione in

ascritto il di dodici Marzo dell'anno passato

trà Santi Confessori, che imponeasi à Fe-

deli il debito di venerarlo, e di invocarlo

dal Monte, erafi fervato l'ordine delle cose, e rigettate le opposizioni Fiscali procedutoà decretar l'azione fioale di detta Canonizazione. Era nato detto Beato Ignazio da nobile Profapia nella Terra di Afpaita Diocese di Pamplona l'anno millequattrocentonovantuno da Beltramo Lojola, e Maria Sanchez, esatto giovaoetto fu mandato fra Paggi del Rè Cattolico Ferdinando e poscia militando al di lui servizio nella difeia di Pamplona, percofiodal colrod una bombarda, ne dolori di quella cura fatto proponimento di mutar flato passò alla venerazione della Beata Vergine di Monferrato dell'Ordine di San Benedetto nella Diocese Viciense, e doppo nella Terra di Manresa al servizio di quello Spedale, di poi à Roma, & à Bologna per iftruirsi delle scienze, incominciandodalla Grammatica, e successivamente in Venezia, dove assunto al Sacerdozio, si presentò à Girolamo Verallo, Arcivescovo di Rossano, e Nunzio Appollolico assieme con Compagni, giurando in di lui mano la Povertà, Castita, ed Ubbidienza; poi tornato à Roma alloggiato nella Vigna di Quirico Darzoni offerì à Paolo Terzo l'opera fua con un quarto voto di tale ubbidienza a' Romani Pontefici, che fenza nè pure domandare alimenti, ò viztico haverebbero intrapreso i suoi le più difficili Missioni tra Barbari, Turchi, Eretici, Scifmatici, & Infedeli; e connumerandoli fra questi primi Colleghi il gloriofo Appoftolo dell'Indie San Francesco Saverio, restò confirmata dal detto Papa la Regola, flabilita con ottime costituzioni, e leggi, che indi con titolo di Prepofito Generale lo stesso Beato Ignazio con pari prudenza, e rettitudine amministrò, siuchè il giorno ultimo di Agotto millecincuecentocinquantalei in Roma terminò con beato fine la vita, con lode di essere capo di quelli, che dovean riportare il nome del Signore avanti le genti, e popoli Intedeli, come lo promettevano numerosi Collegi, e Seminarjeretti da lui, riuscito instancabile nell'opere di pietà, in servizio de' poveri; di prudenza ammirabile, impiegata tutta à maggier gloria di Dio ; di giustizia incomparabile verso Dio, e verso gl' Uomini; di patienza, e mansuetudine eminente; per digiuni, & autherità, e ne precetti , per la custodia della Castità rigoroso in sè stesso, e ne Discepoli per disciplina; e di humiltà così eroica, che conculcando la pompa del Mondo, e la nobil-

8 ANNO tà del suo sangue occultavasi in tutte le ap-1623 parenze più meschine, e nauseandosi dell' istesso reggimento risolyè di deporto, se il rifoluto commandamento del Confessore non facevalo continuare; per le quali cose confeguì dal Signore, che San Filippo Neri, & Oliviero Mararco lo vedessero risplendente di luce sopranaturale in volto; e che Isabella Rebelli Monaca di Barcellona precipitata da luogo alto, e ridotta incurabile, applicata in luogo de rimedi naturali inutili la reliquia del Beato, incontinente restasse libera; Così Giovanni Leida di Majorica oppressoda sebre acuta, invocando l'ajuto di Ignazio, con splendida, e visibile apparizione rellò fanato; così Girolamo Nufro Tofcano da una ferita nel fopraciglio già contumace à qual si sia rimedio per dieci anni; Così Maddalena Talavera di Gandia condotta dall'oftruzzione all' Idropifia col Voto al Beato Ignazio ne restò libera; Così Ferdinando Prete d'Emendosa da una sebre pestilenziale coll' Immagine del Bearo; così Anna Barfellona da una gravistima Paralifia; così Giovanna Chiara Noguera di Majorica, che perduta la luce degl'occhi, per l'Intercessione del Beato la ricuperò; così Bartolomeo Contesti Chirurgo, liberato da acerbi dolori di capo ; così Giovanna Pignatelli di Aragona Duchessa di Terra nuova oppressa da un veemente dolore in una delle Poppe per quattro mesi, venerando la martina l'Immagine del Beato, la fera reflò intieramente libera da ogni oppressione; Perlocchè col Voto di tutti i Cardinali, Patriarchi, Vescovi, Arcivescovi, era meritamente il suddetto Bcato Ignazio da Gregorio stato ascritto il giorno dodici di Marzo l'anno paffato frà Santi Confesiori, come per Appoltolica auttorità imponeati a' Fedeli la di lui Venerazione.

Suffeguì alle riferite pubblicazioni de'Pro-Es Mile cessi ancor quella della Canonizazione del 8 Salar Beato Franceso Saverio, segnata lo stello Tom. e giorno fei d'Agosto, nella quale attesta pahi Vist 4 fore flimolato dalla fama delle virtù, e Mi-France racoli del medefimo havea accolte le istanze del Rè Cattolico Filippo Terzo, acciocchè i Fedeli certificati per giudizio della Sede Appostolica , della gloria di lui regnante con Cristo in Cielo, s' inservorassero nella divozione, che professavali ogni Regione

della Terra beneficata da' lumi eccelfi de' di lui cofricui meriti : Attefocchè fendo egli nato nella Terra di Savier entro la Diocefi di Pamplona in Navarra, Feudo della Ma-

dre di chiaro fangue, ed applicato aoli studi ANNO in Parigi, meditando il Padre di richiamar- 1623 lo, fù da Maria Maddalena fua Sorella Monaca di santa vita in Gandia confortato à permettere à qual si sia costo al figliuolo il profeguimento, perchè prevedeva essa dover lui riuscire Appostolo per grande imprese à prò della Fede Cristiana; e strettosi in amicitia con Sant' Ignazio commorante in detta Città, se li giurò Collega per cooperar seco alla maggior gloria di Dio, che incominciò à promovere coll'uso delle maggiori austerità ful fuo Corpo, che permettesse la penitenza più rigida di ogni patimento, ne' quali fe Ingoravanfi le forze, invigorivafi la Carità, che togliendolo tutto à sè stesso, davalo tutto al ben del profiimo, e con la Sacra predicazione, e con la frequente ministrazione de Sagramenti, e con la cura sì amorofa de' poveri infermi, che per fervirli non ricufava i più vili, e schifosi esercizi, che occupando le intere giornate, quel tempo che la notte doveasi al riposo, occupava indi la servente Orazione, che rapivalo in estasi sollevato da Terra, esclamando, che bastavano le soavità de' Celesti incendi, e che Dio gle li moderasse, provandoli mag-giormente nel Divino Sacrificio, nel quale la moltitudine de' circostanti lo mirò alzato due palmi in alto senza che per grazie sì speziali, e Divine la propria humiltà si diminuisse, cheanzi abborrendo le proprie laudi , venerava profondamente non folo i Prelati, e Superiori, mà i Sacerdoti più poveri, ed al proprio Generale folea ferivereprostrato ne' ginocchi; La chiarissima famaditante Doti non potè occultarle, comeeglistudiavasi di fare, che anzi il Rèdi Portogallo Giovanni Terzo domandando Missionari Appostolici à Paolo Terzo Pontefice, questi scielse il Beato Francesco, che intraprefa la navigazione, fenza nellun alleviamento di quei disagi, rifiutati i trattamenti più urbani , che gl'ufizi Regi gli efibiyano, come Delegato Appottolico, dormendo sulle funi della Nave, intento à fervire i malati , pervenne à purgare la Vigna della Chiefa Orientale dagli sterpi de' vizi à propagarne i tralci nelle predicazioni à Malavari, e Bracmani alle cotte della Petcheria delle Perle sempre à piè scalzi, illuminò moltitudine sì copiosa di gente, che amministrava il Battelimo à Popoli interi in uno stesso giorno, al qual effetto Dio su feco liberale delle grazie più portentose, havendo non folo apprese le favelle barbare dell'India, mà predicando ad Uditori di Ccc 2

ANNO linguaggio differente ogn'uno credeva, che 1623 discorreile nel proprio, ed aumentatosi già il numero de' Fedeli , venendo esti astaliti da un Esercito de Bedagari, affacciatofi egli folo incufie loro tal timore per Divina virtù, che si voltorono à precipitosa tuga. Nella Chiefa al Capo Comorino predicando con poco frutto, fatto aprire un fepolcro, dove il di avanti erafi ripofto un detonto, e datali di repente la vita con stupore delle Turbe, attestò ad esse la verità, che l'Appostolo loro insegnava. Nel medesimo luogo lavando l'ulcere d'un Infermo, etran gugiando quell'acqua, restò egli subito sano. Così in Mutano ritornò in vita un giovanetto, che ventiquattro hore prima già ne era restato privo, aspergendolo con l'acqua benedetta. Così d'un altro in Combututa, che afiogato in un Pozzo, alla di lui voce respirò incontanente, e visse. Nel Giappone col solo recitamento del Vangelo ad un Mercante cieco, lo illuminò; e navigando nel Mare Cinefeassettati dalla penuria dell'acqua i Nocchieri, sece riempire i Vasi con la falsa marina, e la convertì in dolce; ed infuriandoil Marein horribil tempesta, staccaross dalla Nave lo Schifo con alcuni Uomini, e pianti, sepolti in quell'onde suriose, disse celi, che frà fei giorni fi farebbe il figliuolo restituito alla Madre, come seguì col ritorno loro, Nella Citrà di Zolo nell'Isole Molucche convertì venticinque mila persone, che indi appostatando con esecrabil persidia da Gesù Cristo per timore di certo Tiranno, volendo il Beato non lasciare invendicato tale eccesso, si movè contro essi con venti Portoghefi, e quattrocento stranieri, mà centuplicata la di lui forza per Divina grazia, il Monte, alle falde di cui la Città forgea, divampando in un mongibello di fiamme con orribile Coppio di pietre, e pomici,con Terremoto, tutta si desolò, in forma, che la poca Milizia Sacra fovrabondò al bifogno di occuparla Navigando pofcia in quel Mare, rottofi in una fraventevole tempella, fleso per sedarne il surore il proprio Crocesisso, e perdutolo doppo lo sbarco interra, un Grancio entro le branche gle lo riportò. Nella Profezia fit infigne; mentre l'Armata de' Cristiani attaccata da sesfanta Navi d'Infedeli in alto Mare, nè fapendofene nuova per un mefe, nel punto. che predicava, ne previde, ed annunciò la Vittoria, confeguita felicemente in quel punto. Così preditle la felicità ed infelicità di due Navi, verificata poi dall'avvenimento. Così nella celebrazione del Divin Sacri-

ficio rivolto al popolo l'efortò à pregar Dio ANNO per l'Anima di Giovanni Araulio, che in quel punto ducento miglia lontano era defonto. Ad un Mercante di Megliopur diè ficurezza da' naufragi col dono di una Corona, e la trovò entro lo stesso maggior pericolo del totale conqualio della fua Nave. A Pietro Velli recò secondo la promessa di compensa della sua carità l'avviso della morte imminente. E finalmente con moltiplicità di figliuoli fpirituali, da paragonarfi co. me quegli d'Abramo alle Stelle del Cielo, ed alle Arene del Mare, nello stesso gran tenrativo di penetrare à disseminare l'Evancelo nel grand'Impero della Cina, in un'Ifola di quelle Cofte il secondo giorno di Decembre l'anno millecinquecentocinquantadue terminò i gloriofi stenti del Mondo, nell'eterna gloria del Paradifo. Il di lui Cadavere intrifo con la viva calce per eficcarne la carne, e portar l'offa Sacre à sepolero più decente doppo quattro meli fu trovato incorrotto. fictibile, e palpabile, e spirante celeste soavità d'odore; È pure ricoperto di nuova calce, come se ella sosse balsamo celeste, nulla cagionò d'alterazione alle qualità fuddette, e trasportato alla Città di Malacca oppressa da un orribile contagione, allo sbarco di quel facto pegno restò libera, e cambiato in Calla troppo angusta, dalla compresfione degli umori fcaturì nuovo fangue, come pure in Coccino, e nella Città di Goa. dove collocato nella Chiefa de' Padri della Compagnia di Gesù alla prefenza dello stefso Vice Rè, e Vicario Arcivescovale, su trovato incorrotto fino gli inteffini, con profusione di sangue da una serita. Rinovavansi allora i prodigi di quel venerabile Cadavere, mentre serito da' denti di una pia semmina nel piede in bacciarlo, videfi fparger nuovo fangue, e dirizzato un fanciullo già storpio senza l'uso di una gamba già arida: refufcitato un altro fanciullo con la di lui invocazione in Cottatta Città dell'India, ed illuminato un Cieco, e con l'oglio della lampada del di lui sepolcro unto un Leproso incontanente mondato, e guari con simileonzione Francesco Rebelle dal flusio di fangue; che anzi confumato l'oglio della lampada suddetta, l'acqua istessa alimentava la fiamma. Gondeslavo di Coccino con applicare ad un Canchero, che opprimevalo, l'Immagine di metallo del Santo, fubito ne guarì. Così Emanuello Rodriquez forzè da un generale conflitto di vari mali mortali con l'applicazione della stessa Sacra Immagine. Come anche Maria Diaz cieca,

ANNO e paralitica rifanata immantinente; li quali 1623 egregi, e portentoli avvenimenti riconosciu-

egreij, e portenosi aversimenti riconofeiata di finza del Re Giowani di Portogallo da vari Delegari Appoliolici per fufilitenti in pientifina verità, cano fitat morivi alla menti alla sulla di proposizioni di consistenti citta del dibartimento delle opposizioni ficciita a di dibartimento delle opposizioni ficciita nel dibartimento delle opposizioni ficciita nel dibartimento delle opposizioni ficciita nel dibartimento della Fede, e dal Poncifico Gregorio di afcirireri il detro Beator Francesco Saverio al Caralogo de' Santi Consissioni, come con dicevo pompa a, e giubito universifa del mondo Crititano, era Marro dell'amo decortio.

Agitatoli frà tanto lungamente l'artico-

Ex olden lo frà la Corte Papale, e la Cesarea dell'at-Fine della tentato per la Carcerazione, e retenzione del Cardinale Cleffelio, & infiftendo il Papa, acciocchè si consignasse in potere del Foro della Chiefa, che per l'inviolabile diritto dell'Immunità Ecclesiastica, dovea privativamente, quanto ad ogn'altro Foro Terreno giudicarfi, ancor perfiftea la contradizione, e continuava la violenta retenzione di detto Cardinale, fin dall' anno mille feicentodiciotto; e parendo ormat inefficaci i modi piacevoli praticatifi fin' allora per reintegrazione dell'offete ragioni del Sacerdozio, si deliberò spedire da Roma Nunzio straordinario Fabrizio Verospi Uditore di Ruota, acciocchè coll' interpofizione, e delle paterne efortazioni, e della comminazione delle pene statuite da Sacri Canoni. procuraffe l'effettiva confegna di sì qualificato carcerato, per fottoporlo nella giusta competenza del giudizio à quel castigo, che la ragione havetle anteposto dicevole al di lui supposto reato. E ben convenne al Delegato suddetto fraporre agl'ufizj, ed esortazioni, le minaccie delle Censure per vincere la refistenza della podestà Secolare, che fuperata finalmente dagl'ordini precifi dell' Imperatore Ferdinando, ottenne la confegna del Cardinale, che ricondotto in Roma sù la parola, e rinchiuso nel Castello Sant' Angelo, fù dato al Fisco l'agio di verificare gl' esposti delitti, che riduceansi, come à capo principale, alla venalità, con la quale pretendeasi havesse corrotto il Ministerio primario dell'Imperio di Mattias, anche con indulgenze troppo larghe al partito Eretico, mediante l'esazione di preziose contribuzioni. Vedutofi poscia ne termini delle diffese una sola parte del Processo fiscale, ne rifultò palese l'Innocenza, quando l'Inyentario fatto delle proprie fostanze improvifancate sell'atto della Cattura, giuttia. ANNO caruba di petros, che tradesali stacciara caruba di petros, che tradesali stacciara caruba di petros, che tradesali stacciara calunnie la acute, con le quali la role di disconsistiato della Corte haveralo diffantoso, che finali ancor rifettione all' Ecozazioni rilevantifi, me de l'etilimoni ficali, ha per fienteza del Pontefac Gregorio Decimoquimo affoltro, come innocene, e refittitio alla primiera libertà, e preminenza, coll'ingrefio nel fuf-fiequente Concluese, col Voto attivo, e pafivo, come tà da' fuffeguenti avvenimenti comprorata l'inquiat della di lui prigionia, quando daltempo che figui fà la Famiglia Imperiale fotropolta à quie pericolo intor-

uniocha bibbamo narrati.

Sette Cardinali morirono nel corfo di
quell'anno nel Novembre nel qualetilindo 
p. ottera
ficiele rato il Conclave, riefee fempre fatale 
riene.

a' Senatro, iche neclecono, benchi interpertata. 
Ilmazione finifira ne aferiva la cagione all'adilimentione dell'animo per l'efolutioni incontrazione dell'animo per l'efolutioni incontrate è, peròcerto, che vi concorre copulati-

zione dell'animo per l'esclutioni incontrate, è però certo, che vi concorre copulativamente il disaggio del Corpo nell'angustie del medesimo, rispetto a' Personaggi avvezzi à tutt' altro, che à patire. Il primo di essi à monre su il Cardinale Alessandro Peretri da Mont' Alto, fatto Cardinale da Sisto Quinto suo Zio nella sola età di quattordeci anni, e Vice Cancelliere di Santa Chiefa, onorato successivamente da' Papi della Legazione di Bologna per nove anni , della Protezzione de' Cassinensi , de' Cappuccini, de' Celestini, e vissuto con fama di molte chiare virtù, fù celebre per la liberalità di un animo veramente regio, mentre donando profusamente a' Poveri, rimane la memoria, che ad una povera femmina chieditrice per Elemolina di cinque scudi, ne dono cinquanta, e sù la difficoltà della stessa Donna, che si fosse abbagliato, aggiunse all' ordine fattogli un altro zero, donandolene cinquecento; così parimente ad un' altra supplichevole di cinquanta, spedì l'ordine per cinquecento, che ritenuti dal Ministro con supposto d'etrore, egli con nuova aggiunta, volle che fossero cinque mila, e su scritto di lui, che ciò che diffe, fece, rifervato nelle parole, profuso de'farti, abborrente de'sufurroni, amicoleale, se ben di pochi, solito d'intentar poche imprese, ma solo le grandi, e benchè fosse amico della severità nella giustizia, mà inimico della vendetta, e picno di gloria, mancò nel cinquantefimo terzo anno della fua età il terzo giorno di Giugno falito al Vescovato d'Albano. Usciti poi i Cardinali dal Conclave, fi moltipli-

carono

ANNALI DEL SACERDOZIO,

ANNO carono i funerali, esendosi veduti quelli del 1623 Cardinale Stefano Pignatelli il duodecimo have giorno d'Agosto, il quale vissuto in poca grazia del Pontefice Gregorio, passò il tempo del suo Pontificato in Morlupo Castellone' contorni di Roma, Feudo della Famiglia Borghefe. Il secondo à morire sette giorni Del Cardidoppo fuil Cardinale Serra, già Legato di Ferrara, Protettore de' Canonici Lateranensi, sepolto nella Chiesa di Santa Maria della Pace. A lui fuccesse sei giorni dopò un' altro Genovese, cioè il Cardinale Anton Del Cardi- Maria Saoli, il quale havendo occupato il

più alto favore appresso i Papi, goduta la protezzione degl'Agostiniani, e passato per i molti titoli, e per i Vescovati d'Albano, di Sabina, di Porto, e di Offia, doppo trentacinque anni di Cardinalatoconfeguito da Sifto Quinto col merito della Nunziatura di Napoli, di Portogallo, edi Arcivescovo della propria Patria, che poi rinunziò, finì Decano del Del Cardi Sacro Collegio. Così ancora mortil Cardinote Geras nale Marc' Antonio Gozzadino parimente dini', e la- otto giorni doppo nella fua età di quarantanove anni, sepelito nella Chiesa di Sant'Andrea della Valle; Così parimente sci giorni doppo il Cardinale Francesco Sacrati nella

fua età di cinquantatre anni; e sei settimane doppo dello stesso mese di Settembre il Del Codi Cardinale Gherardo, che doppo il titolo di San Pietro in Montorio nell'età di quarandi, e San Se- tadue anni-morì in Roma, fepelito nella Chiefa di San Francesco à Ripa. In tanta frequenza de' funerali passarono due mesi fenza veder sene, mà non spirò quello di Decembre, che il Cardinale San Severino tornato alla fua Chiefa di Salerno (pirò l'Ani-

ma nell'età di cinquantotto anni. In Germania havevano gl'ufici del Ves-17 Ex Naul covo d'Anversa Nunzio Appostolico, satta una grande apertura à favore di Massimiliano Duca di Baviera, acciocchè per aut-

Dignità torità di Cefare rimanesse investito dell' Elemaile torita di Cetate internationali da che tanti capi di delitti, e ribellioni rendevano indegno, & incapace di goderlo più oltre il Conte Palatino; mà apertura maggiore faceva al medefimo Duca l'intereffe dell'Imperatore, mentre havendo esso occupata l'Austria superiore, e godendone il possesso, finchè ricuperasse la somma di tredici millioni di Fiori-Es Send, ni improntati da lui nelle passate urgenze de' ribelli, sperava cercare di farne permuta à

fuo vantaggio col voto fuddetto; mà incontravali oppolizione non tanto dalla Turba de' Protestanti , quanto dagl'ufici vigorofi

ni de gil de' medefimi Spagnuoli, i quali rapprefen-

tando, come irragionevole un'offesa sì rale. ANNO feal Rè d' Inghilterra, i Nipoti del quale 1613 figliuoli del Palatino non doveano nella loro innocenza rifentire hereditarie le pene per i delitti del Padre , accresceya la stima, & efficacia à tal opposizione l'essersi

grandemente inoltrata la prattica del Matrimonio frà il Primogenito d'Inghilterra, e la Sorella del Rè Cattolico, e quindi bene deduceasi, che parlavasi da Ministri Castigliani da dovero à favore del Palatino, aggiungendofi poidi non complire alla stessa Imperial Famiglia di recare tanto ingrandimento à quella di Baviera, che possente per sè medefima, poteva coll'acquifto della nuova preeminenza dell' Elettorato emulare coll'Austriaca, e contenderli ancora in occasione di vacanza la Corona Imperiale; e quindi raccoltafi la Dieta nella Città di Ratisbona, replicando con grandissime istanze, l'Ambasciatore di Spagna le medesime

opposizioni insisteva, che alcuno si soprasedesse, sinchè si vedesse l'esito delle Nozze dell'Inglese con l'Infanta, facendo godereal Palatino per grazia un poco più di quella dilazione, che già havea goduta per mera contingenza delle passate fazzioni; mà opponendosi i Ministri Pontifici, e pressando l'interesse Ferdinando di ricuperare l'Austria, chiamò gl'Ecclesiastici, e qualche altro de' principali Ministri avanti di sè, e ripetendo loro le colpe, per le quali il Conte Palatino erafi fatto indegno della dignità Elettorale, & essendo della medesima Pro-

fapia di lui Massimiliano Duca di Baviera, & il Duca di Neuburgo, che lontano non potea fentirfi per discernere, chi di essi la ragione favorisse, stimava espediente differirne la discussione ad altra Dieta, e sià tanto acciocche la dignità Elettoralenon fostenesse pregiudizi da più lunga vacanza, esso con pienezza d'auttorità Imperiale, coll' esempio de' suoi antecessori investivane il detto Massimiliano Duca di Baviera, il tenore del quale Decreto acclamato dalle voci de parziali , impugnato da' Protestanti, da altri passato con filenzio, confeguì indi la pienezza del proprio effetto,

perche la felicità dell' Armi Austriache lo

aecvolarono. Imperocchè il Gonte di Mansfelt condotto, come dicemmo da' Collegati, & intereffati nella diffefadella Valle Tellina, ac. por 1786. ciocchè con fate impressioni in altre parti cagionasse diversione , volendo , secondo il speed. a. e. costume de' Mercenarj, ricavar provecci da del Manielt più parti, per secondare le infinuazioni del di altri Ere-

ANNO Rè di Danimarca, e degl' Eretici della Saf-1623 fonia, haveva penetrato con le fue Schiere nella Contea di Oldemburgo nella Vestsaglia, e nella Diocese di Munster, poco altro operando, che fmungere da quei popoli groffe contribuzioni a' vantaggi del proprio intereffe; riusciva però molto più grave la motia dell' Alberstat, che assaltata la Diocefe di Ofnaburgh, procurava di introdurfi alla ricupera de' luoghi del Palatinato; mà il Conte di Tilli Generale Imperiale, benchè inferiore di forze, si accostò per contradirli il progresso, entro i confini della Diocese di Munster procurò d'indurlo ad una Campale giornata, benchè lo stesso Alberttat impiegaffe ogni industria per declinare dal eimento, nondimeno ne'

contorni di Staplò profeguendo gl' Eretici la marchia per una strada interrotta dal corso dialcuni Torrenti, dalle ripe de'quali potea tovvente coprir le Milizie, che frà quei ripari potcano e prender ripolo, e moltrar tal volta la fronte a nemici, il coraggio dell'Efercito Cattolico superando con feroci, e frequenti attacchi ogni oftacolo, il fet' fto giorno d'Agosto memorabile per la trasfigurazione del Signore, e per l'Affunzione del nuovo Pontefice Urbano, caricò si furiofamente per ogni parte l'Alberstat , che confuse le Schiere, disordinate, abbattute, c roversciate da tutti i lati , conquistò il Tilli tale vittoria, che trucidati sul Campo sei mila Eretici, quattro mila ne restarono prigioni col cannone, e bagaglio, difperso il rimanente da una suga vergognosa, se non fosse stara necessaria per proprio salvamento; frà prigionieri fi contarono cento Capitani, trè Duchi, quattro Conti, e fei Colonnelli, con ducento Alfieri, & ortanta Bandiere, nelle quali, per quello che ne riferì à Roma il Vescovo di Anversa Nunzio, come anche nell'armi più fendenti cransi scolpite le due lettere di P , & F, cioè Pfaffen, Feinde, che importava in cifra, Inimico del Sacerdozio ; e ben meditava di non rendere inutile tanta vittoria il Tillì, accingendoli à penetrar per la Frifia ne' Stari più interni delle Provincie unite, dalle quali discendeva il maggior orgoglio all' Érefia, mà premunite le frontiere, che riufcivano infuperabili nel declinar della ftagione al Verno, fi ritirò per paffarlo ne quarrieri dell'Haffia . Sorte pur anche propizia sostenne l'attentato del Generale Cordova. che battuto il Mansfelt nella Vestfaglia, ricuperò ogni luogo occupato da lui, a riferva di Lipítat; come anche l'altro del Con-

te di Anhalt, e Colonnello Ervizio Capita. ANNO ni Cefarei, che attaccato il refiduo della 1623 Milizia di Mansfelt, comandato da lui medefimo nel Vescovato di Munster, lo superarono con tale fconfitta, che colmaronfi per ogni parte interamente i Trionfi dell' armi dell'Imperio, e le vittorie del Sa-

cerdozio. Rimaneva però dalla parte Orientale di Ungheria da superarsi altra ostilità intenta Ex Sport. ta da Bettlem Gabor di confentimento de' Turchi, perocchè il Conte della Torre Er zina preservatosi ne' conflitti di Boemia, per testificare al Mondo l'assinità, che legano insieme la Ribellione al Dominio temporale, l'Erefia, e la infedeltà totale verso Gesù Crifto, era passato in Costantinopoli dove cogl'ufizi più fruttuofi appresso i Grandi della Porta, frà quali viene fempre connumerato superiore ad ogni potenza l'oro, haveva agevolmente impetrato la permissione di moleltare gl'Austriaci con ficurezza di effere fottenuto; perlocchè il medefimo Meleffere Gabor invale improvisamente, e l'Unghe regens des ria, e la Moravia, non tanto per secondare del Gine le ittanze de' Ribelli, e Protestanti di Ger-

mania, quanto per far le parti del proprio interesse, secondo il metodo del quale havendo così pronta la voglia di guereggiare, come quelli di far pace, ogni volta che fi affacciasse un pò di vantaggio per lui , doppo haver occupati alcuni luoghi ignobili dell'una, e dell'altra regione, fù presto ad accettare da Cesare, impotente à sostenere in quest' anno quella diversione, una tregua, con ritenere l'occupato, e insieme haver fisfo nell'animo il profeguimento de' fuoi moti; al qualeffetto spedì Steffano Attuani fuo principal Ministro ad eccitare il Senato Veneto di feco congiungersi in aleanza per conservazione del titolo assunto di Rè d'Ungheria, e per dupplicarsi il vigore dalla conquista dell'intero possesso del Regno; e se bene su opinione quasi universale, che la Repubblica havesse anzi stimolato Gabor à mover le molestie da quella parte contro i Celarei, non che folse pronta à ricevere gl'eccitamenti, con tutto ciò il fuccelso palesò, che troppo rimoti da i di lei Stati i Confini dell'Ungheria, non poteva, senza evidente rischio di perdite, imbrogliarfi à fostenetli.

E benchè fossero così numerose le ferali disensioni intorno alla Religione di Germania, tanto nella buglia di quei fettari of la Co usci quest'anno alla luce una nuova Setta, En sen chiamata della Rosa Cerulea. Eraessa per

no Ereticali

392

ANNO verità nata fino dall'anno millefeicentotre-1623 dici, e divulgata con un Opuscolo stampato da Niccolò Offnan cinque anni avanti, il di cui titolo, recava baftevole faggio de' a di E. deliri de' feguaci, mentre inscrivevasi Autenti della reo Tema, cioè Trattato delle Leggi della Might Confraternita della Rofa Cerulea, col qua-

le fi dimostrano l'utilità pubblica, e privata, e la causa necessaria, e la verità delle medefime, scritte da Michele Mairo, asserendofi, che se bene il libello non haveva certo auttore, era però occulto, mà dignissimo di fede, accertandofi di effere per ducento anni fegretamente fiorita detta legge della Rosa Cerulea, chein sei Capi, ò prescrittioni divideasi; Il primo de' quali era l'Empirismo, cioè la prosessione de Confratelli di andar pellegrinando, e curando i malati, fenza alcun pagamento. Secondo, che ogn' uno ricevuto nella Fraternita non havesse divisa di vestimenti, mà si abbigliassero all' uso del luogo, dove trovavansi. Terzo che ogn'uno di essi nel giorno della Croce dovesse termarsi à dar conto a' Capi delle ragioni della di lui affenza. Quarto effer tenuti orn'uno di effi negl'ultimi periodi del vivere eleggerfi successore nella Fraternita, dalla quale il vocabolo di Rosea Croce dovea esfer il perpetuo Carattere, e la fecretezza ripiena di tanta ispezione, che potessero i professorie fratelli dirsi veramente invisibili, e fù in fostanza un indegno rampollo del Luteranismo, satto pur empio per la Magia,

che unitamente professava In Francia comparvero à gettar col Rè Ex Neel Luigi i progetti d'un' occulta aleanza i Deputati di Massimiliano Duca di Baviera, il

quale effendo flato assunto alla dignità di Elettore dell'Impero, mediante la priva-Alema zione del Conte Palatino, ed havendo ridella Fron-cu con Ea. conosciuto poco favorevoli à sè gl'usici della Corte di Spagna, voleva corredare il proprio partito coll'aderenza alla Francia, per mezzo della quale (perava ancora di placare l'indignazione del Rè d'Inghilterra; e da che egli trovavati destituto dalle speranze di prole, meditava di restituire doppo la di lui morte a' figliuoli del Palatino Nipoti del Rè la conquistata dignità, il che come recò vive punture di gelosia alla Casa d'Au-

Exspend stria, così su ancora cagione di rinovarsi l'aleanza frà l'Inghilterra, e la Francia; la quale trovayati ne' primi giorni di Settembre con qualche apprentione, per la con-Common pre con quartie appearance of Ugo. venticola, ò come dicevano affurdamente,

Sinodola de' Ministri Ugonotti à Sciarenton in vicinanza della stessa Regia di Parigi; l'oggetto delle sessioni di lui furono contro ANNO gl'articoli de' Rimostranti , ò siano Armi- 1623 niani, e larghi Calviniani, cioè della predestinazione, elezione, e riprovazione; se condo della mortedi Cristo, edella redenzione degl'Uomini, se sosse stata universale, overo per i foli buoni, & eletti, terzo della corruzzione dell'Uomo, conversione à Dio, e della maniera, con la quale operavafi ; e quarto della perfeveranza de' Santi; i quali articoli efaminati, e decisi, secondo le regole della corrotta Dottrina Ugonotta, ricevè l'occasione Pietro Fizzonio di cenfurare le diffinizioni della medefima Conventicola, adducendo la Dottrina della Chiefa Cattolica, diftinta dal vario senso, estorto, che li davano i Gomaristi rigidi Calviniani, & i Molli detti Arminiani, i quali se bene erano frà loro difcordi, e che però pareva, che fomministrassero credenza, che una delle loro clasfi non fose in errore, nulladimeno convincevafi da i precifi stabilimenti de' Sacrosanti Concili, che ambedue le loro sentenze era-

In Spagna non offante tutta la maggior vigilanza di quel Tribunale della Santa In- F. Gartin quifizione, tanto forfe, e fece norabili pro- lis de flat greffi nella Dioccfe di Siviglia, una Setta di est. XIII. Uomini empi, che scieglicado per palliare sus in Co l'enormità delle loro azioni, le apparenze de più honeste del Santuario, fatti empi prevaricatori delle Leggi Divine, & humane havean corrotti i fensi spirituali della Religione, per farli servire di pretesto alla laidezza dello siogo de' propri fensi carnali. Denominaronfi questi Setrari, Illuminati, e professarono, che l'Orazione mentale imposta da Divini precetti, havesse la potenza di ogni altra opera buona, anzi elser un Sa cramento, equindi occupati in elsa i fervi di Dio, doversi astenere da ogni opera, ò cfercizio corporale, fenza ubbidire a' Prelati, dà qual si sia altro superiore, e senza detta Orazione mentale la falute di egn' unoesser disperata, e ben potersi con essa vederfi gl'arcani della Divina essenza, e della Santitlima Trinità, eleggendofi dallo Spirito Santo quelli, che doveano professarla; Che se poi pervenivali ad haverla in persezzione, non poterfi rimirar più da quell'anima nè la Santifima Eucaristia, nè Sacre Immagini, ne ascoltarsi più la Divina parola, come mezzi di gran lunga inferiori all' acquisto già fatto della totale persezzione; Perlocche anche lo frato Matrimoniale, ò

il Religioso del più stretto Ordine della

ANNO Chiesa riuscire inferiori, e doversi perciò ri-1623 pudiare, purchè l'Orazione sosse si serven-

te, che pottofi l'orante alla prefenza di Dio, nè mediti, nè discorra, nè sovvengasi della Passione. & Humanità del Redentore, rimanendo poi dispensato dall'udire la Mesfa ancora ne' giorni Festivi; e come il sesso femminile doveva godere le proprie prerogative, così doversi tener per maestre le Donne, e render loro ubbidienza, e le Donzelle nell'età di quattordici anni dover far Voto di non entrare in Monasteri, e di confessar si da i soli Direttori della medesima Congregazione, effendo lecito a' medefimi di rivelare ancora la Confessione, e non havere niffuna limitata restrittiva de' casi rifervati, nè pure alla Sede Appostolica; e che la Santissima Eucaristia conteneva il Corpo del Signore à proporzione della quantirà dell' Oftia, e che però chi più Oftia mangiava, più riceveva di grazia, potendofi ancora, chi perveniva à quello stato di sognata persezzione, conoscerlo da sè medefimo, & haverlo tanto confiftente, e fermo da non poterne temere discapito, ò perdita; che gl' atti ancora della nefanda libidine, purchè seguissero frà quelli della loro Combricola, non si tenessero per Rei, che anzi fossero, come Corone di merito: e che fe qualch' uno innodato da cenfure aggregavafi al loro confortio, rimanca assoluto; e che rapiti in Estasi vedeano Dio chiaramente à faccia, à faccia. Infetta per tanto la Diocese di Siviglia, e la Gaditana di questi scellerati prevaricatori della Dottrina Cattolica , gl'errori de' quali già dannati dalla Chiefa ne i Nicolaiti, ne' Marcionitti, ne gl'Adamiti, ne gl'Albigensi, ne' Masfaliani, ne' Quietisti del Monte Ato non sù d'uopo d'altra censura Appostolica , mà solamente d'un Editto di Andrea Pacceco grand'Inquifitore di Spagna, che divifa in sessantases proposizioni, dannò per Ereticale la Dottrina degl' Illuminati, sette de' quali furono arfi dalle fiamme, e fi poterono chiamare con ragione doppo illuminari dalla luce di quell'incendio i loro feguaci, quando dianzi vivevano in tenebre sì palpabili ò di vizio, ò d'ignoranza.

23 Quetti accidenti, che dell'avano el Cri.
24 Quetti accidenti che un incoro a' diccori di
25 Aut, dinadimo i foggetto incoro a' diccori di
25 Aut, dinadimo i foggetto incoro a cooppiazi altri di Stat27 Aut, dinadimo i foggetto di consoli altri di Stat27 Autoria di Cri.
27 Autoria di Cri.
28 Autoria di Cri.
29 Autoria di Cri.
29 Autoria di Cri.
20 Autoria di Cri.
20

Tomo Primo .

dt negozio riferire la remissione di una avver- ANNO fione sì celebre, che correva da tanto tempo in quà frà le dette due Corone, separate per dimensione di Mare, per antigenio, per inimicizia, e per interesse di Stato, e per Religione; mà i più fagaci penetrarono, che risentendo sempre più molesta il Rè Filippo la necessità di continuare la guerra con i propri Ribelli d'Olanda, non haveva mezzo più spedito, e proprio per compirla con la vittoria della loro intera foggezzione. che collegarfi col Rè Inglese, à fine di potere colla forza del di lui braccio sì proffimo alle Provincie , domarle totalmente: e però stretta alleanza con esso lui, mediante il matrimonio di detto Principe con Maria Sorella di lui inferiore, è fama, che uno de' Capitoli Matrimoniali fosse quello di cooperare alla reintegrazione negli Stati, e nella Dignità del Conte Palatino, per la qual ragione troyaronsi avversi i Ministri Spagnuoli agl' ayvanzamenti del Duca di Baviera, nella riferita Dieta di Ratisbona. Fù per tanto il suddetto Principe di Galles, accolto il giorno decimofettimo di Maggio in Madrid, con la maggiore, e più splendida magnificenza, tenendofi honorato il Rè Filippo di un Ospite tanto riguardevole, benchè seco non havesse treno corrispondente alla propria grandezza, mentre per fare il viaggio con follecitudine era stato iorzato di traversare la Francia con sole quattro persone, e con la velocità delle Poste. Il miglior successo, che potesse sperar la Chiesa dal Matrimonio suddetto era quello di addolcire l'avversione, che il Rè Giacopo professava alla Fede Cattolica; perlocchè il Pontefice Gregorio ne espresse il giubilo con lo stesso Rè Filippo, ad istanza del quale il Principe Spolo si indusse à scrivere al medelimo Papa in termini di fomma rassegnazione, e rispetto, il quale l'honorò ancora della dispensa Appostolica, benchè nella discussione sattasi in Roma, se potesse concedersi stante la di lui Eresia, ne fosse stara contrastata dal Voto di moltissimi Cardinali, mà appuntate tutte le cose, estesi i patti tanto il Matrimonio non hebbe il fuo effetto, mentre l'Inglese volca compirlo in quel punto, & il Rè Filippo volea contenersi nella conclusione de' soli Sponfali, per poi differire il rimanente ad altro tempo; perlocchè richiamato il Princine dal Rè suo Padre entro il mese di Set-

piano il fervore delle parti , andò ancora il D d d tratta-

tembre, per via del Mare si condusse a' Lidi

dell' Inghilterra , & illanguidendofi pian

394 ANNO trattato sfumando, con efibir nuovi fogget-1623 ti alle speculazioni de curiosi, mentre per

la parte del Rè Cattolico allegavafi, non efferfi dall'Inglese adempiuto alle promesfe della piena ficurezza ne' suoi Regni per l'esercizio della Religione Romana, e che nè pure volca separarsi intieramente dall' alleanza della Corona di Francia, come per la parte dell'Inglese opponevati non adempiuta la condizione del ristabilimento promesso dell' Elettore Palatino suo Genero. Perlocchè il trattato del Matrimonio fuddetto nulla altro operò, che eccitare numerofi cicalecci, copiose interpretazioni, ed infinite speculazioni per tutte le Corti de' Po-

In Inghilterra il Rè Giacopo veniva più 24 Ex New di tutti l'accrato da quelle lingue, le quali incontentabili per lo più di qual si sia delibe-Queele ca. razione Regia, molto più rinvenivano madato l'unico figliuolo herede della Corona in

potere de' nemici, come erano gli Spagnuoli, e quindi esclamavasi contro il Bocchingam, che principale Architetto della machina, non havefse faputo diffinguere il pericolo, che correati con dare Ollaggio in man de' nemici in apparenza di Spoio l'uni-

co herede della Corona Inglese In Venezia terminò il peregrinaggio del Ex lient. Mondo con fama di rettitudine, e di pru-E6.1 denza il Doge Antonio Priuli, à cui fu dato per successore Francesco Contarini Soggetto chiaro per le qualità personali, e per applauso conquistatosi in vari Reggimenti . & Ambasciarie per la Repubblica; furono si ben funestate le acclamazioni della di lui assunzione da ragguagli, che pervennero

che quattordici Fuste, ò Barche armate di Barbaria havessero sbarcato a' Lidi del Canale di Cattaro, & in vicinanza di Perasto, doppo havere saccomesso il Paese, ridotti in schiavitù gl'habitanti, e particolarmente fino trecento fanciulli; mà feguitate per ordine di Francesco Molino Generale di Dalmazia, e sopragiunte da Antonio Pisano Proveditore in vicinanza di Cefalonia, quattro ne fottomile, recando qualche ricompensa alle perdite, le quali però lasciarono pur troppo funella la rimembranza.

In Oriente il nuovo Sultano Mustafà Ex Bijer. benchè stolido, & incapace delle regole del 4 buon reggimento, nondimeno per la barbarie connaturale non era inetto all'efercizio delle più crudeli, directe allo stabilimento del proprio Principato, e quindi sul configlio di Draut suo Gran Visire, ordinò la

lo del trucidato Ofmano, il quale benchè in età tenera scagliatosi contro l'esecutore lo Mon d ferì leggiermente, con eccitare sì altorumo- «figuia. re nel Scrraglio, che disturbato il Visire del difegno, che haveva, che il fatto succedesle più tosto con secretezza, ne ordinò la fospensione, mà non potè egli con tutto ciò impedire, che questa voce disseminata frà le Turbe non cagionaffe graviffima alterazione, come trova vansi già cocitate dall'eccidio dell'Antecessore Osmano, considerando molti con orrore l'inaudito scempio della profusione del sangue del Principe, ogn'invettiva rivoltavafi non ad incolpare l'innocente stolidità del Sultano, mà l'arte perfidiosa del Visire, per stabilirsi il Dominio,e quindi egli per calmare il turbine dono venti Zecchini per Testa a' Giannizzeri, che ascesero ad un millione, e mezzo di dispendio, & aumentò loro la paga di due Aspri il giorno, che importò l'annuale accrescimento al Teforo di feicento mila Zecchini l'anno,e susseguita qualche tranquillità con quella profufione, non potearenderla fusfistente l'inezzia di Mustatà, il quale datosi à caminar folo nell'ore più quiere della notte, chiamay and alta voce Ofmano, acciocche tornaffe à liberarlo da quel gravitimo Carico di dominare, à cui conosceasi totalmente innetto; alle quali novelle deflatofi improvisamente nuovo turbine contro il Visire, che à fine di togliere le forze al Dominio pon folo volesse sostenere l'incapacità del Sultano, mà ancora levar la vita ad Amurat, che era Principe di alta espettazione, e perciò rapidamente corfero i Giannizzeri alla di lui Casa per trucidarlo, benchè egli con l'interpofizione del Muftì mediante l'effetiva rinunzia del Carico si procacciasse la falyezza. A tenere dunque il luogo di Visire subentrò Cuffain già Vice Rè del Cairo, che volendo abbassare in qualche maniera l'audacia della Milizia, volfe deporre l'Agà de' Giannizzeri mandandolo à Scuttari, perchè ivi fosse trucidato, mà rottasi in grandissima, espaventevole commozione la Milizia medefima, corfe rapidamente per chieder conto al Visire, & allo stesso Sultano

dell'ordine dato contro il proprio Capo, o

fu tanto strepitosa, e pericolosa la sedizione,

che fu forzata la Regina Madre, uscire in

pubblico à parlare alle Squadre con esorta-

zioni, acciocche ririgliando l'antica ubbi-

dienza rendeflero il debito honore a Mini-

stri del Principe, ma raddoppiandosi il torbido, fece il Muftì esporre lo Stendardo del-

morte ad Amurat di lui Nipote, e Fratel. ANNO

ANNO la Religione, divulgando effer proibito dall' 1623 Alcorano l'ubbidire ad un Rè infenfato; e quindi non effendo valevole neffun mezzo della prudenza humana, convenne alla Regina impiegare l'onnipotenza terrena dell'oro, che facendo prontamente il fuo effetto, ridusse in calma il turbine, à confufione del Muftì, benchè il Vifire Cufsaino impotente à refistere a' ribrezzi della paura. fi nascondesse con la fuga, dando luogo à Giorgì Eunuco, che in un posto cotanto pericoloso poco vi durò, mentre Cussaino doppo uscito di mano al timore, che havevalo configliato à ritirarfi, con nuova offerta di denaro alla Milizia, ricuperò il grado fuddetto.

27 Mà frà tanto che la Metropoli veniva Exter cir. sì gravemente perturbata, non mancavasoller ion no travagli al governo anche nelle Provincie più lontane, mentre il Bassà di Babilonia Bichir negò l'ubbidienza al Sultano, e rivoltandofi à riconoscer con omaggio grandemente inferiore di tributo il Re di Perfia, e mentre che i Turchi apparecchiavanfi entro le medefime confusioni à domare

coll'armi la di lui contumacia, il figliuolo del fuddetto Bichir configliò il Padre à darfi totalmente all' ubbidienza del Persiano, nel che egli vivendo ancora irrefoluto, l'istesso figliuolo fece fecretamente proporre al medemo Persiano di far trovare una porta aperta della Città per l'introduzione della di lui Milizia, come fuccesse con intera prosperità, perdendo gl' Ottomani quell'importante Piazza; così ancora era vigorofa la Ribellione nell'Afia in vicinanza delle Alor Ribel Smirne, dove Gianogli capo degli Spal fac-

cometteva tutto il Paese con dieci mila sedizioli al suo seguito; e come non vi è sondaco più inefausto di quello de i pretesti de' Sediziofi , il Bassà Castellano di Arzirun pigliò quello di vendicare la morte di Ofmano, negando con questo titolo spezioso l'ub-

bidienza al fucceilore.

Mal volontieri riferisce la penna l'orrido 28 Fx Bifue, afpetto della confusione del Dominio Ottomano, perchè i Principi Cristiani non seppero approfittariene, la quale si accrescè novamente dall' Avarizia del Visire Cusfain, il quale fece infiftere, acciocché Draut già Visire tenuto autrore della morte di Ofmano, rimanesse punito, che però spo-

gliato interamente delle ricchezze conquiin ftate con la rapina, e veduto in potere della Corte condotto al fupplizio, come niffuna azzione rimane immune dall'infolenza delle fedizioni, nell'atto di efeguirfi la sentenza eccitatosi tumulto, perchè si la. ANNO sciasse libero, & insistendo altri, perchè morisse, fù condotto alle sette Torri, dove nel luogo medesimo, ove havea fatto dare la morte ad Ofmano, restò trucidato: e seguitando l'emulazione per il posto di Vifire trà Giorgì, e Cuffain, fotto l'incapacita del Sultano, che non sapea decidere, la Regina Madre ne fece dare l'Infegne à Calil, che le ricusò, come parimente fecero il medefimo ad uno ad uno tutti i Vifiri della Panca, di maniera che la necessità. che cercava un Uomo per quel Carico, che comanda à tanti millioni d'Uomini, fece ricercare Cuffain suddetto, affuntovi di nuovo, che imperversando à questo nuovo favore della fortuna precipitò in operazioni totalmente tiranniche, eccitando ogni ordine di persone, e provocando i ricorsi, che portati finalmente al Sultano, che trovavasi ad Aul , col ritorno in Città trovò fquadronata la Cavalleria degli Spaì in trè parti principali , i quali fecero rappresentarli l'indispensabile necessità di provvedere di nuovo Visire per le intollerabili tirannie del presente, come tù fatto, esaltandosi Alì terzo Bassà; perlocchè in tante turbolenze, per calma delle quali riusciva inabi-Trans leogn' altro partito, fi ripigliarono le prat-fin Sa tiche di cambiare il Sovrano; mà trè difficoltà l'impedivano, una delle quali, che era la resistenza di Cussaino, era già tolta, la sconda il dubbio, che vi concorresse la Milizia, che ne propri furori non hà me-

todo, nè verso da persuadersi, e terza la necessità del donativo solito, al quale era impotente la strettezza dell'Erario confumato.

Vinsero però tutte le contrarie riflessioni le nuove pervenute ne' primi giorni di Set. Extw. 161. tembre di Cicala Bassa spedito in Asia con milizia per la depressione del Ribelle d'Arzirun, che forprese da un universale (pavento erano fuggite tutte le Squadre, ridottofi con foli cinque cento Giannizzeri, e ducento Cavalli, e però il Muftì, il Visire, e l'Agà rappresentando a' Capi delle Milizie l'impeffibilità di dare affettamento a' disconci, che minacciavano la ruina, e defolazione dell' Impero Ottomano, congregaronfi tutti nella Moschea di Solimano à congresso chiamato il Divano Arnach, cioè ! importante, e frettolofo il decimoquinto giorno di Settembre, e riconoscendo essen- esse ziale la deposizione di Mustatà, e l'esaltazione di Amurat, che per ragione di sangue, e per somma capacità di spirito poteva essere Ddd 2

ANNO disposto à ristorare i lapguori dell'abbattu-1623 te forze del Dominio Ottomano, e che per questa volta stante l'impotenza dell'Erario si contentasse la Milizia di sacrificare al bene pubblico il proprio intereffe, riconofcendo il nuovo Sultano fenza che precedeffe il folito donativo . Mà per havere questo consenso su necessario, che l'auttorità del Sacerdozio fi interponesse , predicando loro il Muttì, che così dovevano rimaner contenti per la necessità di provvedere alla fußiftenza della Religione, & Imperio Maomettano; & havuto il confenso si portò il Visite a Cavallo à parteci-

pare in nome di tutti à Mustafa, che pote. ANNO va egli recar più giovamento a' Munfulmani con le fue orazioni, che col fuo comando, e che però si contentasse di dare luogo al Nipote Amurat, come egli volontieri difcele dal Trono alla Carcere, rimanendo così vacante il Soglio Ottomano, nel quale fit potlo lo stesso giorno di commune confentimento il Giovanetto Amurat Quarto diquesto nome, e Ventunesimo Sultano de' Turchi, che con ogni gran capitale di talento di spirito, diè poi de travagli a' Cristiani, non meno, che a' Persiani, ed a

CHECKTER PROPERTY OF THE CHECKTON CHANGE THE CHECKTON ON THE CHECKTON CHECKTON

## Anno 1624.

## O M M A R I O. 1 Indizione del Giubileo Universale per l'Anno

Santo . Vifitatori Appofiolici deputati . Rivocazione dell'efecuzione. Approvazione della Milizia Criftiana , e dispogli de Vescovi , e Perlioni

2 Erezione delle Confraternite de' Cortigiani , e de Musici . Beatificazione di Fra Giacomo della Marca , ed Ufficio concesso di S. Chiara di Monte Falco.

3 Bolle per i Regolari Infermieri ; di partarsi i Zoccoli da' foli Offervanti ; ed altre interno à vari Regolari

4 Progetto d'accordo intorno alla Valle Tellina riceusao con indignazione de Collegati. 9 Nuovi trattati dell'Ambasciatore Bettunes col

Papa fenza conclusione. 6 Astacco dell' Armi Collegate a' lungbi della Valle Tellina, dalle quali sono scacciate quelle del Papa sotto il Marchese di Bagno.

7 Progetti del Duca di Savoja contro Spagna, e poi contro la Repubblica di Genova.

8 Congresso di Susa per detta Impresa, crama. rico, che ne sente il Papa. Promozione de Cardinali, Antonio Barberino,

Mogaletti , e Borgbefe. 10 Morte de Cardinali.

11 Morte dell'Appostata Mare Antonio de Dominis, e scherni del di lui Cadavere. 12 Nuovi acpreti dell'Imperatore col Gabor, che

depone il titolo di Re d'Uneberia. 13 Ajuti, che dà l'Inghilterra, e la Francia al

ANNO 'Anno ventefimoquarto del Secolo 1624 viene diffinto dall'Indizione fetti-. ma. Il Pontefice Urbano con folepae indizione, mediante la Bolla del giorno ventinove d'Aprile, denunziò à tutto il

Cristianesimo la celebrazione dell' Anno Santo, da incominciarii dall'apertura delle Porte Sante il giorno della Vigilia di Nadeposto Conte Palatino.

14 Deposizione del Primo Ministro in Francia Sigrore di Pisciò, ed Elezzione del Curdinale Richelien.

15 Primi Configli dati dal detto Cardinale Richelică al Re Lunei.

16 Sentenze donnate degli Antiperipatetici. 17 Contralli de Gelinti per il Privilerio dato loro

di conferir il Dottorato 18 Concilio Proxinciale di Bordeos 19 Difefa dell'immunità Ecclefiaflica intraprefa

dall'Arcivefeovo del Meffico contro quel Vice Rè fatto carcerare. 20 Combattimento fra le Navi Spannole, ed Au-

firiache in America. Éduto, e persecuzione de Cattolici in Inglist-terra, ed Ibernia. 22 Rossanza del Parlamento d'Ingbilterra. Suf-

fidi, e pregindizj, ebe ne riportad Rè Gia-23 Nuovi torbidi, e correrie de Cofacchi, e Tar-

tari, con spavento di Costanimopoli. 24 Rijoluzione del Senato Veneto di non aderire

alla Guerra contro Genova. 25 Impegno della Porta Ostomana à riporre in Dominio il Cham de Tartari , e perdite della medefima in Afia col Perfiano

26 Stato infelice del Dominio Turebefeo. Perico. lo de'Cristiani in Costantivopoli. 27 More, e qualità del Poeta Gio, Battifla Ma.

tale, animando i Fedeli di venire alla San-ANNO ta Città, per ricevervi la participazione de' 1624 Sacri Tefori, che per Divina munificenza Indiviene dovean dispensarii; mentre siccome Dio del Guideo impose à Mosè la fautificazione del cinquantelimo Anno con fommo applaulo, & alle-

grezza del Popolo Eletto, nel quale cessavano le opere manuali, anche dell'AgriANNO coltura, tanto più dovea raddoppiarfi la 1624 letizia de' Criftiani, per potere in quel facto anno trovare aperta una Porta, che con i meriti del Salvatore, e de' Santi recasse loro l'indulto della generale remiffione de' peccati, fenza la fatica della Penitenza, à proporzione della qualità delle colpe. Invitar però egli, & esortar tutti i Vescovi ad intimare con la divina Predicazione a' Popoli loro annunzi sì fausti, spiegare loro la preziofità, & il valore, & efibire a' Pellegrini ogni caritativo fuffidio, e Criftiana assistenza. E perchè l'istituzione fatta già

dell'Ordine della Milizia Criftiana fotto hita Cir il titolo della Concezzione della Beatifima Vergine, e fotto la Regola di San Francesco, da Ferdmando Duca di Mantova , e da Carlo Duca di Nivers , e da Adolfo Conte di Altan, non era per anche premunita della Confirmazione Appottolica, ad ittanza de' medefimi la conceise Urbano fotto il giorno dodici di Febrajo, dando auttorità al Gran Maestro di detta Milizia di ricevervi quelli, che per zelo di Cristiana fortezza meditassero la depressione de gl'inimici della Fede Cattolica, permettendo di potervi aggregare qual fi voglia persona cottituita in dignita Ecclesiastica, o deputando Francesco Ubaldi Uditore di Ruota Giudice per ricevere le prove di requifiti di nobiltà, e coftumi de' Candidati, che chiedessero d'esservi ascritti, E come visa Ap-la refidenza del Capo della Chiefa nella Città di Roma pare che da sè medesima rechi vigore alla Disciplina Ecclesiattica, e che però non habbiano à temersi quelle dis-

> fipazioni che in altri luoghi cagiona il decorfodel tempo, con tutto ciò follecito Ur-

bano à riconofcer diffinto quetto conto anche per maggior follecitudine de' Vescovi

interiori, ordinò fotto il giorno diciafette di

Marzo la visita Appottolica à tutte le Chie-

fe, e Monasteri, e luoghi pii di Roma, dichiarandone Visitatori Ulpiano Arcivescovo

di Chieti, Raffaello Vetcovo del Zante, Ot-

taviano Vefcovo di Cavaglione, Ludovico

d'Atria, Antonio di Caferta, & Alessandro di Gerace, i quali procedendo alla formale inquifizione de' difordini con l'oculare ispezione nella visita de' luoghi ristorarono la disciplina Ecclesiastica, correggendo gl'abusi . Uno de' quali essendo quello dell' introduzzione di molti Privilegi, Rivectrione efenzioni, & indulti riportati, ò dalla fovverchia munificenza de' Papi, ò dall'ardita usurpazione de particolari, restaro-no tutti aboliti dalla Costituzione del gior-

no ventuno d'Ottobre , particolarmente ANNO fe cagionasfero pregiudizi alla Camera Ap. 1624 postolica nell'esazzione de' debiti dritti, togliendo sopra tutto il Privilegio che preservava i Vescovi dallo spoglio nella loro E de Secoti Morte, per fradicare dalle radici l'enor-de Veko me prevaricazione dal loro fanto, e perfetto istituto di vivere, e morir poveri, imponendo la pena al cafo di morir ricchi, ellen- E di trasfedendofi ancora detta rivocazione à porre tirle Penteristrettiva alle facoltà di disporre degl'Ufizi vacabili, e di trasferire le Penfioni, da non esser valide se superavano la metà dell'entrata del Benefizio che aggravavano.

Inflitui parimenti fotto il di trenta del medefimo mese la Confraternita de Cortigiani nella Chiefa di San Niccolò de' Cefarini fotto la denominazione della Confra- Confrae ternita Urbana, concedendole la Chiefa di ngua min San Lorenzo in Fonte, acciocchè vi esercitassero l'opere della Cristiana pietà, la quale venendo fommamente pregiudicata per la mala elezzione de' Sacerdoti, ordinò Urbano fotto il di undici di Decembre, che non fuse lecito a' Vescovi d'Italia promovere a' Sacri Ordini Cherici Oltramontani Di nen " fenza l'atteftazione de' Nunzi Appoftolici, rici Olina che non havefsero canonico impedimento, e ne pure alcuno delle Diocesi d'Italia senza la testimoniale del proprio Vescovo; confirmando fotto il giorno trenta di Novembre la Confraternita de' Musici nella Chie. Conf fa di San Paolo Decollato, fotto il Patrocinio della Visitazione della Beata Vergine, di San Gregorio Magno, e di Santa Cecilia. Sotto il di dodici Agotto ad istanza del Rè Cattolico, del Clero, e Popolo di Napoli, sione di Fra e dell'Ordine degl'Oservanti di San Fran-delli Mirca. cesco dichiarò Beato in Cielo il Servo di Dio Frà Giacomo della Marca, Professore del medefimo Ordine; concedendo ancora fotto il di quattordici del medefimo mefeà tut-mefe il sti to l'Ordine Agostiniano di poter recitare Monte Falco. l'Officio, e celebrare la Messa della Beata Chiara di Monte Falco, chiariffima per splendore di continuati Miracoli nella Diocefe di Spoletto.

I Regolari ancora non furono lasciati quest'anno senza quei provvedimenti prudenziali, che ò il rilafciamento della loro 7 ma disciplina esiggea per ristoro, ò la loro osservanza meritava come Privilegio per premio; però fotto il di ventidue di Gennaro fu dichiarato, clie quei Cherici Regolari Ministri degl'Intermi incaminati al Sacerdo- prestizio fosero alimentati ne i Noviziati finchè ricevelleto il Sacro Carattere, mà

SACERDOZIO, ANNALI DEL

ANNO perchè la lunga altercazione frà Cappucci-1624 ni, & Offervanti di San Francesco havea Cha i Cap riempiuto il Criftianefimo di cicalecci intorperio zec- no all'uso di portare i Sandali, ò i Zoccoli,

fù proibito fotto il decimo giorno di Gennajo, che i Cappuccini ufando le Sole, ripigliassero i Zoccoli gl'Osservanti, in pena di fcommunica, non riufcendo strano totalmente, che ficcome l'ambizione hà i proprj fasti nell'ornamento del Capo, così l'umiltà gl'abbia nella divisa de piedi, che nella viltà hanno pure la loro bellezza, quando fono come quelli de Religiofi Evangelizanti la pace, & i beni spirituali; e sotto il set-

De'Rifer timo giorno di Marzo fi confirmarono le constituzioni preterite per il buon reggimento degl'Osfervanti Riformati sotto il loro Vicario particolare professore della medesi-ma più stretta Riforma; come parimenti fegul rispettoù i Minimi sotto il di ventinove di Maggio, prescrivendo loro le regole da offervarsi in caso di morte del Generale, e rinovando ogni loro Privilegio fotto il di ventiotto di Giugno; come parimenti fuccesse a' Ministri degl'Intermi detti del Boato Gio: di Dio, a' quali si comunicarono gl'indulti de' Cherici Regolari del medefimo titolo fotto il dì venti di Giugno . Agl'Offervanti di San Francesco fù rinovato il Privi-

legio di Paolo Quatto fotto il di venti di

Marzo, acciocche da' Parrochi dell'Indie fof-

se loro confentito l'esazzione dell'Elemosi-

na, che fosse loro lasciata da' pij desonti, che

fepelivano nella loro Chiefa, incaricando agl'Inquisitori l'esecuzione del medesimo Indulto. A' Benedittini di qual fi voglia Conamelia gregazione fotto il di quattordici d'Agoilo della Congregazione Cassinense, imponendogli fotto il giorno ventotto del medefimo

Neone for la proibizione a' Regolari di non fondare vi Diocesani, esenza l'intera offervanza di ciò chedispone il Sacro Concilio di Trento. Che restassero nulle le prosessioni de' Novivalue zi, che non fossero stati ammessi ne Con-

600 de venti destinati à quell'effetto; e fotto il giorno ventuno di Settembre si prescrissero le forme per il castigo degl'Appostari, concedendofi fotto il didicianove di Novembre

pa Gatas a' Gefuati di San Girolamo acciocchè lafciato il Capuccio bianco lo vestifsero del medefimo colore dell'Abito; e fotto il di Dell'Infal venticinque d'Ottobre si dichiarò, che la nelle Clas- licenza di entrare ne' Monasteri di Monache

non havefse luogo fe il loro confenfo non costava per Voti segreti capitolarmente raccolti; e fotto il di ventinove di Maggio furono ANNO confirmati gl'ampliffimi Privilegi de Cava-

lieri di Malta. Con la follecitudine di tali stimoli intorno all'appartenenze del Sacerdozio rifenti- En Conte va ancora Urbano le molestie di quello che " " cagionavali l'appartenenza dell'Impero tem porale della Chiesa, le sorze del quale tro- ins. pars. vavansi impegnate dall'Antecessore Gregorio nel deposito accettato della Valle Tellina, intorno la quale i Collegati fecero dall' Ambasciatore Francese Silleri far islanza, acciocchè demoliti i Forti, restituita la Religione ceffaffe il Deposito, e con esso le apprentioni alla quiete d'Italia, e alla gelofia de' Principi di venir foprafatti dalla potenza Spagnuola; màil Papa, che voleva mantenersi nella neutralità di Padre comune di Celle fperava dalla dilazione del tempo tali consigli, che poteffero regolare le proprie delibe- findimifea razioni non foggette à minima taccia di parzialità; e quindi domandò la reintegrazione delle fpese fatte nellacustodia del Deposito. sperando, che il dovere e siggere contribuzioni da' Collegati potesse recare difficoltà da produrre la dilazione che cercava; mà essendo stato pronto il rimborso si avanzò à sar nuova propofizione di concordia, efibendofi di restituire in pristino la Valle à sola ri- Rispone de ferva del passaggio delle Milizie Spagnuole dallo Stato di Milano alla Germania, il qual partito ricevuto con naufea da' Collegati fi credè di moderarlo con dichiarare, che il paffaggio s'intendesse permesso solamente per sar passare le Milizie Italiane à foccorso delle Guerre di Religione, che erano forzati gl'Austriaci di sostenere contro gl'Erctici di Germania, e di Olanda, nè pure questo ristringimento potea soddisfare a' Collegati , mentre non può darfi pafsaggio ad altro, che alla corrente d'un Fiume senza facoltà, che quell'iftessa apertura che dona il tragitto al discendere non lo conceda ancora all'afcendere, e che però fe gli Spagnuoli havefsero potuto tragittare le loro Milizie ascendendo in Germania, non esservi indi maniera di poter loro impedire, che di Germania non scendessero in Italia; Accord con tutto ciò l'Ambasciatore Sillerì alla ra- Anno gione, che il Papa scelto dal consenso delle "di Fran Parti arbitro poteva ufare dell' Auttorità concessali, acconsenti che escluso il Paese de'Grisoni , e Chiavenna , l'aggiustamen-to procedesse , come egli , ò troppo in-

clinato alla Pace, ò troppo pressato da i co-

mandi del Signore di Pisciò, ò troppo confortato dal Ghefier ministro addottrinato

dalla

ANNO dalla lunga dimora frà Grifoni, venuto trà 1624 quei giorni in Roma si aquetò, con provo-Con George Carfi contro l'indignazione de' Collegati, & anche quella del medesimo Rè Luigi, à cui pareva di mancare non tanto alla conve-

nienza della quiete d'Italia, quanto alle condizioni dell'antica Lega della di lui Corona co' Grisoni, il pregiudizio de' quali era inevitabile nel difmembramento dal corpo loro della Valle Tellina.

Rimosfo per tanto dall' Ambasciatore di Ex tot. cir. Romail Silleri, deftinatoli fuccettore il Siofferse deall gnore di Bettunes trovò che l'arti de' Mini-

îtri Spagnuoli havevano frà tanto con efibi-Valle zione di larghissimi partiti procacciato il savore de' Nipoti del Papa, efibendo ad uno di essi per Moglie la Principessa di Stiliano . che oltre a' Feudi nel Regno di Napoli, godea con ricchiffima dote anche la forte Piaz-7a di Sabioneda in Lombardia, e che non attaccando tale progetto ne havevano fatto altro più plaufibile alla memoria di Urbano, cioè di lasciar la Valle Tellina sotto il Dominio temporale della Chiefa, ò pure di concederla in Feudo, e Sovranità agl'istessi Nipoti Barberini , mà non troyando i Collegati minima foddisfazione in neffuno de' detti Partiti, mentre era sospetto in tan-'ta delicatezza di gelofia l'istesso ingrandimento temporale del Papa, ò de' Nipoti, che deboli in tanta lontananza dal rimanente delle forze Ecclefiastiche sarebbero per necessità restati Clientoli del Governatore di Milano, e totalmente dipendenti da' cenni della prepotente Monarchia Spagnuola, perlocche certificato l'Ambasciatore Bettu-

Collegati altro Partito che quello dell'effettiva restituzione del Deposito, nella prima pa per la udienza pigliata dal Papa frà i protesti dell' offequio del Rè alla Santa Sede, diffe effere (pedito per afficurarlo, che ogni confento dato dal Sillerì era contrario alla mente del Rè, la quale se bene era fissa per ristabilimento, e ficurezza della Religione Cattolica nella Valle Tellina, però affolutamente voleva, che riponendola nello (tato priftino mediante il ritiro della Gente Pontificia fi confegnatiero i Forti in potere della Lega per demolirli, e restituir la a' Grisoni secondo il trattato già fermatofi dalla Corte di Madrid, l'offervanza del quale ingiunto dal Papa poteva liberarlo dall'impegnamento

nes non condurre al fervizio del Rè, e de'

contratto dalla Santa Sede nell'accettare il Deposito. Rispose Urbano con termini esdi pressivi di estimazione totale per gl' ufizi del Rè Luigi, la discrezione del quale sperava poterli acconfentire tant'agio da potere nella ANNO perplessità à cui soggiaceva trovar partito. 1624 che nella foddisfazione de Collegati non provocasse l'indignazione del Rè Cattolico, con fovverfione del Pubblico bene della Pace delle due Corone, che era lo stesso col be-

ne del Cristianesimo, e di lui medesimo. Mà fra tanto rifoluto il Rè Luigi di noninfraporre dilazione nell'affare haveva spedito in Elvezia il Marchefe di Couvrè fuo Ambasciatore, per indurre i Cattolici ad entrare mallevadori per ficurezza del Trattato esi in V di Madrid, e per eccitare i Protestanti all' Armi, l'uso delle quali finalmente doveva

troncare ogni differenza; e però defignavafi di farle movere fotto il nome de' Grifoni. e degli Svizzeri, contribuendo il Rè Luigi, & Collegati à dare fotto nome d'Autiliari Armi, Genti, e Denari all'impresa di foggettare la Valle; perlocche richiamati tutti i Banditi, & Inquisiti col perdono, il Couvre deposta l'apparenza pacifica d'Ambasciatore, e pigliata quella di Capitano, si mollero le Schiere de Grisoni, e Svizzeri contro Steich, Maianfelt, Flex, Partenet, & il Ponte de Reno, tutti passi guardati dalle Milizie dell' Arciduca Leopoldo, che por Celle quali s tavano la communicazione con la Germa affaisso i

nia, e discacciate le genti Austriache facil-

re Veneto Luigi Vallaresso in Coira, per disporre più vicino l'aggressione della Valle, nella quale il Marchele di Bagno con debolissime forze impotente à resistere ad urto sì poderofo, che roversciavaseli à dosso, andò abbandonando i luoghi più deboli per confervare i più forti, contro quali avvanzandofi i Collegati con fei mila Fanti, e trecento Cavalli penetrarono per l'angustia del passo di Poschiavo all'invasione della Valle, & occupata Piantamala fi prefentarono alle mura di Tirano, dove trovavasi la persona dell'istesso Marchese di Bagno insieme col Cavaliere Robustelli uno degl'Auttori Bagala delle passaterivoluzioni. Non fù possibile "ia. al Marchefe dar conforto a' Paefani per un pò di resistenza all' Armi nemiche, che sù la debolezza delle mura sfasciate non precipitaffero à capitolare la refa al Couvre, ritirandoli il Marchese col Presidio nel Castello per attendere dal Governatore di Milano qualche foccorfo, al qual effetto egli chiefe dilazione; ma disposto il Cannone, e dato

principio à percuotere il Castello, fù obbli-

gato il Bagni ad uscire, impetrato il decoro

di onorevoli condizioni, più à riguardo del

Carattere di Ministro Pontificio, che per il

ANNO merito, che potesse conquistare con mi-1624 litare refistenza. Accorreva frà tanto à reca-Secreti de' re soccorso alle oppressioni della Milizia Pontificia un terzo di mille Fanti da Milano con buon numero di Cavalleria, mà fentita la perdita di Tirano entrarono à prefidiare quella di Sondrio, la quale incontanenteaprì le porte a' Collegati, mostrando inrrepida refistenza il Castello, che bersagliato dal Cannone fù occupato per forza, impetrando i difensori dalla clemenza de Vittoriofi la propria falvezza, con rimettere in mano del Marchele di Bagno lo Stendardo Papale, per infolito Ceremoniale di Guerra, secondo i Riti del quale veniva egli oppresso dall'Armi Francesi, stretto dalle Spagnuole, se bene in apparenza amiche-Ma fena vole, e da ambedue le Potenze venerato

come una flatua, che s'inchina, mà non

fi teme . Al rimbombo di tante Vittorie

fi diè spontaneamente in protezzione della

Lega la principale Terra di Morbegno, e

con essa tutta l'intera Valle Tellina, con al-

tissime querele de'Spagnuoli contro la Repubblica Veneta, che haveva fomministrati, ei disegni per l'idea, e gli stimoli per eseguirla, le Monizioni, & i Cannoni per perfezzionarla, e furono anche acerbe quelle del Papa, che chiamava oltraggiata l'estimazione dovuta alla fanta Scdc; e come rappresentavasi alla sua mente formidabile Correle del l'accrescimento della Potenza Spagnuola equalmente, che ordinato l'operar della Lega, incerto di chi querelarfi più ragionevolmente di essi, rivoltossi à ssogare le dogliauze contro la memoria del Pontefice Gregorio, che havevalo posto in tale ritaglio di vincere con discapitamento, e perdere con

Mà calmaronfi le doglianze d'Urbano ec-Extende citate dagl'avvenimenti predetti da i femi di nuove discordie, che prevedevansi genitrici di altre Guerre, e moti egualmente perniziosi in Italia; perocchè il Duca di Savoja con l'ampiezza del proprio ingegno, e con la fottigliezza dell'arti Civili, e Milidel Daca Saroja tari, nelle quali non haveva chi lo paregcontro Mi giasse, haveya proposto al Rè di Francia es-

depressions for totalmente inutile il confinare gl'Eferciti, e la riputazione Regiane' strettoi della Valle Tellina, dove la sterilità de'fasti più tosto sepeliva vivi i Combattenti, che aprisse Campo all'esercizio delle azzioni Militari , alle glorie di Guerrieri, ed a'vantaggi di Stato; e che però era partito molto più vantaggioso l'intentare impresa più grande, con portare la Guerra nel cuore

della Potenza Spagnuola in Italia, cioè ANNO nello Stato di Milano, la percossa del quale haverebbe cagionati yantaggi maggiori, e sarebbe venuta come appendice alle Vittorie la cessione della Valle Tellina, considerata per ignobile principale (copo dell'Armi de' Collegati, mentre l'Inghilterra, e l'Olanda con i Protestanti della Germania, il Mansfelt nella Borgogna, il Gabor nell' Ungheria, il Rè Danese nella bassa Sassonia, e le Flotte Maritime d'Inghilterra, e delle Provincie unite potevano tutte ad un tratto urtare la Potenza Austriaca, e cagionare in tante parti impressione sì vigorosa da vederfela prostrata ne' ginocchi per ricevere da' Collegati altra moderazione, che la leggiera di rilasciare l'occupate Rupi della Rezia; mà il Rè Luigi costante di non pro- Non 6 rompere in palefe rottura col Re Cattolico Fiancia fuo Cognato, e di volersi contenere nell'. uso del solo diritto riservatosi nella Pace di soccorrere i propri Alleati , ricusò di assentire à sì vasto progetto, che haveva tante malagevolezze durissime à superarsi. Nondimeno intrepido il Duca nell'acerbità dell' odio controla prepotenza, che parevali tenere in catene l'Iralia, e ferace il proprio ingegno di nuove Idee perturbatrici de' vicini, dalle ruine de' quali meditava il proprio ingrandimento, diresse i suoi consigli contro la Repubblica di Genova confinante co' pro- Deca di Sapri Stati, & emula fempremai delle glorie di ufatta della Famiglia di Sayoja, e stimando non Grassos effervi cofa più agevole quanto all'occupazione d'uno Stato dominato da una Repubblica, se la Città capitale dove stà fissa la Sede del Configlio fi espugna, mentredisfipato il Senato direttore tutto fi confonde e si distrugge in un punto, propose tanta impresa al Rè Luigi , magnificando le antiche ragioni della Corona di Francia contro la Città di Genova, la quale membro già dello Stato di Milano era la Porta per introdurfi al Dominio del medefimo, e di Cel presente tutta l'Italia; nè mancava al Duca il pre- del Marle testo di infervorare sè medesimo, e gl'altri carello per proprio interesse à cagione del Feudo di Zuccarello, Terra già della Famiglia Carretti, e comperata poi da' Genovesi mediante la costituzione d'un Censo passivo à loro savore imposto da Scipione uno de' Marchesi con la prelazione in cafo di vendita, il qual fatto reo per un omicidio per falvarlo dalle fauci del Fisco Imperiale vende detta Terra a' Savojardi, il che non approvando l'Imperatore come fatto in fraude del pro-

prio Fisco avvocò à sè il possesso del Feudo

ANNO dandone l'amministrazione a' Genovesi, che in fine a denari contanti lo comperarono. Con pretesto dunque di ricuperare Zuccarello indorava il Duca i fuoi progetti contro la Repubblica di Genova, confortato da 🏭 🕯 Claudio Marini Ambafciatore prefso di lui per il Rèdi Francia, e dall'ordine patrizio di quella Città, benchè ne fosse partito con

alta indignazione controquel Governo, che prometteva corrispondenze de' principali Senatori per recare con certezza una Vittoria ad ogni semplice attacco, e però sù allettato da tanta facilità il Rè Luigi, benchè la Repubblica Veneta una de' Collegati no difsuadesse l'intrapresa, ò per le difficoltà che vi prevedeva, ò per rifentire eguale apprensione dell'accrescimento della potenza tanto delli Spagnuoli, quanto delli Franceatlese fi. Dicono alcuni haver il Duca eccitata

tanta commozione contro Genova in vendetta, che quel Senato havefle con leggiorezza di pena diffimulato l'attentato di alcuni fanciulli in quella Città, che fotto la direzzione di giovani più provetti affoldata gente in due parti rivali, da una di ueste fosse rappresentato Capo il Duca medefimo, che battuta dall' altra con la prigionia di lui ne folfe fottoposta la rappresentanza à vari scherni, e dileggiamenti; mà il cuore di quel Principe, come cuore politico non rifentiva per gravi gli scherzi fanciulleschi, mà per gravissima l'opportunità della Colleganza Francese, con le sorze di cui cadeali in concio di attaccare gl'antichi nemici, che recavan gelofia a' Confini del fuo Stato, il di cui vantaggio era nelle loro per-

Guadagnata dunque l'inclinazione della Ex Copola Corte di Francia dal Duca di Savoja per sì arduo cimento, fù appuntato un Congres-Ex Nani so nella terra di Susa, e con esso lui de' proprifigliuoli del Contestabile della Dighiera, del Maresciallo di Crequi, e del Presi-

dente Buglioni Ambafciatori Francefi, in-Congresso di tervenendovi ancora Girolamo Priuli Ambasciatore Veneto, ed ivi sù segretamente convenuto, che nell'anno profiimo affaltaffe il Duca di Savoja offilmente lo Stato Genovele da quella parte che dicesi Riviera di Ponente, e che le Armi del Rè Luigi attaccassero l'altra detta di Levante, a cui rimanesse in caso di vittoria insieme con la Città Capitale; & essendo penetrato il sentore di tali maneggi nella Corte di Spagna bene si riconobbe l'apprensione che cagionarono,quando per divertirnelo fi allargarono i Ministri del Rè Filippo in rilevantissime of-

401 ferte al Duca di Savoja, accostandosi ad esi. ANNO birli il ricchifsimo Arcivefcovato di Toledo 1624 per il Cardinale Maurizio suo figliuolo, e di più di farli confeguire ogni dicevole foddiffazione da' Genovesi intorno alle pretensioni fopra il Feudo di Zuccarello. La fola fofpizione di maneggi cotanto pregiudiziali al ripofo d'Italia eccitò ogni Principe ad armarfi, & il Governatore di Milano già haveva pronto un potentissimo Esercito, e la Repubblica Venera condotti al fuo foldo i più rinomati Capitani, e particolarmente Enrico Conte della Torre egualmente samofo per l'empietà della propria fellonia, che per l'estimazione della perizia Militare, accrescendo anche l'armamento Maritimo, veniva l'animodel Pontefice Urbano à pro- sa il Papa. vare tediose sollecitudini, dolendoli, che i primi spazi del suo Reggimento sossero preoccupati da si ferale apparato di Guerre, che lacerando il Cristianetimo somministravano vigore al Turco, & introducendo in Italia il fuoco, vedevati poi egli inabile à fpegnerlo, benchè v'impiegasse, i mezzi più possenti, e del proprio zelo, e della auttorità Pontificia come narraremo.

In tanto haveva egli il quinto giorno d'Ottobre dato à sè stesso il giubilo di benefi. Ex ottore care con la Promozione de' Cardinali, il pris Tomamo de qualifu Frà Antonio Barberim fra-fre Carditello del Papa, il quale haveya portata l'in- nali nocenza illibata dell'infanzia à renderfi più Del Cardimeritevole nella Religione de Cappuccini, sale C l'istituto del quale egli professò, e confervò incontaminato fino alla vecchiezza, quando la sublime fortuna del fratello trovandolo Guardiano del fuo Convento di San Geminiano in Tofcana, fù dichiarato Cardinale col titolo di Sant' Onofrio, il quale avvifosì poco (compose la moderazione del fuo animo, che nè pure datone fegno in un baleno di ferenità nel fembiante partì per Fiorenza fenza che neffun Religioso del Convento potesse penetrarne la cagione, e ritenne poi nell'ampiezza della dignità quasi che intera la severità della Vita Claustrale. Il fecondo fù Lorenzo Magalotti figliuolo di mile Vincenzo, e di Chiara Capponi Nobile di letti Fiorenza, il quale adornatofi delle lettere umane nel Seminario Romano, poi della cognizione delle Leggi nell'Università di Perugia fù ascritto a' Prelati della Curia, e fegul Vice Legato il Cardinale Maffeo Barberini suo parente, come Cognato di Carlo di lui fratello quando fu destinato Legato di Bologna, e poscia governo Ascoli, e Viterbo, e Prelato di Consulta

Tomo Prime .

1624 di con tanti meriti sopravenne à renderli valevoli l'esaltzazione del detto Cardinale, che per l'uno, e l'altro motivo, e di attinenza, e di benemerenza lo nominò Cardinale Diacono del titolo di Santa Maria in Aquiro. Il

e di benemerenza lo nominò Cardinale Diacono del titolo di Santa Maria in Aquiro . Il Del Carde terzo fu Pietro Maria Borghefi Nobile di nile Bogbe. Siena nato di quel ramo che era restato in quella Città dopò della partenza della Famiglia Pontificia, fù egli anteposto soggetto alla gratitudine d'Urbano, che elsendosi espresso di volerne dare documenti in collocare in uno degl'attinenti di Paolo la dignità Cardinalizia, che da lui haveya confeguita, e non havendo Marc' Antonio Borghese Principe di Sulmona figliuolo in era di goderne l'effetto, fu da effo, e dal Cardinale Scipione implorato l'effetto della grazia a favore di Pietro Maria, dichiarato per ciò Cardinale Diacono

ANNO fu ancora Segretario della medefima, e quin-

del titolo di San Giorgio al Velo d'oro.

Framifchioffi alla letizia che provò la

Exonose Corte Romana per la riferita promozione il

"" littor per la morte del Cardinale Mattero

" littor per la morte del Cardinale Mattero

" littore per la morte del Cardinale Mattero

" littore, non havendormal goduta faitte de
" littore, non havendormal goduta faitte da
" littore, non havendormal goduta faitte, littore, litt

Maggio fuccelle al Cardinale Afelfandro
an, promofio da Cemente Ottavo cel ricoma, promofio da Cemente Ottavo cel ricoma, promofio da Cemente Ottavo cel ricoparto ranzo e del Veforwardo Regio, Sculici,
to dal Conclave dopò la dimora di qualche
fertimana nella fua Villa in Tuoli opprefifo da lenta febre nell'eta di cinquantatei anni, ritorastria Roma prabà mighori va
be Cardina i Cardina del Cardina
da rico del rico del Cardina
da rico Virgina del Cardina
da rico Virgina
da ri

Pol coni. ta. Così il fefto giorno di Luglio il Cardia Ma Anala Cottavio Ridolfi promonolio già da Grebre di consultata di consultata di consultata di quale havendo ortenuta la ricca Chiefa Catredrale di Agrigento in Sicilia appena vir la gianto, che gl'applandi di quel Popolofiaronoi preludi del fuo funerale. Parimenoi l'undecimo giorno di Settembre la Ricci di vi-

De Cade, vere il Cardinale France(co Storra figliuso)

\*\*\*\* \*\* Storra Conte di Santa Flora nobiliffirme
Barone Romano, che impiegaro con gloria
ndi ciercizio Miliare delle Guerre di Fiandra al fervizio del Re Carroltoc, fit chia
mato da Gregorio Decimeterzo alla via Ecclefiattica, fatro Cardinale Diacono col titolo
di San Giorgio, e potici da Sifio Quinto

mandato Legato di Romagna per fedare con ANNO l'opportuna severità della sua Giustizia i tumulti cagionati da' mal viventi Crassatori, c Sanguinarj, comeegli adempi sì bene a queste parti, che obbligatasi quella Provincia lo costituì protettore appresso la Sede Appostolica, e dopo essere intervenuto Elettore in nove Conclayl, finalmente dopò amministrato il Vescovato di Albano morì l'undecimo giorno di Settembre Vescoyo di Frafcati. Così non dilungosti il sele corso di fei giorni, che il Cardinale Fabrizio Veral- Del Card lo dopò fedici anni di Cardinalato Vescovo in Versi di San Severo protettore de' Minori Ofservanti, de' Serviti , e del Regnod'Ibernia , e lafciata la Chiefa fudoetra annoverato frà gl' Inquisitori Generali, si a Cardinali preposti a' Sacri Riti, & alla confulta de Vescovi, e Regolari, lafciò con la vita il defiderio univertale, che fosse più lunga, mentre non forpassò li cinquani aquaetro anni.

Era in tanto passato dall'ingannare i giudizi del Mondo a foggiacere all'infallibile di Dio Marc'Antonio de Dominis Arcivesco- F. S. Sport vo di Spalatro, fatto celebre nell' empia vo- Es Guaterlubilità di apparire ora Cattolico, ora Ere- x+11. tico, ora Penicente, & ora Relafso, ora di Mone dell' Dio, & ora del Diavolo, & havendo dopò de Donnis la folenne retrattazione, che haveva fatta in Roma dinanzi al Pontefice Gregorio dati certiargomenti di cser ritornato à ripigliare i deteftati errori, forfe per ripefcare con l'iniquità di tali artifici maggiori vantaggi dal Papa alla sua fortuna, come era di (pirito foprammodo volatile, e vano, obbligò la Giustizia del Supremo Tribunale della Santa Inquifizione di farlo nuovamente rinchiudere nel Caffello Sant' Angelo, & essendoseli nell'atto dell'arresto trovate Letrere di corrispondenza con gl'Eretici d'Inghilterra, che indicavano maneggi di una nuova Appoltafia, fù fottopolta la di lui vita à miovo Processo, nella compilazione del quale confumandos necessariamente molti mesi venne egli già recchio, e graffo, & apertoda un Ernia à terminare la vita, che conoscendone imminente il fine rivoltoffi ad implorare la Divina Clemenza conatti veri di penitenza, fu munito de' Santiffimi Sacramenti, rimanendo il fuo Cadavere frante la pendenza del Processo non ancora compito, depositato nella Chiesa de' Santi Appottoli per attenderne il fine, dal quale essendosi rinvenuto chiaramente le di lui colpe, nè giudicando la Chiefa fopra le contingenze arcane dell'Anima, che potè godere gl'effetti della mifericordia di

Dio.

ANNO Dio, the condannato il di lui corpo agli

1624 fcherni obbrobrioti dovuti per giultzia agl'
Appoflati, e quindi th portato alla Piazza
di Campo di Fiore, & infieme con la di lui
effigie dipinta abbrugiato per mano del Car-

nefice...

12 In Germania non pote darfi questo fine

2. spand. che sti dato alla volubilità spirituale d'un

2. spand. che sti dato alla Giustizia, alla volubilità tem
pass si ce porale di Bettelem Gabor Principe della

fine con Germania

Transilvania, Uomo di egual peso, il quale cambiando la fede, ehe fovvente giuraya nelle Concordie con l'Imperatore Ferdinando Secondo, come cambiavansi le Stagioni ò i rispetti del proprio interesse ogni anno era in Pace, & ogni anno in Guerra con esso lui, riportando però sempre come annuale entrata della di lui fraudolenta inquietudine qualche vantaggio, & essendofi aprofittato negl' ultimi moti della Germania, che tenevano impiegate in altre parti le Armi Cefaree,quest' anno entro il mese di Maggio convenne in nuovi Articoli di Concordia, e vendendo à Cefare il Titolo fantastico di Rè d'Ungheria, e le ragioni che fognavali havervi acquistate, riceve in cambio di ritenere durante la di lui vita naturale alcune Terre occupate nel medefimo Regno, con titolo di Principe, e Feudatario dell'Imperio, assentendo che in esse fosse libero l'efercizio della Religione Cattolica, il quale Articolo se bene sù rileyantissimo appresso la sincera pietà dell'Imperatore Ferdinando, presso di lui passava per una inconfiderabile emergenza, giacchè la fua cofcienza facendolo vivere da Calvinista, e da Greco, fornivalo d'una Fede sì fallace verfo Dio, che recava dubbio se ne havesse alcun batlume, e con Dio, e con gl' Uomini -

Quanto alle contingenze dell' Alemagna

za wan nello (tefso flato delle turbolenze ancor vive
pure vi era qualcheapparenza di quiete, non
effendofi per ancora potuto rificuotere dall'
accennate opprefilioni il Conte Palatino, la

cuessou per ancora portion recorece dan 
monature contractor personal programa 
monature contractor personal programa 
monature contractor personal programa 
monature contractor personal programa 
monature contractor personal 
monature contractor personal 
monature contractor 
monature 
m

mato in Inghilterra, & onorato con pro-

fufe, e (hendisc dimofrazioni dal R. Cin. ANNO copocologul i titodo di no Generala in me di ritornate in Cermania per reintegaze di Palation nel polificio de ripori San, al quale effetto lo provvide d'un Efercito di dice mila Fanti, tre mille Cavalli, e fei pezzi d'Artigliaria, non fenza fomento degl'ajuri di Francia, mediane una contribuzione pecuniaria del Re accordata fe bene fegeramente per divertione dell'Armi Austriache dalla Valle Tellina, non oftance che rimanefie poso fodisifatto internamente della Conducta del medicimo Mansfelt.

In Francia enno concitaria gil aimit da 14.

fegretamente per diversione dell' Armi Austriache dalla Valle Tellina, non ostante che rimanesse poco soddisfatto internamente della Condotta del medefimo Mansfelt. una grande curiofità intorno alla riufcita Es Naul delle machine che eranfi apparecchiate per 195.16 abbattimento di quel Primo Ministro Signore di Pifciò, il quale havendo riportato dal Regio savore quella messe di grazie Cadena del che non nasce mai separata dalla zizania Picco pi dell'odio, e dell'invidia, e dell'emulazio. Re. ne de' Grandi , ritrovavali in un'infelice disposizione per l'ensergente del consenso fatto dare in Roma per mezzo dell'Ambasciatore Sillerì di lui Zio, intorno alla Valle Tellina, per cui il Pontefice Urbano haveva rifervatoil paffo alle Milizie Spagnuole, pretendendolo corrotto dall'oro profuso di quei Ministri, e come tale suspicione riufciva foprammodo molesta alla Repubblica Veneta, impiegò essa le più vive premure col mezzo di Gio. Pefaro fuo Ambasciatore per sar credere al Rè Luigi per natura fospettoso, essere impossibile di bilanciare le potenze in maniera che la Spagnuola non formontatfe il valore dell'altre. se manteneasi alla direzzione della Francia il Pisciò, che non solo doveva cooperare come membro, ma come Capo dell' Aleanza, per l'ampia Potenza che Dio haveva data à quel Regno; le quali infinuazioni portate con dicevole opportunità ad accrescer le ombre della mente del Rè, sece sinalmente ordinare al medefimo Pifciò, & al Gran Cancelliere di lui Padre, che partiffe dalla Corte, sostituendo à portar il Carico di quelle primarie incombenze il Marchese della Vievilla, che fino allora havea fostenute quelle del Regio Teforo, il quale avezzo à diriggere gl'affari pecuniari del Regno con quei modi di rabbiofa indiferetezza, senza la quale i Fiscali restano tepidi esecutori del proprio carico , e volendo accommodare gl'affari di Stato à ricevere eguale direzzione, cadde

presto nel concetto di venale, e di ra-

pace, di maniera che il Rè in pochi Ece 2 mesi

Land or Livery

ANNO mesi lo licenziò dal Ministerio, assumendovi ad istanza della Regina Madre il Car-Elevere dinale Richelieù antico coofidente della k d Riche medefima, e promofio dalle di lei istanze lieu , e for qualità

prima al Vescovato di Lusson, di poi al Cardinalato. Nè poteva per verità la Francia ricevere direzzione da Uomo più faggio. e più capace di lui, mentre tù egli un complesso per dottrina, per eloquenza, per senno, e per prudenza, che molto raro può rinvenirsi in tutte le Storie del Mondo, mentre su egli tutto in perfezzione in tutto,esfendo riuscito negli studi il più protondo nella Corte il più fagace, nel Vescovato il più zelante, nel Ministerodi Stato il più capace. nell'arte Militare, anzi nella Maritima il più perito, e nella folerzia il più acuto, fatto apposta dalla Divina Provideoza per riscuotere il Reame di Francia dalle gravisfime oppressioni, sotto le quali gemeva, dalla contumacia degl'Ugonotti, e dalla prepotenza Caffigliana, e dalla lufsureggiante am-

bizione de Grandi. Affunto dunque che ebbe il Cardinale

Difference il gran Ministerio della Corona gittò nell' Coofigli del animo del Rè i difegni di quella vafta Idea, col Rè Lub che indi hà ftabilito in un pacifico ressimento la Francia, rapprefentandoli, clie coffituito quel Regno da Dio nel fito più op-Fa Mirite due Mari, arricchito dalla corrente di molti

portuno della Terra, come dominatore di gno, e di spiriti sublimi, tanto pertrattamento delle cofe civili, quanto delle Militari, dotato ditale fertilità, che nulla rifente di bifogno per proprio fottentamento, e molto ne cibifce per l'altrui, erameritamente confiderato per la fede del moderatore de' Regni Cristiani, e per freno, e de-pressione degl'Infedeli. Ma che poi da sì preclara cagione non ne feguivano gl'effetti, perchè caduto ne' languori delle proprie forze, abbattuta la riputazione de i Rè, conculcata la loro fovranità dalle inteffine rivoluzioni civili, dall'orgoglio dell'Erefia, e dal venire eircondato da dure catene della Potenza Castigliana, che cingendolo da tutti i lati con gli Stati di Fiandra, di Spagna, e della Borgogna, era scaduta quell' alta estimazione, alla quale eransi trovati innalzati i Rè paffati, convenire per ciò ripigliare l'antico credito, che riesce del pari glorioso con quello delle nuove conquiste, perlocchè maravigliavasi Cesare Augusto, che Alessandro Mazno dopò tanti acquisti fi lagnaffe di noo poterne far de nuovi, quando migliorando i fatti conquistava dup-

plicata Gloria, e Potenza nella riputazio. ANNO ne; e oon essere malagevole di ricuperarla, mentre nel tempo medefimo, che tutto il Mondo atterrito adorava la Spagna, e che l'istessa Francia nè pure era pacifica, e difunita nel punto della Religione, il grand' Enrico Quarto havevale incufso tale timore, che ben miravali dall'universosfavillante la Potenza Francese per troocare le catene della servitù, nelle quali il Cristianesimo pareva atterrito; e come le forze già ripigliavanfi per sè medefime, doverfi applicare al riftabilimento della riputazione perduta, da che Dio havea nella persona Reale sarti naturali le qualità, che ne produconó la maggior parte, cioè la segretezza di haver più fatti, che parole, e delle parole le più brevi , l'uniformità del vivere , e delle azzioni entro la dovuta gravità, e costanza di animo misto di severo, e di elemente, nè mancarli la virile fortezza di non abbatterfi negl'avversi successi, ò di non usar con baldanza de' prosperi, la cautela di non cimentarfi ad imprefe troppo ardue, e malagevoli, mà ben d'effer voglioso delle grandi, non curante delle picciole, contentandofi di non operar molto per non contrarre impeguamenti per ignobili, ò indegne cagioni. L'havere egli taviezza di declinare dalle fotrigliezze, e robustezza nel proseguire ciò che la maturità del Configlio hà fatto fcegliere per espediente, la pietà verso Dio, e'l zelo del di lui culto, l'esser servito da' Ministri di eccellente intendimento, e sedeltà, fenza quel predominio, che ne' Mignoni di Enrico Terzo cagionò la ruina del Regno, l'ammirarfi il di lui operare lontano dagl' effremi del precipizio, e dalla lentezza fenza cimento di temerità, ò di fortuna, effer tutte qualità, che come rendes ano la persona del Rè Luigi fommamente venerabile, così costituivano i sondamenti più validi della riputazione, dalla quale doveva utcir poi il concetto da recar tama, e credito à tutte le imptese. Convenir solo di coprire qualche debolezza, che ancora infiacchiva il vigore della Corona, la quale non efiggeva l'intera ubbidienza da' propri .Vaffalli insetti dell'Erefia, satti orgogliosi dall'indulgenze passate de i Rè, che havevano armato con la cessione di molte Piazze la loro conturnacia, e fomentata l'alterigia de' Grandi, e de' Principi del fangue, dalla quale haveva tanto calore l'audacia di cozzare col Sovrano. Le circondanti forze della Monarchia Spagnuola, che recavano fomento opportuno alle fedizioni Francesi, l'abuso de'

ANNO doni della natura di tanti capaci Porti di 1624 Mari fenza Armate Maritime corrifpon-

denti all'ampiezza del Dominio per terrore de' lontani, l'havere poco confidenti i vicini eran tutti i difetti , che impedivano il confeguimento dell'intera riputazione, per avvalorare con essa le forze soprabondevoli à riporre la Francia in quella Maestà da dar le Leggi al rimanente del Mondo; e però fuo configlio effere di stringersi in alleanza col vicino Rè d'Inghilterra mediante un Matrimonio, e ravvivare l'antica amicizia con le Provincie unite d'Olanda, per havere alla mano i freni opportuni da imbrigliare la smoderazione degl' Austriaci, per potere far capitale dell' Armi Maritime loro, e per foccorio nelle urgenze alle coste del Regno, e per introduzzione d'un Armamento Navale, che rendesse poderoso lo Scettro anche nelle parti più rimote; e rinvigorite le forze poter nel foccorfo à gli Amici debellar i Nemici. Perlocchè seguendo il Rè ta-

li infinuazioni del Cardinale, conclufe il Alleanza Matrimonio di Enrichetta fua forella col. e-ill Inghil- Principe Carlo di Galles Primogenito del Rè Inglese, e strinse con gl'Olandesi una Concordia, prometrendo loro trè millioni, e trecento mila lire tornefi, da pagarfi in tre anni, con pattidi non far Pace, ò Tregua

con la Spagna, se non col suo consenso, e che per urgenze della Francia restituissero la metà del denaro, ò contribuissero le proprie Navi à fua richiefta, le quali due importanti deliberazioni riuscirono indi così feraci di moleftia alla Spagna, che ben le

convenne haver la piena estimazione della Francia.

16 Ma come gli spiriti Francesi hanno sem-

Ex Speed, pre pronta l'occasione di guerreggiare an-Ex Gast, che nella Pace più tranquilla frà loro medefimi in contese intellettuali, si suscitò quest' anno quella che fù chiamata degli Antipe-Sena d egli ripatetici. Incominciò questa dal capriccio Anner qui ripatetici. Incominciò quella dal capriccio tette falle di Gio: Bitaudo, di Antonio Villonio, di Stefano Clavefio Medici Chimici, che affumicatofi il cervello nelle loro fornaci fcelfero ad impugnare come falía, & infuffiften-

Ex Muses te la Dottrina di Aristotile, e di tutti i Pevere scoperti errori gravissimi In quella scuola. e communicando i loro deliri co' Filosofi delle altre Università, ne trovorono rincontro anche in quella di Padova, dove era Primario professore in una di quelle Catedre

Cefare Cremonino, nato di bassi natali nella nobile Terra di Cento della Diocese di Bologna, mà spettabile per subblimità d'ingegno nelle speculazioni Filosofiche; e ANNO benche havesse egli fino allora stese le lezzioni fecondo il metodo Aristotelico, cambiato in un punto il penfiere fi sece ribelle di quell'infigne Maeftro, e stillandosi in speculazioni per scrivere contro la Dottrina Peripatetica si soggettò à satiche gravissime per comporte trattati differenti dai primi, che già havea dettati a' discepoli senza nesfun studio, anteponendoli alla forza della verità, che haveva egli rinegata. Hà impressa tale profondità nelle prime Opere Peripateriche stese senza studio, che le seconde Antiperipatetiche rimangono infulfe, disprezzate da Letterati, che non le riconoscono per parti del medesimo Autrore sì eccellente nella divulgazione delle prime. Laonde concitatofi in Francia un altistimo rumore frà Letterati, e risentendo gravissimi pregiudizi da' Professori della Sacra Teologia nel tacciarfi di erranti le fentenze di Arittotile, il Collegio della Sorbona di Parigi fece dal fuo Procuratore portare le proprie querele à quel Parlamento, à Senato, anteponendoli di riflettere, che la Teologia può con maggiore agevolezza scoprire, convincere, e consutare gl' Errori degl' Ignoranti, ò Eretici, ò Ateisti, ò Infedeli con i principi, e cagioni, note per il lume naturale, e de principi naturali trattati d'Aristotile, la Dottrina del quale se sosse falfa procederebbe il pregiudizio di non potere così facilmente convincere gl'erranti. e miscredenti, mentre se li toglierebbe l'uso

perchè se bene la sacra Dottrina non fondasi sù la ragione umana, mà sù la rivelazione Divina, servesi però della ragione umana, non per provare la Fede, mà per manifestare molte cofe, che tendono all'istessa Fede, equindi nel tacciarfi per errante Aristotile Parlanemo. venerato per Autrore, e cognitore delle ragioni umane, involavafi alla Teologia un mezzo se bene estrinseco per la prova delle di lei conclutioni, per le quali ragioni il Senato proibì ogni fimile difputa condan-

d'un instromento più atto all'intelligenza;

nando la temerità degli Antiperipate-I contrasti sostenuti da i suddetti mali Filosofi surono il preludio di altri, a' quali resta- Ex Spend rono esposti i buoni Filosofi, e Teologi, \*\*\*\* 1. rono espoiti i puoni a noson, a naturale che fono i Religiofi della Compagnia di Ge-Geiari per sù. Havevano questi impetrato l'anno mili liori Protis legi di fie

le seicentoventidue dal Rè Luigi una singo. Desse lare preeminenza, e privilegio di potere nel loro Collegio di Turs assumere à i gradi del Dottorato, e Magisterio quegl'Uomini stu-

ANNO diofi, che per l'efame ne divenisero capaci,

1624 non tanto per la Fede, che haveva del loro incorrotto giudizio in sì importante distributiva, quanto per dareal Mondo un vivo testimonio di haver lui conosciuti i Gesuiti degni di molti maggiori onori, di quello che le Turbe degl'Eretici, e degli ignoranti havev ano con enormi calunnie procurato d'infamare ; mà risentendo al vivo le Accademie Secolari, che loro s'involasse un diritto, che tencano per inviolabile, portarono le loro querele alla Corte, che commessa la cognizione dell'Articolo al Parlamento di Tolofa, alla prefidenza di cui foggiace la Città di Turs, e dal giudizio del medesimo nuovamente divoluta al Reale Configlio la Caufa, fù decifo, che a' Gefuiti non appartenesse generalmente ne' loro Collegi la ragione di conserir gradi a' Letterati, ò attestati per la capacità delle dignità, e Benefizi Ecclefiastici, mà solamente in quello di Turs, & in qual si voglia altro luogo, dove sondate per Ecclesiastica,e Regia auttorità anteriormente le Università, eransi pol date in amministrazione, e presidenza a' medefimi Religiofi, contro quali non fi posarono in calma sì tosto le querele, senza le quali immune da' contrasti non và mai l'eminenza d'Uomini grandi come essi sono. 18 Tale affare delle Cattedre contenziose di Ex Laste Francia agitavasi nel mentre che altra Tomaja Cartedra del Magisterio Ecclesiastico dava Concille di ammaestramento a' Fedeli mediante la ce lebrazione del Concilio Provinciale dell' Aquitania . Fù questo raccolto dal Cardinale Francesco d'Escobleo di Sordis Arcivescovo di Bordeos famosa Città della Ghienna alle Riredel gran Fiume Garonna, che forge fontuosa di Edifizi, prezzante per Nobiltà, e per Traffico anche Navale con prerogative di Metropoli della feconda Aquitania, suffragata da' Vescovi di Agen, Condom, Angolemme, Luíson, Roccella, Perigò, Pottieri, Santes, e Sarlati, a' quali il Cardinale suddetto intimò detta con-

vocazione per il primo giorno d'Ottobre en-

tro lastessa Chiesa primaziale, esprimendo-

fi loro di riconoscere essenziale la medesima

Trento . Venissero per tanto in adempimen-

to del loro debito, e seco conducessero trè

differenti specie di Colleghi. Fossero i primi

due Canonici del Joro Capitolo de' più fassi.

dotti, e capaci. In secondo luogo due simi-

li persone d'intera fama, e probità da sce-

due altri Soggetti di rinomata integrità, che potesiero udire ciò che disponeasi nel Concilio , accompagnare i Vescovi nelle visite delle Diocefi, e con ogni circospezione, e vigilanza, tutto notare, e disconci, ed abufi, per riferirne i fuccessi all'altro Concilio, ed in esso come relatori zelanti dell'onore di Dio, della falute dell'Anime, edel decoro della Chiefa farne pieno, e fincero rapporto, per rinvenirne i rimedi canonici. Procedendosi poscia all'attuale prima sessione, sù incominciata dalla Professione della Fedeà tenore della Bolla di Pio Quarto, indi ful Seffont di chiaro efempio del Pontefice della prima Sede, che palefavafi tanto zelante a propagare la medelima Fede ne' più remoti Paefi, dover i Padri ivi raunati eccitarfi in pari fervore, quando l'urgenza nasceva sotto gl'occhi loro in tanti Eretici deviati da ridurfi all'Ovile; perlocchè conveniva dupplicare gl'operai, fondandoproventi bastevoli ad alimentare Predicatori, e Catechifti. Nel culto de' Divini Uffici doversi osservare il Breviario, e Messale Romani con le loro Della Mes Rubriche . Ed effendo le Meffe Parrochiali ic. l'opera attuale della semente della Divina parola, ingiungersi, che nel tempo, che celebravafi ogni altra Meffa, ò fonzione Sacra, ò Protana, cessasse, anzi si rinovasse l'antico Decreto, che fosse scomunicaro chi per tre volte seguite lasciasse d'intervenirvi. Riprovarsi l'abuso di adoperare intervenimento di Compari, e Comari nell'atto di celebrarsi le Messe novelle. Havendo il Demonio ne' fuoi feguaci Eretici additato quanto li sia spiacevole il culto delle Sacre Reliquie, doversi confirmare i Fedelinel debito di venerarle, ed i Sacerdoti di decorofamente custodirle. Così rispetto al culto de' giorni festivi, ne' quali doversi da' Parrochi fare a' Popoli una lezione della Storia Sacra intorno alla vita di quel Santodi cui ricorre la memoria. Il Battefimo non fimi- Sacondo nistrasse nelle Case private, se non nel caso di necessità. La Cresima si additasse, se ben non necessaria, utile, e si procurasse, che ogni uno ne losse munito per contusione degl'Eretici, che tralasciavanla per disprezzo. La Sacrofanta Eucariftia fofse portata con pompa, e corteggio del Popolo a'Malati, ò in pubblica adorazione nelle Processioni. La Penitenza, perchè ricevesse un incorrotto ministerio, fosse illibata da ognirea sospicione d'abufo, perlocchè lettasi la Bolla di Gregorio Papa Decimoquinto contro i Sollecitanti, accettayafi, e giurayafene l'offervan-

Inimalese facra conferenza, per moderarra i coftumi, del Cacilie: correggere gl'errori, comporre le differenze giusta le prescrizzioni del Sacro Concilio di

Townshingle

ANNO fervanza; anzi proibivafi l'ufo de' Confesfionali nascosti negl' Angoli, e Capelle, ò il confessare Penitenti di notte; si ripetes fe fpello a' Popoli l'efficacia dell'eftrema Unzione per tenerli avvertiti dell' Erefia che decantavala inutile . Gl' Ordini Sacri fi conferissero à Persone degne, pie, e capaci, opponendofi alla mala distribuzione di quei Padri di famiglia, che dirizzano alla vita Chericale i figlinoli più deformi, inabili, ed incapaci, premendo loro che confeguiscano il Beneficio per proveccio della Cafa, mà non l'Offizio per fervizio di Dio, offervandonel rimanente le regole già prescritte per ciascheduno Ordinando tanto a' Minori, quanto a' Sacri Caratteri. Il Matrimonio, oltre le antiche prescrizzioni con le quali la Chiefa ne hà regolata l'amministrazione, riceva ancorquella del Concilio di Agde, di nnn permetterfi con Donne Cattoliche, ed Uomini Eretici, ma folamente che l'Uomo Cattolico possa congiungersi con la Donna Eretica se vi sia, promessa di abbiurar l'Erefia . Così la più recente proibitiva de' Matrimoni Clandestini, che nè pur fi teneflero immuni da questa taccia quelli che celebravanti nelle Chiefe della Religione Gerofolimitana, mà folo nou fosicro Clandestini quelli che celebravanti nelle Parrochiali . Parimenti volerfi abolita la fuperstizione, che additava infelici i

Matrimoni nel mese di Maggio, sendo proibiti ne' foli giorni Santi della Quarefima, ed Avvento. I Concubinari, e gl' Adulteri, e le Meretrici ammoniti che fieno fi discaccino di Chiefa, e fi procuri, che il braccio della podettà Secolare li difeacci dalla Diocefe. Sovvenganti i Vefcovi della perfezzione alla quale gli astringe la fublimità del ne veko loro grado, e di pascere il Gregge non da Mercenari, mà da amantissimo Pastore, al quale non è scusabile la perdita della Pecorella ch'egli non sà divorarfi , ò infidiarfi dal Lupo : E come Padri spirituali ricordinfi, che ogni loro operare deve (pirare un aria celefte fenza nebbia di carnale differro. ò di mondano riguardo: Così, che i Beni della Chiefa fono Patrimoni de' Poveri, non miniere per estrarne ricchezze a' loro Parenti, ò famigliari: Temprino il rigore della Giuftizia in maniera che forga accoppiata la feverità con la clemenza, il giudizio con la mifericordia, la pena con la benignità, in forma, che la disciplina sia falutevole, mà non afpra, il che effi prima prat-

tichino con l'ammonizioni, e con le ripren-

fioni paterne, predicando per sè stessi con

407 zelo, e carità: sieno solleciti à visitar la ANNO Diocese, à conserir la Cresima, supplicando il 1624 Rè Cristianissimo à nominar i Soggetti al Sommo Pontefice per le Cattedrali di tale capacità, e pietà, che possano riuscire dicitori, e facitori delle Sante Imprese suddette . I Canonici riescano meri imitato- De Caso ri della Santità de' loro Prelati, offervando " nel recitamento delle Ore Canoniche le Rubriche flabilite da Clemente Ottavo. proibendo di dar mancie, ò regali nell'ingrello alle prebende, le non folle per la fabrica, overo per ornamento della Chiefa. Attenti sieno i Parrochi alla Custodia de' De. De Parachi. creti Sınodali, e ne' luoghi infetti d'Erefie fieno i più verfati in Teologia, ed i Vescovi li vificino con maggior frequenza, procurando, che non lascino la residenza più necessaria in tal cafo, che in altro . I Predicatori fieno non folo dotti, ed efemplari, mà co- De Predicastituiti nell' Ordine del Diaconato, e che wipredicando la fola Parola di Dio fenza ornamenti di fecolare eloquenza, non possano farlo fenza licenza degl' Ordinari, aftenendosi ancora dal predire determinatamente la venura dell' Anticrifto, e dell' Univerfale Giudizio, i Miracoli falsi, ò le fole, le cofe dubbie, oscure, sottili, e vane, mà adempiano al loro carico giusta il metodo prescritto da San Carlo Arcivescovo di Milano, con altenersi di predicare quel di che predica il Vescovo locale. I Cherici rifplendenti per onestà di vita, secondo gl'antichi Canoni, fieno inibiti à far Compari, e Comari , come dalla Sacra attinenza la fragilità fà sovvente passare alla diabolica domestichezza: Non fi tengano capaci di Benefici Ecclefialtici se non col pieno testimonio della loro probità, mà fempre fenza ombra di Simonia, è confidenza, che à tenor delle Bolle di Pio Quinto, e Sifto Quinto, fieno punite. Si fondino i Senti- antinari dove non fono con le unioni ò de' Benefizj, ò di una delle migliori Parrochie, fecondo la Legge data da Padri Tridentini. Gl' Abati Regolari non fi ufurpino gl' Abiti Pontificali fuori de loro Monasteri . I De Regol Romiti fenza permissione de' Vescovi non escano dalle loro Celle. Sieno diligenti i Priori, e Cappellani à soddissare a i pesi imposti loro . Le Monache offervino le Delle Me-Leggi della Claufura, nella quale non mechafi ammetta la Novizia à Professare, mà facciali uscire in Chiefa per tornar den-

tro , se persiste , purchè sia spontanea

la deliberazione fotto le pene commina. Delle Sensi-

te da' Canoni . Le sepolture godan erre

fe ogni fcampo di falvamento . A tale ra. ANNO

ANNO si da chi le possiede , senza però alzar-1624 le dal fuolo un dito. Visitino i Vescovi, ed Delle sidre i Prelati inferiori con diligenza le Chiefe, e de' Vescovi . sien pronti alle chiamate del Concilio Provinciale. Tale è l'estratto de Canoni più essenziali del presente Concilio, portato in ventidue titoli , fotto quali numeransi molti Capi, è Paragrafi. Eranfi ancora efaminate nelle Congregazioni prefinodali alcune cause particolari, frà le quali è deana di rapporto quella del Barone di Au-Casali del tun Sinifcalco di Santes, che nella Chiefa Bato di An- Parrochiale del Caffello di Oleron hayea impedita la profecuzione della Predica di

un Religioso Francescano, che faceasi srà la folennità della Messa, forse tediato dalla lunghezza, perchè indi impofe al Sacerdote di profeguirla, perlocchè concitatofi col favore de' Ministri Regj il senso de' Prelati, per non lasciare impunita tanta temerità, tù egli forzato à comparir ginocchiato dinanzia' Padri del presente Concilio, e chieder perdono, da' quali accolto con clemenza il di lui pentimento, su rimesso al Vescovo di Santes suo Ordinario perchè lo assolvesse, e restituisse all'esercizio della sua Giurisdizione, che gli era stato sospeso, di che egli rendendone grazie umiliffime diè efempio agl'altri poco prezzatori delle alte preeminenze della Chiefa, fopra le quali fotto i Rè di rinomata Pietà , e Giustizia, come il Rè Luigi, non vi hà grandezza, che non si abbasfi , ò delitto che rimanga impunito. Soscritte poscia le Sacre Leggi dal Cardinale Ar-

civescoyo, e dai Vescovi al numero di otto.

si disciolse il venerabile Consesso, à cui manca la Confermazione Appoftolica, ò per

trascuraggine di procurarla, ò per negligen-

za del Divolgatore de' di lui Atti.

In Spagna fù riferita una strepitolissima Ex Sport causa dell'Indie Occidentali, nella quale la dissensione frà il Sacerdozio, e l'Imperio Conteft per era per verità prorotta un poco più sù della Ecclessis convenevole moderazione, entro la quale Norm ed il la Chiefa deve cuftodire le proprie preemieffee, nenze, & i Regi Ministri riguardarle con maggior rispetto. Governava come Vice Rè la Città del Messico il Signore de Silva, che imposta la cattura di un Cavaliere di Santo Jago, quello fe ne fottralle con la fuga al Sacro Afilo entro il Convento de' Domenicani, & abbagliandofi forfe il Vice Rè. ò per la scarsa perizia delle Leggi Canoniche, ò perservore della passione concitata, fece chiudere le Porte, e le Finestre di detto luogo immune, anzi circondarlo da Armati, perchè al Cavaliere rifugiato si toglies-

guaglio l'Arcivescovo della Città intimò le 1624 Cenfure Ecclefiastiche a' detti Custodi viòlatori dell'immunità, & ammonì il Vice Rè à rimoverli fotto le pene della maggiore scommunica, di che egli mostrando poco conto faceva perfifter nell'affedio del Convento, forzando l'Arcivescovo à dichiararlo come fece folennemente fcommunicato; mà intollerante il Vice Rè di questa fentenza, per renderla meno apprezzata ne raddoppiò la forza nel concetto, e commozione de' Vassalli, mentre sece arrestare la facra persona dello stesso Arcivescovo per trasmetterla in Spagna; e sentendo egli per strada mentre conduceasi all'imbarco l'ordine che vi era d'incatenarlo, entrato in una Chiefa, e recatofi nella maettofa pompa degl'Abiti Pontificali ascese all'Altare, e benchè circondato dalle Guardie affunfe tutte le Particole della Santiffima Eucari-Ria, e con quel fervore che armavasi dal di lui invitto zelo, e dall'iniquità dell'oltraggio che sosteneva, scrisse à tutti gli Ecclesiaftici della fua Diocese, che incontanenti confumaffero tutte le Particole Confecrate, e privaffero i Popoli del conforto spiriruale della Sacra Mensa, e del mantenimento della Sanriffima Euchariffia in ogni Tempio, il cheeseguitosi con mirabile celerità in og ni luogo, fi defiò una commozione sì rifentita, & universale contro il Vice Rè. che la Plebe armata, le Femmine infuriate, e fino i Putti allettati dall'esempio de' maggiori corfero al Palazzo del Vice Rècon i fatci di legna per abbrugiarlo, di maniera che l'infelice violatore delle ragioni della Chiefa fù forzato d'implorare dalla medefima Chiefa il falvamento in sì spaventevole pericolo, ricoverandosi con mirabile velocità nella Chiefa di San Francesco, e sopravenendo dopò l'Arcivescovo accolto da altisfime acclamazioni delle Turbe, fù animato alla grande rifoluzione di arrettare il medefimo Vice Rè, come fu fatto, per ritenerlo, finchè dalla Corte Cattolica venisse l'ordine di che dovesse farsi di lui, e srà tanto vi si portò l'Arcivescovo, & ascoltato con piisfimi schrimenti della celebre clemenza del Rè Filippo, ottenne che cadesse in silenzio ogni ayvenimento passaro, e che rimosso il Vice Rè, e deposto havesse per successore il \* Marchele di Seravalle.

Fù ancora confiderabile il Combattimento accaduto ne' medefimi Mari dell'In- En Spend dia frà le Navi Regie, e le Olandefi, che Combati incontratefi in vicinanza di Lima Metropoli del'ANNO li del Perù, quelle di Spagna, che afcende-1624 yano al numero di trenta, attaccate le inimi-

che, che non erano più di dodeci, mà di valore atfai più poderofo, reftarono le Spagnuole, à fommerfe, à poste in fuga, come parimenti altre nove d'Olanda, occupato improvisamente il Porto della Baja di tutti i Santi del Brafile, e fatto sbarco di Gente, affaltata la Città di San Salvatore ivi vicina trovarono la refiftenza fe ben valida non bastevole, che però l'espugnarono à torza, e faccomesse le sacre cose, e le profane cadde in potere de' Victoriofi Ribelli lo stello Vice Rè del Brafile, il Vescovo Diocesano, & il Provinciale de' Gesuiti, che per la subblimità de' loro gradi riputati i maggiori Inimici degl' Eretici, furono dalle loro crudeltà arricchiti del merito d'invitti Confesfori, tratinetti per il più alto trofeo in Olanda, e munita la Città molto meglio di quello che l'havessero trovata, apparecchiarono una diversione all'armi Cattoliche, le quali con fuccessi molto differenti abbattevano l'orgoglio delle Provincie Fellone nel famofo attedio della Piazza di Breda, come rappresentaremo nell'anno seguente . Commoffa per canto da sì infausti raguagli la Corte di Spagna, & infofferente il Rè Filippo dell'ignominia, che il tepore de' fuoi Ministri saceva risentire alla propria prepotenza, fece con la maggiore celerità porre in concio una potentifiima Armata Navale, e datane la condotta à D. Federico di Toledo, valicò egli con tutta velocità al Brafile, dove se bene pervennero opportuni soccorfi con numerose Navi d'Olanda, nondimeno affaltata l'occupata Città di San Salvatore, e cinta con regolare affedio, furono forzati gl' Invafori di restituirla al legittimo Signore, senza haver potuto compire un anno dopò la forpresa, quando le soro petulanti milanterie havevano preso concetto di vivere Padroni, per farne valere il cambio nella Generale concordia, che speravano à fuo tempo di stabilire col Rè Cattolico.

In Inghilterra inasprivansi grandemen-21 Et Spend. te le contingenze ad oppressione de' Cartolici, mentre il Rè Giacopo agitato sempre più dalla vivezza delle brame di una cotale abolizione de' Riti Romani da' fuoi Regni, impose precisamente al Vice Rè, e Senato d'Ibernia che trattassero da nemici pub'olici i Sacerdoci, & altri Ministri della Chiefa, a fine d'involare tutti i mezzi della Dottrina Cattolica non folo di far progressi, mà di haver sussistenza; e quin-Tomo Primo .

di con pubblico Editto spedito nel mese di ANNO Gennajo fù loro ingiunto di partir da quell' Ifola nel termine di quaranta giorni, con espresso divieto di ritomarvi sotto la pena di effere trattati per rei di Ribellione, non folo effi, mà chi li favoriffe, ò ricettaffe; il quale barbaro Editto fù fuccessivamente pubblicato nel mese di Giugno anche in Londra, e postane una rigorosa osfervanza anche per auttorità, e Decreto di quel Parlamento in ogni luogo d'Inghilterra, commandando di più, che ad ogni Cattolico fosiero rapite l'Armi, e trattati da schiavi inermi, & inabili à soccrarsi da una servitù di tanta oppressione. E non sù malagevole à discernersi la cagione di risoluzione tanto barbara, quando havendo l'anno paffato il medefimo Rè conceffa loro la pienezza della libertà, e de' diritti che godevano gl' altri suoi Vassalli, per allettare il Rè di Spagna al Matrimonio del di lui figliuolo, intorno à questo restato deluso, come dicemmo, ne pigliò tanta irragionevole, e detestabile vendetta contro i Cattolici suoi Vassalli innocenti.

E furono sì pungenti gli stimoli nello ftelso Rè Giacopo dell'indignazione conce-pura per la cagione fudderta contro il Rè <sup>th. 1</sup>-Cattolico, che l'indulse finalmente ad el Drintanto porfi à quel rifchio, nel cimento del quale di tostra . haveva fino allora havuta tanta riferva, cioè di convocare il Parlamento, à fine d'impetrare i necessari fusfidi per promovere con l'Armi la vendetta, dalle brame della quale era concitato à prorompere in tali minaccie. che trasportavanlo suori di quel contegno di pacifico letterato, come fino allora haveva professato in ogni altro rincontro di amarezza . Raccolto dunque il Parlamento rappresentò agli Adunati, d'essersi lasciato lus fingare dalle fuggettioni di procacciare all' infaj. Inghilterra l'apparente decoro di conquiftare alleanza, e per cognazione di sangue, e per ristabilimento della perduta amicizia col Rè di Spagna, e secondando gl' allettamenti di quella Corte haverle dato anticiparo pegno della fua Fede col mandarli in mano lo stesso Principe di Gales suo figliuolo, il quale nella magnificenza dell'accoglimentoera poi stato dalle fraudi Cattigliane esposto ad un più solenne ludibrio, mentre fra la divertità delle condizioni Matrimoniali, finalmente aggirato con ignominia della grandezza del fangue Reale co i pretesti anche non sussistenti della denegata dispensa da Roma, era stato forzato di ritornarsene in Londra carico di apparenti onori, e di

ANNO nascosteingiurie, le quali nel suo cuorecagionavano sì efficace il defiderio di non la-fciarle invendicate, che cercava ne' fuoi anni cadenti le glorie del Sepolcro nell' haver redenta prima di morire la riputazione delra Corona Inglese dagl' oltraggi Spagnuoli e che à questo efferto desiderava gl'aiuti de fuol buoni Vafsalli egualmente partecipi del mal trattamento. Ripigliò il discorso del Rè il primo Ministro Buchingam, e rendendo conto agl' Adunati di tutti gl' avvenimenti, ecagioni del viaggio di Spagna, fi ristrinse à chiedere una parte della convenevole foddisfazione di haver forze per riftabilire ne' suoi Domini il Conte Palatino, e per tentare con l'Armata Navale qualche impresa à danno della Corre di Spagna . E mentre che maturavanfi le deliberazioni ance di del Parlamento non lasciava l'Ambasciato re di Spagna d'imprimere nelle menti dei

Deputati di feguito maggiore, quanto fofse fconcio, e pericolofo il passaggio dall'estremodella preterita freddezza del Rè Giacopo, che havevalo fatto diffimulare, fino all' ignominia della vigliaccheria, oltraggi molto maggiori fatti alla Corte, nell' altro estremo di secondare gl' inconsiderati bollori d'un Principe giovane, come era il figliuolo, concitaro à vendetta dalla repulsa delle nozze, delle quali essendo mezzana per lo più la passione amorosa ha per antipode la gravità Prudenziale della ragione di Stato, che ricerca la direzzione dalla Providenza del Configlio non dal furore dello sdegno inconfideratode' Giovani, i quali forfe, come nel caso corrente, vanno concitando imbrogli per rapire intempestivamente dalle mani paterne lo Scettro, e riempire la Patria di confusione, e di calamità sempre indubitabili nella provocazione d'una Monarchia formidabile come la Castigliana. E come le speculazioni del Rè Giacopo non havevano mai potuto accommodare in tale equilibrio il malagevole fiftema dell' Inghilterra di togliere al Rè la suspizione, che inquietavalo nell' Adunanza de' Parlamenti, & a' Parlamenti medefimi, la gelofia che lorodà il Rè armato, non fù possibile tenere apertoper tanto rempo il prefente, che potellero acconciarsi le grandi forze, che oc-

correvanoad eseguire l'Idea del Rè, e del figliuolo; Fù difciolto con l'affenfo per lo feritto Matrimonio con la Francia, e con decretare fusfidi tali per debolezza da' quali la Monarchia Austriaca non poteva te-

In Polonia ravvivosti la cagione di nuovi Genova, che ne era la porta. È come ogni

disturbi con gl' Ottomani per replicate cor. ANNO rerie de' Cofacchi, animati dall'abbattimento delle forze loro , e della confu- Ex Speak fione delle scritte sedizioni in Costantinopo- Ex Bileli, & in Asia, e provocati da quelle de' rion in Tarrari non frenate secondo le ultime con. Reste. venzioni della Pace con la Porta, le quali essendo riuscite loro favorevoli col saccheggiamento di Manzembria à tre sole giornate dalla Regia, e poscia con l'occupazione della Città di Crin , nella quale secero opulentifilmo bottino, fi moffero à vendicar-comme de fene i Tartari, condotti da Ali nella Podo-Cofecchi lia, e nella Ruísia, à seconda de' Fiumi agghiacciati nel verno, mà vi restarono con notabile sconfitta, benchè Cattimiro Murza altro Capo Tarraro, nel mese di Giugno, tornasse à caricarsi nella stessa Provincia di ricchiffime spoglie, e soprasatto nel ritorno da Stanislao Coniepolíchi, uno de' Lucgore nenti Generali, con settecento Fanti, e tre mila Cavalli in luogo opportuno, fece rilafciarli la preda degli Schiavi , degl' Animali, edellericchezze rapite, & i Cofacchi in questo mentre discesi per la corrente del Boriftene nel, Mare Negro impiegarono la violenza del ferro, e del fuoco a faccheggiare ogni luogo di quelle Coste, pervenendo fino ad una lega da Costantinopoli, do-

biguità l'invito settoli dagl'altri due suoi Collegati, Rè di Francia, e Duca di Sa- ni voja, acciocchè contribuille con essi alla meditata imprefa contro la Repubblica di Genova, & effendo intervenuto al Congresso di Sufa, nel quale si attentò di deliberarla, l'Ambasciatore Veneto, fù comune il con- in Smite cetto, che il Senato vi contribuille secreto di decele alle fomento; mà le chiare ragioni, che adduffe in quella celebre discussione il Senatore Giovagni Bafadonna convincono per certo, che il Senato ne tolle alieno; imperocchè non havendo egli alle proprie dispendiose perquifizioni altro oggetto che la libertà d'Italia, che unicamente influisce al mantenimento della propria, questa pericolavasi tanto dall'eccessiva Potenza dello Spagnuo. lo, quanto dalle sopravenenti Vittorie del Francese, che di bracciotanto più poderofo, e del Senato medefimo, e del Savoiar-

do, non haverebbe riconosciuto imperio

d'alcuno per la moderazione di dare altri paf-

finell'ingrandimento del proprio Dominio

ve incendiarono le case di delizia de' princi-

In Venezia pose il Senato in grande am-

pali Ministri del Dominio Turchesco

in Italia, quando fi toffe impatronito di

Guer-

23

ANNO Guerra che s'intraprende hà per fine il risto-1624 ro delle conquiste per l'eccesso delle spese che ricerca, non potea la Repubblica nutrirne la speranza, quando tanto rimota ne' confini del proprio Stato non poteva acquistare se non qualche porzione da faziare l'ingordigia de' più proffimi, & accrefcere con la loro potenza i moletti proriti della gelofia; nè riuscire cost netto il conto che saceasi d'inghiottire con tanta facilità la medefima Città di Genova; perchè se bene mancavale il popolo guerriero, lo contava però grandemente numerofo, e ticco, che aprendo gli Scrigni ripieni d'oro, come il mare aprivale foccorfi da ogni parte della terra,l'oro medefimo che hà in sè compendiata l'onnipotenza Terre-

> d'avvolgere l' impresa in gravissime, e non superabili difficoltà. Et in fine il trattarsi di cooperare in un medefimo attentato con la furia Francese, più disposta à sorprendere, che à conservare, haverebbe caricata la Repubblica d'imbrogli, con pericolo di piantarla à cercarne da sè medefima lo fcioglimento, perogni vantaggio, che sì numerofe alle grandi appartenenze della Francia le havelsero fatto confeguire i Genoveli. Equindi da fimili concetti pigliato cuore il Scnato, ricufando i recenti progetti contro i Genove-fi,deliberò di perfiftere nella coftanza dell'intrapresa difesa della Valle Tellina, in religiofa ofservanza dell' alleanza flabilità à fola

contemplazione del ripofo d'Italia; à fa-

Dashi vore di cni riuscì ancora con gl'usizi dello

thre haverebbe chiamati tanti foccorfi

Samou con flesso Senato comporre le antiche disserenze frà i Duchi di Savoja, e di Mantova, per casione della Dote di Bianca, che fomminiftrò i pretefti di ftrepitofe contefe della Guerra di Piemonte, e Monferrato, con-venendo di pagare il Mantovano all'altro trecento mila fcudi contanti, e del rimanente in tante Castella confinanti al Piemonte, con promessa di reciproco Matrimonio frà le due Famiglie, non fuccesso poi per la morte immatura del Principe Filiberto, che

era destinato uno degli Sposi.

25

In Oriente non eran se non gravi le tur-Ex Segrede bolenze della Corre Otromana fatte più fenfibili per la tenera età del Sultano Amurat. ch'efibendo confidenza a' Ministri di stare Amaret .

più attenti a' loro interessi, che alla gloria del Principato, era elso esposto à luttuose confusioni, la maggior delle quali procede-. va dall' elezzione fattafi del Rède' Tartari . 64 60' ò fia Gran Caro, in pregiudizio delle ragioni dell'attinenza per grado più proffimo all' ultimo defonto, ed in sprezzo dell'auttoricinio di lui contro l'intrufo à quel Dominio, il quale fostenuto dal generale applauso di quelle Orde, era convenuto all'altro paffar personalmente in Costantinopoli, e ricevere dal Sultano impotente a farli trovare affistenza più sorte alcune Terre sul Mar Negro per proprjalimenti. Chiamavafi questo Gianghirai, come il di lui competitore Meemet, e parendo ormai ignominiofo a' Grandi della Porta, che vivelle ramingo come fuori del comando quello che la natura,c la grazia del Patrocinio loro affifteva con tanta ragione, deliberarono di porre in concio un Armata, acciocchè prendendovi fopra l'imbarco lo stesso Gianghirai sbarcasse à Caffà con speranza, che il solo titolo di venit appoggiato dal Sultano li recasse franca la Vittoria, mà il fuccesso non corrispose alla facilità del difegno, come narraremo nell'anno feguente. E frà tanto rivolto l'animo del Visir Meemet Eunuco à liberar- Cescentia si da una di tante molestie, che sollecitavanli d'auma l'animo, deliberò di concordarfi col Ribelle Bassà di Arzirun, che appariva men colpevole per il pretesto col quale indorava la di lui fellonia, di volervendicata la morte del Snltano Ofmano trucidato da' Giannizzeri . machinando per ciò la strage, e ruina di quella infolente Milizia; e quindi fece proporli di lasciarlo nel comando del proprio governo col perdono dell' intraptefa fedizione , che interpretavali fatta à buon fine d'imbrigliare la baccante petulanza Giannizzera, e renendosi forte con l'altra Milizia di Cavalleria de' Spaì aprivafi inevirabile il cimento alla Potenza Ottomana di rimaner debellata da sè medefima. Tanto più che speditasi un' Armata in Asia per la ribellione di Bichir Bassà di Babilonia sorto la Condotta di Ali Cognato di Amurat , non Terchi cot formontando il numero di quaranta mila Periore. Combattenti, e per imperizia dell'arte militare, come gentame raccolto dalle Turbe più vili , non fù valevole ad impedir all'

Armi Persiane l'ingresso nella Mesoporamia,

ed i progressi con l'occupazione delle Piazze

di Diaberchl, e Monful, dopò di havere

sconfitto quel residuo delle genti Turches-

che, che i patimenti havevano prefervato

per maggiorgloria, e vantaggio de' Nemi-

ci; anzi un altto Efercito Perfiano fi avvan-

zò verso la Provincia di Palestina, e di Da-

mafco con l'intelligenza dell' Emit Facardi-

no, ponendo in fervitù ogni luogo con fom-

mo abbattimento della riputazione Otto-

ANNO propria ampiezza se non per darmaggior

1624 campoalle Vittorie de' Persiani . Di più fece quel Rèvalicare da altro nervo di prode Milizia l'Eufrate, ed occupando molte Piazze sù i Lidi del Mar Negro, s' impadronì d'un Porto in vicinanza di Trabifonda. Così un altro Generale Perfiano con groffe bande si rivoltò ad assaltare quelle Piazze, che possedeano gli Ottomani alle Sponde del Seno Persico, sorpresa l'importante Città di Bassorà, e poi quasi che l'intera parte di Arabia, che chiudesi nella vasta Penisola frà l' Oceano Indico, e'l Mar Perfico, ed il

Accoppiavanfi à tanti esterni insortuni

Ex les etc. ancor gl'interni della debolezza del Sultano

impotente per l'età tenera à diriggere per sè stesso il Reggimento, lasciato per ciò in balia della Madre Donna rapace, e crudele, Serro loselle ch' anzi rapite le Gioje dell' Erario sù veduto il medefimo Sultano andare alla folennità della propria Coronazione con Turbante femplice, fenza gemme, del furto delle quali inquisito Cussaino Bassà restò capitalmente bandito con grossa Taglia. Esausta la Cassa di Guerra, indisciplinata, anzi sediziofa, e contumace la Milizia, difubbidienti i Bassà di fuori, perdite di Denaro, timori , desolazioni delle Regie entrate, usurpazioni infinite del Patrimonio erano le cose in s) intelice costituzione, che Calil Bassa Uomo di senno più prosondo, che havefse la Turchia hebbe à dire, che cinque in sei mila Combattenti che havessero assaltata la Città di Costantinopoli haverebbono posta in schiavitù quella Potenza, che con sì dispotica tirannia ne tiene schiave tante. E furse sì gelido il timore di qualche infigne sciagura, che si tennero moste confulte ful dubbio fuscitato dalla stessa paura de' Capi, che Sultan Jacaja già ricoveratofi frà Criftiani potesse comparire armato per fpogliare il Nipote Amurat del Dominio, e parean loro di veder volar per l'aria i Dedali à machinar tanta Impresa, che anzi meditando frà i foliti ardori della connaturale Barbarie le forme da fottratne la Casa Ottomana da sì paventati malori, in replicate feffioni fù discusso, se tornava in concio alle imde minenti calamità di decretare con arcani contrafegni una giornata, nella quale i Maomettani affaltaffero improvifamente tutti i Criftiani, e ne facessero strage generale, per

togliere l'intero fomento loro alla fognata

impresa di annichilare la fortuna Turchesca, e furono ben lunghe frà vari pareri le

contese de' voti de' Visiri, e Bassì, piegando. ANNO fi poi alla negativa, non per moderazione di 1624 animo, mà per malagevolezza dell'attentato, che dovendosi eseguire da' Turchi inferiori di numero a' Cristiani cozzava con l'impossibile, ed anche nel caso di riuscimento violava una delle Leggi sondamentali del Dominio Ottomano, furto ad occupar Regionisì vaste per tollerare misto con sicurezza di ogni Religione il proprio Vasfalaggio; nondimeno essendo trapellato qualche fentore nel volgo di tali penfieri che nudriva la Porta, non restarono immuni da gravi infolenze i Criftiani, fegnandofi le loro cafe con le Croci, ò per contrasegno che si sosse decretata la meditata Carnificina, ò per far loro oltraggio, minacciandofi da' ftuoli del Popolaccio il loro esterminio, se non operavano, che i Cofacchi defistessero dalle loro Correrie, che anzi fù in punto di sarsi car-

cerare l'Ambasciatore di Polonia, à cui invo-

larono ogni pregiudizio gl'ufizj, che con tanta premura interpose quello di Francia. Chiude il fine di quest'anno il fin de' giorni del Poeta Gio: Battifla Marini , che nato nella Città di Napoli di Padre Leggi- n sta, portato dal genio alla Poesia vi fece un prusiapplaudita riuscita, in quel tempo che non erafi per anche ripigliata la venustà del dire in metro nella favella Tofcana, perlocchè Morte, e accolto nella Corte di Carlo Emanuello porta Mari Duca di Savoja ne riportò il fregio di essere ™. ascritto frà Cayalieri di San Lazzaro, mà indi datofi à scherzare intorno a' diffetti del Duca medefimo di spalle curve, con petulantissimi mottegiamenti in versi, ne su discacciato, ed a preghiere del Duca Ferdinandodi Mantova liberato dalle Carceri: passato poi in Francia, ivi, ed in Roma contrasse domestichezza col Cardinale Masfeo Barberini, che assunto al Pontesicato col nome di Urbano non profuse in lui quelle grazie che faceali animo di sperare la preterita confidenza della inferiore fortuna, forse che ne conobbe i differti, e veduto per ciò freddamente in Roma passò à Napoli, dove terminò la vita di ritenzione di urina. Fù nella Poesia benemerito più per natura, che per arte, più per vena, che per culto, più per metro, che per gravità, con tutto ciò riuscì migliore Poeta che Cristiano, quando il puzzo delle laidezze fenfuali, che fono l'addobbo ed il fiore di ogni fuo componimento, è sì grave che reca anco a' meno feveri nell'oncità ftomacofiffima nau-

Anno

#### STATE AND THE STATE OF A STATE OF

### Anno del Duodecimo Giubileo 1625.

#### SOMMARIO.

1 Aprimento delle Porte Sante coll' efortazione fat. ta dal Papa al Sacro Collegio.

2. Allogio del Principe di Polonia, ed altri Perfo. naggi venuti à Roma, e di altri Pellegrini.

3 Canonizzazione, ed estratto del Processo della Vi. ta, e Miracoli della Beata Elisabetta di Por. togallo

4 Beatificazione di Frà Felice da Cantalice , e di Andrea d' Avellino , e di Francesco Borgia . 5 Decreto della Venerazione de Sanii; E proi

zione a' Vescovi di non moderare i pesi delle Messe, ed a Sacerdoti di far guadagni sopra l'elemosine.

6 Ambafciatori d'abbidienza al Papa, e particolarmente di Spagna

7 Orazioni ordinate dal Papa per la Pace; Et erezzione dell' Archivio Urbano . Proinizione di vendersi i Beni di Chiesa anco per necessità.

e Bolla del Conclave . 8 Bolle per i Rezolari Offervanti , e loro Privilegi per ordinarfi in India; E Regole a' Gradi per gli

9 Perdite in vary lunghi fatte in Valle Tellina da' Soldati del Papa , che spedisce il Nari al Rè di

10 Milizie che affolda il Papa; E perdite de' Collegati mella Valle fotto Riva.

11 Moffa di Francesi', e Savojardi contro Genova (occorfa dagli Spagnuoli .

12 Conquista fatta da Savojardi di Ottoggio, e da Francesi di Gavi, e della Riviera di Po-

13 Soccorfi del Governatore di Milano a' Genovesi, che restano liberi dogli Aggressori . Assedio posto da' Spognucli ad Aqui

1A Elezzione del Cardinale Francesco Barberino in Legato Appostolico. Suo Vinggio in Francia

er la Pace. Morte de Cardinali Sandoval, e Zolleren. 16 Moffa d' Armi del Re di Danimarca contro Cefare per sostenere il Palatino , che riesce

vana 17 Congresso all'Haya contro Casa d'Austria senza

18 Soleme ingresso del Cardinale Legato in Parigi. Sua udienza dal Rè, e rifpofta

19 Negoziato del Legato co' Ministri Regj. Opposizioni del Parlamento d' di lui Brevi, e suo ritorno à Roma con l'armamento del Papa 20 Affemblea del Clero Gallicano. Diffensione fo-

prale Monache di Santa Terefia, e de Regolari . 21 Tumulto degli Uganotti repressi dall'Armi Regie con la fuga del Signore di Subizze , Contesa m-

torno a' Stati di Lorena . 1 22 Scoprimento Miracelofo in Francia d'un' Immagi-

ne di Sant' Anna. 23 Affedio, & occupazione di Breda fatta dagli

Austriaci 24 Assentato dell' Armata Inglese inutile alle Spiag-

gie di Spogna. 25 Morte del Rè Giacopo d'Ingbilterra. Successione di Carlo Stuardo. Suo Marrimonio con la

Francia, e difgufti col Cardinale Richelien. 26 Morte del Doge Contarini , Elezzione di Gio: Cornero . Rifiuto della Repubblica degli ajuti del Turco. 27 Sconfitta de' Turchi riportata da' Tartari , e dif-

fimulazione che ne banno. 28 Sorpresa fatta da Cavalieri di Malta di Santa Masera, e loro perdite con le Galere di Bi-

ferta. 29 Ritorno de' Miffionary Gefutt a' loro efercizi Appostolici nella Cina.

ANNO Anno ventesimoquinto del Secolo viene distinto dall' Indizione otta-1625 va. Il Pontefice Urbano apparecchiofii fecondo l'intimazione fatta al Cri-Ex Buttar. Rianesimo per l'Indizione dell'anno Santo Spond. wave. à celebrarlo non tanto con la pompa più

maestosa, che consentisse la grandezza del Aprimento Ponteficato, quanto con gli atti più profusi di quella infigne pierà, che sfavillava frà tante eroiche virrù del suo cuore per eccitamento, & edificazione de' Fedeli; perlocchè la vigilia del Natale volendo perfonalmente portarfial formale aprimento delle Porte Sante per visibile segno di spalancarfi a' Cristiani il Tesoro spirituale della Chiefa, nel punto di pontificalmente abbiel arfi

nella Camera detta de' Paramenti, parlò a'

Cardinali che erano pronti di fervirlo nella ANNO Sacra fonzione co i fenfi di quella nobile eloquenza, che gli era connaturale fioritiffi- Differfo del ma, e sciolta, e non da Poeta, che suol dinali. havere la favella stentata frà le oppressioni

delle Regole Grammaticali, e riffretta da aflettato metro, ancor che sciolta nella Profa: difse dunque loro, che alzavanfi in quell' anno di benedizioni Celesti al prospetto di tutto il Cristianesimo le operazioni de' Capi della Chiefa , le quali dovevan per ciò riuscire sfavillanti per pierà, e per gravità Sacerdotale à fine di confeguire per sè medefimi quellestesse Benedizioni, che potevano eccitarfi da Dio dalle terrene acclamazioni de' Pellegrini beneficati, che fecondo l'avvertimento di San Bernardo, è più valevole la

ANNO voce dell'Opere, che la voce della lingua, 1625 i concetti della quale per quanto spirino santità, la imprimono però nell'aria foggetta a' diffinamenti di ogni aura, che fe la mano la stampa in fatti permanenti, cossituito un eco non volatile mà fostanziale, ne risulta un documento di vera, e totale edificazione, & effer questo il favellare, che il Dottor delle Genti voleva, che apprendesse Tito quando gl'impose di parlare a' soggetti, ed istruire i difcepoli con la pienezza dell'Impero. Importar questo non folo il dire, mà il fare, non folo l'ammaeitrare, mà il dare esempio, non folo il predicare con la voce, mà l'edificare col fatto; e quindi come ogni uno di elli Cardinali haveva confeguito, o nell' Eminenza della dignità , e nell'opulenza de' comandi temporali il grado nel primo Ordine, così doveva la Pietà, e la Misericordia rifolendere, e farfi comendabile con la fantità del fervore nella vifita delle Chiefe, nelle Orazioni, e nel fovvenire i Poverelli, che membri della medefima Chiefa haveva-

de' Ricchi; e dopò havere spicgati simili concetti con decoro di regia brevità, dichiarò di rifervare à sè stesso la sonzione di aprire Legui per le Porte della Batilica Vaticana, destinando le For di fupplire come Legati alle di lui veci il Cardinale del Monte, Decano del Sacro Collegio, per quella di San Paolo; il Cardinale Lenio, per quella della Lateranense; il Cardinale Millino, per quella della Liberiana, e poscia preceduto dal rimanente de' Cardinali difecte nella Seggia Papale con la Croce in una mano, e con la face accesa nell'altra per fegni esteriori della Fede, e della Penitonza, e della Carità à percuotere il muro, che chiudea la Porta Santa, che

rovinosti incontinenti, entrandovi esso solo

col canto dell' Inno festoso di lodar Dio di-

stributore di tante Grazie spirituali suffegui-

no havuto dalla Divina providenza l'affe-

gnamento per i loro Alimenti su quel che era foprabbondevole alla dicevole fuffiftenza

to indi dal Sacro Collegio, e Prelati. E perchè i sospetti della Contagione im-Ex Patter. Pellegrini procedenti dalla Sicilia, che ne era inferta, deputò in luogo della Bafilica di San Paolo, che rimane fuori delle Mura

dell'Alma Città, quella di Santa Maria in Alleggio a' Trassevere, & accorrendo da ogni Regione Perioargii del Cristianessimo i Pellegrini, volle la pietosa grai la Re- munificenza d'Urbano, che nella Città Sede primaria della Fede ammiratiero un effetto della Fede medefima nel vedere cambiati gli stenti della loro povertà negli agi

fontuofi d'un pio Albergo; e come nè pure ANNO mancò il concorso de' Grandi, su frà questi infigne il Principe Ladislao Primogenito del Rè Sigifmondo di Polonia, fù perciò profufoil Pontefice verso di lui con ogni più onorevole, e folendido accoglimento, non tanto per l'estimazione dovuta alla chiarezza del fangue Regio, quanto per la gloria Militare conquistatasi nelle scritte imprese contro Turchi, e Moscoviti, e però sattoli apparecchiare l'alloggio nel medefimo Palazzo Varicano, e fattolo feco federe à splendido Banchetto adempi à tutti i numeri della magnificenza dovuta à sì qualificato Pellegrino, non meno che alla suprenia dignita di si grande Albergatore; i quali trattamenti di fomma (plendidezza s' impiegarono per ordine d'Urbano nell'alloggio dell'Arciduca Leopoldo d'Austria Fratello di Cetare, e poco minori in quelli del Duca di Alcalà, che venne per nome del Rè Cattoli-

co à renderli obedienza (come diremo,) & à

confeguire lo spirituale Tesoro del Giubileo.

Et acciò che à tanta celebrità, che aprivafi nell'anno medefimo degl' occhi d'ogni Nazione della Terra non mancasse la rappresentazione di ogni una delle più infigni funzioni, che impongono di fare i Rituali Sacri, procedè Urbano il ventefimo quinto giorno di Maggio ad ascrivere nel numero delle Canocha Sante la Beata Elifabetta Regina di Portogallo, dopò di havere conosciuti i di lei me- di Perspiriti per tutti i gradi delle folite, e folenni informazioni stese ne' Processi, da' quali verificoffi, ch' effa era nata nell'anno mille duecentofettantuno dal Rè di Aragona, pacificatali la di lei famiglia nelle atroci diffentioni, che correvano prodigio samente in un punto. Paffati poi gli anni più teneri in un totale ab. di ki fio borrimento de piaceri del Mondo, che tutti unicamente rinveniva ne' digiuni, nelle Orazioni, e nelleopere della Pierà, e dell'Umiltà, per effetto di quella saffegnata a' Paterni voleri si sposò con Dionisio Re di Portogallo, à cui differendo ogni maggiore rispetro, etimore dopò Dio, attendea alla fanta educazione de' figliuoli, folita à digiunare in pane, & acqua la metà dell'anno, cangiatafi in vino miracolofamente, quando in una sua insermità abbifognava di quel riftoro, che essa poi d'ede in forma più benefica ad una miferabile femmina, quando con un baccio la rifanò d'un' Ulcera, come ad un' altra restituì col fegno della Croce la luce perduta delle pupille, & a molti altri col medefimo mezzo

prodigiosamente la sanità. Confirmò poi

ANNO Dio quanto le fosseà grado la di lei pia libe-1625 ralità co' Poveri, quando portando nel seno le monete da foccorrerli, alla perquifizione del Marito, à che servisse quel dispendio le tramutò in Rose nel più asto rigore del Verno. Fondatrice di Monasteri, di Collegi, e di Sacri Tempi, fù ancora della Pace, e Concordia frà Rè, e testata vedova nello stesso punto vestito l'Abito di Santa Chiara con fopravirile intrepidezza affiftè a' funerali del Marito con tanto coraggio, che dimostrava, che ella non erane Moglie, nè Femmina come prima, e poscia nel sacro Pellegrinaggio di San Giacomo di Galizia lasciati colà profusi segni della Cristiana sua munificenza, impiegò il rimanente della vita nel proteggere i più meschini, e passata nella Terra di Stremenzio, per concordare il Rè figliuolo col proprio Genero, caduta malata, vilitata dalla Beata Vergine, era paffata il quarto giorno di Luglio dell'anno mille trecentotrentasei à gl'eterni riposi, fuffeguita la di lei morte da nuovi prodigi, particolarmente da una foavistima fragranza che spira il di lei Cadavere fino da trecento anni in quà; onde per valore di tante virtù eccelfe, e di tanti Prodigi stupendi bene spirava rettitudine il Giudizio del Pontefice Urbano, che impose a' Fedeli il Precetto di venerarla Santa regnante in Cielo con Crifto.

Videsi ancora l'altra minore, mà ben A Moures maestosa funzione della Beatificazione de' fervi di Dio, prima delle quali fù quella di Frà Felice da Cantalice dell'Ordine de' Cap-Benificatio puccini . Nacque egli ne' Confini dell' hee Carros Abruzzoda' Parenti ofcuri, che non hebbero altro luftro che il nome, chiamandofi Santo il Padre, e Santa la Madre, & allevato alla custodia degl' Armenti, & all'altre incombenze dell'Agricoltura, nel foggettare al giogo un paio di giovenche, roversciateseli rapidamente contro con l'Aratro, che dovea fquarciarlo, e prefervatone per grazia Celeste passò à prosessare frà Laici la vita regolare de' Cappuccini, gli stenti della quale aumentando egli con volontaria austerità su satto degno e de' ratti, e degl' estasi, che portaronio tant'alto da ricevere dalle mani della Divina Genitrice il Bambino Gesù, e, continuando per lo frazio di quattr'anni la fua dimora in Roma elemofinando per il proprio Convento, fi rendè sì celebre la fama della di lui Santità in quel Teatro del Cristianesimo, che Urbano pressaro dalle istanze di Massimiliano Duca di Baviera, di Carlo Duca di Lorena, e di

altri Principi, col voto della Congregazione ANNO de' Riti, che giuridicamente ne riconobbe i meriti, lo dichiarò Beato il primo di d'Otto. E di Andres bre; come parimenti sece di Andrea Avellino visfuto parimenti frà Cherici Regolari Teatini con incontaminato candore di costumi, à relazione di Carlo Emanuello Cardinale Pio, & ad istanza di quella nobiliflima Congregazione, inclaufto ferninario de' Vescovi, sotto il decimo giorno di Giugno. Tanto successe per subblimare alla Venerazione de' Fedeli il Beato Francesco Borgia, che di Duca di Gandia fatto Gefuita go- eréo Borgia. vernò terzo Generale di quel Complesso di Soggetti, che fupera ogni altro della Chiefa Militante, imponendo fotto il di venti di Settembre, che efiggesse da' Cristiani il culto dovuto a' Beati, ad istanza di Gasparo Cardinale Borgia, e della stessa Compa- Ex Rutter. gnia di Gesù, e ad essi permise la celebra- tec. est. zione della Festa il decimo giorno di Ottobre, con recitamento dell'Ofizio, e Messa di Confessore non Pontefice; Il quale Indulto diè anche a' Cappuccini fotto il giorno dodici di Settembre per culto di San Corrado già chiaro professore del terz' Ordine di San Francesco, & a' Mercenari Scalzi rispetto à San Raimondo di Pegnaforte, il nono giorno di Novembre. Tali atti del Magisterio della prima Cat-

tedra per la Venerazione de Santi furono ac- Ex Batto. coppiati ad un generale divieto, che à nef- Tem-4fun Prelato inferiore, ò Communità , ò Università, ò Potentato sosse indi lecito darfi al Culto di qual fi fia Uomo mancato percero chi di vita anche con fama la più chiara, e fusfii- razione de stente di virtù, e persezzione Cristiana, an- Santzi di Martirio sostenuto per Gesù Cristo, ò pur per prodigj, non pingere le loro Immaginicon splendori, con corone, ò conaltri abbigliamenti espressivi della Santità, overo stampare le loro vite, e divolgarle miracolose, se prima non precedea il Giudizio della Santa Sede, proferito dopò il ricevimento delle debite informazioni giudiziali, che potessero verificar la Giustizia del medefimo, e trarre dal ferale pericolo i Fedeli di venerare per Santa la memoria di chi sosse, ò dannato, ò ancor purgante fuori del Paradifo. Questo Decreto uscito dalla Congregazione della Santa Inquifizione il decimoterzo di di Marzo, hebbe forse per cagione ciò che era teguito l'anno antecedente in Venezia, dove sendo mancato di vita alcuni anni prima Frà Paolo Sarpio Servita Teologo di quella Repubblica, e sepelito separatamente il di lui cadavere, il PoANNO polaccio, come hà eccesso in ogni senso, sen-1625 tendo comendata l'opera temporale, che egli haveva prestata alla Patria, si rivoltò à render atri di Culto, e Venerazione al fuosepolcro con appendervi le Tabelle de' voti, e recarvi lumi acceli; perlocchè fù aftrerto il Pontefice Urbano farne divieto in pena di Scommunica, formando poscia lo scritto general provedimento in futuro; e col motivo della Ragione, come sieno riservate al fupremo Giudizio della prima Catedra le Cause maggiori : frà le quali fendo massima quella dell'adempimento de' pesi imposti dalle pie disposizioni de' Fedeli nel Divino Sacrificio con la celebrazione delle Meffe, avvocò à sè Urbano con De-

Decrete la creto del di ventuno di Giugno privativa-

letratione mente il diritto di riconoscere l'Articolo, se

à proporzione del tondo Legato dovelle di-

minuirsi il carico, inibendo agl' Ordinari in-

feriori di non assumere tale cognizione, ò

proferime fentenza anche ne' lono Sinodi, ò yítie; come pure a "Saccrottori, che adempiono per altro alla foddisfizione di non ritenere per elli una porzione dell' Elemofina; i cecevuta dal Benefattore, e parimenti a' Reconta la, golari di non nicaver peli feno no curifipondeti a' fondi che consiguitonzo, edi non tener
nelle loro Famiglie maggior numero di Sogetti di quel che le rendite, ò consiste Elemofine possione documentente ali-

mentare. Accolfe ancora il Pontefice gl'Ambafcia-Ex aldere tori d'ubbidienza speditali degli Svizzeri. 20 Tomo e del Gran Duca di Tofcana, della Religione di Malta, e sopra ogni altra più splendida quella del Rè Cattolico Filippo Quarto, adempiuta il di ventinove di Luglio dal Duca di Alcalà Ferdinando Afna de Ribera, che per mezzo di Bartolomeo de Castro orò nel Concistoro in Sala Regia, esprimendofi precifamente in tali parole Per mezzo di questo Soggetto, Beatissimo Padre, de' primari delle Spagne, hà voluto il Rè palefare l'offervanza, e l'offequio col quale à Vostra Santità, e all'Appostolica Sede di cuore riverentemente si soggetta, e con esso lui tutti i Regni, le Provincie, le Isole, i Mari, i Portia' vostri piedi, come figliuolo ossequiolissimo, e quindi ginocchiato vi adora d Urbano. Voi riconosce Vicario di Gesù Cristo, successor di San Pietro, esibendovi volontieri , come à capo della Chiefa Cattolica, e di tutta la Repubblica Criftiana, Ubbidienza. Così alla Fede, ed alla Sede Appoltolica, dal culto, e patrocinio

della quale promette costantissimamente

non partirí per qualífia cagione; Efiben. ANNO do al fine medefimo le forze, le ricchez. 1632 z. e. ed. Armi di Terra, e. di Mare: anche Carlo di Crequi Armbafciatore del RèLuigi di Franca, per cui tro Donoigi Sel. 2 della vagni ; adempi alle parti medefime on a Franca. una piena confonanza di pompa, e. di liu-

ftro Bolliva in tanto frà Principi una sì fervente gara, e particolarmente in Italia, come riferiremo, che riconofcendofi impotente l'umana prudenza à recarle tepore, ingiunte Urbano d'implorarlo dall'ajuto Divino, concedendo fotto il di ventuno d' A prile Indulgenza plenaria a' Fedeli, che con Orazioni adempillero à questa parte, visitando le Basiliche di San Pierro, e di Trastevere, effendo preceduta una Lettera Pastorale diretta ad ogni Prelato del Criftianefimo data fun. il di venticinque di Marzo, acciocche con la chiarezza del loro esempio, con la voce della divina parola, e con opere di pietà fi studiassero di indurre i Popoli à penicenza, à placare la divina indignazione, ad ufare della fua misericordia, per sarsi degni di conseguire il sommo Bene della Pace frà Potentati Cristiani. E come il medesimo Urbano havea, mediante l'uso delle proprie virtù Eroiche, intrapreso l'abbattimento, ela Vittoria del maggiore defolatore che rifentano le cose del Mondo, cioè il tempo; Così per deluderne la Potenza, ordinò fotto il di tredeci Decembre l'erezzione, e fondazione un d'un Archivio, entro il quale si conservasferotutti i Processi, Atti, Decreti, e Sentenze degl'affari propolti , e spediti nel Concistoro , particolarmente intorno alla vita, e qualità de Candidati alle Chiefe Cattedrali , e Monasteri , e Badie dette Conciftoriali, provedendo con dicevole stipendio i Ministri, a' quali dovea rimanere ap poggiata sì importante confervazione de documenti in onta del tempo . Rinovò ancora le antiche Costituzioni Pontificie il di ventifei d'Ottobre, intorno all'alienazione de' Beni delle Chiefe, e luoghi Pii, eftendendofene il divieto anche agl' Affitti per nati lungo tempo , ò agl' Enfiteufi , ancorchè d'Chiefe chigli haveya donati ò la(ciari have(se permeiso l'uso dell'arbitrio a' Titolari, ò Ministri. Diede in fine Urbano un insigne documento della propria intrepidezza, rivolgendo il penfiere al cafo della fua morte, di che non han tocco più acerbo i Principi, efiggendo il giuramento, e promessa di tutti i Cardinali per la religiofa Ofservazione della Bolla del Conclaye fatta da Gregorio, con-

Donastis Grego

tutto il Sacro Collegio.

De' Regolari ancora hebbe cura (pecia-Ex Buller, le in quest'anno Urbano, eriggendo fotto il primo giorno di Marzo una nuova Custodia, ò Provincia in Baviera per quelli, che diconfi Offervanti Riformati di San ... Francesco, comunicando loro tutte le Gra-

zie, Indulti,e Privilegi di quelli di Spagna, e foggettandoli ad oflervare tutte le loro Regole, ò Statuti, i quali confirmò forto il primo giorno d'Ottobre, come riformati, ed accresciuti ne' due Capitoli di Roma, e di Segovia, rifperto alla famiglia Oltramontana, regolata da' Statuti di Barcellona. Confirmò ancora (otto il di ventiquattro di

Maggio gli Statuti della Religione fotto il titolo della Santiffima Concezzione, chiamatafi della Milizia Cristiana, istituita già dal Duca Ferdinando di Mantova, e da Adolfo Conte di Analt. Concedendo an-

cora à quei Minori Offervanti di San Francesco, che travagliavano nell'Appostoliche fatiche delle Missioni dell'India, l'ultimo giorno di Giugno, che potessero rimanere infigniti degl'Ordini Sacri per mano di qual fi voglia Vescovo Diocesano, è con permisfione del medefimo, anche fuori dei tempi stabiliti dalla ragione canonica, e nè pure fervato il debito intervallo frà l'uno, e l'altro, che chiamano Interstizia. Manon usò della medefima indulgenza rifpetto agli Age Eremitani di Sant'Agostino, che dimora-

Magita- yano nell'Indie, ò in Spagna, per renderli capaci del grado Dottorale, volendo per Bolla del di ventiquattro di Aprile, che esfendo questo molto diverso dal Sacerdotale, per cui la necessità nulla operava, non si conferisse se non precedente il rigore totale dell'Esame secondo le Regole già prefisse à tutto l'Ordine.

Mà non eranqueste sole le s'ollecitudini Ex Carrie d'Urbano, mentre ne rifentiva ancoradalratt. t. o la Valle Tellina, che nella durezza della "Et Nam propria condizione d'effere se bene angusta Es Zulide un grande teatro per le proprie calamità, e 14.3. par. 1- per le agitazioni che recava a'maggiori Principi del Cristianesimo, correva una sorte molto divería dall'altre Regioni infeftate dalla Guerra, dalla quale effe ricevono le loro defolazioni, quando à lei ne derivava splendore, e lustro, mentre da un ignobile nascondiglioch'ella è frà le Balze dell'Alpi Rezie senza molto da perdere nella sterilità de' propri fassi illustravasi con l'impiego di tant'Armi per espugnarla, come se

. Tomo Primo .

ella fosse una delle più floride Provincie dell' ANNO Universo, e recava perciò molestissime cure all'animo del Pontefice medefimo, che compiangeva nell'oppressioni del proprio decoro l'impegnamento contratto dall'An-

tecessore col riceverla in Deposito, quando veniva urtata dalle due Potenze, Spagnuola, e Francese, che opprimevano essa, & il Depositario infieme, e rimanendo anco-

ra intatte dalle occupazioni Francesi dell' anno antecedente due infigni appartenenze la Magia di Bornio, e di Chiavenna, ancor esse ce-del Presi dettero, mentre il primo fu occupato feli- nacemente dal Signore della Lande, come di poi refistendo il Forte di Chiappina presidiato da Gio: Battista Cauti Ascolano soldato del Papa ne fu discacciato dall'Acqua che li mancò, e dal fuoco dell'Artigliaria che lo foprafece, ufcendone con trecento quaranta foldati; nè forte migliore incontrò Chiavenna prefidiata da poca Milizia Pontificia, e da numerofa Spagnuola, mentre fu abbandonata alla diferezione del Signore d'Arcurt, e ritirandosi al Castello il Presidio, esso parimenti cedè à i tiri del Cannone, e quindi correndo floride l'Armi Collegate, i Comuni de' Grisoni raunati in Coira secondando la fortuna de' virtoriofi rinovarono l'antiche Leghe con la Francia, deteffando ogni contraria convenzione fatta con gl' Austriaci in Milano, & in Lindo. Ramaricavano altamente questi successi il Papa, non sapendo come vendicare da tanti oltraggi l'estimazione prostrata della Santa Sede, e però deliberò de' mezzi appropriati, e Civili, e Militari; spedi per tanto Inviato straordinario alla Corte di Francia Bernardino Nari Gentiluomo Romano, à Frintalne fin che infieme col Nunzio Spada, eccita(sero la pietà Reale à qualche propizio rifletto all'innocenza della Sede Appostolica, che per tutela della Religione Cattolica, non meno che della conservazione della Pace frà le due Corone, erafi caricata di tanti imbrogli , infiftendo per la reintegrazione delle di lei armi discacciate, e vilipese al possesso de' Forti, ed in caso d'insuperabile resistenza vedesse che spiraglio di luce poresse havere il negozio per fottrarfi dall'impegno con dicevole ripiego. Quest'Ambasciata trovò per risposta numerose scuse di Ministri Regi, sopra la necessità di usare le violenze per mantenimento de patti che correan frà la Corona, e la Repubblica de' Grisoni, di confervare nella loro fovranità il membro della

Leone di Castiglia.

Ggg

Valle fottraendolo dalle zanne del poffente

ANNO E frà tanto parendo languida la voce, che usciva dal petto armaro della sola carità Pastorale, ingiunse Urbano l'assoldamen-Ex tecis to di dieci mila Fanti, e quattro mila Ca-

valli, dandone la condotta à Taddeo Barberino suo Nipote, al Duca Federico Savelvalle Tulii li, & al Principe Colonna di Palestrina, più tofto perarmare il negozio, che per valerfi in effetto dell'armi , perocchè quelle de' Collegati incontrarono scabroso il fine della vittoria, e lungamente travagliando nell'efpugnare la Terra di Riva posta in sito grandemente importante, chiamò questa gl'aiuti Spagnuoli à foccorrerla, già che erano fcarsiffimi i Prefidiari che la custodivano à nome del Pontefice, che furono agevoli da introdursi con Barche per la via del Lago di Como, ne lidi del quale essa comunicava, e però attaccata dal possente nervo di due mila, e cinquecento Fanti, e da buon numero de' Cavalli , accostandosi l'Esercito Spagnuolo diede tanto corraggio à gl'Assediati, che con tutto che gl'Aggressori sussero aumentati con un Reggimento di Norman-

dia numerofo di mille, e fettecento Soldati, e di due mila Fanti Veneti, tanto la Terra refiftè, e fomministrò altri motivi di più lungo maneggio di Armi, finchè comparvero gli aiuti Alemani fotto la Condotta del Generale Papenaim, il quale correndo con prosperi successi la Valle s'impadroni della Terra di Traona, Cerpoano, e San Giovanni, e di tutto il Paese fino nelle vicinanze di Morbegno, e versando gl'avve-

nimenti sempre più favorevoli agl'Austriaci sospese ogni azzione militare la sopravenenza della rigidezza del Verno. Pungeva ancora oltre à si fpiacevoli con-Es Capite tingenze il cuore d'Urbano la rifoluzione,

Er New del Duca di Savoja, mentre non confentendo i Ministri Francesi a' consigli de' Veneri di portar la Guerra nel cuore dello Stato di Milano, per non prorompere in aperta rottura frà le due Corone, secondo il divieto espresso che ne havevano dal Rè Luigi, e riuscendo ignobile impiego alla grandezza delle forze apparecchiate la strettezza della Valle Tellina nella custodia del riguardo di

contribuire l'Armi al mero foccorfo de' Collegati, si deliberò di assaltare lo Statodella Repubblica di Genova, à pretefto di redime-re dalle violenze i diritti del Duca di Savoja fopra il Marchefato di Zuccarello, e però fattali Piazza d'Armi la Città d'Afti, di là cominciorono à marchiaregli fquadroni, e Francesi, e Savojardi per via del Monferra-

apronfi frà i dirupi della Montagna verso le fpiaggie del Mediterraneo, lungo le quali lo Stato Genovese in amena, e deliziosa Regione si stende. La prima dicesi di Gavi, e l'altra di Rosciglione, & assaltatasi dal Contestabile Dighiera la Terra di Novi non hebbe ad impiegaryi l'Armi, perchè i Deputati di tutto quel Pubblico se li ginocchiorono con le Chiavi in mano, & il Duca forpreso il Castello di Ollada hebbe anche in suo potereil passo di Rosciglione. Verfava fra tanto in gravistimo spavento la Cittadi Genova, che avvezza all'uso pacifico delle Mercanzie, la fola voce di Guerra la pose in tale scompiglio, che à stenti il Senato potè rifcuoterfi dalla confusione per meditare la difefa, ne' primi penfieri della quale precipitarono i Senatori nella rifoluzione di restringere ogni sforzo alla fola difesa di Genova, abbandonando alla discrezione de' Nemici il rimanente dello Stato, mà resistendo con virile sortezza Girolamo Doria, ed esaggerando l'ignominia di raddoppiare la forza degl' Aggressori con la fpontanea ceffione dello Stato, per accrefcerli se non altro l'audacia, e fornirli di vettovaglie interne tanto proflime alla Città. fù deliberato di fostenere per quanto fosse possibile il possesso d'ogni luogo accrescendofi l'animo dall'havere scoperte l'intelligenze che haveva à pregiudizio della Patria la Cafa de' Marini principale, & opulenta frà le patrizie; E poscia partecipata la loro suprema urgenza al Papa, & a' Ministri Spagnuoli fiaccinfero con tutto il fervore à fostenere tant'impeto, dal quale auguravasi il Savojardo il confeguimento delle fortune sì lungamente speculate con la conquista di sì nobile, ericca Regione; al qual effetto i Francesi occuparono la Terra di Novi, come il Duca quella di Campo, e per l'altra parte confortaronfi i Genovefi à mo-Galere di Spagna cariche di opulenti fufsidjanche pecuniari, e di Lodovico Guasco con quattro mila Fanti Italiani spedito dal Governatore di Milano infieme con un altro Capo di prode Condotta, cioè di Tommaso Caracciolo, i quali pigliarono quartiere ne'luoghi più esposti all'invasione, e perc ò ne più importanti, non fenza gelofia de Genoveli, sempremai connaturale alle Repubbliche, & inseparabile da' soccorsi di braccio troppo poderofo, della quale tuttavia fece acerbe querele il Conte di Castagneda, che ivi rifiedeva Ambafciatore di Spagna.

Intanto avvanzandosi il Savojardo per 1625 ftringer Savona Piazza considerabile, esougnato Sassuolo, cercando di congiunger-Exter. eis. fi con le Milizie Francesi incontrò duro oftacolo nel Caftello di Ottaggio, dove fotto i Capi, & altri Senatori Genovefi erafi raccolto il nervo delle forze loro confistenti in circa sei mila Fanti. Premeva al Duca l'espugnazione di detta Terra per aprirfi la

strada all'acquisto dell'importante passo di Gayi, mà fortiti i Genovesi secero duro contratto alla di lui vanguardia, che opportunamente foccorfa dal Duca medefimo equino di con i Capitani più eccellenti, e valorofi, aggie to dal Sa. che havefse, e dall'ardore invitto della fua stessa presenza, li roversciò con la prigionia del Caracciolo, e col formontare le Trinciere, e penetrare entro la Terra, la quale abbandonata da quelli, che non erano flati dispersi nella sconsitta, si ritirarono nel Castello con ricchissimi arredi , mà senza Munizione da Guerra, e da bocca, perlocchè convenne loro cedere alla Vittoria del Duca, in potere del quale restò il Castello con l'Infegne, e con ricchissime spoghe. Pareya per tanto, che rotto l'Argine delle Milizie, che facevano fronte alla Città di Genova, non folo restasse debole per la qualità de' ripari, mà sconvolta da una luttuosa confusione à questi raguagli; & il Duca sollecitava il Contestabile à penetrare sollecitàmente à serire quel cuore, dall'oppressione del quale cadeva indi efangue, come cadavere il corpo di tutta la Repubblica, mà non volendo egli uscire un punto da i prefcritti delle regole militari, infifteva che dovesse precedere la conquista di Gavi, la quale lasciata intatta con il valido Presidio. che la muniva, poteva impedire il passaggio alle vettovaglie, e far nascere alle spalle qualche attacco che rovinalse l'impresa. Trovavasi in Gavi con trè mila Soldati il

Capitano Meazza speditoyi dal Governatore di Milano, perchè penetrafse al foccorfo di Genova, e non esponesse tanta gente à mantenere un luogo (timato ignobile alla all Gari, diffipazione di tante forze, e però ufcito per fottrarfi dall'Afsedio nell'ofcurità della notte, trovando le strade chiuse da nemici rientrò nella Piazza, che poi il di vegnente rendè a' nemici , come parimenti fece il Castello, che sortiffimo per sito non aspettò l'esperimento del serro, cedendo, come dicono, alla fuperiore potenzadell'oro, perlocchè pareva che conquistati i due passiimportanti di Gavi, edi Rosciglione rimanesse inevitabile la caduta di Genova, se il

Contestabile havesse secondato il servore ANNO del Duca, mà egli volendo procedere con 1625 maturità convenevole à cimento sì arduo refiftè tanto intrepidamente alle di lui voglie, allegando di voler prima farsi padrone di ogni altro luogo; onde prorotto il Duca in rabbiofa indignazione con lui lo tacciò, re alla chiarezza della gloria militare, che di Simio per tanti anni erafi tanto stabilita, almen il Degli di rapace, di essere corrotto dall'oro de' Genoveli, che rendea più verifimile la di lui nota avarizia , perlocchè separandoli una discrepanza fatta si strepitota, il Duca spedi Felice suo figliuolo naturale ad assaltare la Terra di Savignone Feudo della nobiliffima Cafa Fiesco, & il Principe Vittorio con sei mila Fanti, e quattrocento Cavalli contro la Riviera di Ponente, occupando della Riv la Pieve guardata da Gio: Girolamo Do- ta di Pen ria, che restò prigione, indi Alberga, e sere Porto Maurizio, Ventimiglia, e Zuccarel-

lo, e poi anche Oneglia, foggettando così con rapido corfo di Vittoria, quafi non contrastata da difesa, tuttala Riviera di Ponente, con un saccheggiamento tanto ferale, che all'ingordigia delle Milizie non mancò nè pure la crudeltà di larga profusione di fangue, edi un universale dispoglio.

Alla percossa di perdite sì funeste rivoltaronfi i Genovefi à recare i più vivi eccita. Ex Caple. menti al Governatore di Milano, efaggeran- 14 186. do imminente la neceffità di darfi in brac- Francei pe cio alla Potenza Francese, giacchè la Spa. Marc centre gnuola pareya, che gli haveile abbandonati . & in tanto incominciaronfi gl'attentati anche per Mare, mentre l'Armata Francese sotto il Duca di Guisa Armiraglio, se bene impotente di far valide impressioni per la scarsezza de' Legni, tanto conquistò un Vascello con cento ottanta mila Reali, che tragittavafi da Spagna in Genova, tre Galere della quale forprefero la Capitana della Squadra di Savoja all'Ifola di Sant' Onorato; mà presto fu questo picciolo successo seguito dalla prosperità de' maggiori à follievo dell'abbattuta Potenza di quella Repubblica, mentre movendofi il Governatore di Milano con valide forze à foccorrerla rimaneva il Contestabile co' Francesi in numero di otto mila, come racchiufo in Gayi, rifentendo notabili danni dalle fughe de' foldati, fenza cimentarfi co' nemici, e dall'estrema penuria del vitto, e delle paghe, non senza taccia, che la fraude del Co-Roman mandante le sottraesse, per le quali ragioni Giri abbie non potendo più fusfistere nella sterilità de' Congre

> Ggg 2 mon

ANNO monti,fù forza di richiamare il Principe Vit-1625 torio dalla Riviera, à fine di partirlene, e non rimanere distrutti dalla fame , e mancando i giumenti per tirare il Cannone convenne lasciarne dicianove pezzi in Gavi, e se bene di malavoglia staccavasi dall'ampiezza de' propri difegni il Duca , nondimeno se li ravvivarononel cuore le Idee degl' Antichi di potere in Regione più opulenta, e commoda al proprio stato tentare nuove Imprese nel Milanefe, il che avvivavalo alla speranza di vedere accesa la Guerra tra le due Corone, in mezzo al conflitto delle quali figuravafi poi ficura la propria efaltazione ; con tutto ciò fà molto diverso il principio di questa nuova mossa, mentre il Governatore di Lise Milano provveduto di denaro da' Genoveli s' impadronì con fomma felicità d'Aqui, riu-

fcendo ancora all' Armata Navale di Spagna, comandata dal Marchefe di Santa Croce, numerofa di cinque Galenni,e di venticinque Galere, di far ricuperare col fito favore ai Genoveli col dift'acciamento de' Savojardi, tutti i luoghi della Riviera di Ponente: e rifolutefi l'Armi di Spagna d' invadere il Piemonte, fù attaccata da effe Verva con numerofo , e valente Efercito , la quale benchè fosse in stato di debolezza. nulladimeno per quella tardità di moto, con la quale procedono i grandi Eferciti, hebbe agio il Duca di premunire, e di ricever poi l'Affedio con eguale intrepidezza, e valore, e però stretta con militare perizia trovaronogli Spagnuoli un gran contrasto per superare il Rivellino, che copriva il

mente fù conquistato, mà la qualità di quel fuolo palustre ingombrando con l'acque, e con lezzo profondo, rimanevano inabili ad ogni militare operazione gl'Aggressori, di maniera che assaltati dal Duca, e dal Signore di Crequì ne' loro stessi quartieri forzarono il Duca di Feria à ritirarfi dall'Imprefa, ricevendo impedimento di moleftarli nella marchia dalla perversica della stagione, e delle strade, di maniera che i freddi del Verno intepidirono il bollore militare degl' Eserciti.

Nella pendenza di rali emergenti havea En Speed, il Pontefice Urbano nella più fottile discus-" fione de' mézzi appropriati à raffettare i luttuofi disconci che ne procedevano, conosciu-Legariose to con l'uso della propria fublime capacità. che à lui non rimaneva strada più ficura, & nale Barle- agevole per trarre la Sede Appolitolica, e sè

medefimo dall'impegnamento contratto, che quella del negozio, diretta particolar-

mente à togliere a' Collegati la (ponda della ANNO potenza Francese, giacchè la debolezza della propria temporale, e del fuo Stato poteafi concepire da rifolversi in puri termini d'una minaccia, senza esporla à sostenere nuovi fusfidj nel cimentarla; e quindi pet qualificare i maneggi deliberò di appoggiarne la condotta ad una straordinaria Legazione Appostolica, nella folennità della quale potendofi appagare la grandezza del Rè Luigi, poteva ancora agevolmente condefcendere ad afcoltar volontieri le propofizioni di Concordia, che in un apparato di tanto decoro, erifpetto verso la propria Corona se li fossero portate; e benchè non mancassero Cardinali di gravissimo senno che li rappresentassero, che l'immaturità delle cose palpate contanta evidenza nell'inutile fpedizione del Nari esponesse ad un evidentisfimo rischio l'unore della Santa Sede, che haverebbe preflo il Mondo fostenuto pregiudizio, nel vedere dal fuccesso vano poco apprezzato il mezzo supremo della Legazione, tanto volle Urbano decretaria, fcegliendoà portarne il Carico Francesco Cardinale Barberino (uo Nipote, che nella Gioventù contando pochi anni, nell'applicazione & alle scienze, & all'opre di pietà, & al negozio contava tante ore bene fpefe. che lo rendeano maturo per gravità di coflumi, per lume di prudenza, e per folerzia d'ingegno al pari de più confumati, e facendolo ancora accompagnare per decoro da primi Prelati della Corte, e particolarmente da Gio: Battifta Panfili Uditore di Ruota, & Uomo di tanta capacità per intelletto quanta ne hebbe per meritata fortuna, anche della fuprema Dignità, fù nelle folite formalità del Conciltoro decretata la di lui spedizione al Rè di Francia. Intraprefe egli nell'aprirfi della Primavera il viaggio per quella parte, e trovando nel paffaggio per Genova accesa per ogni parte la Guerra, che riferimmo, fpedì il fuddetto Panfilj tanto al Contestabile Dighiera, quanto al Duca di Savoja per impetrare da essi una sospensione d'Armi, finchè egli poteffe pervenire ad implorare più stabile Concordia dal Rè Luigi; mà come un d'effi era itretrattabilmente impegnato dalle Idee del proprio ingrandimento, e l'altro mero esecutore degl' ordini Regi, nulla potè ottenere, con infaulto prelagio de' maneggi della stessa Legazione, la spedizione della

quale riferivafi dalle interpretazioni troppo

livide all'interesse temporale della Casa Bar-

berina, per inalzarne le fortune con le Noz-

ANNO ze di Madama di Reficuà, che in Francia 1625 godeva per Dote opulentissimi Stati, e per porre in credito al Cristianesimo con l'altezza di tanto impiego il Cardinale fuddetto, benchè nella conofciuta qualità del medefimo non haveffe bilog no di quelto fuffragio. e che il fuccetto fmentifse i Pronoftici intorno al Matrimonio fuddetto, rifiutato dal Papa che decretò la Legazione per folo motivo di confeguire una ragionevole concordia negli strepiti d'Armi, che ponevano in

scompiglio l'Italia. Restò Roma senza veder morte de' Excitant Cardinali, mà non furono men gravi i funerali Catdinalizi quell'anno alla Chiefa per effer fuccessi suori di essa, mentre la qualità de' Defonti gli fece rifentir pregiudizio se ben lontano. Morì primo nel di diciaset-4' te di Maggio il Cardinale Francesco di Sanoi, e doval già celebre Ducadi. Lerma ed arbi-

tro della Monarchia di Spagna, mentre ritiratoli con le accennate colpe dalla Corte fu forpreso dall'ultima infirmità nella Città di Vagliadolid, ove chiuse i suoi giorni con haver disposto dell'ampiezza delle conquiflate riochezze anche in opere pie, ed in specie col fondo di ventinove mila Scudi di entrata annuale alle Università di Salamanca, di Compluto, e della stessa Città dove mor). L'altro Cardinale morto fu quello di Zolleren, il quale venuto à Roma, e conquistato il titolo di San Lorenzo in Panisperna, nel mentre che ivi fuppliva alle veci di Ambasciatore Cesareosu eletto Vescovo di Olmitz, e ito alla Refidenza, come in quell'infigne Capitolo eranfi introdotti Canonici Eretici , proteftò loro , che profesfassero la Fede Cattolica, o che haverebbe toddisfatto alla Chiefa con difcacciarneli, il qual tuono havendoli fufcitato contro odio capitale, ricevè da ello fomento il fospetto,

che li fosse dato il veleno, mentre poco do-

pòildì venticinque Settembre palsoà mi-

glior vita, celebre per dottrina, efantità, e per zelo di estirpar l'Eresia. In Germania l'Imperator Ferdinando fu Ex Zillete provocato a' virili cimenti da una temera-"Es Nazi ria deliberazione del Rè di Danimarca, che pordes allettato dall'oro, che feco profuse il Rè d'Inghilterra, fù costituito Generale del Circolo della bassa Sassonia, per intraprendere à forza d'Armi la reintegrazione del Distantione Conte Palatino nella perduta dignità, e 64 Cefer nel poíseíso degli Stati, al che contribuiware vano ancora gl'ufici del Rè di Francia, non

senza sospetto, che essi non si sermassero sù la fola interpolizione delle pteghiete con Cefare, mà che si accoppiassero con segre ANNO ta contribuzione di denaro col fuddetto 1625 Danese, perlocchè sù sorzato lo stesso Ferdinando à spedire il Generale Tilli con valido Efercito à reprimere tanta violenza, non immune dalla fellonia, quando il Circolo suddetto membro della sovranità dell'Impero, contro esso haveva decretate le ostilità, & armato il Generale ; e quindi chiufi i paffi al Vefer, attendeva il Valestain con venti mila Soldati, che finalmente pervenne à congiungersi seco, dopò havere discacciati i Protestanti dalli Vescovati di Alberstat, Baldeiburgo, & Alà, e presentatosi con un groffo, e numerofo Efercito in vicinanza di Hannover, ivi incontratofi in campale cimento con l'Esercito Inimico degl' Eretici rettò vittoriofo, rimanendovi estinti il Duca di Saffonia, l'Antenbergh, & il Generale con della Cavalleria Danese Obentrava, al calore della quale vittoria aumentatali l'estimazione dell' Armi, il medefimo Imperatore Ferdinando volle raffermarle con dichiarare per fucceffore nel Reame d'Ungheria il di lui primo Genito Ferdinando Ernesto, imponendo col cenno il totale esterminio dell'Erefia nelle Provincie Ereditatie della propria Famiglia Austriaca, e riportando dal Bassà di Buda Plenipotenziario degl'Ottomani la Confirmazione della Tregua per dieci anni già firmata con quella Potenza.

Mà la fama di tante prosperità sempre gravia' Protestanti, che consideravano la Caía d'Austria per dissipatrice della loro Set « Extre. etc. ta, e sempre cagione di Gelosie a' medesimi Potentati Cattolici contribuì tanto calore all'apprentione già formata di vedere accresciuta al segno di dover temere la Poten: all'Hapa za fuddetta, che stimolò l'uno, e l'altro par- d'Aufria e tito ad appuntare un Congrello nella Terra " dell'Haya in Olanda, per rinvenire le forme di contraporfi à moderarla. Vi fi trovaronoi Ministri di Francia, quelli d'Inghilterra, di Danimarca, e di Svezia, anzi di Bettlem Gabor, presso il quale il giorno della Pace, ò della Concordia con Cefare era fempre la vigilia di nuova rottura, e benchè rutti fossero concordi nelle brame più vive di abbattere il Dominio Auftriaco, nondimeno ricufavano i Francesi di smascherare la loro ostilità, non volendo uscire da' termini di dar fegreti fuffidjalle Provincie unite, perchè tenessero viva la Guerra contro la Spagna, & il Rè di Svezia con Danimarca domandayano, per condurre i propri Eserciti ad attaccare i Stati Cefarei,

ANNO fomme d'oro così grosse, che erano impo-1625 tenti gl'erari degl' Adunati à contribuirle; perlocche il Coufesso pieno di mala intenzione verso la Casa d'Austria ssumò in nulla, benchè fi fosse prefisso di decretarvene il precipizio.

18 In Francia vi era frà tanto pervenuto nel Ex speed mesed Maggio il Cardinale Barberino Le-Nation 6, 6, gato, fatto accogliere dal Rè in ogni luogo del Regno con le più spendiose, e riverenti forme del rispetto dovuto all'altezza del suo Carattere, e pervenuto nella Città di Parigi fra le pompe di una magnifica, e

a del fuperba Cavalcata de Prelati, Duchi, Prinin cipi, e Pari di Francia, non hebbe adefiderare nessuna delle solite dimostrazioni di onore, che non li fusiero rendute sovrabbondevolmente per effecto della pietà, e splendidezza dell'animo Regio, perlocchè riceyuto nella Chiefa maggiore Metropolitana, data al Popolo la solenne benedizione con l'affiftenza de' Regi Magistrati, paísò frà gl' applaufi del pio Popolo Parigino à ricevere la solenne Audienza dal Rè, à cui espresse in acconcie parole, efferesì viva la brama del Pontefice Urbann per la quiete d'Ita-

lia, e sì alto il concetto della pierà del Regio

Seo récie cuore, che non poteva se non interpretare per loro proprie le violenze, che i di lui Capitani nella Valle Tellina havevano ufate in disprezzo delle Insegne della Sede Appostolica, col discacciarle da' luoghi, che con innocente titolo di Deposito custodivansi in di lei nome, e quindi sperare, che la Regia magnanimità eccitata dalla maggiore dimostrazione di rispetto, che potesse pratticarfi dal Sommo Pontefice, quale erano le fue preghiere in qualità di Legato Appostolico, haverebbe ordinata la reintegrazione del decoro sì abbatturo dalla dignità, e perfona d'Urbano, e riponendolo nella primiera ragione del Depolito, dare indi cenno delle forme più proprie, nelle quali defiderava di venire fervito, per confeguimento d'una stabile concordia. Al che il Rè rispose con Rifott del i termini più onorevoll, e rifottati verfo

la persona d'Urbano, anche perquello, che riguardava la Legazione del Cardinale che haveva à grado di conoscere,e di stimare,mà che quanto al negozio riportarfi lui alla discussione che ne haverebbono satta i suoi Ministri, acciocchè frà la riserva delle debite circospezzioni, e convenienze dell'intereffe di Stato volessero con esso lui deliberare intorno alle forme adequate di ben terminarlo,mentre di ciò che rimaneva à lui in piena libertà sciolta da qual si voglia riguardo, cioè dell'ottima intenzione per lo rino. ANNO so del Cristianesimo, e per una pienissima 1625 estimazione degl'Ufici della Santa Sede, egli glene dava la maggior ficurezza.

Furono per tanto deputati dal Rè il Cardinale di Richelieù, il Maresciallo di Sciombergh, & il Segretario di Stato Erbaut, per trattare col Legato; mà come il Ri-ad chelieù haveva fommamente prediletta Maisti. l'apertura rinvenuta di sar la Guerra alla Spagna fenza romper con effa la race, foccorrendo à tenore le convenzioni stabilite i proprj Alleati, cioè i Grifoni, il Savojardo, & i Veneti, e potendo, senza porre in cimento di un Generale impegno tutto il Reame, tener vive le moleftie contro la suddetta Monarchia, per tospendere il rilevante profitto, che poteva derivarli dal Dominio della Valle Tellina, e di più di potere tener parimenti aperta una strada di Guerra viva, per impiegare i torbidi cervelli del proprio Vaffallaggio di Francia, fenza impiegare il rimanente de' pacifici, non poteva perqual fi softe riguardo staccarsi dall' intrapresa, come troppo convenevole alle urgenze della Francia; e quindi pigliando pretello, che il rifiuto del Matrimonio di Madama Rifico fatto dalla Famiglia Pontificia scoprise l'inclinazione del Papa, e Nipoti verso gli Spagnuoli, che haverebbero indi stabilita con l'altro Matrimonio della Principe(sa di Stigliano, riemp) l'animo del Rè di amare sospizioni, di manierà che havendo il Legato per introduzzione de' maneggi propolta una Generale Tregua, ò sospensione dell'Armi in Italia incontrò un'aperta negativa, infiftendo pertinacemente i Ministri Regi acciocche sosse data intera esecuzione al trattato di Madrid, e Cheriefe siccome da' Francesi occupavasi Chiavenna, e da' Spagnuoli la Riviera, per decorosa apparenza si consegnassero al Papa ambedue quei luoghi, purchè subito facesse demolire i Forti, come parimenti succedesse il medesimo sfasciamento di ogni altra fortezza della Valle una dopò l'altra, e così smantellato ogni luogo, ristabilito il solo esercizio della Religione Cattolica, dichiarati incapaci gl'Eretici de' Maestrati, si restituise in quello stato la Valle medesima a' Grisoni, la quale proposizione impugnando apertamente · la determinazione della Spagna costituì un insuperabile ostacolo à qualunque più fervente officio del Legato, ch'egli conobbe al paragone vana ogni efficacia, che vi havesse impiegata; di più

concorrendo per difanimarlo ad infiftere più

ANNO oltre un altro artificio de' Ministri Regi, 1615 mentre recatisi i Brevi Appostolici delle sa Orpostinas coltà concessedal Papa al medesimo Lega-

Brest to, alla recognizione, è come dicono verio l'aren to, ana recognition, opposero i Senatori non darsi al Rèil titolo di Rèdi Navarra, mà folo quello di Francia, e che però non potevano assentire che sossero e seguiti, se nel termine da prefiggersi d'alcune settimane non sopraveniva di Roma altro Breve, col quale fi supplise all'ommissione già farta, come erafi altre volte praticato da' Pontefici Clemente Ottavo, e Paolo Quinto, che haveyano ricevuta l'ubbidienza dei Rè. & à nome delle Gallie, & à quello di Navarra; perlocchè ravvisando il Legato inchiodati i propri maneggi dalle difficoltà recate dal negozio, e ricercate dall'avversione. s'intepidi ne' propri fervori, e continuando ad appagarsi delle cospicue dimostrazioni d'onore, che il Rè facea renderli celebrò la fua prima Messa il festivo giorno dell'Asfunzione della Beata Vergine in Fontanablò, nella quale il Re, la Regina, & i Principi della prima sfera vollero ricevere dalle

at di lui mani la Santiffima Eucariffia, e poficia deliberò il fuo ritorno in Roma colmo d'onori del fuo viaggio, e vuoto d'effetti il suo Ministero; e quindi vedendosi il Papa à necessità di acquistare maggiore estimazione a' propri ufici follecitò l'Arciduca Leopoldo d' Austria venuto à Roma per l'Anno Santo à continuare l'ostilità nella Valle Tellina, divulgando l'assoldamento di sei mila Fanti, e cinquecento Cavalli fotto il comando di Torquato Conti, e con l'espedizione del Principe Aldobrandino in Milano, perchè eccitasse quel Governatore ai provedimenti de' Cavalli, e de' Cannoni, & all'unione delle proprie Milizie forto le di lui Insegne, riempi il Mondo d'un'altisfima espertazione dove havessero à termi-

fima espertazione dove havessero à terminare movimenti cotanto strepitosi.

Celebrara i ancora nella Città di Parigi

\*\* 1.5 par l'Affemblea del Clero Gallicano , nella 

quale fa rifieria la gava disefinofor sificia
quale fa rifieria la giava disefinofor sificia
antello a figi in quel Regio intorno à chi dovesio
con intello a considera del considera del considera del giamento del gia diserso de più data il Pomeficie a direzzione, e la cognizione a Cardinali della Reccasico. Le 

considera del Conside

delegato Stefano Luitrè Decano della Cat. ANNO tedrale di Nantes, servendosi egli con ecces. 1625 fo delle facoltà comunicateli, pigliata con. Cará delle tefa col Vescovo di San Pol di Leone non Terefane. folo pronunziò fentenza d'Interdetto contro la di lui Chiesa Cattedrale, e Palazzo Vescovale, mà contro la medesima persona di lui, perlocchè querelatofene il Vescovo con i Padri raunati decretarono nullo, & abbulivo il Processo, & ogni Atto fatto da Luitrè, edevoluta poscia la causa per appellazione alla Sede Appostolica surono sostenute le facoltà date al Berullo, e forzato il Luitrè à chieder perdono nell'apparenza di Penitente al Clero; fu parimenti nello steflo Congresso esaminato l'eccesso d'alcuni D Regolari, i quali estendendo la loro esenzione dall'ubbidienza de' Vescovi Diocesani usurpavansi i diritti, che loro erano incompetenti nell'amministrazione de Sacramenti , e nell'uso dell' Ecclesiastiche sonzioni , imponendofi la piena offervanza de' Decreti del Pontefice Leone Decimo pubblicati nel Generale Concilioquinto di Laterano.

Nè pure imperturbabile godeasi la quiete temporale del Regno, di maniera che la perfidia Ereticale non cagionaffe notabile Ex Sport. alterazione, attefocche il Signore di Subizze col Duca di Roano suo Fratello torbidi, & inquieti per natura havendo follecitati i Popoli à nuova ribellione col prete-Temple sto sempremai spezioso di prefervare in li-reresi bertà le coscienze, assoldata numerosa sedizione de' feguaci con certe speranze, movendo l'Armi per Terra nell'Ifola di Rec, e per Mare con Navi impetrate dall'Inghilterra, posero il Rè in necessità d'usare la forza per opprimerli, imponendo al Duca di Memoransì grand'Armiraglio, & a'Governatori di tutte le Provincie, dove la fedizione havea confenfo, di caricarli con la mano armatz, come fegul in vari conflitti, e particolarmente con totale abbattimento del Subizze, sforzato dopò gravissime perditeà ricoverarsi profugo a' Lidi dell'Inghilterra. Mà le contese suscitaronsi anco, frà Cattolici, perocchè era passato frà morti l'anno scorso Enrico Duca di Lorena, dopò Disci di La haver retto quello Stato fedicianni, con due rease fole figliuole femmine, la maggiore delle quali maritatafi à Carlo di lui Cugino Figliuolo di Francesco Conte di Vodemont, questi occupò il possesso di quegli Stati, con esclusione totale di Claudia sua seconda figliuolatenuta incapace di fuccedere, come in Lorena avesse luogo la legge Salica favo-

revole a' foli Maschi, perlocchè convocati

ANNO

ANNALI DEL ANNO gli Statidi Lorena fu da essi decretata la to-1625 tale esclusione delle semmine riconosciuto il nuovo Duea fotto nome di Carlo Quarto, benchè per parte di Claudia fosse anche opposto intorno a pregiudizi che risentiva dall' uso di detta Legge Salica, che su inutilmen-

te conteso da varie scritture. Edache l'Erefia sconvolgea in Francia la dottrina Cattolica, anche rispetto à negare l'intercessione de' Santi, & il culto delle Sacre Immagini, la Divina Providenza cherinovò sempre i prodigi operati nell'età più tenera della Chiefa in ogni opportunità ehe habbia sostenuti pregiudizi la Dottrina, anche nella più adulta, permisequest' anno, che nella Berragna nel Borgo di Cher-

ranna, nella Diocefe di Vannes toffe per di-Francia vina rivelazione manifestato entro il mese di Marzoad un pio Agricoltore, che fotterrateneasi celato un Tesoro da remotiffimi tempi, che per divina volontà dovea esporfi allaluce; perlocchè sù indi prosondata una fossa, e rinvenuta una Immagine di Sant'Anna, che esposta incontanente alla venerazione de' Fedeli riuscì tanto serace di Miracoli , che Schastiano Rosmadeo Vescovo Diocesano havendoli riconosciuti per sussissanti, mediante la certezza delle giustificazioni stefe solennemente ne' Proces-si, ordinò la costruzzione d'un Tempio nel Castello dell'Oro, ò sia Aureo, dove collocatafi la Santa Immagine, moltiplicandofi fempre più il chiarore de' prodigi, allettò la divozione de Fedelià quel Pellegrinaggio, con sì numeroso concorso, che arros-sivasi l'Eresia nel vedere smentita la falsità de' propri infegnamenti, da tante migliaia di Testimoni vivi per la divozione, e più che vivi ne' fatti univerfalmente prodigiofi. i quali declamati dalla facondia di Frà U20 di San Francesco Carmelitano Scalzo sempre più si moltiplicarono, con l'approvazione del Pontefice Urbano, che aggiunse agli stimoli della pietà, ancor quelli del guadagno spirituale, con aprirvi il Tesoro dell' Indulgenza plenaria per chi si portasse a venerare detta Santa Immagine.

In Spagna oltre le distrazzioni delle ostiliz-wantà, che rifentiva il vasto corpo di quella Monarchia in Italia, era gravissimo quello, che cagionavale la Guerra ripigliatali furiofamente in Fiandra contro le Provincie unite, Assets a' danni delle quali meditando il Generale Ambrogio Spinola d'inferire le molestie più fenfibili, fin dall'anno paffato, haveva intrapreso l'importante Assedio della Piazza di Breda, che costrutta con eccellenti forti-

ficazioni esteriori nelle estreme parti del Brabante, in egual vicinanza del Mare, edella gran Città di Anversa, alle Ripe del Fiume Mesche, valedi poderoso parapetto alle Provincie d'Olanda, e di Zelanda, e come ella per la qualità del proprio fito, e per l'apertura a' foccorsi del Mare, e delle Riviere, malagevolmente potea vincersi con gl'affalti, e col ferro, si pose in cuore lo Spinola di cingerla con una circonvallazione, guernita ne'luoghi opportuni da" Fortini costrutti con tutta la militare perizia & abbracciandola come nel feno di tutte le fue grande Armate, compresa essa pure nella Trinciera, e fortificazioni, fece sì, 'che l'attacco, & il cimento correffe frà fortezza, e fortezza, con rimanere ficuro, ch'egli Padrone della Campagna haverebbe havuto per ministra delle proprie Vittorie la fame degl'Affediati, nel predominio della quale il ferro, il fuoco, & ogni altro marziale stromento rimangono inutili. Veroèche per occupare un tratto sì grande di Paese gli convenne indebolire i Presidi de' wes łuoghi vicini, e particolarmente quello d'Anversa, che però fu esposta ad una sorpresa de'nemici, caduta in sallo sol tanto che la frattura d'una delle scale già appoggiate nell'oscurità della notte, destò col rumore le Guardie, & il Prefidio à rigettar l'attentato. Difendeva Breda Giustino di Nassaù fratello spurio del Principe d'Oranges, e questi occupavasi con tutti glissorzi, e del suo gran cuore, e del suo eccellentisfimo ingegno, che lo costituivano uno de' più famoli Capitani del Secolo à tenere aperti i foccorfi agli Affediati, i quali apparecchiati in numerofe Navi in Inghilterra, con larghe bande di Milizie, questa maltrattate dalle tempeste del Mare, e dalle pioggie dirotte pervennero à sbarcare in tale vicinanza, da recar follecita speranza di ristorare la Piazza già languente per i patimenti delle Vettovaglie; e non volendo lo Spinola abbandonare le Trinciere, che fino allora gli havean portata una gran parte della Vittoria, fece raccogliere un alrro Efercito, eda i Presidi, e dagl'effetti d'una larga profusione di oro, di trenta mila Uomini à piedi , & orto mila à Cavallo , accoppiati adaltri sei mila Fanti, e due mila Ca-

valli spediti à rinforzare l'assedio del Gene-

rale Cesareo Conte di Tillì; Affacciaronsi

questi à contrastare il progresso a' soccorsi

d'Inghilterra condotti dal Mansfelt, il qua-

le debole per sè medefimo, fatto più debo-

le dalle sciagure riferite del viaggio, restò

ANNO egli totalmente deflituto di fiprito per l'im-1625, provifa morte accaduta di infermità del detto Principe d'Oranges, che fe ben lafciò luogo a Federico Enrico di lui fratello di Porla che Cooperare alla diffedi di Berda, nondimeno monta i per illanguidira da al ferali emergenze fu forza-

ta à renderfi allo Spinola, con patti onorevoli entro il mese di Giugno.

44 La félicit dit tale imprefa feren à il ditaturit. (Intro provato dalla Corre di Supara, fatta oggetto dell'indignazione degl'Inglefi, che fi chiamavano offeti dalla ripulfa dello feritto Matrimonio del Principe di Galles, e però collegati con gl'Olandefini una poderofa Armata Navale, a di oggetto di reflii-

rofa Armata Navale, ad oggetto di refliment fuire nº fuoi Stati il Coute Palatino, del control quale fpiegava l'Armata le Infegne, fi porto del control del control del control del prendere la flotta dell'Indiej Galeoni, ele Galere furte in quel Porto, di che volatone rapidamente l'avvio alla Corte di Madrid

lere futre in quel Porto, di che volatore rapidamente l'avviso alla Corte d'Madrid foltat ad efiggere da ogni uno quati che i adorazioni, vimerelle tanto formerigilo, chi indignazione si alta, che il Re l'impro velva prefonimente paffure l'erprimere al perulince infisito, mà impedito dal Contra con pode Cale ta li foccari à l'eredi vicini, che moletlando con vigorofe fortice gi' inglesi fistrono forçazi al ill'imbarto con se fono contra contra con contra contra con contra contra con con contra contra con contra contra con contra contra contra con contra contr

za perdite, & in Terra, ed in Mare, spiegando le Vele al corso, & al ritorno, sendo poco dopò approdata la siotta dell'Indie à falvamento.

In Inghilterra entroil mese di Aprile la 8.6 5 part, morte terminò gli studi, e le controversie del Rè Giacopo nell'età di cinquantanove anni, eventidue di Regno, Principe di ca-

anni, eventidue di Regno, Principe di capacità, e d'intelletto bastevole ad ogni sciendens del 2a, se egli non l'havesse creduta incompara-Red'Inghil. bilmente maggiore di quella che era, mentre parevali d'essere in Dottrina egli solo al Mondo, & il Mondo tutto pieno di lui, e bisognoso della di lui Dottrina, la quale errante ne' principi del proprio deviamento dalla Religione Cattolica non potè mai per la fovverchia pretensione di sè stesso soggettarfi à correzzione, & à difinganno, e quindi apprezzatore più della Cattedra Magistrale, che del Soglio Regale, s'avvilì con l'ozio degli studi, proverbiato il suo genio pacifico per codardo, e scredirò la Cattedra come renduto invincibile ne' primi errori, di maniera che negli studi operò male, e troppo, e nel Reggimento troppo po-

Tomo Primo .

co, e male; per altro risplendente di mo. ANNO derazione, edi rettitudine, fin dove non 1625 trattavasi delle apparrenenze della Sede Appostolica, verso la quale prosesso odio tanto implacabile, che il folo intereffe di Stato qualche volta loraddolcì, mà con fuo maggior carico, accommodando la coscienza con le contingenze dell'utile. Succetse in suo luogo Carlo Principe di Galles, che col bollore degl'anni giovanili non potè celare ne primi spazi del Reggimento lo sdegno contro il Rè Cattolico, per la qual cagione entrò in malagevoli cimenti, che indi funestarono il suo Regno, & il suo fine; e quello che maggiormente aggravò per funellare la propria condotta fu il dominio, che lasciò usurparsi sopra dal Conte di Buchingam suo primo Ministro, il quale passato alla Corte di Francia per ricevere la Regina Spofa Enrichetta Sorella del Rè Luigi, trovò ivi la propria vanità larga apertura ne'tratti della libertà Francese, e per la ga- 1000 ne lanteria giovanile con le Dame, e per l'odio che contrasse col Cardinale di Richelieù, appunto per simili gare, le quali se bene eran totalmente inconvenevoli al di lui grado, e forse anco alla robustezza del suo genio tremendo, e politico, con tutto ciò egli se non risentivane gli stimoli nel cuore, ne professava l'apparenza nel capo, per far procedere fotto di essa celati molti artifici, che conducevano alla perfezzione delle fue machine, per istruzzione delle quali convenivali faper tutto, fe bene non tutro efeguire, ed è una delle strade di scoprir tutto, la confidenza delle femmine presso chi sà da esse comperare, senza sarsi loro venale, nè per conto, nè per contanti; E quindi riuscivali soprammodo spiacevole, che Buchingam non havesse verso di lui la finezza di quel rispetto che professavali il rimanente del Mondo, atterrito dalla di lui Potenza; perlocchè partitofi di Francia con lasciarvi semi sì perniziosi di dissensioni, e con recare seco gli sdegni dell'emulazione. ne fece provare gl'effetti all'Innocente Regina Enrichetta, con l'asprezza di tale trat. Seni di tamento, che riusciva totalmente impro- i inghibi prio all'altezza del fangue Reale, & alla via. qualità di Sposa; e come sapeva che il punto della Religione veniva fopra ogni altro applaudito, fuscitò le più sottili difficoltà, acciocchè i (erventi della medefima à tenore de' patti Nuzziali non godesero l'uso li-

fostenere le di lui strane passioni contro la Hhh Fran

bero de' Riti Cattolici, e raffinando la spe-

culazione per imbarazzare il Rè Carlo à

ANNO Francia, si die à persuaderlo con quell'essi-1625 cacia, che costituiva appresso di lui ogni suo detto, per fatto, che la mala riuscita del foccorfo di Breda non haveva havuta altra cagione, che il divieto fatto dal Rè Luigi al Mansfelt, che lo conduceva, di tragittare per la Francia, e che non potevatrà essi siorire fe non con permiziofa fimulazione l'amicizia , quando attento ogni sforzo della Francia alla diffipazione degl'Ugonotti, per confeguenza non poteva nutrire fe non i (enfi della più viva avvertione contro i Protestanti Inglesi, tenuti complici de' loro errori, e fomento della loro fedizione; e quindi infinuandoli la necessità di declinare da quella confidenza, che tanto ragionevolmente era fospetta, animavalo à stringere la Lega col Rèdi Danimarca, mediante copiole contribuzioni di oro, acciocchè potelle con maggior vigore corredare il partito de' Reformati, e particolarmente con le Provincie unite, contro la Religione Cattolica, e infiftere con ogni più viva applicazione al riffabilimento del Palatino. nella dejezzione in cui trovavafi per le loro

violenze. In Venezia dopò quindici mesi di Reggimento mancò l'ottimo Capo alla Repub-Mout del Blica nella Morte del Doge Contarini, for-

egendo con applautibile fama di egregi meriti Gie: Coma- ad occupare il di lui luogo Gio: Cornaro, fotto il di cui nome, & aufpici perfittendo intrepidamente il Senato nella deliberazio-.ne di vedere troncate le Catene della servitù d'Italia, per una convenevole moderazione della valta potenza Auftriaca, fi rivoltò ad accrescere le proprie Armi con l'assoldamento di numerofa Milizia; e havendo il Vice Rè di Napoli fatta espressa spedizione in Costantinopoli di Gio: Battista Montalbano, à fine d'indurre gl'Ottomani à concludere una Tregua col Rè Cartolico, per la quale egli efibivafi d'infrenare le fcorrerie de Cofacchi nel Mar Negro, con allerrare la Polonia mediante lo sborfo di confiderabili fomme à contenerli ; il Caimecan che nell'aftenza del Vifir, e nella tenerezza degl'anni di Amurat prefiedeva alla . piena direzzione di quel Dominio, non folo rigertò tali istanze sorse indecorose, come fenza fallo inutili, per non bavere confini di Stato, il perturbamento de' quali potesse cagionarfidagli Spagnuoli, mà ancora deliberò di valersi di sì opportuno motivo per raffermare l'amicizia coi Confinanti Veneti, ordinando al Bassà di Buda di riferire il successo

à Venezia, e di efibire validi foccorfi alla Re-

pubblica contro i medefimi Auftriaci. Spe- ANNO di dunque egli un Sangiacco, che introdot- 1625 to nel Collegio offerì l'effettivo foccorfo di offent te venti mila Combattenti, i quali col foldo ventitale della medefima Repubblica, che gli haverebbe ricevuti all'ubbidienza ne' confini della Dalmazia, havessero renduta piena sicurezza dell'ottima corrispondenza che profellavagli il Sultano; mà l'acutezza del discernimento col quale il Senato livella l'interno più arcano d'ogni negozio, ò destò le fospezioni, e le gelosie, sempremai gemelle con le offerte de troppo poffenti, ò flimò mera oftentazione de Turchi, per coprire la propria debolezza, dalla quale in quel tempo erano illanguidite le loro forze; e prevedendo pofcia l'amarezza, che farebbe procedura, se accertando l'osferta si tossero incontrati offacoli in goderne l'effetto, la rifiutò con termini espressivi di urbanità, &c à fine di non mostrare diffidenza anche con Barbari, restò contenta di godere la permisfione de Ministri Ottomani di levare col proprio foldo Milizie Albanefi ne' confini.

In Oriente raddoppiandoli sempre più gl' avvenimenti sfortunevoli per depressione zesano dell'orgoglio Turchesco, havea fattosbarco l'Armata apparecchiatusi l'anno passato à che Caffa, per flabilire nel dominio de Tarcari Gianghiral, e discacciarne Meemet, à sostentamento del quale accortero stuoli immenfi di quei Barbari manifesti disprezzatori della protezzione Ottomana, che fpalleggiava il Competitore; perlocchè forzatoil Bassà di pratticare l'offilità contro di elli flaccòorro mila Uomini, da' quali fingendofi atterriti i feguaci di Meemer fi pofero in fuga, nella quale perfeguitari dalle Squadre Turchelche, troyaronti improvifamente elle attorniate da trenta mila Cavalli, che caricandoli con rifoluto furore, reftò il Bassà ferito in una mano, e dispersa, sont e sconfitta la maggior parte della fua gente, Tarant effendo periti in questa sanguinosa sazzione i due Vitiri Ibraim, e Cuffaim, il Checaja, & il Capigì Bassà del Serraglio, nè sarebbe restato superstite alla serocia de Barbari nè pure uno per recarne il raguaglio alla Porta, fe Salic terzo fratello de' Competitori non haveste proibira strage maggiore, per non eccitare la suprema indignazione degi' Ottomani. Furono imbarcati i Cadaveri de'fuddetti Ministri sopra le Galee Turchesche quali che disarmate, mentre oltre i periti ne restarono mille, e cinquecento sebiavi de' Tartari, con trenta pezzi di Cannone, e peryenuta la sconsitta Armata nel Porto

ANNO di Varna, ducento miglia da Costantinopo-1625 Il, di là vi passò il funesto raguaglio, e con tanta infelicità, che recò una constituone si describita, che edunaresi il Constituto del

tanta infelicità, che recò una confusione al deportobile, che adunato si il Configio del Visirinelle più tacteore della notre, Calli moltro esposito a rischio tanto evidente di un'intera foversione l'Impero Ottomano, che conventva deportei sensi più delicati dell'alterigia, e concordarti do' Tartaria in quel partioche loro parelle di esguire; tan-

ne più cara, e benemerita, e congiunta per tanti riguardi alla fua perfona . Nè pure erano profpere, fe bene non tanto faufte, le contingenze contro gl'Ottoma-

E and a service de Mare, perocché havendo il E and interior de la companie de la

d' congiunta con un Ponte alle Cofte d'Albania, e fattone pigliare il difegno, deliberò di attentarlo con le sole cinque Galere della fua Religione, mà eccellentemente fornite, e benchè il sito della Piazza con cinque Baffioni, e due Torri, col Prefidio di trecento Giannizzari, e con mille, e cinquecento abitanti, che di Professione Corfari erano fopra ogni credere valorofi, anteponesse per malagevole l'Impresa, persistendo egli intrepidamente nel conceputo disegno, diè il Carico di suo Luogotenente Generale al Ball dell'Aquila, il Comando d'un Campo volante al Caraffa Principe della Roccella, la sopraintendenza del Petardo al Comandante di Monte Moiano. e delle Scale a' Cavalieri Strozzi, e Salvago; & approdate le Galee fuddette con quattro Fregate, & una Filuca all'Ifola d'Antipaxo nell'imbrunire della notte, à fole dieci miglia di Santa Maura, spedì il Generale il Cavaliere Bottoniera per riconoscere lo stato delle strade, che riferito non malagevole, fatto rompere il Ponte da una Fregata, che congiunge l'Isola con la Terra ferma, sbarcatitutti in lontananza di trè miglia, & avanzatifi, fù attaccato il Petardo, che acceso roversciò la Porta, e benchè il calpettio risvegliasse le Sentinelle, e ANNO fusse dato un Generale all'Armi , nondi- 1625 meno appoggiate le scale in lonrananza di trenta paili l'una dall'altra salirono gl'Aggressori sopra le Mura, e superando la refi tenza penetrarono nella Terra, che restò in poche ore incenerita, e saccheggiata, sendovi periti tredici Cavalieri, e ven- Peolis ticinque Soldati, mà l'opulenza del Botti- di Biero. no riempiendo il cuore de' Vittorioli con eccesso di giubilo, che avvilisce il coraggio, incontratafi la Squadra vittoriosa a' Lidi di Sicilia in sei Galere di Biserta, & attaccata come per disprezzo la zusta, due Maltesi restarono sotromesse da' Barbari, e le trè altre così conquaffate, che calcolato nel rirorno à Malta la perdita con l'acquisto. fù tale, che il danno lasciò più tosto infausta, che gloriosa la memoria di tale spedi-

zione. Nella Gina operando con infallibile influsso il decreto della divina Providenza, Extenda che tutte le cose mondane conseguissero se pernon con dipendenza, col mezzo delle contribuzioni naturali, rifurfero i progressi della Fede Criftiana, che per le preterite perfecuzioni parea totalmente abbattuta, e sepolti come nella primitiva Chiesa può dirfi nella Caracomba i Sacri Riti, e gl'Appostolici Missionari della Compagnia di Gesù, quando invafo quel Regno da una Generale mondazione di Tartari, che fi chiamano occidenti Grandi, per la grandezza della loro moltitudine, e postiquei Letterati in una luttuo. mella Cia fa confulione, per rinvenire la forma da difendere la Patria, fu da' Ministri già Cristiani proposto, che i Religiosi suddetti esibissero al Rè la loro opera, che come periti Mattematici potevano con l'invenzione di nuove machine rigettare le offilità nemiche, al che non porendo accommodare essi il loro asfenso, come mezzo totalmente opposto alla condotta della loro pacifica vocazione di noningerirfi con fazzioni marziali, furono confortati dal Dottore Leone, afficurandoli che un tal titolo non doveva operare altro che toglier l'ostacolo de' Regi Decreti, in vigore de quali troyavanti già efiliati, mentre poi introdotti sotto l'apparenza di Mattematici per aiuto opportuno della pubblica urgenza dovevano indi (vestirfi di tale figura, tosto che fusero chiamati alla Corte, e servire il titolo s'uddetto, col paragone ch' egli precisamente ne addusse, come l'Ago vale al Sartoreper cucire i Vestiti, il quale dopò haver fervito per introduzzione del

filo, e per bisogno di unire le parti divise Hhh 2 del

#### 428 ANNALI DEL SACERDOZIO, &c.

ANNO del drappo, non compatife più egli innef1614 function è patre, è ingregiente delle vei fin del fine, per locché dato il memoriale, ed efaltata lavrit d'e Geifini, gata per via di Mattematica di incantare i Tarrari, e toglier loro ogni vigore da maneggia l'ami, flaccolta con tale letizia del Governo la propolta, c'he funon oigiunte le più follecire diligenze per rinveniril, e però avvisto il Superiore Roccia, Emanuello Dies, e Nicolò Longobardo pafarono con cierità alla Corre di Pecchin, e ricevuil

con ípiendide acooglieme dal Macfirato di ANNO Guerra, e ritornati al pofesio delle loro Cafe, e ripigliar jefercity della Redigone Criftana, non faindi parlaro più di valersi della loro perita. Matematia in fonzioni organdi, sell'interzo universile della panra, che cajonava «Cinedi un torale insarrimento, li lafebi in ripoto alla Coltura Evangelica diquella ampiffina Vijna, i frutti della quale Soggetti delle noftre venture fatthe è flu longo rifertierure

### IL FINE.



INDI

# INDICE

## De Nomi, e Cose più notabili della presente Opera

COMPOSTO

### DAL SIGNOR ALESSIO OLIVIERI PREPOSTO DELLA CATEDRALE DI NOCERA.

Bhadla di Santa Maria di Vangadizza, fua opulenza, contraftata da'Veneziani an. 1609 num- 25 Abbadia di Santa Ctoce

di Donaverda maltrattata dagl' Etetici an. 1607. num.ta. Abbas, vedi Schi Abbas.

Abbteviatoti\* Appostolici , e loto ptivllegian. 1605. num. 8. Acmet Sultano figliuolo di Meemet Terzo spedisce il Cicaia contro

Perfiaot an. 1604. num. 25. Sue perdite Ivl.

Và in Butfia, e fuo ritotno la Co-fintinopoli ivi. Stabilifee Il Bofteal In Ungatia con nome di Re 1605, num 14. Fa tregua con Cefate 1606, nh. 15. Gli fi ribeila il Basia d'Aleppo,

perde Tripoli , e Damasco ivi num- 25 Spedifce in Affa Efercitl contro

Gambrollato, farto d'armi con effo, e perdono conceffo al medefimo 1607. num-25 Ricere ambasciata dai Re Mattias,

e Il niega l'amministrazione di Transilvania 1609, num.16. Permette l'introduzione de' Gefuiti in Pera ad ilkanza di Francia; difordine nel governo 1609.

Sconfirta ricevutada' Perfiani, & erigge in Coltantinopoli una Moschea, e presa delle sue Na-vida Cristiani an, 1610 num.a S. Ordina la Morte di Mustafa suo Fratello, e pol la revoca iri nu.

Tratta la Pace con Petfiani, e fuoi motivian. 161t, num. 22. Riceve nuova ambafeiata di Fran-

cia ivi num. 21 Ordina al Baña di Belgradn, rice-ver la confegna di Varadino, e preftat gl'ainti ai Grez te12.nu.

Sua ambasciata all' Imperatore Martias pet la cessione della Ttanfilvania 1613. num.6.

Affifenza all'Efaltazione del Ga-

bot in Ungaria ivi num. 7. Sue perdite con Perfianl, danni ri-cevuti da Cofacchi, e fue do-glianze al Rè di Polonia 1614.

Perdite de' Legni con Ctiffiani, fua ufcita da Coftantinopoli, & ap patecchi per la guerra ivi nu. 27. Rifpofta di negativa all'Ambafciatote Polacco 1615, num. 20. Sue doglianze al Re Sigifmondo

per le scorrette de Cossechi ivi num at. Atmamento d'Arabi contro la Per-

fia, efatto d'armi con li mede fimi ivi num, 23. . Sue feonfitte da' Perffani ivi num

Sollevazione d'Emit Faccardin dell'Asia, fatto d'armi coi me desimo lvi num. 25. Ordina la Morte di Nasuf Primo

Vifite ivi num. 26. Vano attentato contro Malta ivi Cunferma i Capitoli della Pace co-

gl'Aultriaci 1616. num 11. Sue Ambasciate In Polonia contro Cotacchi 1616.num.18. Suo fdegno contro i Rellelofi Cri stiani di Pera, Catcerazione de'

Gefulti, e morte del Superiore de' Francescani ivi num. 22 Perdita di Navi levategli da Criftiani ivi num. 23. Quattto Armate divise contro Po-lonia, Petria, Concechi, & in Ma-

te, tiufcite tutte infelicemente, fue qualità, e Morte 1617.num. Acqua Sabbatina in Roma, fua origine, e acquidotto 1612. num.1. Accutdo di Cefate col Boftcai 1606.

num. 14 Adamo Archidiacono de' Caldei , spedisce Ambasciatore al Pana

pet caufa di Religione an. 1612. num. It. Aden Città nel seno Persico conquiftatada' Perfiani 1605, nu 26. Agoftani fudditi di Raguía, loto De-

putati à Venezia pet foggettat fe-li 1602, num 22. Agoftino Cardinale Valiero fue qua-

lità, e Motte 1606, num.3.

Agostino Michele Capitan di Gniso traghetta l'Arciduchessa Maddaiena d'Austria Sposa de'Medi-ci per il Goiso sino ad Ancona

16c8. num. 28, Agoftino Galamini Romagnnolo Ge. nerale dell'Otdine de Domini cani riforma la fua Religione in

Francia 1608, num.14.
Promozione del mederimo al Cardinalato an. 1611. num.25. Agostino Thii, sue qualità, condanna del di Iul Libro, e fua Morte

an, 1617, num. 27, Agostino Spinola, sua promozione al Cardinalato 1621, num.1. Agostiniani, vedi Religiosi Agosti-

Alba Reale Città d'Ungatia espugnata da' Cefarei 1601. num.14.

Riprefa da' Turchi 1602 num. 11. Albanesi si vogliono foggettate a' Veneti 1603. num 22. Albetto Atciduca d'Austria suo Mattimonio con Ifabella Infanta di

Spagna 1601. num.24 Affedia Offenda Ivi num. 25 Spedifice à Madtid Frà Inico fuo

Confessore al Duca di Lerma per la Tregua con gi Olandefi 1608. num. 24. Risposta del medesimo al Signote

di Ptalin Ambasciatore di Francia intorno alla fuga del Principe di Conde 1609 num. 20. Riceve à Bruselles il detto Principe ivi num. 21.

Suo pensieto per entrat mediatore ttail Re, etl detto Principe di Conde toto num, 6. Suo difeorfo con l'Ambafelature

Courre intorno al detto Ptincipe, sevopte il maneggio della fuga della Principella, el'impedifte ivi num.7. Sua rifpnfta agl' Ambafelstori pet

l'attentato della fuga fopradetta ivi num.8.

Riceve nuova litanza di Francia fua tifpofta che poco foddisfa a Francesi ivi num. 13 S'arma per la difcía contro France-

fi, elegge Piazza d'armi Filippeville , fà levata di gente in Getmania ivi num.14.

Richie-

num. 11.

fo delle fue atml per la Fiandra prende tempo à rifolvere lyl nu.

Efecutore del Bando Cefateo contro il Palatino, potta le fue arml nel Palatinato, e progressi d'effo an. 1620. num.7. Sue qualità, e Morte 1621, nu.16. Alcifandro Vescovo di Luca Istituro-

re della Religione de Chersei Regolari 1604 num-4-Alessandro Vandomò, sua orazione, e ricevimento 1615 num. 8. Alessandro Ursino, sua Esaltazione al Cardinalato 1615. num.9. Alesandro Ludovisii , Arcivescovo

di Bologna , Nunzlo à Milano 1616, num 5 Sua promozione al Cardinalato

lyi num.7. Suoi maneggi con il Toledo per la pace trà la Spagna, e Savoja lvi num. 8

Per la medefima causa con il Duca di Savoja Ivi num. 9. Vien eletto Sommo Pontefice col nome di Gregorio, vedi Grego-

tio XV Aleffaudro d'Este Cardinale, sua Morte 1624. num. 10. Alefandro l'eretti Cardinale Nipote

di Sisto Quioto, sue qualità, e Morte an. 1622. num.16. Alfonfo d'Efte Duca di Modona scende la Terra di Montefegato, affedla Caftiglione 1603. num.1.

Alfonso della Queva, sua promozione al Cardinaiato 1622 num. 9. Alfonfo Cardinale Gefualdo, fue qualità, e Morte 1603. num. 7. Alfonfo Cardinale Vifconti, fue qualità, cariche,e Morte 1 608.nu.s.

Altifio Menezeo Metropolita di Goa celebra Concillo nella Città di Diampet 1607. num.z. Converte alla Fede il figliuolo del

Rè d'Ormus 1609 num 1. Ambasciata del Re del Congo al Pap3 1608- num.1. Ambasciatore de'Mori di Granata al

Redi Francia contro Spagnuoli 1608. 0Um.12 Ambasciatore del Rè di Sciam in

Olanda 1608, num-27. Ambasciatore del Rc di Persia In Soagna 1608,num. 29. Ambasciatore del Redi Persia al Pa-

pa 1609. num. i. Ambasciatore del Rc d'Unearia al Turco per la conservazione del-

la pace 1600 num.6. Ambasciata qualificata in Francia di D. Pietro di Toledo 1608. num-8. Ambasciatore del Turco al Rè di

Francia per scusa dell'ingiurie fatte al suo Ambasciatore in Co-Rantinopoli, sua istanza, Let-tera, e Titoli an. 1618. numer.

Ambasciatore di Spagna à Cesare Cor d'Ognat per sar pratica per l'Efalrazione di Ferdinando in Rède' Romani 1618, num.6. Ambaiciatore di Francia al Turco

oltraggiato, e carcerato in Co-

. ...

نسب بيلي

Richiesto dal Redi Francia il pas | Ambaskiatore Francese al Redi Spogna Marescial Basompiere per gl'affari di Valle Tellina 1620,

num. 20, Ambafciatore Cefareo Negroni alla Potta, fuoi contrafti col Vifite per l'offervanza della pace 1612.

Amhasciatnre del Rc di Fessa in Seagna per impetrace aiuto contro gl' Algerini 1604 num. 20 Ambasciatore di Spagna Marchese Vigliena al Papa , sua istanza, Vigliena al Papa, fuz iflanza, acció faccia pli Cardinali Spa-gnuoli, che Frances, e sucra-

gioni 1601 num. 6.
S'oppone a' Francefi, che procurano l'Ejezione al Pontificato del

Cardinale Baronio 1605. uum.4. Ambasciatore di Francia Bettunes al Papa per la resituzione della Valle Tellina 1624, nuen.5. Ambrofiani vedi Religiofi. Ambrogio Spinola Generale in Flan-

dra del Ré di Spagua 1602. num 15 Prende con pattl l'impresa dell'espugnazione d'Oftenda, tenta foc-corere Efclusa affediata dagli Qlandefi, titorna all'affedio d'Ofienda, e la conquisia 1604 num.

Prende Rimberga 1606-num- 17. e Paffa per la Francia, visita il Rè, e fuoi discorsi col medesimo ivi

num- 19. Paffa all'Haya per stabillre la pace 1607. BBm.19. Perfuade l'Arciduca d'Austria à procurare il ritorno in Francia del Principe di Conde 16094nu.

21. Senú de Francefi in Fiandra contro di effo 1610, num. 8. Spedito contro gl'Eretici d'Aquifgrano acquita le Pizzze d'Aquif.

grano, Mulen, e Vefil tera num. 27 Move l'armi di Fiandra nel Palatinato, e fuoi progrefi 1620. nu

mer.8 Paffa verso il Reno, sa Tregua col Palatino 1621. num.11. Affedia , e prende Giuliers 1611. num.17.

Discioglie l'assedio di Borgompt200 1622, num. 21. Affedia Breda, e gli fi rende à pat-

ti. tenta forptendere Anversa 1625-num-21 Acmet Re di Festa, sua Morte 1602

num. 24. Amurat Quarto, fua affunzione si Trono 1623. num,29. Move le sue armi contro Tartari, s'accorda col Ribelle Arzium,

fue perdite con l'erfiani 1624 95m 16 Stato infelice del fuo Impero, e confulta tenuta contro Cristiani ivi num- 26. Offerifee a'Venezlanl Milizie con-

tro gl'Austriaci 1625. num. 26. Sconfitta totale della fua Armata

havuta da' Tartari , disimuiata da effo, spedifce al Cham Mee

confermat l'amicizia ivi nu 27 Sant'Anna, e fua fefta di precetto Aona Maria Infanta di Spagna, fua

nascira, destinata Moglie de Delfino di Francia 1601.num 33. Celebrazione del fuo Mattimonio

con il detto, Viaggio, & arrivo in Francia 1615. num/17. Anna Cardinale Givri, fue qualità, e Morte 1612. num.4 Andrea Grez! Governatore di Vara-

dino fpedito dal Battori in Costantinopoli, sua fellonia contto il detto, refla fconfitto 1612, num. 10

Andrea Ferlitich travaglia nel Golfo i Veneziani, prende un Legno coll'Infegne de medefimi 1619. num.24. Prefo da Veneziani , e fua Morte

1621. jum. 25. Andrea Drago Governatore di Filech in Ungheria tratta col Bafsa

d'Aeria il tradimento di detta Piazza, scoperto fatto morire d'ordine del Re Mattias 1609. 00m 37 Andrea Pacecco gran Inquisitore dl

Spagna condanna l'infame Setta degl'Illuminati, fa morlre fette di cffi 1623. num-22

Andrea Aveilino, fua Beatificazione 1625.num.4. Anselmo Cardinale Monopoll , sue qualità, e Morte 1607, num.ç. Autonio di Gova Ambasciatore del Red Persia al Papa, fua istanza

1609. num.1. Antonio Zappata Cardinale, fua promozione 1604. num.8. Actonio Cardinale Salviati, fue qualità, e Morte 1602 num.10. Antonio Cardinale Fachinetti, fus

Morte 1606 num. Antonio Cardinale Galli, fue qualità, e Morte 1620 num 6. Antonio Gozzadini fua promozione al Cardinalato 1621, num.9.

Sua Morre 1623. num. 16. Antonio Barberino Fratello d'Urbano Ortavo , fua efaltazione al Cardinalato 1622. num.9. Antonio Marla Cardinale Sault Genovese, sua Morte 1622. nu. 16. Antonio Priolo eletto Doge di Ve-

nezia 1618 num.19. Scuopte il ttadimento ordito dal Duca d'Offona Ivi num 20. Sua Morte 1623. num.25. Autonio Foscariui Nobil Venezlano

fatto morire dal Senato appello al patibolo, pot dichiarato Innocente 1623-num.25-Antonio Gaetani, fue qualità, e pro-mozione ai Cardinalato 1621.

num. 4 fus Morte 1624, numer. Aquifgrano Città Imperiale si folle-

ya contro Cattolici 1604. um.9. Prefa , e fottomella dallo Spinola 1614. num.27. Arabi Confittl da' Perfiani 1615, uu.

Arachia Piszza ne' Lidi d'Africa, fuo fito 1610. num.24. Arciduca Leopoldo vidi Leopoido.

met cou doni à trattar pace, c Arcivescovo di Magonza intima la

Dieta in Francfort per l'elezione del nuovo Imperatore 1619. n.5. Arcivercovo di Chieti Nunzio firaordinario in Spagna per impedir la guerra con la Francia 1610. hum 6.

Arcivescovato eretto nel Conganor dell'Indie 1607, num.2 Arcomaco Generale di Perfia Criftiano, fue qualità, e Morte 1615.

Ardevii, fuo fito , prefa da' Turchi t618. num 23.

Armata Criftiana tenta l'imprefa di Dolé in Africa, prendono otto Vascelli Turchi nell'Arcipelago, e la Nave col Baña del Cairo nel Porto dei Tenedo 1619. num.17. Armando di Richelieù conclude

l'accordo trà il Re di Francia, e la Madre teig.num. 15 Sua promozione al Cardinalato t613. num 9 Fattoprimo Ministro di Francia

fue qualità 1624. num. 14. Suo confielio dato al Re ivi nu. 15. Sue differenze col Conte Buchingam primo Ministro d'Iughilter-Ta 1625. num.25. Armando Marefelal di Birone, vedi

Carlo Corrado. Armeni, e loro notizia 1616.num.t. Arnaido Cardinale d'Offat fa iftanza al Papa per Enrico Terzo per la dispensa di Cattarina di Borbo-

ne Eretica Moglie del Duca di Bar di Lorena 1602 num.8. Replica la medefima illanza 1601. num. 4. fus Morte 1614 num. 10. Afcanio Catdinale Colonna, fue qualità, e morte 1608. num-s Affan Gicala Capitano Baffà di Mee-

met Terzo 1601. num.34 Affedio d'Oftenda, e fua caduta in mano de Spagnuoli 1604. nu. 22. Affestio d'Esclusa, sua caduta in potere degl'Olanden 1604, num. az. Affedio di Smonlenfeo 1609, nu. az. Rinovato formalmente, e con la

caduta di effo in mano de' l'olacchi 1611. num.7. Affedio di Vercelli 1617, num.4 Suarefia' Spagnuoli ivinum

Affedio d'Afte fatto da Spaenuoli difeso da' Savojardi 1615. num.5. Assemblea del Clero di Parigi, e maneggi in effa per ricevimento del Concillo Tridentino 1615 num.

14

Suo decreto per l'accettazione ivi num.ts Sopra la diffensione delle Monache di Santa Terefa 1615 num.20. Attacco di Malta fatto da' Turchi, fua resistenza,e liberazione té 15.

num.17. Attentati de'iRegi di Francia fopra la Chiefa di Bellais per titolo della regaglia, e ragioni addot-te per fosteneria 1608. num. 15.

B Aldafsar Sandoval fua promozio ne al Cardinalato tes s.num.g. Sua morte 1618, num. 1. Baldaftar Batlero Missionario Gefuita nell'Indie battezza il Re

gliuoli 1605- num. 27 Bando Imperiale contro Savoja 1614. Bettlem Gabor , fue qualità, tenta num. 8. Bando Imperiale contro il Palatino

1620-11um.7. Barou d'Anton, fua caufa efaminata nel Concilio di Bordeos , fua

affoluzione dalle cenfure 1624. num.18 Baron di Salignac Ambasciatore dl

Francia ottiene l'introduzione de Gefuiti In Pera, e li difende dalle perfecuzioni 1609. num.26. Bartolomeo Farratini da Amelia,

fua promotione al Cardinalato téo; num.9. Sua morre too6. num 3. Barrolomeo Cardinale Cesi sua mor-

te 1622. num. to Bafilio Svifchio gran Contestablle di Mofcovia fuperato da' Polacchi fi eleggere alla Corona di Mo-

Rovis Ladislao di Polonia 1610. num.25 Bafiliani vedi Religiofi

Balla Generale di Cefare mette nel Principato di Vallachia Raduio contro Simone, vince i Turchi, e Tartari, e prende Zolarch t601. num-23.

Suc qualità 1604 num.12. Perfuade à Cefare l'accordo col Boffcai 1605, num. t3. Baffiano Veniero Senator Veneto ve-

di Sebastiano. Beatificazione, e Canonizazione di San Tommafo di Villanova vedi

Tommafo. San Francesco Saverio vedi Francesco.

Raimondo di Pegnafort vedi Rai-Santa Terefa vedi Terefa. San Fillppo Neri vedi Filippo Sant' Ignazio Loiola vedi Igna-

Frà Giacomo della Marca vedi Giacomo Francesca Romana vedi Frances-

ca. an Carlo Borromeo vedi Carlo. Beato Felice da Cantalice vedi Fe Beato Andrea Avellino vedi An-

drea. San Francesco Borgia vedi France-Santa Elifaberta vedi Elifabetta

Belgrado Città d'Ungheria, fuo fito, prefada' Turchi 1601.num.t3. Benedetto Giulliniani Cardinale, fue qualita, e morte an 16at.

Bernardino Spada Nunzio Appollolico in Francia s'oppone alla concordia con gl'Ugonotti, e fuo difcorfo 1622, num. 16.

Resta appagato dal Ré pet detta concordia i i num. 18, Bernardino Nati Ambasciatore stra ordinario del Papa al Rè di Francia , e fua iftanza reas, nu-

mer.9 Bernardo Mazzechluschi, sua promotione al Cardinalato 1604.

num.8 Suequalità, emorte 1608.num.5.

di Serreclene con fratelli, e fi-1 Celebrò un Concilio in Guefia 1609. num.23.

> affillito da' Turchi, fconfitto dal Co: Ampier 1603, num. 10. Sifi Capo della follovazione con-

tro il Battori 16ta, num 9. Si fa.Principe di Transilvania, acquifta Varadino 1613. num. 7. Divulga con le stampe, effer pro-

tetto dal Sultano ters, num.tz. Chiamato da' Boemi, affalta l'Ungheria fuperiore, fue perdite con Cefare, e perdite col medoimo 1619. num-12. Suoi tentativi con la Repubblica

di Venezia per farti Re d'Ungharia an. 1620 num. 15 Sue perdite , e pace, con Cefare

1621. num.12. Molesta con armi, e negoziati Ce-

fare 1623. num.19.
pace col medefimo, e gli cede
il titolo reale da essu usurpato 1624-num.12, Buchingam primo Ministro di Carlo

Stuardo Red Inghilterra, fua andata in Francia per la fpoß, dif-patere contratro col Cardinale di Richelleù, e fensi di discor-dia genati da esso trà l'Inghilterra, e la Francia 1625, num 25.

Boemi maltrattati dall'armi di Cefa-re invitano à quella Corona il Ré Martias 1631. num.17 L'acclamano per loro Re ivi nu. 9. Loro doglianze all'Imperatore Mattias intorno ella refidenza

portata à Vienna 1612 num.8. Si ribellano contro Ferdinando, feguaci di Giovanni Us Erefiarca derti Uffiti , loro errori , ea-

glonê della ribetlione, fito del-la Boemia, precipitino i Mini-firi Regj dalle Finefire to 18.n.7. Eriggono un Magistrato per la regenza, danno il comando dell' armi al Co: Mansfelt ivi num.8.

Hoftilità de' medefimi contro Ferdinando fotto Vienna, e loro fconfitta an 1619.num.6. Efeltano il Co: Palatino Redella Boemia ivi num.7. Ricorrono a Turchi per gl'aiuri,

s'unifeono con il Gabor I i nira. Vengono fuperati, e vinti, e ri-dotti all'ubbid!enza di Cefate 1620. num. 8.9.ro.t1.12.13.c t4. Bolle

Di Clemente Ottavo. Bolladi confermazione di non alienate i Beni, e Feudi della Chiefa 1601:num-1a. Contro I finti Sacerdoti Ivl.

Sopra il-Noviziato de Religios ivi. Della Canonizazione del Beato Raimondo di Pegnafort ivi Che a' foli Gefuiti fiano lecite le miffioni nell'Indie 1601 num; 26, Eftentiva a' Regolari Mendicanti

Della uniformirà de' Breviari 1602. num.). Condannatoria della Confessione

fatta per Lettere ivi num.a. Sopra Regolari del modo di ricevere Nunzjivl num.3. Dell'

Dell'unione de Francescani di Ca- I pod'iffria, ivi. Condannatoria di tutte l'opere di Carlo Molinco ivi num

De' privilegi del monte della pietà di Roma ivi num. 5. De'privilegi ai Monaftero di Santa Cattarina della Ruota di Roma, ivi.

Della fondazione dell'Università di Ferrara ivi num. 6. Decifiva della preeminenza de' Carmelitani alli Merceuarj ivi

Contro chi sentifie Ereticalmente intornoalla Santifima Trinità, incamazione del Verbo, Virgi nità della Madonna 1603, nu. Deli'unione degli due Ordini de'

Cavalieri San Mauritio, e Lazato ivi num. Della diffinzione dell'abito trà gl' Agoftiniani, e Domenicani ivi am. 6.

Di Riforma de' Monaci di San Ba filioivi num.11 Di riforma dei Meffale 1604. nu. 3.

ei privilegi dell'Ofpedale di San Spirito in Roma 1605, num.t. Di Paoio Quinto. Bolia del Giubileo Universale 1605.

num. 8. Deila riforma dell'ordine di San Giacomo in Spagna ivi num. 21. Bolla definitoria della controversia

deeli siuti della Divina grazia 1606. num.9 Revocatoria dell'esenzione de' pefi Camerali ivi num.a. Di non defraudare ivi.

Diehiaratoria delle facoltà dell' A.C. ivi Be'privilegj de'Curiali di Roma ivi. De'Regolarl, che possano fondare

nuovi Conventi, e numero de' Religiofi per famiglia ivi Elezione degl'Abbati generali de' Canonici Lareranenfi ivi. Di unione de'Bernabiti, & Am-

brofiani ivi De' Gefuati, che possano esser Sa-

cerdoti ivi. De Celeftini di Francia, che fiano fotto ii generale ivi . De' Cheriei Regolari Infermieri .

che non possano possare ad aitro ordine, che de Certosini ivi . Di confermazione de' privilegi de' Ciftercleoff, e de' Mercenarijvi. Di riferva delle caufe de' Regoiari in materia di fede alla fanta in-

quifizione ivi . Di revocazione dell'Induigenze ivi. Del modo di conferire la gran Cro-

cedi Malta 1606 num 4. De Cavalieri di San Giacopo, e S. Benedetto di Spagna ivi n. 16 Del buon governo 1607. num.3. Di riforma de' Regoiari, e privile-

ivi num-4 Dei Canonici deila Conerceazion

di San Saivatore dell'otdine di

Sant'Agoftino, che non poffano ricorrere à favore temporale, e protezione per confeguir di gnità nella Religione ivi.

Il medefimo a' Domenicani pet il ministero generale ivi . Di regole a' Benedettini ivi D'Immunit: de Regolari ivi . De' privilegi de' Sommafchi ivi

Di proibizione agi'Agoftiniani di ambir dignità ivi. Di facoltà de' Mercennari stì eli fehinvi ivi . Di Taffe de funerali richiefte da Francescani ivi.

Di fondazione permefie a'Ciftetcienfi ivi . Di Cappuccini, veti figli di San Francesco ivi.

Di facoltà de protettori de Conventuali ivi.

De' privilegi de' Cavalieri di San Stefano ivi . D'indulto riftretto di entrare ic Principesse, e Dame ne' Mona-

fterj ivi Di facoltà dell'Arciprete Lateranenfe 1608. num.4 Di privilegio dell'Ofpedal di San

Sifto del giudice nella feconda iftanza ivi A' Cardinali di conferire i benefizi vacati per morte de loro fami-

eliari ivi Ai benfratelli di un Sacerdote per cafa ivi . A' Missionari dell'Indle , che va-

dano (secialmente alle ioro Miffioni ivi .

fioni ivi.

Alli Miffonari fi concedono tutti i
privilegi de Mendica eti ivi.

A Mercenari di Spagna fopra l'Ele
zione del loro Vicario generale, Provinciali,e Ministri 1609.n 9. Ai Religiofi, ehe ne' ioro ftud; s'infegnino le lingue, Ebraica, Greca, Latina, & Arabica 1610.

num. t Di regole per l'estensione dell'Indulgenze ivi num. 5. Di riformazione della Cópresazio

oedi Monte Vergine 1611. nu.2. D'approvazione di due fondazioni di Religioni ivi num, 12. Di privilegi de Religiosi benfra

telli in Spagna ivi num. 13. Della confervazione dell'Aquidetto Sabatino 1612. num. 1. Di concessione deil'induigenze a'

Maroniti ivi num.a. D'indulto a' Serviti ivi num, t D'approvazione de' Filippini ivi Di fondazione dei feminario per le miffioni 1613-num 1 Di proibizione a'Ciftercienfi di

procurar le dignità ivi. Di predicare, e disputare la Con eczione della Beata Vergine in peccato originale 1616. num, Di proibizione dell'ambito a' Ce-

ietini ivi num.a. Della divisione de Cisterciensi in Spagna ivi num.15-

Del Giubileo universale 1617.n.t. Di non poter vendere Beni feudali a' fotaftieri ivi .

D'unione degl'Agostiniani di Siei-lia con gi'altri ivi . D'approvazione della Religione al Beato Giovanni di Dio delle feuole Picivi.

Dell'Officio di San Francesco concessouna volta il mese a' Francefcani ivi. A' Cappuccini poter alzare la Croce celle Processioni ivi.

A' Silvestrini di fondate un Convento in Osimo, e ioro privilegi ivi num.2. Di concessione dell' Officio dei Besto Filippo Benizj 1618. cu.1.

Di proibizione agl'Offervanti, e Conventuali Franceseani , & a' Minimi d'ambite le dignità 1619. num-2. D'immunità conceffa aiia Congre-

gazione degl'infermieri ivi Sopra l'Erezione dei Collegio in Maita 1620, num. t. Di confermazione de Decreti degi'A goftiniani Scaizi ivi. Di Gregorio Decimoquinto. Del Giubilco 1621, num.ç.

Di privilegi de Conclavisti ivi Di conferma degl'Agostiniani ivi. Di ofpitio de Benedettini ivi Diriforma de Francescani ivi Di facolta de' Conservatori de' Re-

golari ivi . D'Erezzione della Congregazione delle fcuole Pie ivi.
Dell'abito de Cappuccini Ivi.
De' privilegi de' Camerieri del Pa-

palvi. Del Notato Conciftoriale ivi.

Deil'Elezione del Papa ivi Della Canonizazione di Santa Terefa 1622. num.a. Della fondazione dei Collegio de Propaganda fide ivi num.4.

Che gi'Eretici non dimorino in italia ivi. Contro i Confessori sollecitanti ivi. Di proibizione di ieggete Libti

proibiti ivi. Di privilegi, e tiforma de Regolari ivi num. 5

Di reftrinzione dell'oracolo della Viva roce ivi Di permissione intorno all'Annona Di privilegi de' Vescovi affistenti

Di provisione della Confraternita della Carità ivi num.6 Contro i Sacrilegi, e Maiefiei 1623.

num.i. De' privilegi, & Induito alia Compagnia di San Benedetto ivi . Degli Scuitori ivi . Dell'Ofpedal de' Pozzi ivi

De' Capellani del l'apa ivi . Di Urbann Ottavo . De privilegi de Conclavifti 1622. num.11. Di non defraudare i beni delia

Chiefa ivi . Della vira, e miracoli di San Filippo Neri ivi num, 12. Della vita vita, e miracoli di Sant'

Ignazio Lojoia ivi num. 13 Della vita, e miracoli di San Franecíco Saverio ivi num. 14. D'indizione dei Giubileo univerfale 1624 num-1. D'approyazione della Religione

detta la Milizia Ctiftiana Ivi. Della Bentificazione di Frà Gia-COPO

copo dalia Marca ivi Di non ordinare Cherici Oltramontanilvi. Di permissione dell'offizio di Santa Chiara di Montefalco ivi n.a. Dell'aprimento dell'Anno Santo

1615. num.1. Di non alienare i Beoi delle Chiefc ivi num.7. Bunifacio Gaerano, sua promozio-

ne ai Cardinalato 1605.num.9. Sua morte 1618, num.o. Bonvisio Bonvisi Cardinale, sne qua-

lità, e morte 1603, num.7. Bordeos Cirsà d'Aquitania, fuo firo 1624- num-18. Boroso gran Duca di Moscovia, sue

qualità 1601, num. 22 Si collega con Ridolfo Impetatore ivi. Borenmetzon, fuo fito, & affedio

1622, num.23. Brandolino Valdemarino Abbate di Nervefa carceraro nei Tribn-

nal laicale di Venezia , come reo d'atroci misfatti 1606, numer.v Breviario riformato da Pio Quinto, e Clemente Ottavo, fua origi-

ne 1602 num.t. S. Brnnone, fua felta con Meffa, & Ufficio 1623. num.a. Buda Cirrà reale d'Ungheria ptefa

da' Turchi 1601. num.13.
Affediata da' Criftiani 1602. nu.14.
Burfia antica Nicomedia 1603. num. 24.

Agioni per le quali fi devono far le Leghe 1602 num.15. Cagioni de torbidi di Germania per l'iftanza de Spagnuoli fopra gli Stati d'Alfazia 1617. num.8. Caldel, e loro notizia, convocaco un Concilio in Babilonia, e ac-

ertano la Religione Cattolica, certano la Kengione Cattorica, Romana 1614, num t. Camillo Borghefi Cardinale di il fuo Voto contrario per la difpendi del Ducadi Bar di Locena con Cattarina di Borbone 1603.nu.5.

Vedi poi Paolo Quinto. Cammerieri dei Papa, e loro privilogi 1621. num.5. Capiroli della Tregua trà Ridolfo, e Turchi in Ungberia 1606.nu.15. Cappuccini vedi Religiofi.

Catdinali Borghefi vedi Camillo . Baronio vedi Cefare Medici vedi Leone XI Salviati vedi Antonio Maria. Santa Severina vedi Giulio Anto-

nlo. Gefualdo vedi Alfonfo. Offat vedi Arnaldo. Rufticucci vedi Girolar Anronini vedi Silvio. Bonvifi vedi Banvifio. Mattei vedi Girolamo Aldobrandino vedi Silveftro. Farnefi vedi Odnardo. Napolitano vedi Lutio Siffo. Tagliavia vedi Simone. Olivario vedi Scrafino.

Ginnesso vedi Domenico. Zappara vedi Antonio. Spinelli vedi Filippo onti vedi Carlo Mazechiuschi vedi Bernardo. Madruzzi vedi Carlo. Del Bufalo vedi Innocentio. D'Escobeo de Sordis vedì Fracesco. Giustiniani vedi Benedetto. Aldobrandino vedi Pierro Peretil vedi Aleffandro auli vedi Antonin Maria. D'Efte vedl Aleffandro. Sforza vedi Francesco. Delfino vedi Giovanni . Sannesso vedi Giacopo. Valeati vedi Erminio. Agucchio vedi Girolamo . Panfilij vedi Girolamo. Taverna vedi Ferdinando. Monopoli vedi Anfelmo. Doria vedi Giovanni. Pio vedi Carlo Emanuelio. Perona vedi Giacopo ioiofa vedi Francesco Belistmino vedi Roberto. Suevara vedi Ferdinando. Paffari vedi Cinolio prromeo vedi Federico. Pier Benedetti vedi Mariano. Davila vedi Francesco. Mantica vedi Francesco , San Severini vedi Lurio. Borebefi vedi Scipione. Tottes vedi Lodovico . Barbarino vedi Maffeo, e poi Urbano Ottavo pinola vedi Orazlo actano vedi Bonifacio. Lanti vedi Marcello. Maffei vedi Orazio. Forgatz vedi Francesco. Roccafocò vedi Francesco. Saverio redi Girolamo.

Ferratini vedi Bartolomeo . Mellini vedi Giovanni Garzia . Savoia vedi Mauririo Gonzaga vedi Ferdinando. Tonci vedi Michelangelo. Veralio vedi Fabririo. Lenio vedi Gio: Battilla. Margozio vedi Lanfranco. Capponi vedi Luigi. Caraffa vedi Decio. Rivarola vedi Domenico. Righi vedi Merello. Bonfi vedi Gio: Bartifta. Filonardi vedi Filippo . Facchinetti vedi Antonio Valiero vedi Agoftlno. Gaili vedi Tolomeo. Lorena vedi Carlo Terzo. Colonua vedi Afcanio. Tarngi vedi Francesco. Visconti vedi Alfonso. Parauicini vedi Ortavio.
Bernerio vedi Giroiamo. Pinelli vedi Domenico. Crescentio vedi Pietro Paolo. Serra vedi Giacopo. Galamini vedi Agnitino. Lancelloti vedi Orazio. Borgia vedi Gafparo. Centini vedi Felice Vendramino vedi Francesco. Lorena vedi Lodorico. Ubaldino vedi Roberto. Muti vedi Tiberio.

Trelo vedí Gabriello andoval vedi Baldaffar De Medici vedi Carlo. onzaga vedl Vincenzo. Saveili vedi Giulio Ludovifij vedi Aleffandro. Urfino vedi Aleffandra D'Aghirre vedi Ladislag. Belmofto vedi Otravia. Campora vedi Pierro. Priolo vedi Marteo. Cobellurij vedi Scipione . Clefellin vedi Melchior . Biancherti vedi Lorenzo. Givri vedi Anna Perrochini vedi Gregorio: Acquaviya redi Ottavio Gondl vedi Pietro . Arlgoni vedi Pompeo . Gondi vedi Eurico. Sandoval vedi Francesco. Infante d'Austria vedi Ferdinando. Cennini vedi Francesco. Valletta vedi Luigi Bentivoglio vedi Guido, Valiero vedi Pietro.
Zolleren vedi Itello Fedetico.
Roma vedi Giulio. Gherardi vedi Cefare Scaglia vedi Defiderlo. Pignatelli vedi Srefano. Spinola vedi Agoltino. Ludovifij vedi Lodovico. Sacrati vedi Francesco. Boncompagno vedi Francesco . Aldnbrandino vedi Ippolito. Severino vedi Lutio. · Gozzadino vedi Antonio Torres vedi Cofimo. Richelicil vedi Armanno. Ridolfi vedi Ottavio. Onercia vedi Alfonfo ondtato vedi Paolo Emilio. Galli vedi Antonio María. Pallota vedi Evangelifta: Barbarino vedi Francesco. Cappuccino vedi Antonio. Magalotti vedi Lorenzo.

Borghest vedi Pietro Maria.

Carlo Terzo di questo nome Cardinale di Lorena , fua morte, e qualità 1607. num.t.

Carlo Contl, fun promozione ai Cardinalato 1604 num.8. fue qualità, e morte 1615, num 10. Carlo Madruzzi, fua promozione al Cardinalaro 1604 num 8.

nel Giappone, fue qualità, for-rezza, e marririo fostenuto 1622. num-29. Carlo de Medici, fua efiltuzione al

Cardinalato 1615. num.9. Carlo Molineo Ererico, fue qualità,

& errori 1602- num.4. Carlo Daca di Nivers Generale di Ferdinando nell'attacco di Bu-da prende Pest 1602, numer,

Và Ambasciatore d'ubbidienza del Re di Francia ai Papa 1608, numer. 3. Idea del medefimo di far guerra a'

Turchi 1603. num 18. Carlo Corrado Marefeial di Birone fuoi trattamenti 1601. num. 30.

Ambasciarore in Inghilterra , Sicon.

to 1616.num.4

Si conglura contro Enrico Quarto, Coperto dal Re nega il delitto, è carcerato, convinto, e decapitato 1602 num. 16. Carlo di Lorena Duca di Mena, fue

qualità, e morte 1611. numer. Carlo Emanuello pio da Ferrara , fua promotione al Cardinaiato

1604 num.8. San Carlo Borromeo , fua Canonizazione, vita, e miracoli 16to.

Carlo Principe di Gales Primogenito del Rè Giacopo d'Inghilterra, fuo viaggio in Spagna per ii num4 fuo Matrimonio con l'Infanta Maria differito, e Ivanito 1643.

num.az. Succede alla Corona d'Inghilter-ra, & elegge il Conte Buchingam fuo ptimo Ministro 1625 num.25

Carlo Codicheviz Palatino di Vil-na Generale di Sigifmondo contro Turchi , fua marchia , &c accampamento 16a1, numero 19. Arraccato da' Tartat i gli vince ivi

num.40, Battaglia con Turchi, e gli fuperaivi num.a 1. Softiene l'affaito generale de' Tur-

chi, gli vince con l'acquisto de' Canoni ivi num. 22. Sue fatiche, infetmità, e moste ivi num. 24. Catlo Emanuello Duca di Savoja

paffa in Parigi per ottenere al Marchefato di Saluzzo 1601. num-a Revoca la facoltà a' Deputati del-

la paceivi num.7. Pensieri del medesim ensieri del medesimo pet sor-prendete Genova, & alledio di

prendere Genova, o inscuro us cità 163, num. 11. Scutà del medefimo a' Cantoni Svizzeti per detto affodio ivi. Fatto gran Maftro dell'Ordine di Sau Mauritio, e Lazzato 1603. num.j.

Sue pretenfioni nei Ducato di Mantova, forprende Trino, Alba, e Moncalvo 1613, num.

ftura ivi num. 4-Suoi maneggi con Principi contro Spagnuoli , refituisce it Tosone al Rèdi Spagna, edi-fende Asti dall'armi Spagnuole

1614 num-4 Sua prontezza per la Concordia iri num.6.

Sue imprese nel Milanese lvi numer.7 Sorptende la Terra di Zuccarello

ivi num.ca Manda Ambasclatore In Venezia , e fi concorda 1614 num

Appellazione del medefimo con tro la fentenza Cefarca 1615.

num.4.
Battaglia con Spagnuoli , difen-de Afti, & alcolta progetti di pace ivinum.s.

Conclusione di detta paceivi nu-Spedifice à D. Pietro Governato tedi Milano per ildifarmamen

Sospetti del medesimo col detto D. Pietro ivi num.s. Sua uscita in Campagna, e fazlone con Spagnuoli ivi nume-

TO 6. Sua rispoŝta al Nunzio Ludovisij num.s.

Sconvolge i trattati, ritorna ali armi, e sue querele al Papa ivi num.to

Scopre diverse infidie tesegli da' Spagnuoti , suo acquisto nel Monferrato , e difefa di Vercelli 1617. num.4.

Petdita di detta Piazza ivi nu mer.s. Difarma ad iftonza del Rè di Francia , restituisce l'acquisto di Monserrato , gli si restitui-

fce Vercelli , tratta Il Matri-monio trà Criftina , Sorella di Francia , e Vistorio Amadeo fuo Primogenito 1618. num, t.

S'abbocca col Rè di Francia in Leone, fuo difeorfo col mede-fimo, e flabilifeono il Contref fo d'Avignone 1612, num.18.

Suo eccltamento al Re di Fraucia contro Milano, non fecou-dato dalla Francia, propone al detto Rè l'affaltare i Genovesi con vari) pretefti, e cagione del fuo odio contto i medefimi Genoveli 1624 num.7.

Congtello tenuto in Suía contro Genova, e rifoluzione prefa in effo ivi num. 8.

Progrefio delle fue armi unite con le Venete nello Stato Genove fe 1625. num.11. Profeguimento delle fue Vittorie, acquifta la Riviera di Pouen te, suo disparere col Conte-stabile di Dighiera ivi numer.

Prende Aqui occupato da' Sea gnuoli, e difende Verva, e la libera dall'asfedio ivi numer.

2.3.c.4-Sue sifosite oscure pet (oftenere Carlo Duca di Sudermania Capo della ribellione di Svezia contro Sizifmondo fuo Nipote com batte con Polacchi , relta prigione Catio fuo figliuolo 1601 Si stabilisce Re di Svezia in Not-

copia 1604 num.24 Affedia Righs nella Livonia, fus Confitta 1605.num.23 Fà guerra con il Redi Danimar-

ca, fue qualità, e morte 1611 19Um.20-Carlo Gustavo Rè di Svezia fiellunlo del fopradetto Carlo e eler-

to Re di Svezia 1611, numet. Suo congresso, e Lega con il Rè

do 1617. num. 18. Cariotta Margherita Principella di Condè, fue bellezze, e quali-ta, & amoti con il Re En-

Fugge di Francia con il Principe di Condè, suo Marito, vien riceu a dall'Arciduca in Bruselles ivi num 20 Tentativo per la fuga, etitotno in

Francia 1610 num.7 Carmelitani vedi Religiosi. Casis Cham de Tartari Precopen-

fi , fue qualità 1601, numet. 25 Catajo Segretario del Bosteai Principe di Transilvania avvelena

il fopradetto, fuoi penfieri, e morte 1607. num. 11. Cattatina Principella Giorgiana fue qualità, e Matrimonio té 17.

Sua chiamata in Perfia , fus corcerazione, martirio, e morte 1617. num.as.

Cattatina di Borbone forella d'Entico Quarto Erctica maritata al Duca di Bar 1601, num. 10. Supplica il Papa per la dispensa 1602. num.8.

Sue qualità, e morte 1604 num. Cattolici vedi Religione Cattolica.

Cavalieri vedi Religione de' Cavatieri . Celebrazione degli Stati in Francia convocata dai Re Luigi Decimoterzo 1614 num.15. Non fu da esti accettato il-Concilio

di Ttento, istanza d'alcuni contro la potestà dei Papa, risposta dei Cardinale Perona in difesa di effa ivi nnm.ré, e 17. Cefare Gherardi, fua promozione al

Cardinalato 1621. num. I. ua morte 1623. num.16 Cefete Bouvist presidia Castiglione 1603. Hum.

Cefare Catdinale Beronio, fuo voto per la dispensa del Matrimonio del Duca di Bar, e Carearina, sua istanza in Conclute contro sé medefimo, e fua humilità 1605. num.4

S'oppone ail'elezione del Cardina-le Tosco ivi num.7. Sucqualità, virtà, e morte 1607. Chiara da Monte Faico, fua fantiti,&

ufficio permefiogli 1624. mm.2. Chiefa Episcopale di Parigi fatta Metropolitana 1612. num.19. Clattiglione Signore di Francis muo-re nell'affedio d'Offenda 1601. num.25

Clna gran Regno dell'Affa, fua deferizione , Magistrati , Dotto-rati , e Religione 1612 numat. Cinefi loro follevazione contro il Re Tarraro, fconfitta de medeúmi. perfeguitano i Gefuiti Missionsri, e gii trasportano nel Macao 1618.num.aş.

Gli richiamano 1625. num.29 Claudio Acquaviva, fue qualità, e morte 1615 num-18. Clemente Ortavo prolunga il chiudi Danimarca centro Sigismen-

der le Porte Sante 1601, numct.t. Elegge Legato à Latere il Cardina-

ie Aldobrandino suo Nipote trà Francia, e Savoie ivi num.a.

· m jone

Riceve ambasciata dal Re di Persia I ivi num.11 Battesza trè Persiani ivi num. 12. Elegge Nunzio à portat le fascie in Francia per la nascita del Delfino Masseo Barberino ivi

am.19 Aggiusta le differenze ttà Spagm , e Francia à causa della Catcera zione de' famillari dell'Ambafeiatore di Francia Ivi num. 21.

Esamina, econsacra Matteo Zane Patriarca di Venezia ivi num.

Suo penfiero di costituir differenza tra Dottori 1602. num. 6. Ordina una Congregazione de' Cardinali per rifolyere fopra la dispensa del matrimonio della

Principella Catterina Etetica col Duca di Barivi num.8. Sua differenza con gl'impetiali fo-pra la correzione del Calendario

ordina, che nell' Università di Roma si legga la Dottrina di Ariftotele migliote della Platonica ivi num.11.

S'intromette per l'agginflamento trà il Duca di Modona, e la Repubblica di Lucca 1603, num.1. Commette nuovo esame pet la cansa del matrimonio di Catterina di Borbone, & il Duca di Bat ivi num.4.

Ordina il decreto della spedizione per la dispensa, & assoluzione dalle Censure ivi num. 5. S'interpone ad iftanza de' Ragufel con la Repubblica di Venezia

per la reftituzione dell'ifola d'Agofta įvi num.8. Promove al Cardinalato Silvestro Aldohrandini ivi

Fà iftanza ai Rc di Francia per il ritotno lo detto Regno de' Gefuiti ivi num.14.

Disparete con Venezlani poi con-cordato con l'elezione di Giovanni Delfino alla Chiefa di Vicenza ivi num.19.

S'atma per politica, e da foceotío di cento mila fcudi all'impera-tote per la guerra d'Ungheria 1604. num.1.

Ordina la cattura di un prigione nel Palazzo del Cardinale Fatnese levatorii da' servitori del me

defimo ivi num.2. Perdom al detto Cardinale l'ecceffo ad iftanza del Duca Farnefe,& inttoduce al fuo fervisio la Milisia corfa in Roma ivi numa. Sente l'istanza degl'Ambasciatori di Spagna, e Francia fopra la

omezione da fatti de' Cardinali ivi nnm.6. Ordina al Catdinale del Bufalo Nunzio in Francia, che ptocu-ri tiuoire le due Cotone (vi nu.

Interviene alla difputa trà Domenicani , e Gefuiti fopra la que-ftione dell'ainto della Divina

gtazia 1605. num.1. Sua infermità, descrizione, qua-lità, vittù, diffetti, e morte ivi

Coftituzioni, e Bolle di Clemer Ottavo vedi Bolle . Clero di Francia porta le fue quetele al Ré contro la fentenza del l'arlamento pet l'estensione delle te-

gaglie 1608.num.16. Collai Cinefe, chi fiano, eloro antorità 1613. num.21. Collegio de Propaganda fide , fua

fondazione , e privilegi 1612. num\_4

Cometa grande apparía, fuo sito, qua-lità, e discorso sopra di essa 1618.

Competenza al Principato di Valla-chia ttà Radulio e Simone 1603. num.23. Concezione della Beata Vergine con

fermata, e fus proibizione d'impugnatla 1622. num.3. Conciliabolo di Scotia Intotno alla potestà de Vescovi 1610, nu.26. Altro Conciliabolo di Scotia in-

torno al ceremoniale, difcordie & crtoti del medefimo 1618.n.17 Conciliabolo degl'Ugonotti in Gap

contto il Papa 1603.num.17. Conciliabolo in Inghilterra contro la fede Cattolica, e fuoi decreti

Concilio celebrato nella Circi di Diampet nell'indie 1607, num.a. Altto Provinciale di Malines fuoi decreti apptovati dal Papa 1607. num.7

Altro di Nathona, e fuol decteti 1609. mm.4 Altto di Gnefna, e fuoi decteti 1609, nnm.21.

Altro di Parigi contro Il libro d'Edemondo Richerio, disputa so prà di ello, e condanna del detto libro 1612. nu. 13.14.14. e 16. Altto de' Caldei in Babilonia 1614.

uum.l. Altto Concilio del Perù 1614.n.3. Altro Provinciale di Saletno, e fuol decteti 1615 num.11. Altro de Caldel approvato con

correzione dal Papa 1617. nu.3.
Altro Ptovinciale di Bordeos,
feffioni, e Canoni di effo 1624. mam. 18.

Concino Concini perfuade la Regi-na Matia de' Medici à farfi coronate Regina di Fracia 1610 n.13 Sua nascita, e qualità 1614 mu 14-Fatto Matesciallo d'Ancte, sua intelligenza con Spagnuoli, e mot-

te violenta 1617. num. 13. infulti fatti al fuo cadavete ivi, Conclavisti , e loto privilegi 1605, mm.8. c 1621. nnm.5.

Conclusione della tregua pet anni dodlei trà la Spagna, e gl'Arcidn-chi di Fiandra con le Ptovincie unite d'Olanda 1609, num 18. cordia stabilita dal Cardinale Millini Legato del Papa, trà Ridolfo, e Mattias suo statello

1608. num.é. ifellione Sacramentale fatta per lettere dannata 1602. num.: reanor Città nell'indie eletta At-

civefcovale 1607, na onvinta contro il Re d'Inghilterra

fcoperta 1605. num.22 Cone fora del Matefeial di Birone, e

atti della medefima col Duca di voja 1602. num.16. Congregatione del buon governo, e fue facoltà 1607. num. 3.

Congresso in Anversa cogl'Ambafeiatori Francesi per la tregua dell'Arciduca, e Stati di Flandra, e capitoli in effo concotdati 1609. num.7. Congresso de' deputati del Papa, e de'Veneziani pet la difficoltà de'

confini nel Fetratefe 1612. nu.21. Congresso di Lucerna per stabilite i trattati di pace con la Spagna, & opposizione nata in esso 1621.nu.

ngteffo de' Cattolici, & Etetici in Ratisbona per difcorrete delle controversie della Reilgione 1601- num.16. Discorsi di detto Congtesso seuza

frutto iv1. Confeeli determinati dal Rè Entico pet la tegensa dei Regno in fus

affenza 1610. num. 10. Confervatoti de Regolari, e loro privileg) 1621. nnm.5. Conte Palatino vedi Federico Conte d'Overnia fà ptattica coll'An

basciatore di Spagna contro il Redi Francia 1604. nnm.14. Septenza del parlamento contro di ello, moderata dal Rè 1601, n.16. Conte di Fuftembergh Ambafeintore di Cefare al Rè di Francia, fuo ti-

cevimento,& iftanza 1619.nu.17. Conte Tirone capo de Cattolici d'Olanda, fugge dall'ita del Rè Giacopo in Frandra, fi potta in Ro-

ma, fuo accoglimento, e proveduto dai Papa 1608, num.27. Conte Ifolani Bolognefe Goveroatore di Alba Reale, difende la Pinaza, la tende à patri a'Turchi, qua-fi non offervarl. Vien condotto fe.

tito in Coftantinopoli 1602-n.1 3. Conteffabile di Caffiglia vedi Vela-Conte Duca Olivares vedi Gafparo. Conte Olivates vedi Ferdinando Gi-

te della Fuentes Governatore di Milano fi duole col Duca di Mantova dell'attacco di Montefegato, & affedio di Caftiglione

1603. num.2. Niega a' Sviszeri l'estrazione delle Vettovaglie lvi num.i 8. Fà appatecchi militarl 1604 mu.t. Erlege un Fotte nei Confini verfo i Svizzeri 1604. num.17. Tenta di discioglier la lega de

Svingeri con Franceli, e Veneziani lyi R Iceve Ambasclatore de Svizaeri pet tale effetto lvi . . . onte Mansfelt s'arma contro Cefare

nell'Alfatia 1621. n. 11. affoldato da' Veneziani 1622. num.8. Sua offilità nel Palatinato ivi nu.

Chiamato dagl'Olandefi, e battu-to dagl'Anilrisci s'unifee col Principe d'Otanges 1622. #11-22. Soccorre Borgomption ivi nu. 23. Sollecitato della lega di Francia,

Savoja, e Venezia ad attaccate gll Stati di Spagna 1623-num.4.

Contea d'Eldemburgo , e suc perdite ivi num. 18. Farto Generale del Rè Glacopo d'-Inghliterra , paffa al foccorfo dei

Palatinato 1624-111m.13. Tenta foccorrere Breda, ma in vano 1625. num.23. Contefa per gli Stati di Cleves,e Giu-iiers trà molti Principi 1609..nu

Coronazione della Regina Maria in Francia, e suo ceremoniale 1610. num.16.

Coronazione dei Re Luigi XIII-1610

num, 24. Cotrado Vorítio, fne herefie,& nperazioni in Olanda 1610. num ay Correzione Gregoriana dei Kalendario impugnata 1602.num.9 Cofacchi loro qualità, invadono is Moscovia, ioro correrie contro

I Tartari, incendiano legni Turchefchi 1613. num.13. Fanno scorrerie a'danni de' Turchi 1614 num. 23. Aitre loro (corretie a'danni de'detti Turchi 1615, num.21.

Aitte loro feorrerie nei Mar Negto 1616, npm.18. S'armano contro Turchi, gli fuperano in barraglia, prendono otto Gaiere Turchesche, e spa-ventano Costantinopoli 1618. num.21. Soccorrono Cefare nella Siefia, è

uccidono gl' Ambafciazori de' Ribelli 1620, num.9. Cosmo de' Medici succede per morte di Ferdinando suo Padre nel gran Ducato di Tofcana 1609.

num.28 Prepone l'unione de Principi d' Italia nella guerra del Piem 1617. num.6.

Sua morte 16a1. num.8. Cosmo Torres, sua promozione ai Cardinaiato 162a, num.o. Coffantino Moilla Duca di Moldavia

la perde 1612.num.19. Vien Konfitto da' Turchi ivi. Vien superato da' medesimi ivi . E condotto schiavo in Costantinopoli, e muore miferamente ivi.

DAniello Cametio Eretico pre-fiede alia Combriccola, è Sinodo degi'Ugonotti in Gap 1601. Decio Caraffa, fua promozione al

Cardinalato 1611 num.5. Decreto Appoltolico di affoluzione daile censure per Il Matrimonio del Duca di Bar, e Catterina di Borbone 1603 unm. 1.

Demetrio Monaco vien portato alia fuccessione della Moscovia dalli Polacchi, fus efai:azione, e Matrimonio 1605 num.aş. Gli fi follevano i fudditi, l'affaitano nei Pajazzo, precipita da una finestra di esso, muore, e strazij

fattl al fuo cadavere 1606. num. S'arma di nuovo contro Polacchi,

e fua vera morte 1610. num.35.

Tentativo del medefimo nella l Deputati à maneggiar la concordia trà il Re Enrico Quarto di Fran cia, e Cario Emanuello Duca di Savoja 1601.11um.5. Deputati dei Rèdi Spagnaà trattat ia pace con gl'Olandesi ail'Haya

1607. num-3. Defiderio Scaglia, fua promozione si Cardinalato 1621. num.1. Dieta di Erbipoli fatta per la Lega de'

Cartolici 1619, num 11. Dieta di Saffonia à favore di Cefare

1619, num.11. Dieta di Ulma de' Cartolici, e Protestanti à favore di Cestre, eri foluzione di effa 1620, num.7.

Dieta di Francfort per l'elezione dell' Imperatores, che cade nei Ré Mattias 1612. num.7. Nuova Dieta per l'interregno del

Re Mattias per eleggere nu Imperatore, scritture portate in ella dal Nunzio del Papa à favore dei Re Ferdinando 1610 num.8. Scrittura contraria portata dal Conte Palatino, ordine dell'Ar-civescovo per l'elezione ivi nu-

Discioglimento di essa Dietacon l'elezione di Ferdinando Secon do Imperatore ivi num.10

Differenza trà le Cafe di Savoja, e Mantova 1613, num.3, Differenza trà il Duca di Modona , e ia Repubblica di Lucca 1602. num.ı.

Discacciamento de' Mori di Granata, e loro resistenza 1611. num. 16. Difpun dei Cardinaie Perona con il

Pleffis Ugonotto 1604 num o Difoura frà Domenicani, e Gefuiti dell'aiuto della Divina grazia 1601. num.1.

Diffurbo fed le due Corone 1604 m. 18. Diffurbo in Parigi per l'Enttate deil'

Oftello 1607, num. 13. Altro per la gabbella detta la Perletta fedato 1607, num. 12.

Diffurbo frà il Papa, e il Catdimile Odoardo Farnefe 1604 n. 2. e 6. Diffegno vafto del Rè Enrico Quarto per abbatter la potenza del Turco 1609 n.12 vedi poi Enrico. Domenicani vedi Religiofi.

Domenico Rivarola Arcivescovo di Nazaret Nunzio in Franzia per Impedir la guerra con la Spagna 1610. num.6. Sua promozione al Cardinalato

1611. nam. 5. Domenico di Gestì Maria Religiofo Scalzo mandato dal Papa a por-tar la spada al Duca di Baviera , anima le squadre sotto Praga ali' affaito del Monteblanco con i'-Dueili proibiti in Francia 1602. nu. Immasine della Santiffima Ver

gine trovata oltraggiata dagl' Eretici 1620, num.12. Precede neli'affaito del Monte con la medefima Immagine, è regaiato dal Duca di Baviera con doni per ornamento della detta Santa Immagine, che porta in Roma affieme con l'infegne degl'

Eretici debeliati ivi nn. 12. e13. La coiloca detta Santa Immagine

nella Chiefa di Santa Maria deiia Vittoria nel Ouitinaie ivinu-

mer. 14. Domenico Torco Cardinale, fue qualità, maneggi fattl in Conclave per la fua cialtazione ai Pontificato, opposizione, e tumulto, e divisione dei Collegio per der-

ta caufa 1603. num.7. Suoi natali, vita, e morte 1620. num.6. menico Signore de Vich spedito da Enrico Quarto a'Genevrini

per impedir la guerra trà effi, e Spedito a' Svizzeri per concludere, e rinovar la confederazione con

la Francia ivi num.15. Domenico Cardinale Pineiii, fue qualità, e morte 1611, num.4. Don Pietro di Toledo vedi Pietro Dura d'Angolem Ambafriatore di Francia, fua iffanza alla Dieta di Ulma per Cefare 1640.num.7. Duca di Bar Primogento di Cafa di Lorena, fuo Matrimonio con Catterina di Borbore, & Iftoria

dieffo 1601 num.10. Sua iftanza ai Papa per la dispensa 1603. num.4. Duca di Buglione interviene al Con-

ciliabolo degl' Ugonotti ana Roccella, fi fi Capo di loro, fi ritira in Sedano, ricula portarfi dal Re, vi confente, e fuo abciliabolo degl' Ugonotti zila boccamento col Re 1605 num.

Duca di Epermon Francese disgusta-to dalla Corte assiste alla suga della Regina, e la conduce in Aogolem, 1619. num. 14. Ducadi Parma pet fedare lo fdegno

del Papa contro ii Cardinale fuo Fratello 1604.num a. Duca di Feria Governatore di Milano fente l'istanza de Capi di Val-le Tellina, gi'eccita, e presia ajuti per la solievazione 1620.

num.t. Sue imprese in detta Valle Ivi nu.4. Sua hostilità in detta Valle 1621.

sum.6 Sua avversione aila Concordia nei congrello di Lucerna, e fuoi trattati col Duca di Savoja per forprendere Gioevta 1621, num. 16.

Suo nuovo armamento per la Valle Tellina 1622, num 8. Duca di Tofcana vedi Ferdinando. Duca di Lerma vedi Francesco. Duca di Bayiera vedi Maffimiliano. Duca d'Offona vedi Pietro Gitone

17.

Brei loro dettl , restituiti in Franciort 1614 num. 10. Eccliffe formidabile del Sole 1605. num.a

Edmondo Richerio antore del li-bro contro l'Ecclefiaftica poteftà, riftretto di desto libroefaminato nei Concilio di Pariel 161a.num.11.

Suoi partigiani impugmano l'Epifto-

pificle di San Gregorio Ivi nu. I Condauna del di lui libro nel Concilio di Parigi ivi num. 16

Elia Placi terzo Ambafciatore all' Haya per la pace trà gl'Olandefi, e Spagnuoli 1607.num.16.
Elia Patriarca de' Caldei manda
Ambafciatore in Roma per cau-

fa di Religione, convoca un Concilio in Babilonia, accetta la Religion Cattolica Romana 1614. num.1. Eliübetta Regina d'Inghilterra rom-

pe l'Armata Spagnuoia 1601,nu.

e qualità ivi num.as. Difeaceia dall'Inghilierra i Sacerdoti Cattolici ivi num. a9

Riceve il Marefcial di Birone Am num.30. Querele deila medefima contro il

fopradetto Reivi. Difcorfo della medefima con il detto Ambasciatore ivi Mostra le pompe della sua crudeltà

ivi num.31. Travaglia i Cattolici ivi .

Suequalità, e morte 1603 nu 20. Elifabetta di Portogallo, fua vita, miracoli, e Canonizazione 1625. Elifabetta di Francia regia Spofa di

Filippo Infantedi Spagna, fuo paffaggio neila Spagna 1615.nu. Elifaberta Sorella del Rè Enrico di Portogailo Madre di Filippo Se-

condo Re di Spagna 1601. n.a6. Elyeni vedi Svizzer Emir Faccardin fi folleva contro Il Sultano, e fi porta à Firenze con la di Ini Moglie à dimandar foc-

corfo 1615. num.25. Entico Spondano Vesco miers difcepolo dei Cardinale Perons, e del Baronio 1604.n.S. Epiftole di San Gregorio Impugnate

da Richeriani 161a num. 15. Erminio Valenzi da Trevi vien spedito dal Cardinale Aldobrandinoai Duca di Savoja, fuoi affa-

ri per i capitoli della pace 1601. num.8. Sua promozione al Cardinalato 1604. num.8.

Sua morte 1618. num.1 5. Ernesto Conte Mansseit, sue quali-tà, satro Generale de Boemi, as-folda gense, & assedia Pilsen

1618. num.8. Enrico Garnetto Gefulto Imputat colpevole nella congiura de' Cattolici d'inghilierra contro il Re, fua morte con prodigio

1605. num.az. Enrico Catarino d'Avila parte da Cipro, e và in Spagna; fi porta al-la Corte della Regina di Francia, compila l'Iftorie di detto Regno; paffa à Venezia, indi in Padova, parte per Villanuova dl Vicenza, viene à consesa con un Villano, e relta uccifo 1609-

num. a8. Enrico Gondi Francese, sua promo-zione al Cardinalato 1618, nu. 2.

Sue qualità, e morte 1682. nu.to. Enrico Cardinale di Portogallo fuc-cede nel Regno à Schaftiano fuo Nipote, e fua morte fenza fuc-cedione 1601.num.a6.

Enrico Conte della Torre anima I Boemi, e fi fi capo della folie-vazione, fue qualità, edifcor-fo a' foilevati 1618. num.8. Enrico di Lorena Duca di Mercurio, tenta foccorrere Caniffa mà in

darno, affedia, & espugna Albareale 1601. num.14 icensiato dalla Corte di Germa

nia torna in Francia, fua infermisă, e morre îvi uum.15. Enrico Conte di Rocfort Ambascia

tore in Spagna fà iftanza per la scarcerazione de suoi familiari 1607. num.a1 basciatore d'Enrico Quarto ivi Enrichetta di Bolzac Marchese di

Vernuglie, fuo fdegno con ia Regina Maria, fua finta licenza presa dai Rè Introduce prastiche con Spagnuoli contro il Rè 1604 num 14.

Discussione di detta causa farra dai pariamento, vien dichiarata in-nocente dai Rè, e fuo trasporto nei Monastero di Belmont 1605. num.16.

Enrico Quarto riceve Pietro Aldo-brandino Cardinale Legato à latere in Clamberi 1601. num.; Udienza data al medefimo ivi nu-

Efpugna il Forte Santa Catterina ivi num. 5. Visita uella propria Casa il detto Legato ivi num.9. Sua illanza al medefimo per Int

porfi coi Papa per la dispensa di Catterina di Borbone, sua sorella maritata al Duca di Bar ivi num.10. Riceve l'Ambasciata dalla Repub-

blica di Venezia per confermate l'amicizia, e fimil Ambafciata da Meemet Terzo ivi num, 17. Ammette gi'Offervanti Riformati di Sau Francesco in Francia,e gli dous il primo Convento in Beifore ivi num. 18. Nafeira dei Delfino ivi num. 19

Nuova rottura con Spagnuoll, fospende il commercio con me defini, e richiama il fuo Ambafciatore ivi num. 2 L Manda il Signore di Sciatiglione

in aiuto all'Arciduca all'affedio d'Oftenda ivi num.as. Spedifce Ambasciatore ad Elifa-

betta Regina d'inghilterra ivi num.to Istanza al Papa per la dispensa del terzo grado per Catterina di Borbone fua forella maritata al

Duca di Bar 1602, num. 8. Spedifce il Signore di Vich in Ger-mania per impedir la guerta trà effi, e Savojardi ivi num.12. Spedifce il medefimo a' Svizzerl

per rinovare la confederazione con medefimi, conclusione di effa, riceve in Parigi quaranta-due Ambasciatori de Svizzeri per giurare detta confederazio-ne, trattamenti a' detti Amba-

fciatorl, Il banchetta, e beve alla for faiure ivi num. 15. Scuopre la conginra del Marefelal di Birone, gl'efibifee il perdo-no, fe confessa il delitto, carcerazione del medefimo, e morte

1601. num.16. Suo «laggio In Potier per fedare la follevazione, quieta il iumulto de'Curiali in Parigi, proibifce l'ufo de'Duelli lu Francia Ivi num.17.

Fàricevere in Bordeos II Consellabile di Casiglia, che pasta in Fiandra, vien visitato dal medesimo in Parigi , e loro discorsi 1603. num. 13.

Riceve l'iftanza del Nunzio del Papa per il ritorno de' Gefuiti ivi num.14

Discorso caiunnioso del Marchese di Roni contro Gesuiti, rispo-sta data al Nunzio per la sicura reintegrazione de medefimi lyi num.15

Risposta del Rè à favore de Gesuití di voierli nel fuo Reeno all' opposizione del Partamento con. tro medefimi ivi num.16-Scuopie la Conventicola fatta da-gl'Ugonotti in Gap, osdina l'a-bolizione degl'arti di detto Con-

ciliabolo ivi num 17 Sente le doglianze del Pleffis Eretlco, ordina il confronto delle fal se alleganze del libro del destoàn un congresso avanti di se, oppunate, e scoperte dal Cardinale Perona, discionimento di der

to congresso à favore de Carrollel 1604. nnm.9. Unifee due Mari per la navigazione in Francia ivi nam.13. Suoi amori cou Errichetta di Bolzac Marchese di Vernugiie Ivi

Coopera la riforma de' Monaci di S. Benedetto in Ftancia ivi nu. 15. Riceve l'Ufficio di condogiianza dal Nunzio per la morte di Cat-terina Ducheffa di Bar sua sorel-

la, e fua rifpofta lvi num.16. Istanza a'Svizzeri per mantenere la Lega Ivi num.17.
Stabilifee il commercio con la
Spagna ad lifanza del Papa Ivi

num.19 Istruisce il Cardinale di Gloiofa per operare in Conclave l'Ele-zione dei Baronio al Pontificato 1605.uum.3.

Fà profeguire is caufa della Mar-chefe di Vernuglie, e fuoi cou-giunti dal Parlamento, modera la fentenza courro di iei, fà trafortare la deua Errichetta in un Monaftero à Beaumont, fente la pretentione della Regina Margherita di Valois fopra i beni del Conte d'Overnia confifcati lyl num 16.

SI fdegua contro gl'Ugonotti per il congrefio, è Conciliabolo alla Roccella, gli fa fentenziare cou pena capitale, procura con arte allettare il Duca di Buglione al-la Concordia, che fi fiabilife i qt num.17.

Sense II Legato del Papa à favore de Gefulti, & ordina la demoli-zione della Piramide eretta contro di effi ivi num.18.

Scuopre il tradimento del Merangues d'introdurte i Spagnuoli in Marfiglia, fà carcerare il Segresa-tio dell'Ambasciatore di Spagnain Parigi complice del tradimento, fente le doglianze del detto Ambasciatore, ritposta data al medesimo, liberazione dalla carcere di detto Segretario ivi nu.

Senie l'iftanza de' Veneziani per la differenza col Papa, e fua rifpo fta 1606. <u>num</u>

Motivi del medetimo per interporfi per il detto aggiultamento, e fredizione del Catdinale di Giojoft per tale effetto ivi num.[11. Scuopte il ma neggio del tradimen-to de Spagnuoli fopra Nathona,

e Leucade, fa morire due Geno vefi, che maneggiavano il detto trattato. Vien vifirato dal Marchefe Spinola, e lo tiene alla fua tavola, e difcorfi col medefimo ivi num.19

Progesta agi Olandefi la fua protezione pet la pace con la Spagna ivi num.20. Affifte a' lunerali fatti à spese regie in Parigi per la morte del Cardi-

nale Baronlo 1607, num. Spedifce Corrieto in Roma al Cardinale di Perona, che procuri terminate le differenze tra il Pa pa, e la Repubblica di Venezia

Sua arte pet mantenere la pace nel fuo Regrio, feda il dilturbo in Parigi per l'entrate dell'Oftello, faggia tifposta, che poue l'affate in quiete ivi num. 13. Sentimento del medefimo contro gl'Olandes per la sospensione dell'armi fatta con Spagnuoli

fenta fua fapusa, dimanda il parere de Configlieri, vien placato dal Villeroi con molte ragioni ivi num. 15. Spedifee ttë Ambriciatori all Hava

per il trattato di pace con 5pagnuoli ivi num.16.

Mosivi, e tagioni, che muovono
il Rè à far Lega con gl'Olandesi

ivi num 17. Sua ambasciata d'ubbidienza al

Papa 1608. num 3. Fonda in Francia l'Ordine milita re di Santa Maria del Monte Carmeio, ortiene l'indulto dal Papa di perpetuo Amministra-tore dell'altro Ordine dello Spirito fanto ivi num.7. Riceve D.Pietro di Toledo Amba-

fciatore straordinario di Spagna, fuo difcorfo col medefimo ivi

Rifeofta del medefimo al detto D. Pietro ivi num. 9. Loro alterazioni, e detti pungen-ti ivi num. 10. & 11.

Nafcita del serzo figliuolo chia-mato Galton Gio: Battiffa Duca d'Orleans ivi num.12.

Riceve ambasciata da' Mori di.

which in the

Granata, efclufiya data all'Iftan- i za de' medefimi ivi num. 13.
Sente l'iftanze del Clero contro le Regaglie ivl num.17. Ragionidel fifto per detta caufa, decreta la fospensione per un

Anno à favote del Cleto ivi Sente la relazione havuta dal Prefi dente Giannino delli maneggi all'Haya per la pace trà Spagna, & Olanda ivi num. 18. Principio del vafto difegno del Rè per abbattere la potenza Spa-

gauola 1609 num.10. Sua atte di pace nel ptoprio Re-gno per acquiftar riputazione con Principi ttranieri Ivi num.

Suoi penfieri, e difegno per la de prefione del Turco, e pace fla-bile per turta l'Europa, & ugua-glianza di tutte le Potenze ivi

Soltiene Brandeburgo, e Neoburgo nell'occupazione degli Stati di Giuliers, e Cleves ivinu 17.

Prepara l'Armetà per farla ufdire in Campagnaivi. Suol amori con Carlotta Margherisa Principeffa di Conde ivi nu.

Doglianza coll'Arciduca d'Auftria à fine voglia far ritenere ne' fuoi Stati il l'rincipe di Conde ivi

pum 20. Spedifice Ambasciatore all'Artiduca in Fiandra per il ritorno del Principe di Conde 1610 num.7. Fà intimare al Coude con fua les-

tera il rizorno in Francia ivi Melle in pronto un'Efercito con-tro gl' Austriaci, finbilifee un... Consglio di quindici personaggi afficme con la Regina per la reggenza dei Regno In fua, affen-

za, & altri confeeli minori per tal effetto ivi num. 10 Rifpofta all'istanza dell'Imperato-re Ridolfo intorno all'assistenza di Brandeburgo, e Neoburgo

ivi num. 11. Si dispone per la Coronazione della Regina contro fua voglta, detti del medefimo al Duca Sugli prefagendo la fua morte, e mo-do di ella ivi anm. 12.

Dichiarazioni ambigue del mede-fimo per la guerra, e poi chiare Richiede il passo all'Areiduca pe

la fua armata per la Fiandra ivi Ordina l'apparecchio per le feste della Coronazione della Regina, interviene a detia Coronazione,

fue funzioni in effa ivi num.16. Altri fuoi desti , ne quali prefagi-va la fua morte violenta ivi nu. Sua andata all'Arfenale per vifita-

re il Duca di Sugli, incontro di due Catri, che fermarono la di trè colpi di cortello nel cuore, e reftò effinto 1610. num. 18. fue qualità ivi .

Descrizione della fua persona ivi num.19. suoi funerali num. 20. Ettote Pignatelli Duca di Monte Loone conduce la regia Spota al Re Luigl, fue qualità 1616. nu.

Suo parere sopra gl'affari di Valle Tellina 1621, num. 15. Evangelista Cardinale Pallotta, sua vita, e morte 1620. num.6. Ezechiello Medenfe Eretico pazzo Luterano, fue pazzie, e feguito 1614. num.12.

1 1 1 1 1 F

Abritio Versilo, fua promozio-ne al Cardinalato 1608. num.5. Sua morte 1624 num 10. Fabritio Verofpi Romano Nunzio fitaogdinario à Cefare per la con-

fegna del Cardinale Clefellio prigione, fue operazioni, uffici, e minaccie in detta Corte, e fuo ritorno in Roma col detto Cardinale 1623. num.15. Facoltà de' Mercenarj sti gli fehiavi

Facoltà del Procuratore de Conventuali 1608. num.4 Facolià dell'Arciprete Lateranense

racona ucinima.

1608 110m.4

Federico Terenghi Chirurgo portò
in Roma l'animale Hippopota-

Federice Cardinale Borromeo prore-de gl'Oblati è Ambrogiani di h Milato d'Infigne Libraria con di fondo per il mantenimento delio Studio 1610, num. Federico Conte Palatino capo de 1 . Calvinifti ordina le fefte, e dif-

pute della fun Setta 1617, num. Fà iffanza per l'intimazione della Dieta per eleggere il nuovo Im-

Sue operazioni per la Corona di Boemia, e fua Coronazione ivi Rifoluzione della Dieta di Ulma contro di lui 1620. num

Moffa dell'Armi di Figudea contr il medetimo , e fue perdite nel Palatinato Moda di Salfonia contro il medefimo, che gl'occupa ia Lufazia,

Moravia, e Slefia Moffa del Duca di Baviera, che gl' occupa l'Austria, e la Boemia L'affedia in Praga, sue sconsitte in detto affedio, perde la detta Cit-tà, e fugge in Urasislavla ivi nu.

8.9.10.11.12.11.0 14. Privato de Stari, fua fuga, e miferia 1624. num. 10. Sua fuga meschina d'Olanda nel Palatinato 1622, num.13. Sue fconfitte in detto luogo ivi nu.

Felice Centini , fua promozione al Cardinalato 1611 num.s. Felice Cappuccino, fua Beatificalui Carrozza nella quale fri feri-to da Francesco Ravagiiae con Filippo Plessi Eretico Calvinista, suo ibro contro il Sacrificio della

Meffa, fua difputa, e confutazione 1604. nnm.9.

Felip-

Filippo Spinelli, fua promozione al Cardinalato 1604 num-8. Saoi ufficj in Cunclave cout l'elezione del Baronio 1605, nu-

Sue qualità, e morte 1616 nu.7. Filippo Palatino di Neobutgo vedi

Palatino . Filippo Filonardi, fua promozione al Cardinalato 1611, num.s. Sue qualità, e morte 1622, num.

Sau Filippo Neri, fua Canonizazio 1622- num.1 Pubblicazione de' fuol miracoli

1623. mum.12. Filippo Slava uno de'tré Ministri Regi di Ferdinando precipitato dalle finestre nella tibeilione di Boemia, resta ferito 1618, num.

Filippini 'vedi Religios.
Filippo Terzo Rej di Spagna conce-de ai Papa i familiari dell' Ambafciatore di Francia ptigioni , e ne segue l'aggiustamento 1601.

num-21. Apparecchia un'Atmata di fettanra Galere contro gl'Algerini ivi num. 22.

Affifte con l'Arml ai Cattolicl d'Iberuia contro la Regina Eli Sibetta ivi num.az: Gli fi tibella i Olanda, procura fedat detta ribellione con Il Ma. trimonio dell'Atciduca d'Au-

firia, & Ifabella fua figliuola ivl num.t4. Move l'armi contro gl'Olandest rlbelli, affedia Offenda, perde Grave, attaccato dagi Inglefi in

Pottogallo 1601. num.18. Acquifta Plombino 1601, num.12. Prende il duolo per la morte della Regina Matia ivi.

Si duole, che i Francesi militino con fuol ribelli d'Olanda 1604 num.18. Riceve Ambasciatore del Rè di Feffa, e gli dimanda atuto con-

tro gl'Algerini ivi num.20. Tratta, e flabilifee la pace con l'Inghiltetra ivi num.21. Perde la Piazza d'Efcluft iu Flan-

dra ivi num.as. Ottiene la Riforma della Religio-ne di San Giacopo della Spada, e di San Benedetto de Avisdal Papa, fabbrica un nuovo Colle-gio nella Città di Coimbra per gli studi di detta Religione 1601. num.ai.

Sue conquifte in Olanda, affedio, e prefa di Rimberghe 1606, num. 17 e 18, Suoi defideri di pace con gl'Olan-defi, e sospensione d'atmi pet

otto mefi 1607. num.14 Detta fospeusione prorogata ivi num.18.

Manda Deputati all'Haya per trat fat la pace ivi num.19. Fà ticonoscere il proprio figliuolo per fuccessore alla Corona 1608.

Proseguimento del trattuto di concordia trà effo, e l'Olanda 1609.

num-7.

Approvazione della Tregua sta-bilita cogl'Olandesi ivi num.5. Sensi de' suoi Ministri di assistere al Principe di Condè ivi numas. Sua istanza al Papa pet la Canonizazione di San Carlo 1610 nu.4-

Acquifta la Plazza di Atachia iu Africa ivl num.24. Determina scacciare i Mori di Granata, fente patere diverso fopta tal'affare, publica rigotofo

Bando coutto di effi, e lo fi efeguire 1611. num. 14.15. e 16. ouclude i Matrimoni d'Anna Maria fua figliuola con il Rè Lulgi di Francia, e di Elifabet-

ta forella del foptadetto Luigi con Filippo fuo figliuolo 1612. num.c.

Confente, che i Missionati dell' Indie vi passino per ogni strada ivi num.17:

Stabilifee con gl'Inglefi, che non diano aiuto agl'Olandefi ivi. Propone pattito d'aggluffamento trà le due Cafe di Savoia, e Mantova ters. num.s. Sente pareri diversi per gl'affarl fo-

pratietti d'italia , e spedisce il Varghes per tal'effetto lyi num. u. Deliberazione del medefimo, e del

fuo configlio di difendere i Cattollei d'Aquifgrano, e fuo otdidine all'Atciduca in Fiandta 1614 DUM-20

Ordina l'attacco delle Piazze maritime di Savoja, e prende Oneglia lvi num.aa. Sua conanza contro Savoja, & or-dine dato al Generale di Milano

1615. uum.4. Fà la pace con Savoja lvl num. 6. Accompagna l'Infanta fua figliuo-la fpofa in Francia ivi num. 17.

Senfi del medetimo per la pace con Savoia ivi num. 19. Attenzione del medefimo a' moti d'Italia, e difcussione del suo

configlio fopra talcaffare 1616. Consenso del medesimo per l'ad-dottione di Fetdinando fatto Rè dl Boemia, e fuoi patti, fpedi-fce à tale effetto ii Co: d'Ognat

Mattias d'Auftia 1617.nu.8. Sente gl'ufficj del Papa per la pace d'Italia, fina risposta favotevole ivi num.té.

Nuovo (coprimento della Tetra Auftrale in America ivi num.17. Riceve Ambasciatore di Francia per Il Matrimonio trà Il Principe di Savoja, e Cristina di Fran cia 1618 num.15. Delibera con confenso del Consi-

glio affiftere a'Grigioni ne'di-fiurbidi Valle Tellina ivi num. 16.

Suo vingglo, e del figliuolo iu Portogallo, richtama alla Corte il Duca d'Offona Vice Re di

Napoli 1619 num.13.
Cofiltuifce il Cardinale Borgia VI-ce Rè di Napoli iu luogo del detto Dura d'Offona, fi estre-rare il detto Duca 1620, numer.

Sente l'Ambasciatore di Francia & Nunzio Appostolico sopra gl affari di Valle Tellina, e sua ris

posta ofcura ivi num.20 Difeaccia dalla Corte ii Cardinale di Letma, fua infermità, e mor-

te, e qualità 1621. num.14. Filippo Domenico Vittore desto F lippo Cuarto Primogenitodi Fi-lippo Terzo fatto riconoficete dal Padte per fuccessure alla Co-

tona, fua età 1608, num 25. Matrimonio fiabilito trà effo . &c Elifabetta di Francia 1613. nu. 5. Sua fuccessione ai Regno di Spagna, dichiara fuo primo Mini-fito Gaspato di Gusman, stabilifce I trattati d'aggiustamento nella Valle Tellina 1621, num.

Vittotia della fua Armata Navale contro gl'Olandefi , e courto Mori 1622, num.20

Doglianze de' fuoi Ministri col Nunzio del Papa pet il congteffod'Avignone ivi Acquitta la Plazza di Frankendal datagli in Deposito 1622 num.

deliberazione di depofitate Valle Tellina In manodel Papa 1623 num.s.
Opposizione fatta da fuoi Miuifiti pet impedire l'Eiereorato al

Duce di Baviera 1623, num.17. Riceve in Madrid Carlo Ptincipe di Gales, per contratrate il Ma-trimonio trà Matia fua fotelia, e detto Principe, che poi fvani-

fce ivinum.az. Sue offerte fatte al Papa intorno alla Valle Tellina 1624. num. 5. occorfo dato da Spagnuoli In detta Valle infruttuofo ivi nú.6.

Progetti de' fuol Ministri fattl al Duca di Savoja pet impedir la guerra contto Genoveli 1624. num S Sua rifoluzione prefa per la com-motione del Medico i caufa del-

la violara Immunità Ecclefiafti-Ct 1614. UUm.19. Ricupera la Città di San Salvato-re nel Brafile ivi num.so. Manda Ambasciatore d'ubbidien-za al Papa 1625, num.6.

Soccorre | Genovefi 1625. Vittorle tiportate dai fuo Gene-rale Spinola nella tefa di Breda ivi num.az.

Reprime l'audecia dell'Armata Inglefe ed Olandefe contro Cadi-ce ivi num 24. Il fuo Vice Re di Napoli fpedifce Ambasciatore ad Amurat per

trattat la tregus con effo 1625. pum.26. Ferdinando Gltone Conte Olivares teptime l'attentato dell'Armi Olandefi, & Inglefi contro Ca-

dice 1625, num-24. Ferdinando Tavetna, fua efaltuzione al Cardinalato 1604. num.8.

Sua morte 1619. num.4. Ferdinando Catdinale Guevara, fao titolo, qualità, e morte 1609. num, 3 . Ferdinando Catdinale Gonzaga , Yue

tagio-

razioni nel Duesto di Maotova , munisce Casale , & altri luoghi del Monferratto 1613 nu.

3. C 2. Ferdinando Secondo fuccede nel gran Ducato di Tofcana 1621.

num.8 Ferdinando d'Aostria figliuolo di Filippo Re di Spagna, fua efaltazione al Cardinalato 1619 nu.4. Ferdinando primo Arciduca d'Aufiria, poi

firia,poi Imperatore, Marito d'-Anna d'Ungheria 1601. num 13 Ferdinando Secondo Arciduca d'Auffria, poi Imperatore, reota ricu-perar Caniffa, mà In darno 1601.

oum.15. Prende impegno con Veneziani per caula degl'Uscocchi 1614. nom.as.

Viene addottato dall'Imperatore. Mattias per la futura fuccessione nel Regno di Boemia, e sua Cotonazione 1617. num.7. S'arma contro Boemi, s'incorona

Re d'Ungheria, fa carcerare il Cardinale Clefelllo 1618 nt. 9. Si concorda con la Repubblica di Venezia, difeaccia gi'Ufcocchi

ivi num.19. Li fi ribella l'Austria , e la Moravia, firitira in Vienna ivi, affediato dal Conte della Torre, difefa da' Scolari di quell'Univerfità, edal Gran Duca di Tofca vincono le sue armi il Conna, vincono le sue armi il Con-te Mansfelt, e vien levato l'as-

fedio di Vienna 1619 num.6. Sua efaltazione all'Impero, e giuramento preflato in Francfort ivi num.to

Convoca la Dieta in Erbipoli, e fa Generale della Lega Cattolica il Duca di Baviera ivi num.11. Combatte, evince Gabor, fi tre-gua col medefimo, acquifta l'aderenza de Principi di Germania contro fuoi nemici lyinum.12.

Dieta di Ulma di Cattolici,e Protellanti a fuo favore, altro confeffo degl'Elettori , fuo Bando Imperiale contro il Palatino , & elezione degl'Efecutori di effo 1620. num.7

Riacquista la Lufetia, la Moravia, la Sleña, l'Austria, e la Boemia con infigne Vittoria, & efpu-gnazione di Ptaga, col'disfaci-mento del Palatino tibelle ivi

num.8.9.10.11.12.13. Fà eriggere fontunfo Tempio nel Monte Bianco di Praga alla Santiffima Vergine per la miracolofa Vittoria otteouta, fa gran honorià Frà Domenico Religiofo Scalzo di Santa Terefa, e doni pretiofi per l'ornamento della Santa Immagine della Beata Vergine, che vien trasportata dal detto Padre in Roma ivi nu.

14. Publica il Bando Imperiale contro il Palatino del Reno, e sue Vittoric nel Palatinato 4621, num.

Progretti delle fue armi contro i Grigioni ivi num.11. Progretti delle medefime, e pace

no Spofalizio coo la Principella-Eleonora Gonzaga 1622. 191.11. Sue Vittorie nel Palatinato ivi nu. Conferifce nella Dieta di Ratish

na la dignità Elettorale à Mas-similiano Duca di Baviera 1622. nom 17. Vittorie infigui delle fue Armi contro Mausfelt, Alberflat, & altri Capitani d'Eretici ivi num.

Vantaggi riportati dalle fue Armi nella Valle Tellina 1625, mu. 10. Diffenfione con il Re di Danimarca, e fue Vittorie cootro gi'Ere-

tici ivi num. 16. Congtesso tenuto all'Haya contro di effo ivi nom-17. Ferrara conquistata da Ciemente Ot-

tavo, e fondazione dell'Univer-fità delle Scienze 1602, num.6. Flaminio Cardinale Plato, fue qualità, e morte 1612 num.4... Fondazione delle Monache dette

Annonciate di Genova, e loro Iftiruto 1604, num 10. Fondazione del Collegio Mattei in Roma 1605. num. 11.

Frankendal data in Deposito a' Spagnuoli, che se ne rendono padroni 1622. num.24. Francesco Sforza, sue qualità, e motte 1624-num.10.

Francesco Ravagliach uccide Entico Quarto, fue qualità 1610, nu.8. Suo efame, fuplici, e morte ivi nu.

Francesco Duca di Maotova , fua morte 1613. num.a. Francesco Cardinale Mantica, sue

qualità, e morte 1614 num.s. rancesco Cennini Nunzio in Spagna, fuo difcorfo fatto al Re per la pace d'Italia 1617, num, 16. Soa promozione al Cardinalaro

1621. num.1. Francesco Saverlo, sooi Miracoli, e Beatificazione 1619, num. ta ua Canonizazione 1623, num, 1

Publicazione della fua vita, e miracoli 1623. num:14. Francesco Borgia, sua Beatificazione 1625.11 um.4.

raocesco Sacrati, sua promozione ai Cardinalato 1621. num.4. Sua morte 1623. nom. 16

Francesco Boncompagno, sue qua-lità, & esaltazione al Cardinalato 1621, nom.4. Francesco di Sales Vescovo - Gine-

vra fonda l'Ordine delle Montchedella Visitazione 1610.num. Sua Santità , Vita , Miracoli , e morte 1622 nom.19. Franceiro Cardinale d'Avila Capo

della fazione Spagnuola s'oppe ne per l'Elezione del Cardinale de' Medici, ma lo darno 1601. num.s. Sue cariche, emorte 1606.num.3.

Francesco Arconati Deputato dal Duca di Savoja per la Concordia 1601. num.5.

Francesco Vieta Francese mostra fallibile la correzione Grego-

riana del Calendario 160a-nu.9. Francesco Forgatz, sua esaltazione al Cardinalato 1607. num.6. Sua morte 1615, num.10. rancesco Gomaro Eretico Calvini-

sta, fuoi errori, e Cafa di fedi-2100c 1609. num.24-Francesco Contarini Veneziano Am-

basciatore in Inghilterra per scu-far la proibizione del libro del Rè Glacopo satta in Venezia 1609. num.ac Sua elezione in Doge di Venezia 1623. num.25-

Sua morte 1625 num. 26 Francesco Cardinale Tarugi, sue qualità, e morte 1608. oum. 5. Francesco Rocasoco, sua promozione al Cardinalato 1607. num.6. Suo difeorfo nell'Affemblea di Pa-

rigi tenuta per l'accettazione del Concilio di Trento 1615.114.

Francesca Romana, sua Canoniza-zione, Vita, e Miracoli 1608. Francesco Maria Duca d'Urbino fa

iftanza al Papa per l'Officio di Sant'Ubaldo 1605, num 11. Francesco Sandoval Duca di Lerma primo Ministro del Re di Spa-

goa, fue qualità 1604, num. 18. Sente l'iltaoze dell'Arciduca per la Tregua 1608, num.24. Configlio del medefimo contro i Mori 1611-num-14-

Alero fuo configlio per la Caufa di Mantova 1613. num.10. Sua efaltazione al Cardinalato 1618. sum.2.

SI aliontana dalla Corre del Rè 1631, num.14-Sua morte 1625. num.15. Francesco Vendramino Patriarca di

Venezia, e poi Cardinale, fua nominazione al Patriarcato 1605 num-24-Si espone in Roma all'Esame 1607.

num.at. Sua promozione al Cardinalato 1615 num.9 Sua morte 1619 num.4. Francesco d'Escobeo de Sordis Arci-

vescovo di Bordeos convoca il Concilio Provinciale io detta Città, fue azioni'indetto Concilio, Seffioni, e Canoni 1624num.18.

Affolyono Il Baron d'Autus ivi. Prancesco Barberino, sus efaltazioneal Cardinalato 1623: numet.

Sua legazione in Francia, viaggi e trattati con Collegati per la fospensione dell' Armi contro Genovefi 1625.num.14

Suo arrivo in Parigi, fua udienza, iftanza, e risposta datagli dal Re ivi sum.18. Suoi maneggi con i Ministri Regi vani, fuoi honoti ricevuti, eri-

torno in Roma ivi. Francesco Cardinale di Giojosa porta l'iftanza della Francia in Conclave per l'elezione del Cardinale Baronio al Pootificato 1605-

mm.z. Promove trattato per efaitare al Pon-

7 - Linge-

Quinto ivi num.7. Vien (pedlio Ambasciatore ftraordinario al Papa per l'aggiusta-mento con Veneziani 1606.n.11.

Negoziati del medefimo con il Pa-pa, e difficoltà fuperate intoruo alle censure ivl num 14.

Altre difficoltà fopite circa i decre-ti,& editti del Senato,& intorno a' carcerati Ecclesiaftici, non fopito il ritorno de' Gefuiti ivi nu.

Sue operazioni per detta concor-dia, elezione del Legato per affolvere dalle censure il Doge, e

il Senato 1607, num.o. Corona con la folita pompa in... Rems il Re Luigi XIII. 1610.n. aa Sua morte, e Legiti fatti dai me-

defimo 1615, num.10. Frati di ciascheduna Religione vedi Religiosi . Funerali dei Re Enrico Quarto 1610. num.so.

Abbeila dell'Offeilo di Parigi , e Caltra detta la Paoletta loro ori-

gine 1607. num 13. ciello Signore d'Entragues Padre della Marchefa di Vernuglie, fuo trattato contro il Re Enrico c l'Ambascistore di Spagna, e sua carcerazione 1604 num.14.

Sentenza capitale contro di effo, e conficazione de Benl data dal parlamento moderata dal Rè 1605. num.6.

Gabriello Battori fi ft Principe di Transivania con l'aiuto de Turchi, al quali fi fa Vaffallo 1608. num.é. Softenuto da Acmet, che li dà l'In-

fegne 1609, num. 6. gli fi ribella la Transiivania, attacca Stefanopoli 1612. num 9. Spedifee Andrea Grez in Coffanti-nopoli, deposto da Turchi, af-faltato da detto Grez lo sconfig-

ge, e fupera, & impiora foccor-fo dall'Imperatore Mattias 1612. num.10.

Sua morre violenta 1613. num.7. Gabriello Metropolita di Pañago nia presta ubbidienza al Papa...

1615. num.7.
Gabriello Treio, fua affunzione al
Cardinalato t615. num.9.
Gambrolato Baßà d'Aleppo firibella al Sultano, forprende Tripo li, e Damasco, e si confedera col Rè di Persia 1606, num, ac.

Softiene due battaglie con fuo vantaggio, gli si ribella Tripoli, e Damasco, ritorna all'ubbidienza d'Acmer 1607. num.29 Gasparo Gusman Conte d'Olivares detto il Conte Duca primo Mi-

nistro di Filippo Quarro Re di Spagna fuoi primi negozi per l'aggiustamento di Valle Tellina 1621, num.15.

Gafparo Borgia , fua efaltazione al Cardinalato tora num.c. Fatto Vice Redi Napoli 1619.n.13. Difeaceja il Duca d'Offona, & affume il governo di derto Reeno 1620. num.19. Si concorda con Veneziani, ichia-

ma Andrea Ferlitleh inlmico de' medefimi 1620, num.24. Gasparo Graziani Cristiano Amba fejatore del Turco à Cefare fta

bilifce I Confini con II medefimo, e suo negoziato 1615.n.12. Fatto Principe di Moldavia, suoi pensieri, e sini contro Turchi

t619. num.19. Shaglio di lettere refegli dal Chiaus Turco, uccide il medefimo, s'arma contro Turchi, resta sconsit-

10, viene uccifo dal proprio fer vitore 1620, num. 21. Gaftone Gio; Battifta figliuolo d'En-

rico Quarto Duca d'Orleans, fua nafcita 1608, num.12 Genevra, suo fito, affediata dal Du-ca di Savoja, sua liberazione,

e difefa , e querele al Redl Francia 1602. num. 14. Genova, e Genovefi lnyafi dall'Ar-

mi Francesi, e Savojarde, congreffo in Sufi contro dl effi t624. num.7. c8. Attacco dello Stato, rimigzione del configlio per la difefa , e foc-

corfo ricevuto da Spagnuoli 1625. num. 11. Perdita fatta di molte Plazze, nella Riviera di Ponente lvi nu.t2. Ricuperano detta Riviera, e Gra-

vi abbandonata da Collegati ivi num.13 Giscomo Malderlo Deputato d'Olanda à trattar con gl'Ambascia-

tori Francesi all'Haya 1607, n. 16 Impugnala Tregua, fuo difeorfo 1608.num.21,

Giocomo Serra, fua efaltazione al Cardinalatto 1611 num.5. Sua morte 1623. num.16. Giacomo della Marca, fua Beatifica-

zione 1624 num.a. Giannino redi Prefidente. Giappone, fua descrizione, ecostumi 1615. num.1. Perfecuzione de' Cattolici 1617.

num.26. 1618. num. 26. Gefuati gli è concesso l'esser Sacerdotl 1606.num.2

Loro privileg) 1622.num.5. Gli è permello lafeiare il Cappuc-elo bianco, e portarlo del colore deil'abito 1624. num.2. Gefuiti, e loro istituto 1601 numer.

Difturbi frà essi , e Preti Secolari nel Regno d'inghilterra ivi Discacciati dal derro Regno ivi Permissione ad estifolidella Mis-

fione dell' Indie ivi numero Calunnie contro effi in Francia . ottengono la demolizione della

Piramide eretta contro essi in Parigi 1605 num.18. Pattono di Venezia per non con travenire all'interdetto del Pa-

pa 1606. num.7. Loro introduzione in Pera, perfecuzione, incontri, e loro difefa 1609 num.26. Perseguitati in Francia, & in In-

Ambafciatore in Roma eletto Ve-Rovo di Vicenza 1603, num.19. Sua promozione al Cardinalato 1604 num.8. Suc qualità, e morte 1622, num. Gio: Doria, fua promozione al Car-

ghilterra 1610. num-26

num,28.

num.24

Aprono la Missione nella Min-

Carcetazlone de' medenmi in Pe-

Altra perfecuzione nella Cina fu-

Altre persecuzioni, e morte nell' America ivi num aş. Gli fi revoca 1l privilegio di far Dottori in Francia 1624- num.

Ritorno nella Cina 1644, numer.

Gio: dall'Aquila Generale di Spagna in Irlanda 1601, numas.

neto in Francia, fue ambafciate

per la confederazione 1601.n.17.

Sua morte 1610, num. Gio anni Delfino Ambasciatore Ve-

perata con loro vantaggio ivi

ra, e loro liberazione 1616.uu.

grelia , e loro progressi 1614-

dinalato 1604 num.8. Gio: Francesco Biandra Cardinale. fua morre , e qualità téog.nu.

Gio: Garzia, (ua promozione al Cardinalato 1605 num Mandato dal Papa à Ridolfo Le-gato Appostolico per le diffen-fioni trà esto, e l'Arciduca Mar-tias, suoi ufficj con Ridolso per

detta caufa 1607, num 10. Stabilisce la Concordia reà essi 1608. num.6.

Gio: Neisen Commissario Generale de' Minori Osservanti di S. Francefco, fua origine, e qualità, maneggi del medefimo cogi'Olandeli per la pace con : pagnuoli,vi. conclude la Tregua 113 medefi-

ml 1607. num.14. Deputato all'Haya per la pace lvi Gio: Bitti la Lenio , fua promozio-

ne al Cardinalato, e qualità 1608. num.4. Glo: Mocenigo Ambasclatore Vene-

to in Roma aggiufta le differen-ze trà ii Papa, e la Repubblica, inforte per la Badia di Vaugadiza 1609. Hum. 25. Gio: Battifta Porta , fue qualità , e

morre 1615. num. 18. Gio: Bartista Patrignani da Spello fondatore della Milizia de Cavalieti di Cri o fotto la regola di San Francefco d'affifin Ger-

manja 1619, num 4. GlotBatrifta Maceado Spagnuolo Ge-fuita Miffionario nel Giappone, fuo martirio, e morte 1617 n 46, Gio: di S. Maria Francescano Missionatio nel Giappone, fua carcerazione , e martirio 1618, num-

Gio: Mendozza Governatore di Milano , fua liftanza al Principe. Gonzaga à favore del Duca di

Savoja 1613. num.3. K k k

oppone al Nunzio ivi nume-Gio: Giorgio Elettore di Saffonia

capo de Luterani publica il fal-fo Giubilco nel Luteranismo 1617, num.10. Efeguisce il Bando Imperiale conno il Palatino 1620 nume Invade le Provincie della Lufa-

zia, Moraria, e Slefia ivi numer. A

Gio: Cornaro eletto Doge all Venezia 1625. num,26. Gio: Tiepolo, fua elezione al Parriar-

cato di Venezia fenza cfame Gio: Maidero Vescovo di Aurersa fua Lettera Antifinodica contro la Dotatina di Calvino in materia della predeftinazione

1619. num.23. Gio: Batsifta Marini Poeta Napolirano fua vita, e morte 1624. nu. Gio: Maria Beiletti Vifitazore Ap-

noftolico in Livonia 1611.num Gio: Bassifta Bonfi, fua promozione

al Cardinalato terr. num.s. Sua morte 1621, num.8, Gio: Sigifmoudo Elestore di Bran demburgo occupa gli Stati di Cleves, e Giuliers 1609, nu. 17. Softenuto dai Redi Francia iri.

Ortiene da' Poiachi in Feudo la Pruffia 1611. num. 18 Publica gl'articoli della fua fai-fa credenza 1614 num.26. Gio: Mosto Console Veneso preso dal Corsaro Guglielmo Pers d' Inghisterra perde la sua Nave,

e carico, sbarca al Zante mendico 1603. num.23. Gio: Manzinzidor Depusato Haya per la pace con gl'Olan-den, fue operazioni, e quali-

tà 1607. num-19-Gio: Riccardetto Deputato dell'Arciduca all'Haya per la pace con gl'Olandesi, e sue qualità 1607.

Gio: Svifcio Capo della folievazione de' Moscoviti contro Demetrio, l'affaita nel proprio Paiaz-zo, e si esalta à quel Ducaso 1606. num,24. Soccorre Smolenico affediato da

Polischi 1609. num. 22. Gios di Berneveld Deputato d'O. landa all'Haya per trattar la. pace con Spagnuoli, sue qualità , & operazioni per stabi lire la Lega tra la Francia, & Olanda 1607. num.16.

Cano deel'Eccaici Arminiani, fua carcerazione tei8. num.19. Sentenza, e morte del medesimo. adorato poi da' fuoi per marti-

fe 1619. num.23. Gio: Bassilta Guarino Poeta, fua morte 1612. num.19. Giovanna Francesca Freniotti Ve-

dova dei Baron di Santai fon-datrice dell'Ordine delle Mo-nache della Visitazione 1610. num.23.

Leva l'affodio 3 Ponteftura , e s'- | Gio: Andrea Doria Generale dell' Armasa Marisima di Spagna. và contro gl'Aigerinl 1607, nu. Giot Francesco Gondi primo Me-tropolita di Parigl 1622, num.

Gio: Nani Senator Venero contro la Lega con gl'Olandesi 1619.

num.25. Gioschino Padre della Beatifima Vergine gli fi determina l'Officio doppio, e Meffa 1622 numer 3. Giorgio Blachevel Arciprete Scoze-

de Castolico giura con la fe la il giuramento del Re Glacopo 1606, num.21. Giorgio Arcidiscono di Melispor

nell'Indie Nestoriano chiamato al Concilio di Diamper, professa la Religione Romana, e desetta gli errori di Nestorio 1617 nu.2. Giorgio Vaño Ambasctasore del Re-del Congo si ammaia in Roma

gravemente mentre fi preparaper la prima udienza, vien vifisaso in letto dal Papa, riceve la benedizione Pontificia , e muore

1608, num.t. Glorgiani, e loto nosizia, travaglio de loto Principi, passo dai Turco, e Perfiano 1617, num. 24. Girolamo Saverio Cardinale Spa

gnuolo, fue qualità, e morse 1607. num.6. Girolamo Cardinale Ruftleucci da Fano, fue qualità, e morse téos,

Girolamo Aguchio, fua promozio-ne al Cardinalato 1604 num.8. Girolamo Panfilj , fua promozione al Cardinalato 1604 num.8. Girolamo Cardinale Massei fonda il Collegio Mattei in Roma, fue

num 6.

qualità, e morte 1603. num.6. e 1605. num.11. Girolamo Simoncelli, fue qualità, e morie 1605. num-10. Girolamo Emiliano foudatore dell'

Ordine de Somafchi, fua vita, e qualità 1607, num 4 Girolamo Giustiniani Procuratore di San Marco di Venezia, conclude la Concordia con fi Ré Ferdinando , e il Senato 1618.

num.19 Girolamo Soranzo Ambafelatore ftraordinario à Filippo Quarto per gl'affari della Valle Telli. na, e fuo negoziato 1621. num.

Girolamo Cardinale Bernetio, fue qualità , e morte 161t, nume-10 4

Giulio Savelli Nunzio dei Papa a' Principi per l'affare di Modona 1614 num.4. Negoziaso del medefimo col Du-

ea di Savoja per l'aggiustamento ivi num-6. Operazione del medefimo coi Governatore di Milano ivi num.7, Suo ritorno in Roma 1615, nume-TO 4

Sua promozione al Cardinalato ivi num.9. Giulio Roma, fua efaltazione ai

Cardinalsto 162t. num.1. Giuseppe Scaligero, sue milantazio ni , e morte 1609, num.28. Goa Citrà dell'Indie, fuo fito 1601. mm.36. Gradisca assediata da Veneziani,

fuo fito, e difefa 1616. num.

Gregorio Cardinale Petrochini, fue qualita , e morte 1612. nume-10 A Gregorio XIII, concede a' foii Padri

Gefuiti le Missoni nell'Indie 1601. num.36 Gregorio XV. fua elezione al Pontificato 1621, num.3.

Sue qualità, e promozione di cin-que Cardinali ivi num.4. Fà diverso Bolle di Privilegi, e riforme . & altre concessioni ivi

num.s. Riceve gi' Ambasciasori di Valle Tellina, e scrive di proprio pu-gno al Re Castolico per l'affare de' medesimi ivi num.6.

Riceve Ambafciatore d'ubblidien-za da' Veneziani , e s'adopra co' medefimi per il risorno de' Gefulii in Venezia, mà in vano ivi num

Approva il Concilio celebrato in nefna ivi num.26. Fà ia Canonizazione di cinque

Sanzi 1422. num.1. Aitre Boile di Fefte, Uffici, e Beatificazione de Santi ivi nume-Fonda Il Collegio de Propaganda

fide, proibifie agl'Eretici di dimorare in Italia, cenfure, e pene contro Confesiori sollecinati, e chi legge libri proibiii ivi Aitre Bolle di Privilegi, e rifotme

de' Regoiati ivi num. 5. Reftringe l'oracplo della Vivavoce, permissione intorno all'Annona , Privilegi a' Vefcovi affiftenti,provvedeal bifogni deil' Archiconfraternita della Cari-

19 ivi num.6. Affoive dalle cenfure Marc'Antonio de Dominis Eretjeo penisense ivi num.7. F) la promozione di quattro Cat-

dinali ivi num.o Dichiara la Chiefa di Parigi Metropolitana ivi num.19. Sente le doglianze del Ré di Spagna per il congresso fauto con Francefi, e bavojardi in Avignone , e presifte in ello ivi tium.

Stabilifice le pene contro Sagrilegi, e Malefici, concede Indul-ti alia Compagnia di San Benedeno, à quella de Sculiori , & allo Spedale de Pazzi, ed i privilegi a' Cappeliani del Para. 1621. num.t.

Restringe I privilegi di paterni-tà agl'Offervanzi 1623. nume-FO 2

Suoi ufficj preflo Cefare per fare Elestore il Duca di Baviera 1623. num. 3. Sua fullecisudine per gl'affari di

Valle Tellina intorno alla Lega contro

contro la Spagna ivi num.4. Sua perplesità di accettare il De-posito di Valle Tellina, deputa una congregazione per detto effetto, fente il patere diverso de Cardinaii, e risolve acces-

tatlo Ivi num. 6. Spedifce Milizie à prenderne il possesso ivi num.7.

Sua morte, e qualità ivi num.8. Bolle di detto Pontefice vedi Bol-Guido Bentivoglio poi Cardinale , Nunziatura di ello alla Corte

deil'Arciduca d'Austria in Brufelles, e fue qualità, è virtà, & operazione per il rirorno del Principe di Condè 1610. nu-

Sua Nunziatura in Francia, fuc operazioni per l'accertazione.
del Concilio di Trento 1616. num.14

Interpose gli fuoi uffici con il Rè ser la concordia con la Regina fua Madre 1619, num 15. Uffic) del medefimo apprefio il Rè per dare aiuto à Cefare ivi nu.

Sua promozione al Cardinaiato 1621. num.1. Gugliemodi Naffati Deputate dagli

Stati uniti d'Olanda al man gio con Spagnuoli all'Haya, fue operazioni 1608. num.19. Guglielmo Duca di Cleves, e Giuliers, muore fenza figliuoli maf-chi, e contesa de Principi per

detta fuccessione 1609. num. 17. Guglielmo Pers Corfato prende la Nave di Gio: Mosto Console Veneto, fua Carcerazione, e morte 1603.num.23.

H Acmer Serlifo di Maroco, e Fef-fa fpedifce Ambaftiatore in In-ghilterra ad Eiifabetta 1601. nu. 34.

Acobiti, e loro notizia 1613. mu-

mer.a copo Stuardo Rè di Scozia fuccede nei Regno d'Inghiltetra per morre d'Elifabetta, fue qua-lirà, e vanira de' Srudj 1603.

Riceve l'Ambasciatore di Francia. fuo difcorfo al medefimo, fue promelle fatte al Seuato di Ve-

nezia ivi num-21 Convoca un Conciliabolo in Londra contto la fede Catrolica . &

il Papa, e fi fa Capo della Chiefa Anglicana ivi num.as Shandifee | Sacerdoti Cartolici d'Inghilterra, ne ammerre i Calvinisti, se non accettano le nuo-ve regole deita Chiesa Anglica-

na 1604, oum.23. Scuopre la conglura de' Carroli-ci d'incendiargli Il Palazzo, e

castiga i colpeyoll 1605, num.

Sforza ia Scozla à professar la sua Dottrina, costiruisce formola di giuramento da efiggerfi da' Cattolici 1606. num.21.

S'oppone al Breve del Papa, che condanna detto formulario di giuramento, e l'impugna con un libro da esso fatto 1607.nu.

Publica un famofo Libello contro il Conte Tirone Cattolico fuggito d'Irlanda 1608. numer. 27

Sbandifce gli Ecclefiaftici Seco-lari, e Regolari dal Regno, e convoca altro Conciliabolo in Scozia 1610, num. 26.

Sue operazioni in Olanda cou-tro il Vorstio ivi num, 27. Sua applicazione per concordare li Calvinifti alla fua Dottrina

1613. num.14. Gode degl'infulti fatti da' faoi a Cattolici nell'Isola Canada ivi

num.ts. Sellecitudine del medefimo in ordine alla mareria della fua credenza, & operazione con Brandemburgo 1614 num.16.

Accoglimento fatto à Marc'Antonio de Dominis Apostara in Inghilterra 1616. num.19.

Sue operazioni speculative per conciliare le opinioni di diversi Eretici con la fua Dottrina 1617. num. 19. Suo provedimento per fedar lo feifma di Scozia 1618, numer.

Spedifice Ambasciarore à Cesare per l'interesse del Paiatino suo ecnero 1619, num, 20, Travagli del medefimo per la mol-

tiplicità delle fette introdottefi in Inghilterra , & Olanda ivi num. 21. Sue querele apprello il Rèdi Spa-gna, & alla Corte di Fiandra,

per gi' affari del Palarino 1620. num-11. Convoca il parlamento per ritrar-re denari , mà in darno 1621. num. 18.

Manda il proprio figliuolo In Spa-gna per stabilire il matrimonio con l'Infanta, quale poi svanifce 1622, num. 22 Querele contro di esso ivi num, 24. Sua aleanza con la Francia 1624

num. 15. Suoi editti, e perfecuzioni contro gli Cattolici d'Ibernia, & Inghilrera 1624 num. 31. Convoca il parlamento, e fue pr

posizioni per mover guerra alla Spagna ivi num. 23. Sua morte 1624, num. 24. Jacopo Arminio Calvinifta, fuol

commenti al tello di Calvino 1609. num. 24. po Sannesso, sua promozio-ne al Cardinalato 1604 nume-10 8

Sua morte 1621. num. 8. Jacopo Perona, fua promozione al Cardinalato 1604, num. 8. Sua Difputa con il Pless Ugonotro, e confura il Ilbro del detto

Uronotto contro il Sacrificio della Meffa ivi n**a**m. 9. Suo discorso fatto ai Papa nelia differenza con Veneziani 1607.

Prefiede al Concilio celebrato in Parigi per confutare ii libro di Richerio 1612, num. 11. Sua Sentenza contro il detto libro

ivi num.14. Difende l'aurrorità Pontificia 1614 num.17 Sue virtu, qualità, e morte 1618.

num. 12. Japero Signore della Fin scuopre la congiura del Marefcial di Birone, e fua finezza 1602. num.16. Iguazio Lojoia, fua Canonizazione

1622. num.1. e 1623. num.13. Immagine di Sant'Anna ritrov

in Francia, Tempio che li fu eretto, e fuoi prodigiosi miracoli 1615. num.21. difefa nel Immunità Ecclefiaftica Concilio Provinciale di Gnef-

na 1621, num.26. Difefa dall'Arcivefcovo del Meffi-CO 1624. num.19. Indico di Brizuela Confessore dell'

Arciduca Alberto d'Auftria. coi Duca di Lerma gl'affari della Tregua con gl'Olandesi

1608 num 14.
Innocentio del Bufalo , fua pro-mozione al Cardinaiaro 1604. num.8. Innocentio de' Massimi Nunzio ai "

Duchi di Mantova, e Savoja per aggiunar ie Ioro differenze, c fue operazioni 1617, oumer.a.

Innocenzio del Bufalo Vescovo di Cammerino Nunzio del Papa In Francia, fua iffanza per il ritorno de Gefuiri 1603, num. 14. Suoi uffici per mantenere i'unio-

ne delle due Corone, ottiene dai Re, cheriftabilifea il commercio rrà le due Nazioni 1604, num. to. Sua morte 1610. num.;

Ippoliro Aldobrandini, fue qualità, e promozione al Cardinaiaco 1621. num.4. Ippopotamo Animale, fua notizia

1602. num.11. Ifabella Clara Infanta di Spagna spo-sa l'Arciduca d'Austria , e sue

qualità 1601. num 24. Sua fuccessione al governo di Fiandra per morte dell'Arciduca , lafcia Il detro governo, e prende l'habito di S. Chiara 1621, nu.17. [fidoro di Madrid , fua Canonizazio-

ne 1622. num-1, irello Federico Zolieren , fua promozione al Cardinalato 1621, numet.I.

Adislao figliuolo di Sigifmon-do Rè di Polonia fatto gran Duca di Mofcovia 1610, num:

Kkk 1 SpcSpedito dal Padre fotto il Generale | Lingue di verse necessarie a' Missionad'Ulna nella guerra contro Turchi 1621, num. 1 e. Softiene per morre del derro Ge-

nerale il commando dell'Armi in detta guerra contro Turchi, difende le Trinciere, e ne tiporta grandistima vietoria ivi um-24. Fà la pace con Turchl ivi num

25. Sua andata all'Anno Santo, & alloggio, ricevuto dal Pontefice Urbano 1623. num.a

Ladisland'Aquino, fua promozione al Cardinalaro 1616, num.7. Sua morre 1621, num.8. Laufranco Margozio, fua promozio-ne al Cardinalato 160%, num.s.

Sua morte 1612.num-4 Lega rrà Veneziani, e Cantoni Svizzeri 1603. num.18.

Lega offenfiva , e difenfiva trà la Francia, & Olanda 1607. num. Lega de Cartolici di Germania contro Ridolfo Imperatore 1609.

num.s Lera d'Eretici di Germania col nome di cotrispondenti 1609. nu-

ner.c. Lega tri li Papa, Francia, Savoja, e Venezia contro Spagnuoli per gl'affari di Valle Tellina 1622. num.18. e 1623. num.4

Legato del Papa in Francia fà iftanza, che non il faccla la difputa trà il Cardinale di Petona , & il Plessis Eretico 1604, num 9. Leonardo Donato Ambasciatore Ve-

neto lo Francia, sue istanze 1601. num.17. Fatto Done, fus Incoronazione

1605. num.24. Sua morte téla. num.at. conora Galligai Moglie di Coccino Coccini detto Marefeial di Ancre Rea di Lefa Macftà per l'intelligenza co'Spagnuoli per fentenza del parlamento deca-

pitata t617, num. t3.
Leone XI. prima Cardinale Aleffan-dro Medici , fua affunzione al Pontificato 1605, num. 5.

Sue qualità, e morre 1605. numer.6 Leopoldo Arciduca d'Austria investiro degli Stari di Cleves , e

Giuliers, fur spedizione per occupar derti Statl 1609 mm.t7. Muore l'Armi contro Praga , & oftilità praticata in ella test.

Accorre la Alfazia , conquista Chiavenna, & altri luoghi 1621.

num.t1. Libraria degl'Oblati di Milano far-ta dal Cardinale Federico Bor-

romeo té10. nu. 5. Libro dei Re Giacopo d'Ingh.lter-ra contro il Breve del Papa, che impugnava la formola del giu-

ramento 1607. num.22. Impugnaro dal Cardinale Bellarlvi onie

Proibito in Venezia 1609. nu.25. Libro di Giovanni Mariana abbrugiato in Francia 1610, nu.26.

ri 1610, num.1. vonia foo éto 1611, num.19 Loffredo Vescovo di Molfet Nunzio iu Venezia, fua istanza per la restiruzione dell'Ifola di Ago-

fta alla Repubblica di Ragufa 1603, num.8. Lotenzo Priolo Cardinale, e Patri arca di Venezia, fus morre 1601.

num. 18. Lotenzo Bianchetti Cardinale, fue qualità, e morte 1612, su. 4. Lorenzo Magalotti, fua promozione al Cardinalajo 1624, num-o Lorenzo Genbichi Arcivescovo di

Gnefna celebra il Concilio Provinciale in Petricon, fus Scrit-tura deil Immunità Ecclesaftica, e costituzione, e decreti, &

approvazione Apportolica 1621. um.26. Luca vedi Repubblica

Ludovico Re d'Ungherla muore in battaglia 1601. num.12. Ludovico de Torres, sua pron neal Cardinalato, fue cariche, e virtà 1604. num.e.

Sue qualità, e morte 1609. nu.3. Ludovico di Lorena, fua promozione al Cardinalato 1615. num.9. Sua motte 1621 num.8.

Ludovico Ludovisi), fua promoziope al Cardinalato 1621. num.4. ao Voto per l'accerrazione del Deposito della Valle Tellim 1623. num.6

Luigi il glusto XIII, Redi Francia, fua nafcira 160t, num.10 Sua successione, e Coronazione 16to. num 22-

Suo trattato, e conclusione del Matrimonio coll'Infanta Anna Maria di Spagna 1612, num.5 Sua prima convocazione degli Statidel Regno, e fap breve di-

fcorfo in detto constrilo 1614. #Um.15 Spedifce Ambafciatore d'ubbidienza al Papa 1615. num.8. Forma due Ejerciti contro ribel-

li, fi celebrano al Confini de' Stati li Marrimonj trà le due Corone ivi num.17 Ricevimento della regia Spofa In

Pariei, fi concorda coi Confederati tibelli , e fottofcrive i Capitoli 1616 num.tz. Fi carcerate il Principe di Conde ivi sum-14.

Forma Aimate per debellare'i fedizion, affedia, & espugna Solffons 1617. num. 11. Ordina la morte del Marefeiallo

Ancre 1617. num.12. Riffabilisce la Religione nel Beat nese ivi mum. 14. Operazione del medefimo per il

governo della Corona, fuo viaggio di Roano, e foccorfo pre-itaro a' luoghi di Terra Santa ivi num.ic Sue miniscie al Duca di Savoia, &

a'Spagnuoli per la teffiruzione di Vercelii 1618, num.z.

Uffici de'fuoi Ambasciarori col Toledo, e restituzione di Vercelli svl num.4.

Riceve Il Cardinale di Savojtin Parigi, e stabilisce il Marrimonio di Madama Cristina col Principe di \$2voja 1618. num.11. Riceve Ambasciatore Turco

isceve Ambasciatore Turco per scusa degl'oltraggi fatti al suo Ambasciarore ivi num. 13. Procurala riforma dell'Ordine di

San Benedetro ivi num.14 Sensi del medesimo per la fuga della Regina Maria 1619. num.

Concordia, & abborcamento con la Regina Maria fua Madre ivi num-19 Riceve Ambasclarote Cesareo per

gl'aiuti contro gl'Eretici di Boemiaegliconcedelvinum.17 Ordina la fearcerazione dei Principe di Conde ivi num \$8.

Altri fuoi diftufti colla Madre 1620-110m.16. Abbatre i feguaci della Regina Madre, eff concorda di nuovo

colla medchma ivi num. 13 SI porta armaro ne Pacfi di Bearne, forza quei Pacíani à reftituire i loro dirittia Cattolici, e vi

crea Macftrati, e reprime el Eretici ivi nom. 18 S'arma cantro i ribelli Ugonotri affedia Monte Albano , pot lo discioglie 1621. num.

Sue Virtorie contro gl'Ugonotti 1622. num. 15. Gli vien proposto trattato di Con-

cordia ivi S'oppone il Nunzio Spada alla detta Concordia, e ne fofpende l manergi i- i num.16. Affedia Monpeller, mà in darno,

fente di nuovo i procetti di Concordia cogl'Ugonotti ivi nu.17 Stabilifie detta Concordia ivi n. 18 Viaggio del medefimo in Leone congress col Duca di Savoja, e determinazione d'un concrello

in Avignone ivi. Spedifice in Olanda il Mansfelt per affaltaregli Stati di detto Pace

1623, num 4. Tratta con Deputati del Duca di Baviera occulta aleanza ivi nu. Accordo del fuo Ambafciarore Sil-

leri col Papa, e fuo fdegno per gl affari di Valle Tellina 1624.nu.4. Rimove da Roma il derro Silleri e folituifce il Signoredi Bertunes, e fue istanze ai Papa per il

detto affare Ivi num.s. Spedifee le fue sami in Valle Telli-na, e la forprendono ivi num.s. Suoi pensieri contro Genovesi ivi num.7.

Congresso de' fuol Ministri in Su-fa contro Genovesi ivi num.8. licenza dalla Carica di primo Mi-nifiro ii Pifio, e vi fofiruife il Marchefe di Vervilla, e pol il Cardinale di Richelieù 1624. num. IA

Sua aleanza coll'Inghilterra ivi nu-Commette la Caufa del fare Dot-

sori da' Gesuiti al Parlamento di Tolosa, sua decisione 1624. uum.17.

za al Papa 1625. num. 6. Riceve Ambasciatore straordina rio dei l'apa, e toa risposta all'

1625. oum. 9. Acquifto delle sue armi collegate

con quelle del Duca di Savoja nello Stato Genovese ivi nu. 11. Sua Armata Navale fotto Genova lvi nom. 11. Honori dei medefimo fatti al Le-

gato Barbarino, odienza datagli, nte la fua istanza, e stra rispofta, che ii dà iyi num. 18. Opposizioni del Parlamento alle propolic del fuddetto Legato Ivi

um. 19. Luigi Principe di Condè vedi Prin-cipe di Condè . Lulgia Regina Vedova d'EnricoTer-zo, sue qualità, e morte 1601.

num, 20-Luigi Gonzaga fua Fella, & Ufficio 1621. num. 5.

Luigi Capponi, fua promozione al Cardinaiato 1618, num. 5. Luigi della Valletta, fua promozioone al Cardinaiato 1621. nu. 1. Luigi di Vervinz Atcivescovo di Narbona, celebra un Concilio,

e fuoi Decreti 16n9. nom. 4. Luigi Duca d'Orleans, fua morte 1611. num. tt. Lucio Cardinale Saffo, fue dignità, e morte 1604, num. 7.

Addalena d'Austria Sposa di Cosmo Principe di Toscana,

fuo paffaggio 1608 num. 28. Maffeo Barberini Cardinale vedi Urbano Ottavo Malavari Popoli Indiani, e loto ne

tizia 1607. num. 2. daltefi vedi Religione di Malta . Meemet Terzo spedisce Ambasciato re ad Enrico Quarto Re di Fran-

cia per procurare la rregua coli Imperatore téo: num: 17. Sue qualità, & ozii, goerra in Un-gbetia cootre Ridolfo Impeta-tore, gli fi ribella lo Scrivano dell' Afia, e guerra col Re di Perfia

ivi num. 33. Dà il goveno dell'Arml al Capita-no Bassà Cicala, e varii fatti d' Armi ivi num. 34.

Ricupera Aibareale 1603. num. 17. Gli congiuta contro Mamor fuo Primogenito, che fi morire coo la Sultana 1603, num. 24. Si concorda con lo Scrivano Ivi. Sua Lettera, & Ambafciata ai Re

di Francia, e sua morte di mal contagiofo ivi num, a5. Mamut Primogeniso di Meemet Terzo, fua congiura contro il medefimo, e fua morte 1603.

num 24. Manfredonia Città del Regno di Napoli fuo fito, prefa, e faccheg-giara da' Turchi 1620.num.25. Marchefato di Saluzzo, e fua noti-

Zia 1601, num. 2. Ceduto da Enrico Quarto ai Duchi

di Savoja įvi num. 7.

Francia, fuo difcorfo calunniofo contro Gefuitl 1603. num. 15. Spedito Ambasciatore in loghilterra, e fuo difcorfo politico à favore de' Mori di Granata 1608.

num. 13. Marchefe di Brandemburgo vedi Gio: Siglfmondo Marchese Innojosa Governatore dl

Milano attacca Afli 1614. nu. 4. Minaccia fatti d'armi con Savojardi iti num. 5.

Sua dispositione alla pace, & altti progressi deile sue Armi contro Matchefe di Bettunes Ambafchtore

di Francia in Germania, & alla Dieta di Ulma,e sue istanze à prò di Cefare 1630, nu.7.

oftituito al Signore di Sillerì in Roma,e fue iftanze ai Papa 1621. num. q. Marchefe di Couvre Francese Amhasciatore straordinatio ail'Ar-

ciduca in Bruselles per il risotno di Conde in Francia, fue operationi , tenza esporte alla fuga la Principella 1610. num. 7 Soe euerele coli Arciduca intorn

aila fopradetta fuga, e fue fcufe contro io Spinoia ivi num. 8. Marcelio Lauti Romano, (ua pron zione al Cardinaiato 1605, nu. 9. Mate' Antonio Memo eletto Doge di

Venezia 1612. num. 27. Sue qualità, e Morre 1615, nu. 22. Mare Antonio de Dominis Arcive scovo di Spalatro, sua Apostafia, accolto dal Re Giacopo d'

Ingbiiterra, fuol errori effratti daidue Volomi 1616. num. 19. Penitente viene affoiuto dal Papa 1611. num. 7.

1632, num, 7.
Rijaffo, carcerato in Caftel Sant'
Angelo, fua motte naturale con
fegni di Cristano, abbrugiato
il fuo Cadavere, & effigie per
fentenza del Sant'Ufficio 1644. num. 11.

Marco Filippo Fabbricii Segretario, e Miniuro del Re Ferdioando nella ribellione di Boemia, buttato dalla fineftra, e reftò iliefo, porta l'avviso di detta rebellione à Ferdioando 1618. num. 7

Marco Paolo Veoeto detto de Millioni , fua reiazione della Cina 1613. num. 21. Marca Tuita Cuftiozoni Siciliano fintofi Re Sebastiano di Porto-

gallo cattorato in Venezia, pol liberato, carcerato di nuevo in Firenze, fruftato in Napoli, condannato in Galera, e fua morte 1601. 0um. 26.

Beata Matgarita di Cortona gil fi silende l'Ufficio, e la Messa à tutto l'Ordine Francescano Marearlta di Valois Regina repudiata da Entico Quarto 1623. n.11.

SI prefenta al medefimo per ricuperare la Contea d'Overnia, che pol dona ai Delfino 1605, num.

Sue qualità e morte 1615, num. 18. Maria Luviglier fondatrice dell'Ur-foline in Parigi 1611. num. tt.

Maoda Amba@iatore d'ubbidien | Marchefe Ronl favorizo dal Rédi | Maria figlinola pupilla di France@o Secondo Duca di Mantova, (oe racioni alla fuccessione 1613. num. 2 Maria moglie di Maffimiliano Impe-

ratore , fue qualità , e morte 1603. num. 12. Maria Principella de Medici (posara ad Enrico Quatto 1601. num.; . Sua gravidanza ivi num.17.

Partorifce un figiluolo mafchio lvi num.19. Sderno della medefima contro Eta

richetra di Vernuglie 1604.nu.14. Sua iftanza al Re per la Coronazione di lei 1610. num.12. Sua Cotonazione, feste, e funzio-

ni ivi num-16. Reprime la remerità degi'Ugonotti 1611. num.11. Penfieri ambigui della medelima

pet gl'affari d'Italia 1613.num.8. Fonda i'Oratorio del Nome di Gesu Crifto in Parigi, quieta la con-tefa de Dottori della Sorbona . e Sacerdoti di detto Oratorio ivi

num.9 Spedifee Ambafelatore a Princip d'Italia ii Marchefe di Couvre per gi'affari di Mantova 1614, num.19.

Suo (deg no per la morte del Marefciailo Ancre, e fi rizira in Bles 1617. num.13.
Parte da Bies 1619. num.14.
Si concorda con il Re Loigi fuo

figliuolo ivinum.ts. Altre differenze trà medefiml, e caufe teao, num. 16.

Nega concordarfi, e poi fi ftabilifee da Ambafeiatori la concordia, e fuo ritorno in Patigi lvi oum. 17. Mariano Cardinale Pier Benedetti's fuoi ufficj,qualità, e morte 1611.

num.4. Marino Grimani Doge di Venezia, fue qualità 1601. num.a8. Sua morte 1605. num.24. Maroniti , e loto notizia 1612.num.2.

Martino Levore Segretario dell'Amsciatore di Francia In Costantinopoli, fuoi amori con la fchiava di Moldaria, rifcatta la medesima, & è corrisposto con ingratitudine, fugge in Polonia 1618. num.12 Martirio di Religiofi, e Criftiani oel

Giappone 1622 num.29. Maffimiliano Duca di Bayiera con voca un congresso di Cattolici, & Eretici in Ratisbona sopra le controversie deila Religione per decidete, fe fi debban sermina-re col puro Testo della Scrittura Sacra, è con le traditioni Appostoliche, ed Ecclesiastiche 1601. num. 16.

Affalsa la Città di Donaverda, la prende con strage d'Eretici 1607. num, 12. Generale della Lega Cattolica in Germania 1619 nom, 11. Deputato ad efeguire il Bando Im-

periale contro Il Palatino 1620. Move l'armi contro la Boemia, fuoi progressi , & assedio di Praga lvi

num. 10.

Pareri diversi pet gl'assatti ivi sa st. Espugna il Monte, ottlene mira-colosa Vittoria, si rende padrone di Praga, concede la Tregua al Palatino ivi num 13. Vistabilisce la Religion Cartolica

ivi num.14-Fatto da Cenre Elettore nella Dieta di Ratisbona 1623, num. 17 Tratta occulta aleanza col Rc di

Francia 1623, num-21, Massimiliano di Bettunes Ambascia tore in Roma, fà istanza per la promozione de Cardinall à fa-vote della sua Nazione 1604 n.6. Ritrova il modo di unite i Mari, e

Fiumi navigabili in Francia igi num.t3. Maffimiliano Arciduca d'Auftrla, fua

morte 1618. num.9. Maftri di Ceremonie del Papa loro emolumento affegnato 1619. is.t. Matteo Priolo Veneziano ottiene la Badiadi Santa Mariadi Vanga-

diza 1609 num.25. Sua promozione 21 Cardinalato 1616. num-17. Eletto dal Papa Vescovo di Bergamo, lo rinunzia per foddisfare

la-Repubblica 1622. num 25. Sua morte 1624 num.10.
Matteo Zane Veneto, fue qualità,
nominato Patriatea di Venezia efiminato, e Confecrato da Clemente Ottavo (60), num. 18,

Sua morte 1605, num. 24. Marteo Ricci, e compagni Gefuiti entiano nella Cina, vi flabili-feono Chiefa, e Collegio, pol perfeguitati, e fracciati, lero dimora in Nanchium con qual-

che progresso teta num.22.

Matteo Ovio Metropolita di Mall-nes convoca un Concilio Provinciale, infinuazione del medesimo, & aprimento 1607. nu.7.
Mattias d'Austria fratello di Ridolfo, poi Imperatore, sue pretensioni, e dissensioni con il fratel-

lo 1607. num. to. Aggiustamento con il medesimo fua Iucoronazione in Re d' Ungheria 1608 num.6. Sua ambasciata alla Porta per la

continuazione della pace, oc amministrazione del Principato di Transilvania 1609 num. 6. Scuopre Il tradimento di Andrea Drago di dare la Citta di Filech al Turco,fa carcerare il medefi-

mo, e lo punifee con la morte tvi num.2 Invitato da' Boeml à prendet quel Regno 1611. num.6.

Vien configliato dal Clefelllo ivi num.7. Diffuafo da altri ivi num 8.

Si porta in Praga, fuo accoglimento, & acclamazione in Re di Boemia, quale gli vien ceduto da Ridolfo ivi num.9.

Ricerc la confermazione della pace col Turco, e riacquista, la Transilvania ivi num.to. Eletto Imperatore per morte di Ri-

dolfo té12, num.7.

Porta la fua refidenza à Vlanna ivi num.8.

Spedifce Ambafciatore alla Porta i per l'offervazione della pace ivi num II Sente l'iftanza del Turco per la cessone della Transilyania 1613.

Ordina il Bando imperiale contro Savoja 1614. num.8.

Altro Baodo coutro gl'Eretici di Aquifgrano ivi num.9. Seda i tumulti di Francfort , refti tuisce i loro posti, e cariche, &

il ritorno degl'Ebrei ivi num. 10 Sopporta molti infulti de' Turchi nell'Ungheria ivi num. 11. Sentenza del medetimo contro il Ducadi Savoja 1615, num.4.

Sente gl'Ambasciatori Turchi per terminate i Confini, & offervar la pace ivl num. 12.

Riceve altra amba@iata dal Sultano, come protettore di Gabor, convoca la Dieta à Linz tvi nu.

Conferma l Capitoli della pace con il Turco 1616, num.11 Suoi fenfi per le cofe degl'Uscoc-chi con Veneziani, e vi elegge Commiffacio ivi num. 12

Addotta l' Arciduca Ferdiuando per fuo figliuolo, e fucceffore nel Regun de Boemi, convoca-zione di detti Stati, Coronazio ne del detto Ferdinando, e motivi per detta addottione 1617. num.7.

Fà Generale dell'Armi contro detti Boemi il Ré Ferdinando, e si duole della Carcerazione del Cardinale Clefellio 1618, nu.9. Sue qualità , infermità, e morte 1619. num.5.

Mauritio Cardinale di Savoja, fua promozione al Cardinalato, fue qualità 1607. num-6. Si porra in Francia pet il Matrimo nio con Madama Criftina, & il Principe fuo fratello 1618.00.11. Mauritlo di Naffati Generale degli

Olandefi, efpugna Grave in Fiandra 1602 num-18. c 21 Medita di foccorrer Rimbergh 1606, num.18. Suoi fini per difturbare i Trattati

di pace trà la Spagna, e l'Olanda 1607. num.18. mpugnaia Tregua 1608. num.21. Riceve in nome degli Stati l'Ambasciatore del Re di Siam ivi nu.

Capo de Gomarifti, fa carcerare Gio: Berneveld Avvocaro d'O. lauda, e Capo degl'Arminiani, fua antica inimicizia contro il

medefimo; Vifita .i Tempj, e discaccia gl'Arminiani teta.nu. 18. Raduna un Sinodo à Dordrech . e fa morite Gio: Berneveld 1619.

num.22. Soccorre Borgomptzon affediato dallo Spinola con introdutvi foccorfo 1612, num.23. Melchior Clefellio Vefco odi Vien-

na stimola il Re Mattias alla protezione de Boemi té:1. n.7. Sua promozlone al Cardinalato 1616, num.7.

Sua Carcerazione in Vienna, e trasporto in ispruch 1618.nu. 9. Confegnato da' Cefarei al Nunzio del Papa Verospi, condotto in Roma, discussione della sua caufà . & affoluzione come innocente 1623. num.15.

Meemet eletto contro il voiere de' Turchi gran Cam de'Tartari 1624- num. 25 Sue Vittorie contro Turchi col

disfacimento dell'Efercito de' medefimi 1625. num.27. 4 Merques Nobile di Marfiglia tratta di tradimento di detta Città con

Spagnuoli, catturato nel fatto, condannato, e decapitato 1605. num.19 Metello Bich, fus ptomozione al Cardinalato 1611, num.s.

Suz morte 1619. num.4.
Michelangelo Tonti da Rimino, fua
promozione al Cardinalato 1608 num.s.

Sus morte 1622. num.10. Michele Fredoviz eletto gran Duca di Moscovia 1612. num. 18

Milizia Corfa introdotta in Roma Mingrelia fua notizia, Religione Criftiana in effa , e ritl riformati

da' Gefuiti te14. num.28. Mirone Prevotto de' Mercanti di Parigi fuz iftanza al Rè per l'entrate dell'Oftello 1607. num. t Malines in Fiandra, fua descrizione

1607. num. 7. Monferrato, e fuo fito tetz. num. z. Monaci vedi Regolari Monache vedi Religiose

Montefegato Terra di Lucca prefa da Modouesi 1603, num. 1. Monte della Pietà di Roma, e suoi Privilegj 1602. num. 5. Mori di Granata loro notizia, & Am-

bafciata ad Enrico Quarto 1608. num. 12. Loro operazioni per non effer di-feacciati, s'armano contro l'Edit-

to Regio, loro ftrage, e difeaeciamento 161t. num, t6. Mofea Città principale di Mofeovia prefa da Polacchi té to. num.25. Mofeovia, e fua deferizione 1601.

num. 32. Loro follevazione 1605, num. 25. Moss de'medesimi contro la Poso nia per toccorrere Smolenico 1609. num.22.

Maltrattano i Polacchi, & eleggono per loto gtan Duca Fredovirz 1612. num. t8. Invadono la Lituania 1613. mu. 13.

Mustafa fratello d'Acmet , succede al gran Sulrano in Costantinopoli 1617. num.23.

Suo timote per l'incursione de' Cofacchi, e perdite ricevute da' medefimi 1618. mum.at. Vien deposto ivi num.22.

Sus nuova cfaltazione per morte d'Ofmano 1622, num.26. Ordina la morte d'Amurat fuo Nipote , fullevazione nel Serra-glio , & in Coftantinopoli , fue leggerezze, e fedazione de tu-

multi 1623. num.26. Sollevazione in Afia , perdita di Babi-

Babilonia, & altre ribellioni alla I Porta 1623, num. 27. Tumulti, e follevazione in Coftantiponoli ivi num. 28. Viene di nuovo deputto 1623. nu.

Murio Vitelleschi fatto Generale de Gefuiti ters. mm. 18. N

Anchiun Città Regia nella Cina tota, num. 22. rbous Città di Linguadoca, fue

fito, vi fi celebra un Concilio t 609. num. 4. Nafuff Bafra, e poi Vifire affalta i Perfiani, e nerella fconfitto teto.

Perfuade Acmet alla pace coi Perfiano 1611, num. 22. Contrafte del medefimo coll'Ambasciatore Negroni sopra i capitoli della pace 1612, uum. 11

Suo ritorno di Petria, minaccia guerra a' Cristiani 1614. nu. 27. Sue ricchezze, difegni, e morte 1614. num.

Negoziato alla Corte dell'Areiduca in Brufelles per il ritorno dei Condè 1610. nu.7. Niccolò Donato eletto Doge di Ve-

neria, fua morte 1618. nu. 19. Niccolò Terbedofchi Palatino di Cracovia Cano della fedizione contro il Re Sigismondo 1606.

Notato Conciftoriale, e sua Ufficio

1621- num. 5 Notizia della Setta Maomettana, e fue divisioni 1601, num. 11.

Nunzii dei Papa alle due Corone, loro Ufficii per la conciusione de' Mattimonii trà dette Corone

Nunzio del Papa alla Diera di Franc-fort, Uffici, e Scritture del medesimo à favore del Re Ferdinando 1619. num. 3

Nunzio del Papa Vescoro d'Anversa à Cefare, fuoi Uffici per fare elettore il Duca di Baviera 1623. num. 3. Supera l'opposizione de' Spagnuoli

neila Dicta di Ratisbona, e li fi conferire la detta dignità Elettotale ivi num. 17. Nunzio del Papa Cennini in Spagna, fuz ilitanza al Re per gl'affari di Valle Tellina 1620, num, 20.

OBlati di Sam' Ambrogio di Mila-no vedi Reigiofi. Oxoardo Cardinale Farnese, suol difturbi col Papa à causa del Fran-co, sugge di Roma accompagnato da gente téos, num. 2.

Olandess à tibellano dalla Chless

Catrolica, e dalla Spagna 1601.

Negano Obbidienza all'Arciduca d'Austria, difendono Oftenda,& espugnano Grave 1602, num. 18. E'jugnano Esclusa, e perdono O-

Ricufano la protezione diFrancia, e la pace con Spagnuoli 1606.

Fanno tregua con Spag nuoli 1607. num. 14 Ricevono Ambasciatori Francesi all'Haya, e trattano collegatú

Concludono la detta Lega ivi nu-Loro difficoltà forra la forroferizione del Re Filippo nella fofpensione dell'armi ivi num, 1 ato delle loto forze 1608- nu. 11

Loro congreño per concluder la tregua con Spagnnoli, e gl'At-ciduchi di Austria, e di Fiandra 1609. num. 8

Diffensioni fra medesimi in matería di Religione ivi num. 14. Chiamano Corrado Vorvio, e poi losbandikono 1610. num. 27. Loro Ambafejata alla Porta 1613.

PHICE, 22. Tentano la navigazione della Cins per l'Oceano Aquilonare, Perdite di Navi sorprese da' Spa-

gnueli 1621. num- 20 mbattimento Navaie nell'indie trà effi, e Spagnuoli, e forpresa di San Salvatore, poi ricuperata da Spagnuoli 1624, nu. 20. Arrentato della loro Armata contro Cadice, e loro fuga dalla

num. 21.
Novogrod prefi da' Polichi 1610. Orazorio de' Sacerdori fotto il nome di Gestì Crifto fondato in Patigi , e diferepanza de medefimi con i Dottori della Sorbona

1613. num. 9 Orazio Lancellotto, fua pror ne al Cardinalato 1611 num. 5. Sua morte 1620-num. 6 Orazio Spinola, fua promozione a Cardinalato, Titolo, Virtù, e

Cariche 1605- num. 9 Sue qualità, e morte 1616-110.7. Orazio Ludovifii và à prendere il de pofito della Valle Tellina lu nome dei Papa 1623. num. 7

Orazio Maffei , fua promozione al Cardinalato 1605. mum. 9. Sue qualità, e morte teop. no Ormus nel feno Perfico fuo fito 1609

num. I Spedifce Armata in Perús, prende Ardevil, fà la pace coi medefimi

(vi num. 23. Configlio tenutn avauti il medefimo per deliberare la guerra con-tro Criffiani, pateri diversi de' Bassà, e Vistri, risoluzione di attaccare i Polachi 1619, mu.26. Spedifce Chiaus al Bafsà di Buda per uccidere il Grazlani, con altra Lettera al detro Graziani, che fi pottaffe in Buda, errore del Chiaus in confegnar ia Lettera del Bafià ai Graziani, fatti

d'Armitrà Turchi, e detto Graziani, e Vittorie riportate dal medefimo teso num 21 Profeguimento dell'Armi Turche contro Polachi, e disfacimen-

to de' medefimi ly i num.a: Disparere dei medesimo con Vene ziani , forptende Manfredonia in Regno di Napoli, e fi concorda con Veneziani 1620 num. 25. Parte da Cottantinopoli per com-

mandare l'Efercito contro Poischi , e fi morir Multifi fuo Fratello avi num. 2 Descrizione del fuo Esercito contro Polonia 1621, num, 19.

Marchia dell'Efercito, abito del medefimo, fpavento del fuo Ca-vallo, che il fa cadere il Turbante di Testa preso per finistro evento, primo attacco del me-desimo con Polachi, sfortunevole, attacca le Trinciere, e vien respinto con gran perdita ivi num. 20. e 22. Di nuovi affalti a' Polachi con la

peggio, depone il primo Vifi-re, ordina l'affaito generale, detto affaito con perdita, e disfacimento del fuo efercito, fue fmanie, determina progetto di

cancodia ivi num. 22, e 24. Stabilife la pace con Polachi, e capitoli di effa ivi num. 25. Suo ritorno in Coftantinopoli, e fue minaccie alle fquadre ivi num. 18.

Sollevazione de'Glannizeri contro diefio, vilipendii, e morte del medeŭmo 1622, num, 26. Ofpedale degl'orfani in Roma fon-dato dal Cardinale Salviati 1602

Ofpedale di San Giacopo degl'incurabili aumentato dal Cardinale Salviati téos, num. to Ottavio Belmosto Genovese, sua promozione al Cardinalato 1616.

Sue qualità, e motte te18, num Ottavio Cardinale Palavicino, fue qualità, e morte tess. num Ottavio Cardinale Acquaviva, fue qualità, e motte téta num 4. Ottavio Ridnifi, fua promozione ai

Cardinalato 1622. num. p. Sue qualità, e motte 1624, num 10.

Pace , e Tregue .

PAce trà Svezia, e Danimarca 1611.

Tra ii Redi Spogna, e Duca di Savoia té 15. num-

Trattati di pace trà ia Spagna, e le Provincicunite d'Olanda da De-Provincia untre a Olanda au se-putari di Francia, e d'inghilter-ra con Deputati di Spagna, e d' Olanda all'Haya, e propofizio-ne della Tregua réos. num. gio-Discussione di detta Tregua Ivi

num. 21. Discorso del Giannino all'Assemblea degli Stati per fuperat le difficoltà lvl num. 22

Efibizione dell'Armi Francefi per fishener detta Tregua ivi nu. 22.
Difficoltà del Configlio di Spagna
intorno alla dichiarazione di

chiamar le Provincie, come libere

bere, fuperata dal Giannino Ivi

Atricoli concordati fopta la navieazione dell'Indie, delle Tafic, e Confini, stefi dal Glanuino 1609. num. 7. c 8

Confesso generale degli Stati uniti in Berghes, e conclusione della Tregua per Anni dodeci tvi nu.

Pace trà Cefate, e 11 Turco 1606. num. tg. Pace trà Veneziani, & il Re Fetdinaudo 1618. num. 19. Pace trà Polacchi, e Turchi 1621.

num. 85-Pacettà l'Impetatore Mattias, e il Turco 1616. num. 11-Pace trà Francia, e Sa. oia, 1601.

Palatino Zebredoschi Capo de' Tumultuarii Polacchi, ottiene petdono dal Re 1608, num, as Palatino di Neoburgo occupa gli Sta-ti di Cleves, e Giuliers 1609. nu.

Lascia l'Ereña Luterana, e Calviniana 1614 num- so Palatino di Brandemburgo, occupa gli Stati di Cleves, e Giuliets, fostenuto dal Re di Franciateop.

Paolo Quinto già Catdinale Borzhen fua elezione, & affunzione 1605.

num. 7. Concode 11 Giubileo Universile. fi diverse Bolle di privilegi degl'Abbteviatori Appoliolici, a' Conclavilli, de Carmelitani per la quarta funerale, di Regole per Minimi di San Francesco di Paola ivi num. 8.

Promove al Cardinalato Scipione Caffarelli , chiamato il Cardinaie Botghese, e nove altrisoggetti ivi num.9. Permette l'Ufficio di Sant'Ubaldo

ivi num. tt Concede privilegi al Collegio Mat-Riforma la Religione di San Gia

copo ad istanza di Filippo Tet-& apptova il Collegio eretto dal detto Re in Coimbria ivi Definisce la Controversia trà Do

menieani, e Gefuiti Intorno all aluto della Divina Grazia 1606 num. t. Rivoca l'Efenzione de' pesi Camerall, ptoibifce l'estrazione di

Biade, e grani fuor dello Stato, rinova la Bolla di non Infeudare, dichiara le facoltà dell'A.C tvi num. s.

Diverse provisioni di Regolati, e Religiosi ivi num. 4. Si duole della Repubblica di Ve-nezia, e spedisce Brevi, acciocche titrattino i Decreti contro i'im munità Ecclefiaftica , e confe-gnino Brandolino Valdemarino Abate di Nervesa, e Scipione Straceno Canonico di Vicenza Carcerati nel Tribunale Laica-

le ivi num. 5. Sdegnato per l'inobbedienza de' Veueti spedisce monitotio cou

la fulminazione delle Cenfure contro la Repubblica ivi num. Fondamento, e ragioni per la validità d'effo monitorio ivi nu. Concede a: Cavalieri di San Giaco po di Spagna, e di San Benedet-to d'Avis di Pottogallo poffano

militate contro el'Eretici ivi num, 16. Condanna la formola del giutamento del Re Giacopo d'inghilterra, e ne riprende i Cattoliel

di quel Regno ivi num, az-Dà princípio alle Fabbriche in San ictro 1607, num. 1 Cofficui la Sede Arcive(covale nel-

la Città del Congaoor nell'Indic fottopolta alla Primaziale di Gon, & ereffe la Confraternita della Dottrina Criftiana in San ietro di Roma ivi num. a.

Fà la Bolla del Buon governo, delle Communità, e Stato Ecclefiaftico, fà riforme di Regola-rl, e concede privilegi a Sommafchi ivi num. 3. c4

Fà la promozione di cinque Cardinali tvi num. 6. Approva, e conferma il Concilio rovinciale di Malines, e fuoi

Decreti ivi num. 7. Suo dispiacete per la coocordia con Veneziani, senza la reintegrazione de Gefuiti, fi Legato Appoltolico il Catdinale di Gio infa con le facoltà di affolyere dalle Cenfure il Doge, e'l Senato ivi num- 9-

Spedifee Legato Appostolico II Cardinale Mellini a Ridolfo imperatote per le diffentioni ttà ef fo e l'Arciduca Mattias ivi num. 10.

Condanna di nuovo l'enormità del giuramento secondo il sormolatio del Re Giacopo d'Inghilterra 1607. num. 28. Vuole, che Il Patriarca Vendramino fi cíponga all'Esame avantidist in Roma ivi num. ag.

Visita in Cafa l'Ambasciatore del Rc del Conto ammalato 1608. num. t. Fà la Canonizazione di SantaFtan cefca Romana ivi num.a.

Riceve Ambasciata d'Ubbidienza dal Redi Francia ivi num. 3 Riforme, e privilegi di molte Re-

ligioni ivi num. 4 Di indulto, e privilegi a' Cavalieri del Monte Carmelo, e dello Spirito Santo in Francia ivi n. 7. Riceve ftà Autonio di Gouca Ago

stiniano Ambasciatote del Re di Persia per agire contro Turchi, & ottlenedal RediPerfia la per-missone delle missoni ne suoi Regni, e la fondazione del Convento de Carmelitani Scalzi in Spaam 1609, num, 1

Fà divera privilegi, e riforme a' Cardinali, Ofpitali, e Religiofi ivi num. s. Altre determinazioni di Vicari ge-

nerali, Ptovinciali, & altri mi nistri de Mercenarj di Spagna ivi num. 9. Aderike a' Spagnuoli, e'stabilike

il principato di Solmona nella fua Cafe ivi uum.it Conferifce al Catdinale Borghefe la Badia di Santa Maria di Vangadiza per la quale nasce disparere con Veneziani, e vien con-cordato con li conferirla à Matteo Priolo con pensione a detto Cardinaic ivi num. as

Ordina nelle Scuole delle Religioni s'infegnino le quattro Lingue Atablea , Ebraica , Greca , e

Latina 16to num. 1.

Altre provifioni di Regolari , a
fondazione de' Cherici di San Paelo ivi num. z. Fà la Canonizazione di San Carlo

ivi num.4. Estensione dell'indulgenze ivi n.s. Spedifce Nunzii aile Corone di

Spagna, e Francia per impedir la guerra trà di loro ivi num. 6. Riforma i Tribunali di Roma 16t1, num. 1.

Rivoca alle Prencipeffe, e Dame l'entrare nelle Claufure di Monache ivi num.2. Stabilifee le leggi per l'Annona di

Roma ivi num. 3. Promove undeci foggetti'al Cardinalato ivi num. ts. Manda Vifitatore Appoltolico in

Livooia lyi num. 19 Rifarcifee l'Aquidotto Sabbatino in Roma, e gl'affegna il fondo permantenerlo 1612: num. 1. Riceve gl'Oratori de' Maronitl . e

gli concede Indulgenza Papale ivi num. s. Concede indulto a Serviti in ordine al digiuno, & approva gli flatuti de Filippini ivi num. 3. Persuade ai Rè di Spagna, e Fran-

cia i Matrimoni trà di loro, e fuoi ufficil per detto effetto ivi nu. 5. Suoi ufficii nella Dieta di Francfort per l'elezione del nuov o im-

peratore in persona del Re Mattias ivi num. 7. Differenza con Veneti, e Deputati pet concordarla ivi num. ; f.

Fonda il Seminario per le miffioni , e proibifce a' Ciftercienti ambir le dignità te13. num. 1. Sua applicazione per la pace d'Italla ivi num. a. Manda un Nunzio ai Prencipi di

Mantova, e Savoja per accorda-te le Into differenze ivi num. 4. Fa istanza al Senato di Venezia per la auerra contro il Turco ivi

num. t8. Riceve Ambafelatore de Caldei, e fuoi tratramenti al medefimo 1614. num. t.

Appenya ii Concilio del Perù ivi num. ; Manda altro Nunzio al Prencipl d'Italia per gl'affari di ello ivi

num. 4 Riceve ambafciatore del Ré Vasu del Giappone 1615, num. 2 Applicazione alla pace d'Italia e fua lettera feritta ai Redi Spa-

gnaivi uum. 3. Richiama il Nunzio Savelli à Roma, e commette al Vescovo di

Savona profeguire Il trattato di

- pace d'Italia ivi numero 4. Riceve ubbidienza dal Metropolita di Paffagonia ivi numet. 7.
- Riceve Ambasciatore d'ubbidien-za del Re di Francia ivi numero 8. Suoi uffici con Cefare, Spagna, e
- Veneti per gl'aggiustamenti trà effi ivi num Proibifee il difputarfi, e predicar-fi l'articolo della Concezione
- della Beata Vergine iu peccato 1616. oum.t. Fà l'unione de Sommaschi ai Re-
- ligiofi della Dottrina Cristiana ivi num.a.
- num.;. Spedifce Aleffandro Ludovifij à
- D. Pietro di Toledo per gl'affari di Savoja ivi num. 5. Sua istanza in Francia per introdur l'osservanza del Concilio di Tré-
- ro ivi num.14.
  Concede la divisione de Cister-eiensi in Spagna ivi nu. 15.
  Publica il Giubileo Universile.
- 1617. num.r. · Proibifce la vendita de' Feudi a' ftranieri , fa altre provisioni per Regolari , approva la Reli-gione delle Scuble Pie , & In-troduce i Silvestrini in Ofimo
  - ivi num. 2.
  - Approva con correzione il Conci-lio de' Caidei , e fua risposta ad Elia Parriarca ivi num.; Suoi novi uffici per la concordia de' Principi di Iralia ivi nume-
- to 6. Sue doglianze con Veneti pet havere affoldato le Milizie Olan-
- defi Eretiche per fervir fene con-tro al Ufeocchi, e Austriaci, e Spagnuoli ivi num 20. oncede ufficio, e Mella del Bea-
- to Filippo Benizj, e la Venera-zione del Beato Pafquale Baylon 1618. num.1. Promozione de Cardinali per Spa-
- gna, e Francia, fue nove pre-mure per la pace d'Italia, & difanza al Ré di Francia per det-
- to effetto ivi num.;.
  -- Suoi maneggi per afficurar l'Impe-ro al Ré Ferdinando, con fat-lo dichiarare Re de Romani, e ragioni, che io muovono ivi
- Bum.6. o Bearificazione di San Tommafodi Villa Nova, e San Francesco Sa-verio, fa le Tasse per i Mastri di
- Ceremonie 1619 num.1. Proibizione a' Francescani, e Minimi di ambire le dignità ivi nu-
- mero 2.
- meto 3.
  Travagli dei fuo animo per gl'affari di Valle Tellisa, e progresi
  degl'Eretici,publica un Giublico
  Univerfale ivi num.,
  Approva la Religione de Cavaileri della Milizia di Cristo, e.
  fi ia promozione del Cardinale infante di Spagna ivi nume-
- Ad iltanza del gran Mastro di

- Malta erigge in effa un Collegio per gli fiudi, conferma i decre-ti agi'Agoltiniani Scalzi 1620.
- num.i Sente l'iftanza de' Veneziani contro Spagnuoli, e fua rispoita ivi num.;
- Fà la promozione di dieci Cardineli 1621. num.r. Sue qualità, opere, e morte ivi
- Sue Bolle vedi Bolle.
  Paolo Emilio Zacchia, fue qualità, e morre 1605, num ro. Paolo Sciarr Buzenval Ambasciatore
- di Francia all'Haya per la pace Ricere Ioviato dai Patriarca Ar-mano, e corregge gi errori del-la loro professione della Fede ivi trà Olandefi, e Spagnuoli 1607.
  - num.24 Sue azioni à favore de Miffionari 1618. num.25. Affifte a' Criftiani nella perfecu-
  - zione della Cina 1622 oumero Paolo Emilio Cardinale Sfondrati,
  - fue qualità , e morte reil numet.s. Parlamento di Parigi precura impe-dire il rirorno de' Gefuiti in Francia, e difcorfo de' Deputati
  - reqs. num.te. Decreta la morte del Parricida. Francesco di Ravagliach, edà il titolo di grande ad Enrico
  - Quarto 1610, num. 21. Fà abbruggiare il Libro di Giovanni Mariana, e proibifce l'opere dei Card. Beilarmino ivi numer. 26.
  - Parlamento di Tolofa condanna si fuoco un Filosofo Areo, & el-la medesima pena una Donna Ebrea sintasi Cristiana 1619, nu.
  - Pecchin Città Regis nella Cina, fuo fito 1613. num-22. Percarich Ruffiano ferifce il Re Si-
  - gismondo, suo supplicio,e mor-Pest Borgo d'Ungherla preso dagi
  - Imperiali 1602. num. 14. Abbandooa10, & abbruggiato da' medefimi réoz num a Pietro Aldobrandino elerro Legato
  - per la pace trà Francia, e Savo-la 1601. numa. Interviene alia celebrazione del Matrimonio in Fiorenza trà il Rè di Francia, e la Principella
  - Maria de' Medici ivi num.; Suo cougresso in Tortona col Governarore di Milano ivi
  - Paffa in Ciamberì accolso dal Rè Enrico Ivi. Qualirà dei medefimo Legato ivi
  - num.4. Suoi uffici per la pace , e progetto della medefima ivi num.5. Suo fdegno per la demolizione del Forte Santa Cartarina ivi num.6. Sue operazioni per far fottofcrivere la pace, ecapitoli di effa Ivi
  - 11um.7 Ratificazione di effa ivi num.8. Sua istanza al Ré Enrico per l'accettazione del Concilio di Trento, k il ritorno de' Gefuiti, vifita-

- to dai Rê în propria Cafa, e fuo ritorno in Roma ivi num.o. Vifita lo Stato Ecclefiaftico, il fuo Arcivescovato di Ravenna, ritorna per le poste in Roma per l'infermità del Papa 1605, nu-
- mct.2. Sue operazioni, unito con Francest er fare eleggere Pontefice il Cardinale Baronio ivi numero
- Altre operazioni in Conciave per il Cardinale Tosco, e fuoi ma-neggi, concorre all'elezione.
- Paolo Quinto ivi nume-107. Sua morte 1621, uum.8. Pietro di Toledo Marchefe di Villa
  - franca Ambasclatore, di Spagna ad Entico Quarso per procurar di discioglier la Lega trà Francia , & Olandefi , fila prima. udienza, e difcorfo 1608. mumer.8. Sua replica rifentita, & altereszlo-
- ni col Re ivi num.10. Altre fue risposte acute, e figae e riverenza ufita alla fpada del
- Relvi num.11. Impugna la pace concinsa trà Spa-gna, e Savoja 1615, num.19.
- uo arrivo in Isalia al governo di Milano, fente il Parella Inviato di Savoja, fua rifpofta al modefimo 1616. num.4. Sua uscira in Campagna, e fazioni
- con Savojardi ivi num.s. Sua rifpofta al Nunzio Lodovifit tvi num.8.
- Ricufa comprendete nella pace i Veneziani, e rompe il trattato ivi num.10 Affedia Vercelli, vien respinte con
- la peggio, fuoi arrentati contro la persona dei Duca di Savoia ia praso... r617. ntim 4. "" -----de Verecili à patti ivi Gli fi reude
- Alrercazioni coll'Ambasciatore di Francia , fue risposte acure, e restiruisce Vercelli 1618, nume-
- ro 4. Pietro Giroce Duca d'Offons Vice Ré di Napoli trarra con i Ragusel per bavet gli porti di quel-la Repubblica per suo suiro contro Veneziani, avanza la fua Armara al Porto di Brin-defi, incontro della medefima con la Veneziana, sbarco in... Iftria , e prede farte dalla fua
  - Armata 1617. num-at. Nuovi tensarivi del medefimo contro Veneziani, e tradimen-10 ordito dai medefimo 1618.
  - Sua chiamara à Madrid 1610nu. Fà travagliare nel Golfo i Vene-ziani da Andrea Ufcocco Cor-
  - faro con perdita del Legno, e della Regia Infegna ivi oum. Privaro della Carica di Vice Re, ritorna alia Corte di Spagna.
  - Carcerato , muore prigione , e fue qualità réao. uum.19.

Pietro Giannino Francele Prefiden te, fue operazioni per la pa-ce, e concordia con la Savoja 160t. num.s.

Ambasciatore all'Haya, sue operazioni 1607, num.16 Sua telazione data si Rè dello Stato delle Provincie unite d Olanda, e trattați dei medefi-

mo con D. Pietro di Toledo in Parigi 1608. num. 18. Altri maneggi ail'Haya , e fuo discorso per una Tregua Ivinu,

Profeguimento del trattato ivi nn. 27 Suo discorso fatto all' Assembles

degli Stati per detra Tregua ivi num.32-Effice l'affiftenza dell'armi Francell per foftener detta Tregua

ivi num.az. Supera le difficoltà di Spagna intorno alla dichiarazione delle Provincie unite, come libete lvi

num. 24 Suoi maneggi in Anrerfa, e ca-pitoli ftesi dai medesimo per la Tregua, e difficoltà superate.

1609. num.7. Conclude ia detta Tregua per anni dodeci con fua lode ivi nu-

mer. 3 Pietro dell' Affunzione Spagnuolo Carmelitano Scalzo Missionario nel Giappone, fua carcerazione.

e martirio 1617 num 26. Pietro Duodo Ambasciasore di Venezia in Roma, fua ambafciara ai Papa contro i'Immunità Ec-cichattica 1606, nnm.6.

Pietro Mattei , fne qualità, e motte 1617. num.47. Pietro Paolo Crefentj, fua promozione si Cardinalato 1611, num.s Pietro d'Alcantara, fua Beatthcazio-

ne 1623, num-3. Pietro Campora, fua promozione ai Cardinalato tete. num.7 Pietro de Cal Capo de'ribelli di Tran.

fivania contro Andres Naga. Pietto Forier Fondatore della Con-gregazione della Beata Vergine in Lorena 1611. num.12.

Pietto Cardinale Gondi, fue qualità, c morte 1616, nam.7. Pietro Valiero , fua prom Cardinalato 1631. num. 1.

Pletro di Zonigo Agostiniano Mis-sionario nei Giappone , sue qualita e marticio 1622 num.

Pietro d'Aviia Francescano Missiona rio nel Giappone, ino marririo 1633. nus Pierro Maria Borghesi, sua promo-

zione ai Cardinalato 1624 nu.9 Piombino acquistato da Filippo Terzo Rè di Spagna 1603, numer.

Polacchi abbattono i Svezzeń nell' affedio di Righa 1615- numet-

Si foilevano contro il Rè Sigismon editto contra il Re 1607. nu. 10.

do, loto istanza alla Dieta , & Sconfirti dai Reivinum, 21.

Novi torbidi con il Re fedati per la concordia 1601. num.5. concordia e sue condizioni 1608 Proibizione di predicare Maria Vernum.26-Vittorie co tro Svezzeff, e libera zione di Righa 1609, num.11. Pronoftici della morte d'Enrico IV.

S'armano contro Moscoviti, e ioro sequifti nella Moscovia 1610. num.14. Maltrattari in Mosca 1612-num

18. Vittorie riportate da' medefimi contro Turchi in Moldayia 1621 num.19 c fino2 24.

Pompeo Cardinaie Arigoni, fue pie Opere, e morte sélé, num.7. Pompeo Giustiniani Generale dell'

Atmi Venete attacca Gradisca, e discioglie l'assedio 1616. n.30. Sua morte ivi num. 21

Popoli di Livonia, e loro governo 161 L DDm.19 Portenti appariti in Cielo nella Germania 1622 num-11

Portogailo, fuo Regno, e inccessione 1601. num. 16. Praga maltrattata da' Cefarei 1611. num 6.

Suo fito, & affedio dai Duta di Baviera 1620. num.11. Espugnata dal medesimo con insigne Vittoria ivi num. 14

Predettinazione mal'intefa da' Calvi nisti 1619. num. 22. Difesa da Giovanni Maldeto Vekovo d'Anversa contro is Dor-

trina di Calvino ivi numero Principe Luigi di Conde fi parte dalla Corte di Francia, e fuege con fua Moglie in Fiandra, dimanda ali Arciduca tratte-nerá in Fiandra, gl'vien ne gato, esi porta in Colonia 1609.

num.ie. Vien invitato dali' Arcideca , c paffa in Brufeijes ivi mur

Ricevel'intimazione, e Lettera del Réper il fuo ritorno in Francia, risposta all'Ambasciarore, & al Re, e fnoi penfieri di portarfi in Milano 1610, num. £ e 9. Si fà Capo della foilevazione in

Francia,contro ia reggenza 1614 num.13. Accordo stabilito con Regj , e

fuo ritorno ali ubbidienza ivi pum.14 Suo manifelto contro la reggenza come capo della follevazio-ne de' Grandi 1615/ numero

16. Snoi progrefi contro il Rè, e fus infermita ivi num. 17. Sua carcerazione d'ordine Regio

1616. num.14-Parse difguftato dall' affedio di Mompelier per la concordia fatta dal Re cogi Ugonotti 1622.

mam. 18. Principe d'Oranges di Naffaù vedi Manritio. Principe Annault capo d'Etetici Protestanti di Germania, mi-

naccia ail'Imperatore di deporio 1609. num. 5.

tate ai Rè per la fentenza del parlamento nella causa dell'e-stensione delle Regaglie 1608. pum.16.

num 1

R Admito affunto al Principato di Vailachia dall'Imperatore Ri-

doifo 1602 num 21. Sorprende la Transivania con-rotta data a Turchi, e Tartari, e morte di Zechei Mosè ivi nn.

gine in peccato originale 1616.

verificati 1610 num.17

Prufia, e fuo fito test. num.t8.

QUalità delle gran Croci di Malta 1606. num 4.

Queteie del Ciero di Francia por-

Razioni del Fisco Regio di Francia sopra le Regaglie 1608 num.

Raimondo di Pernafort, fua Canonizazione 1601, num. 12. Raefino Armitaglio Olandefe tenta is navigazione alla Cina nell

Occano Aquilonare 1612, nu.22 Redi Spagna vedi Filippo Terzo, e Quarto. Re di Francia vedi Enrico Quarto, e Luigi XIII.

Rè di Poionia vedi Sigifmondo ... Re d' Inghilterra vedi Eli fabetta, Giacopo, e Cario, Rèdi Svezia redi Carlo Guft ava. Rèdi Perfia redi Schà Abbas.

Redl Feffa, e Marocco barcutto, e disfatto da' Spagmoji alie fpon-de dei Fiume Marmore in Afri-

Ca 1622. num-20 Rè di Siam nell'Indie manda Ambastiatore in Olanda à dimandar la loro amieizia, e deferizione di detto Regno 1608 num 27-Rè di Serreicene nell'Indie, 6 ff Cri-

ftiano con due fratelli, e quattro figituoli 1604. num.17-Re di Danimarca fi collega con. Guftavo di Svezia, e con Principi Luterani contro Sigifmondo di Polonia 1617. numero

Rè del Congo menda Ambafciatote in Roma ai Papa perdimandare i Missionari per il fuo Regno

1608, nnm.1 Ribellione in Perfia 1614, numero Ribeilione in Austria, e Moravia

contro Ferdinando 1619, numero 6. Regagiia, e fua notizia 1608. nua 5-16.017

Religione Cattolica. Persecuzione de Cattolici in Ibet-

Prefidente Alimes deputaro del Dn-ca di Savoja al maneggio del. Stato della Religione Criftiana

nell'Indie Orientali ivi numer. I Congresso in Londra contro Cartolici 1601, num.22. Pericolo di effa in Italia 1604 numer.18.

Travaeli de' Cartolici in Inchilterra ivi num.a · Progreffi di effa nell'Indie 1605. num.27. Loro travagli in Inghilterra 1606.

num,31. Persecuzione contro la Religio-- ne in Inghilterra 1610. numer. 26.

Provvedimento preso in Livonia Vien combattuta nell'elezione del

Rèdi Svezja ivi num.20. Pozeftà Papale oppugnata da R. cheriani, difefa dai Perona, & altri 1818, num. 14-15.0 16. Strage de' fedeli in Africa ivi num.

Infulti fatti a Cottolici nella Canadă 1613. num.15. . Stabilimento di effa selle Cina , e predicata in Nanchium iui nu.

Oaldel di Babileniz accettano la de fede Cattolicz 1514, numa. Opprefione de Camolici im Aquifgrano ivi num:9. / o Opposizione nel congrello degli Stati in Francia alla potestà Pa-

pale , rifpolta del Cardinale. Reftituits in Aquifgranon Mu-Articoli Ereticali publicati da.

Brandembargo ivi num-as. Progresi della medefima nella.
Mingrelia 1614 mim 28.
Propagamento di essa nel Giappone, e perfecusione de Cristian

Errori degl' Armeni corretti da Paolo Quinto 1616, num.; o Persecuzione de Religios in Pers 1616, num. 22. Progress nella Cina ivi num.34.
Persecuzione e maralrio nel Giap-

pone 1617, num.26. Perfoguitata nella Cina 11658, nu. 20 . . ... Altra persecuzione nel Giappone

ivi nam. 26. difesa da Ginvanni : Maldeto Veftove d'Anverfa sontro la Dottrina di Calvino 1619 num.

Reftituita in Boemla , e ne Stafeste fatte in Roma per la vit-

1/1 e 14 Primazo del Papa riconoscinto da Ruseni 1621. num.26.

Persecuzione nella Perfin, Cina e Giappone 1622, num. 27, 28, Editto del Re Giacopo contro Cat-

tolici 1624. num. 11-1 Religione de Cavalieri di San Gia-

copo in , Spagna riformaza.

1604, namer. 31. Podano militare contro gi Eretici 1606. num. 16. Religione de Cavatieri di Cristo approvata dal Papa fosso l'Ord

ne di San Franceico d' Affii fondara in Germania da Gio: Battifta Partignani da Spello 1619: num 4. Religione de' Cavalleri di San Mau-

sitio, e Lazaro, e loro unione 1601- num. Religione di Malta, e modo di con-

ferire la gran Croce 1606, num.4. Religione de Caralleti di Malta, loro otigine, e costituzioni, pren-

dono quattro Legni Turcheschi 1610.DMm.28. Tenta forprendere Navarino , e farcheggiano l'ifola di Cè 1611.

Loro perde contro Turchi 1615. miles 24. Prendono due Legni Turchefth!

lere di Biferta con perdita de' medefini 1694 numak Religione de Cavalieri di San Ste-

fano , e loto privilegi 1607. nom4 Tenzano forprendere Famagofta, mà in datno ivi num.24

Religione falia de Setto d'Etetiel, Religione de Calvinatti rifor-mata, diffentione trà leno, egl' Eretici d'Inghilterra in mate-The del loto credere :161 2.num.

Diffensione trà di loro, e moltiplicazione di Sette 1617, num. 10. Nuove Erefie, e Sette moltiplica ne in Inghilterra & Olanda 1619. mum-21. Condamati nel iere Sinodo di

Dordrech ivi numas. Eretici Calvinifti, Gomacifti, e lole Dottrine. 1617. num. 19.

1. horo regole 1614 inum 20. Sesta degl'illuminazi di Siviglia, e Mro errori 162: mim.32. Religione , ò Setta Luterana difefo van Svenia per l'elezione del Re

1611.118m-20. Religione, Regolati, e Religiofi Amoltiniani, distinzione del loto abito da quelio de' Domenicani 1603. num.6.

Projbizione dell'ambito 1608, n.4. Agoftiniani Scalzi d'Italia unili con quelli di Sicilia, gli fi condella Catena di Palermo 1621.

Approvazione della divisione fat ra In Spagna, e confermazione de' decreti del laro governo 1622. num.c Ambrofiani Oblazi di Milano fan-

mmm.c.

no iflanza per la Canoniza di San Carlo 1610, num.4. Provifti di Libraria dai Cardinale

Bottomeo ivi num. 4. nabiti 1606. num-4.

Ambrosani loro unione con Bar-Basiltani,e loso siforma 1603. n.11.

Benederrini , e loro regola 16076 Gli vengono communicati sussi i privilegide Caffinenfi 1624, nu-

met.a Cappuccini partono da Venezia per obbedite all'interdesto Pon-

tificio contto Veneziani 1606, num-7 Facoltà di fondate Conventi in Spagna ivi mum. 16. Gli fi concède la licenza di ndi-

re le Confessioni de Laich re le Confessioni de Laicl ; e s'oppongono agl'Offervanti Riformati, che non fiano accettail in Francia 1601, numero

Dichiazati veti fieliuoli di San Franceico 1608, num.4 Che posiano alzare la Croce nelle cctioni 1617, num.1

Che feli, pollano ufare il loro abi-10, e non altri 1621, nam.s. Proibizione di portare i Zoccoli 1624- njum-2 . Carmelitani decisione della loro

paceminenza a' Mercentri 1601. num.7. Celeftini proibizione di ambire le dignità 1616, npm.2.

Cectofini, e loro privilegi 1623. Cherici Regolari , e loro fondazione 1604 num.4. Ciftercienti, e lore privilenicon-

fermazi 1606, num. 2. Fondazioni permelle a'medefinit 1607, num Proibizione di procusar le dignità

1613. num. l. Divisione de medesimi in Spagna 1616, num.14. Cherici Regolatidelle Scholen fondati dai Beato Gigvanni di

Dia, e ioro regole, e pairilegi 1617. num.2 Erezione della loro Congregazio-Loro zendenza in Roma 1624, mu-

mer.s.7 " Domenicani diftiezione dell'abito con gi Agoftiniani 1603, nu 6. Proibizione a' medefini di ricorsere a' favori temporali per il ministerio generale 1617. nu-

mer 4 Riforma de' medefimi 1608, num. 140 Filippini , e loro, approvazione

1612 num.t. Franceforni , facelat conceffe a Concessone dell'Ufficio di San Francesco una volta ai mese 1617. nam.1. Profbizione di ambir dignità 1619.

num.a oco riforma 1621 num.s. effrizione de' privilegi di pater-

nità 1623, num.a. Francescuni Riformati-1621, numer.c. Confermazioni delle loso costitu-

zioni 1624 num.2 ommunicazione de privilegi con quelli di Baviera, e Spaena, e Missioni concesseji neii Indie :. 1625.num.8.

LII 2 Gefus. Gefusti vedi Gefusti, Gefuiti vedi Gefuiti. Mitsonari dell'Indie, che vadano

alle loro Mittioni speditamente , e loro privileg) 1608, nu-

Missionati Appostolici concessi in Persia 1609, num.1-Serviti, e loro indulto 1612 numer. 3. Silvefirini, e loro privilegi 1617.

num.t. Che pessano fondare Monastero in Osimo ivi.

Sommafchi, e loro privilegi 1607. Repubblica di Lucca fi guerra col Duca di Modona, e lora hofti

lità contro lo Stato di Modona 1601. num.1. Sorprende Munteperpoli, & accetta la mezzanità del Papa per la concordia, che fi fizbilifee ivi.

Repubblica di Ragufa spedisce Am-basciatore al Papa, acciò s'interponga con Veneti per la re-ftituzione dell'Isola d'Agosta tibeilatafi 1603. num, 8. Repubblica di Venezia vedi Vene-

Ridelfo Pianta, con altri due capi de Griginni di Valle Tellina, riccorono al Governatore di Milano, e loro istanze, si follevano contro gli Svizzeti Eterici-1620. num-2,

Ridolfo Imperatore perde Albareale 1602. num.23. lachia il Radulio ivi nuusero

Perde Albagiulia, e ricupera la Transivania con la sconfitta. di Zechel Mosè ivi numeto

Perde Pest, libera Strigonia asse-diata da Turchi, e s'impadro-nisce di Gochenno 1603, nume

Spedifce foccotfi in Transilvania contro il Bofteal 1604 numer. 12.

Sente propofizioni di conrotdia col detto Boftcai, non appro-vate dalla Dieta di Praga, determina profeguie la guerra ivi.

Ricere l'Ambasciatore di Persia, e fente la fua iftanza 1605. num.

Stabilice col Boficai, e lo dichia-ra Principe di Transilvania, Vallacchia, e Moldavia 1606. num.

14. Stabilific la Tregua per anni ven-ti con Turchi ivi num.15. Riceve il Legato Appoftolico per fedare le differenze trà effo, c. l' Arciduca Mattias 1607. mum.

Dichiara incorfa nel Bando Impe-riale la Citrà di Donaverda, e per quai cauft ivi nu Sun accurdo coll'Arciduca Mat

tias 1608. num.6.

Sente l'iftanza degl'Eretici , non impedifica la loto Lega,e tolle-ra quella de'Catrolici poco uti-

le à Cefare 1609, numer-t. Spedifice Ambafciatore al Ré En-rico Quarto, & ilitanza dei der-to Ambafciatore 1610 num.12.

Di il commando dell'Armi all'Ar-ciduca Leopoldo 1611. num.6. Cede la Boemia al Ré Marrias ivi nam.9 Sucqualità, e morte 1612, nume

ro 6. Riforma de Tribunali 1611. nume-40 I.

Riforma dei Messale 1604. numo Rimbergh (uo fito, affediara, e pte-fa da Spagnuoil 1606, num. 17.

e 18. Roberto Catdinale Bellarmino ferive contro il formolario del Re Giscopn , e difende il Beeve Pratificio 1607 num.22. Proibizione delle fue opere in...

Francia poi rivocata 1610.num.

Sue qualità, e morte 1621. nume-Roberto Ubaldini, fua promozio-

ne ai Catdinalato 1615. nume-TO 9.

Anta Maura , fuo fito , e prefa. S da Maktefi 1625. numer.z.k. Scha Abbas Re di Perfia fi collega con

Criftiani contro il Tusco, guer-za che move à Moemet Terzo, e fuoi fucceffi 1601. num.14. Spedifce Ambasciatore in Ruma 1601, num.11. Altra ambasciata alla Repubbli-

ca di Venezia 1601, numero Conquists Aden, e spedifice Ambasciatore à Cesare per collegat-

si feco 1605 num. 16. Spedifce Ambascistore al Re di Spagna, e fue fcorrerie vici-no alla Paieftina 2608. mumer.

Manda Ambasciatore in Roma, permette i Miffionari Apposto-I Carmelitani Scalzi in Spaam 1609, num.1.

Rompe l'Efercito Turco 1610. nu. 28 Spedific Ambafciatore à Ridolfo

lvi num.30. Sronfigge gl' Ambi 1615, numero Aitre Vittorie riportate da' Turchi, e ribelli ivi num.14. Altre fue nperazioni, e crudeltà ufate contro 1 Re Giorgiani

1617. BUT. 24 Chiama la Regina Carterina, fa murire la medefima, e la Nobiltà , che l'accompagna 2617.

nam-24. Perde Ardevil , è vien rotto da Turchi, fa la pace con i medefimi 1618, num.21

Travaglia i Religioff in Spaam, e fa morire cinque Criftiani 1622. . HUM.27.

Sorprende Babilonia con tradimento 1621, num.27. Acquifti delle fae armi contro Turchi 1624. num.25. Riceve Ambasclissore Persiano ivi Scipione Saraceno Canonico di Vicenza carcerato in Venezia...

nel Tribunale Lalesle 1606. numer.s. Scipione Cobelluzij, fan promozione al Cardinalato 1616, num.

17. Scipione Caffarelli , fua promozione al Cardinalate con nome di Cardinale Borghese 26031 nu-

Sue virti), e Cariche ivi. Ottiene penfione fopra la Badia di Santa Maria di Vangadiza 1809. num-25.

Scrivano dell' Afia fi ribella à Miccmet 1604.num.33. Suoi progress contro li modesimo 1603 - Daim. 34.

Scuole delle quattro Lingue ordi-nata at Regolati del Papa 1616. num.t. Sebestiano Quimura Gefuita , fuo

marririo per la fede 1633, num. aftimo Re di Portogello muo-no nella guerra d'Africa 1601.

Schafflano Veniero Senator Vene-to perora in Senato per la Le-ga con gl'Olandefi, che fù fla-bilita 1619 num. 15. Sedizinne trà Caivinifti in Olanda in materia di Religione 1609.

Seminario per la Missoni eretto in Roma 1612, num. il Serafino Cardinale Olivaro Azalio,

fus promozione al Cardinaisto, fue qualità, e dignità 1604 numer.8. Sua morte 1609, mm. g. . Sigifmondo Ragozzi fatto Princi-

pe dt Transilvania 1607. num. Laftia ii Priricipato, e fus morte

1608. num.6. Sigtimondo Terzo Re di Svezia eletto Re di Polonia gli fi ri-bella la Svenia , e Carlo Ducadi Sudermania fao Zio, guer-ra con medefimi nella Livonia, e fue Vimorie 1601. sum.

Vien superato da Carlo suo Zio Reprime la fedizione de Nobi-

is someo effo 1606; namero

Procura fedare muovi rumtilti 20. Ripiglia l'Armi contro fediziofi, e gli fupera, gil viene oc-

gne di Svezia dal detto Cárlo iyi nua.21. Nuovi rorbidi in Polonia fedati per concordia , convoca la-Dieta in Varfavia , concede il perdone al Palazino Zebredof-

chi 1608. num.16. Sue Vietorie con Svezzefi, libeis Righa affediata, move guerra a

Mofcoviti, & iffedia Smolenico I 1609. num. 12. Fà ifte iftanza ei Papa per le Canoniza-zione di San Carlo Borromeo

tero. num. 4. Prende la Città di Mosca, elegge Principe di Moscovia ii Principe di Polonia, & acquista Novo-

grod ivi num, 20 Prende per affalto Smolenico 1611. num. 17-Concede in feudo il Ducato della

Profie ai Marchefe di Brandemburgoivi num. 18. Sensi de'fuoi Parregiani, che lo volevano per la motte di Carlo

alla Corona di Svezia 1611. num. at. Lafeia in iibertà i Mofcoviti di eleggere nuovo Gran Duca 1612.

Perde II Dominio della Moldavia ivi num. 19. Spedifer Ambafciatore alia Porta mà indarno ivi num. 20.

Riceve Ambasciatore dai Sultano, e eli cede is Moldavia 1612. púm. 12 Difende Smolenfoo affediato da'

Moscoviti, e perde la Piazza di Neuda 1614, num. 23: Manda Ambafeiatote alia Porta contro ii Tomza Principe di Moldavia 1614 num 20. Sua risposta ai Sultano per le scorrerie de' Cofacchi ivi num. 31.

Promette a Baroni delia Moldavia
l'armarfi contro ii Tomza, e
contrafti col medefimo 1616. 'num. 17. Aitra Ambasciasa del Suitano

ie fcorreria de' Cofacchi, e fua rifpoftatvi num. 18. Fotma Efercito per opporfi t' Tur-chi, a vien ferito i tradimento da Piccarich Ruffano 1621.

num. 19. Spedifce detta Armata în Molda-via ( & elegge Generale di effa Carlo Palatino di Ulma, e Ladisiso fuo Primopeniso , vit-torie ziportate dalle dette ar-mi ivi numer. 19.20. 21. 22. 23.

¢ 14 " Biafima la Concordia farta da Ladislaccoe Tutchi ivi numero

Scorierie de Cofacchi nel Mar Ne-gro contro Turchi , e Tattari 1624 num 23. Signore di Siileri deputato dal Redi

Francia à maneggiar la concor-dia col Duca di Savoja 1601. num. 5. Il medefimo Prefidente al Svizzerl fun Munza alia Dieta di Soluvte

per concluder la Lega con Svizri 1603. num. 15 Dà l'affenfo per ii depofito della Valle Teilina fenza ordine del

Re1617. rum.7. Accordo per la Valle Tellina, e filegin del Re 1614, num. 4. Vien timofio dall'Ambafeiata di

Roma ivi nam. 5. Signore di Silva Vice Rè del Meffico

tro l'Arcivefeovo, gli fi folleva il popolo, vien carcerato, e de-potto dalla carica 1624, num. 19. Silveftro Cardinale Aldobrandino, fua promozione al Cardinalato 1603. num. 8.

Sua morte 1612. num. 4 Silvio Cardinale Antonini, fue qualità, e morse 1603. num. 6. Simone Cardinale Tagliavia fue qua-

lità, e morte 1604. nam. 7. plenico fuo fito, & affedio 1611. num, IT.

Solimano primo eerca pretefti d'in-vader l'Ungaria, & acquisti fatti dal medelimo teos. num.13. Solleyazione de Grandi in Sparna

Soilevazione della Provincia del Poi tù in Francia, fedata dalla prefenuadel Re 1602, num-16, Soilevazione della Milizia Ottomana contro Meemet 1603. num.24.

Sollevazione di Mofcovia 1605. n.25. Sollevazione contro Demetrio, 1606. num. 24-Sollevazione in Polonia contro Siglé-

mondo vedi Polacchi Sommaschi vedi Religiosi Spagnuoli wedi ai Re di Spagna.

rino Benefis Ambasciatore deila Repubblica di Ragusa per la ri-bellione deil'Isola d'Agosta (6) 2. num. 8. Seefano Battori Principe di Transii-

vania, konfitto da Redulio, fus crudeità, e perde la Tranfil-Vapia 1611, num. 10. Stefano Pignarelli, fua promozione

al Cardinalato 16st. num. 1. Sua morre 1623. num. 6. 1

Propone aggiultarii col m 1605. num. 13. jene stabiliso nel Principato d' Uneberla ivi num. 14 Prende Vifigrado, e Novogrado, e

s'impadronifee di Serigonia, e del Monte di San Tommafo Ivi num, te: Stablifice ia pace con Centre, di-chiarato Principe di Transilva-

nia , Vailáchia , e Moldavia Conclude la Tregua trà Cefare, e li Turchi per Anni venti ivi nom. te

Sue qualità, e morte di Veleno 1617. num. 11, Stefano Tomza occupa la Moldavia, rompe Costantino, e si sa Duca

di quella Provincia 1612. nu. 19. Stella prodigioù vitta in Granobia 1614.mm.19. Strigonia affediara da' Turchi 1603.

num. 9 Prefa da' medemi 1605. mum: 15 Svezzefi fi ribellano contro il Re Sigifmondo 1601. num. 27.

Acclamano Carlo per ioro Rè 1604 num.24 Loro pareri diversi per l'Elexione dei nuorn Re, e deliberano elegcere Gustavo 1611, num, 20. e

viola l'Immunità Ecclefaffica in desto Regno, fito attentato con-Enrico Quarto per concluder la

confederazione, e spediscono quarantadue Ambasciatori al detto Rè per fottofcriverla 1602. DDm. 15. Fanno Lega con Veneziani, fpedi-fcono Ambafciatori in Venezia

2603.num.18. Loro Lega con Spagnuoli, e pol discioita 1604.num.17. Disturbi trà medesimi ; & origine

della guerra di Valle Tellina 1618. num.10. Grisioni della detta Valle ricorro no si Governatore di Milano, fi follevano contro gl'altri Caetoni Ereticl, e scorrono contro di

cfi 1620. num. 2 Fazzioni neila Valle Tellina, & ajuti che ricevono da Veneziani lvi num. 4 .

TArtari invadono la Podolia, e ia Ruffia, rosti da Polacchi reag. DRm. 31. Loro Vittotie contre Turchi 1625. num. 27. Talle de Funerali nelle Chiefe di San Francesco 1608, num. 4.

Teatini partono da Venezia per no contravenire all'Interdetto del Papa 1606, num.7. 1 Teili Generale di Cefare, fue Vittorie

1623. num. 13. Altre fue Vittorie 1623. num. 18. Santa Tercía fua Canonizacione 2622. num. 1

Suz vitz, e miracoli ivi num. 2. Teodoro Beza Ererico, fuoi errori, vizj, e morte 1601. nam. 12. Teodoro Cornarzio Eretico, Segretacio de Stati, nega il Peccaso

Originale , e cause sedizioni 1609 HUB-24 Tiberio Muti, fua promoalone al Cardinalato 1615, num. g. Tolomeo Cardinale Gallio, fua mor-

San Temmaso di Ville Nova , fun beatificazione, e miracoli 1619.

Ufficiodel medefimo 1621.mum. 5. Transivania ritorna all'ubbidienza del Re Marrias 1611, num. 10. Diffinzione di trè aszioni se rivo

luzioni di effe contro il Battori 1612. num. 9. Tamulto de Curiall in Parigi, à cun-fa della diminuzione delle loro taffe,loro querele,e neceffità del-la ioro professione, quietate pol

dal Re 1612.num.17. Turchi attaccano Albatenie, loro. progrefio neii'sfiedio, ptefa, e patti de'medefimi non offervati

601. num. 11 Rotta de medefimi in Vallachia ivi num.21.

rendono Albagiulia , uniti col Bofical prendono Vigrado, No-vigrado, Monte di San Tommafo in Transilvania, e Strigonia in Ungheria, rotta, e sconfirst de medemi neil'attacco di Giavarino 1601. num- 15. Sconfitti da Perfiani, e loro Legal

Disfatti dagl'Ungati in un'imbofeata t617. num.9. Superati da' Cofacchi con perdita

di orto Galere nel Mar Negro, fore timore 1618, num, 21. \* Efercito de' medefimi contro Polacchi 1621, num to

Fatti d'Armi trà effi, e Polacchi nella Moldavia , loro perdite , e distruzione quan del loro Escrcito, concordia conclusa con Polacchi, eritorno in Costantinopoli ivi num. 20. 21. 23. 23.24.

25.c 28. Sollevazione de'medefimi contro Oimano, e strage d'Offiziali della Porta, vilipendi, e morte data da' medefimi ad Ofmano

1622.num.26. Altri fatti de medenmi vadi ai Sultani di Coftantinopoli -

## TAlle Tellina , e fuo fito 1640.

Fazzioni, & ofilità, che fuccedono in effa iti num. 4 Trattato per l'aggiustamento dis-putato in Roma tézz, num. 8. Nuova confusione in italia per gl'

affati della medefima, depositata in mano del Papa, riceve le fué Truppe 1613. num. 7. Nuovi affari col Papa per la mede-

fima czufa 1624. num. 4 Fatti dell'Armi collegate,& scenifto di piazze di tutta la Valle ivi num. 6.

Varadino praso dal Gabor 1613. nu.;
Varghas Segressrio del Ré Filippo
. Terzo di Spagna spedito à Mila
no per gl'affati di Savoja, e Manva 1613. num. 11.

Vasù Re del Giappone spediste Am-basciatore al Papa 1615, num. 2-Velafeo Conteftabile di Caftiglia fpe dito dal Rè di Spagna in Fiandra per la ribellione d'Olanda, suc qualità, paffa per la Francia, vien fervito d'ordine Regio dal Marefelal Ornano, fuerifpolteacu te, vifita if Re, Regina, e Del-

fino réog. num. 3. Si porta lu inghilterta, fuo ricevinento in Londra, fottofcrive i capitoli della pace trà l'iughilterra, e Spagna 1604. num. 2t. Continua l'affedio d'Oltenda.com mettea' patti l'Impresa al Generale Spinola , ordina foecorfo ta dagl'Olanden, perde detra Piazza, prende Oftenda, & co-tra in effa is i num, iz.

Veneti, e loro Repubblica fpedifcono Ambafeiatori ad Enrico Quarto per cinovar l'aleanza 160t. num 17.

Qualità del loro Senato, & elezio-ne dei Doge Marino Grimani, nominano al Parriarcato Matteo Zane Senatore ivi num. 28. Proponeono in Senato d'Impedire nello Stato le amore fondazioni di Chiese , e Collegi, e Decreto del modesimo sopra detta materia 1602 mum-21Ricufano ricevere ai Vaffallaggio ! gl'Albanes fudditi delle Porta Ottomana, fentono i Deputati dell'Ifola d'Agofta fudditi diRagusa, che parimente ricuseno vi num. 22.

Rifrofts del Seneto al Pape intorno alla causa dell'Isola d'Agosta 160t. num.8. Fanno icea con Svizzeri Ivi nu. 18. Scuoprono falfficate le Monete,

leriplelia la Zecca, foddisfanno all'intenzione del Papa nella nomina di Gior Delfino, ticevono Ambasciatore di Persa, tenor dell'Ambasciata, e Lettera del Reivi oum. 19

Loro istanza al Re Giacopo d'Inhilterra à favore de Cartoliel ghilterra a r

Loro doglianza al Ré Giacopo per la presa della Nave di Gio: Mosto Confole ivi num. 35. Ricevono Ambasclasore del Tur-

co iti num. 25. Fanno ilianza a' Svizzeri per di-sciogliere la Lega fatta con Spagnuoli, e ristabilirla coomedef:mi 1604 num. 17.

Loro vi foluzione per placare il Pa-pa, & informatio intorno all'Ec-clesiatica prevesa lesa, commer fa à Pietro Duodo Ambasclatore in Rome 1606. num. 6r Sprezzano Il monitorio del Papa,

ordinano fiano continuate le funzioni Ecclesialtice, danno licenza di partire a' Cappuccini, e Gefuiti ivi.num. 7. Loro pretese ragioni contro il Pa-

pa ivi num. 8. Ricorrono al Ré di Frácia per dette differente col Papa ivi nu. 10. Si concordana col Papa, e loro affoluzione dalle Cenfure -t617.

num. 9. . Dono del Senato al Catdinale di Giojofa, & al Marchefe di Cafire, permettono al Vendramino eletto Patriarea di prefentarfi in Roma all'Esame ivi nu. 23.

Mandano fei Galere à Triefte per il trasporto dell' Arcidochessa Maddalena d'Austria, Sposa di Cofimo di Toscana sino al Porto d'Ancone réof. num. Lodi date in Senato al Ré Enrico

Quarto 1609. num. 8. Elezione dell'Abate di Santa Maria di Vangadiza, dal chene nafice nuovo disparere col Papa, aggiusta dal Mocenino Amba sciatore in Roma, tellituiscone i Tucchi ptigioni per la prefa d' una Galera Turchesca, spedi-Rono Straordinario in Inghilterra Francesco Contarial per quietar le doglianze del Rc Giacopo siegnato della prolbizio del fao Libro contro l'altro del Cardinale Bellarmino 1609/ nu.

Nuove differenze col Papa, e con-gresso de Deputati nel Borgo di Papozza, morte del Doge Donato, severità del Senato, ele-zione del nuovo Dege Memo 1612 RED, 21,

Zelo de modefimi per la pace d'Ita-lia affoldano Milizie contro Savoja, & offese ricevute dae l'Ufcocchi ret j. num. 17. SI concordano col Duca di Savoja 1614 num.24

Loro rifeiuzione contro el'Ilicoechi, trattati con Minifiri Auftriaci per reprimer l'infolenza de' fopraderti ivi num. 20 Applicazione del Senato per fofte-

ner la pace in Italia, e conquitte contro gl'Ufrocchi 1615, nu. 22. Eleggono Doge Glo: Bembo, penfietidella Repubblica per Savoja, artacco di Gradifca, e ritirata dall'effedio 1616, num.20.

Operazione ranto per la pace, che per la gaterra riacquiño de' Luo-ghi, e morse del General Giustiniani ivi num. 21.

Rispesta al Papa per le doglianze di servirsi degl'ajuti degl'Erctica, profeguimento delle loro Atmi controgi Usocchi, & Auftriaciv e povo affedio di Gradifea 16f7.num.20.

Spedizione dell' Armata Navale nel Golfo contro la Spagnuola, & incontrodicte ivi num. 21. Prestano ajuto al Duce di Savoja, e fanno istema al l'apa per titar-lo al loro partito tei 8. num.;

Si concordano cen Ferdinando Re di Boemia, & elegano Doge Antonio Prioli ivi num.re Scuoptono il tradimento del Duca d'Offona Vine Re di Napoli, e

calligano l traditori ivi num. 20. Molestati per Mare dal derro Duca per socazo d'Andrea Ferilich Uscocco, prendono il di lui Le-gno, e l'Infegne del Vice Ré 1619.num.24-

Dispiacere in Senato per la Lega cogl'Olandesi poi stabilita ivi num. 25. Trattaticol Papaper indure if Re di Francia contro Spagnuoli protettori di Valle Tellina 1620.

num.3. Ajuti dati a' Svizzeri , e Grigioni della Valle Tellina contro Spagnuoli,e maneggi con aleri Prin-

cipi, e Re di Francia per detto effecto ivi pam. 4. Altro disparere del Senato col Pa-pa per l'esamo del Patriarca Ivi num. c. Combattimento Navale con Spa-

gnuoli, exeftituzione della Na-ve prefa al Cardinale Borgia Vi-ce Re di Napoli, & alrre operazioni con Principi di Castiglione, e Stigliano lvi num. 24. Biandano Ambasciarore d'Ubbidienza al Pontefice Gregorlo e negano il ritorno de Gefulti 1621. num. 7. Driparere con Milanefi per caufa

della firada detta lo floccaro ivi num. 27.

Differenza nel Senato circa il Vescovato di Bergamo, supplicio, e morte ingiuita data ad Apte nio Foscarini , ricuperano le Navi levategli dal Duca d'Osona, e fanno morire il Corfaro FerliFerlitich 1622.num. 25. Incursione de Barbareschi oei Goiso, combattimento, e presa de' Legni di est 1623. num. 25.

to, combattimento, e preta de Legni di effi té23, num 25. Non confentono che la Francia, e Savoja affaitino Genova 1624. num 7.

Difcussione dei Senato per detta guerra ivi num. 24 Ricufano l'offerte delle milizie Turche 1625, num. 26. Vienna Città di Livonia fatta Catte-

Vienna Città di Livonia fatta Cattedra Epifcopale 1611, num, 19. Vercelli vedì affedio di Vercelli. Ugo Conte di Tirone Generale dell' Armi Cattollehe d'ibernia, vin-

to dalla Regina Elifaberra, e poi fi concordano 1601. num. 23. Ugocotti celebrano un Conciliaboio nella Città di Gap 1609. n. 17.

ionella Città di Gap 1609, n. 17. Celebrano altro Sinodo in Londuno té 19, num. 16. Altro Sinodo di esti celebrato alla Roccella 1620, num. 18.

Celebrano altro Sinodo alia detta Roccella , ricufano feparatfi, refiftono alli Armi Regie , & all' affedio di Monte Albano 1621. num. 13. Fanno aitro Conciliabolo in Scia-

ranton, & articoli disputati in esso 1623.num.2t. Loro tumulti, poi repressi 1625. mum.2t.

rum. 21.
Vilieroi Configliero in Parigi, placa
il Ré contro gl'Olandesi 1607.

num. 15.
Vincenzo Gonzaga, fua promozione al Cardinaltro 1615, num. 9.
Vincenzo Conte Martiniz uno de trè
Minifiti di Ferdinando in Bomia, precipitato dalle finefire,
refla illefo 1618, num. 17.
Ungari s'armano contro Turchi, e

Ungari s'armano contro l'urchi, e faoguinosa fazione trà di essi 1617, num. 9. Voladimiro Gran Duca di Moscovia Cristiano 1601, num. 22.

Criftiano téot. num. a2.
Urbano Ottavo, prima Maffeo Cardinaie Barberini, dell'inato Nunzio è portar le fafeire al Delfino
in Francia 1601. num. 19.

Sua promozione al Cardinalato 1605, num. 9. Legaro in Francia rintuzza le ca-

lunnie addotte contro Geluiti, (uol uffiej per i medefimi, & ottiene la demolizione della Pira midecretta in Parigi 1601, mu. 18. Suo parere contrario ai Deposito

Suo parere contrario al Deposito della Valle Tellina 1637, num. 6. Sua affunzione al Ponteficato, e fentimenti del medefimo intorno alla Valle Tellina 1632, nu. 9. Promoreal Cardinalato Francesco

Promove al Cardinalato Franceico Barberino fuo Nipote ivi nu. 10. Concede il Convento di Santa Maria delle Fratte in Roma alla nazione Calabrefe ivi num.11. Ordina la Vifita Appoltolica in

Roma 1624. num. t.
Iftituifce la Confraternita de' Corteeiani ivi num. 2.

ordina, che i Cappuecini non portino i Sandali, ò Zoccoli, con ferma le coltituzioni degl'Offervanti Riformari, communica a' Benedittini i privilegi de' Cañnenfi, annulla la professione de' Novizi fatta fuor de' Conventi dellinati à tal'affetto, permette

dettinati a tal'ametto, permette
a' Gréuri il Cappuccio del colo
re dell'habito 1614. num. 2.
Offerte de Spagnuoli intorno alla
Valie Tellina, fenre il difeorfo
dell'Ambafelatore Francefe per
la refitruzione, e fua rifpofta ivi

la reflituzione, e fua rifpofta ivi num. 5. Acquifti de' Collegati fatti nella Valle Tellina, e fue querele ivi

Valle Tellina, e fue querele ivi oum. 6. Refiftenza delle fue Armi in detta

Valle, e perdita di effa ivi.
Apre l'Anno Santo, e fuo difeorfo
fatto a' Cardinali 162, num. 1.
Alloggia fontuo amente il Principe di Polonia ivi num. 2.

Canoniza Santa Elifabetta di Pore togallo Ivi num.; Aferive al numero de' S.Frà Felice

Cappuccino, Andrea Avellino, e Francesco Borgia ivi num. 4. Suo Decreto intorno alia Venerazione de' Santi, e il celebrar di Meffe ivi num. 5.

Riceve Ambagiajori d'ubbldienza di Spagna, e Francla ivi nu. 6. Impone Orazioni da farfi per la pace, & eregge l'Archivio Urbano ivi num.7.

Concede privilegi agl'Offervanti di Bavlera, approva ia Religione detta Militai Criftiana ivi nu. \$-Perdire delle (ue Milizie in Vaile Teilina, spedisce Ambaseiarore Straordinario al Rèdi Francia

lvi num.o. Ordina un'Armamento per detto affare ivi num. to. Travaglio dei medefimo per ia

Travaglio dei medefimo per la guerra, che collegafi contro Genovefi ivi num. 11. Decreta la Legazione in Francia

Decreta la Legazione in Francia dei Cardinale Barberino tyt n.14. Sue Bolle vadi Bolle. Ustocchi loro qualità, prendono una

Galera Veneta 1613, nu. 17. Nuovi attentati de' medefimi contro Veneziani 1614, num. 25. Loro feonfatta da' Veneziani 1615, num. 22.

X Equo Serifio di Mauritania cede Arachia al Ré Cattolico 1610. num. 24.

Z Echel Mosè Principe di Tranfilvaoia rotto da Radullo Principe di Vallachia, fua morte 160a. num. 24.

num, 24.
Zelandefi mandano Ambafelatore ali'
Haya per tratiar la pace con la
Spagna, impugnano far la Tregua, e proteftano fepararfi dagli
Stall 1668. num, 21.

Resistono alia Tregua ivi anm. 23. Zeno Ambasciatore Veneto in Savoja conclude la pace d'Italia 1615, num. 6.

Zoichiuschi Generale de'Polacchi nella Moldavia, suol penfieri di attaccare i Turchi, sua ritirata, e sua morte con perdita dell'Efercito reso. num. 22,

## IL FINE.



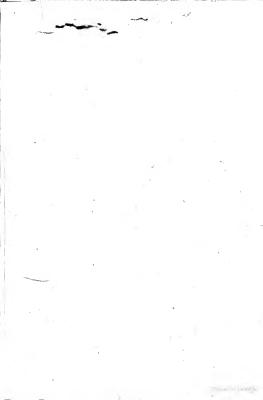





